



# BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI

SCAFFALE 18

PLUTEO 4

(2



# BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI

VII. 3

SCAFFALE 3

N. CATENA 21

#### NUOVO

### DIZIONARIO

GEOGRAFICO, STORICO, STATISTICO & COMMERCIALE.

## ONO.ZOINIG

CERCRAFICO, STORGO.

#### NUOVO

# DIZIONARIO GEOGRAFICO

n.

### VOSGIEN,

PTOVA EDIZIONE INTURAMENTE RIPUMA, RIVEDUTA', CORRECTA CON MARMINA CURA B DI'MOLTO AUMENTATA DIETRO CAI ULTIMI TRATTATI DI PACE ED I CAMBIA-MERTE POLITICI AVENDUTI EN AL PRIMENTE ECC.

PRECEDUTA BA UNA BREVE NOTIZIA SULLA GEOGRAFIA DI G. D. GOIGOUN

#### PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA

ESECUITA SO BA THADUZIONE ITALIANA PATTA IN LIVORNO NEL 1823

DA LUIGI NARDI,

Risconfeatu su l'ultima edizione di Parigi del 1825, e corretta di molti luoghi del Regno delle due Sicific.

VOLUME SECONDO.



### NAPOLI

PE' TIPI DELLA MISERVA Strada S. Anna de' Lombardi N.º 10

M,DCCC,XXVII.



1.7

15 11

2 - 2 \* - - - - - - \* 9 -

15001

and the second second second

The second secon

# DIZIONARIO GEOGRAFICO.

KAL

KAL

#### Nora. I nomi che non si trovano al K si cerchino al C.

.10 Th

KAASTRILE, montagna degli Stati-Uniti, presso al finme Hudson. Essa da principio alla catena degli Allegani ; il suo pico più elevato ha 3,549 piedi. - Borgo alle falde di questa montagua, a 2 l. S. da Hudson, e 42 N. da New-Yorck.

Кавва, gr. città dell'interno dell'Africa, nel r. di Bambara, sul Niger, a 4 l. N. da Sego. Il suo territorio è ben coltivato, ed abbonda di alberi detti Shea , dal frutto dei quali si estrae il butirro vegetabile,

Kass, città di Persia, a 25 l. N. O. da Salem.

Kacapun, pic. città del gov. di Sinbirsk (Russia), sul Wolga, a 4 l.S. E. da Sizerun. Kaspasa, r. d' Afr., con cap. dello stesso nome, la quale giace a 118 l. S. 1/4 O. da Tombuctù. Long. occ. 2. 30. lat. 11. 50. 8. KAPTAL, pic. città della Natolia, a 3 l. E. da Scutari. Kanta, pic città del principato d'Alten-burgo, sulla Saala.

Kaier, pic. città di Persia nel Korassan, a 30 l. S. O. da Herat.

KAIENSE, città della Siberia, c. l. d'un cir. del gov. di Tobolsk , prov. di Tomsk , paese popolato dai colomi russi. Vi si trovano molti ermellini. A 100 l. S. O. da Tomsk, e 145 S. E. da Tobolsk.

A 3 L. E. S. E. da Jever. KAIROVAN, O KERPAN, città d' Afr., in una

ianura sterile , reggenza di Tunisi , da cui e dist. 25 l. S. KAISARIEH , città mal fortificata ma considdelta Caramania; a 40 l. S. 1/4 O. da Amasieh , com. di marrocchini.

KAISON-FOU O CAI-FOU, città della China, p. della prov. di Ho-Nan: fu sommersa mel 1642 per ordine dell'imperatore, onde far perire i ribelli , ln numero di 300,000 , che vi si erano rinchiusi. Questa città ne ha 54 altre sotto la sua giurisdizione. Long. 123.

14. lat. 54. 58. KAISERSLAUTERN. Vedi KAYSERSLAUTERN. Kala, pie città sulla Saala; apport alla casa di Sassonia-Gotha, a 31 l. S. da Jena.

Kara, città di Persia, nel Ghilan; gran mantità di seta. Long, 56, 25, lat. 27, 23. Karaaca. Vedì Garan.

KALEMBERG. Vedi CALEMBERG. KALIMBURGO, KALLUNDRORO, città di Dani-

marca, con huon porto, nell'isola di Salanda; a 25 l. E. da Copenaghen, Long. 8, 46, 11, lat. 55, 46, 54, Kats, città del r. di Wurtemberga, divi-

sa in due parti dal fi. Nagold.

Kalis, pic. città della Nuova-Marca di Brandemburgo, a 3 L S. da Falkemberg. Kalisca , città del r. di Pollonia , fortifi-KALBER, CHI del F. de POlloma, 1 ortui-cata e circondata di paludi , sulla Posna, a 18 l. S. da Guessa. Long. 15. 55. lat. 51, 45. KALKARI , popolo d' Asia poco conosciuto, che abita al N. del gr. deserto di Cobi. KALBUCCHI. Vedi CALBUCCHI.

KALRICE, città forte della Pollonia, a 12

L. N. E. da Braclavia. Long. 27. 53. lat. 48. 59. Karo, forte della Dan., nella Jutlandia sett. , dioc. d' Aarhus. - Forte dell' Ungheria-Sup., cont. di Zatmar, a 12 leghe S. E. da Tokai.

KALUGA O KOLUGA , città grande e popolata della Russia europea , cap. d' un gov. dello stesso nome. Sonovi varie fabbriche di terraglie, fonderie, fucine e raffinerie di zucchegrae, housers, actue e rainterne in successor; ma il suo com, principale consiste in grani, bestiame, sevo, canape e catrame. Il falso Demetrio vi fu giustiziato nel 1610, ed i Fr. la presero nel 1812; 784,noo abitanti nella prov., e 12,500 nella città posta sulla

KAM Occa, a f. l. U. da Riazan , e 35 S. O. da Mosca, Long. 33, 45, lat. 54, 3o. KANA (la) ; gr. fl. della Russier, che ha lo-

sorgente nella prov. di Pernr, e si getto nel-Wolsa, ad 8 l. S. da Casana KAMAR , città del Turchestarr ( Aria ), a

116 l. N. da Samarcanda,

KANARURA, famosa isola del Giappone, sul-la costa meridichale dell'isola di Nifon ; ha t l. di circuito , e vi vengono refegati i granili del Giappone. Le coste sun si scosresi, che per salirvi la d'inoposervirsi distriguit\(\frac{1}{2}\) inol\(\frac{1}{2}\) tre, essenda affatto incolta, ogni mese vien provvedata di ciò ch' è necessario alla sussisterza derli abitanti.

Kamalaa, città de Negri in Afr., nel macse de' Mandinghi.

KAMARIS, b. della Natolia, all'imboccatura del canale dei Dardanelli , a 25 l. N. E.

da Lanquaki. Kasarac, b. di Boemin, a 10 l.S. O. da Corzim ad 11 l. S. 1/4 O. da Praga, sulla Moldaya.

Kamerskoi , b. di Bussia , gov. di Perm ; s 15 l. E. da Ekaterinburgo, Pucine e fonderie tli cantoni. — Altro , nella Lapponia russa. Kaurassa , isola la più fertile ed amena del mar Rosso. Pesca di corallo lianco.

KAMET, isoletta . al S. E. dell'Irlanda. KANNTENSE O DENTERESE, città e forte di Bussia, nel gov. ili Saritof, da cui è ilist.

36 leghe; causle per more il Wolgs al Don. Long. 34, 4, lat. 50, 5, 6, N.

Long, 34, 4, 181, 50; 50, 5; N.

Kanten-Sanana, gr. lagor di Russin, nel
gov. del Concesso, tiist, 2 giornate da Jaik,
a 45 l. N. O. da Gurief.

Kansuser, città fortissima della Pollonia
mana mella Bodoli, con a cantilli, sonra rusa , nella Podolia , con a castelli , sopra una rupe souscesa a 36 l. S. E. da Leopol-da, Long. 25, 41, 15, lat. 48, 40, 50: Kasman , città dell' impero de' llirmanni ;

com. di legno di teck, sull'Irrainddi, a 45

. N. O. da Pegti.

KAMPEN, Vedi CAMPEN. KANTICHATKA, gr. penisola al N. P. dell'A-sia, fra un golfo dello stesso nome e f Occano orientale, all'estremità or. della Russia del noutro continente. Gli abitanti del Mezzonei nourre continente. Gil atutanti del Mezzo-giorno e delle siole kuridle sembrano essere culonie del Giapponese. Essi sono assoi civi-lizzati; quelli del centro pagnon un tributo a Bussi in pellicecrie, e singolarmente in pel-li di castoro, di zitodini e di rolpi rosse; credonsi orimdi da Tartari Mongoli. I Kamtsciatkesi lamno il viso largo e tondo, gli occhir piereli , le guance prominenti , il miso achineciato , i capelli neri , la carnagione brana, la statura piccola, e non hanne harba. Grottesco è il loro vestimento, e le loro capanne sono scavate sotto terra. Si nutriscono di pesci e di carni crude. L'inverno è lungo; I estate breve ed incostante. I Koriacchi abitano al N. della penisola, e sono più advaggi e più stupidi che i Kamtsciatkesi. Il lor paese è contiguo alla Tartaria russa. Il port di Kamtsciatka , ove i Russi si sono stabilità sul principio del 18.º secolo , è nel mezzo della costa or. della penisola. Quello d'Awatcha o sia ili S. Pictro e S. Paolo , che resta sulla steses costa , ma più a mezzogiorno , è

più frequentato. Si contano 1,400 l. da Karntscintka a Mosca. Long. 153, 160, lat. 5 r. 68. Kanane, grappo d' isole nello stretto delle Sonda. Le quattro principali sono : High , Woodhi , Remonw e Kandang, Latit. di quest' ultima , 5. 49. St

Kanona , città ilella Georgia , presso Kur,

Ramma, cuttà della Georgia, presso Rur, in una fertifissim pismura, a 70 l. Sr E. da Tells. Long. 45:1lat. 40. 42. Kaviesoss, mola dell'impero russo, all'in-gresso del mor Bianco. Il cap. sett. di que-ntificiale è all'estremità della finca che separo F Enrique doll' Asia. Kannenerras , città della Svizzera , mella

valle di Kander, cant. di Berna, sul passaggio del Genni. Kampetenose e città delle Indie, nel Car-

nate, a 23 L. N. O. da Madras. KARRAWAY, limme della Virginia, Stati-Uniti ; comincia su' monti Allegani , e shocea

nell'Ohio, presso Gallipoli.—Il piecolo Kau-haway si scarica parimente nell'Ohio:

Kanow , città forte itella Pollonia russa , presso al Nieper , a 25 l. S./// E. da Kiovia. Kan , città itella prov. di Chen-Si ( Chi-m) , a 3 l. S. (), th Singan.

Kanacintor, città di Russia, c. E d'un circolo del gov. di Pernu, a 50 L da Eka-terineburgo. Long. 39, 56, lat. 56, 45; b, della Bassa-Ungheria, aulta KANISCA.

Drava, a 23 l. S. O. da Alisa-Rende. Kanoner , c. l. de Maraniti , sal monte Li-

bano, al S. di Tripoli in Siria. Kanoumilar, rith dell'impert de Birman-ni, sull'irranaddy, a 27 l. N. O. da Pegu. Kanszz, città della Luisiana (America-acti.), a 57 l. N. O. da Osines.

Kan-Sous, prov. della China alle frontie-re N. O. del gran descrio, irrigata dal flu-

me Giallo 1 12,000,000 il abit. KAN-Tement , città molto commerciante della China, prov. di Kiang-Si, che sommini-stra la miglior vernice della China; a 78 l.

N. E. da Canton. Kansaor, b. di Siberia , gov. di Kolivao ,

a 30 L S. E. da Jenisseik. Kao-Tennou , città della China , prov. di Quang-Tong, a 63 l. S. O. da Canton. Kapan, città della Georgia, a 26 l. O. da

Kandha , appart. alla Russia. Kana , b. di Siria , a 30 l. N. O. da Da-

"Kana-Aoast, b. della Bomelia (Torchia Europea), a g l. S. da Adrianopoli. KARA-AGANSE, città della Natolia, con un

porto poco sicuro, sul mar Nero.

porto preu sicuro, sul mar Neco.
Kala-Kista, ant. Ceclesse, secondo Muniert, città della Natolia, a 25 1. 8. da Kutejich. Long, 28. 1. 20. da 1. 34. (6.
Kana-Kissar-Arious, pic. ed ant. città della Natolia, a 10 1. E. N. E. da Satalich. Produce oppio.

KARAKARUA, baja dell' isola d' Owyhee, ove Cook fo massacrato li 14 febbrajo 1779. Long. OCC. 158. 20. 15. lat. 19. 28. 2.

Karariamen, pic. città maritt. della Turchia curopea, sul mar Nero, a 37 l. N. E.

da Silistria.

KARAMUSALI, città della costa occ. della Natolia, posta dalla parte merid. del golfo di

Niconellia , thalla quale città è dist. 8 leglie S. E. Long. 27. 15: lat. 40. 37. . Kast 51.68 Kanasu , città della Crimea , gnv. d' Ekatto dd-: Huh.

termoslaf; com el cuoja, lana, butirro e salistro . A A 18 l. N. O. da Caffa; circa

di que-

e separa

, adla

passage

nt Car-

Stati-U-

shoes

lo Kar

rust .

Airm.

lel for

de del-

mains

oq. 6i

a de

a Da-

urchia

an on

ı Ko

della Pro-

Long

to di

Karasers'; lago di Russin', althondantissi-mo di pese', nel gov. di Kolivan', dascui è dist. 50 l. S. O.; laglai salsi ne' contorni. no Kur. : E. d Annet, due isolette sulla costa O. dell'cisodi que

.la di Gothland, Lat. N. 57. 11, long, 32. 27 okancatasskara, bel borgo di Russia, usi gov. d' Ufi , abitato da Tartari di Casane da ricchi negozianti , a 4 l. di dist. da-O-

, remburgo. . Kargaria, città della Russia, presso el la-go Vattelia, guiv. d'Olonetz, ela cui è dist.

7 L. E. - Prov. conf. N. colla Carelia dickargapol, E. colla prov. d'Usting, S. con.quel-lla di Wologda, ed O. col lago d'Onega. Paese coperto di boschi ed irrigato da molti tiu-

mi. Loug. 36. 30. lat. 61. 35. Kanana, stabilimento dell' Indostan, marchetule pel osim delle telenie,; a 4 l. N. da Negapatuam , sopra un rumo del Colram, sulla costa di Coramandel. Paraneso dogl' In-

(Chi-

glesi , e zvstituito alla Prancia nel 1814. A 228 l. S. dá Pondichery. . du la Ela-Kantoaeu, isoletta d'Amer., la più bella delle Grensdine, ed una delle Antille, di , wêr

circa 8 l. di circuito a prod. cotone e canno di zucchero. Lougit. occ. 64. 10. latitudine

ente Li-N. 12. 35 Kanaor, città della Bussia, cap. della Sla-bollia di Ukrania e del gov. dello stesso noirmat Pegu. me, a 43 l. N. 1/4 E. da Ekaterinoslaf. Il gov. ruson vi leti-slabilite diverse scrole per Listruzione degli abitanti. Long. 33. 35. lat. rects) freatir-

49. 59. 20. — Il governo è diviso in 15 cir-coli ; territorio piano ed unido, abb. di grane e pascoli. Pop. 783,000 abit.

KAROUN (BERRET-EL). Vedi BIRKET-EL-KARON. KARLSKROBA, Veili CARLSCROBA

751 . Кламиная, città della Gran-Bocaria, sul Sogd, a 100 l. da Bokaca. divan, Kas, città della Gran-Bucaria, a 24 l. S. E. da Samarcanda.

LASAN. Vedi CASAN. Kastananan , città della Bessarabia , all' im-

hoccutura ile! Nieper; fu presa a' Tartari di Oczakow da' Russi, che la ilemolirono.

Kasımıns, pic. città della Pollonia, sulla Vistola.

Kasmor, grande e forte città di Russia, fabbricata di legno ; gov. di Ruzsu, da cut e dist. 27 l. N. E. Kassina, paese d'Afr., che compreude una parte dell'intervallo fra l c. di l'ez ed il

Niger. Una porzione del suo territorio non è che un deserto.

Kasson, paese il' Afr., al S. del gr. deserto. KASTANUNI, città cap del sangiacato del suo nome (Natolia) 4 a 25 L S. O. da Sinope. Minjere di rame nel suo territorio. Fabbr. di utensili di rame.

Kastessaot, pic, città di Russia, sul Don, gov. di Woronez, da cui è dist. 8 l. S. KATIF (el), città gr. e ben pop. d'Arabia,

cap. il ono proy, turca ; porto buono e mol-to frequentato ; pesca di perle. Situata sulla

costa occ. del golfo Persico; a 85 l. de Bassera, e 20 l. N. O. dall'isola di Baharcian. KATSCRINTZ (Tartari) , orda tartara del gov. di Kolyvan, cir. di Krusnoiarsk.

KATZERELLERBOGEN. Vedi CATZERELLERBOGER. Катzентнаг., viltaggio d'Alsazia (Alto-Ro-40), dist. 1 l. da Colmur . Baccolta di vini. Каменац , cilla pop. e com. della Bessa-ralia , ad 8 l. S. E. da Bender.

KAUPEREURE, o KAUPEREUREN, città del r. KADPERGERS, O D. AUPERGERS, CHIZ See, T. di Baviera, nell' Alguvia. Pop. Spoo aint.; sol Wertach, a 6 l. N. E. da Campidonia. Long. 8. 16. 30. al.4 47. 3. 30. KADSITY, priocipato della Moravia., e città nel cir. di Znam, a 3 l. S. da Brinn.

Kayanasanag, pic. città (Alto-Reno), c. l. di cant. e circond. di Colmar , da cui è dist. 2. I, N. O.; sulla Bechina.

KAYSERRECK , b. del gr.-ducato del Basso-Re-

d'Argovia, cou un ponte sul Reno, ed un cast.; a 2 l. N. E. da Eglisaw.

KATSERSWERTH , città del ducato di Berg , nel gr.-d. del Basso-Reno , sul Reno , a 5 l. N. O. da Dinseldorff , e 9 N. O. da Cologna.

Karsta, h. della Homelia (Turchia cur.), 2 leghe E. da Ereckli, presso al mar di Marmara. Kecno, Vedi Cagnen

Kzesz, città degli Statl-Uniti, nel Nuovo-

Kampstere , a 3: I. O. da Portsmouth. KEFE, città sulle fronticre delle reggenze d'Algeri e di Tunisi, a 20 leghe S. O. da

KEPPRER, gr. villaggio della Siria, a 6 L da Aleppo, sulla strada che conduce a Tripoli ; da il suo nome ad una gr. pianura fert. e ben coltivata.

Kerr, Copts, città d'Egitto, a 6 L S. da Kene; molte rovine antiche Kruz (il torte ili), Kehler Schantz, for-

tezza importante edificata da Francoa sulla riva diritta (el Reno, dirimpetto a Strasburgo, per difesa di questa piazza. Fu riunita alla Fr. nel 1808. Nel 1814 ne fii separata, e trovasi oggi nel gr.-d. di Baden come fortezza della Confederazion germanica. La orctá del ponte di Kehl, ch'è stato rifabbricato, appartiene alla Fr., e l'altra metà al

granduca di Baden. Ken, b. di Scuzia, nella contea d' Argyle, a 40 l. N. O. da Edimburgo,

Kettan, villaggio di Germ., a 4 l. S. O. da Nordhausen Keuners , città del r. di Baviera , in un' i-

sola sul confl. dell' Altumbi e del Danubio a 4 I. S. O. da Ratishona.

KELLS, b. d' Irlanda, sul Blackwater, cont. d' Est-Mouth, a 10 l. N. O. da Dublino. -Borgo nella contea di Kilkenny, a 21 l. S. O. da Dublino.

KELLINGHAUSER, b. della Dan., nell'Holstein, a 12 J. S. O. da Kiel.

ARLEMOYON, b. d' Ing., uella Cernovaglia a Go, I, S. O. da Londra.

KELSO, eittà di Scuzia, cont. di Roxburan, di flanclie ed altri tessuti di laua.

Kelvedon, b. d'Ing., cout d'Essex, ad t I. da Witham, e 18 l. da Londra. Kemec, cel. fortezza d'Asia, su'confini della Natolia, sull' Enfrate, in nu bel terri-

torio. KEMBERG O KEMMERICE, pic. città del r. di Sassonia, a 2 L.S. da Waternberga Comni Impoli per dar la concia alta bura.

KEMBET, città del r. di Baviera, a 22 L N. da Amberg. KRHPEN, pic. città del gr.-d. del Bassi-Re-100, a 2 l. N. O. da Creveldt. Pat in di Tom-

maso-de-Kempis supposto autore dell'Imita-zione di Gesù-Cristo. REUPTEN. Vedi CAMPIDORIA.

Kenosoi, pic. città della Siberia, gov. di Tobolsk, a 100 l. E. da Tounk. KERDAL O KENDALE, città ricca e pop. di Ing., cont. di Westmoreland, sol Ken; com.

di ponni, droghetti, man. di cotone, calze, cappelli ec.; a 60 l. N. O. da Londra Long. occ. 5. 18. lat. 54. 20.

KENR, KENNER o Kur, città dell' Alto-Egitto, a 100 l. S. dal Cairo. Long. 30, 25, lat.

26. 9. 36. Kercheven, pic. città di Persia, nell' Irak-Adgensi, a 20 L O. 1/4 S. da Kamadan.

Kente, pic isola del Canada, nel lago Ontario, nell' Amer. sett. KERMARE, h. d' Irl., cont. di Kerry, a 4

l. S. da Killarney. Kennence, fi. degli Stati-Uniti, distr. del

Main. KENNII (SL) , pic. città della contea di Kil-kenny in Irl.

Nilo, al di la della seconda cateratta della

Nubia , al S. d' Assean. Kussington, castello reale e grosso borgo polatissimo , dist. 1 l. da Londra , con un

bel parco. KENT, gr. e ricca contea d'Ing. con tit. di ducato fra'l Tamigi al N., ed il mare al S., di circa 55 L di circuito : divisa in 3 parti; le Done, che sono sane ed incolto; i laughi paludosi, che son ricchi ed insalubri ; e le parti meridionali che son salubri e irtili; 2 città, 39 borglii, 1,180 villaggi, n,000 case, e 220,000 abit. Grani, legnapaper case, e 220,000 anii. Grant, tegna-mi, pascoli, frutti squisiti, salmoni corel-letti e trote di straordinaria grosezza. Can-torbery, cap. — Due conter degli Stati-Uniti, una delle quali in Rhode-Island, ed una nel Mayland.

KENTUCKEY, ano degli Stati-Uniti dell' Anactica sett., che prende il nome dal fiume Kentuckey, dal quale viene irrigato; conf. O. colla Vurginia, N. coll Ohio, E. col Missisipi e S. col Tennessea, ed è diviso in 14 suspire S. Coil Lennessea, et e cityiso in 1g contec. Prod. grano, graniterco, patale, lino, tabacco e entone; ha delle vaste foreste e delle miniere di ferro, carbon fossilo, copparosa, alune e sale; liumi principali: l'o-hio, il Kentuckey, il Sandy, il Lerking, il Solt-River ed il Camberland. Parie seoperto nel 1754, venduto da' selvagei nel 1773, ed eretto in istato nel 1791, Pop. nel 1810,

480,000 abit.; superficie 5,560 leghe quadrate. Prancoforte, cap., sul Kentuckey.

Kentzingen, picc. città del granducato di

Baden, sull'Elz, a 4 l. N. da Friburgo. Kxos, città dell' impero Birmanno, sullo Irranaddy, a 34 l. S. O. delle rovine d' Ava.

Know, città del paese de Cheroquis, sul fi. Savannah (Stati-Umiti). KEPPEL, isola vicino alle isole Malovine . Long. occ. 60. 30. lat. S. 51. 24.

Kenauta , b. della Romelia (Turchia-cur.) presso Coras al S. O.

KRABELAY, città dell' Irak-Araby, a 10 leghe O. N. O. da Killeh. Kerra-Caria, città della pic. Bucaria (A-

KREVA-CARIA, CHIL devin pic. Docaria (Aria), a 100 l. S. E. da CabiparKarsocu, città della gr. Armenia, a 3 I.
S. C. da Trebisionda, sai mar Nero.
KRECTRUES (Erra di ), isola scoperta da
Kerquelin nel 1772, fra l'apo di Boora-Speranza e quello della Nuova-Olanda. Nel 1775
Cook la chambo isola della Denolazione, mon

avondovi trovato che uccelli di mare, pin-guini e Iconi marini. Long. (del capo Gior-gio) 67, 52, lat. 8, 40, 54, 30.

gio ) 67. 52. lat. 8. 49. 54. 30. Kennisis , ant. cattà della Mesopotamia , sul coull. sel Cabur e dell'Eufrate, a 70 l. E.

1/4 S. da Aleppo , e 50 S. O. da Mosul. Krawas , prov. della Persia , sol golfo Persico, presso allo stretto di Ormus; pascoli, e lane di montone d'una gr. finezza, che vengono lavorate dai Guari u Parsi.-La cap. dello stesso nome è a 120 l. S. E. da Ispa-

hau. Man. di Innilicio e tappeti. Kanuns , città della Turchia eur. , presso Adrianopoli.

KRAMENT, città dell'Ungheria, sul Raab, a 25 l. E. da Gratz.

Kerpen, pie, città del gran-ducato del Bas-so-Reno, a 5 I. S. O. da Colonia. KERSY, contea sulla costa occ. d'Irlanda, prov. di Münster, al S. dello Shannon e delprov. da Munster, at o. ucaso ossessione da Limerick; 20 l. di lungh. e 16

di largh.; 107,000 abit.; prod. grani e le-goa, racchiude parecchi laghi e montagne. KERSOVA, pic. città della Bulgaria, presso

al Danubio, sopra un lago, all'O. del mar Nero, a 12 l. N. E. da Temeswar. Кипти, città forte e porto della Crimea, sallo stretto di Tasman, a 6 l. E. N. E. da

Jenikola, e 18 l. E. N. da Kaffa. KERVAY. Veeli KAIR WAN.

Kenviosac , b. della Brettagna (Morbiban), a L E. da Lorient , ed i L da Hennebon Q.

KESHARE, città dell' Alta-Ungheria, nella contea di Zips , a 12 l. N. da Cassovia , e 4 N. O. da Eperies. Tele preginte. KESEOAN, catena di monti nel Libano, in Siria, uno de più ameni ed eccellenti paesi

dell'Oriente, abitato da circa 120,000 Maroniti , i quati , quantunque riquiti alla Chiesa romana, conservano il matrimonio degli ec-clesiastici, son integerrimi ospitalieri ed industriosi.

Krssez, , villaggio del r. de' Paesi-Bassi , sul-la Mosa , a 2 l. S. da Venloo.

RESSELDORF, pic. città del r. di Sassonia , dist. 1 l. da Dresda. Krswack, pie, città d' Ing., contea di Comberlandia, presso ad un pic. lago formato dal Derwent, ad 8 l. N. O. 1/4 N. da Kendal 3 miniere di piombo nelle vicinanze. Krawio, città di Prussia nel gran-ducato Krawio, città di Prussia nel gran-ducato del Basso-Reno. Fabb. di panni e casimirre;

a 4 L da Disseldorf. Kerrwaine, b. d'Ing., contea di Northam-pton, da cui è dist. 4 L N. E.

KRUSSKAG , Monte Casto , villaggio celebre er la vit. cise Enrico-l'Uccellatore vi riporcontro gli Unni nel 933, a 2 l. S. E. da Merseburgo, in Sasson

Kawaot, città consid. di Russia, gov. di Arcangelo, da cui è dist. 4 L.S. E., e 100 S. E. da Pineg. Long. 40. 50. lat. 63. 50. Kantuos o Cantogonop, forte città di

Russia, sul lago Ladoga, gov. di Wiborgo, da cui è dist. 18 l. N., e 5 N. E. da Mo. Keynoora, gr. città dell' Amer. sett., nel Messico, a 50 l. S. O. da Talsaco.

Knarus, città dell' Armenia situata in ci-ma ad una rupe. Ant. Teodomopoli.

KHARRA, città d' Asia, al N. del Tibet. I Russi vi fanno un gran com. in marrocchini e pollicerie pe'Chinesi. Килтилого, città dell' Indostan, cap. del Nepaul; sul Bismutty; case e templi di legno.

Kuasaa, distretto d' Arabia, nell' Hedjar, al N. E. di Medina, abitato, per quanto dicesi, da Ebrei indipendenti.

Kuzason, città e porto franco della Russia, editicato fin dal 1778, sulla riva diritta del Nieper, un poco al di sotto di Kiaburn. Pop. 20,000 abit. La città è fabbricata molto i regolarmente; cantiere di costruzione. À 50 l. S. E. da Eckaterinoslaf. Long. 30, 11. 30.

E. lat. 46, 38, 29. KHEASON (il vecchio), nella Crimea, sulla costa occidentale. Knessat (il), gr. forme d' Asia, n ila Tar-

taria, paese degli Usbecchi, che si scarica nel lago Aral. Kniwa, uno de' due stati della Kliowares-

mia; superficie 600 l. quadrate. Pop. 200,000 abit. Suolo fert. e ben coltivato; fabbr. di tessuti di cotone. La città ha 10,000 abit. Long. 45. 25. lat. 40. 20. Knorassan. Vech Koraçar.

Knorol o Knorolas, paese e città d'Asia, nella Tartaria , a 35 l. N. 1/4 E. da Balkh. Knovagan-lagan . pic. città della Gran-Bucaria ; potria di Tamerlano.

Knovanesus, paese della Tartoria; conf. N. E. col Turchestan ; S. colla Gran-Bocaria, S. O. colla Persia , ed O. co' nomadi Turco-nianni ; attravirsato dal Gibon ; iliviso in due Stati indipendenti, quello di Khiwa e quello di Kurat. Suolo fertile, e miniere d'oro

e di argento. Khiswa, capitale. Kutsutan. Vedi Chusstan.

Класита, città edificata nel 1718 su' confini della Siberia , nel gov. d' Irkutsk , da eu e dist. 50 l. S. E., per farvi il com. fra la Russia e la China, giusta il trattato del 20 agosto 1717. Essa è composta di due città, a Go tese l' una dall' altra ; una rossa, e l'altra Chinese; la prima ha 120 case, e la seconda, chiamata Maimatcha, ne ha 200 di miglior costruzione, più comode e più puble di quelle della prima. Vi si tsasportano tutti gli articoli di commercio fra i due imperi, Voscias ; Tom. II.

e tatti gli affari si concludono per mezzo di haratti. Long. 103. 50. lat. 50. 20. A 500. l. N. O. da Pekin,

Kia-Kine, città gr., pop. e com. della Chi-na, nel Che-Kiang; abb. di bachi da seta-Man. di drappi di seta.

KIANG-Ho (il) ossia IL FIUME-BLU, gr. fi. della China, che ha la sorgente sel parse di Si-Fan, traversa la China dall' O. all' E., e alsocra nel grand Oceano al di sotto di Nankin. Il suo vero nome è Jang-Tse-Kiang. Nel mo corso di 800 L forma un er. numero d'isole, Kiang-Nang, prov. maritt. della China,

molto fert. e com. I savi lavori di seta e cotone sono assai stimati; 93 città, e quasi 20,000,000 d'abit. Nankin, capitale. 1,000,000 d'abit. Nankin , capitale. Kiang-Ning, Vedi Nan-King.

Kiase-Si o Kiase-Sur, prov. della China, al S. di Kiang-Naug, piena di laghi, fiumi ed aridi monti. Belle porcellane ; miniere d'oro, d'argento, piombo, ferro e stagno. Pop. 16,000,000 d'abit. Nang-Chang-Fou, capitale.

Kuse-Tease-Tea, pic. ma popolatissima città della China, nel Kiang-Nang; vaghi e-difizi; a 5 l. O. da Ching-Kiang-Fou.

Kiankani, Gangew, eittà assai pop. del-la l'atolia, a 18 l. S. E. da Anguri. Kiscac, b. e cast. della Svizzera, nel cant.

di Zurigo , da cui è dist. 5 l. N. E. Kichala, pic. città della Bessarabia, pres-

so al Niester, a 4 l. O. da Akerman. Kiopannessren, b. commerciautissimo di Ing. , sul fi. Stour , cont. di Worcester. Man. di lanificio e di seterie : fabb, di velluti ; a 5

I. S. E. da Bridgemerth. Kapsa, città di Persia, cap del Mecran, a 51 l. N. O. da Guadel.

Kidwally, città d'Ing., nel paese di Gal-les, a 13 l. S. da Carmarthen. KIFF. Vedi Kiow.

Kires, città forte, cap. dell'Holstein, con un cast, ed una univ. eretta nel 1665, in fondo del golfo di Killerwich. Com. di transito; vice-consolato franc. Pop. 8,000 abit., alle foce dello Schwentin , nel Baltico, a 15 L N. O. da Lubecca, e 20 N. da Amburgo. Long. 8. E. lat. N. 54. 22. 15.

Kirn-Kiane, città chinese, prov. di Kian-, sul Kiang. Kiang-Ning, città della China, prov. di

Kiege-Kiane-For, città della China, prov.

di Kiang-Si, sul Kiang, a 15 l. S. da Nang-Tchang-Fou. Kirkusow, città della Lituania, sulla Wil-i, ad 8 l. O. da Wilna. Kiraw, città della cont. di Yorck, a g L

N. da Hull.

Kusscan, pic. città d' Irl., cont. di West-Meath, a 15 l. O. da Doblino.

Kitcock, b. d' Irl., cont. di Kildare, sul Liffey, a 5 l. O. da Dublino. KECCULES, b. d' log., cont. di Kildare, a 7 1. 8. O. da Dublino.

Kuna (St.), pic. isola di Scozia, la più occ. di tutte. I suoi abitanti vivono di pesca e di caccia. Lat. N. 57. 44. long. 10. 38. O.
Kieder, cont. abbondante e ricca d' Irl.,
prov. di Leinster, di 13 l. di lungh. ed 8 di larghezza; gii,000 abitanti.- La città e di-

stante 6 leghe S. O. da Dublino.

KILIA-NUOVA, b. e fortezza della Turchia eur., nella Bessarabia, all'imboccatura del Danubio, chiamata Kilia-Nuova per distinguerla da Kilia-Antica , che gli resta di contro; in un' isola del Danubio; a 30 l. S. O. da Bender e 121 N. E. da Costantinopoli. L.

28. 5. lat. 45. 3o. Kilaanst, grande, forte e commerciantissi Kitanny, grance, note e commera, prov. di città d'11-, in una gran pianura, prov. di Leister, sul Nore, a 19 l. S. O. da Dublino. Longit. oce. 9. 53. latit. 52. 36. Pop. 17,000 abit. Man. di laniticio. Suolo fertile in grano e pascoli. Miniere di carbon fossile. Long. 9-

53. lat. 52. 55. KILLALA, b. marittimo d'Irl., contea di Majo , all'imboccatura del fi. May , a 42 l. N. O. da Dublino. Long, occ. 11, 31, latitudine

54. 15.

Killatow, pic. città d'Irl., cont. di Clare a 4 l. N. da Limerick. Kerry, che rinnisce in pochi jugeri tutte le bellezze della natura; nel inezzo vi sono delle isolette pitteresche; sulla sponda orientale giace il borgo di Killarney, a 18 leghe O. da Corck.

Kilnusts, b. delia contea d'Argile, in I-scozia, a 15 l. N. O. da laverrary. Killings, pic. città di Scozia, nella cont. di Perth, sul Tay; a 20 I. N. O. da Edimburgo.

Killinger, città del Connecticut, Stati-U-niti, cont. di Vindham.

KILLINGWORTH, città del Counceticut, Sta-ti-Uniti, contea di Middlesex, a 3 l. O. da Guilfort.

Killsoul, b. d'Irl., nella contea di Tip-perary, a 5 l. N. E. da Casbel. Killsoue, b. d Irl., contea di Down, a 25 1. N. 1/4 E. da Dubino.

Killings, b. d' lrl., cont. di Donegal, da cui è dist. 4 l. S. O.

Килинаси, b. d'Irl., contea di Down, 5 L. S. S. E. da Belfast.

KILMALOCK, pie. città d' Irl., contea di Li-merick, da cui è dist. 8 l. S. Long. occ. 10. 55. lat. 52. 23. KELMARNOCK , b. di Scozia , contea d' Avr.

5 l. S. O. da Glascow. Kirwone, città della contea d'Argyle, sid-la baja di Lochlin, a 25 leglie N. O. da Glascew. — Altra in Irlanda, a 22 l. N. O. da Dubliu), nella contea di Cayan.

Kilhanai , h. della contea di Fifa , in Iscozia, ad 11 l. N. E. da Edimburgo. KILWORTH, la d'Irl., cont. di Corck, a

36 l. 8 O. da Dublin .. KIMPOLTON , h. de la cont. di Hantington , da cui é dist. 2 L O. S. O., in Ing.

Krin, città di Russia, cap. della provin-dello stesso nome, mella Lapponia, sul fin-ine Kimi, presso al golfo di Botnia, a 4 1. S. E. da Toruco, Long. 21, 25, lat. 65, 40. Kinos , popola attivo e bellicoso d' Afr. , ne'la parte merid. di Madagascar, al di sopra del capo S. Andrea

KINAURN, fortezza della Russia, sul lago Lunan, nel quale imbocca il Bog per discendere nel Nieper. I bastimenti sono al sicuro nel lego alla fice del Bog; a 25 l. E. 1/4 Nda Akerman, Long. 29. 29. lat. 46. 20.

Krncanne, pic. città di Scozia, che dà il auo nome alla cont. Λ g l. O. da Aberdeen. Kindeleruck, pic. città della Turingia, sul Wipper, a 5 l. N. E. da Nordhausen.

Kindrancon , città della Nuova-Yorck (Sta-ti-Uniti ) , sul fi. Hudson , a 5 L N. da Mudson , e 9 S. 1/4 E. da Albany

Kiseros, b. d' ing., cont. di Warwick, a 3 L. E. da Straftord. Kisa (isola di), isola del mar del Sod,

al N. O. della terra di Dienien (Niova-Olanda ). Long. 141. 35. lat. S. 39. 51. King-Chrou, città della China, prov. di

Pe-Tcheli, a jo I. da Pekin.

Kenguone, città di Scozia, prov. di Fifa, sul Forth, a 3 l. N. da Edunburgo. King-Ki-Tao, gr. e bella città cap. di Co-

rea , residenza del re. Kingsala, città pop. e mercantile d' Irl.,

cont. di Corck , da cui è dist. 4 L S.; porto eccellente. Ling. occ. 10. 52. lat. 51. 35. KINGSBRIDGE , città della cont. di Devon , KINGSBRIGER, CHIA CHIA CONE AL DEVON, in Ing., sul Selcotub, a 5 l. S. O. da Dar-mouth. — Altra, negli Stati-Uniti, nella Nuo-va-Yorek, a 9 l. S. da Strafford. KINGS-KOUNTY O sia LA CONTEA DEL RE,

contea d' Irl., prov. di Leinster, di 16 l. di lungli. e 5 di largh. Kingstown, cap. — Altra, nella Nuova-Yorck, Stati-Uniti.-Altra, nella Nuova-Scozia.

Kineston, pic. città d'Ing., nella coutea di Surrey, sul Tamigi, a 5 L S. E. da Lon-dra. — Altra, nella Nuova-Yorck, sul finne Hudson, a 19 L S. da Albany. - Altra, nella Carolina del Sud , sul Neuss , a 13 l. S.

O. da Newbern. KINGSTON-UPON-HULL. Vedi HULL.

KINGSTOWN O PHILIPPI-TOWN , città d Irl., cap. della contea del Rc o sia King-County; a 6 l. N. O. da Kildare. Kingstown, gr. e bella città dell' America, nella Giammaica, dist. mezza 1. da Porto-Rea-

le, dal quale non la separa che il porto stesso; 1,000 case. Longitudine occ. 79. 2. 30. lat. 18, 15. KING-TE-TCHING, grosso borgo della Clima, prov. di Kiang-Si. Quasi tutta la bella por-cellana della China si fabbrica in questo bor-

go, che sebbene non cinto di mura equivale ad una gran città per la bellezza e simmetria delle sue strade, pel ano prodigioso com, e pel numero degli abitanti, che as ende quasi ad un milione. A 50 l. da Nankin.

KISHDA, città della China, prov. di Chekiang. I suoi abitanti sono i più guerrieri di tutta la China.

Kintoen, b. della contea di Perth, in Isca-zia, a 13 l. N. O. da Perth. Kinnoss, città e pic. contes di Scozia a G

L N. O. da Edimburgo. Kinstone, pic. città di Scozia, contea di Aberdeen, da cui è dist. 4 l. N. O.

KINTAN, isola sulla costa della China, nella baja di Niug-Po, Lat. 3o. 20. Kistenia, città e porto sulla cesta occid. del gr. Likenyo, al N. E. di Formosa.

Kisto', città chinese della Gran Tarlaria, al S. del deserto di Shanso. Long. 96. 28. lat. 39. 53.

Kintzio (la valle di), valle della Svevia,

traversata dul fiume Kintzig, che sbocca nel leno, a 4 l. S. da Strasburgo. KINTGARUAO, città consid. d' Africa, nel

Jalon-Kaude, presso al Senegal, a 15 l. O.

Kium-Zaik , città ben fabbricata del regno d'Ava , nell' impero Birmanno , sull'Irranaddy. Man. dr cotone, a 19 f. O. da Pegu.

di Russia, cap. dell'Ukrania, composta di tre cutà, cioè : della fortezza di Petschersko, dell' ant. Kirvia, sopra un' eminenza, e della città di Podo, editicata al di sotto di questa nilima. Ciaschedina ha le sie fortificazioni particolari. Com. consid. di lanificio, seterie, bestiami, acqua-vite, grani ec.; svilla riva sinistra del Nieper, a 66 l. N. E. da Kami-nick. Long. 28, 7, 30, fat. 30, 27.

KIASY-LASSOALE, città assai ben tabbr. dell'Ing, cont. de Westmoreland, aul Lon, a 3

L S. E. da Kendal.

Krasy-Mooastoa , città della cont. di York, da cui è dist. 5 l. N.

Kiasi-Stapaa, città del Westmoreland, in Ing., a 2 l. S. da Appleby. Kiaciarta, città del gran-ducato d'Hassia-Darmstadt, a 2 l. N. E. da Marpurgo.

Kracknase, città del r. di Baviera, a 15 l. N. E. da Hall, nella Svevia. — Idem, pic. città di Sassonia , nell' Ertzburgo . Man di pagni. — Idem , b. del gr.-d. del Basso-Reno, 2 l. O. da Simmeren. - Altro, borgo della

Svizzera, nel Tockenburgo. Kiaca-Hays , pic. città della Bassa-Linazia,

tutta di legno, a 7 l. S. S. O. da Luckau, Kiachais, città del regno di Wirtemberga, 4,000 abit. Man. di lana, lino, cotone e se-

4,000 and man, mno, connac ex-ta. A 9 1. S. da Stuttgardedute, divin in più orde ; la piccofa abita fra T Jaik, i i lago A-rale ed Oremburgo ; la media, al N. del la-go Arale; e la grande al S., sulle rive del Sir-Daria; paese freddo, ma ricco in pascoli, che nutriscono molto bestiame : la lingua dei Kirgui partecipa del Tartaro: la popolazione delle 3 orde può ascendere a 1,200,000 abit, che vivono del prodotto de lor greggi e di brigandaggio,

Kiatok o Gorick, città della Marca di Priegnitz, a 7 l. N. E. da Havelberg. Ktate, prov. della Tartaria chinese, al N. E. Le mont. abbondano di legna e piante medicinali; nella parte orientale non si trovano

che villaggi. La porte meridionale, ch' è più popolata, ha un gran numero di città. Cap., Kirin, sul Segalien, a 83 l. N. E. da Mougden. KINING U-OSTAGO, pic. città della Siberia, gov. d' Irkutsk, da cui è dist. 134 l. N. E.,

nel poese de Tonguasi, sulla Lena. Territo-rio lertile. Long. 105. 42. 45. lat. 57. 47. Kristowro, città della Natolia, prov. di Trebisonda, dalla quale è dist. 26 L. S. O., sul mar Nero, appie d'un colle. Il suo terr. abbonda di seta , frutti secchi , e singolarmen-

te di ciliegie. Da questa provincia il general romano Locullo portò in Europa quest' ultimo frutt :.. Kiakalov, città di Scozia, nella contea di Fifa, a 4 l. N. da Edimburgo. Long. 14. 3.

lat. 50. 6.

Kinkermerer, pie città commerciante di Scozia, all'imboccatora della Dea, che for-ma un huori porto; a 1:3 l. N. 1/4 O. da Londra, Long. occ. 6, 25, lat. 54, 58, — La contea ha 14 L di lungh. e 17 di largh.

KIRRRAM , b. d Ing. , cont. di Lancastro , da cui è det. 6 l. S., e 60 da Londra. Kiakoswald, b. d'fug., cont di Camber-

landia, a 91 f. N. O. da Londra. KIRKPATRICK , città 'di Scozia , cont. , ed all' E. di Dumbarton. Vestigi della muraglia di

Antonino. Kearros, b. della cont. di Lincoln, in Ing.,

sulla Treota. Kiakwet, pic. città di Scozia, cap. della isola di Pomona, chi e la principale delle Or-cadi; rim. per la ana chiesa, pel suo colk-

gio e per le sue fiere ; sopra una laja , a 78 l. N. da Edimburgo. Long. occ. 5. 17. latitudine 58, 5, Kuraca, isola di forma triangolare, di 80

I. di circu to, nel mar Glariate, alle bocche del finme Lena, che scorre in Siberia

Kinn, pic. città del gran-ducato del Basso-Reno, a 7 l. S. S. O. da Simmeren Kisans, pic. città della costa N. O. di Can-

dia, all' estremità d' no golfo tormato dal capo Busa e dal capo Spada, a 10 L O. N. O. dalla Canea. Kust-Eastan, fi. della Natolia, che scaturi-ace aul monte Tauro, e abocca nel mar Nero, dopo un corso di 120 l., a' gr. 33. 50.

di long, e 41, 32, 52, di lat. Kiskalasté, b. della 'Natolia, nella Troa-de, a 16 l. N. O. da Edremit.

Kistet, città commerciante di Russia, gov. dei Caucaso, sui Terck, presso al mar Caspio, a 13 L S. O. da Astrecau; 12,000 ab. pio, a 13 L o. c. L. Long. 53, 54, lat. 43, 51, 15. Ki-mist, isola fertile ed abitata sull'ingres-

so del golfo Persico, ad 1 L e mezzo dalla costa di Persia, di circa 7 L di lungh. e 2 di largh. Pesca di perle. Lat. N. 26. 3. long. 119, 20. E. Krsses , pic. città della costa merid. del-Krsses , pic. rità-munt. a 25 l. S. O. da

l'Arabia , nell' Hadramaut , a 25 l. S. O. da Fartach, Long. 40, 34, lat. 15. Kuscumskoi , b. di Russia , gow. d' Ufa , appie de' monti Urali.

Kissangan, pic. città sul fi. Saale, reguo di Baviera , ad 8 L N. da Schweinfurth. Acque

minerali. Kisti, nazione del Caucaro, all' E. dell'Ossezia, al S. della pic. Cabardia ed al N. della Georgia ; divisa in parecchie tribu ; pacse

pieno di mouti e boschi. Kereva, gran città del regno di Tafilet, in Barbaria. Kıran, pice. città della Turchia cur., nel

ascialicato di Salonicco, da cui è dist. 13 KITSCHIGINA, fortexza di Russia, nel gov.

d'Uia , prov. d'Isetsk , a 18 i. S. da Tche-liabiusk , sull'Uvelka.

Kerzingen, graziosa città, a 10 l. E. da Wartzburgo, sul Meno, 28 E. da Francotorte, r. di Baviera ; 4,000 abit. Comm. di prime , frutti secchi, calze, cappelli, cuoja ed aceto. Long. 7, 36, latitudine 49, 45. Kip-Tennov, città della China, nella prov.

di Quang-Tong , cap. dell'isola di Hai-Nan. Kiustu'. Vedi Xino.

Китален, antica città della Natolia, сар del pascialicato dello stesso nome , appie di un monte ; moschee , caravansiere e bagni ; 50,000 abit.; a 55 l. S. E. da Costantinopo-

li. Long. 27. 32. lat. 39. 25. KLADAUF, cast. di Boemia, nel cir. di Kö-

nigsgratz, a 4 l. da Schlumecz KLATOW, pic. citta di Bocmia, sul fiume Brandoke, nel cir. dello stesso nome . che rambinde 139,265 abit.

KLEBERG, pic. città, a 10 l. S. E. da due Ponti. Stati bavaresi.

KLETTGAU o KLETTENBERG, città della Svizzera , cant. di Sciaffusa , da cui è dist. 7 le-glie S. O.

KLIN, pic. città di Russia, gov. di Mosca, da cui è dist. 20 l. N. 1/4 O. Lat. N. 56. 20.

da cui e dast. 20 f. N. 1/4 O. Lat. N. 50. 20. 18. long. 34. 27. 51. E.

Klisczew, città del ducato di Mecklenburgo, presso Sturgard.

Klinczwego, pic. città sul Meno, a 6 l.

N. O. d. Ukarbara. Burani sini

N. O. da Wertheim, Booni vini. KLINGENTHAL, b. (Basso-Reno); man. di armi bianche; labbr. di rame; a 5 l. N. N.

E. da Schelestadt. Strasburgo . KLOPPENEUACO, pic. città del r. d' Anno-ver, ad 8 l. S. da Oldenburgo.

KLOTEN, viliaggio della Svizzera, nel cant. di Zurigo, sul Glatt. KLUNDERT, città forte del Brahaute olandee, in un'isola situata all' E. di Ower-Flak-

a 5 l. N. O. da Breda. Knanessonouc, b. d'Ing., cont. di Yorck, a 50 l. N. E. da Londra. Quattro sorgenti

minerali. KNERWORTH, b. d'Ing., cont. di Herts, fra Herford e Hitchin.

Квистом, ріс. е commerciante città d'Ing.; cont. di Radnor; a 4 l. N. O. da Hereford. Квиртанкая, b. dell' Oldemburghese, a 3 l. da Jever.

KNITELFELD, graziosa città dell' Alta-Sti-ria, sul Mucr, a 4 l. N. E. da Judemburgo. KNITENSEZ, gr. b. del r. di Wirtenberga, a 7 l. O. da Heilleron. Patria di Fause, uno degli inventori dell'arte della stampa. KNOCKPERCUS. Vedi CARRICKPERGUS.

KNOKEPEROW. Pedi CARRICKPEROUS.
KNOKKOPER, b. d'Irlanda, nella contea di Kilkenny, dz cui è dist. 5 l. S. KNOSAU, b. della Svizzera, nel cant. di Zurigo, a 6 l. N. da Lucerna.

KNOTSPUND, b. della contra di Chester, in Ing., a 57 l. N. N. O. da Londra. Com. di panni , bestiami e commestibili,

Knoxville, città d'America, cap. del Ten-nessee, a 67 l. S. da Francoforte. Long. occ. 86. 40. lat. 35. 42.

Koane-Sm. Fou, gr. città della China, prov. di Kiang-Si, a 45 l. da Nan-Tchang-Fou. Kona, pic. città del paese degli Usbecchi, a 25 l. S. O. da Urkand.

Konnit, città d'Afr., cap. del Darfur, di 1 l. di lungh., e 6,000 abitanti. Konzun, città del gr.-d. di Posen, a 18

 S. da Posen, appart. alla Prussia.
 Kochen, fi. della Svevia, che scaturisce presso Elwangen, e abocca nel Necker.

Kontak (isola di), così chiamata da Van-

rouver, e Kietrack da La-Peyrouse, al S. del-l'ingresso di Cook, sulla costa N. O. del-l'America, al S. delle isole Schumagin. Lat. N. 59. long. 153. O.

Koroca, rada poco sicura del mar Nero, nel pause degli Abasi. Kunsnand, città della gr. Bucaria, a 45 l.

E. dz Samarcanda. Kozi-Carov, gr. e pop. prov. della China. Miniere di stagno, piombo, rame e mercu-rio; cavalli eccellenti. La sua cap. è:

Kori-Vano, a 150 l. N. O. de Canton. Kornessene. Vedi Kintesenso.

Korneser, pic. città di Turingia, princi-ato di Schwartzburgo-Rudolsiadt, a 2 L N. O. da Schwartzburgo.

Konsigarriden, balinggio del cant. d'Ar-govia, ove trovasi il villaggio di Windisch; antica Vindonissa. Koesicsmaken, ant. città distrutta di Lo-

renz (Mosella), a 2 L da Thionville 3. Kornigswaln , pic. città della Nuova-Marca di Brandemburgo , a 5 l. E. da Drossen ; miniere d' alume.

Kornsaan, pic. città del pr. d'Anhalt, sul fi. Saale, a 2 l. N. da Hall. Korperica, pic. città del Brandemburgo, in un'isola sulla Sprea, a 3 l. E. da Ber-

Kocz, pic. città e porto della Dan., nel-l' is. di Selanda.

Koisali, popolo tartaro fra l'Abakan e la Jeniscea, gov. di Kolivan, presso elle tron-tiere della China. Il territ rio produce del

lino selvatico e delle ortiche, con cui si funno de cordaggi. Miniere ricchissime. KORENHADSEN O KORENHUYS, città forte della Livonia, sulla Dwina, con un cast., a 17 l. S. E. da Riga. L. 23. 38. lat. 56. 40.

Kola, pic. citta di Russia, con buon por-, vic. al mar Glaciale, all'imboccatura del to, vic. al mar Glaciate, au munocomon fi. Kola. Com. di pellicerrie. Gov. di Areangelo, da cui è dist. 120 I. N. O. Long. 30, 40, 30, let. 68, 52, 50.

Kulsent, città della Barbaria, r. di Tri-poli, a 32 l. S. E. da Gierze. Kozco, città sul mar Glaciale, quasi al-

l'imboccatura del mar Bianco, Lat. N. 60, 25, long. 44. 10. E. \* Kour, pic. città della Pomerania ulteriore, nel pr. di Stargard. - Idem, b. presso

Meissen, in Sassonia. Nel 1759 battaglia lia i Prussiani e gl'Imperiali. KOLIVAN O KOLYFAN, città della Siberia, c.

 del gov. di Kolivan, presso all'Oby, a 70
 S. O. da Tomsk, 190 S. E. da Tobolsk, e 725 S. E. da Pietroburgo. Long. 79. 30, lat. 54. 40.— Il gov., composto di 8 circoli, si estende al S. fino a' monti Atlaici. Abb. di foreste di cedri. Pop. 400,000 abit. KOLLOMBNIK O KOLUMA, pic. città di Rus-

sia, a 40 l. S. E. da Mosca. Kola , città di Russia e gov. di Pleskow, a 12 l. N. da Veliki-Luki.

Kolmogonon. Vedi Cholmogon

KOLYMA O KOWIMA, gr. fi. della Russia asiatica, gov. d'Irkutsk, che sbocca nel mar

Kon, vasta città di Persia, nell'Irack-Adgemi, in una pianura abb. di riso e frutti squi1. S. da Casbin. 64 N. O. da Ispahan. Fab. Komanco, isoletta del mar Pacifico, del

gruppo di quelle degli Amici, un poco all'E.

Kompassi (i) , nazione della Ghinea , al N. della costa de' Denti , presso a' Veteri ed agli

Koncrett, pic. città della Svezia, alla fo-ce della Gotelba, ed a 4 l. N. da Gotembur-go. Latitudine N. 57. 51. 45. longitudine g. 38. 45. E. Konco o Kong, città della Persia, a 32

Комовали, ріс. città della Svezia, presso al mare, nell'Italiand, fra 3 liumi. Loug. 9-46, 45. E. lat. N. 57, 27. Kowc-Tenaso, città della Chira, prov. di

Chen-Si . Vi si ammira na mansoleo , che si pretende esser quello di Fo-Hi, fondatore della monarchia chinese.

Konien, città della Natolia, cap. del pa-

acialicato dello atesso nome, antica Iconium. Könscanen o Konsganna, città gr. e ben fabbricata della Prussia orientale, cap. del regno e seconda residenza della monarchia Prussiana; univ. fondata nel 1544; palazzo magnifico e bella biblioteca; 53,000 abit. Com. consid. di sapone, calze di seta, birra e cuo-ja concic; man, di tele, e lanificio, raffine-rie di zucchero, berretti e concie. Consolato generale di Francia. Sul fiume Pregel, vici-no al mare, a 25 legbe N. E. da Elbing, 30 E. 1/4 N. da Danzica, 65 N. da Varsavia, e 70 N. E. da Berlino. Long. 18. 9. lat. 54. 42. 12. — Iden, pic. città dell'Alta-Lusazia, a 5 l. N. E. da Dresda. — Altra nella Slesia, a 7 l. da Ratibor. — Altra, nelnella Nuova-Marca l' Alta-Hassia. - Altra di Brandemburgo , ad 8 l. N. da Custrino.

Konkomsaca, pic. città di Boemia, con un cast. vicino all' Eger, a 4 l. E. da Egra. Konkosca, cast. e b. del r. di Wirtemberga, a 4 l. S. da Bnchan. Coltivazione di lino e fabbr. di tele.

Козовоздати, forte eittà della Boemia, sul-la diritta dell' Elba, а 14 l. S. O. da Glatz. Long. 13. 17. lat. 50. 10. Bagni di Kukns o stano Kukus-Bad.

Konicsioren, pie. e forte città della Franconia, r. di Baviera, a 15 l. N. E. da Wurtz-burgo. — Altra , sul Tauber , ad 8 l. S. da Wartzburgo. Konicaluttens , piccola città, a 6 l. E. da

Brnnswick. Konseren, pie. città con una fortezza, nel r: di Sassonia, sull'Elha; a 6 l. S. da Dre-

ada. — Altra, nel ducato di Nassau-Usingen, da cui è dist. 12 l. N. E. Könicswinten, città del gran-ducato del Basso-Reno, a 7 leghe S. E. da Colonia, sul

Kontra, città di Prussia, sul torrente Broo,

a 4 l. N. O. da Culma. Konsenac, città di Norvegia; miniere d'argento; a 20 l. O. da Cristiania. Konstantinovo, b. di Russia, gov. di Wło-

dimir , da cui è diat. 15 L S. E Kopenseack o Copp. ensures, mont. di Svezia , nella Dalecarlia. Rieche miniere di rame presso alla città di questo nome. Man. di pan-ni e refe; a 33 l. N. O. da Upsal, Long. 13. 20. lat. 60. 40.

Koptez, città di Russia, gov. del Caucaso all'imboccatura del Cuban, nel mar d'Azof,

a 16 l. E. da Taman. Kopino, città di Svezia, nella Westmania,

a 7 l. O. da Westeras, Mercati di bestiami . gr. com. di granaglie.

gr. com. ch gramque.

Kopya, pic. città fortificata della Lituania,
a ta l. N. da Moliilot, aul Nieper.

Koaassas, prov. di Persia, all' E. dell' Iraek-Adgemi; estendesi fino al Gibon, verso

la sua fice nel mar Caspio. Fabbr. de più bei tappeti di Persia e delle migliori lame da sciabole. Prod. grano e seta. Città principali: Herat, Balk, Nixaburg e Mescheld. Questa pruv. è soggetta al re di Cabul.

KORBACH. Vedi CORBACH. Kuadoran, passe d'Air., all'O. del Sen-naar, irrigato dal Bahr-el-Abiad o flume Bian-co. Ibeit, città principale.

Koagos, città d'Asia, nel passe de Cal-mucchi; realmente non è che nn gran camo, ove il Consthaish fa la aua residenza. Long. 78. 32. lat. 45. 55.

Kusiakosk, pic. piazza forte della Russia asiatica, gov. di Kolivan, da cui è distante 7 L. S. O.

Konaccar, popoli del N. E. dell'Asia, nei contorni dell'Anadyr e dell'Olotora, no tem-po numerosi, ma diminniti dal vajnolo: alcuni vivono erranti, ed altri hanno delle abitazioni stabili. Sono di statura bassa, di colore olivastro, coraggiosi, feroci e soggetti

alla Russia. Le loro occupazioni principali consistono nella caccia e nella pesca; si mutriscono di pesci secchi, di carne e grasso di balena e di lupo marino; con una specie di fungo rosso fanno essi una bevanda spiritosissima, che gl'inebbria. La Russia ritrae da questn paese delle pelliceerie, e specialmente delle martore zibelline. Kozororesa, pic. città di Russia, gov. di

Woronesck, da cui è dist. 11 l. S. Kogowa, pic. isola nel mar d'Ockstock, all'O. del Kamtsciatka. Lat. N. 59. 20. long. 148. 20. E.

Koasoa, pie città della Dan., nell'is di Selanda, a 14 l. N. O. da Copenachen. Kozsow, pie. città dell' Ukrania, sul Ross, a 25 l. S. da Kiovia.

Koselam , b. del gran-ducato di Posnania , a 9 l. S. da Posnania, Koski, Kosski, pie, città fortificata della Slesia prussiana, a 5 l. N. da Ratibor, pres-

so all' Oder.

Kostow, pie. città e porto di Crimea, a g l. N. O. da Bachaserai. Kosricas , b. del gov. di Simbirsk (Russia) , a 22 L S. O. da Samara.

Kostroma , bella città di Russia, sulle spon-

de del Wolga e della Kostrema, a 14 l. E. da Jaroslaf. Long. 38. 52. 36. lat. 57. 45. 40. Fabbr. di vacchette e di tele; c. l. del gov. del ano nome, che ai divide in 13 cir., e racchiode circa 800,000 abit. Paese fert.; com. di grano, sevo e lavori di kguo.

Котив», pic. città dell' Alta-Sassonia, с. І-

del principato del suo nome, a 5 l. S. O. da Dessin. Long. 9- 41. lat. 51. 46. Koupa. Vedi Cupa.

Koulas , città dell'Indostan , sulla costa del Malabar, a 17 L N. O. da Travancor. Koulw, valle e villaggio della Svizzera, cant. d' Argovia. Antichità,

Kous-Ossos, b. dell'Alto-Egitto, sulla di-ritta spouda del Nilo, a 17 l. N. O. da As-sum. Long. 3o. 39. 9. lat. 24. 27. 17.

Kouniakan, città d' Afr., sul fi. Kricko, che sborca nel Senegal, a 30 l. E. dal forte Galam. Long. occ. 11., lat. 14. 34 Koursanany, città d' Afr., r. di Bondu,

a 27 L.O. 1/4 S. da Fatteronda.

Avanuca, città di Russia, gov. di Simbirsk, da cui è dist. 42 l. N. O., 35 S. E. Kouss, e. città di Russia, c. l. del gov. dello atesso nome, a 45 l. O. da Voronesck. Long. 24, 7, 30. lat. 51, 3, 30.—Pop. del gov. gaoyoo abit. Paese montuoso, e lertile in legna e foraggi.

Комтил, flume della Siberia, che sbocca nel mar Glaciale. Sulle sue sponde giace una città chiamata Alta-Kowima. Lat. N. 65, 28. long. 151. 15. E. Alla sua foce trovasi una seconda città chiamata Bassa-Kowima, Lat. N. 68. 18. long. 16a. 58.

Kowno, città com, della Pollonia, gov. di Wilna, da cui è dist. 25 l. N. O., sul Nic-

Kozasan, città d'Asia, nella Khowaresmia, a 20 l. N. O. da Urghenz.

Kracizoi, città assai pop. della Norvegia; piazza di deposito. Lat. N. 58. 51. 55. lung. 2. 10. 27. Kaassuaco, borgo di Baviera, sull'Inu, a

6 l. O. da Burckhausen KRAINEURGO, Vedi CRAINEURGO KRAROW - ant. città del ducato di Mecklen-

burgo, a 3 I. S. da Gustrow. KRANICAVELD, pic. città (principato di Sassonia-Gotha), a 4 l. S. da Weymar. Lat. N. 50. 51. 55. long. 8. 51. 30. E.

Kaanowerz, pic. città della Slesia, prov. di

Troppau, da cui è dist. 4 l. N. E. KRAPACCHI. Vedi CARPAZI.

Кавресси, *Pett Chapter*, Кавретт, pic. città della Slesia, sull'Oder, а § 1. S. da Oppeln. Квазковооп, città della Pollonia, nell'an-tico palatinato di Lublino, in пестдо ad una

sciva, Kaasnocoasa, fortezza di Russia, vicino al fi. Jaik , gov. d' Ufa.

Krasnozarsk, città della Siberia, gov. di solivan, sul fi. Jeniscea, a 52 l. S. S. O. da Jeniscisk. Long. 90. o. 37. lat. 56. i. 2. Kraskottian, città e fortezza della Russia, verso la foce del Wolga, gov. del Caucaso;

a 16 l. N. da Astrakan. Калотием , città del gr.-d. di Hassia-Darmstadt, sul fi. Jaxt, a 3 l. S. O. da Mergen-theim, 40 S. E. d'Amorbach.

Kamamercoux, bela cità di Russia, sul Nieper, gov. d' Ekaterinoslaf, da cui è dist. 38 l. N. E. Long 31. 8. 45. lat. 49. 2. 50. Kamamerz, pic. cità dell' Ungherra, a 6 l. O. da Neusol. Pop. 4,000 abit. Miniere d'oro e d'argento.

KRESTZOROL, pic. città del gov. di Novo-

gorod, da cui è dist. 24 I. S. E. (Russia). Kaimpan, pic., ma forte città della Dani-marca, nell'Holstein, a 12 l. N. O. da Am-horgo. Long. 7. 3. lat. 53. 53.

Kasss, pic. città dell' Austria-Inf., sul Danubio. Oltre la fabbrica del bianco di Krems, ve ne sono delle altre di seterie, Ianificio, lavori d'acciajo e singolarmente di lune. Miniere d'alume; a 15 l. O. 1/4 N. da Vienna. Lat. 48. 21. 30. long. 13. 15. 45. Karutzsungo, città della Russia, a 40 I. N. O. da Polotsk, sulla Dwina.

Knigwiaz, b. del ducato di Mecklenburgo, a 5 L E. da Schwerin.

Kanozow, pic. ma furtissima città della Lituania, a 20 L S. da Mobilof. Kaun-Tede. Vedi Baassovia.

Kaupelin, pie, città del ducato di Mecklen-burgo, a 5 l. N. O. da Rostock. Kaosso, città commerciante della Gallizia

orientale , a 32 l. O. da Lemberga , sul pic. fi. Viaras. Deposito di vini.

KRUMAU, città di Moravia, circolo di Zuaim, da cui è dist. 5 l. N. O. da Vienna. Kauntow, pic. città di Boemia, a 4 l. S.

da Budweis, sulla Moldava. Kuana, prov. dell' Abissinia, presso al r. di Sennaar, all'O. della prov. di Dembea.

Kusa, città della Russia assatica, nello Schirvan; com, di chincaglierie; a 19 l. N. O. da Schamaki, 110 S. da Derbent.

KUDACH, forte dell' Ukrania, sul Nieper, 40 L al di sopra della sua foce Kurstein, pic. ci tà del Tirolo, con un ca-

st. chiamato Geroldstein, fabbricato sopra un macigno, sull' Inn, a 20 L. S. 1/4 E. da Monaco, e 14 L. N. E. Inspruck. Kuara, città della pie. Bucaria, a go l. N.

E. da Gasbgar Kuma, fi. d' Asia, che ha la sorgente nelle montagne della Circassia, gov. del Cancaso. e si perde in diversi piccioli laghi, all'O. del mar Caspio.

Kumi, isola del grande Oceano, a 4 L E. Abus, tota dei grande Ureano, a a a. E. da Formosa, al S. O. del Giappone. Long. 120. 59. 28. lat. 24. 33. 13.

Kunova, città di Russia, gov. di Perra, da cui è dist. 15 L S. Concie, fabbriche di

sapone e molini ; com. di grani. Kupraaseac , città di Bermia , nel cir. di Satz. - Altra nel r. di Baviera, a 6 l. O. da

Cronach, così chiamata a causa delle sue miniere di rame. - Altra a 5 L O. da Ai hstädt, r. di Baviera. -- Altra in Slesia, sul fi. Bober, a 6 l. S. O. da Javer.

Kupersneum, pic. città del granducato di Baden, da cui è dist. 2 l. N., sul Murck. Kua, Cyrus, fi. d'Asia, nella Georgia, che ha origine sul Caucaso, e sbocca nel mar Caspio. Abb. di storioni. Kuam. Vedi Cuan

Kuagan' (il) , fi. di Persia , che ha la sorgente nel Korassan, irriga la prov. di Asterabad, e sbocca nel mar Casp Kuacos, is. d' Afr., pella Nubis, di pa-

recchie miglia di lunghezza, in mezzo al Nilu, ricoperta di villaggi e di campi di grano. KURILLE (le ), catena di 21 isolette al N. E. dell' Asia, fra la punta del Kamtsciatka e l' isola di Tchoka; 4 sole sono abitate, cioè:

la t.", la 2.", la 13." e la 14.": abbondano tutte di volpi e di lontre ; 1,400 abitanti , originari del Giappone, detti Kurilli-Capello-si per la lunga barba e gli scarmigliati capel-li che usano di portare. Essi vivono del prodotto della caccia e della pesca.

Kusenat, città della piccola Bucaria, a 70 L. N. E. da Cashgar.

I. N. E. da Casngar.

Kusan-Dsaussax, città di Russia, gor. di
Kasan, da cui è dist. 40 I. N. O.; com. di
tegname. Long. 44, 5. lat. 56. 20.

Kusancar, gr. b. della Svizzera, cant. di
Chwitz, apple del Riggi, su di un gollo del
lago de 4 cantoni. Vienno a queto b. evvi
la cappella eddicata nel luego stesso nee Girla cappella eddicata nel luego stesso nee Girglielmo Tell uccise il governatore austriaco Grisler .- Altro , nel cant. e sul lago di Zurigo, a 3 l. S. da questa città.

Kussatza, città della Russia asiatica, nel gov. di Kolivan, da cui è dist. 80 l. K.

Kusset, b. della prov. bavarese del Beno, a 6 l. S. E. da Birckenfeld. Korats o Korals, piazza della Georgia; cap. dell' Imereta , a 15 l. N. da Alkazira . Киттамявас , pic. città di Boemia ; minie-re d' argento , a 14 l. S. E. da Praga. Long.

12. 58. lat. 49. 56. KUTZOBGRE, pic. città del Tirolo, a 14 L

S. O. da Salisburgo. Ricche miniere. KUTZERHAUSER, b. d' Alsazia (Basso-Beno). a 3 l. N. da Strasburgo, e 3 L da Wesseneburgo .

Kraovac. Vedi Kısvac.

Kynuno , pic. città del granducato del Bas-so-Reno , ad 8 L N. Q. da Treveri , sul Kill. Krus, Vedi Ara.

KYMMENGARD (fendo di), prov. di Svezia, che comprende la Carelia svedese ed una purte del friido di Kelxholm; 112,317 abit. Su-

perficie 164 miglia quadrate. KYMPULLUNG , distretto della Moldavia, che ha circa 15 villaggi fra alti monti. I suoi abitanti formano una piccola repubblica.

KYNETOR. Vedi KINETON. Kyarrz, città della Marca di Priegnitz, a 10 L S. E. da Pericherg ( r. di Prussia ).

LAA, LAAR, O LAHA, pic. eittà dell' An-atria-Inf., sulla Teya; ad 11 L. S. O. da Vienna. Long. 13. 55. lat. 48. 43. LAME O LARAR , città di Persia , rap. del

Learistan o Kermesir. Comm. di seta; man. d'armi; prod agrumi e tamarindi; a 76 l. O. da Bender-Abassi. Vedi Lastsvan

Las, pic cità di Germania, nella Car-niola, sul Bork.—Borgo nella Bearnia (Bassi-Pirenei), a 2 I. S. O. da Orthes 🐠 as-Pirenet ), a 2 l. S. O. da Ormet S. Lasansa, borge del r. Lomb-Ven, sel Polesine, a 6 l. O. da Rovigo, e 6 N. O. da Ferrara sull'Adige. Long. 9. 3. lat 45. 5. Lasansa, comune degli Stati-Sardi, mandamento di Yenne, prov. di Ciamberi (Sa-

voja propria ). LABATHIE, comune degli Stati-Sardi, man-damento di Conflans, prov. dell' Hôpital (Al-

ta-Savoja). LABATOT, b. della Guascogna (Lande), a

5 1. S. E. da Dar . LAPADORE, comune degli Stati-Sardi; mandomento di les Echelles , prov. di Ciamberi (Savoja propria).

LABENACO', città dell'impero Birmanno, sull' Irrauaddy , a 40 l. N. da Umucrapura. LABRASTEIN, città di Germania, nel r. di Sassonia, a 7 t. S. da Neustadt. Man. di pan-

ni, esportazione di lane ec.; coton filato; cunja , legnami , vetriolo ec. LARES, pic. città della Pomerania prussiana , a 6 l. E. 1/4 N. da Stettino.

Lana , città della Turchia europea , nella

Servia, a 25 l. S. O. da Nissa. LABIAW, città della Prussia con forte castello, sul Curisch-Haff, a to leghe N. 1/4 E. da Königsberga, Long. 18. 46. latitudine 54.

LANIOLLE, comune degli Stati-Sardi, mandamento d' Albens, prov. d' Annecy ( Gene-

Lanoura (St.), piccola città di Guascogna

(Lande), sul fi. Bas, a { l. N. O. da Mont-de-Marsin, 12 N. 1/4 Er da Dax, e 20 da Bordeaux. L' Hiposthey . Lasouan (il), piec. contrada di Francia. (Cinanyma), nel usese di Baschi, sul mana

(Guascogna), nel paese de Baschi, sul mare, oggi compresa nel dip. de Basci-Pirenei. Lauoi abitanti s'no stati i primi ad occuparsi della pesca della balena. Bajonna capitale, Lasova ( isola di ), una delle Molucche, estremâmente amena ; produce garofani , agrupni ec.

Lanactora, paese dell'America settentr, fra la baja d'Hudson e l'Oceano-atlantico. Esténdesi dal gr. 50, 40, fino al gr. 62, di latitudine; clima freddissimo. Daini , castori , bulisli , vnlpi polari , lupi , lontre , martore, res ni , vitelli marini ec. ; pesca di balene e di foche. Gli abitanti si chiamamo Eschimali.

Lanafos , villaggio del Bordellese (Giron-da), c. l. di caut. e circond. di Bordeaux , da cui é dist. 4 L S. da Castres . Patrie di Montesquieu.

Laratpoise, comune degli Stati-Sardi, mandamento di Pont-Beauvoisin, prov. di Ciamberi (Savoja-propria). Lasart. Vedi Ausaar.

LASTECHA, città dell' Asia interiore , al Na del gr. deserto di Goby; a 70 L E. 1/4 S. da Oramsdů.

Lacasse, comune degli Stati-Sardi, manda-Mento di Piano prov. di Torino. .
LACAUNE, Vedi CAUNE (la). LACEDENORIA. Vedi MISITAA.

LACEDOGNA. Vedi CEDOGNA. LAGRES , villaggio del Besujolais (Rodano), ad 1 l. O. da Villefranche-sulla-Saona ...

Lachanna, comme degli Stati-Sardi, e. l. di mandamento, prov. di S. Giovanni Moriana

LACRAPELLA, 4 commi degli Stati-Sardi, cire La-Blanche, en Chablais, en Muurinne e Saint-Martin.

LAG Lichavanna, comeme degli Stati-Sardi, man-damento di Montmeillan, provincia di Ciam-

beri (Savoja propria). LACHER , città della Svizzera , nel cant. c Schwitz, sul lago di Zurigo. Deposito consid. di mercanzie.

LACUNA, già feudo in Tosc., nel Fiorentino , vicino a Modigliana.

LADACE, città d' Asia, nel Tibet, vicino alle sorgenti del Gange. Longitudine 74. lat. 34. 30.

LADERBURGO O LADERURGO, picc. città di Germ. (gran-ducato di Baden), fra Heidel-berg e Manheim, sui Necker. Lougit. 6. 17. lat. 40- 27.

LADIRIEM, città della Natolia, a 6 L O. da Konich, Ant. Landicea Combusta.

LADOGA, città di Russia, nell'Ingria, nel gov. di S. Pietroburgo, da cui è dist. 35 l. S. E. Edificata da Pietro I. Longit. 29. 40. lat. 60. 2. Sul lago Ladoga, situato fra i go-verni d'Olonetz, Wiburgo e Pietroburgo; abb. di pesci e singolavmente di salmoni; 40 leghe dal N. al S., e 26 di largh.; si unisce alla Neva, e va a gettarsi nel Baltico. Questo lago è soggetto a delle violenti burrasche, causate dalle alte montagne che lo circondano e facendo esse cambiar situazione ai banchi di sabbia che forma, ne rendono la navigazione difficile e pericolosa. Pietro Lº fece fare un canale lungo la sua riva meridionale, L' imperatrice Caterina II fece terminare i canali che fanno comunicare questo lago col fi. Wol-ga, e per mezzo de quali si unisce il mar Baltico col mar Caspio.

Langoni, 9 isole sulla costa della China al S. di Macao . Il gran Ladrone è alla lat-

N. 22. 2. long. 111. 30. E. LADRONI ( le isole de' ). Vedi MARIANNE. La-Fuorra. Vedi Fuorra.

Larone Laz, comune degli Stati-Sardi, mandamento di Le-Biot, prov. di Thousa (Cialdese ).

Laprançama, h. (Tarn-e-Garonna), с. l. di cant. e circond. di Montauban , da cui è dist. 8 l. N. O. Vedi FRANÇAISE (la ). Lacas (St.), b. del Beaujolais (Rodano), a 3 l. N. da Villefranche, ed 1 L. da Belle-

ville . Buoni vini LAGIATTAZ, comune degli Stati-Sardi, man damento d' Ugioc , prov. dell' Hôpital (Alta-

Savoja ). LAGISHAN, città di Persia, nel Ghilan, al S. di Rescht. Territ. fert. in seta e riso. LAGETH. Vedi LAUGLIN.

LAGNIEU, pic. città della Beugesia, sul Ro-dano (Ain), c. l. di cant. a 5 l. S. O. da Belley, ed una l. da Amberieux .

LAGRASCO, comunità del Picmonte, nella rov. di Saluzzo, sulla riva sinistra del fiu-Veraita.

LAGNON , finme della costa delle Moschite, in America, abbondante di coccodrilli. Gl' luglesi posseggono due isolette di un miglio circa di circonferenza, che dominano l'ingresso di questo fiome,

LAUNY, città della Bria, sulla Marna (Senna-c-Marna), •; c. l. di cant.; 1,8:6 abit. Com. di grani e formaggi ; a 5 l. S. O. da Mesux ed S E. N. E. da Parigi, Long. occ.

22. E. lat. 48. 55.—Sonovi 2 villaggi di quesko nome, uno nell'is-di-Fr. (Oisa), a 2 l. N. O. da Noyon 🚭 , e l'altro nella Picardia (Aisne), cunt di Vervin. 🚭 — Le Sec (Oisa), ad 1 l. da Dammarin 🖜 Sennae-Marne

Lago (circolo del), parte merid. del gran-ducato di Baden. Costanza, e. l. Pop. del cir. 83,000 abit.

Laco (dip. del), è il dip. più merid. del r. di Wirtemberga. Altorf, c. L. Pop. del dip. 106,000 abit.

LAGO MAGGIORE, Locus Verbanus (il), lago d'Italia, fra l'autico Milanese e la Svizze-ra, di 14 l. di lunghezza dal N. al S., e 2 fino a 7 di larghezza dall'E. all' O. È il più grande de 3 laghi della Lombardia ; acque limpidissime ed ottimi pesci. Riceve la Mag-gia, la Versasca e la Tosa; il Ticino vi entra al di sotto di Bellinzona , e ne sorte a Sesto. Elevazione al di sopra del livello del mare, 762 piedi. Su questo lago son situate le maravigliose isole Borromoe. Pel comodo che reca al commerciu supera gli altri laghi d'IL, comunicando cul mar Adriatico, mediante una non interrotta navigazione pel Ticino e pel Po.

LAGO-SUPERIORE (il) , lago dell' Amer. sett., nel Cauada; e il più grande che si conosca avendo 200 l. dall E. all O. ed 80 dal N. al S. E., ed abh. di pesci. Nel mezzo giace una isola assai grande chiamata tiola Reale. Que-sto lago è traversato dal fi. di S. Lorenzo. Lacona (isola del ), is. dell' Arcipelago Pericoloso, scoperta da Cook nel 1769. Long. occ. 141. 13. lat. S. 18. 32.

Lagon , b. della Bearnia (Bassi-Pirenei) , c. L di cant e circond. d' Orthez Q, da cui è

dist. 4 l. S. E. Lagos, ant, città del Portogallo, nel r. di Algorvia con un cast, presso al mare, ed un buon porto. Il suo territorio e fertilissimo, singolarmente in fichi squisiti ; a 48 l. S. da Lishoua. Long. occ. 10. 58. 18. O. lat. N. 37.

30. — Città della Turchia cur., nell' Arcipe-lago, all' E. del golfo di Contessa, ed al N. dell' isola di Lemno. Lat. N. 40. 58. 42. kongitudine 22. 43. 21. E. Lagura, città e prov. della Nuova-Galizia,

al N. di Guadalaxara; missione principale degli Spagnuoli ; sulla riva del fiume delle A-LAGUNA (S. Cristoval de), graziosa citta,

cap. dell' isola di Teneriffa , una delle Canarie; 3,000 abit. Long. occ. 18. 48. 4. latitudine 28. 57. LAGUNE DI VEREZIA (le), paludi che comu-

nicano col mare, e sulle quali è fabbricata Venezia. Vedi Venezia. Lacust , b. d' Afr. , sul Medit. , a 14 l. E.

LARAR. Vedi LAR. LHAN. Vedi LHON.

da Alberton

LAMBRERG, pic. città del principato di Nas-sau, a 4 l. S. da Dillemburgo.

LAHOLM, città forte di Svezia, cap. della prov. di Halland, vicino al mar Baltico, con porto e castello; a 20 l. N. da Copenaghen. Lanon, gr. città d' Asia, nell' Indostan, cap, della prov. di questo none, ed un tenpo residenza, per quanta dicesi, di Poro, vinto da Ales-andro; ora cap. de Seyki, sul-la sponda merid, del Rauvy, Fabbr d'iudiane e di magnifici tappeti; a 94 leghe N. 1/4 O. da Delley, e 115 leghe N. 1/4 O. da Agra. Long. 70. 30. lat. 31. 40. - La prov. di Lahor si chiama attresi Panje-Ab, vale a dire le cinque acque , a motivo de tiami che la irrigano, e cont. all'O. col Cabul e col Candalar; al N. coi Cachemir; all'E. ed al S. E. colle prov. di Sirinagar e di Delliy , ed al S. col Multan, Lunghezza 100 l. dall' E. all' O., largh. 30 dal N. al S. Suolo estremamcate tert. in ri-o, grano, vino, zucele-ro eccellenie, cotone e frutti. Fra I Bechat ed it Sindi sonovi delle sorgenti salate

Lana o Loua, pic. citta del granducato di Baden, a 5 l. S. E. da Strasburgo. LAIATICO, grosso castello di collina, in

Tosc. , prov. pisana. Laisitz, città commerciantissima della con-

tea di Zips, nell' Atta-Ungheria. Laignes, l. di llorgogna (Costa-d' Oro), 3; 1,768 abit. Fabbr. di tele, laniticio e cappelli; c. l. di caut.; a 5 l. E. da Châ-

tillon-sulla Scuna. LAIGUEGLIA, grosso b. d' It. nel Genovesato (Stati-Santi), che be una rada assai sicura; 3,000 abit.; com. consid. d'olio e vino;

cautiere di costruzione, a 4 L. N. E. da Porto-Maurizio.

LAIRRY, città di Russia, gov. di Kasan, da cui é dist. 12 L S.; sul coull. della Kama nei Wolga. LAILLY , b. dell' Orleanese (Loiret) , a 2 l.

E. da Beaugency Q. - Altro (Jonua), circoud. di Sens, ad I l. da Villeneuve-l' Archeveque 3. Laison, b. della Sciampagna (Jonna),

a 3 l. S. O. da Auxerre. Villenewed An chevêque 3.

Lairo, Laus, pic, piazza d'It., r. di Na-poli, Calabria cit., poco lungi dal fiame del suo medesimo none ; a 12 l. E. da Pulica-stro, Long. 13, (f. lot. 40, 4; Lairra, b. (Aveyron), c. l. di cant., a

5 L da Severac .

Laize , h. di Borgogna (Saona-e-Loira) , a 2 l. N. da Maçon 3.

LAIXZO. Vedi Azas. LALANO, Lelevidia, isolette della Danimarca, nel mar Baltico, di 14 l. di laugh. e 9 di targh. Fertile in grano, e sommunistra

buoni cavalti da sella; 46,000 abit. Luoghi principali: Naxeliow, cap., Saxkoping e Nis-sed, Long, 9, 3, 55, lat. 54, 45, 55. LALBENC, b. del Delfinato (Iscr.), presso S. Marcellino O c Romans.

LALERNQUE, pic. città del Quercy (Lot), c. l. di cant. e circond. di Culturs , da

cui é dist. 4 l. S. E. Lallais, b. di Fiandra (Nord), sulla Lallan, b. di Finndra ( Scarpa, ad 1 l. da Douni .

LALLEU , b. d' Annis ( Charente-Inf. ) , ad 1 I. O. dalla Roccella O. - Altro , Picardia (Somma), presso Amiens, e dist. 1 l. da

Airrines O. La-Loggia, comune degli Stati-Sardi, mandamento di Cariguano, prov. di Torino.

LALSE, città dell'impero di Russia, gov. VOSCIES; Tom. II.

di Vologda, a 20 l. E. da Usting. LAMBALLE, pic, città di Brettagua (Coste-

del-Nord), 3 x ; 3,803 abit.; c. l. di cant; Man, di tele concie ed ottima curtarecora . coum. di mète, grano e stolle; a 7 l. S. E. da St. Bricux e 15 N. O. da Renues. Longitud.

occ. 4. 44. lat. 48. 28. Lamayrope, città del Perù, prov. di Tru-xillo, sulla strada da Gonyaquil a Lima. Circa 1,500 case, Long. occ. 73. 54. 15. lat. S.

6. 41. 37. LANSENT (St.), b. d'Angiò (Maina-e-Loi-ra), ad 1 l. N. da Saumur . — De-Lattar , stesso dipart., a.5 L S. 1/4 O. da Angers .

Lanesse, pic. e graziosa città di Proven-za (liocche-del-Ro-lano), 3; 3,800 abitanti; inaddietro principato; c. l. ili cant., a 4 L.

N. O. da Aix. Orolugio rimarchevole, LAMBETH, palazzo di diperto dell'arciv. di Cantorbery , sul Tamigi , dirimpetto a West-minster. Ivi si fabbrica il più bel cristallo di

Енгора. LAMPEY O LEMBEYS, pic. città della Bearnia (Bassi-Pireoci), c. l. di cant, a 7 l. N. E. da Lescar , e 2 l. da Pau .

LAMPRZELLEC; grosso b. (Finisterre), ad a I. da Brest 3 , 6,092 abitanti.

LAMBORN, città d'Ing., cont. di Berks, a 2 l. N. da Hungerford. Lamsan , Lambrus , fi. del r. Lomb.-Ven.,

che ha origine ne' monti situati fra il lago e la città di Como; scorre nel Comasco, en-tra nel lago di Posiano, e da questo sorten-do, bagna le campagne del Milanese e del Lodigiano, e va a gettarsi nel Po vicino a Piacenza. Questo fi. anticamente era navigabile.

LAMEGO, città elel Port., prov. di Beira, con vesc. suffraganeo di Braga, e buona cittadella. La sua corregidoria ha una pop, di 60,000 abit. Terr. fertilissimo; com. di ca-

00,000 and, 1err, returnsmo, ; cont. di cavilli; sal Dufro, a 20 l. S. E. da Braga. Long. occ. 9, 48, lat. 41, 12. Lasto, r. ed isola d'Afr., salla e seta di Melinda, tra'l r. d'Ampazo e quello di Melioda, Long. 39, lat. mer. 1, 30.

LAMOTTE-EN-BAUGÉS, comune degli Stati-Sardi , mandamento del Chatelard , prov. di Ciam-

beri (Savoja-propria). Lampenusa, pic. isola del mar d' Africa, sulla costa di Tunisi, di circa 5 l. di circui-

to e 2 di lungh.; a 58 l. S. E. da Tonisi e 5 O. da Malta, con buon porto. Pesca abb. Molti olivi selvaegi. Terr. fert. L' Armata na-vale di Carlo V.º naufraçò sutto quest'isola nel 1552. Long. 10, 15, lat. 36, 36

Lampsecomo, b. in Toscana, nel Fioren-tino. Long. 8, 34, 9, lat. 43, 49, 9. Lampseco, oggi Lampset, città della Nato-

lia, all' imbocratura settentrionale dello stretto de Dardanelli , a 40 t. O. 1/4 S. da Co-stantinopoli. Lat. 40. 20. 52. long. 24. 16. 4n. Lauskot, pie cità di Itussia, nel gov. di Mosca, da cui è dist. 20 l. N. O.

Lamsparma, pic. città della Sassonia-Inferio-re, ad 8 l. S. da l'ilidesheim.

Lancasurre o Lencastro, prov. maritt. del-la lug., conf. O. col mar d'Irlanda, E. colla contea di York, N. cul Westmoreland e S.

eol Chester-lire. Lunghezza 20 l. dal N. al S., e larghezza da 5 a 15 legle; rarchinde S., è larguezza da S. a I) reine; Farcennae 26 citté. Finnu principali: il Mersey, l'Ir-wel, il Ribble, il Lune, il Leven ed il Winster, due laghi principali: il Winsuder-Mer ed il Coniston-Water. Aria salubre, paese umido, assai fertile e ricoperto di pasco-li. Prod. framento, orzo, avena, canapa e foraggi; bellissimi bovi; miniere di ferro, piombo, rame, antimonio e carbon fussile; man, di tela, seta e cotoue, Com, consid. Liverpool, terzo porto d'Ing., è situat in questa prov.

La castro , cap del Laucashire , all'im-boccatura del Luie , che vi forma un suon porto. Com. consid. singolarmente coll' America. Esportazione di tessiti di lana, candele e man, di tele da vele, A 2a l. S. da Car-lisle e 78 N. N. O. da Lombra. Long. 10c. 5. 25. lat. 54. 5.— Idem, contea e città della Pen-ilvania, a 19 l. O. 1/4 N. da Filadel-fia. Long. O. 78, 39, 45, lat. 40, 2, 37. La contra è fertile e ben coltivata ed ha 10,000 abit. - Città di questo nome nel Massachussetts, cont. di Worcester, a 12 L O. N. O. da Boston.

LANCEOUGHA, Veci CADOGNA.

LANCEROT, isola poco tert. d'Afr., una delle Canarie, di circa 13 L di lough, e 7 di largh, acoperta e conquistata nel 1/17 da Giovanni De-Betaucourt, che la cede al re di Castiglia, Pap. 8,000 abit. I suri due porti son di difficile approdo. Loug. occ. 15. 46. lat. 29. 14.

LANCIANO o L.orz.evo, città consid. ed arciv. del r. di Napoli , nell' Abrazzo citeriore, cel. per le sue tiere : sul torrente Feltrino , a 7 l. S. E. da Chieti. Long. 12. 40. lat. 42. 26.

LANCIÉ, h. del Beanjolais (flodano), ad L. N. da Belleville, e a dalla Maison-Blan-

LANCON, b. di Provenza (Bocche-del-Rodano), a 2 l. e mezzo S. da Salon 3. - Altro , Sciampagna (Ardenue) , a 2 L da Grundpre 3.

LASON (OS ). Vedi Os-LANC 18. Langare, pie, città vescovile del parse di

Galles, nella conten di Glamorgan, presso Cardif, a 50 l. O. da Londra. LANGAU, ant. e fortissima città della Bassa-Alsazia, sul Queich; fabbr. d'armi, sa-

pone, birra e cordaggi; fin dal 1815 è c. l. d'un cir. della prov. Bavare e della riva sinistra del Reno, ed una delle fortezze della Confederazion Gerurnica. Pop. 3,000 abit. A 5 I. N. E. da Weisscruburgo e 20 N. N. E. da Stra-burgo. Longitudine 5. 47. 30. latitudine 49, 11, 38,

Lasoaw, due piecole città di Germ.: una in Bayera, sull Iser, a g I. N. E. da Land-slut, che passa per l' Apona de Romani; l' al-tra nella cont. di Walnerk, da cui è distante 3 L.N., con un castello sopra un'emmenza. Landrea, pic, città della Slesia prussiana, nella cont. di Glatz, da cui è dist. 4 l. S. E. — Castello di questo nome nel Tirolo, sull'Inu, a (6 l. S. O. da Inspreck. Laspattes, b. della Normandia (Calva

das), a 2 I. N. O. da Vire .

LANDEN, pic. città del r. de Pacsi-Bassi, sul Bck, ad 8 l. N. E. da Namur.

LANDIMEN, horgo (Coste-del-Nord), a 4 L. S. E. da St. Bricux, ed 1 L da Lamballe. LANGERAU, pic. città di Brettagna (Finisterre), (3 × ; 3,577 abit.; sul fi. Ethorn; concie, talibr. di sapone, soda ; com. di tele, conce, saint, or sajone, soua; com, or tele, carta, cuoja, sevo, nucle e refe; c. l. dicant, e circond. di firest, da cui è distante 8 l. E. Long, occ. 6, 39, lat. 48, 25.

Lasnasos, p.c., città del pr. di Neuchâtel

resso al lago di Bienna. Vi si professa la religion cattolica.

LANUE (le) o Lande di Bordeaux, in Guascogna; contrada arenosa, ehe si estende dall' Adour timo a Bordeaux , ed ha l'aspetto d'un descrto, ove osservansi di tanto in tanto de pascoli eccellenti ed una ricca coltivazione. Fra queste Lande ed il mare resta un immenso losco di pini, che sommini-stra della ragia, e degli alberi da bastimenti; vi crescono pure delle piccole quercie, la scorza delle quali fornisce il aughero. In aleune Oasi vive una popolazione numerosa, Sulla riva del mare son delle dune salbiose, affatto nude, d'una lino a 3 leghe di lun ghezza e larghezza, intersecate di eccellenti posture che nutriscono numerose greggi di posture cue nutricono nunerose grego un nestiame corunto e di pregiati cavalli. Guesta pianura, che offre alla vista grandi deserti assai tristi, sebben sempre verdi, costeggia il mare da Bordeaux fino a Bajonna. LANDE (dip. delle), composto di una parte

della Gujeuna . Superficie 468 leghe o sano 900,334 ett.; pop. 256,311 abit. Mont-de-olarsan, capo L di pref.: dividesi in tre cir-cund. o sotto-pref : Mont-de-Marsan, Dax e S. Severo; 28 cant. Prod. pasture, bestiam cavalli di boona rozza, muli, montoni, salvaggiume, foreste di vari legni, resina, pece, catrame, olio di trementina, segale, framento, granturco, tuglio, vini, ed acque minerali; miniere ili ferro, bitume, carbon fossile, torba, cave di marmo ec.; irrigato dall' Adour, navigabile da S. Severo a Bajonna, dal Gave navig. da Sordre all' Adour, e da' firmii non navigabili , Dorge , Midon , Lay di Bearnia , Louze , Betz e Midonze ; Lay di Bearnia, Louze, Betz e Midouze; travers to dalle strade da Mont-de-Marsan e da Bordeaux a Bajouna. Industria limitata ; com. di tavole , catrame ed acqua-vite. Fon-derie ; 11.ª divis. militare , diocesi di Bajonna, e corte reale di Pau-

Lune ( isola delle ) in Fr., the prolungasi al N. N. E. del Groin-di Cancala a 4 L da St. Malo .

LANDEVAS , b. di Brettagna (Morbihan) , ×: a 41. O. da Lorient, e 3 l. da Auroy ().

Landavistikz, b. del Peitou (Vaoisa), a
4 l. N. dalle Sables-d'Olonne, e 3 da St. Gi les-sur-Vic 3.

LANDIVISIAU, b. di Brettagna (Finisterre),

3 x; 2,124 abit.; concie e com. di cuoja, grani e tele. Fiere di 3 giorni , 19 nov. ; e. L di cant. e eircond. di St. Pol, da cui è dist. 5 I. S.

LANDIVI, b. della Maine (Majenna), c. l. di cant., a 9 l. N. O. da Majenna, e 3 da S. Hario-dell' Harcouet Q. Manica.

LANDRECIES, pic. e fortissima città dell' An-

nonia (Nord), • ×; 3,393 abit.; in una pianura, sulla Sambra. Com. di bestiami, pianura, sulla Sambra. Com. ut testemor, formaggi, Inppoli e carbone; presa dagli Au-atriaci nel 1793, e ripresa da Francesi l' an-to dopo. Fiere di 5 giarni, 16 marzo e 17 ott.; a 5 l. O. da Avesues , e 36 N. 1/1 E. da Parigi. Loug. 1. 22. lat. 50, 21.

Lannager, b. della Franca-Contea (Doubs), a 3 I. S. ila Baumes-les-Dames Q.

Landaove, b. di Spagna, in Galizia, a 2 I. S. da Vivero.

LANGSALI, alta isola, al di fuori della punta E. dello stretto di Magellano.

Lustratan, pie città del r. di Baviera, and Leck, and 8 l. S. da Augusta, con un b-1 collegio, Lat. N. 48. 2. 58. long. 8. 33. 16. E.—Altra, nella Nuova-Marca di Brandemburgo, sulla Wartha, a 12 l. O. da Co-strino — Altra, prov. di Natangia, in Prus-aia, sullo Stein. — Altra, presso Lipsia. — Altra, a 3 l. S. E. da Due-Ponti (Stafi-Bavaresi). - Altra , nella Misnia , a 7 l. N. E. da Mersebergo. — Altrat, nella Bassa-Stiria. Lanoscnon, b. del gr.-d. del llasso-Reno, sulla Lippa, a 5 l. O. da Lippstadt.

Lannscacon, h. e forte sopra un eminen-za (Alto-Reno), a 2 l. S. da Basilca, e 3

I. da Un nga . Vedi Land-Karen. LANDSAND, cap. occidentale d' Ing., o sia unta di Cornwales. Long. occ. 7. 59, 24.

50, 3, 46, LANDSER , b. (Alto-Reno) , presso Altkirch, . I. di cant. a 3 l. N. O. da Uninga, e 2.

I. da Mulhausen . Lands-Her, città della China (Chensi),

situata presso alla gran muraglia ed al fin-me Giado; a 102 l. N. E. da Sin-Gan-Fou. Lavosurt, pic. città della Baviera-Inf., con un buon castello sopra una vicina eminenza; 8,000 abit. Begli edifici, bel palazzo reale ed università. Il campanile della chiesa principale passa pel più alto della Germania. Fabbr.

di cuoja e berrettami; sull'Iser, a 14 I. S. da Ratisbona, e 14 N. E. da Monaco, Long. g. 48. lat. 48. 31. I Francesi se ne imposes-sarono nel 1800.

LANDSHUT, città della Slesia, nel docato di Schweidnitz, sul finmicello Zeider, che aborca nel Bober. Gli Austriaci vi disfecero i Prussiani nel 10fio. Gran com. di refe e di tele di lino. - Altra, nella Moravia, sulla M rava, a 9 l. S. da Hradisch. - Idem , baliaggio e ca tello del canton di Berna, nella SVIZZCTA.

Lannaacon , pic., ma forte città della Svezia, prov. di Gozia, nella Scania, sul Sunda 5 I. N. E. da Copenaghen, Long. 10. 30.

46. lat. 55, 52, 27. LANDSTRASS O LANDSTROST , città della Carniola, a 10 l. S. E. da Cilley.

LANDSTRUE, h. degli Stati-Bavaresi, a 6 L. N. E. da Duc-Ponti e 18 da Magonza.

LANGLITHY, borgo d'Ing., cont. di Cacrmarthen. LANERK, città di Scozia, cap. della cont.

di questo nome, presso al Clyde, a 3 l. S. E. da Hamilton, c 116 N. O. da Loadra. Long. occ. 6, 10, lat. 55, 58. — La cont. ha 4 l. dal N. al S., e 9 dall E. all' O., e con-fina E. c.l Twedale, S. col Dumáries, O. con Avr e Reinfrew, e N. con Stirling e Linlith. gow, Il Clyde l'attraversa dal S. al N. Terre fertili lungo il fiume; il resto è coperto di monti.

LARRESONOUGH, pic. città della contea di Longfort, in Irl., ad fiame Shannou, a 2 L S. O. da Longfort.

LANGARA, isola solla costa N. O. dell'Ame-rica, al N. O. dell'isola Carlotta; punta N. Lat. 54. 57. N. long. 8. 46. E.

LANGRAC, pic. città della Bassa-Alvernia (Alta-Loira), vic. all'Altier, 3; 2,000 abit.; c. l. di cant., a 4 l. N. da Brionde, 7 l. E.

da St. Flour. Acque min., e pictre d'i molin : LANGARIS, pic. ed ant. città del Torenese (Indre-e-Lura), sulla Lora, 2 w; 2,280 abit; c. l. di cant., a 4 l. O. da Tours. Long. 1. 50. 20. lat. 47, 19. 31.

LANGBLANDIA, isola della Dan., al S. della Fionia, nel Baltico; prod. grano e buoni pascoli, e comprende la pic. città di Rudeoping, un castello e sei villaggi

Langanesso, pic. città del r. di Wirtem-berga, a 7 l. N. E. da Hall. LANGAREAUCE, città della Svizzera nel cant.

di Basilea , sulla strada di Palistall e di Berna; 1,052 piedi sopra Basiles

Lasca-Salza, cap. della Turingia negli Stati-Prussiani. Com. di grano , seterie , raso e tallettà ; a 4 l. N. da Gotha. Long. 8. 18. 15. lat. 51. 6. 59.

LANGENTHAL, gr. c b-l borgo del cant. di Berna, nella Svizzera, rinomato pel suo com. di tele, stuffe, formaggi, l'estiame grosso, cavalli ec. Ne' contorni sorgenti d' acque mine-

rali solforec. LANGEN-ZENN . pie, città di Baviera , a 5 l. O. da Norimbergi e 7 N. E. da Auspach. Langanon, vittaggio del Niverne-e (Nicvre) , a 3 le; he S. da Nevers , ed ma l. da St. Pierre-le-Moutier

LANGHANN, horgo del principato di Galles. presso Caermarthen. Lasguistan, borgo del ducato, e nelle vi-

cinanze di Parma, Langua, pice, isola al largo dell' isola di Nord-Strand, all' ingresso di Husum, sulla co-

ata di Sleswig, in Danimerca. LANGLER, villaggio (Loiret), a mezza L N. da Montargis 3. Cartiere rinomate.

LANGLEY, isoletta sulla costa di Terra-Nuova, a 2 l. S. dall' isola Miqueton. LANGEAU, città della Svizzera, cap. del-

l' Emmenthal , a 6 L da Berna . Commercio di formaggi. LANGO, Vedi STANCHIO.

Lincoune, pic. città del Gerodanese (Lozere), verso la sorgente dell'Allier, 3; 2,923 abit. Com. di bovi e moli; man. di panni e filatoj; ad 8 l. N. E. da Menda, e 123 l.S. da Parigi, Longitudine 1, 29, lat. 41, 43, Luxcotava, b. (Gironda), a 5 l. S. E. da Bordeaux, e 2 l. da Cadillac . Com. di

Lascon , pic. città del Bozadois (Gironda), te vino di Grave; fiere di 2 giorni, primo marzo, 19 ging., 29 sett. e 20 nov.; a 3 1. N. da Bazas. Longit. occ. 2. 38. latit. 14. 33.

booni vini

LANGPORT, b. d' Ing., contea di Sommersel,

a 10 l. N. E. da Excter.

LANGRES, ant., e cousid. città della Sciampagna (Alta-Marna), e, con Brianzone, la più elevata di Francia, 3 ×; 6,491 abit.; grandissimo numero di antichità ; c. L di sotto-pref.; trib. di pr. ist. e di com. Terr. fert.; com, di grano, vena, lino, lana e capapa a fabler, di saje e ili tele di cotone. Patria di Diderot. Questa città fu presa ed incendiata nel passaggio di Attila, come pure dai Vandali. Manifotture di coltellami assai pregiati ; f-rge e fornelli nelle vicinanze. Fiere di 8 giorni, 15 feb. e 26 agosto; bestiami, stolle, merri, bisciotterie ; sopra un monte altissimo; ne contursi scaturiscono tre fiumi, la Marna, la Mosa ed il Vingeanne, che shocca nella Saona; a 14 l. N. E. da Digione, 8 S. S. E. da Chaumont, e 67 S. E. da Parigi. Long. 2.

So. So. lat. 49. 51. 59. N.

Langarez, J. di Normandia (Calvados),
a 3 I. N. da Caen 2.

Languine, b. (Morbihan), a 2 l. da Hennelon @: 5.842 abit.

LANMEUR, pic. città di Brettagna (Finister-re), c. l. di cant.; a 2 l. N. E. da Morlair 3, e 18 N. E. da Brest. LANNE, h. di Gujenna (Lande), sull'Adour,

a 3 l. S. da Dax . LABNEMEZAB, villaggio del Nebousan (Alti-Pirenei), c. l. di cant. e circoud. di Bagnères,

da cui e dist. 5 l. N. E., e 6 l. da Tarles 3. LANNILIS, h. (Finisterre), c. l. di caut., a 3 l. da Lemeven .

l annion , pic. città di Brettagna (Costedel-Nord) , . w; 3,132 abit., e. l. di sottopref. e trib. di pr. ist. Com. di butirro sala-to, canapa e concie. Fiera di 3 giorni , 28 sett. bestiami eec. Il terr. abb. di miniere d'argento, di ferro e di ametiste. Acque minerali; a 14 l. N. O. da S. Bricox. 21 N. E. da Brest.

Long. occ. 5. 47. lat. 48. 44. Lasouri, b. di-Brettagna (Morbihan), ad 8 1. N. da Vannes, Josselin 3.

LANNOY, pic. città della Fiandra (Nord) Fabbr, di rasi ; c. l. di cant. e circond, di Lilla , da cui è dist. 3 l. E. Long. o. 55,

lat. 50. 40. LABERTROFF, città di Lorena (Mosella), c. 1. ili cant. e circoml. di Thionville, da cui é dist. 5 l. N. E., e 4 l. da Bouzonville ... Laxorar, h. d' Alvernia (Cantal), a 12 l. S. 1/4 O. da Clermont, ed 1 l. da Bort ...

Lans, h. del Delfinato (Iscra), a 3 l. S. da Grenoble .

LANS-LE-BOURG , villaggio ili Savoja , apple del Monte-Cenisio. Ivi comincia il passaggio di questa montagna »; c. l. di mandamento. e prov. di S. Giovanni-di-Moriana (Stati-Sardi ).

Larra, pic. città di Linguadoca (Alta-Ga-ronna), c. l. di cant. e circond. di Tulosa, da cui è dist. 5 L. E., 3 l. da Caraman . Lastrosca, Lantusca, comunità del Pic-monte, Stati-Sardi, nella prov. di Nizza, man-

damento d'Utelle , vicino al fi. Vesulia.

Lanvollon , villaggio di Brettagna (Coste-ilel-Nord) c. l. di cant. e circond. di St. Brieux , da cui é distante 5 leghe N. O., e 2 leghe

da Châtelaudren 3.

LANZO, Axima, città del Piemonte, c. L. di mandamento, prov. di Turino; sulla Stura, ad 8 l. E. da Susa, ed 8 N. da Torimo. Long. 5. 8. lat. 45. 2. La valle di Lanzo è composta di varie contrade, albondunti di bestiane, ed i suoi al·itanti sono industricosi. Lao, Laos, Lavum, r. d'Asia, di là dat Gange, conf. N. colla China, E. col Tunquin e colla Cochinchina, S. col r. di Camboge ed O. con quelli di Siam e d'Ava. Questo paese è ricoperto di boschi. I suoi popoli son ben fatti , robusti , olivastri , simeri , soperstiziosissimi, dediti alla crapula ed idolatri. L'agricoltura e la pesca formano la loro occupazione principale. Il re è despota. Alib. il Lao di riso, Jelzuino, gomma-lacca, ero, gieje ed avorio. Sandepura , capitale,

Lao, fi. del r. di Napoli, nella Dasilicata, che era il limite dell'antica Lucania, e che a torto si confonde dal Langlet col Sapri, da cui è distante circa 20 miglia. A destra del Lao veggonsi delle rovine dell'antica Tebe

Lucana rammentata da Catone.

LAON, città dell'Isola-di-Francia (Aisne), edificata sulle rovine dell' ant. Bibrax, sopra edificata sinte rovine uru am. mortur, sopra un monte; e. l. di pref. ♠ se; 6,691 abit. com. di grani e vini; fabbr. di tele, calze, cuoja, cappelli e chuodami. Trih, di pr. ist. Fivre d'un e, pr. genu, i il giorno dopo il Corpu-Domini rd il 10 ag. Vi fan capo le strade di Parigi, St. Quentin, Mons e Chalonsaur-Marne. Si pagano da Parigi, 16 poste; a 12 I. N. O. da Reims e 33 N. da Parigi (dist. leg. 127 chilom) Long. 1. 17. 12. E. lat. 49. 33. 54.—II Launese conf. N. col Thirrache, E. colla Sciampagna, O. c S. col Soissonese. Laosa, b. (Eure-e-Loir), a 3 l. S. O. da Dreux, e 2 l. da Nonancourt . Eure. Fabbr. di coperte di lana. LAPPEGGI, villa reale, in Toscana, nel Fio-

rentino, poco dist. da Firenze. LAPPONIA (la) o LAPPLAND , Laponia , gr. paese al N. dell'Europa e della S'andinavia, fra I mar Glaciale, la Norvegia, la Svezia e la Russia, di 190 l. di lough, e 270 di largh. 17,6 o l. quadrate, e 60,000 alvitanti. Dividesi la Lapponia in tre parti: dancse o settentrionale, avedese o meridionale, e russa od orientale. La Lapponia svedese è più grande delle altre due insieme unite, e dividesin actte provincie o siano Lappmank. Il elima é freddissimo. Nella parte più settentrionale vi sono nell'inverno tre mesi di nutte e nell'estate tre mesi di giorno. Non v'è ne primavera në autunno; raramente vi piove nell' estate, e nell'inverno la terra è coperta di neve. Il cielo è ordinariamente sereno e l'aria salubre ; maturano i finri ed i grani in sei settimane, ed ottimi pa coli v'ingrassano ben presto il bestiame. La Lapponia e piena di montagne e di rupi, ed i suoi animali principali sono orsi, alci, lupi, guloni, ca-stori ed ermellini; ma i più utili sono i renni. I Lapponi si untriscono della loro carne e del loro latte, e se ne servono per farsi trascinare sulla neve con un' incredibil velocità, Questi popoli hanon appena quattro piedi e mezzo di altezza, il volto pallido, ampie le spalle, piccolo il ventre, le coscie e picdi sottili,

la trsta grossa, la fronte alta, gli occhi blu incavati e cisposi, il naso corto e schiacciato, i capelli corti ispidi e neri . Vivono lungamente, ma non diventano quasi mai canuti. Son collerici, brutali, ed estremamente pigri e soperstiziosi. Si vestono di pelli d'annuati o di panui ordinarj. In luogo di paus e di farina si nutriscono di pesci secchi che riducono in polvere. Ogni famiglia trasporta altrove la sua capanna, a misura che i suoi renni hanno consumato il pusculo. La maggior parte de Lapponi son cristiani; ma qua e la si trovano degl'idolatri. La libertà li rende a.fezionati al loro paese; né essi né i loro renni potreblero vivere sotto altro cirlo ; la loro lingua é analoga a quella de Calmocchi. Com, di praci secchi, remii, pelliceerie, principal-mente di zil ellini e formaggio di latte di ren-

ni. Long. 34.-59. lat. 66.-71. 30. Liquenive, arcipelago al Nord delle Maldive , all'occidente della costa del Malabar. Abb. di legnmi, fichi, cocchi ed altri frutti. Ambra ericia sulle coste. Le principali son 19.

Long. 68. 41. — 71. 40. lat. 9. 55. — 13. Lana, pic. città della Castiglia-Vecchia in Ispagna, a 14 l. E. S. E. da Burg s. Laragne, città del Delfinato (Alto Alpi), c. I. di cant. e circond. di Gap, sul Bucch, da cui è dist. 1 I. S. 1/4 O., c 3 I. da Serres 3.

Lanasse, ant, e iorte città d' Air., nel r. di Fez, a 25 l. N. da Salé, con buon portn. Long. occ. 8. 31. lat. 35. 12.

LABORESTE. Vedi ARERESTE (1). Lazcana-Li-Faioni, comine in Sicilia, di-stretto di Termini, intendenza di Palermo;

5,356 abitanti. LARCHAMP, b. della Maina (Majenna), a 7 l. O. da Majenna, e a l. ila Ernee . Lagenann, pie. città (Sanna-e-Marna), a

2 l. da Nemours 3. Larenz, b. del Limesino (Corrèze), e. l. di cant, e circonil, di Brives O , da cui è dist. 2 l. S. O., cd 8 S. O. da Tulle sul Correze. LAREDO, pic. città maritt. di Spagna, nella

Biscaglia, con buon porto, a 12 l. U. da Bil-hao. Long. occ. 5, 35. 35. lst. 43. 25. 8. LANGENTIÉRE. Vedi ARGENTIÉRE. Lant, castello in Tescana, prov. pisana, in collina, con vicario regio. Fiera grossa di

bestiami , 16, 17 e 18 agosto. Loug. 8. 15. 45. lat. 43. 34. 11. Passò in potere de Fiorentini pel 1406. Lazann, pie. città vesc. del r. di Napoli, nella Capitanata, conosciuta nella storia ro-

nana sotto il nome di Lurinum; a 18 l. N. 1/4 E. da Benevento, L. 12, 35, lat. 41, 48, Lanissa, Larissa, in turco Jeni-Shr, ant., ricca, com. e cel. città della Grecia, nel pascialicato di Jannina, arciv. greco, lel pa-lazzo e belle meschee; 12,000 abit. Sul Peneo; a 20 I. S. da Salonicco, 53 N. O. da Atene, e 114 O. 1/4 S. da Costantinopoli.

Longitudine 20. 53. latitudine 39. 39. LARISTAN (il), prov. della Persia, conf. N. col Farsistan, ed O. col gotfo Persico. Poco abitata per la scarsezza d'acqua, e per l'ecressivo calore. Il terreno, arso dal sole, è generalmente sterile. Laar , capitale.

LARNE, b. d' Irl., cont. d' Antrim, a 3 l. N. da Carrickferens,

Larrica, città commerciantissima della co-sta orient di Cipro; a g l. S. O. da Fama-gosta, Long. 34, 54, lat. 31, 20, 30, E. Lazaranxon, buon porto dell' Indostan all' imboccatura del Sindo.

Larta, Vedi Arta (I). Lartas, h. ilella Bearnia (B. Pirenei), a I. S. E. ila Oleron .

Laurex, città cap. dell' is di Mainland,

la più gr. delle isole Schetland , al N. della Senzia. Long. nec. 3. 37. lat. 69. 13 LARMICEN, o LAURWICK, città di Norvegia, ov. d' Aggerlats, sul Laven; rioche mi di ferro, e fonderie le più consid. della Nor-

vegia; a 18 L. S. O. da Christiania. Long. 7. 16. lat. 59. 2. Last (St.), h. di Lomagna (Alta-Garonna), presso Beaumont, a 2 leghe da Bou-

Lazzentet, pie città di Sciampagna (Mar-na, a 5 l. S. E. da Vitro le Français .

Lasena, paese d'Arabia, sul golfo Persico, presso all'isola di Baharem Lassa, città rap. del Tibet, florida e po

Com. co' Chinesi e co' Russi. Ivi a 4 l. è il monte Putola, nve risiede il gran Lama. Lassaaa , pie. città della Svizzera , cant. di Vand , sul Nozon, a 5 l. N. da Losanna.

Lassar, pic. città della Maina (Majenna) c. l. di cant.; com. di formaggi; a 5 L N.

da Majeuria, e a l. da Ribay .

Lasseune, b. della Brarnia (B. Pirenei), c. l. di cant. e carcond. d'Oleron , da cui è dist. 2 L E.

Lassent, h. del Najonnese (Oisa), c. l. di caut, e circond, di Compiègne, da cui è dist. 5 l. N., e a l. E. da Anyon O. Lastic, pic. città d' Alvernia (Cantal), a

5 l. N. E. da St. Flour 3. Forgo Lastra o Lures - Sigva, cast. cinto di ant. mora in Tosc., ad Fiorentino, sulla strada pisana: potesteria subsurbana a Firenze, da cui è dist. 2 l. circa; mercato il mercoledi; fabbriche di cappelli di paglia, sc. Fu brucialo da Pisani nel 1520. - Idem, villaggio

vicino a Firenze, sulla via Bolognese. LATACHIA, gr. ed ant. città ili Siria, rhiamota un tempo Landiera, con buon porto, e l'ellissimi avanzi d'antichità. Essa è la più llorida di tutta la costa, ed ba un com, consid. di riso, catle, sete greggie e tabarchi, în un pacse fort, e piant; pop. 5,000 abit, dopo il 1796, nel qual anno fu in parte di-trutta da un terremoto. A 99 L da Gerusalemme, e 3o S. O, ila Aleppo. Long. 3 j. 5. lat. 35. 35. LATERINA, compunità in Toscana, nel Pio-

LATIERÉ, b. del Poiton (Vienna), a 4 l.

O. da Poitiers O. LATRECET, pir. città (Alta-Marna), a 3 L. N. O. da Arc-en-Barrois, e 2 l. da Chiteau-Vilain .

Lattes, borgo (Hérault), a 2 l. S. E. da Montpellier 0. Lattiaca, pic. città del gr.-d. d'Hassia-Darm-

stalt, a 4 l. S. da Giesen. LAURACH, Vedi LUMANA.

Lauran , ricca e pop. città dell' Alta-Lust-zin , sul Queiss , a 4 l. E. da Gorlitz. Comdi panni, telerie e refe.

L du S. Andrea di Cubine @ LAURENT-D'AUIRTERER (St.), b. del Torenese

Preuilty.

Laurespin, b. del Forese (Rodano), a 2 L E. da St. Galmier. Chazelles 3. Linu. Lausies (les), b. di Linguadoca (Lozere) a 3 I. E. da Menda 4

LADONA, pic. città di Turingia, sull'Un-strutt, a 3 L. N. O. da Naumburgo; appart. alla casa di Sassonia-Weissenfels.

LAUCHSTAEDA, pic. città degli Stati-Prossinni, a 4 l. N. O. da Merschurgo; bel castello;

acque minerali. LADCOURT, b. della Picardia (Somma), ad 1 l. S. da Roye .

LAUDA o LAUDEN, città sul Tauler. con un cast, nel vescovato di Wurtzburgo, a 5 L N. da Marienthal. Appart. alla Baviera. Ladora, pic. città di Scozia, cap del Lau-

derdale. LAUOUN, pie. città della Linguadoca (Gard); booni vini bianchi. A 2 l. N. da Orange, e

2 l. da Bagnols . LAUENER, valle delle Alpi, nel cant. di Ber-na, nel Gessenai, di 4 a 5 l. di lungh; con villaggio a 2 l. da Gessenai . Punti di vista pittoreschi

LAURNSTEIN, pic. città della Misnia, a 9 L. S. da Dresda,

Lauv, pic. città ad 8 l.E. da Norimberga. Fabbr. d'aghi; sul Prégnitz. LAUFFIN, pic. città della Svizzera, a 4 l. S. da Basilea, sul contl. de fi. Birs e Luzzel. -Altra, nella Svevia, cou un castello. - Altra, nel r. di Wirtemberga, sul Necker; a 2 L N. da Heilbron. - Altra, a 5 l. N. O. da Salishurgo. - Cast. del cant. di Zurigo, nella Svizzera, ad s l. O. da Sciatiusa, al di sopra della cateratta del Reno.

LAUFFEREDRGO, aut. città, ceduta alla Svizzera; c. L d'un distretto del cant. d'Argovia; sopra mm rupe sulle rive del Rruo, che vi forma una cascata. A 7 l. S. E. da Basi-lea, Long. 5, 45, lat. 47, 36. Lauctin (Ohi), h. d.lrl., cont. di Carlow,

da cui c dist. 2 l. S. 1/4 O. LAUINGEN O LAWENGEN, città del r. di Baviera, un tempo imperiale, patria d'Alberto-il-Grande; presso al Danubio; ad 8 l.N. da

Ulma. Longit. 8, 2, 20, lat. 48, 33, 30, Laun o Launt, città di lloemia, cir. di Saltz, da cui è distante 6 l. E., presso all' Eger, in un terr, fertilissimo, Long. 11, 35, lat. 50, 25,

Launceston, città graziosa, com. e pop. d' Ing., sul Tamar; cap. della contca di Cornovaglia; a 60 l. S. O. da Londra. Long. occ. 6. 45. lat. 50. 35.

LAUNOT, b. (Ardenne), o x; a 4 L S. O. da Mézicos

Laupen, pic. città del cant. di Berna, da cui e dist. 4 l. S. O., sul confl. de fi. Sanen e Sans ; cel. per la vittoria che vi riportarono i Bernesi nel 1339, sostenuti dai loro alleati di Solura e dei 4 pic. cantoni, contro la nobiltà pemica de Bernea stessi.

LADNAC , b. della Linguadoca ( Aude ), a 2 1. da Castelnaudary . LAURAGUAIS, o LAURACHESE, pic. paese di

Fr., nell Alta-Linguadoca, che fa parte del dip. dell' Anbe. Castelnaudary , car LAURENT (St.), villaggio del Médoc (Gironda), c. l. di cant. e circond. di LesparLAURENT-O'Argouse (St.), b. della Lingua-

Indre-e-Loira ), ad t l. e mezzo S. E. da doca (Hérault), dist. 1 l. da Lunel @ Laubent-de-La-Garreisse (St.), b. della Linguadoca (Aude), a 5 l. N. O. da Nar-bonna, e 2 l. dalla Grasse .

LAURENT-D'Asca (St.), b. della Gujenna (tsironda), a 5 l. N. E. da Bordeaux, ed a

LAURENT-DE-CHAMOUSIET (St.), b. del Lio-nese (Rodano), c. l. di cant. e circond. di Lione, da cui è dist. 7 l. O., e 4 l. da Larbresle .

LAURENT-LES-CHALONS (St.), pic. città di Bergogna (Saona-e-Loira), dipendente da Chillons ), in un isola della Saona.

LAURENT-DES EAUX (St.), b. ad 1 l. S. E. da Bauxency . (Loir-e-Cher). LADREST-EN-GRANOVAUX (St ) , b. (Jura) ,

K; c. l. di cant., a 52 L da Morer LAURENT-SUR-GORE (St.), b. del Poitou (Alta-Vienna ) , c. l. di cant. e circond. di Ro-

chechonart, da cui e dist. 3 l. S. E., e 3 l. da St. Junien 3. LAUGHNT-LES-MACON (St.), b. della Bresse (Ain), dirimpetto a lideon , sulla spon-

da sinistra della Saona. LAURENT-DE-LA-MOUGA (St.), pic. città del Rossiglione. Fabb. di panni e fonderia di pal-

le di cannone; presa nel 1794 da Fr., ad 11 l. S. 1/4 O. da Perpignano. LAURANT DE-MDRES (St.), b. (bern), M;

LAURENT-UR-OTHUM (St.), b. (Mosa), a 4 I. S. E. da Montmédy, e 2 l. da Longuyon O. Mosella.

LAURENT-DE-LA-PLAIRE (St.), h. d' Angiò (Maina-e-Loira) , a 4 l. S. O. da Angers , e

l. da Beaupréau @ LAURENT-BU-PONT (St.), villaggio (Isera), c. l. di cant., a 6 l. N. da Grenoble, 7 l. S.E. dalla Tour-du-Pin cal. da Veiron . LAUBENT-BU-VAR (St.) , b. di Provenza (Va-

ro), a 2 l. S. O. da Nizza, c 3 l. da Antibo . LAURENT-DE-LI-SALANQUE (St.), b. del Ros-siglione ( Pirenei-Orient. ), a 5 l. N. E. da Perpiguano 3.

LAURESSE, b. (Lot), a 4 L N. E. da Figenc .

Launt-Cocna, lago, al di sopra di Lima, d'oude sorte il fiume delle Amazzoni. LADRIÈRE, b. (Alta-Vienna), c. l. di cant., a 2 l. da Chanteloube 3.

Launo, Laurum, citta pop. del r. di Na-poli, nella Terra di Lavoro, circondata da amene collinette. Il sno clima è dolce , e l'aria assai salubre . I suoi contorni producono vino, olio ed ottimi frutti, e le sue sete s> no le migliori del regno. Ad una 1. da Nola. Laurye. Vedi Laurecen.

LAUTENEURGO, pic. città di Prussia, a 20 l. N. E. da Thorn, e 3o S. E. da Danzica. LAUTER, pic. fiume di Germ., che shocca nel Nalse, a 2 l. da Creutznack, e stabilisce il confine della Francia fino alla sua imboccatura nel Reno. Il paese a sinistra di questo fiume appartiene alla Germania, a riserva della città di Weissemburgo e del suo territo-

rio, che son rimasti alla Francia. LAUTERSERG. Vedi LUTTERSERG.

LAUTERBRUNN, valle nel cant di Berna, nella Svizzera, cel. per la bellezza delle sue ghiacciaje, per le sue miniere di firro, e per la bella cateratta, detta lo Staubbach si precipita da un'altezza di 808 piedi. Il

villaggio è 2.450 piedi al di sopra del mare, LAUTERSUAGO, pic. città sul fi. Lauter (Basno-Reno), dist. mezza i. dal Reno, 🧿 🗯 semburgo, da eui é dist. 3 l. S. 1/4 O., e 10 N. da Strasburgo. Fra questa citta e Weissemburgo son situate le famose lince, che furono prese dagli Austriaci nel 1744. Fiere di 2 g., 15 ag., 4 ging. e 17 utt.: merci, panni, stritic, chincoglieria. Longitudine 5. 51. 30. lat. 48. 58. 21.

LAUTHENTHAL, pic. eittà di Germ., nel principato di Brunswick, presso Goslar. Lacranc, pic. città sopra un monte della Linguadoca (Tarn), c. l. di cant. e circond.

Largae, città di Provenza (Base-Alpi),

Largae, città di Provenza (Base-Alpi), sull Ubaye, c. l. di cant. e circond. da Bar-

cellonetta 🔾 , da cui é dist. 5 l. O. LAUZERTE, città del Quercy (l'arn-eGaronna) , @ ; 3,6:6 abit. ; c. l. di cant. ; e circond. di Moissac, a 7 l. N. O. da Montanban. Lauzès, h. (Lot), c. l. di cant., a 4 l.

da Cahors @ Lauzua, b. dell'Agenese (Lot-e-Garonna), 0; 1,183 ab.; c. l. di cant., a 6 l. S. da Bergera. LAVA (la), finme dell'arcivescovato di

Salisburgo, che ha la sorgente presso Bre-sanone, e sbocco nell' lau. LAVACRA, luogo marittimo, degli Stati-Sar-di, nel Genovesato, c. l. di mandamento, prov. di Chiavari, all'imboccatura del fi. del

suo medesimo nome, dist. 11 l. E. da Genova. LAVAL, città della Maina-Inf., sulla Ma-jenna, c. l. di pref. del dip. della Majenna, O X; 15,167 abit.; sede del trib. di pr. ist, e di com. Prod. tino e canapa; fabbr. di stamine, soje, flanelle, tele di cotone e di lino rinomate, calicò, mo-s line e fazzoletti. Esporta annualmente circa 24,000 pezze di tele di 120 a 160 anne. Cave di marmi. Com. consid. di refe , lane , ferro , legna c mar-mi ; fonderie. Fiere d'un gr. , il 1.º sab. ili ogoi mese, il mar. dopo mezza quares., l'ult. merc. d'aprile, il mar. avanti S. Gio, 9 sett. e 3 nov. Bestiami, grani, filo, tela, fazzoletti ec. Mercato considerab, di tele, tutti i sabati. Vi fan capo le strade da Alencon, Tours e le Maos. Si pagano da Parigi 35 poste, a 61 l. da Parigi (dist legale 281 chilom.), e 16 l. O. dal Mans. Long. oce.3. 9. lat. 48. 4. LAVAMUNDAO LAVANT- MUNDA, OUVERO S'ANTO ANDREA, pic. città della Carinzia, con un cast.; sul confl. della Drava e del Lavanto, a 7 I. E. da Clagenfurt L. 12. 22. lat. 46. 43. LAVARDAC-SUR-LA-BANE, b. del Condomese (Lot-e-Garonna), c. I. di cant. e circond. di Nême 3 , da cui é dist. 2 l. N. LAVARDANS, pic. città d'Armagnac (Gers), 4 l. N. da Auch .

Lavasian , b. della Maina (Sarta) , a 4 L S. O. da Vendôme, e 3 l. dal Mans Q.

LAVACE, città della Linguadoca (Tarn), 3; 6,55; abit.; c. l. di sotto-pref., sull' A gout; trib. di pr. ist. Territ. fert. in grani e gelsi; com di seterie, tabbr. di drappi di seta per mobili. Ad 8 l. S. O. da Alba, 8 N. F. da Tolosa, e 161 S. da Parigi. Long. occ. o. 3n. 57. lat. 43. 40. 5a.

Lavanas (il), valle del Bigorre, dip. de-

eli Altı-Pirenci. LAVELANAT, villag in del paese di Foix (Arri'ge), c. l. di cant, e circ ind. di Foix, da cui è dist. 5 l. S. E., c 4 l. da Miropoix ...

Lavante, b. della Lorena (Vosgi), a 2 L E. da St. Die 3 Lavacco, Label'um, ant. città del r. di

Napoli , nella Basilicata , con vesc. suf. di Bari , d'onde è dist. 20 l. O. 1/4 S. , 7 N. O. da Circuza , c 32 E. 1/4 N. da Napoli. Luig. 33. 34. lat. 41. 3. LAVENUAN, b. idella cont. di Suffolk, in Ing., a 20 l. N. E. da Loud. Fab. di lanificio.

Laveno, pic. città del r. Lomb.-Ven., sulla costa or, del Lago-Maggiore, attorniato da alti monti, e singolarmente dal Bencer, che ha 3,606 piedi sul livello del Ligo. Ogni settimana vi si tiene un mercato consid. di grani.

LAVENSTRIN, pic. città e bal, di Misnia, a 5 L. S. E. da Dreada. LAVENZA, pic. borgo, sul mare (Stati-Sardi), con un piccolissimo porto , da cui si va per

una comoda strada a Carrara \*\*. LAVIANU, Lavianum, terra d'Italia nel r. di Napoli e nella Basilicata, posta alle falde d'una gran montagna ; i di cui contorni pro-

ducono ottimi vini , a 14 l. da Salerno LAVINGTON, pic. città della cont. di Wilts in Ing., in amena situazione. Laviso, pie. fi. d'Italia, che scorre nel Bologuese, dist. 3. l. da Bologna.

Lever , pic. città (Tarn-e-Garonna) , c. L. di cant. e circond. di Castel-Sarrasin, a 31. da S. Nicosla-della Grave

LAVORO (la Terra di ), Campania felir Campus laborinus, la principale prov. del r. di Napoli, conf. N. coll Abruzzo, E. est contado di Molise, S. col golio di Napoli ed O col mar Toscano e colla campagna di Roma. Il vulcano Vesuvin, le isole di Ischia, di Procida, di Ponza, Ventotene, Sauta Maria . Botte e Nisida cran prima comprese nella Terra di Lavoro, che si suddivideva in tre provincie: Terra di Lavoro propria, Principato ulteriore e Principato citeriore: ma ora con l'ultima divisione territoriale essend si di Napoli formata una provincia le is le mentovate van con essa riunite; ed i due Principati formano altrettante prov. Il territorio è molto pop, e fertile, ed è uno dei più ameni dell'Italia. Prod. grani , vini , olti , agrumi , zafierano e molti bestiami. Capsu , cap. Pop. circa (80,000 abit. Lavos , pic. città del Port. , nell'Estrema-dura , a 7 l. N. O. da Leira.

LAVOURS , pic. città della Beugesia (Ain) , 146 L. N. E. da Belley .

Lawevezno, città della Slesia, sul Bober, fabb, di panni e minicre,

LAWENEURGO o LAUENBURGO, commercian-te città sulla spouda diretta dell' Ella, in una valle, a o l. N. E. da Luncburgo, e 16 S. E. da Amburgo, Ha un cauale che comunica col Baltico e con Lubecca.-Una gr. parte dell'inaddictro ducato di Lauenburgo statu ceduto alla Danimarca, alla riserva del baliaggio di Neuhausen, in cambio della Pomerania svedese, che questa potenza aveva ricevuta dalla Svez a per indennità della Norvegia, Long. 8, 12, lat. 5 . 40.

LAWFRIO, Villaggio presso Macstricit, nel r. de Pacsi-Bassi. Battaglie vinte da Fr. nel

47 e 1794.

LAWFORT, canale sulla costa della Caroli-a del S., America del Nord, che conduce na del S., a Charles-Town. LAXEMSURGO O LACHIEND RF, pic. città in

Austria, con un cast. sulla Schwecha, a 3 L. S. da Vienna.

LATBACH. Vech LAURACH. LATE, pic. città del Beanjolais (Loira), a 4 l. da Roance, presso S. Symphoren-de-

Luye O. LAYON (il) , pic. fiume d' Angiò , che shocca nella Loira.

LATRAC, pic. città solla Garonna (Lot-c-Garonna), a 2 l. S. da Agen Q.

Layssac, b. (Aveyron), c. l. di cant. e circond. di Ilhodez, da cui è dist. 5 l. E., e 5 L da Severac O.

Lazz ( la costa de' ) , paese della Turchia asiatica lungo il mar Nero. Le sue città principali sono Riza e Trabsonda.

LEADTONG, gr. contrada d' Asia, al N. del-la China, al di fuori della grau nuraglia. I suoi ahitanti sono più agguerriti , ma meno colti ed industriosi de Chinesi,

LEIBHONT, b. d'Iug., cont. di Northum-berland, a 60 l. N. N. O. da Londra.

LEATHERUSAO, b. d'Ing., cout. di Surrey, a 6 l. S. O. da Londra. LEAU, pic. città del r. de' Paesi-Bassi, a 7 l. E. 1/4 S. da Lovanio.

LEAWAYA, città e porto d'Asia, sulla costa orient, del Ceylan, Sale eccellente.

Lanaca, villaggio a 7 l. N. da Sarrebruck, sol Thil. LESANON, città degli Stati-Uniti (Pensilva-

nia), a 27 l. N. 1/4 O. da Filadettia. Lazaner, b. del r. de Pacsi-Passi, ad 1 l. S. E. da Den iermonda.

Lennası (isola de') nel gr. Oceano, fra la Terra dello Spirito-Santo e l' isola Aurora . di 20 l. di circonferenza.

LESSIA, aut. città d'Afr., reggenza di Tripoli. Buon porto e vecchio castello , sul Medit., a 35 L E. da Tripoli. Long. 11. 56.

lat. 32, 10. LEDEULAR, città di Russia, gov. di Tam-bof, da cui é dist. 40 l. N. O. LEBEDIN , pic. citta di Russia , gov. di Kar-

kof, da cui è dist. 27 l. N. O. LEGECEN O LORREGEN, pic. città degli Sta-

ti Prussiani, a 4 l. N. O. da Hall. Lerror, comune degli Stati Sardi, c. I. di

mandamento, prov. di Thonon (Ciablese). Lecuissa, Nunciosa, ant. e forte città di

Spagna , nell' Andalusia. Paese abb. di grani , vini e buon olio , a 4 l. N. E. da San Lucar. Long. 8. 18. lat. 37, 4. Lasts , pic. città della Media-Marca di

Brandenburgo , sull' Oder , a 2 l. N. da Francoforte. Loug. 12. 25. lat. 52. 28.

Lucca, Aletium, Lufriae, città consid. e bella del r. di Napoli, nella Terra d'Otranto, di cui é capitale, molto com., in terra fertile ed in aria sanissima, sulle rovine del-l'autica Aletium, città di buone mura e di torri. Belle chiese; vesc. suffr. d'Otranto, accademia di helle lettere; pop. 15,000 abit., quantunque ne potrebbe contenere 80,000. Comd'olio, frutti, seta e gomma. M. Patria di Scipione Amura; a 4 l. dal golfo di Venezia, 8 N. O. da Otranto, 8 S. E. da Brindisi e 78 E. da Napoli, Long. 15, 55, lat. 40, 48. Lecco, Lyun, h. considerabile e delizioso del r. Lomb.-Ven., situato sopra un ramo del lago di Como, a cui da il mo nome, come pure al tiume dal quale e bagnato; 1,870 abit.; ha un buon cast., e fin dal secolo 9.º comparisce capo di contado. Nei contorni consid. miniere di ferro e di rause, e varj edifizi e fucine in cui si lavorano questi minerali, che formano un ramo di comassai ragguardevole. I sooi mercati settimanili, e la sua situazione contribuiscono molto a farvi fiorire il com, , che consiste principalmente in sete, grani e terro, a 5 leghe da Como e 10 N. da Milano.

LECH (il), fiume di Germ., che la la sorgente nel paese de Grigioni, irriga la Bavicra, e sbocca nel Danulsio, sopra Donanwerth. LEURATELARO, comune degli Stati-Sardi,

c. I. di mandamento, prov. di Ciamberi (Savoja-propria).

Licrus (les), b. d l Périgord (Dordo-gua), a 4 l N. da Bergerac, ed 1 l da Mu. idan 🐠.

LECILLOS, pic. città della cont. di Gloce-ster, da cui è dist. 9 l. E. 1/4 S., in Ing. Ivi comincia il Tamigi ad es-er navigabile. LECTOURE O LEFTOURE, ant. città d'Armagnac (Gers), sa d'un monte, appie del qua-le scorre il fi. Gers, ③ ×; 6,630 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Com. di

grano, bestiami, vino, acquavite e cuoja rinomate; patria del maresciallo Lannes. Ad 8 L. N. da Auch e 169 S. 1/4 O. da Parigi-Long. occ. 1, 42. 49. 14. 43. 55. 57. Lenarany, pic. città della cont. di Herefort, da cui è dist. 4 l. E., in lug. Lenarans, pic. città della cont. di verso, ad 8 l. S. da Rhodes —

LEGESMA, ant. e forte città di Spagna nel r. di Leone, sul fiu. Tormes, ad 8 L S. O.

da Salamanca. Ladickan, villaggio (Gard), c. l. di cant. e circood. d' Alais, da cui è distante 5 L S.

1/4 E. da Nimes . Lea, fi. d' Irlanda, che traversa dal O. al-

I' E. la contea di Corck Yorck Gran. man e com. di panni, tappeti, lanificia, cuoja concie, storiglie, captelli, carta, vetrami e tabacchi; sul fi, Ayr; a 7 1 S. O. da Yorek e 44 N. 1/4 O. da Londra. Pop. 35,000 abit. Longocc. 3. 34. 15. lat. 53. 48.—Altra, nd Noovo-Jersey , Stati-Uniti , cont. di Glocester.— Borgo di Virginia , sul Bappahannok , a 4 l. E. 1/4 S. S. da Porto-Reale , e 23 N. O. da

Richmond.

Leros, città considerab. d'Ing., nella contea di Yorch. Lera, pic, città della cont. di Strafford, da cui è dist. 6 l. N., in Ing. Manifattura di bottoni.

LEER, città del r. d' Annover, sull' Eus, a 6 l. S. E. da Embden, Lat. N. 53, 13, 49.

long. E. 5. 5. 19.
LERDAM, pic. città d'Olanda (r. de' Paesi-Bassi), sul Linge, a 5 l. S. da Utrecht. Patria di Cornelio Giansenio.

LEESBURGO, città di Virginia, a 15 l. N. O. da Alesandria. LEESTOWN, città del Kentukey (Stati-Uniti), a 7 l. da Lexington.

LEDWARDEN. Vedi LEWARDEN.

Licá (città Loira-Inf.), c. l. di cantone; a 5 l. S. E. da Machecoul , ed 8 l. S. da Nantes. Licer-ne-Foucherer (St.), villaggio (Jonna); patria di Vaulun; a 3 l. da Avalon.

LEGER-DE-FOUCHERST (SL.), VHISAGEO (JOHna ); patria di Vauban ; a 3 l. da Avalon. Rollottay . Costa-d' (Pro. Leger-de-Mont-Pellelais (St.), b. (Victora),

a 3 l. N. O. da Loudan О. Licen-ne-Реуке (St.), Gevaudan (Lozère), a 4 l. N. O. da Menda, ed 1 l. da Marve-

a 4 I. N. O. da Menda , ed 1 I. da Marvejols . Legra-sur-Dreune (St.) , villaggio (Saona-

e-Loira), 🦗 ; a 4 l. O. da Chalons, ed 1 l. da Couches 👁. Legen-de-Bruyanes (St.), b. (Allier), a 3

da Donjon ◆.
 Léorg-de-Fourches (St.), villaggio del Niverces (Nievre), a 5 l. N. E. da Château-Chinen ◆.

Licas sous-Breveny (St.), villaggio di Borgogna (Saona-e-Loira), c. l. di cant., a 4 l. S. O. da Aunu .

LEGRR-DES VIGNES (St.), b. del Nivernese (Nievre), sulla Loira, ad 1 L. N. O. da Décise .

LEGHENBERG, mont. della Svizzera, ramo il più orient. del monte Jura, nel caut. di Zurigo; elevazione 3,000 piedi; veduta più estesa di quella dell'Albis.

Leonação a Poarro Livos son, Levinicum, piezas lorte de la Fuelu-Vera, dávias dallo Adige, and Verezimo; a foco alul, a a p. 1. Leonação, Leonação

fiera anmua di bestiami 2 nov.; a 5 l. da Milano. LEGNORE, alta mout del r. Lemb.-Ven., al di sopra della costa or. del Lago di Como, Elevazione, 2,806 netri (8,638 pirdi).

Legori, cast. in Toscana, con pieve assai antica, nel Pisano; fi distrutta dai Pisani nel 1336, e si sottomise ai Piorentini nel 1405. Vosciere; Tom. II. Long. 8, 27, 51, lat. 43, 34, 23, Lzaua, borgo della Santogna (Charente-Inferiore ), a 3 leghe S. E. da Marennes. Son-

Jeriore ), a 3 legite S. E. da Marennes. Songeons ◆. Leculvin, b. (Alta-Garonna), ×; c. l.

di caut. e circond. di Tolosa , da cui è dist. 4 l. O.

Lenolm, città e porto di Svezia, sul Categat. Lat. 56. 32. 38. long. 10. 40. 45. E.

tegat: Lat. 56. 3a. 38. long. 10. 40. 45. E.
Let, valli nelle Alpi, fra T Septimer e lo
Splugen.
Leterature, città assai consid d'Inchilterra.

Letersten, città assai consid. d'Inghilterra, sulla Stura, a 80 k N. E. da Londra Long, oct. 3, 98, 45. lat. 52, 38—La entra ha 10 l. dall' E. all' O. e 9 dal N. al S., e contiene 100,000 abit. Aria boona, terreno argilloso e metiocremente fect.; pascoli abboudanti,

e gran numero di greggi.

LEICESTER, città degli Stati-Uniti, nel Massachussetts, cont. di Worcester, da cui è distante 2 l. O.

Mante 2 l. O.
Leightesau, Lightesau, piccola città della
Hassia-elettorale, a 4 l. S. E. da Cassel.

Hassia-chtorale, a. § 1. 8. É. da Cased, Lema, ger, e rème città d'Ol, C. de Pas-Lema, ger, e rème città d'Ol, (r. de Pas-Lema, ger, e rème città d'Ol, contanire e fable, di panti. Questa citta sustenne due famusi asseti pel 15/3 e e 15/4; e cofferce molto nel 18/7; per l'esplosime d'in ni hattilo carto di 25c famili glodrer, 3a-cos l'anche de l'anche de l'anche d'alle de l'espesimas ittazimes, nil vechio canale del Reno, in una belli pisnora, ad 1. dal paser, un production de l'esplosime d'alle d'alleno, in una belli pisnora, ad 1. dal paser,

Exign, b. d'Ing., cont. di Lancastro, a 2 l. N. da Marrington, e 54 N. da Londra. Lenouros, pic. b. d'Ing., cont. di Bedfort, a 14 l. N. O. da Londra.

a 14 l. N. Ó. da Londra.

LEIGNÉSUR-USEAU, b. del Poitou (Vienna),
c. l. di cant. e circond, di Châtellerault 4,
da cui é dist. 3 l. N. O.

LEIGNEUX, pic. città del Foresc (Loira), a 4 l. N. O. da Montbrison, e 7 L da Roan-

ne 🔾 , sul Lignone, Leisetra , prov. maritima e consid. d'Irl., divisa in 12 contec. Aria dolce e arrena; abbonda di grani , pascoli bestiame ed ottimi cavalli. Dublino cap.

LEIFRICA, pic. città di Moravia, a 6 l. E. da Olmitz.

LEIRIA, città forte del Portogallo, nell' E-

stremadura, con un cast. Pop. 3,600 abit; a 12 l. S. da Coimbra. Long. oce. 10. 48. latitudine 59. 40. Lusasconus, villaggio della Svizzera, sulla riva noerid. del lago di Thoun, da cui è dialante 3 l.; acque minerali di 10 gradi di ca-

lore.

LEBRICK, pic. città di Germ., nel territ.

di Lipsia da cui è dist. 6 leghe S. E., sulla

Mulda. Fabbrica di pauni, calze, galloni e
tele.

LETTH, LITH, città di Scozia, prov. di Lothian, sul golfo di Forth. Vien rignardata come il porto di Edimborgo per la poca distanza che vi passa. Lelumentz. Vedi Leutheratz.

LEITMERTZ. Vedi LEUTMERITZ. LEITRIN, cont. d'Irlanda, prov. di Connaught, di 14 L di longh e 2 a 5 di largh ; la parte sett. è montuosa e ridonda di pascoli , te parte merid, è fert, in gram.-La città della stessa nome sul fi. Shannon, è a 20 I. N. O. da Dublino,

Leixslip, t. d' Irl., cont. di Kildare, sul Littey, a 3 l. da Deblino. Letero. Vedi Lmov-Kiev.

LEVANO (il lago), Lemonus Locus, bel lago della Svizzera , lungo 18 l. , largo da i a 3 1/4. Elevazione al di sopra del mare , 1,131 piedi , profondità 6:0 piedi preso Evian , e mio a Medleric Cala nell' inverno e eres e nell'estate circa 6 piedi , è traversato in tutta la sua lungh, dal Rodano, riceve 41 pic. fi., nou gela che verso le sue estremità, e nutrisce 29 specie di pesci , fra quali la Ferra eli è particolare. Trote squisite Questo lago otire de puoti di vista sorprendenti. Lamato, città pie, del r. di Napoli, edifi-

cata dagli abitanti di Lametia , e rovesciata da un terremoto ; a 6 L dal mare. LEMBACH, città degli Stati-Prossiani, ad 1

I. E. da Mansfeld. LEURERG, Is. della Lorena (Moscila), ad 1

I. S. N. da Bitche .

LEWIERCA. Vedi LEOPORDA. Lengao, isola dall' Arcipelago, sulla costa orientale della penisola di Romania, di 9 la

di circonterenza. LEMESLE-SER-SARTHE, b. (OFFIC), • ×; 715 abit.; c. l. di cant. e circond. d' Alen-

çon , da cui e dist. 6 l. N. E. Lancew, pic, città del pr. di Lippa, sul Bege a 7 l. S. 1/4 O. da Minden. LEMMEN, città d'Olanda (r. de' Paesi-Bas-

si ) , sul Znyderzee, a 9 l. S. da Lenwarden. Long. 2. 59. lat. 52. 52. Leuo , pic. firme d' It. che sorge nell' Ap-

pennino e nel Genovesato, e va ad unirsi all'Orbo nel territorio d' Alessandria della

Levene, h. d' Alvernia ( Alta-Loira) , • × ; 943 abit.; a 3 l. N. E. da Bri aide. Laups, b. del Delfinato (Isera), @ × 3 1,797 abit. a 2 l. dalla crata di S. Andrea. Lenora, paese d'Atr., nella parte ocr. del Satara, quasi tutto strrile r deserto; da esni uscirono gli Almoravi che , stabilitisi nel paese di Marocco ed in Ispagna, vi formarono nua putente monarchia, fino dall'11.6 secolo, Gli attuali abit, del Lemta son fieri r brutali, e vivono principalmente di l'adroorg-gio, attaccando sovente le caravane che attraversano il territorio,

LEVA, gr. fiume in Siberia, che scaturisce nelle montagne sett, del fago Baikal , 54 gr. di lat. e 126 di long., e shocea nel mar Gla-ciale per due foci, al 74.º gr. di lat. dopo un corso di 750 L

Lena o Leine, fl. di Germ. che traversa Beiligeostadt, Aumoverec, e shocca nell'Aller. LENCIOLINA, b. in Tosc., nel Fiorentino, con potestà ; poco distante da Montepoleiano. LANCIZA, LENCIRA, città del r. di Polloma,

in non pahale, sul ti. Bsura, a 18 l. S. E. da Goesna, Long. 15, 50, lat. 62, 12.

Lexelostre, b. del Poitou (Vicona), c. l. di cant. e circond. di Châtelleruilt 3, da cai è dist, 5 L.O.

LEACHAN, b. d'Ing., cont. di Kent, sopra un'eminenza, a 3 l. E. da Maidstone. LANISAU, villaggio della Svizzera, nel caut. di Berna, appie del monte Jura; batt, fra i Fr. e gli Svinzeri nel 1798.

Less (Amter), villaggio della Svizzera, cart. dl Lerna, nel Sinmenthal. LENKORAS, città d' Asia, nell' Armenia, sul

mar Carpin, a 75 l. N. E. da Ardebil. Lasser, città del il. di Berg, apport, al gr.-d. del t'asso-Reno, sut Lenoep, a 6 l.N. E. da Colonia. Gr. rom. di lane e panni. LENNERSON, b. del gr.-d. del Basso-Reno, a 3 l. S. da Juliers. Fonderia di cannoni

LEASUR, b. del r. de Parsi-Bassi, a 5 leglie S. da Benwelles. LANTO. Vedi STALINENE,

LENOXIOURT, h. della Lorena (Mosa), a 2 I. E. da Nancy , ed 1 I. ita N. Nicerla .. LENOYER, comme degli Stati-Sardi, del Chatelardi , prov. di Ciamberi (Savoja-pro-

LEROX. Fedi DIMPARTOS. Lanox , rittà del Massachusetts . Stati-Uniti, a 5 l. S. O. da Chester, r 45 N. da Bo-

Lens , pic. rittà (Passo-di-Calais) , cel. per la vitt. ilel gr. Condé sopra gli Spagnuoli nel 1548, 3 × ; 2,323 abit. Com, di grano, lino e campa; a 4 l. N. E. da Arras; c. l. di cant. r circor, di Béthure, da uni è dist. 5 l. S. E., e 48 N. O. da Parigi. Longit. c. 20. lat. 50, 27, 43.—Altra, nel r. de Paesi-Bassi, a 3 l. N. da Mons.

Lest, città, Donles (Ain), a 5 l. S. da Bourg . Com. di cavalli.

LESTILLAC, b. ilel Quercy (Lnt), a 4 L. N. da Figenc O.

Lastilly, b. del Lionese (Redano), ad 1 I. S. E. dall' Arbresle . LESTINI O LEDETINE, Leonthum, ant. città della Sicilia, sul finne dello staso nome; intendenza e distrettu di Siracusa, stata dan-

neggiata considerabilmentr dal terremoto del 1693; a 7 l. S. da Catania, ed 8 N. O. da Siracusa. Long. 12. 50. lat. 37. 18. LENTZ, villaggio della Svizzera, rant. dei Grigioni, a 5 l. S. O. da Coira.

LENTZEURGO, città della Svizzera, sull' An, nel cant. d'Argovia. Cotone filato, fabbr. di

Cappelli e calze; a 2 l. E. da Arau. Lentzen, pic. città della Prussia, presso all'Elba; a 5 l. E. da Danueberg.

Lexzo, finme d'Italia, che ha la sua a re-cente negli Appenoini, bagna te frontiere let Parmigiano e va a gettarsi nel Po-Leo (St.) Leonis Fanum, pic. città degli Stati-Pontiticj, nel ducato d'Urbino, sopra un colle; ha un forte famoso per eservi stato rinchiaso per ordine del pontefice il tan-to rinomato Cagliostro; a 6 l. N. O. da Ur-

bino, Long. 10. - lat. 43. 5.
Leosex, città dell' Alta-Stiria, sul Morr. a 39 l. O. da Vicana. Ivi furon sottoscritti nel 1707 i preliminari di pace fra la Fr. e l' Austria,

La-xiana, città r pinmura assai bello della costa oce. di S. Donningo, Prod. carcaos, indaco, canne di zucchero, terra oriana e tabacco. Aria poco sana e raldo eccessivo, Long.

27

occidentale 75. 6. latitudine 18, 28, 45. LEONISSTER, gr. e bella città d'Ing., cont. d'Hereford, sul Lug, ad 8 t. O. 1/4 N. da Worcester, c 4a O. N. O. da Londra Com. di lane, guanti, grano ec. - Altra, nel Massachussetts , Stati-Uniti , a 6 l. N. da Worcester, e 15 O da Boston.

Lion (St. Pol ite), aut. città di Brettagna (Finisterre), press) al mare; c. l. di caut. c circond. di Morlaix, da cui è dist. 3 l. N. O. , . 15,385 abit. Can di telerie, enoja, carta, cavalli ec. Long. occ. 6. 18. 37. lot. 48. 41. 24.

Lunaz, isola e graziosa città dell' Andalusia. L' Isola faceva 32,000 abit., 8,000 dei

quati perirono nell'epidemia del 1800. Le strade della città son regolari. Lat, N. 36.27. 45. long. occ. 8. 32. 15.

LEONE, prov. di Sp. con titolo di reguo, conf. N. colle Asturie, O. colla Galizia e col Portogallo , S. ed E. co'l' Estramadura e colla Castiglia; ebbe de re particolari fino al 1029. Curca 50 l. di lung. c 32 di largh. Paese degli antichi Vettoni. Il Doero lo divi-de in due parti quasi uguali. Abb. di tutto ciò ch' è necessario alla vita. Pap. 239,812 abit. La cap. e:
Lzowa, Legio, gr. ed ant. città, edificata

ita Romani sotto Galha. La cattedrale supera in bellezza tutte le altre chiese della Spagna; 5,500 abit. Comment ament e fortili; sit. fra le due sorgenti del fi. Esta; a 20 l. S. E. da Oviedo, e 70 N. 1/4 O. da Madrid. Long. ecc. 7, 38. lat. 42, 36.

LEGRE O LIGNE (golfo di), Sinus Leonis. Gran golfo del Medit., fra la Spagoa, la Francia e l'Italia. Gli vien dato questo nome perché il mare vi è in continua agitazimue. sonz (il movo regno di), prov. dell'A-

mer. sett., nel Messico; miniere nelle sue montagne ; della prov. di S. Luigi di Palosi. LEOR-DE-GUARDOO. Vedi GUARDOO.

LEON-DE-NICARAGUA, città del Messico, prov. di Nicaragua, sopra un gran lago, che ha il

flusso e riflusso; a 12 l. dal mar del Sud. Long, occ. 90. 40. lat. 12. 50. LEGNARD (St.) b. di Lurena (Vosgi), a 3 L E. da Epinal , e 2 L da S. Dier O.

Lionand-des-Boss (St.), b. sulla Sorta, a 4 L.S. O. da Alencon, e 2 l. da Fresnay Э. Leonann-an-Vonst (St.), villaggio della Bassa-Austria, nel Wiener-Wald мр., cou

LÉONARD-LE-NOBLET (St.) ant. città del Li-

mosmo (Alta-Vienna), sulla Vienna, • ×; 4,815 abit.; c. l. di cant.; com. di bestiami; manif. di carte e panni; a 6 l. N. E. da Limoges, e 99 S. da Parigi. Long. occ. n. 51. lat. 45. 50.

LEONBARG, città del r. di Wirtemberga, a 4 I. N. O. da Stuttgard.

LEORDA, pic. città della Morea, a 6 L S. E. da Patrasso (Turchia eur ).

Laone, is. del gr. Oceano, arcipelago de' navigaberi. Long. occ. 171. 36. 37. lat. S. 14. 6. LEORFORTE, comme di Sicilia, distretto di Nicosia , intendenza di Catania ; pop. 9,757. LEURS (St.) , b. del Ronergue (Aveyron) ,

a 5 l. N. O. da Milhaud 9.

LEOPORDA, LEMERE O LEOPORT, gr. città della Pollonia anstrinca, cap. della Gallizia orientale, arcivescovato latino, vescovato arneno e greco; univ. Begli edifizi pulsblici 3 strade larghe 3 com, consid. Pop. 538 00 abit. Ivi a due l. fu trovata nel 1787 una eccel, miniera di zolio. Presso al fiune Pic- o rewa, a 36 l. N. O. da Laminieck. Long. 21. 60. lat. 49. 54.

LEOPOLDSTAUT, pic. città dell'Alta-Ungla-a, edificata dell'imperature Leopoldo nel 1665, sol Wang, a ra L. N. E. da Presbur-go, Leng. 17, 40, lat. 48, 25, Lewista, b. della Sant-gna (Charente-Inf.),

a 3 1. S. E. da Jonsa: 6. LEPANTO, città melto forte e consid. dell'a Turchia europea, nella Livadia, con buona fortezza. Presso a questa città don Giovanni d'Austria riportò nel 1571 una famosa vittoria sulla flotta Turca , sul golfo dello stevso nome; n in l. N. O. da Atene, e 142 S O. da Costantinopoli. Long. 19. 40. lat. 38. 55.

Lépaun , b. (Creuse) , a 2 l. N. 1/4 O. da Evaux , 6 l. E. da Gnéret , ed 1 l. da Chanon a.

LEPA, pic. città dell' Andalusia, in Ispa-gna; zibibbo eccellente, vinu e fichi; fra Avamonte e Palos. Long. occ. 9. 24. lat. 37. 12, 15,

LEPSINA, h. della Grecia ricoperto di ro-vine. Ant. Elensi; a 4 l. N. O. da Ateue. Lebay o Lebk, h. del Berry (Cher), c. l. di cant. e circond. di Soncerre, da cui è dist. 4 I. N. E., e 2 l. da Cosne . Nivere. Lisa, b. della Normandia (Eure), ad una

1. da Pont-de-l' Arche 9. Lenter o Lenter; Erix, pic. città del Genovesata (Stati-Sardi), con un porto sulta

costa orient, del golfo della Spezia, da cui e dist. 2 l. S., prov. di Levante, c. l. di mandamento. Long. 7. 30. lat. 44. 5 LEBIDA, aut., gr. e forte città di Spagna,

nella Catalogna; 8,000 abit. Sopra una collina, vicino al fi. Segra, in nu terr. como, a 5 L S. O. da Balaguer ed So N. E. da Madrid, Long. occ. 1. 47. lat. 41. 29. Vesc. suffraganeo di Tarragona, ed mir. Questa città è lunga, stretta e mal fabbricata, e la più bella delle sue strade è quella lungo il finue. Lenns , Lerius, pic. città di Spagna , nella Navarra sup., sull Ega , a 5 l. S. da Estella. Lanns (le isole di) , due pic. isole del Me-

dit. (Varo), a 2 l. S. da Antibo : la più gr. e più vicina alla costa chiamasi S. Margherita. Buona cittadella, else serviva di prigione di stato, ove fu detenuta la famosa unaschera di ferro. Essa è incolta ed ha cicca una l. e mezzo di larghezza. L'altra, più ric. , eminmasi Sant Ouoruto ; ed è dist. 1 da Cames Q.

LERME, Lerma, città di Sp. nella Castiglia vecchia, sull' Arlanza; ha tit. di iluc. erettoda Fdippo III nel 1599 a favore del suo miusistro Francesco Gonez di Landoval, che fu poi cardinale 3 a 17 l. N. E. da Vallado-lid. Long. occ. 5. 48. lat. 41. 50. Legn n Legos, isola dell'Arcipelago, una

delle Sporadi, Long. 25, 44, Ist. 37, 19, LERWICK, la principale delle isole SchelI md, al N. della Scozia. Lat. N. 60, 13. long. 3. 37. O. LERWICH. Vedi LARWICK. LESA, com. degli Stati-Sardi, c. l. di man-

Lesso. Vedi Merenso.

Lescaa, città della Bearnia (P.-Pirenei), sopra una collina. Man. di tele di cotone di fazzol tti , e concie; c. l. di cant. e circond. di Pau 3, da cui e dist. 2 l. N. O., e 207 S. 1/4 O. da Parigi. Long. occ. 2. 46. 7. lat. 43. 17. 52.

Lescustrz, pic. città della Slesia, ducato d'Oppeln, da cui è dist. 20 L S. E.; fam. pellegrinaggio al moute S. Anna, ivi vicino. Lescus, b. della Bearnia (B. Pirenci), a 6

I. S. ila Oleron . LESEURA, pic. città Linguadoca (Tarn), ad 1 l. N. E. da Albi . LEBGRISTAN , parse del Caucaso, all' O del

Daghestan. Abitanti rapuci e formidabili. Donne bellissime.

LESIGNAN , b. (Aude) , 0; 1606 abit.; c. L di cant. e circond. di Narbonna, da cui è dist. 5 l. O. LESSGRY-SUR-Caruse, h. (Vicnna), a 4 L

S. E. da Châtellerault . LESINA. Vedi LIESINA.

LESSA O LESSAIA, pic. città d'It., nel r. di Napoli, nella Poglia, sopra un lago a

cui da il nome, prossima al monte Garga-no, e poco dist. dal mare. LESERAND, bella ed ant città d' Ing., contea di Cornovaglia; manif. di refe e cuoja; coan, di grani e bestiami ; a 15 l. O. 1/4 S. da Excter. Lat. N. 50, 26, 55, long. 7, 1, 45.O.

LESSÉ, b. della Fr. Contea (Jura), a 3 L S. U. da Salins . LESNEVEN, pic. città (Finisterre), 3; 2,030

abit.; c. l. di cant. e circond. di Brest, da cui é dist. 5 L N. O. Lesnow, Lesna, pic. piazza di Pollonia, nella Wolhinia.

LESPARE, pic. città del Médoc (Gironda), 8,000 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di p ist., a 3 l. O. da Castillon, e 15 l. N. N. O. da Bordeaux, in un territ, che produce vino eccel. Fiere di due giorni, 7 gen., giorno dopo le Ceneri, il lun. sauto, il lun.

dopo la Trinità , 16 ag. e 15 nov. Lessac , b. dell' Angomese (Charente) , ad 1 l. da Confident .

Lassay, b. di Normandia (Manica) sul fi. Ay, c. l. di cant. e circond. di Coutauces, da cui è dist. 4 l. N. Saline; a 2 l. da Perren O.

LESSEPS, capo nella manica o canale di Tartaria, cosi chiamato da La-Peyrouse, sulla costa dell'isola Blondelas. Lat. 49. 39. N. long, 139, 14. E. Lessines, pie, città del r. de Pacsi-Bassi

sotta Dendra; man. di lino; a 7 l. N. O. ila Mons; con, ili tele.

LESSNIG. Vedi LEISNICE. LESSOLN, comune degli Stati-Sardi, c. l.

di mandamento, prov. d'Ivrea. LESTELLES, b. (Alta-Garcoma), a 2 l. N. da

S. Gaudenzio, ed 1 L da S. Martory .
Lector o Lassroff, città d'Ing., cont. di Sutiolk, con buon porto a 3 l. S. da Yarmouth, Long. occ. o. 25. lat. 52. 35. LESTWITHIEL, pic. città d' Ing., cont. di Cor-novaglia, sul Fuy, a 7 l. O. N. O. da Ply-Lesoza , b. di Sp. , nella Nuova-Castiglia , prov. della Manica.

Leszono, pic. piazza della Pollonia russa,

nella Lituania, a 12 l. da Mililow. Lattere, Letterunum, pic. città vesc. del

r. di Napoli, Principato citeriore, fa un me-F. di Najoni, Frincipato cuertore, sa on inte-diocre com.; sorgenti d'acqua suffurea; ad 8 l. S. E. da Napuli, e 5 l. N. O. da Salerno, Long. 12. 5. lat. 40. 3. Lao (St.), b. dell'Isola-di-Francia (Oisa),

sull'Oisa, circond. di Sculis, a 5 l. N. E. da Beaumont, ed r L da Chantilly . Cave di buona pietra.

LEU-TAVERNY (St.), villaggio (Senna-erl-Oisa) nella valle di Montmoreney, a 5 l. N. O. da Parigi , ed 1 L da Francoville @ Levers , pic, città della Slesia , sull'Oder , a 3 L S. O. da Wolan.

LEUCATA, pic. ed ant. città della Linguadoca Inf., oggi villaggio del dip. dell'Ande, a 7 l. S. da Narbonna, e 3 l. da Sigean 3, 215 S. da Parigi.

LEUCHTERERS, cast. del r. di Baviera, vicius al Pfreim, a 20 l. N. O. da Ratisbona. Il ducato di questo nome appartiene al principe Eugenio Beanharnais.

Leven, Louiscua, b. della Svizzera, appie del Gemmi, quasi in mezzo del Vallese, a 6 I. E. da Sion, rim. per la sua situazione e pe' snoi bagni celebri, 2 l. distanti. Sonovi 12 sorgenti, la temperatura delle quali varia da

57 g 41 gr. Acqua poco sulfures.

Lausa, pic. città del r. de Paesi-Bassi, a 4

1. E. da Tournay, c 5 N. O. da Mons.

Laurassana, città di Turingia, principato di Schwarzburg-Rudolstadt, da cui è dist. 61.

E. Miniere d'argento e di rame. LEUTENDAUSEN, città dell' Hassia elettorale, a 3 l. E. da Hirschfeld.

LEUTRIBOR, citta del r. di Baviera, a 9 l. N. E. da Lindau. LEUTMERITE, o LEUTMARITZ, città e cir. di Bocmia, con vesc. suffraganco di Praga. Fortezza, collegio e ginnasio. Vini rinomati; sull Elba, a 14 l. N. O. da Praga. Long. 11.

50. lat. 50. 34. Pop. del cir. 291,193 abitanti. Lacтомиснь, pic. città di Boemia, cir. di Chrodim , da cui è dist. 9 l. S. E.

LEUSTON, città dell'Ungheria-Sup., a 18 l. N. da Tokai. LEVANE, b. in Toscana, nel Valdarno di

LEVANTINA, valle angusta e profonda, per la quale scorre il Tesno, dal S. Gottardo fino a Poleggio, per un tratto di 11 leghe. Lavanto, b. nel Genovesato (Stati-Sardi), c. l. di mandamento, prov. di Spezia (Le-

vautc). LEVANZO O LEPENZO, isola della costa di Sicilia.

Lavanzo, comune degli Stati-Sardi, c. L. di mandamento, prov. di Nizza. Lavet, b. del Berry (Cher), c. L. di cant.

e circond. di Bourges O, da cui é dist. 4 l. S. Levrea, h. della Fr.-Contra (Doubs), x; c. l. di caut., a 4 l. O. da Ponturlier .

LEVICEAC, pic. città del Ronergue, sul Lot-(Aveyron), ad 8 l. N. O. da Rhodez, e 5 l. da Rignac . - Altra, Agenese (L. ronna), a 3 l. N. da Marmunde . Ageuese (Lot-e-Ga-

Lavis (il lago di), lago di Scozia, d'onde sorge nn fi. dello stesso nome. Vi è un' isola con un cast., nel quale Maria di Scozia fit

carrerata. LEVINSHOUTH, città di Scozia, cont. di Fi-

fa, a 7 l. N. da Edimburgo. LEVROPOL, pic. città di Itussia, gov. d' E-

katerinoslaf, a 10 l. O. da Calla LEVROUX, ant. città (Indre), ③; 2,719 a-bit; c. l. di cant. e circond. di Châteauroix, da cui è dist. 5 l. N. Com. di grani, laue e

cuoja. Long. occ. o. 4a. lat. 47. Lewanes, bella, gr., cou. c forte città d'Ol., cap. della Frisia (r. ile Paesi-Bassi), 15,000 alvi. Edilizi, bellissini, posta sopra diversi fiumi e canali; ad 11 l. O. da Grouinga. Long. 3. 27, lat. 55. 14.

Lawestz, città dell' Alta-Ungheria, nella contea di Gran, da cui è dist. 10 L N. Lawes, Lesva, città d' Ing., nel Sussex, a

13 l. S. da Londra. LEWIS. Vedi LEAU.

Lawis (terra di), sulla costa O. della Nuo-va-Olanda; punta O. lat. S. 34. 20. Long. 1.

12. 55. E. Lawis, is. di Scozia, ima delle più consid. delle Westerne o Ehridi, al N. O. di Skye. Fert. in grani, e riunita all'is. di Harries da

un isteno LEWISSUAGO, città della Carolina del N., Stati-Uniti, sul Tar, a 10 L N. da Ralcigh. - Altra, in Pensilvania, sulla Susquehannah, a 10 l. E. 1/4 N. da Aaronsburgo. Al-tra in Virginia ad 85 leglie O. 1/4 N. da Ri-

-cbmont. Lewistone, città del Delaware, Stati-Uniti , presso alla baja di Delaware , a 38 l. S. da Filadelfia — Altra , in Pensilvania , sulla Junattia , a 50 l. O. N. O. da Filadelfia.

LEXINGTON, città degli Stati-Uniti, esp. del Kentuckey, ad 8 I. S. E. da Francoferte. Pop. 4,3:6 abit. nel 1810. - Altra, in Virgima, preso al fi. James, a 53 L O. 1/4 N. da Biehmond. — Altra nel Massachussetts, » 3 L. N. O. da Boston

LEYSSART, b. della Bengesia (Ain), a 3 L

O. da Nautua , pressi l'Ain.
Lerra, una delle Isole Filippine, di più di
go l. di circonf., con un villaggio all'estremità di una baja profonda; suolo eccellente. Punta S. long. E. 127. 40. lat. 10. 20.

Lezano, capo della costa di Cornuvaglia, in Ing. Lat. N. 49. 57. 30. long. 7. 31. 20.

O. al fanale. LEZARO (isola del), sulla costa N. E. della Nuova-Olanda. Lat. S. 14, 42, long. 143. 6. Lezandeleux, b. (Coste-del-Nord), ad ;

l. da Paimpol a. l da Paimpol ♥. LEZAT, pic. città del paese di Foix, sul Leze (Arricge), a § 1. E. da Rieux, e § 1. da Auterive № Allac Geroua. LEZAT, il. del Poitou (Duc-Sevre), a 7 1. S. E. da Niort, e a 1. da Melle Φ. LEZOCX, pic. ed ant. città di Limagna, ad Glizzon (Puyd-el-Diune), Φ » sci 3,76 a-bitanti; c. l. di cant. e circond. di Thiera.

da cui è distante 3 l. O. 1/4 S.

LIAMONE, li. della Corsica, che ha la sorgente in un lago, nel centro dell'isolal, e scorre verso ponente, irriga Crunzani, e si scarica nel golfo di Ginezca.

LIANCOURT, b. del Beauvoisis (Oisa). Filatoj di cotone e fabbr. di berretti. C. I. di cant. , dist. 1 l. da Clermont 3. Fiera di 2 ginrai , 12 nov.

Leann o Lyann (il), finme dell' Artesia Passo-di-Calais), che shocca in mare a Bou-

Liannais, villaggio di Borgogna (Costa-d' Oro), c. l. di cant. e circond. di Besune , da cui è dist. 12 l. N. O.

Lissao (il), catena di mont, celebri della

Siria, che comincia verso Tripoli e termina al di là di Damasco, Fra gr. 54. 35. di lat.; la maggiore elevazione è di 9,000 a 9.600 picdi; tra gr. 35 e 37, di 6 a 7,000 piedi, e fra gr. 31 e 34, di 2,400 a 3,000 piedi, Sono abitate dai Drusi, pop. rristiano, tri-butario del Gran-Signore. L'Anti-Libano è separato da una valle fert. ed amena, chia-mata dagli antichi Cole-Syrie.

LISANOTTI, b. del r. di Napoli nel pr. cit., sul fi. Sapri, all E. di Policastro Credesi es-ser l'antica Sapris, città della Lucania. Lisar, città di Curlandia, con porto frequentatissimo, sul Ballico; case di legno; gran com. di lino; a 34 l. N. da Memel. Long. 18. 35. 13. lat. 56. 31. 36.

Lissiano, borghetto con piere in collina. Toscana, prov. pisana. — Idem, giá cast. forte con rocca dentro la quale e la chicas ed un mastio. Tosc. nel Pisano, ne contorni due zolfatare. Nel comunció di Libbiano vi sono due miniere di vetriolo,, una sorgente di acqua forte o acida, ed una Mofeta ciuta di siepi perché è mortifera al bestiome.

Liborana, città della Gujenna (Gironda) 3 × ; 8,076 abit. Sotto-pref. , trib. di pr. ist. e di com. , borsa di com. e deposito di sale ; senzali pel nolo de lastimenti , ne contratti di assicurazione e mercanzie. Fure di 2 gierno , giovedi di Passione , 1.º giugno e 1.º novembre. Territorio fert. Sulla Dordogna, a o l. N. E. da Bordenix e 138 S. 1/4 O. da Parigi. Longitudine occ. 2. 35. 26. latitudine 44. 55. a. LIGATA, Leocata pic. città in Sicilia, sul-

la riva del mare, all'imboccatura del Laiso; intendenza e distretto di Girgenti; pop-11,250 abit. Long. 10. 15. lat. 37. 44. Lica, pic. città del gr.-d. di Hassia-Darm-

stadt, a 4 L S. E. da Giessen. LICHFIELD , citta d' Ing. , cont. di Strafford,

da cui è dist. 4 l. S. O. LICHTERAU, pie. città di Franconia, nel territorio di Norimberga. Vedi Linchten.eu. LICHTERERG, pic. città di Franconia, ad 8 l. N. O. da Hoff; acque minerali, e miniere di rame e di ferro. - Cast. a 5 l. S. E. da Darmstadt.-Altro, nella Carninla, a 3 L S. da Cilley. - Altro nell' Alta-Baviera , a 6 I. S. da Augusta.-Altro nella Misnia, ad 8

I. N. O. da Zerikau LICHTERBERG , cast. (Basso-Reno) , sopra una rope, presso a' Vosgi, a 5 l. S. O. da Haguenau, e 5 l. da Fabburgo ◆ Meurthe. — Pic. città, a 6 l. N. da Duc-Ponti. Laurrencesco, pic. città sull'Elba, r. di Sassonia, a 4 t. N. da Torgas.

LEGITESPELS, città del r. di Baviera, cie. del Meno, sul Meno, a 15 l. N. da Bamberga. Pop. 9,954 abitanti.

ga. Pop. 9,954 ahitanti. Licarrassence, città della Svizzera, nel Torkemburgo, a 10 L.E. da Zurigo.

LEGITESSTEIN, pie, città della Misnia ( reguo di Sassonia), ad 1 I. N. E. da Zwiekau. Liceino, fi. del Kentuckey, che abocca nell'Ohio, Stat-Uniti.

l'Ohio, Stati-Uniti.
Licouta, comune in Sicilia, distretto di Caldagirone, intendenza di Catania, popolazione fi,onfi abbanti.

Lecurono, Schinduma, ant. città della Grecia presso al golfo di Salonicco, a 7 lephe E. da Larissa.

Licques , b. dell' Artesia (Passo-di-Calais) , a § I. S. da Arches G. — Altro , nella Bearsia (Bassi-Piresei) , Mantéen G. Lios , pie, eith della Lituaria , a 18 I. S.

E. da Troki, sul fumicello Brila. Lino, città d'Ing., cont. di Lent, a 9 L

Line, cital a log., cont. ai Lent, a 9 L S. ila Cantorbery. Linesonte, prov. di Scozia, a' confini dell'ing.; irrigata dal fi. Lidde.

Lioroar, pic. città della cont. di Devon , in Ing., sul Lidde. Lioropsic, pic. città di Svezia, nel We-

ster-Gothland , sut lago Wener , a 5 l. N. O. da Shara. Lionar , b. d' Ing., cont. di Glocester, sulla

Severna, a 7 l. S. O. da Glocester. Lissenau, pic. città dell'Hassa elettorale, a 6 l. N. 1/4 O. da Cassel.—Altra, nel du-

roto ili Brusswick, a 6 l. S. da Hoya. Lizuarnat, b. della Slesia, a 10 l. O. da Javer. Gr. com. di refe.

Lissanwalo, pic. città di Brandemburgo, sull'Havel, a 10 l. N. da Berlino (Prussia). Lissanwanna, pic. città del r. di Sassonia, a 6 l. N. E. da Neissen.

Litsexerit, pie. città della Svevia, r. di Wirtemberga, a 10 l. E. da Stuttgard, presni il famoso Zeller-Bade o sia Bagno di Zell, le di cni acque son credute ottime per le donne sterili.

Litzanose, pic. città della Lusuzia-Inf., fra Guben e Luben (Stati-Prussiani).

Liberstall, pie, città industriosa e comdella Svizzera, sull'Ergheltz; fabbr, di ferro, bande stagnate e guanti. Nel cantone di Banlea, da cni è dist. 3 L. S.

Lieutrania, pie. città del gr.-d. di Baden, sulla riva dritta del Reno, a 2 L S. E. da Hagensa. Long. 5, 35, 1st. 48, 43, 30, Lieukenstoex, forte sull'imboecatura della

Liurkessroza, forte sull'imbocatura della Scheida, dirimpetto al forte Lillo (r. de Paeai-Bassi).

Liècs (il), b. del Torenese (Indre-e-Loire), ad otto l. E. da Tours, c 3 l. da Lochet .

Listi o Listricat, Leodium, città gr., active e popolatissima, imaddierto eap. del veacovato delle stesso nome, ed oggi facente parte del r. de Passi-Rassi, con vest: suffra ganco di Malines. Pop. 60,000 abit. Fabbr. d'armi bianche e da fuoco, chiodi, ed oggi

sorta di lavori di ferro e d'aceiajo , lanificio, trine, veli, tabacchi, carta, sapone, verderame, acido vitriolico e nitrico, alume, birra, acqua-vite, concie ce., com. di aromati estrassimo; deposito del com per la Francia, Germania ed Olanda. Fiera di 8 giorni, 15 mag. e 2 nov. Cavalli , bestiami , merce-rie e chincaglierie. Città molto ben fabbricata; ha 22 piazze, molti begli edilizi, vari ponti sulla Mosa e diverse superise chiese singolarmente la Cattedrale e S. Paolo, Bel palazzo della città , ove miste la biblioteca e armeria. Le passeggiate lungo la Mosa sou deliziose. Patria di S. Uberto, Lairesse, Wariu, Remiequin, Gréry et. In una valle a-mena e fertile, sulla Mosa, che la divide in due parti, a 5 l. N. da Huy, 12 N. O. da Namur, ed 88 l. N. E. da Parigi. Long. 3, 11. 25. bt. 50. 39. 22.

LENTE o LUENTZ, città del Tirolo, a 15 1. N. E. da Bressanone, sulla Drava. LESS-KIEU o LIKEYO, nome di 36 isole

Line-Karm o Linero , mome di 36 isolo latte abitate fire la Corro e di Gisppone. Colo latti elissimo riso, diretti e leguna; vi si tervanio, caralli, festiame coranto, majali e voltifi. Begon tribatario della Clama; l'isola principale la 70 d. di Jung. e 30 di Jargh. Kien-Tching, cap. Long. 125. 10.—127. 50. lat. 65. 5—28. 16.

LIERNAIS, h. (Conta-d'Oro), c. l. di cant.;

Linner, h. del r. de Paesi-Basu, a 3 l. N. 1/4 E. da Malines. Fabbr. d'olio di rape, acqua-vite, hirra e tele stampate. Fiere di 10 giorni, pr. e 24 nov.

LIESTAL Vedi LIBCHTALL.

LIESS OLA MADONNA DI LIEUE, b. dell'Isola-di-Francia (Aisse), a 3 L. E. da Leon .

Falbir. d'orificeria.

Lizeray, b. di Normandia ( Eure ), 4; 2,425 abit; a 5 l. E. da Lisieux. Com. di refe, matri e grani.

Dublino.

Lirroun, b. d'Irl., cont. di Donegal, da cui
é dist. 10 l. N. E.

é dist. 10 l. N. E. Larrat h. (Hle-e-Vilaine), c. l. di cant., >c; a 2 l. da St. Aobin du Cormier ◆.

Licke, b. sella Dendra (r. de Paesi-Bassi), a 2 i. O. i/t S. da Ath. Lucke, h. (Loira-Inf.), c. i. di cant., a 5

Lucse, h. (Lora-Int.), c. i. di cont., a 5 L. N. O. da Ameriis . Lucsian-la-Dovente, b. della Maina (Ma-

Liceine La Dovente, b. della Maina (Majenna), a 12 l. N. 1/4 O. dal Mans, e 2 l. da Pri-an-Pail . Acque minerati. Lacenous, b. del Borionese (Allier), a

Lienenours, b. del Borionese (Allier), a 2 I. S. S. O. da Monduçou . — Altro, nedla Normandia (Eure), carcoud. di Evreur, . da cui è dist. 5 leghe.

Lignients, b. del Torenrie (Indre-e-Loira), circond. di Chinon, ad 1 l. da Azer-le-Rideun . - Altro, Angomese (Charente) a 6 l. (). 1/4 S. di Angouléme, e 2 l. da Barbezieur 3. Lignièmes, pic. città del Berry sull'Arnon.

(Cher), 4; 1, 200 abit; c. L di cant. e circond. di S. Amando, da cui è dist. 6 leghe O. LIGHEFILLE, b. della Lorena (Vosgi) »; a 5 l. S. O. da Mirecourt, e 2 l. da Durney .

Light, b. dell' Artesia (Passo-di-Calais), ad 1 L. E. da St. Pol Q. Vedi Liony. LICHITZ, Lignitum, città forte della Slesia

Prussiana, cap. del pr. di questo nome in uu territorio ameno, sul confl. de fi. Latzbach e Swarte; a 5 l. N. O. da Javer. Pop. 7,000 abit. Long. 13. 45. lat. 51. 8. Questa città é ben fabbricata, i suoi editizi sono i più belli della Slesia, e s' ammirano il suo forte cast., il palazzo dell'accademia nobile, la chiesa principale, il palazzo di città e la piazza maggiore,

Ligion, pic. fi. che discende dalle mont. dell' Alvernia, e va a gettarsi nella Loira vicino a Feurs, dopo un corso di 7 l. Egli è stato ecantato da Onorato d'Urfe nel suo poema

dell' Astréa

Licar, graziosa città del ducato di Bar, sullo Ornain (Mosa), O ×; 3, 000 abit.; fabbrica di berretti ec.; fonderic; com. ili lane; c. L. di cant. e circond. di Bar-le-Duc, da cui è dist, 4 l. S. E. Long. 2. 58. latit. 48. 39. -Borgo (Jonna); fabbr. di coperte; c. l. di cant., a 4 l. N. O. da Tonnerre, e 2 l. da

Licon, città d'Asia, sulla costa della penitola di Malaca, con un porto ed un banco olan-desc. Long. 97. 30. lat. 8. 16.

Licsé, h. del Torenese (Indre-cLoira), sul Vrede, che shocca nella Vienna, a a L da Chinon . Lieurit, pic. città del Torcnese (Indre-e-Loira), c. l. di cant. e circond. di Loches O.

da cui é dist. 4 l. S. O.

Linore, b. di Picardia (Somma), 3; 1,143
abit.; a 4 l. S. O. da Péronne. Vedi Laore.
Lavrir, pic. città di Ilussia; gov. di Kaloga,
da cui è dist. 12 l. S. LILIENFELD, Cappolilium, ricco convento dell'ordine de' Cisterviensi, nell' Austria-Inf.,

e nel quartiere del Winer-Wald superiore, a 15 L S. O. da Vienna.

Latta, gr., ricca, hella e forte città di Francia, fondata nel 1007 da Baldovino IV. Aut. cap, della Fiandra francese, con una cittadella contrutta da Vanban, oltre al forte S. Salvatore; c. l. di pref. (Nord) 3 x; 61,407 abit. trib, di pr. ist. e di com.; zecca (lettera W). Conserv. delle foreste, camers e borsa di com. e collegio reale; 16.º divisione militare. Fabbr. di punni, saje, cammellotti , telerie, tralicci, majotica, trine, carte, stamine e concie. Piera di 9 g., 29 agosto, di mercanzie d'ogni sorta. I suoi contorni producono robbie, lino e tabecen. Pisaza maggiore e pubblici edifizi ili singolar bellezza. Fu presa dagli alleati nel 1708, ma restituita alla Fr. col tratts to d'Utrecht. Gli Amtriaci la bombardarono dal 29 settembre fino al 6 ottobre 1792; ma il coraggio e la custanza degli abitanti li costrinsero a ritirarsi. Vi fau capo le strade maestre da Parigi,

Givet, Metz, Mons, Gand, Bruges, Donkerque, Calais, Aurens, Brusselles, Donay e Manhenge. Pagansi da Parigi 20 poste. In un terr. fert. ed ameno, su fiumi Deule e Lys; a 6 l. N. ca success, ar itum Deule e Lys; a 6 l. N. O. dr Tournay, 8 N. da Douray, 5 S. O. ita Gaud, 19 S. E. da Duukerque, 13 N. O. ith Mous, e 6 o l. da Parigi (data, legale 236 chilom.) Long. o. 44; 16, E. lat. 50, 67, 56.
Litteronard, b. del paree de Canx (Senna-Inf.), Ø; 672 abit; c. l. di cant e circond. di Havre, da cui è dist. 8 l. E.

Lilles, pic. città dell' Artesia (Passo di Calais ) , sul Navez 👁 🔀 ; 4,107 abitanti ; c. l. di cant. e circond. di Bathune, da cui è dist. 3 l. O. 1/4 N. Concie e labbr. di birra e stoviglie.

Luco, forte del r. de Pacsi-Bassi, sulla Schelda. Fabbr. d' acqua-vite e di tabacchi; n 3 l. N. O. da Anversa. I Francesi se ne i dronirono nel 1794. Long. 1. 48. 30. O. lat.

51. 18. 40, Lina, gr., magnifica e cel. città dell' Amer. merid., cap. del Perù, resid. del vierre, con un arciv. cretto nel 1546, ed una univ. edificata nel 1535 da Francesco Pizzarro, sotto il reg. di Carlo V. I terremoti vi son frequen-tissimi, e la distrussero quasi interamente li 26 ottobre 1746; 54,000 abit. un sesto bianchi, ed d resto negri, americani o meticci ; circa 4,000 case, strade larghe e dritte e chiese magnifiche. Questa città fa un gr. com. com tutte le nazioni d'Eur. per mezzo del suo porto chiamato Callao, che n'é dist. 2 l.; situata in una pianura vasta, amena e fertile, sul pic. fi. Lima; fabbr. di tessuti di lana e cotone. Long.

coc. 79. 27. 45. lat. S. 12. t. 15. Lina (l'audienza di), gr. gov. del Peri, conf. N. coll audienza di Quito, e colle Au-de, S. coll' audienza di Los-Charcas ed O. ed grand Oceano. Prod. grani, vini, olio, frutti, zucchero, caccaos, vainiglia, cassia, coto ne, tabbacco e cocciniglia, e vi sono de cavalla

e del bestiame.

Lina, pic. finme del Portogallo, che ha la sorgente in Galizia, e alsocen nell'Oceano, fra il Minho e I Douro, presso Viana. Linaona ( la ) , vasta piatura d'Alverna che estendesi sulle sponde dell'Allier, per 27

L di lunghezza e 6 a 12 di larghezza. Linar, li, del Vessione (Senna-ed-Oisa),

sulta Senna; c. l. di cant., dirimpetto a Man-tes 3, a 9 l. N. O. da Versailles. LIMBORUP, b. di Normandia (Eure), a 3 l.

S. O. da Pont-Audemer, e a l. da Neufbourg . LIMBURGO, citta sul Lalin, a 10 l. O. da Wetz-

lar, nel granducato d' Hossia-Darmstodt. Limitago (Histori), czet. situato sopra una eminenza, a 10 l. S. da Ham, presso al il-

Linavaco, città del r. de' Paesi-Bassi, un'eminenza, presso alla Vesa, a 5 l. N. O. da Maimedy, e 6 L S. E. da Lingi. Fabbr. di panoi fini. Pop. 4,000 abit. Long. 3. 43. lat. o. 40. - Il ducato che aveva 54 leglie cil 80,000 abitanti, è compreso attualmente nel

r. de Paesi-Bassi LIMETAY, b. del Torenese (Indre-e-Loira) , a I l. N. da Amboise Q.

Liamuca, bella, gr., pop. commerciantis-

sima città e contea d'Irl., in un'isola formata dal fi. Shaunou; man, di lino lana e carta; com. di lovi ed altri bestiami, Pop. So,000 abitaoti; a 16 l. S. da Galloway. Long. occ. 12. S. lat. Sz. 22. — La contea ha 14 l. di Implezzae 7 di larghezza, e racchiude 170,000 abitaoti.

Limstore, città del Kentuckey, Stati-Uniti, sull' Ohio, ad 1 l. N. E. da Washington. Limette, picc. eità del Périgord (Dordogna), ad 8 l. S. da Perigorux, ed i l. dal

Bugue 3.
Lisusso o Lisussor, eittà dell' isola di Cipro,

sulla custa merid.; prod. il vero vin di Cipro. Porto frequentato; com. di grani; a 24 l. S. O. da Famagosta. L'Suvr. pic. liogo in Tosc., nel Fiorentino,

vicino ad Empoli.
Liujana, porto della Turchia eur. sul gol-

fo di Contessa Longitudine 31, 20, 32, latitudine 40, 36, 43. Linuari, fi, della Svizzera, formato da due altri finmi, il Linth ed il Mag; traversa il

lago di Zuripo, e shoera nell' Aar. Linoses, ant. e consid. città del Limosino (Alta-Vienna), vescovato suffraganco di Bourges, che comprende i dip. del Creuse, del Cor-162c, dell'Alfa-Vienna; e. l. di pref., 3 ×; 20,255 abit.; corte reale pe dip. dell'Alta-Vienna, del Greuse e del Correre; trib. di pr. ist. e di com., e borsa di com; zecca (lettera I) ; accademia , collegia reale e camera delle man. ; fabbr. di tele ordinarie, droghetti, fazzoletti e carte. Ne contorni fonderir e fabbr. di fil di ferro. Deposito del com. di Tolosa e de' dipartimenti meridionali. Com. di cavalli molto pregiati. Fiere di un g., l' ultimo giovedi d'ogoi mese, il giovedi d'ogni mese, il giovedi di Passione, il 1.º lunedi dopo S. Geral 16 ging., 1.º luglio, 18 nov. e 28 dec.; di 6 g.; 21 mag.; di 11 g., 1.º apr. e 22 set.. narcanzie d'ogni sorta. Il suo territorio alib. di herranzae la ogni soria. Il suo territorio inin. ul legias, pecore, bioti e miniere d'antimenio. Pa-gansi da Parigi 48 poste e 3/f. Vi fanno ca-po le strade da Orleans , Montins . Cabors , Aurillae , Portleaux e Nautes; sulla Vienna, a 20 l. N.E. da Périgueux, e 97 l. da Parigi (dist. legale 380 chilom.) long. occ. 1. 4. 7. lat. 45. 40. 55. Patria di Dorat, del cancellier d'Aguesscau, e di Marmontel.

Linocse, b. del Quercy (Lot), e. l. di eaut., e circond. di Cahors , da cui é dist. 6 l. E.

LIMONADE, lorgo della costa sett. di S. Domingi, a 5 l. E. dal Cap. Livose, comunità degli Stati-Sardi, c. l. tli

mandamento, prov. di Conco.

Limones, cittò e porto principale della prov.
d'Esperaldas (Borr), sul gr. Occaso, al N.

d'Emeraldas (Peru), sul gr. Occano, al N. di Guajaquil. Limorest, villaggio (Rodano), ⋈ ; e. l. di cant. e circond. di *Lione* , da cui è dist.

2 l. N. Limonia, piecolissima isola dell'Arcipelago,

a 2 l. O. da quella di Bodi. L'avonte, L'atomix o L'atomixo, L'emorivat, inaddictro prov. di Fe., cool. N. colla Marca, E. coll'Alvernia, S. col Oscrey, ed O. coll Prispord e coll'Augomese. Fu riunita alla cevona sotto Carlo V.; L'ain ges, cap.: forma, oòl'a Marca, i dip. del Corrèce, al S. del Creu-

se e dell' Alta-Vienna.
Lauouns, pic. eittà (Senna-ed-Oisa), ◆ ; 748
abil.; e. l. di eant. e circond. di Versuglia, da
cui è dist, 6 l. S. S. O., ed 8 S. O. da Parigi.
Lauoux, forte e com. città della Linguadoca,
(Ande). estrangef, e tib. di prima ist. ◆ ;

Limpia, porto di mare nella contea e vicino alla città di Nizza, scavato accoudo il disegno del commendator de Vincenti, architetto dello arsenal di Torino (Stati-Sardi). Limpiaco, contea di Gerria, i traversata dal

Locher, fra Halle ed Elwangen, di 6 leghe di bungh. (r. di Baviera). Lixansa, b. del Basso-Limosino (Alta-Vienna). a 5 l. S. E. da Limoges, e 3 l. da Pier-

na), a 5 l. S. E. da Limoges, e re-Buffière . Libare, pic. città del Porto

Libare, pie. città del Portogallo, prov. di Beira, a 4 l. O. da Guardia. Libaria, b. dell' Andalusia. Miniere di piombo, a a n. l. N. E. da Cordova.

bo; a 17 l. N. E. da Cordova. Lixes, b. (Scona-Osia), attenente a Montlhéri, O; 1,763 abit.; a 6 l. S. da Parigi. Lixex, forte di Fiandra, vicino al fi. Col-

ma, diol. 1, l. da Burbergo, Lacoux, pr. citid fing., esp. della cont. di quasto, more, al William jad 8 l. N. E. Lacoux, pr. citid fing., esp. della cont. di quasto, more, al William jad 8 l. N. E. 2, 6, lat. 65, to .— La conten la for l. di circustirenua, e Rogono ett. Pop. rifoxono alst. Pares fert, di amen, alb. di pera, saleggiame e cavolli corell. Diviso di parti: Limito Pares fert, di amen, alb. di pera, saleggiame e cavolli corell. Diviso di parti: Limito La Contenta del Maina, Salt-Linii, di 70 l. di lungh., e 18 di largh. Altra, della Corollina del N. Altra, a led Kentrekey, — Gitt del Kentrekey, a 3 l. S. E. da Diantida Mogram-Founa.

Lincopan-a...
Lincopine, pie, città di Svezia, nell'Ostro-Gozia, nd 8 l. S. O. da Norolkoping.
Lincop, città della Svevia, negli Stati Baveresi, sit. in un'isola del lago di Costauza di

4,450 passi di circuito, a 9 l. E. S. E. da Costaura. L. 5, 21, lat. 47, 31, 44, Vinc, e frutti cercelleni. Pop. 5,501 abit. Com. di lane, pennecchi e ferro.
Lissav, baliaggio del principato d' Anhalt-Zerbst, a 2 l. N. da Zerbst. — Altro, ueda Medis-Marca di Brandeburgo, a 12 l. N. 1/4

O. da Berlino.
Lixoz (la), pic. eittà del Périgord (Dordogna), e. l. di cant. e circond. di Bergerac
, da cui è dist. 4 l. E.

O, da cui é dist. 4 l. E. Linosspira, pic. città del gr.-d. di Baden, a 4 l. N. da Heidelberga. Linnissena, città di Svezia, nella Westma-

Lixinssence, città di Svezia, nella Westmania, a 15 l. O. da Westrass. Miniere di ferro ed acque minerali

ed acque minerali.

Lixno, b. e porto della costa or. dell' is. di

Liston, B. e partiti tiens costa or. ven is or. Rodi, da cui é dist. 7 l. S., ant. Listone ( stagno di ), lago del dipart. del Meurthe (Lorena), di 4 l. di circuito ; da esso sorte il fiume Scille; a 2 l. E. da Marsal. Liston, Linga, città di Germ., sull'Eins.

ticl r. d'Annover, a 12 l. O. da Osnabenck. Cartiere, fabbr. di panni, cappelli, tele, drappi, amido, polvere ec. ; 4,600 abit. Fo presa dal pr. d'Orange nel 1597, e ripresa dal generale Spinela nel 1605 pel re di Spagno, indi fu espognata dal vesc. di Munster nel 1624. Long. 4. 37, lat. 52, 32 -- Il capt. di Lancon e diviso fra la Prussia ed il r. d' Annover,

LINGSHICH, b. del r. d' Annoyer, ad 8 l. N.

O. da Osnabrück Linetiannea (la), prov. consid. di Fr. chia-mata Gallia Norbonese sotto i romani : conf. Ni col Quercy, col Roncrgue e coll Alvernia, E. col Deltinato e colla Provenza , O. culla Guasrugna P S. col Medit. e colla Rossigliones Divides in Alta, Bassa e Cevenne, che si suddivideno in Gevodanese, Vivarese e Velai. Fu riunita alla Francia nel 1361. Questa prov. lorma oggi 9 dip. : Ardeche ; Lozere , Gard , Heranlt, Tarn-e-Garonna, Alta-Garonna, Aude ed Alta-Lours.

LINIERES, Vedi Lignianes, Linksminn, b. del gr.-d. di Boden, a 3 l. N. da Carisruho

Linertsow, città di Scozia, cap. della cont. di questu nome, a 5 l. O. da Edimburgo. Fals-

br. di tele di lino. - La contra ha 6 l. di lungli. e 3 di largh., ed abbonda di grani, pasco-li, salvagginus e miniere di carbon fossic. LINNE, pic. città del gr.-d. del Basso-Reno. a 4 l. N. O. da Duscklorfi. Lianicia, città del gr.-d. del Basso-Reno, a

3 I. N. O. da Juliers, sul Roct. Linesa, isola del Medit., sulla costa di Afr., ad 8 l. N. O. da Lompedusa, di circa 6 l. di circuito, Long, 37, lat. 36, No

Lan-Sixt-Caou, città della China, prov. di Clipog-Dong, a 75 1. S. 1/4 O. da Pekino: Quivi comincia it canale imperiale.

LIATHAL, valle fert. del cant. di Glaris, nella Svizzera, irrigata dal Linth, uno de due fius

mi che formano il Limmat.

LISTON, città della contea di Cambridge, da cui è dist. 4 l. S. E., in Inghilterra. LISTE, Lindia, bellissima città ve-covile, cup, dell' Alta-Austria , con due ca-telli, circondata da be subborghi. Pop. 20,000 abit. Questa città è ben fabbricata, le strade son lurghe, e vi si rimarcano de'begli edifizi pubblici, fra quali un collegio pe cattolici de passi protestanti , ed una superba piazza, Mau, di lani-ficio, seterie ed indiane, Situata sul Danubio , at confl. del Traun, a 17 l. E. da Pasavia, e 40 O da Vienna. Long. 11. 50. lat. 48. 16.-Altra, a 6 L N. O. da Cobienta, sulla sponda diritta del Reno, appart, al grad, del Basso-Reno.

Laone, città gr., ant., bellissima ed una delle più considerabili di Francia, edificata dal console Lucio Munacio Planco, 41 anni avan-ti G. C., abbellita dall'imp. Claudio, incendiata da Severo e sacchegiata dai barbari. Era fabbrienta quasi tutta sulla collum a destra della Saoria, allorquando fu distrutto in una notte da un incendio straordinario. Vi si trovano dei hegli avanzi d'antichità nel subborgo di Son Giusto, un sotterranco di 12 arcate, rovine d'acquedotti, teatri, circhi, bagni ec. L'arci-vescovato comprende i dip del Rodano, dell' Ain e della Lorra, e. I. del dip. del Rodano . Voscien ; Tom. II.

ж; 129,136 abit.; commitsariato gen. di po-lizia e corte reale, dalla quale dipendano i tribunati di pr. ist. de dip. del Hodano , della Loira e dell'Ain, trib. di pr. ist. e di com.; borsa, lotteria, zeoca, (lettera D) ; accademia, sotto il nome di Ateuco s biblioteca pubblica; museo, scuola vetermaria orto botanio) e scuola di disegnoj conservatorio delle arti; 19. "division milst. Fra pubblici edifizi meritano particolara oscrvazione la cattedralo di S. Giovanni, ove, vedesi un famoso orologio; la chieta S. Nizier, la bablioteca, il palazzo della città; stato alquan-to danneggiato da un incendio nel 1803; la plazza de Terremex , la piazza di Bellemart o sia di Luigi-il-Grande, ne tempi andati una delle più belle d' Europa; l'aspizio pe' vecchi, per gli orfani e pe tanciulli esposti ; lo spedale sul fibdano, monumento superbo, che non ha l'eguale in Europa, tonto per la magneticoma dell'arcintettura, quanto, per l'estrenza pulizia, per gli eccellenti, regolamenti e, per de cure vermeente paterne prodigate a quegl'in-Rhiei ; le superbe strade che fiancheggiano il Ro-dano e la Saona, nomate quair ; la prigione, sulla Saona. Su questo fiume è stato terminato il ponte dell'arcivescovato, che non lascia inilla a desiderare. La situazione di Lione sul confluente del Rodano e della Saona, l'ha resa una delle primarie piazze mercantili d Europa. Numerose ed attivissime manifatture di ogni genere, e singolarmente di stoffe di seta e d'oro p rami d'industria non meno importanti sono le fabbr. di cuoja, cappelli, berrettami, nastri, caire di seta , veli , passamani, galloni, drappi di rela , mercerie , fiori artificiali , ogui sorta di ricami , trine d'uro è d'argento, indel Rodano. Fiere a il giorno della Pentecuste, 35 giorni; 34 giug., 5 g.; 39 giug., 1 3 g.; 34 lug., 10 g. Ugni; orda di mercanze. Fie-re per le lace, 10 giorni, pr. lug. e primo nov. Lione è situato in un territorio amenissimo, ornato di belle ville sulle rive de' due fiumi ; è ben l'abbricato ; ma le sue contrade sou per lo più anguste e mal instricate. Nel 4703 videsi questa città, senza tertificazioni e sensa truppe, resistere per best due mest ad un' armata di 100,000 nomini , e sopportare gii orrori della func e d'un orribila bombardamento. Esse capitolò finalmente ; ma la capitolazione fu violata, è poco dopo un grau numero de moi abitanti fu condaunato a morte da una commissione rivoluzionaria, ed i suoi principali edifizi furono demoliti. Non si scorge quasi più traccia de' suoi passati disastri , ed it sup commercio è tornato all'antico splendore. I mos abitanti son valorosi sinceri ed industriosi. Patria degli imperato-ri Marco-Aurelio e Glaudio, di Jussieu, Terrasson , Niccola e Guglielmo Coustou , scultori; Andran, Spon, Poivre, Menestrier, Bosssier, Chonel, Consevox, Falemet, Mon-tucla, Tourette, Ronier, Bourgelat, Vancanson, Prost tie Royer ec. Pagansi da Parige poste 58 3/4, passando da Auxerre, e post lia 1/2, passando da Digione. Vi fau capo le strade maestre da Parigi , Digione , Ginetta, Grenoble , Marsiglia e Perpignano , a 6 l. N. da Vienna, 17 N. O. da Grivioble, 26 S. Q. da Ginevra, 60 N. O. da Torino, c 11g da Parigi. ( dist. leg. 466 chil. ) Long. 2. 29. 9. E. lat. 45. 45. 58. Lionese (ii), ant. prov. di Fr., che com-prendeva il Lionese proprio, il Forse, il licanjolais, e fii riuntta a questo r. da Filip-po-il-Bello; forma oggi i due dip. del Roda-

po-u-perio; forma ogg 1 due dip. del Roda-da c della Loira. Pedi questi articoli. Lion-o Anceas (il), b. d'Angiò, soll'Ou-don (Maina-e-Loira), \$\oldsymbol{\text{0}}\$1, 2,238 abit., c. l. di cant. c. circond. di Segié, da cui e dist. 3 l. S. E. Com. di vino e sidro.

Lions-La-Foaër, pic. città della Normandia

(Eure), ♠; 1,742 abit.; c. l. di cant. e cir-cond. di Andelys, da cui è distante 4 l. N. Fabbr. d'indiane e com, di grani e vetri.Pa-tria di Benserade. Long. occ. o. 54. lat. 49. 24. Vedi Linous.

LIPARI, (le isole di), Edine Vulcarine, ruppo d'isole del Mediterraneo, al N. delgrappo a note che sicultariante, ai n'i del la Sardegna, e che dipendono dalla Sicilia a cui son prossime; anticamente chiamavansi Eudine Vulcaniae, perebè i poeti vi aveva-no posto il regno d' Eolo e le fiscine di Vulcano. Il gruppo si compone delle isole delle Saline, Volcano, Stromboli, Felicuda e Lipari che n' è la principale; questa ha circa 6 l. di circuito, è montuosa, e la più clevata delle sue mont. è il monte S. Angelo; è fertilissima , producendo in abb. grano , frutti e particolarmente fichi ed uva, zolfo, me ec.; la sua pop. ascende a 14.000 abit. ; assai industriosi ed eccellenti marmari. Tutte queste isole son vulcaniche, e quelle di Vul-cano e di Lipari sono le sole che diano in Europa la pietra pemice. Esse somministrano molte curiosità naturali ; specialmente si osservano varie rocce di vetro vulcanico, la aziosa grotta detta del Bue marino nell'isola Felicuda, in cui si entra per un'apertu-ra di 40 piedi d'altezza, che conduce ad una sala , la quale ha 200 piedi di lungh. 120 di larg. o 65 d'altezza, inoltre ammi-ransi le stufe o grotte calcle di Lipari, ed i bagni caldi nelle vicinanze di quest'ultima , di cui parla Diodoro Siculo . I terremoti vi son frequenti , e specialmente quello del 5 febbrajo 1783 vi si tece spaventevolmente sentire. I predotti in generale di tutte queste isole sono simili a quelli di Lipari.

Livasi, Lipara, ant. e forte città d'It., rapitale dell' isola dello stesso nome, posta pra una scoscesa rupe, mal fabbricata, e difesa da un castello , con vesc. suffraganeo di Messina. Nel 1544 fit revesciata dal corsa-ro Barbarosa , che fece schiavi tutti gli abicon visc. suffragapeo tanti , e fit poi riedificata e popolata da Car-lo V. Long. 13. lat. 38. 35.

Larrerez, pic. città di Russia, governo di Tambof, da cui è dist. 15 L. N. Q.

Linez , città del Paraguay , cap. della prov. dello stesso nome. Fabbr. di poivere da cannone.— La prov. conf. N. E. con quelle di Paria e di Parco, E. con quelle di Chicasad, ed O. con quelle di Carangas. Circa 60 l. di lungh. e 20 di largh. Miniere d' oro, d'argento e di rame. Vigugne, struzzi e pernici.

Lifowher, h. (Lande), • ; 2,500 abit. Lifow, città d'Ungleria, sopra un monte, a 9 leghe N. E. da Temaswar, e 30 O. 1/4

N. da Belgrado.

Lippa, principato e pie stato di Germ., sol fi. dello stesso nome. Fabbr. di tele di lino. Sonovi delle contee particolari divise in due rami , Detmold e Schaumourgo membri della confederazion Germanica Lippstadt , cap. della contea di Detmold , e Rinteln, della contra di Schaumburgo. Popolazione totale 94.500 abitanti. arra (la), Luppia, fi. di Germ., che

scaturisce ad un miglio da Paderborna, traversa Lippstadt, e slocca nel Reno, a Wesel. Lippena, città della Nuova-Marca di Brandemburgo, a 7 l. N. O. da Landsberga. Lippeacope, città del principato di Lippa-Schaundere Lappiano, h. in Toscana; potesteria del

compartimento fiorentino. LIPPETADT, città forte, cap. del prin. di 8. 0.

Lippa-Detmold, salla Lippa, a 7 l. da Paderborna. Long. 6. 2. lat. 51. 43. Lissia, in telesco Liptig, hella, ricea e celebre città della Misnia, nel regno di Sassina, con un custello chiamato Pleisenturgo, ed una fanosa univer, iondata nel 1409. Com. prodigioso di libri , velluti , acterie, telerie, istrumenti di matematica, fisica ed ottica , e caratteri da atampa ; fablar di tabacro, seterie, carte da giuoco , concie, tintorie ec. Accademia di disegno, pittura ed architettura, instituto de sordi-muti, scuola civica e specula , bel salone da ballo nel Gewandhous ec. Fiere consid. di 15 g., t.º gen-najo, 3.º lunedi depo Pasqua e la domenica dopo Satt Michele; le due ultime son le più portanti. Si fa ascendere a 18 milioni di talleri l'annuo com. di queste fiere. L'1100 delle cambiali è di 14 giorni vista, a conta-re dal giorno sosseguente all'accettazione; per conseguenza una cambiale accettata per es il 1.º del mese è pagabile il 15 , a meno che questo giorno non cada in demenica, nel nal case si paga il 14. Non si accordan gioran di grazia; ma si protesta il giorno della scarlenza, e non si può csiper l'accettazione che 15 giorni avanti la scadenza. Le cambiali tratte in fiera si accettano due giorni dopo l'apertura della medesima; ma si può dificrire fino alla settimana de pagamenti , non comincia se non che dopo la pubblicazione del termine delle fiere, e dura fino al 5.º giorno susseguente inclusive, nel quale bisegna levare il protesto avanti le ore dicci di sera. Vi si tengono le scritture in risdalleri di 24 booni grossi , che vagliono 3 franchi e 95 cent. di Fr. Lipsia da risdalleri 7,508 per 300 lire tornesi ; 100 metri di Francia fanno aune 176 , 80 di Lipsia ; 100 libbre peso di marco fanno circa 105 libbre di Lipia. Pop. 36,000 abit. Patria di Leibnitz, Fabrizio ec. Giare in una pianura ed in un territorio ameno e fert. , fra' finmi Saale e Mulda , sul confl. de' fiumi Pleitsa , Elster , Bar-ra e Luppa , a 15 l. S. O. da Wittemberg , 16 N. O. da Dresda, e 100 N. O. da Vien-na. Long. 10. 30. lat. 51. 20. 16.—Il circolo la 86 mielia quadrate di saperficie. Pop-284, 07 shit. Le piamire di Lipsia son divenute l'unese per la vitturia che gli Austriaci i Russi ed i Prossiani riuniti riportare no l 16 18 e 19 ottobre 1813 contro i Frances

comundati da Napoleone Bonaparte.

Lipso, isola dell'Arcipelago, presso Nairi,

al N. N. O. dell' is. di Lero, ed all' E. di quella di Patmos. Lips-Paino , pic. città del gr.-d. del Basso-Reno , a 3 l. N. E. da Paderborna.

LIPCRIIA, pic. fiume del r. di Napoli nella Calabria elt., che scorre nell'Ombriation, e va a gettarsi nel mare Jonico fra la cattà di Strongoli ed il golfo di Taranto.

Line, l. d'Angio (Maina-e-Loira), ad 8 I. U. da Angera, ed ; I. da Angenis Q. Loira-Inf. Liago, comune degli Stati-Sardi, maudamento di Muotalto , prov. di Voghera-

LISBONA, in Portoghese, Lisboa, Olysip po , Utisippo , città ant , gr., ricca , cel. , fortissima , ed una delle priocipali d'Europa, cap. dell' Estremadura e del r. di Portogali , con arciv. che ha tit. di patriarca ; porto di circa 5 L di lungh., reputato uno de nigliori d' Eur., accad. di scienze. Pop. 220,000 a-Il terremoto del 1755 vi fe e incalcolabili danni. La città è edificata sopra sette colline all'imboccatura del Tagn, e forma un semicircolo che presenta un vaghissimo anfitestro, i di cui contorni adorni di magnifici conventi , di oliveti e giardini , fauno ini in-sieme che iocanta. Strade belle , larghe e d-

ritte; molti e grandiosi edifizi , fra i quali distinguonsi il palazzo regio situato in mezzo della città sul Tagu , in modo che dai suoi balconi acnopronsi tutti i bastimenti che en-Parano e sortono dal preto Ja chiesa patriar-cale, quella di san Rocco, il regio spedale, la borsa, I aresuale, la pubblica bibbioleca, reica di 20,000 volumi, la secca, i conven-rica di 20,000 volumi, la secca, i conven-rica di 30,000 volumi, la secca, i conven-ti di san Vincenzo, di sant' Antonio, di san Benedetto e di san Domenico, cone pure il nonvo convento del cuor di Gesti, che sa-nonvo convento del cuor di Gesti, che sapera tutti gli altri in magnificenza ed in ricchezza. Sulla bella piazza del commercio è stata innalzata una statua equestre alla memoria del defunto re Giuseppe I, e sorpren-dente è pure l'acquedotto, che dalla parte settentrionale porta l'acqua alla città, e che fu edificatu nel 17/8; esso è tutto di marmo bianco, ha 263 piedi d'altezza, 2,400 di lun-ghezza, e 107 di largbezza e si compone di 35 archi. La sua costruzione è tanto ben intesa che non sofferse veruo danno pel terremoto del 1755. Il clima è ottimo, e vi regua quasi una contiona primavera; le sue passeggiate son deliziose e grandi; sonovi due teatri ed un circo per la caccia del toro. Fabbr. di tele da vele ; deposito di tutte le mercardinate de veet, acposito di tutte le mer-causie coloniali de Portogensi. Esportazione di questi generi e de' prodotti del Portogallo; vioni di Porto, di Lissiona, olio d'oliva, la na, sale, lichi, uve, mandorte, agcumi ec, lamportazione di grano, tele di lino e di canapa , seterie , mercerie , chincaglierie , higiotterie, ferro, acciaro, rame, stagno, piom-bo, legnami da costruzione, catrame ec. Vi si tengono le scritture in rees, 1,000 de' quali vagliono 6 fr. 20 c.; 400 rees sono un crocalo di cambio. I pagamenti vi si fanno, parte in moneta sonaute e parte in carta monetata, che perde oggi 13 a 20 per cento cautro la sonaute. I pezzi duri di Sp. vagluono 8/4 rees l'ono più o meno. L'uso delle cambiali di Spagna a Lisbona è di 15 g. viata; d'Olonda e di Germ. di 2 mesi data; di Francia di 60 g.; d'Italia e d'Irlanda di 3 mesi. Le lettere accettate a Lisbous hango

6 giorni di favore, quelle tratte dal Porto-gallo ne hanno 15; le cambiali non accettate non ne hanno alcuno, e si devono protestare il giorno delle scadenze. Patria di sant' Antonio da Padova , di Bartolommeo de' Martiri , del celebre Camoens e del Bartolozzi , fam. incisore. Nel cimiterio degl' Inglesi riposano le ceneri dell'immortale Fielding; a 5 L O. 1/4 N. da Siviglia , 106 S. 1/4 C.

73 i. C. 1/4 N. da Siviglia, 106 S. 1/4 C. da Madrid, 441 di 2,000 tese da Parigi. L. 00c. 11. 27. 48. lat. 38. 42. 18.

Lissourc, b. d' Artesia (Passo-di-Calais), a 3 l. N. da St. Pol, ed 1 l. da Bruges 49. LESSURY , b. d' Irl., nella contea d' Antrim, a 5 L S. O. da Belfast,

Liscova, pic. città di Russia, nel gov. di Niynei-Gorod , da cui é dist. 10 L E., sul

Wolga. Fabbr. di ottime tele.

Listeux, ant. e bella città dell' Alta-Normandia (Calvados), • ×; 10,937 abit.; c. l. di sotto-pref., trib, di pr. ist. e di com., camera delle man. Fabbr. di tele e flanelle. Fiera di 8 g., 14 giugno : bestiami , merce-rie e chincaglierie ; sul confl. del Touque e del fi. d' Orbet , a 16 L S. O. da Rogano , De de Composition de la Composition del Composition de la Composition de la Composition de la Composition del Composition de la Compositio

Lista, città del Contado Venesino (Val-chiusa). Fobbr. di coperte di lana e concie. Com. di seta, e tessuti di lana; c. L di cant. e circond. d' Avignone . da cui è distante 5 l. S.; 5,170 abitanti. Long. 2. 40. latitudine 43. 55.

Liste-sun-La-Senam, Vedi Ita.

Listen' Aler, pic città della Linguadora (Tarn), c. l. di cant. e circond. di Gaillae, da cui è distante 2 l. S. O., e 2 da Rabas-Lismona, città d'Irlanda, nella contea di

Waterfort , da cui è dist. 12 L O. 1/6 S. , sel Blackwater. Patria di Boyle.

sail Blackwater, Patria di Boyte.
Lissanatas, b. d'Irl., nella cont. di Fermanagh, a 17 l. N. O. da Dublino.
Lisosmo (ii), Sontius j. B. d'Il., che la la sorgente nella Carinzia sup., percorre una parte del Frioli, e va a gettarsi nel goliò di Venezia al porto di Lisomo, a 7 l. O. da Trieste, tra il goliò di Trieste, e le la caue di Marano e di Grado. Lissa, isoletta del golfo di Venezia, sulla co-

sta di Dalmazia una delle isole Illiriche (posaessioni Austriache). Pesca di sardine e d'ac-ciuglie. Vino eccellente; 7,000 abitanti. Long. 14. 12. lat. 43. 6. — Borgo della Siesia, a 5 L. N. O. da Breslavia.

Lissav, pic. città di Boemia, con un cast.; acque minerali e bagni, detti i bagni Kakus, sulla sponda diritta dell'Elba, a 6 l. E. 1/4 N. da Praga

LISSENDORP, b. dell' ant. elettorato di Treveri, a 4 l. N. E. da Pruyan. Granducato del Busso Reno.

Listernasiena, pic. città della Russia-Asiatica presso alle frontiere della Clima a 5 l. N. N. E. da Argunek-Loog, 119. m. lat. 51. 50. Listes-gua-Ourocy, b. della Bria (Seona-e-Marna), • 1,200 abit. 5 c. l. di cutt e circond.

na), 🌖 ; 1,200 abit.; c. l. di cint e circond. di Morex, da cui è dist. 3 t. N. E. Liza, Lete, pic. città della Macedonia, sul

golfo di Salonicco, da cui è dut. 7 f. O.
Litaro, città d'Afr., nel pace de Bushumil.
Pop. 10 a 125000 abit. Capanne di terra. Long.
25. lat. merid. 26. Vedi Bushusai.

LITEMPIELO, b. del Connecticut, negli Stati-Uniti; 39,000 abit. Territorio montuoso e suolo fertile. — La cap, di questa contea è dist. 10

I. all O. da Hartford.
Litteronouch, b. d' Ing., nella contea di
Nortingham, ad 1 I. S. da Gainsborough.

Letray, b. della Normandia (Calvados), a 2 1. S. O. da Bayeux 

Miniere di carbon fossile e di vetriolo.

LITTAU, pie. città della Moravia, a 5 l. N.
O. dai Ulmutz.
LITTANIA, gr. paese d' Europa nella Pollo-

nia con titolo di granductori incusperato aggiggi atti dida Ricosia e della Prossi, eti i50-L di lumphezza e rico di lumb. Pipa ficosico, cettato di vino. Molto saltergiame e farini allo di pecci come il Nieper, la Devina, il nisma, il Pripezza edi li Reg. Ottimi pacolii, che in ricovaza iuna lum finisiman. Dividesi in 8 padiantati: Froda, Mindy, Novogorodek, Brzoce, Wilna, Mechales, Wilepak e Podotak, di distributa di Prossima di Productioni in disgrazza.

Lturist, pic. città di Russia nel gov, di Jaroslaf, da cui è dist. 17 l. N. E. Lturiren, pic. città della Russia nel gov. di Tehernigol, da cui è dist. 13 l. S. O.

Liutain, pic. città della Russia, nel gov. di Tehernigof, da cui è dist. 13 l. S. O. Liutain, pic. città della Russia, a 24 l. O. 1/4 N. da Polotsk. Lavana (la), (un tempo Grecia propria),

Luvana, (ia), (an tempo Grecia proprisi), prov. dell'imprevo Untennana, nell'antica Greprov. dell'imprevo Untennana, nell'antica Greprov. dell'imprevo Unitennana, in a disconsistenti di 
di celebrato passe non rimanono che le revine delle molte hamose città che vi liserirato, 
rime delle molte hamose consistenti che 
rime di agrenia. Livatico è deritte ci amora, ache
nontono proposito di 
rime di agrenia. Livatico è deritte ci amora, ache
no montono, e produce grano, vino, civit
di agrenia. Livatico è deritte ci amora, ache
no montono, e produce grano, vino, ci 
di agrenia. Livatico è deritte ci 
nell'antico delle molte hamose ci 
nell'antico delle molte di 
rime di 
rim

Livanor, b. della Normandia (Calvados), e, l. di cant. e circond. di Lisieux 3, da cui e dist. 4 l. S. O. Buoni formaggi.

LIVERIN. Vedi LEVANTINA.
LIVERIN, pic. città di Russin, governo di
Woronetz, da cui è dist. 30 l. S. O.

LIVERRA, fiume d'Italia nel Veneziano (r. Lamb.-Ven.), che ha la sorgente da Oderzo, ed un porto del medesimo nome.

LIVEADUN, piecola città del paese Messino (Meurthe), presso alla Mosella, a 3 l. N. E. da Toul, e 3 l. da Nancy .

Livenson, b. del Quercy (Lot), c. l. di cant.

e cir. di Figeac O, da cui è dist. 3 l. O. N. O. Liverroot, città d'Ing., contea di Lancastro, sul mare ; la un gr. com. colle colonie inglesi e coll'Irl., e spedisce de bastimenti nella Groenlandia alla pesca delle balene. Questa citta, dopo Londea, è la più florida piazza mercautile di tutto l'impero brittannico: non era sul principio del scolo 18.º che un villagio inagnificante di 3,000 abit., ma ora ne conticue 88, 371. Costruzione di bastimenti, fabbr, di tabacco, di birre, di sapone e di porcellan; raffinerie di zucchero e saline. Porto eccellente, all'imborratura del Mersey; 5 grandi instituti letterari, in ognuno de' quali esiste una gran bibliotera. Il cel, banchiere di Liverpool tinglicimo Roscoe și é acquistato un gran credito letterario in Inghilterra colla sun storia di Lorenzo de Medici, e con quella del papa Leone X. Essa invia a deputati al parlamento; a 60 l. N. O. da Londra. Long. occ. 5. 16. 37. let. 53. 27.

LIVINGER (b.), pic. citti della Linguadoca (Berault), a 4 l. S. da St. Pol-de-Thomers, ed 1 l. da Axide • Aude.

Living (valle) bella valla della Valtellina

Livino (valle), bella vulle della Valtellina, dist. 6 l. da Bounio, Livin, pic. città di Russia, gov. d'Orel, da cui e dist. 38 l. E.

cui e dat. 38 l. E.
Livesta (A), o Leptleso, gr. prov. di Rusia, stil fishico e sel golfo di l'inlandia. Gran
quantidi di Grescie e di bosoni pascoli. Popolaci,
quantidi di Grescie e di bosoni pascoli. Popolaci
alla vita. Pictrovi-Grande la compuisti dopo
alla vita. Pictrovi-Grande la compuisti dopo
labottegha di Pullawa-La Livionia comprenda
la Curlandia, la Semigallia, l'isola d'Osed, lo
aviveconva do fili gaz edi i vescovato di Depta,
l'iga, cap. Il gov. ha 70 l. di longh. e 48 di
langherza.

Livosao, Liburnus, bella, moderna, pop. e recolar città di Tosc. nel Pisano, una delle migliori piazze maritt. d'1t. con un porto dei più sicuri e com, del Medit, non però profondo al-bastanza per grosse navi da guerra , be quali danno fondo alla rada. La città ha a miglia toscane di circuito. Una gr. e regolar piazza d arme è come il centro della città, e ad essa fanno capo diverse delle principali strade larghe, diritte e beu selciate. La parte settentrionale è attraversata da canali come Venezia, e perció vien chiamata Fenezia nuova. L'unico pubblico monomento e la statua di Ferdinando I in marmo con quattro schiavi di bronzo a' piedi , nella Darsena. Chiese dei tireci e degli Armeni, ove ufficiano secondo il loro rito, sinagoga degli ebrei, una delle più magnifiche d' Eur., nuovo testro Carlo Lodovico, bottini dell'olio che ne contengono 24,00 barili , ec. Fuori della eittà : mulino a vapore, 3 lazzeretti, il più bello e più gr. de quali è quello moderno di S. Leopoldo, nuovi acquedotti e cimiterio degl' Inglesi; ad una L e fiezzo di dist. il cel. santuario di Montenero. Vedi Monteagno. Vi si è fondato modernamente un vescovato suff. dell' arc. di Pisa. Accademia labronica di scienze, lettere ed acti, Biblioteca pubblica, Man. cousid. di corallo che si pesca sulle coste di Sardegna, di Corsica e della Barbaria, e si porta in gran parte a lavorare a Livorno. Fabbriche di mobilia, cremor di tartaro, carte da giuoco, lavori di

alabastro, berretti per uso del Levante, bottiglie, vitrerie ec-raitineria di zolfo , ferreria e cantiere di costruzione accreditato. Vi risiede un governatore civ. e milit. da cui dipende anche tutto il capitanato , il littorale e la marina di guerra. La giostizia è autministrata nel civ. da un magistrato civile e consolare , che decide anche le came mercantili di terra e di marc, e di cui gli appelli si portano alla ruota di Pisa. Un auditor del governo è l'assessor legale del governo, e decide unitamente al governatore le cause di prede; è capo altrest del tribunale eriminale. Camera di com, Solide compagnie di sicurtà. Consoli di quasi intre le principali nazioni com. Vi si tengono i libri in pezze da otto reali; una prazu ha 20 soldi da 12 denari, e vale franchi 4. 83 cent.; 100 pezze in oro sono 107 pezze in argento. Il porto è franco: per la via di mare non vi son dazi d'esportazi ne, e quelli d'importazione si limitano ad un tennissimo stallaggio ed al diritto d'un per cento sulla valuta delle mercanzie, da' quali nel 1822 sono state esentate quelle di transito. Esportazione singolarmente di prodotti del suolo e dell' indrustia toscana, cioc grani, vini, acciughe, cappelli di paglia, castagne, coccole di gnepro, carta, coralli, tartaro, cremor di tartaro; pelli greggie e lavorate, seta, seterie, on brelli, avori di alabastro, berretti ad uso del Levante, giaggiolo, olio d' oliva, sapone, polvere da fucile, potassa, zolfo ec. Gran com, col Levante, Sicilia, America, lug. ec. I pagamenti delle cambiali, come pure quasi sempre delle mercanzie ec., si fanno alla Banca volgarmente Sturze, ove ogni lim. mer. e vener-. di si adunano i rassieri di tutte le case di com-Cadendo una festa in uno di questi giorni, i pagamenti seguono il giorno susseguente, L'uno delle cambiali tratte sopra Livorno è per quelle di qualunque luogo della Tosc., 3 g. vista; Spagna, Portogallo, Svezia, Dan., Norvegia, Russia, Pollonia, Ing. ed Amer. 3 mesi dopo la data; Paesi-Bassi, Amburgo, Brema, Lubeces ed Ol. 2 mesi dopo la data, tutte le altre piazze della Germ. e Svizzera 15 g. vista; Sie., Sardegna, Malta, ed is. Jonirlie, 30 g. vista: scali di Levante, Egitto, Barleria e Turchia 31 detti lt., fitorche la Tosc., 8 g. v.: Fe-e tutte le altre piazze son nominate qui son-un mese dopo la data. Dopo la scadenza delle cambiali non si accordano in Livorno giorni di rispetto o favore. Livorno non era un tempo che un villagio appartenente alla repub. di Genora, la quale lo vende a quella di Firenze il di 27 gugno 1421 per 100 000 fiorini d'oro. La città sofferse molto nel 1744 e tremuoti, e nel 1804 per ia tebbre gialla. Pop., compresi i sisti vasti subborghi, 75,000 abil., 15,000 de quali ebrei. Patria de cel. ar-tisti, Fenzi professore di violoncello, e Tactisti, Fenzi procesore ul vissoritato, sanchinardi, tenore. I Livornesi son generosi e molto portati pe forestieri. A 4 i. S. di Pisa, 18 O. S. O. da Firenze, 7 S. 1/4 O. da Lucca, 58 N. O. da Boma, e 317 S. P. da Parigi. Fanale . . . . . long. 7. 57. 53, lat. 43. 32. 51. Fortezza vecchia n 7. 58. 20. n 43. 33. 20. Marzocco . . . n 7. 59. 38. n 43. 34. 12. Meloria . . . . n 7. 36. 50. n 43. 38. 6. Liyonno, comunità del Picmonte, c. l. di

mandamento, prov.di Vercelli, posta tra paludi vicino alla sorgente del fi. Gardina, ad 8 1. O. da Casale.

Liveane (Santa), pic. città dell' Agencse (Lote-Garonna), sul Lot, 3; 2,750 abit.; c. l. di cant e circond, di Villeneuve, da cui è dist. a L O.

LIVELDOIS. Vedi AMBRET. Lavat, b. dell' Isola-di-Fr. (Senna-ed-Oisa),

3; 70 abit.; a 3 L. N. E. da Parigi. - Altro, Sciampagna (Ardenne), a 2 l. O. da Vousiers 3.

Livaos, b. del Delfinato (Dromi), sul con-fl. della Droma e del Rodano, a 5 L S. da Valenza, ed 1 L da Loriol @

LIVERTE, pic piazza forte (Meurthe), a 2 L N. da Falaburgo, e 2 L da Sarreburgo . Litant, b. del Puitou (Vienna), a 2 L N. O. da Cierar .

Lizzen (S.), ant. città del Conserans (Arriege) , c. l. di cant. e circond. di St. Girons 9. de cui è dist. 1 lega N. N. E. Cartiera.

Lizzano, castello in Toscana, nel Piorentino, vicino a S. Marcellos nel 1814 sofferse uno

smottagento di terra, LEADSARDASH-Waws, h. della contea di Cariguano, ad s l. da Aberystwith. (Ing.)

Leavennes, b. d' lug., cont. di Cardignano, da cui é dist. 8 L. E., sol Tyry.

Leanntowaws, pic città d'ing., cont. di Carmarthen, da cui è dist. 6 l. E. LEASELLY, b. della cont. di Carmarthen, da

LLANGUAGES, h. della coule di Denbigh, sulla Dea, a 2 l. S. da Wrexham (Ing.).
LLANGUAGES, h. della coule di Denbigh, sulla Dea, a 2 l. S. da Wrexham (Ing.).
LLANGUAGES, h. della coul. di Carmarthen,

da cui è dist. 9 l. N. E. (Ing.)
LLANVILLING, pic. città della contea di Montgomery, da cui é dist, 5 l. N. (lug.)

Liavia, ant. città della Catalogna (Spagna), sulla Segra, a i I. E. da Pinicerda. Lo (S.), città di Normandia (Manica), sulla Vira, c. l. di pref., 3 x; 7,600; abit.; trib. di pr. ist. e di com. a casa. delle man. Man. di panni e galloni, concie; com. di refe e ferro. Fiere, 25 gen., 3.º giovedi di quaresima; 28

apr., 22 lug. e 29 nov., 1 g.; pr. giov. e 22. sett., 3 g.; mercanzie diverse. Territorio fertile. Vi fan capo le strade da Cherbourg, St. Bricux e Cuen. Pagansi da Parigi poste 35 1/4 1 a 6 l. E. da Coutances, e 68 l. O. da Parigi (dist. leg. 326 chilom.). Long. occ. 3. 28. la-

hindine 49. 7. Loanna, isokita d' Africa sulla costa di

LOANDA (S. Paolo di), hella, gr. e forte citti d' Afr., cap. del r. d' Angola, nel Congo, on ottimo porto ed una fortezza; appart. P rtoghesi . Longitudine occ. 13. 58. latitudine S. 8. 45.

LOANGO, r. consid. d' Afr., nella bassa Guinea sull'Oceano, ili circa 1 so legh: di lun-ghezza e 95 di lurghezza : il Zairo lo separa dal Congo, Abitauti negri , di bella statura trattabili, e dolei , soperatiziosissimi e grandi cacciatori. Varie specie di buoni frutti, quattro sorti di grano , patate, ignami , mansoco, banani, tabacco ec. in abbondanza; un poco di cocciniglia; agranai, cocchi, e canne di zucchero; la cassia vi nasce senza cultura; loschi considerabili. I denti d'elefante, il rame, gli schiavi ed il bestiame formano la sua principal ricchessa.

L'ANGO, città d' Afr., cap. del r. del suo nome, traversata da un fi.: la parte sett. è Banzar-Avari, e l'inferiore Loange; case isolate,

aer's vari, e l'interiore Lodonice case isolate, e circondate da palme e banani; { l di circunf., 15,070 abstanti.
Losso, Lodanus, pic. città d'lt., nel Genovesato (Stati-Sardi), c. l. di mandamento, prov. d'Albenga.

LIBAU O IN-DER-LORAU, isola formata dal Danubio, a 5 L S. E. da Vienna; cel. pel ponte gettatovi da Fr. nel 1809 per passare il Losna, pic. città, sul fi. Saale, ad 1 L S. da

Jena, appar. alla casa di Sassonia-Weimar. LIBERSTUS. Vedi LARRESTAIN.

Losow, pic. piazza di Prussia, a 6 L E. da LOSSEGAT, fi. di Catalogna, che sbocca nel

Medit., presso Barcellona. Locano, Locumum, h. consid., гіссо е eom. della Svizzera italiana, cantone del Ti-cino, sul lago del suo nome, che forma la parte sett. del lago maggiore, all'imboccatura della Maggia, in mezzo ad un paese abb. di pasture, vini e buoni frutti, molto bestiame da eui ritraesi eccel. formaggio. Vi si conservano ancora gli avanzi d'un cast. rovinato, che an-

ticamente serviva di antemurale allo stato di Milano, a cui apparteneva; a 4 L N. E. da Lu-gano, 18 l. da Novara e 17 N. 1/4 O. da Mi-lano, Long. 6. 16. lat. 46. 6. 17.—C munita degli Stati-Sardi, mandamento e provincia di Varrallo, in Valsceia. LOCATE, Leucatum, terra del r. Lom.-Ven.

nel Milanese, dist. 2 l. da Milano. Locausta, parte montuosa della cont. d' Inverness, in Iscouis.

LOCHARWIN, lago della contea d' Inverness, in Iscozia, ricoperto di ghiacci per tutto l'

LOCKAU o LUCKAU città sul fi. Jets, a 2 l. S. 1/5 E. da Danneberg. Locueru, pie. città d'Ol. (r. de' Paesi-Bassi),

a 3 L E. da Zutphen. a 5 L. C. da Zutpoen.

Locues, p. citta (Indre-e-Loira), ♠w; 4,590

abit; c. l. di astto-pref. e trib, di pe. ist. Cartiere e fabbe. di panni. Vi si vedeva la tomba d' Agnese Sorel. Sulla Indre, presso ad un hosco, ad 8 l. S. da Amboise, 9 l. S. E. da Tours, c 58 S. O. da Parigi. Long. occ. 1. 29. 22. lat. 47. 7. 37.

LOCURUR (il), b. della Normandia (Calva-dos), a 4 l. S. O. da Caca, e 2 l. da Villers-Boccage .

Lucasaew , eittà della cont. di Dunfries , da cui e dist. 2 l. N. E., in Iscozia. Locue, h. del principato di Neufchâtel, al-

le falde del monte Juca, rinom. pel sun com. di trine e per le sue fabbr. d'orologi ec. La sua valle ha due l. di lungh., ed altro non reduce the un poco di tieno; vi son 7 nesi d'inverso; a 2 1. S. O. da Chaux-de-Foods, e S N. O. du Neufchâtel.

LOCHARIA, borgo della Brettagna (Coste-del-Nord), ad 8 l. S.O. da Treguier, e 3 l. da Carhair . - Altro, nella Brettagna (Finisterre), 1 I. E. da Quimper . - Altro, in Belle-He ..

Locurat, b. (Morbiban), @ × ; t,657 abit., c. I. di cant., a 4 l. S. da Pontivy.

Locaonan, b. della Brettigna (Finisterre),
a 3 legbe N. da Quinper, e 2 l. da Douar-

nenez 3.

Lonnon, b. dell'Ing., cout di Norfolk, a 3 I. S. E. da Norwich.

Lonéve, Luteva, ant. città della Linguadoca (Hérault), 🐠 ; 8,531 abit.; c. l. di sotto-pref., trib. di pr. ist. e di com e cam. delle man. Man. di panni e cappelli. Consiglio di consoli d' arte. Patria del cardinal Pleury. Fitra di a giorni, il lunedi più prossimo al 13 di febbr., il lunedi di S. Fulcrando; nel mag., 1.º g. di S. Genier; il 3.º mar. di nov. mag, 1.º g. at S. Genter; it 5.º four. at nor.
Sal Lergue, appie delle Sevenne, ad 11 L
O. 1/4 N. da Montpellier, 15 S. E. da Parigi, Long, a. 58. 48. lat. 43. 43. 47.
Long, Lust Pompyia, Abdan, bella ed in
passato Pare città del r. Lomb Ven., edifica-

ta nel 1148 dall'imperator Federico Barbarossa sull'Adda, dist. una l. dall' ant. Lodi , ch' é sul firme Sillaro, ed altro più non é che un grosso villaggio. La nuova Lodi è posta in un terr. fert. ed ameno. Pop. 13,000 abit. Vesc, suffraganeo di Milano. Be' palazzi e belle eliese, singolarmente I Invoronata, di cui fu architetto Bramante; graziosa piazza or-nata di portici. Patria di Maileo Vegeo, del poeta Lemene, Filiberto Villani, Calisto Scipioe, Fulvio e Marco Piazza ed altri. I Francesi la tolsero agli Austeiaci nel 1796; gran cest la totero agil Austeiaci nei 1790; gran. com. di formaggio delto impropriamente par-migiano, di majoliche sul gusto di quelle di Paenza, di grani, bestiane, butirro e lino, ad 8 l. S. E. da Milano, 25 N. O. da Crema, 6 N. O. da Piacenza e 5 N. E. da Pavia. Long. 7. 10. 37. E. lat. 55, 18. 31.

LODIGIANO (il), pic., ma fert. e popolatissi-m. paese del ducato di Milano (r. Lomb. Ven.) lungo l' Adda. Tutto il Lodigiano si può irrigare mediante alcuni canali. Vi si nutriscono circa 30,000 vacche, e vi si fa gr. com. da formaggio ecodlente. Lodi, capitale. LODOMERIA. Vedi GALLIEIA.

Lopauxe, b. del. r. Lomb.-Ven., ad 11 L. da Brescia.

LORDAU o LIEBE, città della Lusazia-Sup. Gran com. di tele; a 5 L S. E. da Bautzen. Loschonitz, pie. fortezza della Marca da Brandemburgo, s 7 I. N. O. ds Stettino. LOEPINOEN, pic. eittä del pr. di Pürstem-herg, nel gr.-d. di Baden, ad 8 l. N. da Wald-

shut. Bagni salubri. LOTHEN, pic. eittà del d. di Jauer, nella. Slesia, sul Boher.

LORTSON, valle del Vallese, di 6 L di lungh-, circondata da monti cuormi LORACH, pie città del gr. d. di Baden, sul

Weiss, a 2 l. N. E. da Basilea. LOUWERSTEIN. Vedi LOWERSTIN LOGE-FOUGHEREUSE, burgo (Vandea), N. E. da Fontenay , ed una l. dalla Ch

nermie . Locan, b. della Maina (Sarta), a 5 1 O. dal Mans, e 4 1. da Sillé-le-Guillaume . Locacoso, ant. citlà di Sp. (Vecchia-Casti-glia), in un tere. abb., sull'Ebro, a 22 l. E. da Burgos e 52 l. N. E. da Madrid. Lota.

occ. 4. 45. let. 42, 24.

LOI Locopono, città e contrada sett. dell'is. di Sardegna (Stati-Sardi).

Logenoc, b. della Siberia, gov. di Tobolsk, ad 11 l. S. E. da Tara. Longueso, pic. città a 7 l. O. da Magde-burgo presso l'Elba.

LONEAC, b. di Brettagnu (Ille-e-Vilaine), a 7 L. S. da Rennes, e 4 L du Buin 3. Longia, entra d'Arabia e porto sol mar Ros-

o, a 62 l. N. 1/4 O. da Moka Long. 39. 40. o. lat. 15. 42. 8.

LOHMEN, pic. città, cast. e baliaggio di Mis-ia, al S. di Dresda. LORS o LAUN (il), fi. di Germ., che ba la sorgeute nell' Hassia-Sup., e sbucca nel Reno,

al di sopra di Coblenza. Losa, pic. città, a 5 l. S. O. da Gemanden, sul confl. del Meso. Fabbr. di cristalli, Vedi Lana.

Lorso, fi. di Fr., che ha la sorgente sui confini del Nivernese (Nièvre), e abucca nella

Senna, fra Mclun e Montereau

Luyovocanu, pic. città di Pollonia, nella Volhinia-Inf., sul Nieper, a 40 l. N. E. da Kio-via. Long. 28 lat. 51. 54. Long (11), Lidericus fi. di Fr., che ha la sorgente nel Percese, e Locca nella Sarta a Bio-

lé; é navigabile da Château-du-Loir, e potrebbe cuerlo da Vendôme. Lois-E-Ches (dip. del), dip. di Fr., che si compoue d'una porzione dell'Orleanese, e ri-cere il nome da h. Loir c Cher, da quali è altraversato; 310 l. quadrate di superficie, e 227,527 abit. Blois, c. l. di pref.: 3 circond. o sotto-pref.: Blois, Romorantin e Vendôme; 24 cant. o giudicature di pace. Prod. grani, vini, frutti, legumi, bestiami, salvaggiume, volatili e pesce; com, consistente nella vendita dei vini, acqua-vite, coltelli, panni comuni e coperte di cottone. Traversato dalla Loira, navigabile da S. Ramberto fino all' Octano; dal Loir e dal Cher, e dalle strade da Blois ad Orleans ed Angera; 22." division militare,

dioresi e corte reale d'Orléans. Lossa (la), Liger fi. di Fr., che ha la sontente nel dip. dell' Ardiche, sul monte Gerbier-le-Joux, traversa il Forese, il Borbone, il Nivernese, il Berry, l'Angiò e la Brettagna, e sbocca nell' Oreano, tra Croisic e Eourgneuf, dopo aver divisa la Fr. in due parti quasi uguali, per un corso di 170 leghe. Alveo arenoso e puco protondo , per cui difficilissima ne riesce la navigazione. Comincia ad eser navigabile a S. Ramberto , ma a Roanne, 12 L al di sotto, s'imbarcano tutte le mercanzie che da Lione, dalla Linguadoca , dal Delfinato e dalla Provenza si spediscono a Parigi. Questo fiume comunica colla Senna per mezzo de canali di Briare e d'Orleans, e colla Saona per mezzo di quello di Digoing.

Lossa (slip. dello), firmato del Perese e di una parte del Beamjolnis; la 456,000 ettome-tri di superficie, e 315,858 abitanti. Monti rison, c. l. di pref.: 3 circond. o sotto-pref.: Monthrison, Roanne e S. Stefano; 28 cant. n giudicature di pace. Il mo terr, preduce ot-time castagne, dette marroni di Lione, grano, a, granturco e poco vino ; pasture, legnami e trementina; miniere di leiro, piombo e curbon fossile. Manif. d'armi e climesgherie;

fabbr. di tele, refe, nastri di seta, carta, bottoni di metallo, lucine e fonderie. Attraversato dalla Loira e dalle strade da Lione, Clermont-Ferrand e Roanne a Montbrison; 19.0 divison militare , diocesi e corte reale di

Lores (dip. dell' Alta) , formalo di tutto il Vélay, d'una parte dell'Alvernia, e di alcu-ne comuni del Gevodanese, del Vivarese e del Forese; 244 leghe quadrate di superficie; e 276,830 abit. Le Puy, c. L., 3 cir. o sotto-pret.: Le Puy, Brioude ed Yssengeaux; 28 cant. o giudicature di pace.Paese freudo e montures, the prod. in alsb. grani, legumi, frutti, castagne e pasture che natrono molti bestiami ; miniere di terro, carbon komie, antimonio e piombo, Fabbr. di blonde, trine, tessuti di lana e seta, e concie importanti. Consiste il auo com, nella vendita di grani, hestiami, muli e cuoja. Attraversato dait' Allier, navigabile da Fontages alla Loira, e dalle strade da Pariga Lione, Limoges, Names e Grenoble al Puy; 19.5 davis milit., dioc. di St. Flour e corte reale di Riom.

Lona-las natora (dip. della), composto della parte pai merid. della Brettagna; ha 352 l. quadrate e 433,815 abit. Nantes , c. l. , 5 circond. o setto-pref.: Nantes, Aucenia, Cha-teaubriant, Painibocul e Savenay; 45 cant. o gindicature di pace. Fertile in grani, lino e pascoli; abb. di prace di mare e d'acqua dol-ce; miniere di ferro e carbon fossile; cave di marmo e granito; legname da costruzione e sale; molti bestiane. Man. d'usdiane, e fabbr. di basini , tralicci, saje, tele, cuoja e cordoggi. Com. attivissimo. Traversato dalla Loie dal Sevre-Nantese, navigabile da Mon mère alla Loira, dall' Erdre, da Nort e dalle strade da Repnes, Vannes, Angers, Tours, Rochefort e Niort a Nantes ; 12.ª division militare, du cess di Nantes e certe reale di Bennes.

Long, b. del Lionese (Maina-c-Loira), a 6 l. N. O. da Angers, e 2 l. da Cande . Lourr, S. dell'Orleanese, ch' è navigabile, per piccoli battelli quasi lin dalla sorgente, sborca nella Loira al di sotto di san Mesmino , dopo a l. di corso ; mette in moto uma

gran quantità di molini. Losser (dip. del), composto di une perte dell'Orleanese ; a 224 leghe quadrate , e 286,153 abit. Orleans, Gien, Montargis e Pi-thiviers ; 32 cant. o giudicature di pace. Vi si trova la vasta foresta d'Orleans, che ha 14,000 jugeri. Il vino è il produto principale di questo dip., ch'é fert, in grani, frutti, legumi, canopa e pascoli; man, di ogni sorta; com. estraissimo, consistente in vini, latie, zuceberi raffinati, acqua-vite, aceto, zalierano ec. Irrigato dalla Loira e dal Loiret navigabili, e da capali di Brisre e d'Orléans, e traversato dalle strade maestre da Parigi, Melun, Tours, Bourges e Chiteauroux ad Orleans; 1.0

divis. milit.; dioc. e corte reale d'Orleans. Louron , b. della Maine (Majenna), c. l. di cont. e circond. di Laval Q , da cui é dist. 3 L O.

LORERRY, città del r. de Parri-Bassi; 12.000 abit. Binnchitura di tele e refe; fabbe, di cappelli, tralicci olio di lino, birra, cordaggi, sapone, raffinerie di sale le concie; com. di lino, canapa e telerie ; sul li. Durna, a 2 l. N. O. da Termonda.

LORET. Vedi ELNEGGEN. LONAGRA (la), Leomania ple paese di Fr. Lectoure, cap.; fa parte del dipartimento del

Londson, pic. città della Misnia (r. di Ses-sonia), a 3 I. O. da Meissen.

LOMBARDIA, Longoberdia, nome generico della parte d'Italia che si estende dalle frontiere della Toscana fino alla Svizzera. La Lombardia comprende propriamente il bacino del Po. Tutta la porzione di questa contrada che dipende dai ducati di Mantova e di Milano, è oggi compresa nel r. Lombardo-Veneto, che è subentrato al r. d'Italia, londato dei Francesi nel 1806

LOMPARDO-VENATO (r.). Nuovo regno d'Ita-lia , sotto la sovranita dell'imperador d'Austria, amministrato da un Vice-re , e formato dagli Stati veneti e da una parte della Lomhardia; cont. N. col Tirolo e colla Carinzia, E. colla Carinzia e col sollo di Venezia, S. coi ducati di Parma e di Modena e collo stato romano, ed O.col Pirmonte e colla Svizacra. Lun 90 l., largh, 45, e superficie 13,880 miglia quadrate. Popolazione 4,065,0 o abitanti. La forza armsta in tempo di pare è di 25,000 un-mini. Questo muovo stato è una porzione del regno d'Italia fondato da Bonaparte e che comprendeva zá dipartimenti i sei sono stati restituiti al Papa i due al duca di Modena, ed uno al re di Sardegna; i restanti 15 formano il regno Lembardo-Veneto . I generi di comm. consistono in tutte le produzioni del paese come grani, canapa, lino, riso, frutti secchi, olio, cera, mele, seta, tele, fazzoletti , formaggi specialmente parmigiano e strucchino, paste ec. Riceve incontraccambio questo regno panni ed altre stotte di Francia, tele di Slesia, manifatture della Svizzera, vini ed acquavite di Fr., mercanzie dei Levan-te, generi coloniali ec. Vedi Italia.

Lourens, b. della Linguadoca (Turn), a 3 Louiser, pic. città della Guascogna (Gers),

sulla Sava 4; 1,536 abit.; c. I. di sotlo-pref. e trib. di pr. ist.; ad 8 l. S. E. da Anch. Piera di 2 g., 28 ott. 1 grani , hestiami e volatili. Long. eee. 1. 26. lat. 45. 301

Loser (Nijnei), città di Russia, gov. di Penza, da cui è dist: 30 l. E. - Altra, a 33

I. O. da Penza. Lenoup, gr. lago di Scotia, cont. di Dun barton, di 8 1. di lunghezza e 3 di larghez-

za. Senovi 3o isole, la maggior parte abitate, ed alibonda di peset: LONATO, pie. città del r. Lombs-Ven. nello

ex-stato Veneto, dist. 5 l. E. da Prescia. LONDA, b. in Toscanu, nel Mugello, prov.

Ficrentina, con potestà. LONDINGERS, b. della Normandia (Senna-Inf.), c. l. di cant. e circond. di Neufchdtel

o, da roi è dist. 4 l. LONDONDERRY (ant. Derry), città forte, e cont.

d'Irl, prov. d'Uster; porto come dissina, sul Long-Foyle, a 36 l. N. O. da Dublino. Long. occ. g. 35. lat. 55. — La cont. ha 10 I. di lungh. e contiene 125,000 abit. Plese fer-

LON tile. Man. di tele. - Città del Naovo-Hanftsshire, Stati-Uniti, a 15 L S. s/4 O. da Ports amouth.

Losnas, Londinum, una delle più grandi, ricche e floride città del mondo, capitale dell'impero Britannico, con una societa reule di scienze, stabilita da Carlo II nel 1663; seutole publishe ove gratuitamente insegnasi qualsivoglia mestiere a poveri; una scuola di matematica, ove insegnari la navigazione; un pubblico reclusorio ove si anno lavorare i vagabondi e le genti di mala condetta, un grun numero di collegi ce. Tutta la citta ha 7 miglia inglesi di lunghezza e a 1/2 di lurgh., e raechiude 130,000 case, 147 parrocchie anglicane, circa 80 trmpli pe non-conformi-ti, 20 pe protestanti forestieri, 117 spedali, molti de quali magnifici, ed una bella sinagoga pergli ebrei. La pop. ascendeva nel 1811, campres si i suoi subboridii ed auncest, ad 1,000, 106 abit., de quali 183,781 maschi e 615,323 lizzo-mine. Divulcsi Londra in tre quartieri princis pali t 1.º Londra-Vecchia ussia la Catta ( City), che ne forma la parte prientale; 2,0 H es stminster ossia Quartier-Reale, ch è la parte occidentale e la più bella; c 3.º Scuthwenk, ch' è un subborgo. In Londra-Verchia si trovas la leursa reale e la magnifica hanca nelle cuivicinanze esi-te un nomero immenso di entieove si fanno molti affari, l'utilizio di posta, i banchi di sicurtà the Dimission-lu use , o sia palazzo del Lord Maire, il quale è il primo magistrato di Londra, vien cambiato ogni anno ed ha un potere molto esteso i i-palazzi della compagnia delle Indie orientalie d'altre compagnie ; le abitazioni di quasi tutti i banchiera ec., inline tutto ciù che può accelerate il corso deeli atiari. Inoltre ammirasi in questo quartiere : la surprendente macchina idrauliea . vieino al ponte di Londra, la quale sommunitra l'acqua del Tamigi a tutta la città, contrutta nel 1582 da Moritz, trdesco, e quindi mi-gliorata da Hadley; la cattedrale di Son Panlo, tabbricata sol nudello di San Pietro di Roma; la Torre, fortezza in vicinanza del Tamigi, ov'é il grand' arsenale della nanione, la zecca , le gioje e gli archivi della corona , e serve anche di prigione a' pari ed a' membri della camera bassa del partamento; lo aperia-le di Bediam, ed il polazzo d'adunanza della R. società delle scienze; la cologna eret-ta in numoria dell'incendio del 1666, che distruse 13,400 cuse, 87 chiese, 76 spedali ec.; essa ha 193 piedi d'altezza e 15 di duemetro. - Aflatio separato da Loudra-Verebia é Westminster, ove quasi altro non si vede che ease eleganti, piazze vaste e magnifiche, strade perlettamente diritte, l'emissimo selciate e pella notte vagamente illuminate. Questo quartiere produce un sorprendente contrasto con Londra-Vecchia, non taoto relativamente alle abitazioni, quanto agli abitanti . Le case di quest'ultima sono irregolari, poco comode e peste in istrade anguste e cattive, e siccome la residenza della corte in Westminster vi attira no gran numere di nobili e signoti, vien riputato il suo soggiorno quello del buon tuono, e quindi regna una notabil differenza di costumi fra ambe le parti della città de conacquentemente aucora un curto scambievol disprezzo e gelosia. In Westminster, che forma quasi più della metà di tutta Londra, si osserva: il palazzo di San Giacomo, residenza del sovrano, edificio antico ed irregolare ; la alibazia o chiesa di Westminster, uno de più gran capi d' opera di gotica architettura, ove ono le sepulture de' re e di molti nemini celebri, con un'innumerabil copia de' più superbi monumenti, fra quali annovereremo quelli di Enrico VII, d'Enrico VIII, di Newton, di Shakespeare e di Handel; Westminsterhall, ove ha luogo l'incoronazione de're; il palaz-zo del parlamento, edifizio antico e di cattivo gusto; il magnifico ponte di Westminster, di 1,223 piedi di lunghezza e 44 di larghezza, terminato circa 35 anni fa, e che costò ,50,000 lire sterline; il ponte di Londra e quello di *Blackfriars*, il qual ultimo, posto nel centro della città, fu edificato dopo quello di Westminster, e lo anpera in magnificenza ed eleganza; parecchie chiese di ottimo gusto, la piazza di Grus-venor colla statua equestre di Giorgio I; il sontuoso palazzo della regina; Carliten heu-se, ch' è il palazzo del priscpie di Galles; il parco di San Giacomo; Acamerset house . magnifico palazzo edificato dalla nazione, ove sono assegnate delle stanze alla R. accademia delle arti ; il teatro di Drumylne, ch'è il più ragguardevole di Londra, quello di Coventgarden, quello dell'opera a Hovmark-t; il superbo Panteon; il musco britannico di rarità ed antichità pregevolissime, l'ecrellen-te raccolta di medaglie e monete di Huster, la prima del mondo; il gabinetto di storia naturale del cavalier Ashton Lever ed i due superbi spedali : London-Infirmary e Find-ling.—In Southwark è osservabile la prigione de debitori (Kings-bench), nel cui recinto i carcerati ( che non di rado vi condocon seco le lor famiglie ) godono tutti i l-r como-di e la maggior libertà, e vi danno perfino delle frste di ballo e delle accadenne. L'aria di Londia è rebbiosa senza esser malsana. Questa città posta in un terr. fertilissimo , nella contra di Middlesex , sul Tamigi , è il centro d'un commercio e d'una ricchezza irrealcolabili. Il suo porto è il più frequentato dell'universo. I hastimenti inglesi percorrono tutti i mari, fanno il commercio esclusivo delle grandi Indie , e recano alte colonie inglesi ed a tutte le regioni del mondo i prodotti delle manifatture nazionali . Importazione di tè, droghe ed aromati dell'Oriente e stoffe delle Indie. Le cambiali a vista son pagabili alla presentazione, e quelle a termine qualmque godono di tre giorni di grazia. Fabbriche di stoffe d'ogni sorta, ma singol'armente di panni, cammellotti, calamondre, hasini ec. L'arte vetraria, e quella del gio-jelliere, dell'orologiajo e del coltellinajo vi son portate ad un gran punto di perfezione. Per tutto lo spazio da Londra finci al mare,

ch' è di 20 l., non si tr va altro che ma-

gazzini di munizioni navali e cantieri di co-

N. 1/4 O. da Parigi, 70 O. da Amsterdam, Voscian; Tom. II.

920 S. O. da Copenaghen , 300 N. 1/4 E. da Madrid , 260 S. O. da Stockholm , 580 O. da Costantinopoli e da Mosca , da Vienna, 210 da Berlino e 3:0 O. da Cracovia. Long. occ. 2, 25, 45, lat. 51, 30, 49, Vedi New-Losnos.

Longanico, città della Morea, soll' Alfeo, nel sito ove un tempo era Pisa, in Elide.

LONGERAMPS, Longus Campus, ez-abbazin di religiose francescane (Senna), cel, per le accadeune di musica spirituale che vi si facevano, e pel corso di carrozze che ha luogo anche al presente ne' tre ultimi giorni della settimana santa verso il bosco di Boulogne; a 2 l. O. da Parigi

Lonceat, borgo della Sciampagna ( Alta Marna ) w; c. l. di cant. e circond. di Langres 3 , da cui è dist. 3 l. S.

Losceptena, b. delle Bergogna (Saona-e-Loira), a 3 l. N. E. de Verdun-sul-Douls e 2 l. da Scurre ©. Costa d' evo. Losceptena, b. del ducato di Bar (Mosa), dist. 1. da Bark-Duc @.—Altro, rella

Sciampagna (Alta-Marna), a 4 l. S. O. da Vassy ed 1 L da Montierender 3. Losgroan, pie città e cont d'Irl., provi

di Leinster, sol Camlin, a 24 l. N. 1/4 O. da Dublino. -- La cont. ha 7 l. di lungh., 5 di largit., 1,000 case e 50,000 ahit. Contrada ricra ed amena. Long - Islan ossie Isola - Lunga,

degli Stati-Uniti, nella Nuova-Yorck, di circa 46 L di largh. e 62 di longh.; divisa in 3 contce, del Re, della Regina e di Suffolk. Abb. di legosmi, pascoli e bestiami. Pop. nel 1792, 41.782 abit.

L'acturezo, h. dell' Isola-di-Fr., sul fio-micello lvette (Senna-ed-Oisa), 3 1,800 abit.; a 4 l. S. O. da Parigi; c. l. di cant. e rircond. di Corbeil. Fiere di 2 giorni, 25 ging e 20 dec.

Lose-Mannow, b. del Massachussetts (Sta-ti-Uniti), ad 1 1 S. da Springfield. Lose-Nase, città della China, prov. di Se-Tchuen, Long. 122. 18. lat. 32. 22.

LONGAY, grosso h. del Percese (Orna), 3; 2,635 abit.; c. l. di cant. e circond. di Mortague, da cui è dist. 3 leghe.

Loscoscoo, b. situato nel centro della Calabira cit., nel r. di Napoli; miniere d' rgento e mercurio. Lorcossuano, porto dell' isola di Sardegna,

nel paese dello stesso nome, situato sulla pun-ta sett. dell'isola, poco distante da Civita. LONGPENDE, stagno del Charolese (Saonae-Loira), a 2 l. da Moncenis : è destinatu al essere il punto di divisione del canale di

Borgogna. Loseva, b. d' Angiò ( Maina-e-Loira ), sul coull. de fi. Latant d Authion , w; c. l. di rant e circond. di Bange, da cui è dist. 4 l. S. e 3 N. da Saumur . Mercato consid. il giovedi.

LOSGUSTAL, horgo di Picardia (Somna), a 3 l. N. O. da Peronna, e 2 l. da Albert O. struzione. Londra è patria di Milton, Baco-ne, Brown, Halley, Pope ec.; a 360 l. N. O. da Roma, 105 leghe S. E. da Dublino, LOSOTEVELE, h. della Normandia ( Senna-Inferiore ), c. l. di eant e circond, di Dieppe, da cui è dist. 4 l. S. O., ed una lega da Bellemare 3. - Altro (Nord), ad 1 l. 122 S. da Edimburgo, 105 l. di 2,000 tese da Maubringe, ed t l. da Bavay . - Altro. (Vandea), ad 1 l. E. da Talmont. Les Sa-

Losetrow, città (Mosella), 3 x; 1,5;6 abit. Fabbr. di canne da fucile; c. l. di cunt. e circond. di Briey, da cui è dist. 8 l. N. O., e 3 l. da Bar. Ter. fert. in grans.

Losevet, pic. e ferte città di Lorena (Morella),  $\mathbf{Q} = \mathbf{y}_1$ ,  $\mathbf{y}_2$ ,  $\mathbf{y}_3$ ,  $\mathbf{y}_4$ ,  $\mathbf{y}_3$ ,  $\mathbf{y}_4$ ,  $\mathbf{y}_3$ ,  $\mathbf{y}_4$ ,

Verona, e o S. O. da vicetala.

Loxary, b. (Charente-Inf.), c. l. di cant.
e circond, di S. Gio-anni-d' Angely Q, da cui
è dist. 3 l. N. — Altro, in Normandia (Orna), a 2 l. N. O. da Demfront Q.

Lossac, b. dell' Angonese (Charente-Inf.),

Lossec, b. dell' Angonesie (Charenbellot), a 31. S. O. da Cogne, c. 31. da Pont Ф.
Losseta-Satturn, città della Franca-Cont.
Losseta-Satturn, città della Franca-Cont.
Lord, D. ag. Cont. Brea d'un g., il
Digica, Pleasarmone, Linne e Micro. Si pagano per Parrij poste (q. 12. Sal Selvan; da
B. S. da 184, q. E. da Chilone e 105 E.
da Parriji, (dist. leg. 411 chilom.) Long. 3,
15. hat, § 6, 35.

Lon, h. di Fiandra (r. de Paesi-Bassi), a 2 l. S. E. da Fornes.

Loo, cast. appart. al re de Paesi-Bassi, nella Gheldria ofandese; a 3 l. O. da Deventer. —Altro east. ivi vicino chiamasi il Piecelo-Loo.

Lon, Vedi STANT-Lon.

LOCCHRISTY, villaggio del r. de Paesi-Bassi a 2 l. E. da Gand.

LOPATRA, capo che forma la punta merid. del Kamtsciatka. Long. 154. 22. 3o. E. lat. 51. o. 15. LOBARATTO, villaggio consid. dell'isola di Malta; evvi una gr. chicsa nuova, dalla quale

si discende in un'altra più piccola; in essa sono due cappelle vicino ad una pic. grota, in cui dicest albia dimorato S. Paolo, É dist. mezra l. dalla città vecchia.

Loanus, ant. città d' Afr., reggerza di Tunisi, in Barbaria. In una pianora fert. in grano; a 60 1 S. O. da Tunisi. Long. 26. 35. lat. 35. 35.

Loaca, Eliocrata, ant. città di Sp., nel r. di Murcia. I suoi abitanti sono agricoltari; il terr. produce una consid. quantità di potassa; posta s pra no caninenza; a 14 l. S. O. da Murcia. Long. occ. 12. lat. 57. 20.

Louxas, in tenheco Loransuicav. Lenhamita, g., prev. di Fr.; cond. N. col Lambiu, e. prev. di Fr.; cond. N. col Lambiu, e. prev. di Fr.; cond. Scienperas e. col dinata e. col di Enes Scienperas e. col dinata di Bar, di virra de l. di Ingal. e. S5 di Ingal., Sorma i, d'apparenti della gir. Fra coltat a Luiga XV in cambio della gir. Fra coltat a Luiga XV in cambio della prasta. e. rimina alla Fr. nel 1766, dopo la nouve di Starisho, re di Follosia, suectra della coltata e. Cantana, e. rimina di Fr. nel 176 coltata e. Louxana, e. suit in Toccasa, suit contra Louxana, esti in Toccasa, suit contra

. . . .

di questo nome, nel Pisano Longuezo (S.), gr. fisme dell' Amer. set, chiamato altresi dagli abit. del paese fiare del Canada; serie dal laco Ontario, trascsa una parte del Canada, e abocca nell'oceano Atlantico, in un golfo al quale di il nome. Non comincia che a Quebee ad eser navigabile a engione delle cascate. Fermi molte luje e porti , e melte fertilissime iole; la ma fice he 30 l. di larghezza. — Bajafo il repo Est ed il polto Anodir, preso alo stretto di Bering, che separa l' Asia dall'America, — Capo, sulla costa del Però, al del golfo Ginayagi il. Lat. 1. S. long 81. 38. — Punta la più sett. dell' is, Beale, il S. E. del golfo S. Lorenzo, nell'America del S. E. Norenzo. N. Latit. 47. 5. N. long. 62. 36. O.-Parts la più sett. della Granata, una delle Antiic. - Isola, sulla costa del Perù, al N. di Morro-Solar, a 2 L O, dal capo Callao -- Isola, sulla costa N. E. d'Asia. Lat. N. 63.

47. long. 147. 5. O. LORETO, Louretum, pic. ma fortissima med rna città vesc. d'It., negli Stati-Poutific, posta sulla semmità d'una collica ; delegazie di Maccrata, prov. della Marca. Cheu ricca e magnifica dedicata alla Vergine. Cappella celchre detta danta Casa, che deci trasportata dogli Angeli dalla Palestina is Dalmazia, e dalla Dalmazia in Italia. Segre stia, gran sala del tesoro, palazzo episcopo-le e spezieria, nella quale si ammirano 300 vasi dipinti su'disegni di Raffaello e di Giulio Romano. Le passate vicende privarono in gran parte quella chiesa delle sue ricchezz, principalmente del tesoro alienato in grat parte dai Papi. Pellegrinaggio frequentatisimo. Molti mendicanti. En occupata nel 1797 dai Francesi, che portarono in Francia la s'atna della Madonna, la quale poi bano restituita. Pop. 6,000 ahit. Fiere di 3 giorn 8 e 28 settembre, ad 1 L dal p lo di Vene zia, 5 1. S. E. da Anoma e 43 N. E. da Ro ma. Long. 11. 14. 50. lat. 45. 27. - Piccoli città sulla Costa-d'Oro della California, preso al mar Vermiglio, a 360 leghe N. O. del Messico.

Messec.

Lourz-tr-Boccage, b. del Gatinese (Seurae-Marna). c. l. di cant. e circond. di Poutzinebleau, da cui è dist. 6 l. S. E., 3 1/2 E. da Nemours, e 2 l. da Egreville .

da Nemours, e 2 l. da Egreville .

Longues, pic. città di Provenza (Varo), c. l.
di cant. e circond. di Braguignano, da cui
è dist. 2 l. S. O., e 2 l. dal Luc 5,5,05
abit.

Louwr o Loxerre, porto città di Briana (Morhalm), all'estirmità (della baja de Sanga (Morhalm), all'estirmità (della baja de Sanga (Morhalm), all'estirmità (morhalm), all'estima (Morhalm), all'estim

tin ., prov. del Casentino.

Lonot , b. del Delfinato ( Droma ) , 9

× 1 2,344 abit. Fabbr. di seta , d'organzini;

Common Carmin

e. l. di cant. o circondarlo di Valenza. cui è distante 6 leghe S. Com. di pelli. Patria di Fanjas di St. Fond.

Loans, pic. città del Nivernese (Nievre), 🐠; 2, 60 abit.; c. l. di cant. e circond. di

Clamecy , da cui é dist. 7 l. S. E. Logo, horgo in Toscana, nel Fiorentino Valdaruo di sopra con potestà ; fiera, lunedi; mar. e user. dopo la 2.º domenica di sett., mercato lunedi.

Losovx (il), b. (Loirs-Inf.), c. l. di cant., a 4 l. da Nantes 3. Losovis, b. della Lorena (Meuribe), c.

L di cant. e circond. di Sarrelurgo 3, da cui è dist. 2 l. S. O.

Loans, pic. citlà (Koiret), @; 1,628 abit; e. l. di cant. e circond. di Montargia, da cui è dist. 5 l. S. O. Concie. Los-Angres, Vedi Angres.

LOBANNA, mna delle più gr. città della Svizzera, cap. del cant. di Vaud, a mezza I. dal lago di Ginevra, situata sopra tre colline, a mezza I. di distanza dall'ant. Lousonium. Accademia stabilita nel 1537, e collegio nel 1543. Aria pura e salubre . Contorni superbi , e ponti di vista pittoreschi. Bella cattedrale. Castello, già palazzo de' vescovi, ove si tengono le sedute del gr. e del p. consiglio, del trib. d'appello ec.; spedale; palazzo di città. Fal-br. di tele e panni, orificerie, giojellicre, li-bri e cuoja concie; 16,000 abit. Patria di Tissot, Crouzas, Court de Gébelin ec. A 18 L e mezzo S. O. da Berna, ed 11 e mezzo N. E. da Ginevra, Long. 24. 25. 15. E. lat. 46. 31. 5.

Louvocoassa, borgo di Russia gov. di Tobolsk, a 40 l. O. 1/4 N. da Jeniscik.

LOSLAU, pie. città della Slesia, ducato di Batibor, da cui è dist. 4 L.S. E. Loss, isole sulla costa or. d' Afr., al S. E. di Bisagos. Long. occ. 15. 40. lat. 9. 27. Loss, Loos o Bonentonn, città del r. dei

Pacsi-Bassi, a 3 l. S. 1/4 E. da Hasselt. Lor (il), fi. di Fr., che ha la sorgente al di sopra di Menda, e sbocca nella Garonna, a Aiguillon. Comincia ad esser navigabile ad Entraigues

Lor (dip. del ), formate dall' ex-Quercy. Cabors, c. I.; 3 circond. v sotto-pref.: Cahors, Figeac e Gourdon. Superficie, 362 L nadrate, e 275,296 abit. Paese fert., abb. di grano e vinu eccellente, frutti, gelsi e zafferano. Fabbr. di panni, saje, droghetti, cadi, tele, drappi di seta e cartiere. Irrigato dal Lot e dalla Dordogna , e traversato dalle strade da Limoges e Tolosa a Cahors; 20.º divia milit., dioc. di Cahors e corte reale d'Agen-

Lot-z-Gaanna ( dip. del ), uno dei 4 for-mati dalla Gujenua, dall' Agenese ec. Agen, L; 4 circond. o sotto-pref. ; Agen, Nerac , Marmande e Villeneuve-d' Agen. Superficie, 285 L quadrate, Pop. 330,121 abit. Il territorio è sterile ed incolto in molti luoghi ; ma lungo i fiumi è fertillissimo. Prod. frumento, segale, orzo, piselli, fave, legumi, canapa, lino, tabacco, molto vino e prune dette d' A-Ren ; miniere di ferro , coneie , cartiere , fon-derie e man. di tele da vele. Com. assai consid. di farine biscotto , frutti e tabacco, Irrisalo da fi. Garonna, Lot e Baise, e traversolo delle strade marstre de Bordeoux , Tarbes e Tolosa ad Agen. 20.º divisione militares dioc. e corte reale d'Agen.

LOTHIANA, prov. maritt. della Scozia merid., contenuta nelle contee d'Edimburgo,

Linlithgow e Haddington. LOUASS, LOUMANS, pic. città della Bresse Chalunaise (Saona-e-Loira), •; 3,072 abit.; c. l. di sotto-pref. , trih. di pr. ist. e di com. Fonderie. Fiere 6 e 24 feb., 5 g.; 22 mar-27, 4 g.; 3 e 20 giug., 5. g.; 17 dec., 6 g.; a 6 l. S. E. da Chât ms-sulla-Saona.

Lourez (S.), b. della Gujenna (Gironda), a 3 l. N. E. da Bordense .

LOUDS, villaggi, di Velay ( Alta-Loirs ), c. I. di cant. e eurond. del Puy , da cui

è dist. 3 l. N. O. Loundac, b. di Brettagna (Coste-del-Nord). • K; 6,096 abit.; c. l. di sotto-pref., trib.

di pr. ist. e camera delle man. Fond.; fabbriche di tele di Brettagna ne' contorni. Fiere, il 1.º d'ugni mese; m reato consid. ogni salsato, A 10 I. S. da St. Brieux.

LOUDEN, ant. citti del Poitou (Vienna),

; 5,170 abit.; sotto-pref. e trib. di pr. ist.;
com. di grano, vini bianchi, acqua-vite, enoja, cera, mèle, lino, canapa, concie, e l'ab-br. di panni e trine ordinarie. È cel. per le avventure del curato Urbano Grandier che vi for abbruciato come stregone. Sopra un'eminen-

m aubrucaso come stregune. Sopra un'eminen-za; a 15 l. S. da Toura, e 69 S. O. da Parigi. Long. occ. 2. 13. lat. 47. 2. Lottour, b. della Linguadoca (Gard), ad 1 l. S. E. da Bagnots .

Love, b. della Maina (Sarta), sul Vangre, c. l. di cant. e circond. del Mans . da cui e dist. 7 l. O. Cartiera. Louenne, b. dell' Angio (Maina-e-Loira) a

3 l. O. da Sanmur , e 2 L da Rosiers 3. LOUGHHOROUGH, pic. città della cont. di Lei-cester, da cui è dist. 4 l. N., in Ing., sul Soar.

LONGHARICKLAND , b. d' Irl. , cont. di Down, a 19 l. E. da Dublino. LOUGHAES, b. d'Irl., cont. di Galloway,

da cui è dist. 5 l. S. O. Loucars, villagio della F.-Cont. (Alto-Renn), sorgente d'acqua medicinale, chiamata la Jan-ta-t'ontana; a 2 l. da Montélliard ... L'utunss, b. del Torenese (Indre-c-Loira), a 6 l. S. da Tours, e 2 l. da Cormery ... Fie-

re di 6 g., 6 e 24 feb. e 3 e 20 ging. : di 4 g., 22 marzo, e di 6 g., 17 dec. Cavalli e telerie.

Lovis, b. del Poittu (Due-Sevre), ad 8 L N. O. da Poitiers, ed 1 L da Airvault . LOUISTILE, città degli Stati-Uniti, capitale della Georgia, sull' Ogechee. Pop. 8,000 abit. A 23 l. S. E. da Augusta.—Altra, nel Kentukey, sull'Ohio, a 30 l. O. da Lexin-

LOULAY; b. (Charente-Inf.), c. l. di cant.', dist. 3 l. da S. Gio.-d' Angely .

Lour (S.) b. del Poitou (Duc-Sevre), c. l.

di cant. e circond. di Parthenay, da cui è dist. 5 l. N. 1/4 E., ed 1 l. da Arvault • — Altro, nel dip. dell' Alta-Saona, c. l. di cant. e circoond. di Lure, da cui è dist. 7 l. N. O., e 2 l. da Lurruil 3. Arqua di cilicge; liera il 1.º lun, di ogni mose,

L. 1002. (la), h. della Belsia (Eure-e-Loir), 100; c. l. di caut. e circond. di Nogent-le-Rotro i, da cui è dist. 5 l., e 2 l. da Chumprond 4.

Louriac, b. d'Armagnac (Gironda), dist.

LOUPLAN, pic. eith sullo stagno di Thau (Berault), a 4 l. N. E. da Agde, ed 1 l. da Mete 4.

Lormons, pic. città di Guascegua (Alti-Preuse), trib, di pr. ist. del circoud. d'Argelia; fabbr. di tale di lino, fazzoletti eveli crespi; spora una rupe; sul Gave di Pau; a 4 leche O. da Bagnérol, d. sc; 3,073 abir. c. l. di cant e circoudario d'Argelès dal cui è dist. 3 l. N. O. Longitud. oce. 2. 22. latitalure 43. 8.

LOUROUX, b. (Maina-e-Loira), c. l. di cant. e circond d'Angers , da cui è distante 6 l. O.

 O.
 Lourn, pie. città e cont. d' Irl., prov. di Leinster, a 3 l. S. O. da Dandulk.—La contra, la cap. della quale è Drogheda, ha 7 l. di

lungh. e 3 di largh., e 57,750 abit. Locyanse, b. dell'Augio (Maina-e-Loira), a 7 l. N. O. da Angers, ed i l. da Segre @. Louverstay, b. (Majenna), a 2 l. N. da

Louviené-Au-Dissar, b. (Ille-c-Vilaine); x, c. l. di cant., a 4 l. N. E. da Fougéres ①.

Louvient, b. di Guascogna (Lande), a 4

LOUVIGHT, B. di Guascogna (Lande), a 4 l. N. da Lescar, e 5 da Bajonna 3. Louvigne, b. della Maina (Majenna), a 2 l. E. da Lavat 4.

Louvois, b. con un superbo castello (Marna), a 5 leghe S. da Reims, e 3 leghe da Enermi Q.

Lorruss, b. (Sennas-d-Oiss) 6., x; § § 3. hit; § 6 1. N. E. de Parigi.
Lorvaro, gr. città der, de Paei-Basin, net
Lorvaro, gr. città der, de Paei-Basin, net
pelazza pubblico est ature dirigi inagnifici. Questa città comunica con Malors no diante una
ci di como de la tric dirigi inagnifici. Questa città comunica con Malors no diante una
ci d'oite di mavoiri palfinerie di ancoderso.
Fierra di 10 p., la 1.º donn di setta, unercancel comi norta. Parira di Bernarda van Iliacel comi norta. Parira di Bernarda van Ilianello, e. ç 3 N. 1/1 E. de Parigi. Longitudine 2. 11. 3. E. tal. 55. 53. 3. de.

L'ivegnie, b. del r. de Pacsi-Bassi, a 4 l. S. E. da Lingi.

LOYSTEIN, forte d'Olanda (r. de' Paesi-Bassi), ad 1 l. S. O. da Goreum. LOYTZOVA, piccola città di Russia, a 6 leghe N. E. da Verknoi-Oudimk, gov. d' Irantsk.

Low (East e West), due borghi della con-

tea di Cornovaglia, dist. 2 l. l'uno dall'altro, ad 8 l. S. O. da Launcesbon. L'owgastrats, pie, città di Baviera, a 4 l. S. E. da Heilbron, c. l. d'una cont. di questo nome, che apparteneva alla casa di Wer-

theim; oggi mediatizzata. Lowertz (lago), uno de più be laghi della Svizzera, nel cant di Schwitz.

Lowicz, città di Pollonia, sul fiumicello Bzura, a 7 l. S. da Plosko. Lowas, città di Finlandia, edificato presso alle ant. frontiere russe nel 1735.

so alle ant, frontiere russe nel 1735. Lowostrz, città di Boemia al N. di Leutmeritz, sull'Elba; nel 1756 batt. fra 'l re di Prussia e gli Austriari.

LOWT, b. d'Ing., nella cont. di Lincoln, da eni è dist. 8 l. N. E.

da en è dist. 8 l. N. E.

Loxa o Loza, città cons. di Spagna, nel
r. di Granata, sul Xenil, a 6 l. U. da Granata, in un terri territe ed ameno.

Loxa, città dell' Amer, merid, nel Perú. Prod. cocciniglia e china; miniere d' oru; a 31 l. S. O. da Guenca. Long. occ. 81. 43. 31.

Jat. S. 4.
L. Potta, cast. nel quale è nato S. Ignazio, poco dit. da Placencia, nel Guiposcoa, in Ispagas. — Città di questo nome nel Perù, udicoza di Quito, a 15 I. S. da Loxa.
L'yrz, città della Pomerania cit., sul fi.

Pene, dist. 9 l. da Stralsunda Luxr, b. della Santogna (Charente-Inf.), a 7 l. N. E. da Santogna (Charente-Inf.)

a 7 l. N. E. da Saintes, e 3 l. da S. Grovanni-d'Angety . Luzina, pic. catena di montagne che fa parte delle Sevenne, fra Menda ed Uzes; i

li Lot e Taru hamm quivi le ler sorgenti.
Lucktas, Drazas (nipol. lla) formatu della parte N. O. della Linguado-e Inf. e dila parte N. O. della Linguado-e Inf. e dila parte N. O. della Linguado-e Inf. e diparte N. O. della Linguado-e Inf. e diparte Inf. Nacional Properties of the Control
o solio-pect In Mende, Marriydo e Pience,
y a canto e piencia parte in pa

Nines.
LUAND (il), b. della Maina (Surla) a 3 1.
S. dalla Ferté-Bernard, e 2 1. da Conneré 3.
LUBERE, pic. città del r. d'Annover, a 5

 O. da Minden.
LUSSEN, piccola città, cap. della Lusszia-Inf., nel ducato di Sasonia (Stati-Prussiani), salle Spres, ad 8 l. N. O. da Cothus.
LUSSECA, in tedesco LUSSECE Lubretum.

Lubena, gr., bella, ricca, forte e cel. città di Germania, nel cir. della Susonia-liof, cape della Vagria, con una cittad. ed un buon porto. Un tempo libera, inperiale, ansentiac e floridissima; oggi libera e facente parte della Confederazion germanica. Edilicata nel 1147 da Adollo III. conte d' Helatein-Schaumburgs. Superbi editifi-j publicipi ; e parecchi spedali. Nel soppresso convento di Statta Catrona giunascio di sette classi; fo, 5000 sobi. Il seriora giunascio di sette classi; fo, 5000 sobi. Il

S-nato è composto di 4 borgomastri e 16 senatori. È una delle più considerabili piazze di com. d' Eur. Gran com. di transito fra ? Mezzodi ed il Baltico. Balfinerie di zucchero, man, di tanilicio e seteric, sapone, tele da vele, tabacco e marrocchini, fonderie di campane e cannoni e costruzione di bastiment.i. il peso di Luberca è un 3 per cento più leggiero del peso di marco. Sit. sul confl. de ti. Trava , Wacknutz e Steckenitz , presso al Baltico, a 9 l. N. da Lawemburgo, 15 N. E. da Ambergo, e 55 S. 1/4 O. da Co-penaghen. Long. 8, 20, 37, E. lat. N. 53, 31, 18. Nel 1806 segui un sauguinoso combatti-mento nelle strade della città fra' Francesi ed i Prossiani. - Il vescovato di Lubecca appartiene attualmente al duca di Holstein-Oldemburgo.

Lusza, città della Slesia-prossiana, dist. 5

 da Lignitz. Man. di panni. Lucerau , pic. città della Lusozia-Inf., nel ducato di Sassonia (Stati-Prussiani), a 3 l. S.

E. da Lubben. LUSZESAC, b. del Limosino (Corrèze), c.

1. di cant. e circond. di Brives, da cui e di-

atante 8 l. N. 1/4 O. e 3 l. da Uzerche .. LUMBARA , in Tedesco LAUBACH O LAYBACH, bella città vescovile degli Stati-Austriaci, cap. della Carniola super. (r. d Illiria). Cel. pel congresso del 1801 e 1821; 16,000 abit.; a 18 Losers of the Chapenfurth, c Go S. 1/4 O. da Vienna. Lat. N. 46. 1. 48. long. 12. 26. 25. Lustrz n Luss, città del Mecklemburgo sull'Elba, a 12 l. S. E. da Schwerin. Luszanz, città della Siesia, prov. di Op-

peln, da cui è dist. 10 l. E.

LUZZINO, bella città del r. di Pollonia, nella Gallizia occ. Accademia e magnifica sinagoga; sulla Bystizna, a 36 l. S. E. da Varsavia. Long. 20. 10. lat. 51. 14.

LUBBURUTZ, piec. ma graziosa città della Slexia, a 4 l. N. E. da Jägerndorf. Lnc (il), b. del Delfinato (Droma), c. L di cant. e circond. di Die , da cui è distante 3 l. S .- Altro , in Provenza (Varo) , x; 3,020 abit; a 2 L S. da Sorgues, e

3 E. da Brignolles. Lnc (St.), h. della Normandia (Eure), a

2 l. e mezzo S. da Evreur Q. LUCAIR ( le ), O ISOLE BAHAMA, gran numero d'isole dell'Amer. sett., all'ingresso del golio del Messeo, scoperte da Cristoforo Co-lombo; ma quasi tutte deserte. Appartengo-no agl'ing. Le principali si fanno ascendere

al numero di 11. e fra queste la Provviden-Z.i., Bahansa e Lucoyaneq e. Lucan-nr-Banamana (St.), bella città di Sp., nell' Andalusia, con ottimo porto, all' imbocпен дименция , соп онимо рогго, all imbo-catura del Guadalquivir, a 19 1. S. 1/4 О. da Siviglia. Long. осс. 8. 40. lat. 36. 45. 30. Lincan-de-Graniana (St. ), città forte di Sp. (Andalusia), sulla Guadiana, a 39 I. О. da Siviglia.

LUCARDO, b. in Toscana, nel Fiorentino, vicino a Certaldo. Long. 8. 47. 18. lat. 43.

36. 11. LUCAR-LA-MAJOR (St.) , piccola città di Sp. (Andalusia) , a 10 l. N. O. da Siviglia. J. D. de Berry (Indre), a 2 l. S. O. da Valencay .

LUCAY-LE-CAPTIF, b. del Berry (Indre), a 3 l. N. O. da Issoudon, e 2 leghe da Va-

LUCCA, antica città arciv. d' It., cap. del ducato di Lucca, situata in un' amena pia-nura irrigata dal Serchio, che va a gittarsi nel Medit. poco dist., e dall'Ozzori, ch' è un ramo del medesimo fi.; è circondata da fertili cultine, ha poco men d'una l. di circui-to, ed ultre a 35,000 abit. I suoi edifizi, senza esser sontuosi, sonn assai enmodi, e le strade sono lastricate di pietre grandi. Belle chiese: cattedrale ov'é il Volto-Santo, l'Umiltà , San Ponziano ec. Belliss. palazzo du-calc. Le fortificazi ni regolari e ben conservate servono di passeggio. Avanzi d'un ant-anfiteatro. Com. consid. di man. specialmente di seta, vini , olj , frutti ed olive. A circa 5 I. dalla città trovansi i bagni detti di Lucca in oggi frequentatissimi , c cel. per il clima e per la salubrità delle loro acque termali.A 4 l. Il. E. da Pisa, 17 N. O. da Firenze, 8 N. E. da Livorno, c 249 S. S. E. da Parigi. Long. 8. 15. lat. 43. 49. 3.—Il ducato di Lucca era una repubblica aristocratica sotto la protezione dell'impero di Germ. Dopo la conquista dell' It. fatta da' Fr. , la costituzione fu rambiata in democratica. Poscia Bonsparte eramonata di democratica, possa sonoparte e-resse questo parse in principato a favore di suo cognato Bariocchi; finalmente coll'atto del congresso di Vienna, Lucca, eretta in duca-to, è stata data all' infante Maria Lussa di Borbone; ma reversibile al gr.-d. di Toscana Questo pie, paese ha circa 10 l. di hugh, ed 8 di largh., e produce olio finissimo, agru-mi, castagne ed altri frotti, grani, marmi ec. Sono presso il mare eccel, i pas oli ove cra-no numerose gregge. I Lucchesi sonn gli agricoltori più laboriosi ed industri dell'Italia . Sotto le loro mani operose il territorio è divenuto un vasto giardino; 131,000 abit. Nel Lucchese tengonsi le scritture in lire lucchesi , da 20 soldi a 12 danari ; 100 lire lucchesi sono 75 franchi, e 112 lire lucchesi sono

100 lire toscane.

Lucca, pic. città del principato d' Altem-burgo, da cui è dist. 4 l. N. O. Luccau, città della Bassa-Luszia, nel d. di Sassonia, a 16 l. E. da Wittemberg (Sta-ti-Prussiani ).

Luce (S), villaggio in Tosc., nel Pisano, dalla parte destra della Val-di-Fine, sul gio-go di Montevaso. Lncé (Grand), piccola città della Maina

(Sarta), c. l. di cant. e circond. di St. Calais, da cui è dist. 5 l. O. 1/4 S., e 6 leghe dal Mans . Lucean , b. della Maina (Sarta) , dist. 1 L da Chdteau-du-Loir .

Lucrenza, aut. abbazia di Certosini, sul Lutzel, nel vesc. di Basilea, da cui è dist. 5 leghe.

Lineasuraco, Luxemburgum, città consid. e fortissima, cap. del gr.-d. dello stesso nome. Luigi XIV la prese nel 1684, e ne accrebbe le fortificazioni a segno, che divenne una delle più rispettabili piazze dell' Eur.; fu ceduta alla Sp. pel trattato di Ruwick ; i Pr. se ne impadronirono nel 1701; ma alla pace d'Utrecht passò alla casa d'Austria. I Fran-

cesi la ripresero nel 1795, e ne fecero il c. I. del dip. delle Foreste. Pop. 9,500 abit.; il finme Alzette la divide in alta e bassa. Concie di cuoja e pellami ; fabbr. di tele stimate, di majohea e cartiere. Fiere 24 giug., 15 g.; fiere d'un g., il 1.º mercoledi di gen, delle Ceneri, della 4.º settimana d'aprile, dopo S. Giovanni e della 4.º settimana d'utt.; a 10 L S. O. da Treveri e 91 N. E. da Parigi Long. 3. 49. 26. E. lat. 49. 37. 38.

Lucensuaco (granducato di), formava una delle 17 provincie de Paesi-Bassi, ed apparteneva in parte all' Austria ed in parte alla Francia, Nel 1814 la porzione austriaca, alla quale fu riunita una parte del docato di Buglione, è stata incorporata al regno de Pae-si-Bassi . Questo gr.-d. è incluso nella Conf. germ. Pop., non compresa la parte del ducato di Buglione, 360,000 abit, superficie, 360 I. quadrate ; una grand' estensione di questo paese è occupata dal bosco dell'Ardenne. Ha min. di ferro, e molte fucine ove si fondono i minerali, e si lavora il ferro. Esse formano quasi tutta la ricchezza del paese.

Lucera, pic. città di Spagna, nell'Anda-lusia, sul Tinto. Produce buoni vini ; a 7 l. dall' Oceano e 20 l. O. da Siviglia.

LOCENAY-L' EVÊQUE, b. di Borgogna (Sao-LOCKNAT-LEVEUTE, D. OH POTROGRA (San-nae-Loira), c. l. di cant. e circond. d'Autum , da cui è dist. 4 l. N.
LUCKNAT-LES-AIX, b. del Nivernese (Nièvre), c. l. di cant. e circond. di Dècize ,

da cui é dist. 3 L S.

Luczna, Luceria, ant. città del r. di Napoli , nella Capitanata con vesc. suffr. di Benevento. Fabhr. di panni, a 12 l. S. O. da Manfredonia. Questa città era anticamente una delle più fam. del Sannin. In essa il console Lucio Papirio vendicò l'affronto che i Romani ricevettero alle Forche Caudine. Il solo avanzo di architettura romana, che vi rimane, è una gran torre posta in mezzo del suo cast. Nel 1269 i Saraccii ne furono discacciati da Carlo I , fratello di S. Luigi. Long. 12. 59. lat. 41. 28.

Luczana (il cantone di ), uno de 6 can-toni direttoriali della Confederazione svizzera, Superficie 31 miglia quadrate di Germ. Pop. nel 1810 , 101,904 ahit. La parte merid. é montuosa ; il resto è atto alla coltura. Poche viti, e buoni pascoli nell'Entlibuch. Poco com., e non molte manifatture. Il cantone è catto-

lico. La cap. è;

Loczana, città bella ed assai gr., presso al monte Pilato. Essendo sulla strada della Svizzera pel monte S. Gottardo fa un comragguardevole di transito coll'Italia, singolarmente in riso, pelli e kirschwasser. Residenza del Nunzio apostolico. Ogni 6 anni vi si tiene la dicta; sit sul lago di Lucerna, nel luogo ove dal medesimo sorte il fiu. Reuss s pop. 5,000 abit. E molto ben fabbrie., ed i suoi principati edifizi sono, la chiesa collegiale, il palazzo di città, la macchina idranlica, ed i tre bei ponti che attraversano il fiume; a 12 J. S. O. da Zurigo , 19 S. E. da Busi ka, 14 N. E. da Berna, e 150 E. S. E. da Parigi. Long. 5. 51. lat. 46. 55. LOCERNA (lago di), o DEI QUATTRO CAN-

ront, uno de più belli della Svizzera, di

circa o l, di longh, e 4 nella maggior soa largh., abbondantiss di pesci, e circondato quasi da ogni parte di monti di 2,000 ad 8,000 piedi di alt. L'elevazione del lago è di 1,53n picdi sul livello del mare. La sua for-ma è irregolare a motivo de' golti di Kusnacht, Lucerna, Alpuach e Brunnen. Questo lago , la di cui navigazione è pericolosa , riceve una moltitudine di torrenti ed è traversato dal fi. Reuss . La sua profondità media è di 600 pi di . Esso hagna anche i cantoni d' Uri , Schwitz ed Underwald.

Lucenna o Lusenus, piccola città del Pie-monte, nella valle del suo nome, e. l. di mandamento e prov. di Pineroto, da cui è

distante 2 L S.

Lucneva, b. della Picardia (Somma), a 2 l. N. E. da Doulens . LUCHY, F. della Picardia (Oisa), a 3 l. N. da Beauvais, e 2 l. da Clermont .

Locia (Santa), isoletta dell' America, una delle Antille, al S. della Martinicea, all O. della Barlada, ed al N. E. di S. Vincenzo; di 10 L di lungh., e 4 di largh. Appartieue agli Ing., a quali fi ceduta dalla Fran. nel 1814. Nel 1789 era la sua pop. di 20,800 abitanti , oggi è di 25,000. Sonovi dei vulcani e delle fontane d'acqua bollente . Prod. zucchero, caecaos, catie ed ottimo legno da rostruzione. Le due alte montagne chiamate i Chiodi di Sant Alusia la tanno scoprire ad una gran distanza. Longit. ( punta S. ), 62.
11. 40. lat. 13. 23. 40.—Una delle isole del
Capo-Verde, fra S. Niccola e S. Vincenzo. Long. occ. 26, 52, lat. 16, 42. Disabitata. -Villa: gio della Lorena (Mosa), a 2 l. da Commerce 6; a poca distanza picc. selva dalla quale si ricava il legno odurifero di S. Lucia.

LUCIANA, villaggio in Toscana, nel Pisano, dalla parte destra della Val-di-Fine, sul giogo di Montevaso.

LUCIGNANO, terra in Toscana, nel Fioren-

tino, con potestà ; 1,500 abit. Fu presa e ri presa più volte nelle guerre tra i Fi rentini ed i Sanesi; mercato. martedi e sabato LUCIPARA, isola dell' Arcipelago d'Asia, nello stretto di Banca. Lo stretto della Sonda è al N. Longitudine 103. 57. 30. latitudi-

ne S. 3. 10. 45. LUCRENWALD, pic. città del ducato di Mag-deburgo (Stati-Prussiani), a 10 l. N. E. da

Wittemberg.

Lucasow, città dell' Indostan, cap. della prov. di Onde, sul Goomty, a 217 l. N. O. da Calcutta, Long, 79, 10, lat. 26, 35, Lucan, città di Pollonia, cap. della Vol-hinia (Russia), sul li. Ster., a 25 l. N. E. da Leopolda. Long. 23, 15, lat. 50, 50.

Luckow, pic. città del r. di Annover, a 15 l. S. E. da Luneburgo. LUGMANIER, catena di montagne delle Al-

pi , fra Dissentis e Bellinzoua.

Loco, castelletto appie d'un monte in Toscana, nel Fiorentino; dicesi essere appartenuto alla contessa Matilde. Vi era un cel aut. monastero di religiuse camaldolesi, che pos-sedevaun il fam quadro della pietà di An-drea del Sarto, ora esistente nel palazzo Patti di Firenac.

L'ecocaxor , città della Russia , nel gov. di Nijnci-Gorod , da cui è dist. 6 l. S. LOCOLENA, b. in Toscana, nel Fiorentino,

nel Valdaren di sopra-

Luces, pic. città del Priton (Vandea), 

; 2,963 abit.; c. l. di cant. e circond di Fontenay, da cui è dist. 7 l. E. Long. occ.

5. 30. lat. 46. 27. 14. Lucusus, popoli dell'interno della Ghinea, in Afr. Il purse prod. seta , cottone ed inda-

co. Fabb, di tappeti di seta e di cottone. Lucy-Le-Bois, villagio (Jonna), 3 x; 9/10 abit.; circond. d'Avalon, da cui è dist. 2

LOCZABA, città della Bucovina, a 25 l.S. da Czernowitz. LODANAR, r. d' Afr., che conf. al N. col Sahara, ed é abitato da Mori.

Lopp, villagiu della Palestina, a 5 l. S. E. da Jaffa.

Lune (il), città d'Angiò (Sarta), sul Loir • × ; 3,124 abit. ; com. di marroni. Fiera consid. il giuvedi dopo 18 sett., detta del Raillon , vendita di cuoja ; e. l. di cant. e circond. della Fléche, da cui è dist. 5 l. E.

LUDE O LUDGE, etità del principiato di Lippe, sull'Emmer, presso a Pyrmont. LUDGERSHALL, b. d'Ing., cont. di Wills, a 2 l. S. O. da Great-Bedwin.

Luntz, città di Boemia, cir. di Satz, da cui é dist. 6 l. S. O.

Lodlow, pic. città d'Ing., nella cont. di Shrop, sopra un'eminenza, presso al fiume Temb, a 9 l. S. da Shrewsbury.

Lubwicserne. Vedi Loisenaco. LUGARO, Lauis, Lucarum, b. consid. della Svizzera Italiana, nel cant. del Ticino, in un'amenissima situazione, sul lago di Luga-no; a 6 l. N. O. da Como e in S. O. da Chiavenna Long. 6. 37 2n, lat. 45, 59, 56, Paese fertile, prod. ottimi vini, frutti saporiti , olive e quantità di seta : alib. pure di pascoli ove allevasi molto bestiame; pop. 8,000 abit. Il lago, che forma parecchi goifi, è 882 piedi al di sopra del mare, e la sua maggior lunghezza è ili 9 l. Il borgo appartenne in autico ai Comaschi ed ai Milanesi, e fece parte in seguito del ducato di Milano, da cui fu ataccato sotto gli ultimi duchi, dagli Svizzeri che se ne re ero padroni. Com. consid. di seta; fiera annua di bestiame che è una delle principali d'It. Patria del cav. De menico Funtana, di Lodovico Antonio David e del cel, pittore Luini.

LUCEAC , b. d' Alvernia (Alta-Loira) , a 2 L da Brioude @

LUGRETZ, valle della Svizzera di 11 l. di lungh., circond. di ghiacciaje, nel cant. dei Grigioni presso Ilantz.

Locar, b. di Borgogna (Saona-e-Loira), c. I. di cant. e circond. di Macon, da cui è di-st. 3 l. N. O., e 2 l. da S. Oven . Luco, Locus Augusti, aut. eittà di Spa-ria, nella Galizia, sul Minho, con vese, suf-

fraganeo di Compostello, Fabbr. di lanificio ; 5,000 abit. Pesca abh. di salmoni e lamprede a. 4 l. S. E. da Mondonedo , 24 S. O. da Oviedo, e 23 E. 1/4 N. da Compostella Long. ecc. 9. 54. lat. 43. 1. — Luco, Lucus, Lucus Dianae, detta anche

Forum Licium, pic, città degli Stati-Pontifici, nella Romagna-Inf., situata fra i fi. Senio e Santerno, Pop. 10,000 abitanti; era anticamente fortezza consid. Questa città dopo aver camhiato spesso di sovrano restò alla casa d'Este. Alla merte del duca Allonso di Ferrara Clemente VIII fece di Lugo, come ai Ferrara una prov. della Chiesa. I Francesi vi entrarono nel 1796, ma gli abitanti avendogli discacciati, la città lu di moyn presa e saccheggiata. Fiera rinomata li 19 agosto di 14 giorni. A 13 l. S. E. da Ferrara, e 12 1/2 da Forli. LUCURT. Vedi AUZAT.

Luici, porto di S. Domingo, a 36 l. S. O. da Porto-al-Principe, Long. occ. 75. 32. 40. lat. 18. 14. 27

LUIGI-DELLA-PACE (S.), città del Messico; a 40 l. N. dal Messico; cap. d'una giurisdi-

Luici-nut-Porosi (S.), città del Messico, a 16 1. N. O. da S. Luigi-della-Pare ; 12,000 abit. Cap. d'una intendenza di questo nome, che racchinde la prov. di S. Luigi il movo regno di Leon, il Nuovo Santander e le provincie di Cohahnilla e di Paxas. Pop. 334,900 abit. Supreficie 27,801 l. quadrate. Luigi (S.), forte all'imboccatura del Sene-

gal; appart. alla Francia. Loici (S.), isola sulle coste del Brasile nel

gov. di Maragnone con un porto ed una città dello stesso nome, a 90 l.S. 1/4 O. da Para. LUINES O MAILLS, pic. citta del Torenese (Indree-Lioira), sulla Loira, x; a 3 L O. da Tours 3. L. occ. 1. 48. lat. 47. 23. 10. LUINEREACO, cap. dell'isola reale, America

sett., cun ottimo porto Long. occ. 62. 15. lat. 45. 53. 40. — Pic. città degli Stati-Uniti di Amer., cap. della contea di Luisa, in Virgi-nia, a 331.O. da Edenton.—Città del r. di Wirtemberga ed ficata nel 1708; a 5 l. N. O. da Suttgard. Pop. 5,890 abit. Man. di tele damascate e purvellane. Long. 6, 46, 30, lat. 28, 53, 13, - C. l. d'un dip., che comprende 7 baliaggi e 91,838 abit.

LUSTADE, gruppi d'isole scoperte da Bou-gainville nel 1769, nell'Arcipelago di Salo-mone, al S. E. della Nyova-Ghinea. Sono a-bitate da Negri occanici e dai Malesi. Lat. 11.

20. 42. S. long. 126. o. 40. E. Lusiana o Luigiana, gran contrada del-l'Amer. sett., divisa quasi pel mezzo dal N. al S. dal Mississipi. Fu scoperta da Fernando de Soto, spagnnolo; ma non poté stabilirvisi. Il P. Marchetti gesuita, e Solier di Quebec la visitareno 10 anni dopo. Nel 1718 è 1720 la Francia vi edilicò la Nuova-Orleans che n'è la cap., e nel 1563 diede tutto il paese alla Sp. Esso fu poi restituito alla F., che lo vende agli Stati-Uniti nel 1803. La Luisiana è unn de migliori paesi d'Amer. Il clima è vario, l'aria salubre ed il terr, è atto alla cultura del riso, dell'indaco e del tabacco; immensi boschi lo ricuoprono. Dividesi in tre provincie: Nuova-Orleans, Luisiana ed Alta-Luisi ana , che assumeranno il nome di stati e faranno parte della riunione federativa, allor-quando la populazione di ciascuna sarà per-

Luz, città della Russia, gov. di Kostrom, da

venuta al numero di 32,000 individui.

cui è dist. 29 l. S. E. Long. 40. 30. lat. 56. 36. Luta, città della Lapponia, sul golfo di Botnia, a 15 l. E. 1/4 S. da Torreo. Lumanaton, città della Carolina del Nord,

sul Drowning, a 3 L S. 1/4 O. da Raleigh. LUMPRES D. dell'Artesia (Passo-di-Calais), c. l. di cant., a 2 l. S. O. da S. Omero . LUMELLINA, ant. prov. del Piemonte (Stati-

STATION, and, prov. det Premonte (Statisard), m lto fert, a specialmente di riso.
LUMELLO, Laumellum, villagia degli Statisardi situato fungo il Po. L. 6. 17. lat.46.5.
LUMBERSON, borgo del gr.-d. del Basco-Rono, a 4 l. O. da Bonn.

LUNA (monti della), catena d'alti monti d'Afr., all'E. della sorgente del Nilo, nella

LUNAS o CAUNAS, horgo della Linguadora (Herault), c. I. di cant. e errcondario di Beziers , da cui c dist. 7 l. N. , c 2 l. da Lodeve 3. Min, abb, di carbone corellente.

LUNDEN, città consid., che fu ceduta alla Svezia nel 1659; cap. della Scania, con vesc. Iuterano ed uoiv. fondata pel 1668. Il territorio prod. robbia guado e tabacco; 3,000 abit.; a 7 l. E. da Copenaghen, Long. 10. 52. 27. lat. 55. 42. 26.

LUNDEN, pic. città del ducato d'Holstein, nel Ditmarsch, vicino all'Elder; a 3 l. S. E. da Tönningen

LURDEY, isoletta d'Ing., nel canal di Bristol, cinta di scogli. Ha due l. di lungh. ed una lega scarsa di larghezza.

LUNE O LUBNE, baliaggio del principato di Zell, fondato nel 1772, ad 1 l. O. da Lunebergo. Luxravaco, principato della Sassonia-Inf., nel r. d'Annover, di 570 l. quadrate, 200,000 abit. Abb. di grani, frutti, lupoli , lino e be-

stiame. La cap. e; LUNESURGO, gr.c forte città con un castello, inaddietro imp., oggi incorporata al r. di Annover. Scuola celebre, ginnasio e 12,000 abit. Fabbr. di terraglie, trine, lanilicio, telerie da tavola e tabacco; com. attivo d'importazione e d'esportazione col Sud della Germania e colle cità d'Amburgo e Lubcera. Sul fi. Ilmenow; a 14 l. S. E. da Amburgo. Long. 8. 15. lat. 53. 28

Luxeausco , colonia dell'Amer. sett. , for-mata da coloni tedeschi , nell'Acadia. LUNEGIANA. Vedi LUNIGIANA.

LUNEL, pic. città della Linguadoca ( Hèranlt), • 14,435 alat. II canal di Lunci che comunica col Rodano, col Medit. c col canale dei due mari, rende questa città assai commerciante, essendo il punto ove vengono shar-cate le merci, che dalla Linguadoca e da Bor-deaux sonn destinate pel mezzodi della Fr. e viceversa. Fabbr. d'acqua-vite, spirito di vino e liquori, Eccellente moscato del territorio. Fiere consid., 31 mag. e 25 ag.; c. l. di caot. e circond, di Montpellier, da cui è distante 5 l. N. E.

LUBEN, pic. città del gr.-d. del Basso-Re-no, sulla Lippa. Fabbr. di telerie. Lunivitta, ant. città di Lorena (Menribe),

con cast. magnifico, edificato dai duchi di Lo-rena, . . . . . ; 11,555 abit. ; e. l. di sotto-pret. e trib. di pr. ist. Man. di majolica rio mata, filatoj di cotone e fabbr. di calze , siamesi e

anni comoni Com, di vini , canapa , lino e legna. Fiera di 3 g. , 16 marzo e 12 sett. Questa città è cel. pel trattato di pare, che vi fit conchiuso nel 1801 tra la l'r. e l'imp. d'Austria. Maneggio coperto, nel quale manovrano 200 uomini a cavallo ; io uo amena pianura, su' fi. Velouze e Meurthe; a 6 L S. E. ila Nancy, 29 O. da Strasburgo ed 88 E. da Parigi. Long. 4. 10. 6. lat. 48, 35, 33, Longaa, b. della Svizzera, cant. d'Un-derwald, a 3 L. N. E. da Brientz.

LOBLOSE. Vedi PURTO-LU-GONE.

LUBIGIANA, pic. prov. hen popolata d' IL, all E. della Magra, appart., al gianduca di Toscana, di 8 seghe e mezzo di tungh. ed 8 di largh. I suoi fiumi sono la Magra, il Tavarone e l'Aulella, influcuti nel primo. Poofremoli, c. l., ove risiede il commissario regio della prov., la quale riceve il nome dalant. città diroccata Luni.

LUNTERSURGO, città della Moravia, a 2 l. S. E. da Brinn.

LUPICIS (S.), b. della Fr.-Contea (Jura), a l. (). da & Claudio. Luro (isola del) , sulla costa sett. del golfo

 Lorenzo. L. N. 49, 56 45 long, 62, 51 30.
 Luacr-Levr, b. del Borbonese (Allier). Fabbr. di porcellane e com di bestiami, legna e carb n fossile; 2,000 abit.; c. l. di cant. e circond. di Minilins, da cui è dist. 4 l., e 3 1. da S. Pierre-le Moutier O, Nievre.

Luncy, b. di Borgogua (Allier), a 12 l. N. O. da Moulins, e 3 l. da Donjon .

Luas, b. della Fr. C. (Alta-Saona),

₩ ; 2,307 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Filatoi e tessuti di cotone, fabbr. di berretti e cappelli ; a 6 l. E. 1/4 N. da Vesoul. Luni, b. di Corsica, presso Rogliano, a 6 l. N. da Bastia.

LUBISTAN, parte sett. e montuosa del Kusistao (Persia). Luar, pic. città del Berry (Cher), sul-l'Arnon, e. L di cant. e circond. di Bourges,

da cui é dist. 5 l. O., e 2 l. da Vierzon .
LUSAZIA (la), in tedesco LAUSITZ, Lusatia, prov. di Germ., tra l'Elba e l'Oder di circa 48 L di lung. e 36 di largh. Furmi prin-cipalı: la Sprea, il Neiss , il Queiss e l'Elster-Nero, Somministra tutto ciò ch'è necessario alla vita; terre fertili, gr. com. di panni, te-lerie, lino e refe. Dividesi la Lusazia in superiore ed inf. Pop. 450,000 abit. Bantzen, cap. Oggi la Lusazia è compresa nel ducato di Sassonia, appartenente al re di Prussia. L'alta Lusazia, i cui Stati sono stati cosi ri-

stretti dopo il congresso di Vienna. Luszana, comunità degli Stati-Sardi, c. L. di mandamento, prov. di Pinerolo.

LUSIGNANO, pie, città del Poitou (Vienna),

N. 2,400 abit.; sul fi. Voune, c. L. di cant.

e circond. di Poitiers, da cui è dist. 6 L S. O. 93 S. O. da Parigi. Com. di grani. LUSIGHY , b. (Aubc) , c. l. di cant. , dist. 5

l. da Troyes .

Lussac , pic. città del Poitou (Vienna) , c. 1. di cant. e circond. di Montmorillon , da cui è dist. 3 L. S. O. - Altra , nel Pordellese (Gironda), c. l. di cant. e circond. di Li-bourne , da cui c dist. 2 l. E. e 10 N. E. da Bordeaux.

Lessas, b. d'Armaguac (Gers), a 2 l. E. da Auch, e 2 l. da Giment Φ.— Altro, Comminge (Alta-Garouna), a 6 l. N. E. da S. Gazdenain, e 3 l. da Martres Φ.— Altro nella Linguadoca (Gard), c. l. di cant. e circond. d' Uzés Φ. da cui é dist. 4 l. N.

LUMORIA. Vedi MANIGLIA.
LUTARGES, villaggio del Parse-Messino (Mosella) a 3 l. S. E. da Thionrille .

LUTEMBERGA, B. della Stiria, fra la Drava ed il Muer, a 12 l. S. E. da Gratz.

LUTKEMSUGGO, pic. ed ant. città dell'Holstein, a 10 l. N. da Lubecca. Luron, graziosa città della contea di Red-

Luron, graziosa città della contea di Redford, da cui è dist. 7 l. S., in Inglidterra. Lurar, pic. città della Svizzera, cant. di Vand, sul lago di Ginevra, ad 1 l. E. da

LUTTER, pic. città del d. di Brunswick-Wolfenbuttel, e 4 l. N. O. da Goslar.

LUTTERBACH, villaggin (Alto-Reno), ad 1 l. O. da Mulhausen . Fabbr. d'indiane, e filatoj di cotone.

LUTYERERG , ant. contea del principato di Grubenagen, a in l. da Goslar, (r. d'Anuover). LUTTERWORT, Lactodorum, b. d' Ing, cante

di Leicester, da cui è dist. 5 l. S. Lutzer. Vedi Lucerer.

LUTELISTEIN O sia PiccoLs-PIETRA, plc, città dell' Absazia (Basso-Reno), sepra un' eminenza; c. l. di caut. c circond. di Saverna, da cui è dist. 4 l. N., e 2 l. da Falslurgo • Mourthe.

LUTZEN, pic. città famosa per la battaglia del 1632, nella quale Gustavo-Adulfo fu ucciso, e per una vitt. de Fr. nel 1813 sopra i Russi ed i Prussiani; nel r. di Sassonia, sull'Elster; a 5 I. O. da Lipsia.

LUTZERAT, b. del gr.-d. del basso-Reno, a 12 I. S. O. da Coblenza.

LUVINO. Vedi LIVINO. LUXEURGO. Vedi GLUCKSEURGO.

LORRUM P. LORRUM, pic città (Alta-Saopa), \$\tilde{\gamma}\_2\$, \$\frac{3}{2}\tilde{\gamma}\_2\$, \$\tilde{\gamma}\_2\$, \$\tilde{\gamma}\_2\$ in the circondic Lorre, da cui è dist. \$\frac{1}{2}\$ I. N. O. Com. di legna e kinechwasser; fabbr. di chiodami e concie; acque minerali; rovine di terme antiche, a 400 passi di dist. dalla città; appie de Vosgi, a \$\frac{1}{2}\$ of I. N. da Vesud. Long. \$\frac{1}{2}\$ 4.

lat. 47, 56.
Luxos, villaggin dell' Alto-Egitto, ov'era
l'ant. Tele. Monumenti magnifici; a 125 l.
8. dal Cairo. Long. 36, 19, 38, 1at. 25, 41, 57.
Luxosey, cità della contea della Marca; g.
d. del Basso-Reno, sulla Lippa, a 3 l. ggle. N.

da Dortmunda. Ltz-gx-Banafezs (Alti-Pirenei), ⋈; r. l. di cant. e circond. di Argeles, da cui è dist. 5 l., e to l. da *Turbes* ♠. Fiera di 2 g., il

30 settembre.

LUTANA, J. SPITIFIATO DEL F. LOMBAVE n., nel Mantovano , posto all'imboccatura del Crostoin nel Po3 cel, per la batti del 15 agristo 1700 fra Francesi e gl'Imperiali commutati dal pri. Eugenio nella quale il principe di Commercey fu neciso 3 a 3 leghe N. da Guastalla.

LUZARORES, pie città dell'Isola-di-Francia (Sema-ed-Oisa), © 845 1,370 abit. Fiere di 3 g., il giovedi della settimana di Passione, 28 sett, e 28 ott.; e, l. di caut. e circond. di Pon-

trice, da cui è dist. 4 l. N. 1/4 E. e 7 N. da Parigi; com. di gratu. Luzzon, pic. cutà del Quercy (Lot), c. l. di cant. e circondario di Caltors, da cui è dist. 5 leghe E. 1/4 N., ed 1 leghe da Castel-

frunc .

Luzilli, h. del Torenese (Indre-e-Loira),
ad 8 leghe S. E. da Tours, e 4 leghe da Am-

ad 8 leghe S. E. da Tours, c 4 leghe da Amboise ...

Luzz ... città picciolissima Nivernese (Nic

Luzy, città pieciolissima Nivernese (Niévre), O × ; 1,803 abit, c. l. di cant. e circoud. di Châtean-Chinnan, da cui è distante 8 l. S., c. 13 E. da Nevers.

LTR, città di Prussia, sul fi. dello stesso nome, a 28 L S. E. da Koenisberga. LTME-Reus, pic. città d' Ing., cont. di Dorset; a 9 L E. 1/4 S. da Exeter. Long. occ. 5, 15, 44. O. lat. 50, 43, 10, N.

5. 15. 44. O. lat. 50. 43. 16. N.
Lympscrox, b. d'Ing, cont. di Hamps, a
4 I. S. da Southampton.

Lyschevaco, città di Virginia, cont. di Bedfort, sul fi. James, a 4 L da New-London. Pop. 5,000 abit.

Lran, città del Massachussetts, cont. d' Essex, ad 8 l. N. 1/4 O. da Boston. Lran-Racis, gr. e ricen città d' Inghil., cont.

di Norfolk all'imboccatura dell'Usa, gr. porto molto frequentato; a 25 l. N. E. da Londra. Long. occ. 1. 48 lat. 52. 48. Lyra (vecchia e mova), due borghi della

Lyra (vecchia e nuova), due borghi della Normandia (Eure), sul li. Rille, uno presso all'altru, ×; a 3 l. O. da Conches D. Fahhr. di spilli. Lys, (S.), b. d'Armagnac (Alta-Garonna),

Muret, da cui e dist. 3 l. O.

Lrs (il), fi. di Fr., che ha la sorgente a

Lisburgn, nell'Artesia, e shocca nella Schelda a Gand; comincia ad Aire ad esser navigabile.

Lysavere, pic. città degli Stati-Uniti, nella contea d'Onondago, nella Nuova-Yorck.

Lissendour, villaggio, a 4 l. N. E. da Priym

Lysron, b. d'Ing., contea di Devon, sul Lyd, dist. 1 l. da Newport.

LITCHAM, b. d'ing., contea di Norfolk, ad 8 l. O. da Norwich, e 30 N. N. E. da Londra.

Manen, città dell' Arabia, a 265 L. N. E. da Medina. MAALRUG , pic. città della Natolia a 15 L

O. de Prussia, sulla Micalitza.

Manasas, h. d'Olanda (r. de' Pacsi-Bassi) press: Utrecht.

Maastante-Stuis, grosso b. d'Ol., a 2 l. S. O. da Delit, sulla Mosa; 10,000 abitanti, che vi vono della pesca delle aringbe e delle baiene. Mastr, villagio del Forese (Luira), a 2 L

N. da Reame 3. MACAIRE (St.) o Macaire; pic. città della Gujenna (Gironda), sulia Garonna , 3 ; 1,485

abit.; c. l. di cant. e circond. della Reole, da cui é dist. 4 l. e mezzo.

Macao città della China, nella prov. di Quang-Tong, con tre forti edificata na' Porto-gliesi; 12 a 15,000 abit. due lerzi de' quali son Chinesi. Il suo com. è ridotto alla spedizione annua d'un ba-timento a Timor e di due a Goa. Sopra una penisola incolta che un muro separa dal territorio chinese. Quivi compose Cameros la sua cel. Luciado. Il porto è bellismo. Long. 111, 15, lat. 22, 12, 44. N. Macapa, forte portoghese costruttu sull'im-boccatura sett. del fi. delle Amszzoni. Macapasa pic, città della Daimazia (Stati-

Austriaci), cuit un pic. porto appie d' una gran montagna, e vesc. suffraganeo di Spalatro, da cui è dist. 10 L S. E., ed 11 N. O. da Narenza, sul gelio di Venezia. Long. 15.52. lat.

43. 15.

Macassaa, regno considerabile delle isole Celelii. La maggiur parte è posto sotto la zona torrida, ed il calore vi sarebbe insopportabile se non venisse mitigato dai venti del Nord, e dalle abbondanti proggie che cadono cinque o sei giorni prima del plenilunio nei due mesi che il sole vi passa perpendicolarmente, Minicre d'oro, di rame ec. Paese fertile. Gli abit. del Macassar sono alti di statura robusti feroci ed eccellenti guerrieri. La capitale è : Macassaa. Le case quasi tutte di legno so-

no sostenute da palatitte elevate e senza scale, rervendosigli abilanti per ascendervi delle scale a mano. I tetti son coperti di grandi loglie di banano in cui l'acqua non penetra. Questa città è prota sul gran fionie che attraversa tutto il r. dal N. al S., ed in una pianura fertilissima. Longitudine 117. lat. 5. 15. S. MARAYE, b. del Labour (B.-Pirenei), a 6

l. S. F., da Bajonna . Maccessiand, graziosa città d'Ing., cont. di Chester da cui è distante 12 l. E., sul Bollin ; man. di coton filato , e fabbriche di cappelli e drappi di seta ; 12,000 abitanti.

Mace. Vedi Massay. Maceponta (la) , prov. della Turchia eur. Questo paese un tempo si celebre, è in oggi molto insignificante. Salonicco cap. Pianore fertili e ben irrigate ; prod. grano, vino, olio e trotti. Superficie 2,780 l. quadrate.

MACERATA, Maceruta, cound. città vescov. degli Stati-s'untifici nella Marca d' Ancona della quale è cap. Essa è hella e ben pop., graziosamente fabbricata sulla vetta d'una collina appie della quale scurre il fiune Chiento. Belle chiese con quadri di pregio, 10,000 abitanti; nel territorio biade in abbondanza. Liceo fameso, insigne biblioteca, famesa accademia dei Catenati a cui il Tasso sottepose la sua Gerusalemme, e di cui il Caro ed il Crescimbeni tondatori della Arcadia furono membri. Il sou cemm, non é di grande importanza, traune i panni ed altri generi pel suo consumo: il principal traffico è in seta : a 5 l. E.

O. da Lereto, 8 S. O. da Ancona, e 150 S. E. da Milano. Long. 11. 13. 30. latitudine 43. MACHAULT, villaggio delta Bria(Senna-c-Marna ) , a 4 l. S. E. da Melun , i l. dal Chatelet G. - Altro, Sciampogna (Ardenne), c. l. di cant. e circond. di Venziers 6, da cui

è dist. 4 l. S. O.

MACHECUEL , cit. della Brettagna (Loira-Inf.), sul fi. Tenn o ; 3,550 abit. Com. di grani e filatoj di cotone. C. I. di cant. e circond. di Nantes, da cui è dist. 8 I. S. O. Long. occ. 4. 12. lat. 47. 2.

MACHERED. Vedi GREVEN-MACHEREN. Machian, una delle isole Mulucche di cir-

ca 7 l. di circonf. Essa è la più fertile di tut-te. Lat. o. 15. N. long. 126, 26. E. Macntas, città e porto del distretto del Main

negli Stati-Uniti , a 7 l. S. O. da Passamaquoddy , c 31 E. 1/4 N. da Penobscot. Machistera, b. d'Ing., cont. di Montgo-mery, sul Dousy, a 10 l. O. da Montgome-ry e 66 N. O. da Londra.

Macauar, villaggio del Kamtsciatka sul fi. detlo stesso nome, a 45 l. N. da Awatcha. Macirceoti (lapo di) pic. lago a poca distan-za da Viareggio verso Lucca, parte nel Pisano

(Toscana), e parte nel ducato di Lucca. Ha in nazzo un chiaro quasi ovale, est all'intorno vaste palodi che rell'estate restane asciutte e si cuoprono di altissune erle palustri. -Villaggio di questo nome nelle vacinanze con revine antalle.

MACLO. F eni Assice.

M.coss, and, citlà di Borgogna (Saons-Loise) → Si , ny 1/58 abst.; trèn de prisite et di come. Ger. come. di bossoni vini, genui e fri di comesce; a praresta settlimanile di granu; faisler, di cappelli e bevetti. Vi ian capo le straube non conservatione del propositione del sono in a vi la travia nitirera del 18 sono ja va 1. Lela Lione e 100 1. S. E. de 1 partij (died. leg. 3/g) colicion.) Pagasani poste 5 11 / Ji per Auserree. Longstradine 2. 29. 33. latt. 1/6. 18. 17. Macrossee (John, funceree te Macrossee) (300 pr. funceree te Macrossee).

Maconess (il) Di, francese as Maconesias, contrada di Fr. nella Borgogna fra il Beaujolais, il Chalonese, e la Bresse. Luigi XI la riuni alla corona nel 1479. Oggi fit parte del dipe della Sonan-Luira. Grant e vini cocellenti. Mucanum, borgo d' Irlanda contea di Wicklow.

Mucaes, fi. d'Afr., che las origine nel Fezzau, e gettasi nel Mediterraneo. Macar, città della Natolia, posta al fondo

d'un g Ho, sul Meditervaneo, a 25 leghe O, da Satalieh, L. 27, 5, lat. 36, 55. Macaonus, Macris Huena, pic, città che resta separata dall'Altica media de utro stretto di 2 l. di largh, populatissima un tempo,

di 2 l. di largh., popolatissimo un truspo, oggi deserta; ha 3 l. di lungh. ed una di largh. Managascaa, Mudegascaria, grand is-la, sulle coste orientali dell' Afr., della quale è separata mediante il canal del Mazambiro 336 l. di lungh., 120 di largh., ed 850 di circuito; sesperta da Lorenzo Almeida, purtoghese, nel 1506. Vi si trova uno gr. ipiantita di bovi e di varche, e quasi tutti gli anituali dell' E tropa. Abb. di z techero, frutti , mele, gamme, lino, canapa, cera, tabacco, indaco, pepe bianco, anhra gialla e grigia ec. Fi, nunerosi ed abb di pesec. Gli abit, si chia-mano Mudecam. I Madecassi olivastri sem'wano essere di razza malese; i neri, che sono la vera razza primitiva hanno i capelli lauuti e le labbra grosse. Gli abitanti delle coste hanno dello spirito, sono grandi, ben fatti e vendicativi. O selli dell'interno dell'is, son bassi di statura ed astuti. La maggior parte son circuncisi ed uniscono ad una parte della cred : de Turchi i due principi de Manichei. È diviso tutto il paese fra dodici sovrani che son continuamente in guerra fra di 1 ro. Lo aspetto del paese è pittoresco ed imponente, esendo composto di precipizi, di cateratte, d'immense foreste e di ridenti pianure. Ve-

Manages (isole della), isole del Meditr, situate al N. O. della Sardegna, dalla quale dipendono.—A tra nel golfo S. Lorenzo, abiatas da peccatori. Long. occ. 63, 46, lat. 47, 17. — Altra, nel grande Oceano, una delle Marchesi di Mendoza. Long. occ. 141, 9, lat. S. 10, 25, 30.

di ANTONGIL C FOULPOINTE.

Manatars (la), gr. fi. dell' Amer. merid., the las origine ael Popayan, irriga la prov. di St. Marta, e sbocca nel goffo dal Messico. — Idem, altro gr. fi. dell' Amer. sett., che exturrice nelle montagne che separano la Luisiana dal Nuovo-Messico, e sbocca nel goffo del Messico.

Muzzaa, fi. d'America , che conf. all' E. col paese delle Missioni, e si getta nel fiame delle Amazzani; a 25 leglie E. dal forte del Rio-Negro.

Mussaa, iirda dell' Comno Atlantico, in forma di Irinaggiò, a nos 1. N. da Teneriifa; e 121 N. 1/f O. dalla Canaria. Fu netodopica. Tere l'etile, singularmante in vinariamanto, di cri un anno per l'altra se na canodigno azvono botti, e per la migriar pura e sersaa. Quedi inde è molto proratatirigata da parecció finisi. Peal. un dit e siportat frutti, specialmente agrami, hannari, graon, mide, giunne di varreq quilti e audgraon, giale, qui tuttarbi a passegnos. Penchal, e pp. Long, occ. 19-21. 1. 1st. 33, 33. Manurevarsa. vaile d'alla Sixtera, na

cant. d'Ury, presso Am-Steg, di 6 l. di binghezza, fra enormi montagne, che si elevano 8 e 9,000 piedi al di sopra del lago di Lucerua. Pasture abbondanti. Macia. Vedi Macota.

Mansson, contea del Kentuckey, Stati-Uniti; cap. Milford.—Gittà della Virginia, sul fi. James, a 50 t. O. 1/4 N. da Richarum, Munista-mout-Eassuri (la). Fedi Einsus-

MIDDANA-DELLE VIRTU. Vedi AUSERVIL-LIERA.

MADONNA-DEL-PORTO . Vedi POSTO-SANTA-MARIA.

MADONNA-DEL-TIL, b. dell' isola-di-Francia (Oisa), al N. O. e nelle vicinanze di Beauvais .

Madoxya-det-Farseno, chiesa in Tosc., prov. int. Sance, s-pra no poggio. Fiera nel miggio con concerso da tutte le parti della Marentra.

Minass, bella e gr. città dell' Indvatan , nel Carnate, sulla centa del Cornuntulei, con un forte chiamato Son Giorgio. Gl' Ingl si ritraggono grandi ricclerate dal suo com. Popolaz. 149,000 abit. Il un atternos asbitos; arids e peirro d'acqua; add 1.1. N. da San Tomunuo e 20 N. da Pondichery. Long. 78. 8. 45. lat. 13. 4. 5. 5. Manes-e-Don , juola solla costa 8. del Chi-Munas-e-Do, juola solla costa 8. del Chi-

5. 45. 1st. 13. 4. 5).

Mune-o-Du, isola sulla costa S. del Chili (Amer. merid.). Longit. occ. 78. 7. 3. 
lat. S. 49. 45.

Maone-ne-Pore, città de l'Amer. merid., in 
terra-ferma, a 16. S. O. da Cartagena.

terra-ferma, a 16 i. S. O. da Cartageon.

populate egranisams citá, espeliat di istla Sispan, e reudenza cerlaneia dei racala Gasiglia-Nivoza Esu la 15 prete, 5-5
case, 13 fre chiere, conventi, collega, asmarel e pedali, 65 pubblic elfatin, in tij
marel e pedali, 65 pubblic elfatin, in tij
fendata da Filippo IV pel perfezimanmento
della ingua appanoal, accedenna di storia,
preta labilatera pubblica de ricca 15-popo vatuni, magnifera giardino Istoria e ricchisima gibinetto di atoria naturale. Pai le piatuni, magnifera, tutte caracte di intoria e
per de la perio della considera di pubbasioni con

e figit illegationi e al absolutationi. Il pubasia con

e figit illegationi e al absolutationi. Il pubasia con

e figit illegationi e al absolutationi. Il pubasia con

e figit illegationi e al absolutationi. Il pubasia con

e considera di considera di considerationi di considerat

reale, di cui furono gettate le fondam 1737, è uno de più imponenti dell'Eur; es-so è costrutto di marmo bianco, la sua figu-ra è periettamente quadrata, ed ha 470 piedi di lunghezza per ogni lato. Al di fitori lo adornano de buoni bassi rittevi, nell' interno la magnificenza, la ricchezza, il buon gusto e le belle arti concorrono a gara a renderlo oltremodo sontuoso. Dirimpetto al palazzo evvi l'altro non meno sorprendente edifizio delle reali scuderie, di cui il piano superiore è occupato dalla grandiosa armeria, ove, oltre un nemero considerabile di armi , esistono in questo genere delle cose rare. Le strade son bellissime, pulitissime e ben selciate; esse sono per lo più ampie e guarnite di comodi mareispiedi, e per quella di Alcala, ch' c la principale, vi possono passare venti carozze di fronte. Man. di porcellare, tapezzerie, bigiotterie, seterie, panni, amido, concie ce. Molte stamperie; operazioni hancarie. Banca di San Carlo, compagnie delle Filippine, dell' Avana, della pesca itella balena, e de cinque gremios mayores. L'uso delle cambiali di Livorno, Genova, Parigi, Marsiglia, Londra, Olanda, ed Amburgo é di 60 giorni data, e 14 giorni di favore. Le cambiali tratte da Bilbao sopra Madrld , godono di 19 giorni di lavore, e di 18 giorni quelle tratte dalle altre città della Spagua, a meno che non siano stipulate ad un certo giorno prefisso od a semplice vista, nel qual caso si debbono pagare alla presentazione, o protestare sull'i-stante; 100 libbre peso di marco fanno libhre 106,19 di Madrid. L' aria di questa ca-pitale è pura e screna . Popolazione 256,000 abit. Patria di Lopes de Vega. Sopra un' e-minenza che domina un fertile e delizioso territorio vicino al fiu. Manzanarés, che nella primavera ba un corpo d' acqua sufficiente, ma nel resto dell'anno è appena un ruscello, Esso scorre la città dall' E. al S., ed un ma-gnifico ponte lo attraversa. Deliziosi giardini det Buen-Retiro. Parrocchie belle passeggiate, singolarmente il Prudo . I palazzi ed i con-venti racchindono un num. infinito di preziosi quadri. Nel 1808 fu occupata da Bonaparte, e nel 1823 dal Duca d'Augoulème. A 5 L. O. da Alcala, 6 S. E. dall Escuriale, 106 E. 1/4 N. da Lisbona, 280 S. da Parigi, 300 S. O. da Londra, e 300 da Roma. Long.oce. 6. 3. 15. lat. 40. 25. 20. - L' affrancazione delle lettere di Fr. è obbligativa unicumente sino a St. - Jean-de-Luz

sino a St. - Jean-de-Luz.

Mannigat., pic. città di Spagna, nella Vecchia-Castiglia, dist. 4 l. da Medina-del-Campo.

Mannicatero, città dell' Estremadura spagnuola, a 6 i. S. E. da Trixillo. Mannicasos, piec. città di Spagna, nella Ca-

stiglia-Nuova, a 15 l. S. E. da Chindad-Reale, Manua, isola fra Giava e Borneo, Essa è lunga e stretta, ed il suo maggior prodotto è il riso. Long. 111, 48, lat. S. 6, 54,

é il riso, Long, 131, 48, lst, S. 6, 54. Mannak, parov delle findie, che comincia presso al capo Comovino, nella pruisola di quà dal Gange, Sulte cotte pesca di perte. Riso in abb. 3, elefanti ed altri animati, quasi tutti differenti da quelli che veggonsi in Europa. La città di Maduri è grande, hella e facte. Contorni deliziosi e fertiti. Nel 1756 facte. Contorni deliziosi e fertiti. Nel 1756

pl' Inglesi se ne impossessarono. Longit. 73, 45, lat. 9, 55. Mart, o Mex-Carnarx, borgo (Coste-del-Nord), a 4 l. da Rosternen ⊕; c. l. di cant., a 7 l. S. O. da Guingamp.

MARLETRAND, piazza forte della Svezia, con un castello, gov. ed all' O. di Babus, in un' isula prossima alla costa, con un buon porto sul Categal. Il suo fimale è oservabile. Long,

9. 15. 45. lat. 57. 53. 51.

Mactarium o Mutta-Sranon, Umbilicus-Mari, famos peops al acqui dell'Occano Mari, famos peops al acqui dell'Occano settestrionale, solile coste della Norvegia, al S, dell' isola di Locifort, formato da everentis, oggetto del terrore e delle favale degli antichi savigatori, e che i moderni osano trapassare a piene vele, forse perchè la sua forza attraente è diminuita. Exos las for toe (78) metri) di profondità. Long. 8, 20. latiniume 67, 2. 1

Massirs, città del paese di Liegi, sulla Mosa, nel r. de Paesi-Bassi; 2,500 abitanti. A 7 l. N. da Maestricht. Long. 3, 25. latitudine 51. G.

MAE-TRICHT. Vedi MASTRICHT.
MAFFA, città del Portogallo, a 7 l. N. O.
da Lisbou i palazzo magnifico edificato da
Giovanni V.

Macapoxo, città d' Afr., sulla costa di Ajau, cap. del r. ed all' imboccatura del fi, dello sicisio nome; buon porto, e commercio consid. cogli Arabi. Longitudiue 45. 10. latitudine 2. 28,

Microsta , fic. città della cesta oce, del mar Itoso , è q. D. E. da Dijbia. Macasenano o Manguerrao, Magdelari, ano nerviante e lellissima città di Germa, capa quan o Parchenopla, gr., and, forte, comerciante e lellissima città di Germa, capa con la compania del componi l'attraversano, el attornista da delizione e fertili canopagne. Stati-Prinstain. Pop. 38,000 abbt. Fabbr. di calte dilana e di seta matri, sig., moltettoni, lecretti di cotomec. S. E. dia Auburga. Patrio del cel, guir constituti di coloni del componia di coloni del componia di coloni di coloni

lat. 52. 16.

MacDesenson (il ducato di ), paese di Germ. nella Sassonia-Inf., di 30 l. di lungh., 24 di largh., e 150,000 abit. Tutto questo ducato fa parte degli Stal-Prussiani. Il territorio è fertilissimo in grano. Turba e sorgenti solate.

MAGDELN, pic. città della casa di Sassouia-Weymar, a 2 l. S. O. da Jena. Magettasska (la Terra), nome della punta merid. dell'Amer. al N. dello stretto di Magellano. Terra paco conosciuta e freddissina, abitata dai Patagoni. Vedi Paragoni.

Macrasao (atreito di ), fanoso stretto che spara lo rosta del Patagoni, all' stermist in terridionale dell' America dalla Terradel-Pinco, Per mezzo di queoto stretto, dall' O, ceano Atlantico si va nel mar del Said. La sua lumplezza è di una lega. Al suo ingreso, dalla parte dell' E, si truva al N, il capo delle Vergini, Lat. S. 52, 21, long, 70, 37, §0. O, Al S. il capo della Ospirilo-Sambo, Lat. S. 44, S. il capo della parte dell' E, si truva al No.

long. 70. 45. 30. Magellano, che lo scopri nel 1520, gli diede il suo nome. Diverse nazioni si provarono a passarlo, ma la diffirol-tà ed i pericoli che vi incontrarono lo fecero trascurare , daeché Le-Maire trové un passiggio al S. assai più comodo. Da qualche tempo i navigatori hanno abbandonato anche at ultima stretto, e giungono nel mar del Sod passando l'ultimo capo della Terra-del-Fuoco. Maggenor, isola sulla costa N. della Lap-

ponia, alla quale appartiene il famos e capo N., che chinde la sua estremità settentrinuale, Latitudine 70, 10, N. Longitudine 23, 30, E.

Maccia o Mante, in tedesco METRIBAL, valle della Svizzera nel cant. del Ticino, fra la valle Levantina e quella il Ossola, irriga-ta dalla Maggia, che sbocca nel lago Maggiore, presso Locarno. Essa ha 8 o 9 L di lun-ghezza, e racchinde 12 villaggi oltre ad una piccola città aul fi. Maggia , d.d quale prende il nome , ch è il c. l. del di-tretto ; dist. 2 I. N. O. da Lucano. Questa valle è fertile in castagne, vino e gr., e ricca in pasture e best. Maccio (isola di), una di quelle del Ca-po-Verde, all E. N. E. dell' is, di S. Yago;

poco frequentata. Lat. N. 15. 16. longitudinc 25, 3a, O.

MAGGIORE ( lago ). Vedi Lago Maggiore. Magnian, città dell'Arabia, sul mar Ros-Mathias, etta dell' Arabia, sul mar Ros-to, al Nord di Moka.
Mathiase ( la ), villaggio dell' Agenese ( Lebe-Garonna ), o se ; circond. d' Ageu, da cui è dist. § L. S. E.

Magliano , Magliana , pic. città d' It. , assai popolata, nella Sabina (Stati-Pontilici), sopra una mout, appie della quale scorre il Tewere, a 12 l. S. Q. da Spoleto e 12 N. O. da Roma, territorio fert. di vino e grano. Long. 10. 9. 29. lat. 32. 21. (3. - Castello dello stesso nome nel r. di Napeli (Abruzzoulteriore ) , celebre per la vittoria riportatavi da Carlo d' Angiò nel 1368, contro il re d'Aragona la 3 l. O. da Celano.-Idem terra in

Tosc., prov. inferiore Sanese, vicina allo Sta-to de Presidi; pop. circa 200 abitanti. Magna o Magnt, Vedi Maina.

MAGNAG, picc. città del Limosino ( Alta-Vienna ), c. l. di cant. e circond. di Bellac, da cui è dist. 3 l. N. E., ed una l. dal Dorut 3.

MAGNESIA. Vedi MANACINA.

MAGES P. DE MISACULA.
MAGES P. DE CITÉ del Vessinese (Senna-ed-Oisa), c. l. di cant. c. circond. di Mantes; da cui è dist. 5 l.—Altra (Calvados), . ◆ × , 4/60 abit. ; a 9 l. S. da Falaise , ed una l. da Croissanville ◆ Vedi Guiscano.

Maconza, in tedesco Marnz, in francese Marence ed in latino Moguntia, gr., ant., consid. e fortissima città , inardietro cap. dell'elettorato di Magonza, Strade per lo piu an-guste e tortuose. Università fondata nel 1432, ed arcivescovato eretto nel 747. L'arcivescovo aveva il titolo di arcicancelliere dell'impero. Ammirabili sono la cattedrale ed il palazzo arcivescovile detto San Martinburgo, A Magonza fu inventata l'arte tipografica verso. I' auno 1440, sebbene Strasburgo e Harlem le disputino quest' onere. Fu presa da Francesi net 1792; ripresa dal re di Prussia nel 1793; ceduta alla Francia col trattato di Campo-Formio, e fatta capo-lucgo del dip, del Mont-

Tonnerre : restituita agli allegati nel 1814 ceduta nel 1815 al gr.-d. d'Hassis-Darnistadi. e dichiarata fortezza della Confederazione germattica coll'atto del congresso di Vienna. Popolazione 25,000 abit, ; begli editizi , magniii-he fontane, ponte di barche e be passeggi; gr. com. di spelizione, di vini, frutti, parni, ferro ec, per la via del Reno; manti di calze e stoffe per gli spetali, tele, saje, por-cellane e prosciutti rinomati. Fiera di 15 g., 3 seltimane avanti Pasqua e 15 agosto. Sulta 3 settimane avanti Fasqua e 13 agosto. Surinstra apouela del Reno, dirimpetto all'imboc-catura del Meno, ad S. I. S. O. da Franco-forte, 30 E. da Treveri, 32 N. 1/4 E. da horte, 50 E. us a froitt, 52 N. 1/4 E. Strasburge, e 1/1 L di 2,000 tese N. 1/4 E. da Parigi. Long. 5. 39. lat. 49. 5/.
Maconza (Tarcirescovato di), paese di Germ., sul Reno , diviso oggi fra la Baviera ed il

gr.-d. d' ffassia-Darmstadt.

MAGRA, fiume d'Italia, che scorre nel Ge-

novesato e nel granducato di Toscana, e sbocca nel mare vicino a Sarzana

Macra (la valle), vallis Macrae, valle di Italia, all' E. del Genove ato, in Toscana, di 11 L di longle e 6 di largh.

Miguriove, Magalon, stagno di Fr., al S. di Montpellier (Hérault), Linguadoca, co-si chiamato dall' ant. città di Magnelona, distrutta da Carlo Martello, e della quale non resta che una chiesa MARALED. Vedi MERALLE.

Mant, forte della costa del Malabar, cho appartenne un tempo a' Fr., e fu poscia pro-so dagl' Ing. con tutti gli stati di Tippoo-Saib, Ivi si fa il maggior com. del pepe del Mala-bar; a 10 l. N. da Calient. — La principale delle isole Schelle, nel mar delle Indie, di eirca 5 l. di circuito. Long. 55. 13. E. latit,

S. 4. 38. Manuxa. Vedi Maouxa. MANABURGO, città della Stiria-Inf., sulla-

Drava, a 10 l. S. da Gratz. Mars, finne della Tartaria russa, nel pacse de Tintgussi, che ha la sorgente a 25 le-ghe S. da Ondoki, e si congiunge all'Aldan,

Mama, pic, città del r. di Napoli, vicina a Nicastro.

Majornhean , pic. città d'Ing. , sul Tamigi, contra di Berks. Com. di farine; a 4 l.

1/4 N. da Reading.
Matnex Newros , h. d'Ing , contea di Dort , ad 1 l. N. O. da Trampton.

Maiostone, gr. e pop. città d' Ing., cont. di Kent, sul Medway. Fabbr. di tele e cartiere; com. di Inppoli e di legname da costruzione;

a 10 l. S. E. da Londra. Mainus, b. d' Egitto, a 20 l. S. dal Cai-

Manny, B. d. Egruo, a 20 d. D. Gallario, ro, sulla cista occ. del Nilo.

Misessa (la), in francese Mayesse, Meduma, fl. della Fr., che ha la sorgente nella Bassa-Moina, a Limieres, e shocca nella Loira, al di sotto del ponte di Cé. Ricevela Sarta ed il Loir, ed e navigabile da Laval fino alla Loira

MAJENNA (dip. della ), in francese Meyes-NE, composto della parte occ. della Mana, conf. O. col dip. dell' Ille-e-Villaine, E. con quello della Sarta, S. con quello della Mai-na-c-Loira, e N. con quello dell'Ornee con parte di quello della Manica. Laval, capu-

L; 3 sotto-pref. o circond.: Laval, Majenna e Castel-Goutier; 261 l. quadrate, e 332,000 abit . Il territorio produce pochi grani, ma lian, canapa, sidro, vino piuttosto cattivo e molto bestiame. Cave di pietre, di marmi, purghi e munifatture di panni e di tele, carbiere , concie , vetrerie e underie. Comm. di panni, tele, siamesi, mussoline e lazz detti . Irrigato dalla Majenna, e traversato dalle strade da Alene m, dal Mans, Tours e Ronnes a Laval; 22.º divis. milit., diocesi del Mans e corte reale d'Augers,

MAJESSA, in francese MAYESSE, graziona e pop. città della Maina , 3 × ; 9,0 30 abit.; sotto-pref. del dip. della Majenna ; trib. di pr. ist, e di com, e camera delle man, ; fu presa dagl'ing. nel 1424, dopo 4 assalti ed un as-sedio di 3 mesi. Fabbr. consid. di belle tele di lino, canapa e cotone, refe, fazzoletti e siamesi; gr. com. di telerie. Piere, il pr. lunedi d'ogni mese, 2 gennajo, ven. e sab. 2-vanti la Pentecoste, lun. avanti li 21 aprile, lun. dopo la Trinità , 22 23 tugl. , 29 ag. , 22 sett. e 23 nov. Mercato per le telerie tutti i lunedi. Vi sono due fonderie consid. presso alla città, che giace sulla Majeana, a 15 L. N. O. d1 Mans, 26 N. E. da Ren 108, 22 N. da Angers, 6 da Lival, e 47 S. O. da Parigi. Long. occ. 2, 58, lat. 48, 18.

Muastnut, valle della Svizzera, nel cant. d'Uri, che comincia presso Wasen. Elevazio-ne del villaggio, 2,860 piedi al di sopra del

lago di Lucerna.

Museum, villaggio (Oist), c. l. di cant. e circond. di Clerin nt, da cui è dist. 5 t. N. E. , e 2 L da St. Just 3. Mullana, b. (Bocche del Rodano), a 2 I. N. E. da Tarascona, ed una I. da St. Re-

Mutamors , b. del Percese (Eure-e-Loir ) , Pabbr. di panni ordinari, a 4 l. S. E da Vernenil, e a l. da Chdteau-Neuf en Thimemit 3.

Maittezais, antica città vesc del Poitou (Vaudea), oggi villaggio; c. L di cant. e cir-coud. di Fontenar ♠, da cui è dist. 3 L S. E. e 12 N. E. da la Cochelle. Aria insalubre.

Mulloc, villaggio della Normandia (Gal-vados), a 3 L S. E. da Lisieux, e 2 L da Orbec .

Matter, città di Borgogna (Jonna), a 4 I. S. da Auxerre, 3 N. da Vezelay, e 2 legbe da Coulonges 3.

Martar, h. di Lorena (Meurthe), a 4 L. N. O. da Pont-à- Vousson 3 .- Altro nel dip. della Somma (Picardia), a 4 leghe S. E. da D sulens; e 2 l. da Albert.—Altro, Borgogna (Samue-Loira), a 5 l. S. O. da Charolles, e 1. da Maragar 3. - Altro, Sriampagna (Aube), × ; a 4 l. N. da Arcis-sull Aube ...
MAINATSCHIS. Vedi KARCHTA.

Mais, uno degli Stati-Uniti, elevato di re-cente al rango di stato; conf. N. col Baso-Canadà, O. col Nuovo-Hampsbire, S. col

Massachussetts , ed E. col N mvo-Brunswick. Circa 60 l. di superficie , e 228.705 abitanti, Dividesi in 5 contee. Paese freddo , ma atto alla coltura del grano, oltre, il quale produor copparosa, piombo, vetriolo, marmo, pa-scoli e leguami. Cap., Porland.

Marra (Beaccio pt ), contrada della Grecia, nella Morea, fra due catene di montague che s'inoltrano nel mare, lungo i gotti di Corona e di Colochina. Essa faceva purte dell'ant. Laconia, ed ha circa 40,000 abit. chiamati Vaniotti o Magnetti, che formano una specie di repubblica nemica del Turchi . una specie di repubblica neimea de auscui , da quali non hano mai pototi venir sotto-messi. Essi fanno i pirati, e posseggono un porto con un borgo chiamato altresi *Unina*, sol gilfo di Corone. La parte merid del Brac-cio di Maina è arida, incolta, ed abitata dai briganti chiamati Cacovugnou

MAINA, in francese Maine, prov. di Fre, conf. N. colla Normandia, E. col Percese col Danese e col Vandomese, S. colf Angiò e con una parte del Tarenese, ed O. coll'Angiò e colla Brettagna. Luigi XI la riuni alla corona. È divisa fra i dip. della Majenna e

della Sarta.

Maixa-e-Loina ( dip. della ), che si com-pone dell'Angiò: Aogers c. l., diviso in 5 pone dell'Angor augers e i , acros ii s sotto-pref.: Ségré, Baugé, Saumur, Beau-prean ed Augers; 31 caut. o gindicature di pace; superficie 370 l. quadrate. Pop. 442,788 abit. Puese fertifi sino in grani, frutti, vini, canapa , lino e legname da costruzione ; abbouda di salvaggiume e pesci ; miniere di ferro, carbon fossile, e cave di lavagna e marmo; fabbr. di tele, stamme, droghetti, saje, cererie, e raffinerie di zucchero e di salnitro. Gran. com. di bestiami. Irrigato dalla Loira, navigabile da S. Ramberto all' Oceana; dal dalla Fiéche alla Sarta; dalla Sarte, dal Mans alla Majenna; dalla Majenna, da Laval alla Loira; dall' Oudan, da Ségré alta Mijenna; dall'Authion, da Beaufort alla Loi-ra; dal Thouet, da Montreuil-Bellay alla Loira, e dal Layon, da S. Giorgio-Chitelai-son alla Loira; attraversato dalle strade da Nantes, Parigi, Mans ed Alençon ad Aogers; 22.ª divis, milit. : diocesi e corte reale d'An-

Matras, prov. della Nuova-Spagna, fron-tiera del Perù. Loxa n'è la città principale. Gli abit. vivono di caccia e di pesca

Gii abil. Vivono di caccia e di pesca.
Musesno, pic. città del regno di Baviera,
a 16 l. N. E. da Wurtzburgo, presso al Meno, c. l. del baliaggio del suo nome.
Musevitta, b. della Normandia (Eure),
a 3 l. N. O. da Gisora .

Mantano, la principale delle isole di Shetland, al N. della Scozia, di 15 l. di lungh. e 2 l. di largh. Essa è montuosa, ed i suoi pascoli nutriscono molti bestiami . Miniere di rame, di ferro e carbone. Cap., Larwick. -

Altra isola, una delle Orcadi.

MAINTARON, pic. città della Belsia (Eure-e-Loir), ♠ ⋈; 1,611 abit.; in una valle

sull Eure, con un cast., c. l. di cant. e cir-coud. di Chartres; da cui è dist. 4 leghe N. Long. occ. o. 48. lat. 48. 33. Munonen, ettà di Germ., sal fi. Were, cap. della diocesi di questo nome, con bel castella, nominato Elisabethemburgo, resid. del daca di Sassonia-Meinungen, membro del-

la Ginfederazione germanica. Pop. 3,630 abi-tanti ; a 5 l. N. E. da Henueberg. Long. 48. 47. lat. 50. 36. Mana, ti. d' It. nel Picmonte; ha origine

nelle Alpi , e dopo aver ricevuto il Grana si getta nel Po.

Maiaa (stretto di Le), scoperto nel 1720 da Giscono Le-Maire, ulandese, fra la Ter-

ra-tlel-Fuoco e la Terra-degli-Stati . Venendo dall' E., vi si entra fia 'l capo Sant' Antonio ed il capo S. Diego, sull'isola degli Stati.La-titudine S. 54, 56, 30, long. 67, 23, 30, O. ; e si risorte al S. fra 7 capo S. Bartolommeo ed il capo del successo b. del r. di Wirtemberga,

MAISEBBALTEN , b. del 1 a 4 l. N. E. da Heilbron.

MAISSORNAIS, b. del Poitou (Alta-Vienna), a 3 l. S. O. da Rochechouart 9.

MANON-BLANCHE (la), villaggio (Saona-e-Loira), 🕳 😹; a 3 l. S. S. O. da Mácon. MANON-NEUZ (la), villaggio (Costa d'O-10), ‰; a 2 l. da Semur 👵

Mauons, villaggio, Isola-di Francia (Sennaed Oisa ), a 31. O. da Parigi, e 2 l. da St. Germain en Laye . — Alfort, villaggio a 2

I. O. da Parigi (Senna) , presso Charenten @. Marsse, b. del Gatinese, (Senna-ed-Oisa), a 4 l. da Etampes, ed 1 l. da Milly .

MAISSUR O A. ISCRA, gr. paese dell' Indostan, nel la parte meridionale. Regno indipendente, accresciuto da Ayder-Aly , e tolto dagl'Ingle-si nel 1799 al Sultano Tipoo. Essi vi hanno lasciato un rajah sotto la loro protezione. Capitale, Maissur; a 5 l. S. 1/4 O. da Seringapat-nam, e 32 N. E. Cananor.

Maist , b. della Normandia (Calvados ) , a 2 l. N. 1/4 E. da Ligny .

Martsena, gr. paese d'Afr., nell' Abbsinia, al S. O. del logo Tzana.

Maixest (St.), ant. città del Poitou (Duc-Sevre), sulla Sevre-Niortese, ♠ ⋈ ; 4,111 abit.; cam. delle man.; gr. con.in. di grano, muli, cavalli, saje, calze di lana e cuoja concie ; c. l. di cant. e circond. di Niort, da cui è dist. 6 l. N. E. e 100 S. O. da Parigi.

Majoaca, Mojerica, isola consid. del Me-diterranco; la più grande delle Ealeari; fra Iviça all'G., e Minorea all'E., di circa 37 l. di circuito. Pop. 80,000 abit. Abb. di olivi , vini deliziosi ed ottimo frumento. Il paese è amenissimo. Non vi son fiumi, ma molte tontane e pozzi di acqua eccellente. Gli abit. son robusti cd ottimi marinari. Giacemo I. d'Aragona, la prese ai Mori nel 1229. Vedi PALMA.

MARARTEF, grosso borgo di Russia, gov. di Nijnei-Gorod , da cui é distante 35 l. N. ; lamoso per la sua fiera di S. Pietro e S. Paolo, ch' è la più importante dell'impero.

Malazan ( la costa del ), nome della costa occidentale della penisola di qua dal Gange, dal capo Comorino fino a Goa. Questo è il più bel paese delle Indie di qua dal Gange, molto pop., aria salubre, mare abb. di pesce, e terr. fertile di riso, cannella, zaflerano, pepe e sandolo. I naturali del parse sono alti di statura, di color nero od olivastro, macinettani o gentiti , pesergrono molte città , e parlano una lingua particelare. Tetto il com del Malabar e in mano degl' Inglesi. Vedi 1800-STAN, TRAFANCOR, CANARA, COCHIN, CA-LICUT CC.

Malacca (stretto di ), che separa l'isola di Sumatra dalla penisola di Malacca.

Malacca, gr. penis, all' estremità delle Is die di là dal Gauge, al S. del r. di Siam, di circa 250 l. di lunghezza. La capitale è ca, Long. 99. 45. lat. 2. 12. Cem. di pepe ; l gno d'aquila e diamanti. Buona furtezza e porto eccellente. Fu presa da Porteglicsi , da-

gli Olandesi e dagl' Ing., che ne sono padroni-MALACOTTA, città dell'Afr., presso un fi., che abocca nel Senegal.

Malaga, gr. e rieca città di Sp., nel r. di Granata, cen un castello ed un buon porto, che la rende assai commerciante. Com. di frui ti squisiti e di vino rinomato; 100 netri di Francia fanno 118 vara di Malaga. Nel 1814 la febbre gialla le rapi una parte della sua popolazione. Sit. alle falde d'un ripido monie, a 25 l. S. O. da Granata. Long. occ. 6. 45. 17. lat. 36. 45. 30.

MALAGRETTA (la costa di), parse d'Afr., nella Gbinea merid., lunço il mare. Semministra oro ed avorio, ed il suo com. è nelle mani degl' Inglesi e degli Olandesi.

Malamocro, porto del mare Adriatico, a 2 l. S. E. da Venezia.

MALANS, b. del paese de Grigioni. MALAUCENA, città del contado Venesino (Valchinsa); fabbr, di seta, frantoj d'olive

e com. di seteric; c. l. di cant. e circond. di Corpentrasso , da cui è dist. 3 l. N. E. MALAUSE, villaggio (Tarn-c-Garonna), , a 6 l. N. O. da Montauban.

Malsonoven, contea degli Stati-Uniti d' America, nel distretto di Cheraw, nella Caro-lina del Sud.

MALCHIN, città del durato di Mecklenburgo, sulle Ironticre della Pomerania, con una fortezza, sul fi. Peene ; a 12 L S. E. da Ku-

Malder, città d'Ing., grande e ben situata, cnn un porto, nella contea d'Essex, a 3 l. E. da Chelmsfort, Lorg. occ. 1, 39, lat. 51, 46. — Altra, nel Massachussetts (Stati-Uniti) contea di Middlessex, ad 1 l. N. da Boston.

Maldier (le), isole prosime alla cesta del Maldier, distanti 50 leghe dal capo Cemorino. Esse occupano uno spazio di circa 260 l. di lunghezza e 35 di larghezza. Il loro numero e considerabile, e si dividono in quindici greppi chiamati Atoleni. La principale di queste isole è Malé. Il re è assoluto ed i suoi sudditi son coraggiesi, robusti e destri. Religione macmettana. Pesca sulle coste di corallo, ambra gripia, e di una specie di conchiglia mivalva che chiamasi couris, e che serve di moneta nelle Indie ed in Africa.

Mallerano, fortezza e porto del Paraguay, resso alla foce della Plata, ad 85 l. E. da menos-Ayres. Long. occ. 57. 11. 20. lat. S. 34. 55. 19

Mari , isola , la principale e la più fer-tile delle Maldive , con un palazzo ove il re fa la sua residenza; circuito uoa l. e mezzo; aria insalubre. Long. 72. lat. 5. 30. Malel, gr. città dell'interno dell'Afr., cap.

del r. di Melli ; a 32 l. S. E. da Tombuctu e 14 giornate O. da Kassia.

Malensa, città pop. e com. della Ghinea, nel regno di Loango, I at. S. 5. 15. Abb. di frutti, legumi e majali, Gl' Inglesi vi bauno uno stabilimento.

Malkow , città del ducato di Mecklenburgo , a 3 l. S. O. da Waren.

Malesnenses, b. dell'Orleanese (Loiret)

→ × 5 969 abit. ; c. I. di caut. , c circond. di Pithiviers , da cui è dist. 5 I. N. E. Mares (i) , rozza d' nomini sparsi in tut-te le isole dell' Arcipelago dell' Asia , cd in una gran parte di quelle del grande Oceano i i Malesi dell'Asia sonu di costiani feroci ; quelli poi del gr. Oceano sono ospitalieri. La lor lingua è assii dolce e molto propagata.

MALESPINA, portu dell'America meridionale, sulla costa della terra Magellanica. Long. occ.

69. lat. S. 45. 11. 15. Мальятногт, ріс. città di Brettagna ( Morbihan), sull'Out, c. l. di cant. e circond. li Ploermel 3 , da cui é dist. 3 1. S Maleval , pic. città del Forese (Loira) , a 6 l. E. da S. Stefano, e 2 l. da Condrieu .

Rodano. Maliana, città della Barbaria sul fi. Sche-litie, a 24 l. S. O. da Algeri.

MALIARGUES, villaggio (Cantal), a 3 l. N. N. E. da Muret 3, ficre importanti di be-stiami, cavalli e muli, 11 giugno e 12 otto-

bre . per tre giorni

MALICORNE, b. della Maina (Sarta); man. di majolica e stoviglie; 1,000 abit.; sulla Sarta ; c. l. di cant. e circond. della Fliche O. da cui é dist. 3 l. N., e 7 S. O. dal Mans. MALICUT o MALIQUA, isola al N. delle Maldive, ed al S. delle Laquedive, di 4 l. di circuito; aria salubre e temperata, e terreno fer-tile. Long. dal centro 70. 52. latitudine 8. 15. Mariosy, b. di Sciampagna (Jonua), ad

1 l. N. O. da Chablis O.

Malines, bella città arciv. del r. de Paesi-Bassi, nel Brabante. Com. consid. di grani; fabbr. di trine molto stimate e di birra eccellen-te; prosciutti rinomati. Fiere di 15 g., 1.º ott. e la domenica dopo il 1.º lugli, di ogni sorta di mercanzie; flera di cavalli e bestiami il 2.º sobato d' ottobre ; sul fi. Dyle, che l'attraversa. Pop. 20,000 abit.; a 4 l. N. E. da Bru-selles , 3 S. E. da Auversa ed 11 E. da Gand. Long. 2. 8. 44. lat. 51. 1. 50. Maligua Vedi Malici T.

Mallicolo, isola del gr. Occano, nna del-le Nuove-Ebridi, di circa 18 l. di lungh. e 3 n 4 di largh.; abit, neri.; terr, abb, di noci di cocchi , ignami , banani , pollami e majali. Long. (dal centro) 165, 19, 15, lat. S. 16.

Mallix (West), b. d' Ing., cont. di Kent, a 2 l. O. da Maidstone, e 10 E. 1/4 S. da Londra.

Maltow , b. d'Irlanda , cont. di Cork , da cui e dist. 4 l. N., sul Blackwater. MALHANTILE, castello in Tosc., nel fioren-

tino, poco dist, da Firenze, reso celebre dal cena eroi-comico di Lorenzo Lippi, intitolato il Malmantile riacquistato. MALMENI, graziosa città del gr.-d. del Ba-so-

Reno, sul Recht. Cartiere e fabb. di cartoni eucja, sapone, panni e trine nere; com. di firro, olio, grani e salc. 4,700 abitanti; a 5 l. S. O. da Limburgo, Long. 3, 43, lat. 50, 28. Malvesetar, b. d'Inge, contea di Wills ,

sull'Avon; rimarchevole per le ruine della sua celebre abbazia, e per la nascita di Ilub-

lies, a 3o l. O. da Londra. Marmor, pic. città della Svezia, nella Scania, ceduta dai Danesi agli Svedesi nel 165 Mau. di lanificio e guanti. Pop. 6,000 abit., sul Sand, a 4 l. S. O. da Landue, y S. E. da Copenhague, Long. 10, 41, lat. 55, 36, 37.

Matò (St.), città della Brettagna (Ille-e-Vilaine),  $\odot$  see; 9,934 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. sel. e di com.; borsa e camera di com.; direzione delle dogane. Armamenti per la pesca, per le colonie, e pel gr. e piccabotaggio, sicurtà, costruzione di bastimenti e spedizione di tele di Brettagna. Porto gr., cel. ed assai l'requentato, qua di difficile accesso per gli scogli che lo attorniano, dileso da un castello e da un gran nuncro di forti. Gli abitauti armano egni anno 50 a 60 bastimenti per la pesca de baccalari , fanno delle spedizioni per Cadice , e ricevono dal Nord canape , ca-trame e legnami da costruzione. Com. di terra attivissimo coll' interno. Fiere di 8 gr. 24 magg.; merceric, chincaglierie ec. Patria di Giacomo Cartier, che scopri il Canada nel 1534, di Maupertuis, de la Bourdomaye ed altri. Nel 1711 questa citta diede a Luigi XIV 30 milioni per sostener la guerra. Situata in un' isola congrunta alla terra-terma da una linua di terra chiamata Auren o Aren; a 6 L N. O. da Dol, 42 N. da Nantes, 16 N. da Rennes ed 89 S. O. da Parigi. Long. occ. 4. 21. 26. lat. 48. 39. 30.

MALO-DE-LALANDE (St.), h. della Normandia (Manica), c. l. di cant. e circond. di Contunces 3, da cui é distante 2 leghe N. O. Malovine (isole) o Faletono, isole disa-hitate dell'Oc. merid., ad 80 l. E. 1/4 N. dall' ingresso dello stretto di Magellano. I Francesi vi formarono nel 794 mo stabilimento che cederono agli Spagnuoli nel 1766. Anche gl'Inglesi vi si stabilirono nel 1765, e lo abban-donarono nel 1770. Suolo umidissimo e pieno di stagni , che producono giunghi altissimi. Long. occ. da Parigi, 61. 30 .- 65. 30. lat. 8.

51. -52. 30. MALPAS, città d'Ing., cont. di Chester, da cui è dist. 5 1. S. Com. di panni e tele.—Monte forato, a 2 1. da Béziers, sotto il quale pas-

sa il canale di Linguadoca.

MALPLAQUET, villaggio presso Barai 3 (Nord) ; famoso per la vittoria che il princi-pe Eugenio ed il duca di Marlborough vi riportareno sopra i Francesi li 11 settembre 1709. MALTA, Melita, isola del Mediterranco, fra

l'Africa e la Sicilia, di circa 7 f. di lunghez-za, 4 di larghezza e 20 di circuito. Dopo la presa di Rodi fatta da Torchi, Carlo V imperatore la diede, nel 1525, al gran maestro dell'ordine di Gerusalemme, Villiers de l'Isle-Adam, che vi stabili il suu ordine. Attac-cata invano da Turchi nel 1563, si arrese quest'isola a' Fr. condotti da Bonaparte nel 1508, ed agl' Inglesi nel 1800. Essa non è che una rupe muda e sterile per natura. La industria degli abitunti, assistita dalle s muie che vi spendeva l'ordine di Malta, ne ha latto un paese quasi fertile, prod. cotone, cui mino, un poco di grano, legumi ed eccellenti frulti, soprattutto agrumi. Vi si allevano pure molte api. La sua popolazione, compreso quella di Gozo e di Comino si valuta circa a

150,000 abil. Quest'isola è una delle possessioni più importanti dell' Inghilterra in Europa. Malta tiene le scritture in scudi da 12 tari a 20 grani ; scudi 2 1/2 fanno un pezzo di cambio. Long. 12. 8. 30. lat. 35. 54.

MALTA, ant. città del isola di Malta, della quale era la capitale, È sit. nel centro dell' isola.Consolato di Fr. Vedi Valette (la)

Malton , b. d'Ing. , cont. di Yorck , da tui è dist. 7 l. N. E., sul berwent. Marva, prov. dell' Indostan, irrigata dal Nerbadhah; appart. egl' Ing. Capitale Urgein.

Marvagar, città ed isoletta della Grecia ant. Epidaurus-Limera, salla costa orienta della Morea ; ottimo vino. La città e sit. appie d'uns rupe, in cima alta quale è un forte; a 20 l. S. E. da Misistra, 30 S. da Atene.

Long. 20, 35, lat. 36, 58, MALZIRU (il), pic. città del Gerodanese (Losere), sul Frinyere, c. l. di cant. e circond. di Marvejols, da cui è dist. g l., e 2 l. da St.

MANSLUCCEI , milizia dell' Egitto. In origi-

ne crano schiavi sortiti dal Caucaso nel 1230, che furono addestrati dai Turchi negli cercizi militari , ma si re-ero poi podrossi dell'Egitto. Nel 1798 il general Bonoparte li vinse in due battaglie, ed il general Desaix fini di sterminarli nell' Alto-Egitto-

Mamnas, ant. città della Maina, 🔾 🖂 3 ,530 abit.; c. l. di sotto-pref. con trib. di pr. ist, e di com. Fabbr, di tele da vele e calze di lanas com. di bestiamis sulla Diva, a 4 l. O. da Belesme e 61. dal Mans.L. 1. 59. lat. 48. 20. MANERT (S.), villaggio della Pas-a-Lingundo-

ca (Gard), c. l. di cant. e circond. di Ni-mes 3., da cui è distante 3 leglie O. 1/4 N. - Altro , nel Bogiolese (Rodano), a 3 l. N.

da Beaujeu 💁

Man , isola del mar d'Irlanda ; ha 1 rocchie, 4 città, 10 l. di lungh. e 5 di larg. e 20,000 ahit. che perleno un irlandese spu-rio. Douglas , esp. Aria salubre, montagne stes rili , pianure fertili in grano , orzo , segale , vena , lino , canapa , radici e legumi ; cave di narmo e lavagna, miniere di erro, rame ec. Long. occ. 6, 30.-7. 2. lat. 53. 54.-54. 27 MANACHIA, antica, consid. e cel. città della MARACHIA, antica, consist. c cel. citiz ciciia Turchia Asiatica, nella Natolia, con un ca-stello, moschet, spedali e bei buzzar. Ant. Magnesia, alle falde d'un monte, in un terr. fert. 3 a 7 l. N. E. da Smirne. Long. 22.57. fert.; a 7 lat. 38. 45.

MANAR, isoletta sulla costa occid.del Ceylant dà il suo nome allo stretto che separa le indie dal Ceylan, Long. 76. 50, lat. 8. 57.

MANAS, città d'Assa, nel paese de Calmuc-chi, a 175 l. N. E. da Chashgar.

Manathan, isola dell' Amer. sett., negli Stati-Uniti, nellaquale è edificata Nuova-Yorck. MANGANARITZ , pic. città di Sp. , nella Nuova-Castiglia , alla sorgente del fismicello dello stesso nome che traversa Madrida MANCHE. Fedi 1 ANICA

MANCHESTER, Mandussedum, bella e ricra città d' Ing. , contra di Lancastro ; grandusimo numero di manifatture, bellissimo collegio, magnifica piazza, bella chiesa collegiata, superbo spedule, collegi ec.; 600 strade, 14 chiese erl 84,000 abit. Essa è l'antica Moucu-VOSGIEN ; Tom. II.

nilon de romani , e non comunció a sortire dalla sua oscurità, che sotto il regno di Elisaletta, epoca in cui si comincia a far menzione delle sue fabbriche di panni. Sul confluente dell' Irk e dell' Irvel; a 22 l. t), S. (). da Yorck, 46 N. O. da Londra. Longitudine oce. 4. 31. lat. 53. 3c.-Altra, nel Massachousets, Stati-Uniti, con un porto, ad 1 l. N. E. da Boston.— Altra, nel Vermont, a 7 l. N. 1/4 E. da Bennington. — Altra, nella Virginia,

dirimpetto a Richmond Mancia (la), contrada di Sp., nella Nuo-

va-Castiglia , lungo la Guadiana, irrigata dal Xucar , dal Tago e dalla Guadiana. Il clima in generale è salubre; prod. olio, zafferano e vini squisiti. Grandi pianure senz'alberi e greg gi numerosi. Le città principali sono i Ciudad-Bcal, Calatrava ed Orgaz.

Manciago, cast. in Toscana, prov. inferio-re Sancer, fra flumi Fiora ed Albenga, con vicario regio.

Master , l. dell' Armagnae (Gers) , ad 1 l. S. da Eause, 7 S. O. da Condom en l. da Normo O.

Masdace, b. della Svizzera, nel cant. di

Argovia, presso Bruck e Schintzuach.

Masur (St.), villaggio dell' isola-di-Francia (Senna), presso Vincennes. Fabbr. di trine. Manneascheid, città di Germ., nel gr. d. del Basso-Reno, ad 8 l. E. da Pruym, e 9

Manuscen (i), popoli d' Afr. che abitaco il r. di Mandinga, di cui il luogo principale porta il nome di Songo. Esi sono negri , civili , ospitalieri , laboriosi , astuti e molto atti alle scienze e singolarmente al com.; zelantissimi maturettari , a segno che circontidono non solamente i maschi, ma le femusine ancora. L'oro è molto comme pella Mandinga. Massas , villaggio nella Sciampagna (Mo-sa) , a 5 l. S. O. da Vaucouleura , e 2 l. da

Verdan-sulla-Mosa Maxistra , gr. villaggio (Douls) , rim per slomi avausi d'antichita, a 2 leghe da Mont-

belliard .

Manor, pic, città della Morea, verso le sor-genti dell' Alfea, a 15 l. N. 1/4 O. da Misitra. Ant. Mantinea. Manyarur, pir. città d'Egitto, sulla sini-

stra del Nilo, a 42 l. S. da Fajum, in mez-30 ad una abertosa campe

Manuscoula, Manfredonia, pic. città ar-civescovile del r. di Napoli, nella Capitanata, con porto e castello. Sul golfo dello stesso nome, a 25 l. N. O. da Bari, 20 N. da Ciren-2a, e 40 N. E. da Napoli. Fit presa da Tur-chi nel 1610 ed abbaudonata dopo che l'eb-

bero intendiata. Long. 13, 50. lat. 41. 41. Maxeatta, pir. città della Bulgaria, con vasto porto; fa un gr. com., singolarmente in Mangatone , città delle Indie, nel Canara,

sopra uo liume navigabile per grossi bastimenta Com. di pepe, cardamomo, legno suntalo ec. Possessione inglese; a 42 l. O. 1/4 N. da Seringapatnam. Long. 72. 42. lat. 12. 46 Mandasense o Tunno even, città della Sibe-

ria o Tartaria russa, situata sul liume Jenisseirk, a 260 L N. E. da Tobolsk. Pop. 1,000

MANGATSKOI, pic. città della Russia Asiatica, gov. di Kolyvan, da cui è dut. 72 l.E. presso al Tom.

MANGERA, hola del gr. Oceano, nello Ar-cipelago Pericoloso, al S. O. d'Utaiti, Long. occ. 160, 83. lat. S. 21, 16, 45. Abitanti opitalieri, e di costumi somiglianti a quelli d'Otati.

Mangena, isoletta del gr. Occano, presso golto di Panar

Mangona, pic. luogo nel Mugello, Toscana, nel Fiorentino.

MANHANDAN, pic. città dell' Indostan, presso all' Indo , prov. di Multan.

MARHARTSORRG, nome di due contrade dell'Austria-inf., dette quartieri, ci è , il Batto-branhartiberg , fra l' Launbio e la Moravia, e l' Alto-ir anhartiberg , fra l' Dannisio e la

Manuam, bella città del gran-ducato di Baden, con un palazzo magnifico. La sua cittadella è stata distrutta. Gli Ebrei vi hanno nua inagoga. Aria insalubre. Pup. 16,000 abit. Bell'osservatorio, due accademie, collegio di chirurgia, orto botanico, zecca, funderia di caunoni, e fabbrica di similoro o sia oro di Manheim, Sul confl. del Necker e del Basso n. Sul, confl. del Necker e del Reno, a 4 l. N. E. da Spira e 3 O. da Heidelberga. Long. 6. 7. 45. E. lat. 49. 29. 18. — Altra, nella Pensilvania, Stati-Uniti, a 22 l. O. 1/4 N. da Filadelfia,

Maniaco, pic. città del r. Lomb.-Ven., nei Friuli-Veneto, fabbr. di manifatture d'acciajo; 2,000 abit.; poor kingi da Pordenone. Masica (la), Oceanus Britannicus, nome

che si dà a quel tratto di mare, che divide la Francia dall'Inghitterra. Mantea (dip. della ), composto della pe te occid. della Normandia; St. Lo, c. l., diviso in 6 circond. o s tto-pref. St. Lô, Cou-tances , Seerburgo, Avranches, Mortsin e Valognes; 48 cantoni. Superficie, 308 L qua-drate e 594,196 abitanti. Paese salubre, fert. ed abb. Prod. grani, lino, canepa, pascoli e sale. Miniere di ferro, rame e carbon fossile; cave di granito e lavagna. Vi sono de cavasli eccellenti, e vi s'ingrassa molto bestiame; il sidro è la bevanda ordinaria degli abit. fabbr. di tele, penni, tralicci e saje; concie e vetrerie. Irrigato dal Vire, navigabile da St. Lò fino al mare, ed attraver ato dalle stra-de da Seerhurgo, St. Bricux e Cacu a S. Lôs 14.ª divis. milit., dioc. di Coutances, e corte reale di Caen.

Maxica, fiume del Monomotapa, che shoe-

ca nel canal del Mozambico, e dà il nome ad un picciol regno.

MARICANO, h. del Soissonese (Aisne), a 2 L. E. da Noyon ed 1 L da Cheuny . MARIELLA, fierte città arciv., cap. dell' iso-la dello stesso nome, una delle Filippine, con buon castello e vasto porto. Le case son tutte di legno a cagion de terremoti. Appart. agli Spagnuoli, e la un gr. comm. colla China e colle Indie, in aromati, tele tine e a terse. Un galenne porta ogni anno questi generi ad Acapuleo, e ne riporta argento, coccaniglia e nercerie. Vi si contano, compresi i subliorghi, 18,000 abit. de quali 1,200 Spagnuoli. Long. 118. 38. S. lat. 14. 36.—L' ssola, che chiamasi

anche Lussonia, ha circa 160 l. di lungh. e 40 di lang, ed ha un milione d'ab. Se ne ci ta camella , zolfo , cavalli , bufali ec. Vedi FILIPPINE.

Manineaso, città e regno di Sumatra, sotto la luea. Prod. del pepe. MAXINGTREE, h. d'ing., cont. d'Essex, sul-

la tore della Stura. Com. di grani, terro, tavole, carbon fossile e pesce, a 3 L N. E, da Colchester.

Mantiett, b. d'Alvernia (Puy-de-Dôme), a 3 l. E. da Insoire, e 3 l. da Bilion o. Mason, isoletta della Danimarca, sulla costa ore, del ducato di Si-swick.

Mano-que, città di Provenza (Base-Alpi), sulla Duranza , in un pacse bellissimo e fertilissimo, @; 5,513 abit. Trib. di com. Com. d'otio fino , olive , mandorie, tartufi, acquavite, vino e méle; fabbr. di tele, concie e filatoj di seta; c. l. di cant. e circondario di Forcal nier, da coi é dist. 4 l. S., e 182 S.
1/4 E. da Parigi. Long. 3. 35. lat. 43. 49.
Maxor, h. dell' Angomese (Charante),

I I. S. da Confolens .

Manou , burgo del Percese (Euro-c-Loir ), a 5 L.S. da Verneuit, e 4 L da Champroud 4. Manazsa, pic. ed ant. citta di Spagna, in Catalogna; 8,000 abit. Motte in n. di tele, indiane e tatetta, Sul conti. de fi. Cardonero e Lobregat, a 9 l. N. O. da Barcellona, e 6 S. E. da Cardonna. L. occ. o. 3. lat. 41. 36.

Mass (if), gr., ricca, pop. ed ant. catta, un tempo cap. della Maina, con voic. che compreude i dip. della Sarta e della Majenna; c. . della prei, della Sarta . ×; 18,533 abit., trib. di pr. ist. e di commer. Cam. del-le man. e collegio reale. Fabbr. di candele di cera molto stimate, siamesi, trine, stamine, sapone e coperte; com. di ferro e di bestami. Fiere il giorno dopo mezza-quarcsima , i mi. Fere ii gerin dopo nezasquestant, ; g, il mar. della Pentecoste, 8 g, il ustimo ven. d'agosto, 1 g, ed il 3 nov., 8 g, Vi so-no alcum delizion passeggi. Patria di de-Croix-di-Maine, del Padre Mers nna, del Padre Leuni e di Tressan, ec. V' ha parecchi pubblici edifizi hen fabbricati. Pagansi da Parigi poste 24 1/4. Sopra un eminenza, al conti. della Sarta coll Huisne; a 10 l. S. da Alcopon, 17 N. O. da Tours, e 20 N. E. da Angers, e 54 S. O. da Parigi (dist. leg. 211 clul.) Long. cor. 2. 8. 11. O. lat. 48. o. 35. N.

Maxarata, pic. città degli Stati-Prussiani, sul Wipper, a 14 L S. da Magdeburgo, e 19 N. 1/4 E. da Erfort. Long. 9. 3o. laf. 52. 42.—La contea di Mansteld è stata riumita agli stati del re di Prussia. Paese tertile e monso. Miniere d' argento e di ran

Massaget, città d'Ing., cost. di Nottin-gham, da cui è dist. 4 l. N. - Isola della haja d'Hudson Long. occ. 82. 53. lat. 38. 30. Ma-stoni , b. della Maisa (Sarta) , a G L

O. dalla Fleche, e 2 l. dal Lude O. Massee, b. dell'Angomese (Charente) . . × ; 1,254 alet. ; c. l. di cant. e circond. di

Angoslêue, da cui é dist. 5 l. N. Mansona, cità d'Egetto, sel Nilo, a 5 L. S. da Damiata. Il conte d'Artesia, fratello di S. Luigi vi fu ucciso nel 1250 da Saraceni, con un gr. numero di Crocisti e di Templeri. Qualche tempo dopo questo mouarca fu fatto prigioniero a poca distanza da questa città. Mantanzas villaggio (Droma), presso St. Vallier 9; dist. 1 L. dal Hodano.

Manreiusi , popoli della Tartaria chines ebe conquistarono la China nel 1644, ed il di cui paese forma attualmente una prov. chi-nese, al di là della gran muraglia. Essi son di razza Tungussa ; e professino in Sciamanismo. Martelar , b. del Torenese (Indre-e-Loira),

a 5 L O. da Loches O.

MARTES , città dell' Isola-di-Prancia ( Sennaed-Oisa), soprannominata la Graziosa, 👁 🔀 ; 3,847 abit.; sulla Senna; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist.; bel ponte di tre archi; la chicsa collegiata, assai bella, è opera negl Inglesi. Com. di vino, grano e cuoja. Piere di 3 g., 22 luglio, ed il mer. dopo S. Andrea. Quivi mori Filippo-Augusto nel 1223; a 12

L. N. O. da Parigi, e 10 N. O. da Versailles. Long. occ. o. 14. latit. 48. 58. Martova, Mantan, ant., ricca, consid. e cel città , la più forte piazza d'Italia , nel r. Lomb Ven, situata in mezzo ad un lago formato dalle acque del Mineio. In una circonferenza di circa 5 miglia conta più di 24,000 abit. @ pe. Diversi monumenti della grandezza de suoi passati sevrani Gonzaga. La mag-gior parte delle stradé sono larghe, ben tagliate ed anche ben l'astricate; le piazzo gran-di e regolari, e diversi pubblici edifizi sono di bel disegno. Palazzo reale assai vasto, con buone pitture a fresco di Giutio Romano e del Mantegna; moderno tentro, disegno del Pier-marini; gran cavallerizza, invenzione di Gin-lio, edifizio, sebbene non compito, singolare nel mo genere. Cattrdrale di sette navate, disegno di Giulio, di bella architettura, che partecipa dell'antico e del moderno, con boone tavole : in cssa si sellera il corpo di S. An-selmo, Bel tempio di S. Andrea, architettura dell'Alberti, che racchinde la reliquia del san-que di N. S. G. C., al i sepoleri di Gio. Battista Mantovano letterato e del cel, pittore Au-drea Mantegna. Le casa di Giulio Romano riposano nella chiesa di S. Barnaba (Oroco Car-lo Cignani dipinse le Rozze di Cana, e pro-sente a questa chiesa è la casa in cui Giulio abit. Il patazzo del T, già abitazione degli ant. duclu , è il più bell' alitzio di Mantova: il disegno, i superbi freschi e gli ornamenti sono di Giulio Romano il quale nei tempo della sua dimora in questa città la arricchi di esimie opere della sua squadra e del suo peunello. Sepolero del poeta Bernardo Tasso nella chiesa di S. Egidio. Altri edifici rinomati: la fortezza o cittadella, i muliui, le beccherie ed il ponte S. Giorgio. Pochi monunenti rammentano il piu gr. poeta del Lazio; i Matt-tovani ne hanno innalizato uno al padre dell'epira poesia latina ; la Virgiliana , ove si pretende che Marone si applicasse alle muse in una grotta, la quale più non esiste, fu luo-go di delizie dei duchi, ed il villaggio d' dudes o Pietole vide nascer questo genio. Le guer-re d' It., avendo cagionata una diminuzione di p. in questa città, hanno illanguidito altresi l'industria ed il com., specialmente siella seta. Mantova è fondata secondo alcuni da Manto figlio di *Tiresia* tebano ; ma i più la cre-dono fondata dagli Etruschi. Ebbe i suoi du-

chi fino al 1707, allorquando fu conquistata dal pr. Eugenio di Savoja, ed allora passò alla cosa d'Austria, che la ritenue fino al 1796, epoca in cui i Franc. la presero ; nel 1799 l'Austria la recuperò, ma nel 1801 fii ceduta alla Fr. , che l'oni al r. d' It. Ne: 1814 tornò sotto il dominio deil Austria. Hvvi un vesc. ed un liceo. L'aria, che non era troppo sana, è molto migliorata dopo l' ascinga-mento di varie paludi, e la costruzione delle muove fortificazioni, che tengono le acque ad un livello assai più alto del passato. Com di grano, vino, bestiame acquavite e sete. Lire 81,000 di Mantova sono fire 20,723 italiane o siano franchi, riduzione fissa. Patria di molti uomini illustri, e fra questi del Casteglioni, del Bettinelli , e dell' ab. Maunij a 14 l. N. da Parina , 8 S. O. da Verona, 14 N. da Modena , 36 N. 1/4 O. da Firenze , 88 N. 1/4 Or da Roma e 33 S. S. E. da Milano, Long. 8.

27. 57. lat. 45. 9. 16.

MARTOVANO (11), paese d'Italia, situato lungo il Po, che la divide in due parti ; conf. N. col Veronese , S. col ducato di Reggio , di Modena e della Mirandola , E. col Ferrarese; ed O. col Cremonese, Circa 20 l. di lunghezza ed 11 di largh. È paese di pianura, ed è fert, in grano, pascoli, frutti e vini squisiti. Si compone de'ducati di Mantova, di Guastalla e di Sabionetta, de principati di Castiglio-ne, di Solferino e di Bozolo, e della contea di Novellara; attualmente incorporato nel re-

gno Lombardo-Veneto.

Manzano, ant. castello diruto in Tosc., prov: superiore di Siena. Manzar ; b. d' Alvernia (Pny-de-Dôme) , c.

L di cant. e cir. di Riom . da eni è dist. 4 l. N. O., e 6 N. 1/1 O. da Clermont Maure (Porto), città marittima dei S.dell'isola di Minorca, con huon porto, al coper-to di tutti i venti. Città ricca e commerciante. Fondata da Magone, general Cartaguese, a 60 I. S. E. da Barcellona, e 20 E. da Majorca. Long., al forte S. Filippo, 1, 18. 30. lat. 39. 50. 43. Gli alleati se ne impadromeno nel 17:8; tu presa dai Francesi nel 1766, e dagl' Inglesi nel 1798; venne poi restituita a-

gh Spagnuoli. Maouna , una dette isole de' Navigatori , nel gr. Oceano, scoperta da Bougainville. De Langle che accompagnava La-Peyrome, e 10 nonuni dell' cumpaggio furonvi massacrati dai na-turali del paese. Abb. di frutti , volatili , pie-cioni , papagalli e majali. Lat. S. 14. 20. 45.

long, 171, 36, 50, Mappace, b. del gr.-d. di Baden, a 2 l.S. da Badenweiller.

Maquaine (St.), borgo d' Angiò (Maina-e-Loira), a 3 L S. O. da Sanmur, ed 1 L da Deur 3.

Maquena, pie. città della Nuova-Castiglia, in m terr. coperto d'olivi, a 12 l. N. O. da Toledo.

Maraca, isoletta della Gujana francese, un oco al S. dell'imboccatura del fi. Aricari.

Lat. N. 2. 10. long. occ. 52. 37.

Maracano, città ricca e consid. dell' Amer. merid, nella Terra-Ferma, cap. del governo dello stesso nome. Gr. com. di enoja , caccaos e tabacco eccellente. Vicano al lugo del medesimo nome, che ha 40 li circa di lunghezza, e 55 leghe E. da Santa-Marta; 22,000 abit.

Long. occ. 72. 45. lat. 9. 30. Managnose, prov. dell' Amer. merid., nel Brasile, che comprende un' isola molto popo-lata e tertile. Clima piacevole e molto salubre. Abb. di viveri, garofani, cotone est ambra grigia sulle coste. S. Luigi, cap.; sull' Oceano.

MARIGNORE. Vedi AMAZZONI. Manano, città del Frinti, in una palude che la rende molto forte : a 4 leghe O. da Aqui-

Manans, pic, città d'Aunis (Charente-Inf.), in una palude salsa ; presso alla Sèvre-Niorteset. 3 × ; 4,300 abit. Questo è il punto per-cui transitano tutte le mercanzie della Vandea e delle Duc-Sevre.; deposito di legnami da onstruzione e di sale. Gr., com. di grano i ottima farina detta di Bagnaux. Ficre i primi

martedi di febb., apr., gingno, ett. e nov. Ad-i l. dal mare, e 5 N E. dalla Roccella. Long. occ. 3, 22, lat. 46. 18. Манант , piec. città di Persia , nell' Ader-bijan , a 60 f. da Hamadan.

MARASA, pic. città d' Afr., nel Wangara, sul Niger. MAHARCH O MERACH, gr. città della Nato-

lia , cap, del gov. del suo nome , dist. 18 l. al N. da Alessandretta. Long. 37. 44. lat. MARATTI (i), popoli bellicosi delle Indie, ch'erano rimasti indipendenti dai Mongoli e da-

gli Europei. Essi possedevano tutta la parte methe dell' Indostan, e potevano porre in campagna 150 a 200,000 nomini di cavalleria Erau questi i soli nemici fermidabili che restayann all' Inghilterra a sottomettere, ma nel 1818 furono da essa soggiogati. Le due principali città del loro paese sono Punah e Nagpor Chiamavasi il loro capo Peischwa.

MARAVATIO, città dell' America, nella Nuo-va-Spagna, al N. del Messico. Manavi , gr. lago dell' interno dell' Africa , che ha 240 l, di longhezza — Città al S, di

questo lago, Mansacu, pic. città dell' Austria-Inf., sul Danubio, a 18 l. E. da Lintz,-Altra, nel r. di Wirtemberga , ad 8 l. N. da Stuttgard. 1. MARRELLA , pic. città del r. di Granata , con comedo porto. Fabbr. di cuoja; 5,500 abit.

Long, occ. 7. 12. 15. lat. 36. 13. MARRIEREAD, porto e città del Massachussets, cout. d'Essex, a 6 l. N. E. da Boston. Mannouve, b. della Nuemandia (Eure), a 5 L N, da Conches, ed una l. da Neuburgo . -Altro, in Cornica, dist. 3 L da Vico. A-

jaccio O. Magnoz, b. della Bresse (Ain), a 4 l. N. da Bourg, 3 l. da St. Amour . Jura. MARKURGO. Vedi MARRURGO.

Marca, provincia dello Stato-Eerlesiastico, divisa in 4 delegazioni ; Macerata , Fremo , Ascoti ed Ancona; pop. 190,815 abit. Territo-rio fertilissimo, ed abb. di grano, vino, olio, canapa , seta e frutti.

Maga (la), contrada fertile della Svizze-ra, nel cant. di Schwitz, fra 1 lago di Zuried il caut. di Glaris. Lachen, c. l.

Manca (la), in francese L. Marche, in-addictro prov. di Fr., conf. N. col Berry, E.

coll' Alvernia. O. col Poitou e coll' Angornese, e S. col Limosino; ha 22 l. di hangh. e to di largh. Fu rimita alla Fr. da Francesco I net 1531. Guéret, cap. Oggi fa parte dei dip. del Creuse e dell'Alta-Vienna. Manca (la contea della), in tedesco M. ann.

cont. consid. di 20 L di lungh, e 15 di largh. fra Berg e Minster; restituita alla Prussia nel 1814, ed ora fa parte del granduento del Basso-Reno; 135, oo abit., la maggior parte luterami le rendité ammontano a 400,000 talleri. Abh. in graoi, mniere di carbon fossile, zinco, e ferro ; rergenti salmastrose e bestiami.

Manca, pic. città della prov. Namur (r. dei Pacsi-Bassi nesi-Bassi, ad 8 l. E. da Dinat. Murca. Vedi Brandesprago ed Ost-Stadt.

Manca-Tanvisana (,la) Jonet. prov. d' It. nell'ex-repubblica veneta, che couf, all' E. col Frinti e col golfo di Venezia, al S. collo stesso golfo, col Decado e col Padovano, all' O. cul Vicentino, ed al. N. col Bellimese; essa comprende il Trevisano ed il Feltrino, ed il primo di questi due paesi faceva parte dell' antica Reza. Territ, per lo più monpioso; miniere di ferro e loschi, dai quali ricevasi molto legname da costruzione navale ; abbon. di vini eccellenti e di seta. La Piavo l'attraver-

N. E. da Agdo ; 3,000 shit ; a 2 l. da Me-20 3. Mancet (St.), horgo (Saona-e-Loira), sulla Saona, dist. 1 L da Chdlens-sulla-Saona . - Piccula città della Lingoadoca (Ande), dist. 4 l. da Norbonna Q. - Altra ( Indre ) ,

pre-so Argenton-nu-Creus . Buoni vin Mascratin (St.), pic. s graziosa città del Delfinato (Isra), 6 set 3,215 alut. 4 c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist, Com. di vini e seta greggia. Fiera, a maggia, 5 g. : bestiami , mercerie ec. In un suolo ameno e fert. in buon vino, presso all'hera; a 12 leghe da Grenoble, Long. 2, 58, 16. lat. 45. 30, 31.— Altra piccola città del Forese (Loira), a 4

I. S. E. da Montbrisch . Marcello (S.), in Toscana, nel Fiorenti-no, residenza del vicario della montagna di Pistoja, preso al flume Lima, che si traversa sopra un bellissimo ponte, il quale omisco due montagno sulla strada Modanese; fabbr, di carta. Fiere 4, 5 e 6 settembre; mercato il gi-vedi.

MARCENAT, villaggio d'Alvernia (Cantal), e, l. di cant. e circond, di Murat 3 , da cui è dist. 6 l. N. O.

MARCHAUX, villargio della Fr.-C. (Doubs), e. l. di cant, e eiro aud, di Besauzone , da cui è dist. leghe 3 1/2 N. E. Mancue (la), pic città del ducato di Bar

(Vosgi); 1,5% abit.; c. l. di cant., e cir-cond. di Neufchâteau, da cui è dist. 8 l. S. Marcue (le), b, di Savoja, a 2 l. S. E. da Chambery.

MARCHE-LE-CAVE, b. della Picardia (Somma), a 4 L S. E. da Amiens, e 2 L da Cor-

Marchece, città dell'Austria-Inf., a 10 L

N. E. da Vienna; battaglia del 1278, nella quale Otlocare, re di Boemia, fu nerise

Marchena, Marcia, graziosa città di Spa-gna, nell'Andalusia, con un terr. fertile, soprattutto in olive, a 6 leghe S. E. da Sivi-

MARCHENDIA, b. della Belsia (Loir-e-Cher) c. l. di cant. e circond. di Blois, da cui è di-

st. 7 l. N., e 4 l. da *Her* .

Marchest ni Massozza (le), isole del gr.
Oceano, al N. E. di quella d'Ctaiti, frutti, volatili e majali . Furono scoperte nel 1595 da Mindano, che loro diede questo nome onere di don Gerzia Mendozza vicere del Peru , e le principali sono ; S. Pietro , la Maddalena, la Domenica, la Cristina e Hood, Marchand, Baux, Chanal e Masse. Posizione

della Maddalena, eh' é la più settentrionale : lat. 10. 25. 30. S. long 141. 9. О. Максиедией, h. (Маніса), a 3 L S. О. da Carentan , e a l. da Perriers 3.

MARCHIERYS , b. della Fiandra ( Nord ), sulla Scarpa 4 ; 2,353 abit. ; concie e fabli. di birra ; c. l. di cant. e circond, di Douai , da cui e dist. 3 l. E.

MARCHIEBRES-AU-PORT, pic. città del r. dei Pacsi-Bassi, situata sopra ambe le rive della Sambra , a 2 l. e mezzo S. O. da Namur , ed

1 l. da Charleroi. Manciae, pic. città di Guascogna (Gera), sul Booez , c. l. di cant, e circond. di Mirande .

da cui é dist. 3 l. O. MARCIALLA, pic. lungo in Toscana, nel Fiorentino, vienni a Castel Fiorentino.

Manciana, b. grosso e beu popolato, nell'isola dell'Elba, presso ad un golfo, all'O-di Partoferrajo (granducato di Toscana).

Mangiont, pic. città di Borgogn. (Saona-e-Loira), preso alla Loira, in un terr. ferti-Jissimo in grano 🐠; 2,460 abit.; c. l. di cant. e circond. di Charolles , da cui è dist. 7 l. S. O., e 4 l. N. da Charlieu L. 2,44, lat. 46. 18.

MARCILLAG, b. del Rouergue (Aveyron), c. l. di cant., e circond. di Rhodez ①, da cui è dist. 4 l. N. O. Vedi Massillac. Mancillac, b. della Maina (Majenna), a

2 l. E. da Majenna 3.

MARCHLY, b. della Normandia (Manica), a 2 l. S. E. da Avranches . — Altro, Borgogua (Saona-c-Loira), a 4 l. S. O. da Mont-Cenis, e a l. da Bury 3.— Altro, Borgo-gna (Jonna), ad 1 l. N. da Avalira 3.— Altro, Sciampagna (Aube), e. L di cant, e circond. di Nogent-sulla-Senna 3, da cui è dist. 5 l. - Altro , Lionese (Rodano ) , presso Lione O.

Marca, b. del gr.-ducato di Baden, sul Reno, dist. t/2 L al N. da Uninga. MARCE, b. della Picardia (Passo-di-Calais),

a 2 l. E. da Calais . MARCE-GROENINGEN, pic. città del r.di Wir-temberga, a 6 l. N. O. da Stutgard.

Marcaussa, pie. città dell' Alta-Lusazia, a 6 l. S. E. da Gorlitz. Com. di tele. MARCKOLSBEIM, b. (Basso-Reno),

1,453 abit.; c. l. di eant. e circond. di Barr, da cui è dist. 7 l. S. E. Marco (San), due piccole città d'Italia,

una episcopale nel r. di Napoli ( Calabria cit. ) sul fi, Senito; e l'altra in Sicilia, sul fi, Fi-

-talira, nel Val-Demona; a 25 l. O. da Messina Manos (S.), città della parte O. di S. Do-mingo, a 24 I. N. O. da Porto-al-Principe. Mageo (S.), b. di Provenza (Bocche-del-

Rodano), pressa Aix . - Altro, nell' Annis (Charente-Inf.) a 5 L N. O. da S. Giovanni-d' Angely, ed 1 L da Surgeres 3. -Altru, Borgogna (Costa-d'Oro), a 4 leghe S. da Châtiil m-sulla-Senna. 3

Mancotre, vdlaggio del Cambrese (Nord), c. l. di cant. e circond. di Cambrui . da eni è dist. 2 l. S. S. O. sulla Schelda.

Mancorres, b. dell' Alvernia (Cantal), a 6 l. O. da Auriliac 3.

Maacor (le isole di S.) isole di Fr., nella Normandia(Manica), tra' fi. Vay e Hogue, Son tre: le is. d'Amon, l'is. d'Aval e l'is. del Barin; hanno buoni pascoli , ma son deserte; a 4 l. N. da Carentan, e 3 l. da St. Waast. • Long. occ. 3. 26, 56, lat. 49, 29, 52.

Marcousts, h. (Senna-ed-Oisa), a 6 l. S. da Parigi, presso Montihéry e Liuss 4. Maantes, forte della Finodra (Nord), ad r

1. O. da Dunkerque Q. Sotto la reggenza del duea d'Orleans fu demolito ad instigazione degl' Inglesi Mane Aparatico (il) o pintlosto Golfo di Vanazta, mare situato fra l'Italia, l'Istria,

la Dalmazia e la Turchia, dal capo d'Otranto fino a Venezia, di 200 l, di lunghezza e 50 di larghezza. L'ingresso di questo golfo ha 14 l. di larghezza.

MARE ARASSCO (il). Vedi MAR ROSSO. Man Barrico (il), Vedi Barrico. Maa-Biasco, golfo del mar Glaciale, che

hagna Arcangelo. Questo nome è stato dato altresi alla Propontide, in apposizione al mar Nero, al quale serve d'ingresso. Maa-Caseto, Cospium mure, in Asia, è il

iù gr. lago salso del globo, avendo 275 l. di unghezza, 50 a 100 L di larghezza, e 16,850 leghe quadrate di superticie. Il suo livello sembra e-sere 50 a 60 piedi al disopra del mar Nero. É abbondantissimo di pesci, singolarmente di aringhe e di storinni, e riceve il Wnlga, P Ural , il Tedjen , il Kizil-Ozen ed il Kur. Starseggia di buoni porti, eiò che ne rende perilosa la navigazione, Esso non ha scolo e la sola evaporazione gli toglic il superfluo delle sue acque.

MAR-DEL-NORD (il), Vedi ATLANTICO (OCKA-Man-Eono, così chiamavasi dagli antichi

quell'estensione di mare compresa fra le coste orientali della Grecia e l'Asia minore, oggi Natolia , e che noi chamiamo Arcipelago. Muz-Gianzo, golfo del grande Oceano, fra

la China e la Corca. Maa-Graciate, parte dell' Oceano prossima ni poli. Nel 1773 Phips , navigando fra lo Spitz-

berg e la Groenlandia , non pote oltrepassare gli 81 gradi e 39 minuti di latitudine, Cook , fra l'Asia e l'America , non è passato oltre a o gradi și min. di lat. șaltri si sono iuoltrati fino a 78 gradi , ma non hanno pototo pe-netrar più oltre. Nel 1818 gl' Inglesi fecero due spedizioni, per trovare un pa-saggio da ogni lato del polo artico; ma non potercon avan-zarsi a cagion de gluiscri, oltre al 78.º grado di latitudine. Dalla parte del polo autartico , Cock non las pointo penetrare che fino al 7,1.º grato. Questo narce è il serialogo d'inancusi annassi di phiacci, che vi galleggiano, fornando delle enormi montagne, corocade da brillanti piramidi, su cui rivrebrenno tutti colori della lure, ed offrono all'occhio del navigature uno spettacolo maestono inaieme, ammiralele

e spavotevole. Mare Mediterroustus, mare interno situato fra l' Europa, l' Asia e l' Africa e commites coll Oceano attantes per mezzo dello stretto di Gibilitera e, ced mar di Marmara per mezzo dello stretto del Dardanelli. Ha citra 1,500 l. di implezaza la marea e poco semiside, ed i pesci vi abtondano obternodo. Ha diversi pesci particolari, come obternodo. Ha diversi pesci particolari, come

il tonna, le acciughe de, priva di coralla. Mas-Moraro o Lono-Alexazore, m ambo Mas-Moraro Lono-Alexazore, m ambo Mas-Moraro de Lono-Alexazore, m ambo de la companio del companio de la companio de la companio del compani

soposito Re et uno a por la qualitaria para institucione del conseguio d

Mas Rosen, golfe dell'ecuno Indiano; fra l'Aralla e l'Egitio, separato dal mediterraneo per merao dell'isten di Sore, ha 123 l. di largherza, e 430 di hugh, dd S. E. al N. O., coic dal capo Babe-Mandeh a S-ex. Il son livelh e 54 picili al di sopra di quello del Mediterrano. È soggetta alle borrasche e vi si pocano molte perle. Questo è il golfo Aralico degli antichi.

Jo Arabico degli antiehi. Manna. città dell' Arabia, ncll'Hadramauht, a 120 l. N. da Moka. Aria ottima, e suolo fertile.

MARCHIA, firme d'Italia, che ha origine nell'Appenuno, traversa una porte del ducato d'Urbino, e va a gettarsi nell'Adriatico

a Banini. Museus-Comertan (b), o nel Portrag. Museus-Comertan (b), o nel Portrag. Museus-Comertan, and medicarpano, conf. E. colls States, and medicarpano, conf. E. colls States, and the promised Species Sance, and the promised Species Sance, and the production of the States of the

to-de-Preniii, 5-yoo ahi, II gov. ne è affidaba al commissario rejto, che riside a Groseto. Sonovi gi vierristi, e 16 potestrie, compreso in Stato-de-Prenii gi Fisada del Giglio, Manssoo, villaggio del Piemonte, a 2 L.E. S. E. da Alessadra: nelle se vienante segul la hetta-glio del 14 jiungso 1800 fra i Franeria comandati da Bousparte e pli Austriac comandati dal feld-mareciallo Melas, colla peggio di questi ultimi. Il general Desair vi

perici la vita.

Massava, pic. città della Santogna (Charente-Inf.), 63,633 abit; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. edi cona; hora di cona. Fabra di napretele. Aria insitulve presso il mare; a 10 l. N. O. da Saintes, 12 l. dalla Roccella e 172 S. O. da Parigi. Long. occ.

3. 28. lat. 45. 49. 22.

Манттио, is letta d'Italia con cast. sulla costa occid. della Sicilia, all' (), delle isole di Levanno e di Favognana, di 4 l. di carcuito. Serve di prigione di stato.

an Levanno e da Favoquina, on 4 L di carcinio. Serve di prigione di stato, m. Mageria, b. del Polito (Vandea), ml Luy, M; c L di cant. e circum!. di Fontenay, da cui è dist. 7 l. O., e 2 da Lapon . . . . Altro, Perigor (Devdopus), . . . . 7 di sitt., c. l. di cant. e circunà. di Nontron, da cui è dist. 4 l. S. O. Verdi Nontron, da cui è dist. 4 l. S. O. Verdi Nontron.

Masrke (la), villaggio di Scientpagne (Ardenne), fra Sedon 🍎 e Ibanchery. Il conte di Sonsono vi riportò una vittoria nel 1642. na vi perdè la vita.

Mas are, pic. città d'Ing. nell'isola di Thanet, nel Tamigi. Bagui frequentati. A 6 l. N. O. da Cantorbery, e 14 E. 1/4 S. da Londra. Mascarx, villaggio (Gironda), a 6 l. N. da

Bordeaux, e 2 l. da Castelnus-de-Medoc Q. Vin 1080 eccellente. Mascettz-svb-Lasr, b. (Costa-d' Oro), a 6 l. N. O. da Digione, e 3 leghe da SL

Scine 6.

Magnarara (la), isola dell'America, preso alla Terra-terna, rosperta da Cristoliero Colondo nel 19/8, di 15 lepte di hugh, e di di largh, dipendente da Caraza. Aria grossa ed insalubre. Soulo fert, 1 prod, graniurevo, frutti e pasoli. Abitata da molitti e desgli American e podel Suguanoli. E oggi in peter e degl' insurecuti dell'American merid. Pro, circa 16/200 abid. Cl. 1800-Padre. Long.

occ. (punta Mascanso) 66. 47. 30. lut. N. 11. 3. 50. Manciana. Vedi Kor.man. Mancozzo, b. del r. Lomh.-Ven., sul lano.

Maggiore; esso dà il nome ad un altro pic, lago Long. 5. 58. Int. 44. 51. Mangunatza, b. (Gard), c. l. di cant. e cir.

di Nimer ♠ , da coi è dist. 2 leghe N. E. Hana (Smb), grazines città d'Amer., nell' Hana (Smb), grazines città d'Amer., nell' Hana (Smb), um delle tsole Azzore, al S. di S. Michele, di circa 5 l. di lunghezza e 3 di largh. Long. occ. (della punta S. E.) 27, 38, 45, lat. 38, 59, 47, N.

Manta (porto Santa), pic. e graziosa città commerciaute di Spagna nell' Andalosia. Sulla haja di Cadice, adi Giaulalete; a 4 l. N. E. da Cadice. Long. occ. 8. 24. lat. dine. 36. 40. Manta ( Santa ), isoletta d' Ing., una delle

Tarrista Charge

Sorlinghe, di 3 l. di giro, con buon porto. Long. occ. 8. 35. 5o. lat. 49. 57. 3o. Mania (Santa), isoletta d'Afr., di 11 l. di

monta (canta), asocita d'Art, di II. di lunghezza e 2 di larphezza nilla cola orientale, a 2 leghe da Madagasara. È piena di finnicelli, sorgenti e fontane. Il terreno è fritile ed abbondante di riso, e vi si trova del corallo e dell'ambra grigia. Long. 52, 50, lat. S. 16, 15.

Manu (Santa), città del Maryland (Stati-Uniti d'Amer. ), a 3o l. S. E. da Annapoli. Manu (Santa), pie luogo nello Stato de' Presdi in l'accia all' Isola-Rosa, che gli è vicinissima, appartenente al gran-ducato di Toscana.

Mana-az-Mosræ (Santa), terra in Tosc., nel Fiorentino, vicina a Castel-Franco di Sotto, dalla cui potesteria dipende. Long. 8. 16.

to, dalla cui potesteria dipende. Long. 8, 16, 51, lat. 43, 39, o. Mana-ni-Danes (Santa), città dell'Amer, merid., nell'indiceza di Panama, edificata da-

gli Spagmodi, dopo la sesperta delle ricche miniere d'oro vir viene. Oggi è quasi distrutta. Mana-Callarra, isola dell'Amer. setta, una delle Amilie, di circa i di. di circuito; scoperta da Cristofero Colombo nel 1/13. Produce came di suchero; indago, tabacco e cotone. Pu presa dagli inglesi nel 1794; e restituita alla Francia nel 1814. Lati, del capo

N. 16. 3. N. long. 63. 29. Manta-per-Ponto (Santa). Vedi Laguna.

Mania-Hoomera, villaggio del r. de Paesi-Bassi, ad 1 l. O. da Oudenarde. Manaona, pic. città della Jutlanda, al S. S. E. da Aalborg, presso al Categat. Long. 7. 31. lat. 56, 28.

cont., a 6 l. S. da Bonia 69.
Matasara (ki nels), e namo a trenz nd Lazona, inch del pr. Oceano, al N. E. delErilppin. Meglanda e kespere, e MicieErilppin. Meglanda e kespere, e Micie1656, Sero in menered it 5, ma ron undetograndi. Questo arcipelage che la cirra 100.
I. dal N. al S., si compore dal N. al S. delto nels Urse, Mang, Ausonarose, derigan, n.
Sarpan, Gium, Sartiz Bon, S. Birmila,
Sarpan, Gium, Sartiz Bon, S. Birmila,
— 22. Aria pura e sublere, ordo sempreseros, cacher medera. Chi althanti virono
color production of the color of the col

pane ed aranci.

Maniano o Manianano, N'arrianum, secondo l'Alciati, e ne' secoli bassi Murchianum, remunità consid. del r. Lomb.-Ven., dist. da Milano circa 7 L

Managorat, città edificata nel 1780, sul mar d'Azof, dai Greci della Crimea, passati rotto dominio russo.

ti sotto dominio russo.

Mariboruvan o Mariburi. Vedi Quan'i

Maair (Sainte), b. d'Aunis (Charente-Inf.) nell'is, di Rè, ad i l. dalla l'otte (). Maaia (Sainte), pic città della Bearnia (B. Pirenei), c. l. di cant. al S. O. d'Oleron (), da cui è poco distante

MARIE-AUX-MIRES (Sainte) o MARKICE, pic.

città d' Alaxia (Alto-Reno), ♠ w. 8,000abit; sul Leher. Miniere d'argento. Com. di kirschwaser; fabbr. di calze di cotone, indiance aismesi ; finderia. C. l. di cant. e circont. di Columar, da cui é dist. 5 l. N. U. Mani-on-t-t-Mra (Sainte), b. del Rossigione (Pirenci-Orient), presso Canet, a.

L. E. da Perpiguano .

Maris-no-Most (Sainte), b. (Manica), a

Maria-De-Most (Sainte), b. (Manica), 2 I. N. E. da Carentan . Maria-D'-Olgry (Sainte). Vedi Oygaz.

Manta (le tre ), isole del S. dal Messico, al N. O. del capo delle Correnti, Long. occ. 108. 51. 15. lat. 21. 43. Manternan, città della Sudermania, in I-

маначива, città delli Sudermania, in зsvezia. Man. di lana e di seta. Манавичнаса, graniona città del r. di Sas-

manuscendo, graziosa citta dei r. di Sassonia. Ricche miniere d'argento. A 15 l. S. O. da Drvada. Long. 10. 43. lat. 50. 34. Manescona, pic. città di Germa, a 5 l. N. E. da Fracoforte-sul-Meno.

Манкивопо, ant. e forte città della Prussia , con un cast., sal Nogat. A 12 l. S. O. da Elbing. Long. 16. 41. lat. 54. 1. 31. Манкивопо, pic. città del r. de Presi-Bassi, provincia di Namur, edificata nel 1542 da Muria propinta di Università del 1542.

Maria, regina d'Ungheria; a 5 L N. O. da Rocroy. Fonderie e lucine. Vedi Icurunu avsum, il varzuczeo. Manasumoo, forte nel vescovato di Hilde-

sheim ( r. di Annover ). Manier-Celle. Vedi Celle.

Managerats, b. del principato di Nassau, da cni è dist. 3 l. S. O. Manageron, città dell'isola di Laland, in

Danimarca, sopra un lago abb, di possi.

Maurastart, pic. eittà di Svezia, nella
Westrugozia, all lago Wener, 14 1. S. E. da
Carlstadt. Long. 32. 20. lat. 58. 28.

Marermat o Marcarrara, pic. città del r. di Wirtemberga, inaddietro c. l. dell'urdine Teutonico, rim. per la hatt. del 1645 g. aul Tauber, a 6 l. S. O. da Wurzburgo.

Managawanna, città del r. di Prussia; il castello e la chiesa son magnifici; sul confl. del Nogat e del Liebe, a 12 l. S. da Danzica. Long. 16. 3o. lat. 53. 5o.

Maais (les trois), h. di Provenza (Bocchedel-Rodano), presso all'imbocatoria del Rodano; c. l. di cant. e circond. di Tarascona, da cui è dist. 11 l. S., ed 8 l. da Arter 6. Maairtra, cità degli Saut-Uniti, al N. di Territo, sull'Ohio, a 48 l. S. O. da Pietroburgo.

Marionana, villaggio di Provenza (Rocchedel-Rodano), a 6 l. O. da Aix, e 3 l. da Martigues . Com. d'olio e di vino.

Matteauro o Matteauro è deministus, groso lorgo el ex-sunche de l. Lomb.-Ven, presso il quale Francesco I, difere nel 1505 gli Svizzer comandati dal duca di Milano sul fi. Lambero; a 5 l. E. da Milano ; pop. 2,000 abili. Sv. Molto commerciante, specialmente in grano, besisme e formagio. Long. 6, §5. lat. §5. 20. Due miglia bostano da Marignano si trova un canale fatto di recente per l'irrigiazione.

per l'irrigazione.

Manosy, b. della Normandia (Manica);
3,800 abit.; c. l. di cant. e circond. di Ceutances, da cui è dist. 4 l. N. E., e 2 l. da

S. Lò . - Altro (Aisoc), ad 1 l. O. da Gaudelu . - Altro (Calvados), a 2 l. N. da Bayeux . — Altro ( Jonus ), sol fi. Cure; a 5 l. S. da Vézelay, presso Corbigny . Nicore.

MARIGNT-SOUS-MARMANDE, b. del Torenese, a 5 l. S. E. da Chinon, e 3 l. da Richelteu 3. Marikan, la più merid delle isole Kurde, di 15 l. di lungh. Long. 150. 20. lat. 46. 50.

MARLIANO, Vedi MARYLAND, Marineo, comune di Sicilia, iotendenza e listretto di Palermo; popolazione 6,545 abiranti.

MARINES, villaggio (Senna-ed-Oisa), c. l. di cant., e circond. di Pontoise 3, da cui è dist. 3 l. N.

Mannoua, pic. città d' Alvernia (Puy-de-Dôme), 🍑 🦗 ; 3,823 abit., c. huogo di cant. e circond. di Thiers, da cui è dist. 5

l. N. O.; presso all'Allier. MARINO (S.), Marinum, pic. ma forte città d'It. Si resse per lunghissimo tempo a repubblica , ma fu poi riunita , sotto Bonapar-te , al r. d'Italia. Oggi è stata restituita allo stato repubblicano dal Pontefice Pio VII. Il suo governo è romposto di un consiglio di 300 ; 12 membri da questo scelti formano il pic. consiglio, ed uo gonfaloniere lo dirige. I auoi possessi consistono nella città , elle conta 6,000 abit., e qualche altra montagna che forma un totale di 7,000 abit., e 17 miglia quadrate di superficie; è compresa nel doca-to d'Urbino. Un eremita del 5,º scolo diede il nome a questa picciolissima repubblica, e fu il fondatore della città. La montagna su cui é posta chiamavosi Mons Titanus, e conservò questo nome fino al io.º secolo Com. di vini, seta e lestiami; a 3 l. S. O. da Rimini , e : e 5 N. O. da Urbino. Loog. 10. 8.

MARINO, b. d'It. nelle vicinanze di Roma (Stato-Ecclesiastico) ; è molto ben fabbricato, e si crede edificato de Mario-

Mariquetta, città dell'Amer. merid., Nuova-Granata, presso Houda. Long. occ. 77. 21. 51. lat. 5. 13.

MARITTIMA E CAMPAGNA, prov. dello Stato-Reclesiastico; Frosinone, capitale. Popolazione 159,769 abitanti. MARIUL, b. d Egitto, a 6 l. S. O. d'Alessan-

Marius, pic. città di Russia, sul mar d'A-rof; gov. d' Ekaterinoslaf, da cui è distante 55 leghe S. E.

Manuzza, fiume della Romelia, che traversa Adrianopoli, e shocca nell'Arcipelago. Esso è l' Ehro degli antichi

Manken, isoletta d'Ol., nel Zuyderzee, di-rimpetto a Monnikendam, da cui è dist. 2 L E.; leghe 2 1/2 di circonf.; gli abitanti si dedicano alla pesca ed alla navigazione. MARKET-DIEPING , b. d'Ing. , cont. di Lincoln, a 23 l. N. N. O. da Londra.

MARRET-OVERTON, b. d'Ing., cont. di Rut-land, dist. 1 l. da Okcham. Long. occ. 4. 1.

lot. 51. 28 - Città del Maryland, sul Patu-xent, ad 8 l. S- E. da Washington. Mealbororg, pie. città d' lng., contea di Wilts, sul Rennel, a 20 l. S. O. da Londra.

MARLE, pic. città di Picardia (Aisne), sul

fi. Serre ; • w; 1,600 abit.; c. l. di cant. e circond. di S. Quentino , da cui è dist. 8 S. E.

Manuscine, b. d' Alsazia (Basso-Reno) , a 4 l. O. da Strusburgo Maria, villa di S. M. la duchessa di Luc-

ca, vicino a Lucca. Martiana, comunità in Toscana, nel Fiorentino.

Mantow, b. d'Ing., cont. di Buckingam, a 10-l. O. da Londra.

Mantow, pic. città del ducato di Mecklem-burgo, sul Rednitz, ad 8 l. E. da Rostock. Marly, villaggio dell' Isola-di-Francia (Senna-ed-Oisa), fra Versailles e S. Germano, in una valle, all'estremità d'una foresta. Il magn. palazzo reale, edificato da Mansard, è demolito. Non vi resta che la famosa macchina idraulica, composta di 14 ruote di 30 pies di di diametro, e di quantità di manubri secondarj e trombe idrauliche, che portano l'acqua a Marly ed a Versailles. Biccome però la medesima, oltre all'esser dispendiosa, apporta impedimento alla navigazione della Senna, vi verrà surrogata una pompa a finceo. C. l. di contea e circond. di Versailles, da cui è dist. 2 l. N., 3 l. O. da Parigi, e 1/2 L da St. Germain-en-Lave O.

Manmagnac, b. d' Alvernia (Cantal ), ad

1 l. E. da Aurillac ( Lot-Ga-ronna ), ( ); 6,544 abit.; c. l. di sottopref. e trib. di pr. ist. Com. di gramo, vino, acquavite, canapa, cuoja concie, cappelli ec.; sulla Garonna, a 7 l. N. O. da Agen , e 160 S. 1/4 O. da Parigi. Long. occ. 2. 10. lat. 44. 31. Mamana, isola del mar di Marmara, che ha circa 12 l. di circonf. ed ma città del suo nome, Prod. gram, olio, vino, frutti e colone, clima oltimo. Long. 25. 10. 35. lat. 40. 37. 4.

Marmara (il mar di), gr. golfo fra I mar Nero ed il Mediterranco, di 52 l. di lunghezza, e 26 n 3o di largh. Manuona, b. della Natolia, a 15 l. N. O.

da Alah-Shehr. Manmona, città d'Afr., nel r. di Fez, da

ui è dist. 26 l. N. O. Long. occ. 8. 53. 30. lat. 34. 19. 30.

MARMOUTIER, aot e rices abbazia del Torenese, fondata da S. Martino e distrutta durante la rivoluzione. Presso Tours .

MARMOUTIER O MAMUNITER, pic. citta d'Alsazia (Bassa-Reno), c. l. di caot. e cirrond. di Saverna 3, da cui è dist. 1 l.S. Minicre di carbon fossile.

MIRNA. Vedi MARNE. MARNAY, b. sull' Oguco ( Alta-Saona), @1 1,121 alut. , a 5 l. S. E. da Gray.

MARKE O MARRA (In), Matrona, finme consid., che scaturisce ad 1 l. S. da Langrer, e sbocca dalla Senua a Charenton; comincia a St. Dizier ad esser navigabile.

Marse o Marna (dip. della), formato di una parte della Sciampagna; Chalons-sulla-Marna, c. l. di pref. ; 5 sottopref. : Chalonssulla-Marna, Reims, Santa Menchould, Vitrysulla-Marna ed Epernay; 32 cantoni o giu-dicature di pace; 405 L quadrate e 311,0 o abit. Fertilissimo in grano e buoni vini ; i

migliori son quelli conoscinti sotto il nome di vini di Sciampagna; toreste considera-bili e gran nunero di fonderic e fueine; labler. di panni di Slesia, casimirre, spagnolette, berretti e stoviglie comuni, e concie; irriga-to dalla Marna, dall'Aube, dall Ornain e dal Saux e traversato dalle strade da Patigi, Reims, Troyes e Lucemburgo a Chálons; 2.º division militare, diocesi di Mesux e corte reale di Parigi

Masse o Masse (dip. dall' Alta), nel quale il fi. Marua ba la sorgente; è formato di una parte della Sciampagna, Chaumoni, c. L di pref.; 3 sotto-pret. : Chaumont, Langres e Vassy; 25 caut o giudicature di pace, 315 L quadrate e 232,278 abit. Prod. del vino in poca quantità, ma di qualità ecrellente; molti grani ed ottimi pascoli ; cave di pictre per macini di mulioo; alcune fabbriche di panni, saje e coltellami; ma la sna ricchezza principale consiste nelle sue miniere e nelle sue loreste. È irrigato dalla Marna e traversato dalle strade di Chalons, Troyes, Digio-ne, Besanzone e Vesoul a Chanmont; 18.3 division militare, diocesi e corte reale di Di-

Manonia, valle della Svizzera, nel cantone del Ticino, distretto di Bellinzona, di 3

L di lunghezza ; è fertile in pascoli , e rac-

chiode cinque villaggi.

Manocco, Mauritania Tingitana, grand impero d'Africa, uella parte più occ. della Bar-baria; composto de' regni di Marocco , Fez., Tafilet, Sus ec.; coof. N. col Medit., E. colla reggenza d' Algeri, O. coll' Oceano Atlanti-co, e S. col Saharah. Pop. 5 a 6,000,000 co, e S. col Saharah. Pop. 5 a 6,000,000 d'abit; superficie 66,780 l. quadrate; dal N. al S. 250 l., e 140 dal E. all O. Terreno in molti luoghi ashbioso, secco di iografia. ma nelle parti cultivate, estremamente fertile ; frutti , frumcuto , orzo , avena legatni olivi ed agrumi; abb. di cammelli, m nicre di rame , mandorle e cera. Gli abit. soo maomettani, olivastri, robusti, abilissimi a lanciare un giavellotto, e staouo bene a cavallo. Ve ne soo parecchie classi : i 1/mi, discen-denti da quelli che furono scacciati dalla Spagna, abitano le città unitamente a Negri, tili Arabi formano de' campi o villaggi, che si trasportano da uo luogo all'altro s pra cam-melli, e si chiamano Aduart. I Berberi o Breberi, aotichi abitanti del paese, vivono nelle baracche sulle montagne, sono indoma-bili, aborrono i cristiani e li fanno schiavi. Vi sono alcuni mercanti sulle coste, ed una snoltitudine di Ebrei, che fanno il commercio di terra co'negri, per mezzo di grandi caravaoe, ch'esportano lane, sale, sete ec., ed importano oro, avorio e schiavi, co quali l'imperatore recenta la sua cavalleria. Gli Ebrei inviano ogni anno delle caravane alla Mecca, che vi recano lane, marrocchini, indaco, cocciniglia, peune di struzzo, c oe riportano sete, mossoline, calicos, caffe e droghe. La

cap. e : Manocco , città gr. e hella , edificata nel 1052 da Abu-Tchitien I, re degli Almoranidi. Grande e bella fortezza, che racchinde la apleudida moschea d'Alchimmen; strade molto auguste e sucide, case in parte disabi-vocaex; Tom. II.

tate, e minaccianti ruina, dacche la sede dell'impero è stata trasterita a Miquens z. Questa città ha avuto 100,000 abit., ma ora non arrivano a 20,000, avaozo della peste del 1799. Gli Ebrei abitano una città separata; sit. in una bella valle formata da una rata i sat. in ma beila vane sormata da unia catena di monti al N., e dal monte Atlante al S. ed all' E.; a 7 l. dal monte Atlante, go S. O. da F.c. 250 S. O. da Algri, e 140 S. da Cadice. Long. occ. g. 30. lat. 30. 32. Maccaa, pie. citta della Tachia, nella Romeita i a 28 l. S. O. da Adrianopola.

MAR

Masonites o Marcellas, villaggio dell'An-

nonia (Nord), ad 1 l. E. da Landrecies 4; ottinii brmaggi. Manorres, villaggio della Sciampagna (Senna-

e-Marna), a 2 l. al di sopra di Montervotte . sulla Senna. Marolles-Les-Braux, villaggio della Maina

(Sarta) , c. l. di cant. , e circond. di Mamers o , da cui è dist 3 L S.

Manownes, villaggio (Scuna-Inferiore), c. l. di cant. c circond. di Roano , da cui è dist. 1 l. N. O.

Manost, fiume della Amer. merid. oella Gigana francese, che shocca in mare a 45 l. dall' imbo-catura det fi. di Cajenn Manosiri, cristiani del monte Libano, riu-

niti alla chiesa romana, che traggono il nome da un solitario chiamato Marone, che viveva sulla riva dell'Oroote al finir del 6,º secolo, Il loro numero può ascendere a 100,003 cumposti d'ogni classe; abitano molti villaggi, ed d loro patriarca risede a Canobin; a 10 l. E. da Tripoh. Essi son protetti da Turchi mediante un tributo che loro pagano.

Manpengo, bella e forte città del gran-ducato d'Hassia-Darinstailt; università, bella piazza e magnifico palazzo di città ; 6,000 abit., in un territorio amenissimo, a.d ti. Labu, a 14 l. S. O. da Waldeck. Long. 6, 27, lat. 50. 9 - Piccola , ma gruziosa città della Bassa-Stiria e sulla Drava , a 10 L S. O. da Gratz. Marquats , b. del Périgord (Dordegna) , a

2 l. N. O. da Sarlat 3. MARQUEFAYR , pic. citta dell'Alta-Linguadoca (Alta-Garonna), a 2 L. N. da Ricux, ed 1 L.

Manquine, villaggio (P.teso-di-Calais), c. l. di cant. e circond. d'Arras , da cui è dist. 6 L S. E., e 2 legle da Cambrai . Nord.

Maquest, b. (Passo-di-Calais), 3 × ; logne, da cui é dist. 2 l. N. E.

MARQUIXANNES , b. (Pirenei-Orient.) , a 3 1. N. E. da Vdle-Franche, ed 8 l. da Perpiguano. MARRAGI, terra io Tosc., nel Fiorentino, sul Lamone, quarto vicariato della prov. d

Romagna, pop. 1,200 abit. Si sottomise cel 1258 a Fiorentini, che la perderono e la ria-requistaron più volte; a 3 l. da Modigliana; mercato il lunedi.

MARRAT, b. (Puy-de-Dôme), a 4 l. S. da Thiers, e 3 l. da Ambert . MARRISOROUGH. Vedi QUEEN'S TOWN.

MARS-D'OUTILLE (S.), b. (Serta), a 5 l.N. da Château-du-Loir , e 2 leghe da Ecommor. Mars-La-Jaille (S.), villaggin di Brettagna (Loira-Juf.), c. l. di caut, e circond. d'Ancens, da cui è dist. 5. 1. , e 2 l. da Cande . A. aina - Loira.

Massa, città d' Afr., reggenza di Tunisi, con un bel palazzo ed alcune ville de' dey di Tunisi.

Massac, grosso h. d'Alvernia (Puy-de-Do-me), sulla Dora, a 2 l. S. da Ambert . Fabbr. di blonde, e trine, com di evoja, nastri e refe. - Altro in Brettagna (Loira-Inf.), a 7 l. N. E. da Savenay, ed 1 l. da Nosay 3; 1,000 abit.

Massa, b. d' Aunis (Charente-Inf.), a 4 1. S. da Surgeres O.

Mansat, città di Lorena (Meurthe), vicino alia Seille, piantata sopra un fondo di mattoni, in mezzo a paludi salmastre, che unite alle sue furtificazioni la rendono una piazza rispettabile; a 7 L. N. E. da N.-ncy, MARSALA, ant. c forte città molto popolata

di Sicilia, intendenza di Trapani, edificata aulie rovine dell'ant. Lilibea; pop. 20,559 abit., a 21 L. S. O. da Palermo, c 5 N. da Mazara. Vino eccellente, che sonsiglia molto al Madera. Long. 10. 12. lat. 37. 52. Mananquivia, città forte dell' Africa, nel

MARMOUVER, CLUB 197E CELL PURCE, 197E OF TRYPO d'MARCOCO, a 3 1. O. da Orano.

MARSAN (il), pic. paese della Chalosse (Lande); Mont-de-Marsan, capitale.

Massan h. del Dellinato (Droma), c. l. di cant. e circund. di Montélmart 4, da cui

è dist. 3 l. N. E.

MARSELLES , b. (Oisa) , sul Thérain , c. l. di cant. e circond. di Benuvais, da cui é dist. 5 I. N. O., e 2 I. da Grand-villiers @; concie. Massawran, isoletta al S. del capo delle Agoglie, ch' è la punta più merid. dell'Afr. Lat. S. 40. 30. long. E. 18. 30.

Manstro-Nuovo, pic., ricca e graziosa città del r. di Napoli (Princip. cit.), appie dell'Appennino, vicino all' Agri, con vesc. sultra-ganeo di Salerno, a 2 l. O. da Marsico-Vetere, e 7 N. 1/4 E. da Policastro. Evvi un'altra città dello stesso neme nel r. di Napoli e nella Basilicata, sul fi. Agri. Long. 13, 24.

lat. 40. 22. Massicia, Massika, in franc. Marseille, gr. ed ant. città maritt. di Fr., in Provenza, la più ricca, la più mercantile e la più popolata del Mezzogiorno. Il suo porto è uno de più vasta e de più sicuri del Mediterrasede della pret, del dip, delle Bocche neo; sede della pret, del dip, delle Bocche-del-Rodano, 🌣 ж; 100,000 abit.; trih, di pr. ist. e di com.; e. l, di sindacato marittimo e scuola di nautica, direzione di polizia, direzione delle dogane, camera e horsa di commercio, consiglio di prud'hommes, zecca ( lettere M ed A introcciate) , collegio realmuse, bel testro ed accademia. Lugi XIV vi fece edilicare nel 1660 una cittadela ed il forte S. Giovanni, Dividesi Marsudia in città nuova, ch'é molto bella e regolure, ed in rittà vecchia, che resta sopra un' cminenza, al N. del porto, ed è molto sudicia e brutta, Le coste son ricoperte di circa 5,000 bellissime ville chiamate Bustides. Industria; man, di tabacco , fabbr. d'indiane , cappelli , liquori , sepo.ii, berretti, vetriolo, nitro, alume, aci-do sotforico, soda, vetranii, acqua vite, spi-rito di vino, amido, tappi di sugiero, coralia

rassinerie di zucchero, concie e salate di p sci. Commercio che abbraccia i prodotti del suolo e delle manifatture de' dipartimenti meridionali , degli S ali del Levante , dell'italia, delle coste del Mediterraneo , delle colonie d'America e delle ludie, else i Marsiglicsi importano ed esportano in tutti i porti ore la bandiera francese è ammessa. Piera di 15 giorni , 31 agosto. Questa è la più ant. città di Francia , fondata circa 600 avanti Gesti Cristo da Foccsi , rivale d'Atene e di Rodi. Somministra il territorio capperi, mandorle, fichi ed uve . Un bastimento procedente da Seida nel 1720 vi porto la peste, che fece strage di 50 a 60,000 abit. Il suo vescovo, Mons, de Belzunce, dié luminose prove della sua carità e del suo zelo verso gl'infelici at-taccati da questo flagello. Patria di Pithésa, famoso astrologo, di Mascaron, Dumarsais, Puget, d'Urfé, autore dell' Astrea, del pa dre Plumer, cel. botanico, Massillon cc. tan capo le strade di Nizza, Avignone e Digne. Fugans da Parigi a Mariaglia 102 poste, passando da Auxerre e Lione. E dist. 8 l.S. O. da Aix, 12 M. O. da Tolone, 16 S. S. da Arles, 35 S. 1/4 O. da Nozza, 75 S. E. da Lione e 192 da Parigi (dist. leg. 813 chilouetri). Long. 3. 2. lat. 43. 17. 49. Mansitiana, vasta e ricca temita in Tosca-na, prov. inf. Sancse, appart. alla casa Cor-aini, presso al confine dello stato de' Presidi.

Massillate, h. del Quercey (Lot), a 5 l. N. E. da Cabors, e 5 l. da Figenc 3.—Altro, nel Bordellete (Gironda), a 3 l. N. da Bordeau, e 4 l. da Baye 3.—Altro, Angonece (Charente), dist. 1. da Aigre 3.—Massillata, h. dell'Alvernia (Allier), c. l. Massillata, h. dell'Alvernia (Allier), c. l.

di cant. e circond. di Mont-Lucon . da CHI è dist. 4 l. S.
MARSILLY. Vedi MARCILLY.

Mason, villaggio di Sciampagna (Marna), e. l. di cant, e circond. di Chilons sulla Marna da eui é dist. 2 l. S. E.
 Maason-sur-Loss, b. della Maina (Sarta). Vini

rinomati e fabbr. di tele; ad una L. E. da Châtran-du-Loir , ed 1 l. dalla Chartre . MARSTRAND. Vedi MARSITRAND.

Maara (Santa), pic. città d'It., nel ducato di Castro (Stati-Pontifici); essa da il nome al lago sel quale trovasi, detto ancora il lago di Bolsena, all'isola ch'è nel medesimo, ed al fi. che ne sorte, e che va a gettarsi nei

Marra (Santa), provincia dell'Amer. merid. sulla costa della Terra-Ferma; di 135 l. di lungh, e 45 di largh., presso al golfo del Messico. L'interno è molto freddo a causa delle alte montagne. Saline, miniere d'oro e pictre preziose; prod. frutti, zucchero, cuto-ne cc. Gli abit. son selvaggi agilissmi, valorosi e robusti. Santa Marta, capitale; città vescovile, edificata in luogo sanusimo, con buon porto, cinta da alti monti; a 45 l. O. da Maracaybo. Lung. occ. 76. 24. 30. lat. 11.

19. 53.

MARTARAN , prov. del r. di Siam , sul golfo di Bengala, conquistata da Birmanni, ed ir-rigata dal Lou, else viene dalle frontiere della China. Aria salubre e suolo fert.; miniere. La sua capitale, chiamata altresi Martalana,

è ricea, bella e molto commerciante, ed è dist. 49 L.S. E. da Pegu. Long. 95. 13. lat. 16. 20.

Martal, pic. città del Quercy (Lot), ◆; 3,316 abil.; c. l. di cant. e cir. di Gourdon, da cui è dist. 7 l. N. E. e 7 S. E. da Serlal. Martantam, b. del grandicato del Basso-Reno, 2 6 l. S. E. da Simmeren.

Martassa, Marticiona, Martinina, prov. del dincato di Milato (r. Lomb. Veno.) i comprende le 4 comunità di Visorcate, Gorgonala, Poutiroto al di qui dell'Adda e Corneliano. Cerdesi che coa si denomini dall'ant. castello Marte. Dai il nome il canale, che da Canonica, estraendo l'acqua dall'Adda, scorre navigabile fino a Milano.

Masta-Vissitani, isola sulla costa N. E. dell'Amer., al S. E. della penisola di Barnstaple. Lat. (punta O.) 41. 15. 45. N. long. 72. 40. O.

49. O. Maron, b. dell'Angonese (Charente), a 5. I. S. E. da Angoulème, e 3 I. dalla Rochefruccauld Φ.

Marti, castello in Toscana, provincia Pisana, antica frontiera de Pisani, dirimpetto a Montopoli. Era una volta ragguardevite. Marticas Granzi, b. dell Augiò (Maina-e-Loira), a 5 l. O. da Saumir., e 3 l. da Daué 🛧.

LOGEN, 3.5.1. U da Saumur, e 5.1. an 27-ue 6. Martacor o Martiracur, pic. città della Basal-Valesta, sull Dramas, che slocca nel Basal-Valesta, sull Dramas, che slocca nel d'Autonino, e Vicus Vengerorure di Carare. Vito squisito, melte eccellente, e miniere di Ferro. Nel 1881 una inouclasione della Drama fece grandissimi danni in tutto il territorio di questa città.

Mastictus, Maritimes, città maritima di Provenza (Bosche-del-Rodano), presso allo Singuo del Berra, © 5, (3886 abit.; ecuola Singuo del Berra, © 5, (3886 abit.), ecuola pesci, pesca di tonni, e satisti, ci di ci circond, d' Aix, da cini ci ditt. 9, 18, 40, 8, N. O. da Marsiglia. L. 2, 38, 51, let. 43, 23, 30,

Saona Q.

Marin-ne-Cartillon (S.), villaggio del
Contado-Venesino (Valchiusa), a 2 l. E. 1/4

da Apt ♠.
 Marin-d'Estralie (St.), villaggio (Loira),
 ⋈; 1,200 abit.; a 2 l. e mézzo da Feira.
 Marin-la-Plaina (St.), b. del Lionese, a
 1/2 l. O. da Rive-de-Gier ♠; fabbrica di chio

dami.

Marts-de-Losdass (St.), b. di Linguadoca (Hérault), c. l. di caut. e circond. du Mont-pellier, da cui é dist. g l. N. O., e 4 l. da

du Blore , da cui è dist. 4 l. N. O.

Martin-de-Vallanas (Sl.), villaggio del Vi-

varese (Ardéche), c l. di cart. e ciscond. di Tournon, da can è dist. 10 l. S. O., ed 1 l. dal Challard @ Situato sul Saliouse. Magna-pa-Vatgagun (S.), b. della Lingua-

Martin-Dr-Vatgacun (S.), b. della Linguadoca (Gard), c. l. di cant. e circond. d'Alluir . da cui é dist. 1 L. N.

Martis-on-Valmenous (St.), villaggio (Cantal); 1,210 abit; circond. di Maurice, da cui è dist. 2 L S.

Marrisco (a), inde comit dell'Amer, la principa della Attili framest, di la principa della Attili framest, di aci langli, e i o di langli. I Framest vi si stalimo seri di MS. Genodi inoutique roperte di more sel di Miller della della

Marriso (S), pic., ma forte città della Santogna, nell'isola di Rife (Charvette-Inf.), ⊕; 3,000 abit.; a 4 l. O. dalla Boccotta, com una buona cittadella, porto e triß. di com. Long. occ. 3, 42. 7, lat. 46, 12. 18. darsinu (S), isola dell'Amer., una delle Aublie, al N. O. di S. Burtolonamoe ed al

MANTAU (S.), jobd dell'Amer., una delle Antile, a IN. O. di S. Bartoloumeo ed al S. O. dell'Anguilla, di 18 l. di circonf; non ha ne porti ne fioma, me parecchie saline; prod. di miglior tabasco delle Antille e zuccero; fabbr. di run. Long, occiden. (puntb. N. O.) 65. 25. 3/, lat. 18. 4, 26.
Mantau (S.), ma delle isole Sorlinghe,

all' O. della contea di Carnovaglia.

Martino (S.), villaggio del Piemonte, mandamento di S. Damiano d' Asti, prov. d' A-

MARTINO-DELL'ARRIA (S.), pic. città di Sp. sulla costa merid. del fi. di S. Martino, a 5 L 1/4 O. S. O. da Santander, Lat. N. /3. 27.

143 U.S. G. 12. 45.
Marriso-Vaz (isole di.), nell'Oceano Atlantico, a 10 L. E. N. E. dalla Trinità, formato da scogli, il più grosso de' quali può avere un quarto di leg di circonferenza, e da tre isolette separate, ma molto prossime, che da lontano sembrano cinque teste. Long-

oce. 30. 19. 59. lat. S. 20. 30. 31.

Mariteering (St.), graziosa città dell' Ungheria-Inf., a 4 L. S. E. da Raab.

Малтизацико, città della Virginia, Stati-Uniti, al S. del Potowmack, a 33 leghe N. N. O. da Alesandria. — Altra, nella Carolina del N. (Stati-Uniti d'Amer.), sul Far, dist. 7 L da Washington.

Martinvilla, città della Carolina del Nord, a 1.1 I. O. da Hillaburgo.

Manthai, b. del Torenese (Indre), sril Claise, a 4 l. N. da Blanc, e 2 l. da Previlly, • Indre-e-Loira.

Martor, villaggio della cont. d' Yorck (In-

ghilterra), nel quale nacque Cook. Martorano, pic. città del r. di Napoli (Calabria cit.), a 6 l. S. da Cosenza.

Marrozzi, città di Sp., nella Catalogna, sul conll. della Nova e del Lobregat, a 9 l. N. O. da Barcellona.

Magrony (St.), pie. ed ant. città del Comminge (Alta-Garonna), 3; 1,000 abit.; c. L di cant e circondario di S. Gaudenzio, da

cni è dist. 3 l. N. E. Мактака, b. del Comminge (Alta-Garonna), @; 1,297 abit.; a 6 l. N. E. da Gau-

deltzio.

Martas-de-Varias , borgo dell'Alvernia (Puy-de-Dôme) , c. l. di cant. e circond. di Cetromort © , da cui è dist. 3 l. Lago (Cetromort © , da cui è dist. 3 l. Martraz (la ), b. della Bossa-Bretlaga (Finistere ) , circond. di Bretl, da cui è dist. 2 l. E. N. E. , ed 1 l. da Landerneau ⊕ Fiera corsid. di bettiami c exvalli il 15 ging., 8 g. MARU, città della Persia, nel Corassan, a 161 l. E. da Asterabad.

Marvarous, graziosa città del Gevodanese (Lozère), in una bella valle, sul Colange, 🐧 ; 3,611 abit.; c. l. di sotto-pref. , trib. di pr. ist. e camera di man. Com. di saje e cadis. Fiere di 2 g., 12 nov., 2 e 12 dec.; derrate, merci, lane, best. a 4 l. N. E. da Mende, e 151 S. da Parigi. Lorg. o. 58. lat. 44.35. MayuLz, b. del Messinese (Mosa), a 3 l. S. E. da Montmédi .

MARYLAND, nno degli Stati-Uniti, che conf. N. colla Pensilvania, E. coll' Occaso Atlanti-co, col Delaware e col New-Jersey, S. ed O. colla Virginia. La baja di Chesspeack lo di-vide in due parti; la parte E. ha 8 contee, e la parte O. ne ha 11; pop. circa 420,000, abitanti. Produce tabacco, granturco, canapa , lino , noce nero , quercie , pesche e me-le da far sidro ; fabbr. d' acquavite ; minicre di terro e qualcuna di carbon fossile nelle montag. dell'interno. L'aria nelle pianure prossime al mare è insalubre , nelle altre parti è buo-na. Questa colonia fu fondata da Lord Balti-

more nel 1652. Vedi ANNAPILI E BALTIMORE. Maar' (St.), porto e pie, città della Geor-gia, negli Stati-Uniti, a 43 leghe S, da Savanab.

Marzilla, pic. e grazio-a città di Sp., nel r. di Navarra, a 12 l. S. da Pamplona. Masa-Fuzao, la più pic. delle is. di Juan-W Fernandez , nel gr. Oceano. Long. occ. 82. 57. 30. lat. 33. 45. 30.

Masanderan , prov. della Persia , al S. del Mar-Caspio , ant. Ircania. Prod. seta, cobme, riso, canne di zucchero, frumento ed orzo; miniere di terro. Cap., Ferabad.

Mas-Casaants (il), b. della Linguadoca (Aude), man. di panni; c. l. di cant. c circond. di Carcassona , da cui è dist. 4 l. N. Mas-n' Acenors, b. sulla Garonna (Lot-e-Garonna), c. l. di cantone e circond. di Marmanda, da cui è dist. 3 L. S., c 2 L da Tonnems 💿.

Maso' Aisz. Vedi AIRE.

Mas-n' Asn., pic. città della cont. di Foix (Arriège), 🐠; 2,482 abit.; c. l. di cant. e eircond. di Pamiers , da cui é dist. 3 l. O. in ana bella valle , sul torrente Risc. Fabb. di pettini.

Mas-Garrier (il), pic. città di Gnascogna (Alta-Garonna), preso alla Garonna; ad 11 I. O. da Riviere-Verdun, e 2 l. da Grizolles Q. MASKELINE, isola dell'Arcipelago dello Spirith-Santo, nel grande Oceano, Longit. 165. 28. 6. lat. S. 16. 32.

MAS-SAINT-PUBLE, b. della Linguadoca (Aude), a 4 l. S. O. da St. Papoul, presso Ca-stelmudary 4.

Massat (isola), una delle Filippine, di 20
l. di circost Gli Spannosti la presero nel 1569.

I suoi porti son profondi e comodi, ed è a-bitata da Indiani. Long. 121. lat. 12. N. MASCARIGNA. Vedi BORSONS (isola di)

MASCATE, Muscatum, ricca eittà dell' Arabia-Felice, cap. del r. dello stesso nome, nel acse d'Oman ; sulla costa orientale , con un buon porto ed una cittadella sopra nna rupe. Essa è il deposito delle mercanzie dell'Arabia della Persia e delle Indie. Long. 55. 60. lat.

Masseuse, b. d'Astarac (Gers), sulla riva orient. del Gers; c. l. di caut. e circond. di Miranda, da cui é dist. 4 l. S. E., e 5 l. da

Massan, b. della contea di Yorck, in Ing.; man. di panni , a 72 l. da Londra. Maslar , b. della Sciampagna (Jonna) , sul-

la Vanna, 164; a 2 l. E. da Sens 3.
Massursster. Vedi Mas-Vaux.

Masovia, Masovia, prov. della Pollonia, che conf. N. colla Prissia, E. colla Lituania, S. colla Piccola-Pollonia , ed O. colla Gran-Pollonia; ha 55/1. di lunghezza dal N. al S. e 3o di largla e comprende i distretti di Plock, Masovia e Podlachia, ed il territorio di Dobrzni . La Vistola la divide in due parti. Varsavia, cap. Terr. fert. in grani, ed abb. di bestiami ; ne boschi trovasi quantità di butali, cavalli, lupi, ciugbiali, jene e daini selvatici. Questa prov. forma uno degli otto governi del r. di Pollonia.

Masox, valle del paese de' Grigioni, di coi

C. I. è Bonrg. Massa o Massa-Ducaze, ovvero Massa-de CARRARA, Massa, pie, ma ant., bella eforte città vesc. d' It., aufficientemente popolata, difesa da un cast., cap. del ducato di Massa e Carrara, in un'anena pianura, dist. una I, dal mare. È conosciuta per le vicine cave di bellissimo marmo statuario ec. , le quali arrecano un vantaggio consid. a Carcara dove si lavora, e se ne fa gr. com. con le altre città d'Italia , e con tutta l'Europa , ed anche coll' Afr. e coll' America. Son da vedersi il palazzo pubblico ed il giardino; nelle chiese si trova qualche buon quadro. Questa città fu proprietà de conti di Cunco, che le diedero il nome di Massa de Lombardi , per esser stata mioto ampliata e quasi rifabbricata da 200 famiglie lombarde che vi ai rifoggirono dopo essere state espulse da Mantova nella guerra de Guelfi e Ghibellini. Essa ed il ducato furono in potere dei detti conti fino al 1437. Eugenia IV ne gli spogliò per essersi attaccati al partito dell' imp. Federico II, e ne in-vesti Niccolò III, duca di Ferrara; da questi duchi passo poi alla Chiesa sotto Clemente VIII, che loro tolse Ferrara nello stesso tempo, e diede il ducato di Massa e Carrara al duca Carlo Cibo, e coll ultima creule di quatte cas, sposta da Frose III ultima dica di Modena, ritorcio alla casa Estence, che ne fi possodificre fino al 1956, algorche presi gli stati di Modena dal Francesi, fin unitaca e Pionisiro, Oggi appariere di novoco il ducato di Mosas e Carrara ad un'accidentena della casa d'Este. La vittà è algunato commerciante in olio e setrie, ma il principal non traffico costato e nel level, ma marmo; a montale di costato e nel level in marmo; a 1, 1/4, N. da Firenze, Long, 7, 45. labit. 41. 1 Ferna di S. 1, 12 an aggio.

Massa detta Marittina o di Marenna, per distinguerla da Massa-di-Carrara, città vescovile e capo-luogo d' un distretto fra la provincia-superiore-sanese e la prov.-inferioresanese, a cui appartiene, ed il Volteranno. Il vesc. è aufir. dell'arciv. di Siena, e la sua diocesi conta 10 parrocchie e circa 1,600 fuochi. Situazione simile a quella di Fiesole, essendo posta sopra un poggio bislungo diramato dal-la montagna di Prata, che da tre parti è isolato, e solla pendice merid. di esso. Fra I S. e l' E. forma un risalto, che chiamasi il Poggio della Madonna del Piano. Beuche quasi affatta distrutta, ritiene una certa apparenza di cit-tà mediocre, e vi si vedono aucora le rovine della sua ant. magnificenza. Aria pesima, ciò che ha dato luogo al proverbio: Mussa, guar-da e passu. Sede del Vicario rigio; pop. 1,500 a 1,500 abit. nell'inverno, e e a 401 nell'estate. L' origine di Massa è incerta. Fu nel suo maggior fiore nel principio del secolo XIV, e batte moneta. I Sancii s'impadronirono per sorpresa della città nel 1335, e della rocca nel 1336. Nel 1355 fu presa dalle truppe dell'imperator Carlo V, ed insieme con Siena fu sottoposta a Cosimo I , allora duca di Firenze. È stata travagliata più volte dalla peste e dalle cavallette. Cattedrale gr. e bella nella sua barbara architettura. Pretorio, palazzo pubblico, cancelleria, fontane e mura urbane. Lo imp. Francesco, allora gran-doca di Tosc., volendo ripopolare la città di Massa, ed a-ciu garne le campague, vi mandò una colonia di Lorenesi, che in poco tempo perirono di ma-lattie. Il territorio, irrigato dal torrente dronnu, che si scarica nella Pecona, è ricchissimo di produzioni naturali, d'antimonio, rame d'ogni sorta, ametisti, ed alume, del quale vi è una cava abb. ; ad una l. e mezzo circa, argento ed oro, di cui le miniere non si scavano. Acque minerali dette le Venelle. Dist. dal mare, cioè dal golfo di Folionica circa 2 l. per linea retta, da Siena 9 l., da Piombino 7 l., da Scarlino 3 l., da Tatti 2-2/3, da Monterotondo, Gerfalco e Eoccheggiano 2 1/3, e da Prata 1 1/2.

Missa, cast in Toscana, nel Fiorentino, vicino a Buggiano; magnifica villa di Bellavista de marchesi Ferroni di Firenze.

Masa ol-Soareyro, o Masta-Lubrasve, picciti voc. d'I., nel r. di Napoli, nella terra di Lavoro, in mi liogo di dificile accesso, poco lungi dal mare; a 2 l. S. O. da Sorrento; e 7 S. O. da Napoli. Long. 11. 58. lat. 40. 40.

Massacausserrs, uno degli Stati-Uniti d'A-

mer, che out. al N. col Novo-Hampsino.

Il E. coll Cross allation, al S. col Cross

all E. coll Cross allation, al S. col Cross

et al via, (2) dej a bibanti, ad vanis a S. dej

et al via, (2) dej a bibanti, ad vanis a S. dej

mai. Eso e posto lungo la loja che gli di sil

ni. Eso e posto lungo la loja che gli di sil

nii, e tabayo : vi si albra quantità di le
tiane, a persialmente caratili di eccellore quan

moministrazo nollo leguare da coltratione.

Divides in 12 contre. Quanto state è auxi cumu
moministrazo nollo leguare da coltratione.

Divides in 12 contre. Quanto state è auxi cumu
proprio, quanto per gli steri porti d'Amer
grevance per gross. Festra, lestimas el vi
ferrangio, nun, ferra, prance pionho. Multino

per tatis gli mi, si bib, di kie de vel, di pol
per tatis gli mi, si bib, di kie de vel, di pol
per tatis gli mi si shi, di kie de vel, di pol-

were da cannone, di tabaero ce. Boston, cap.

Massaraa, Massafra, pic. e forte città del
r. di Napoli (Terra d' Otranto), a 4 l. N.
O. da Taranto, appie degli Appennini. Long.
14.55. lat. 40. 50.

Massancano, gr. città d'Afr., nel r. d'Angola, nel Congo. Massar, città dell'Arriège, c. l. di cant.;

7,073 abit.; circond. di Foix, da cui è dist. 1 LO., e 1 L da St. Girons ... Messar, b. del Berri (Indre), a 5 l. N. da lasundon, e 2 leglie da Vierzon ... Com.

di bestiami.

Massazaso, Massianum, pie. e forte città del Piennoute, sopra una noutagna faral Vercellene di il Bielice; in passato era la cape del principato dello stesso nome, il diveni prossoco e lo tenera come in feudo dalla Clieras; ora è c. l. di mandamento nella prov. di Vercelli, da cui è ditt. 61. N. O. e 18. N. 1/8 E. da Torino. Long. 5. 40. latitudine 33. 32- Massaza, pie. città dell' Alvernia (Catala I).

ii Massuso-ni-Beautovat (S.), h. della Savnja, a 5 l. N. da Moutiers, ed 11 E. 1/{ N. da Ambéry. ii Massus o Massa, ant. città della Natolia,

a 5 l. E. da Adana.

Massora, città di Persia, nel Ghilan sopra
un monte. Fonderie e concie.

Mastin, città di Persia, nel Kerman, a 140 I. S. O. da Candahar. Long. 39. 21. latitodine 29. 50.

Marraz (la), horgo (Ardeche), c. l. di cant. e circond, di Tranon , da cui è dist. 5 l. S. O. Marracar o Massascur, ant., gr., lella

Marsucer o Mastracerr, ant., gr., bella e fortismus cità del r. de Pase-Basa, nel pase di Liegi. Bellisimi editiri pobblici, annosamente il patazzo di città; lunghe e belle strade. Fabber di armi sossi rimonata, aspoue, expos-nie, sando, rubbas e rafinerie di sale supos-nie, sando, rubbas e rafinerie di sale espensibili, bestiami, nercerio, psuni, chinoglierie, letrie, drugberie e sapoui; pp. 18, fun abd., parte riformati e parte cathibia i sulla spouda sinutra della Mosa, a 5 1 N. da Liegi, va

E. da Brusselles e 94 E. da Pargi. Long. 3. 20. 46. lat. 50. 51. 7. Fu presa dai Francesi nel 1794.

Masuan, isoletta del mar Rosso, vicinissima alla costa d' Abissinia, con un porto ed nna città dello stesso nome. Long. 37. 16. 30 lat.

MASULIPATAR O MASULIPATRAM, popolatissima

città delle Indie, solla costa del Coromandel, appart, agl' Inglesi, Fazzoletti e tele di cotone molto pregiate; 60,000 abit.; all'imboccatura della Crischina; a 60 l. E. da Golconda, Long. 78. 10 lat. 16. 8.

Mas-Vaux o Massuunsten, b. dell' Alto-Re-no, c. l. di cant.; fabbrica di bande stagnate, coton filato e cuncie; circund. de Befort . da cui è dist. 4 l. e mezzo,

MATACA, baja comoda d' Amer., sulla costa settentrionale dell' is di Cuba, all' estremità della quale trovasi una città dello stesso nome; quivi le flotte spaganole che ritornano dall' America danno fondo per approvisionars Essa è cel per la batt navale, che segui nelle sue acque nel 1627, tra la flotta Olandese comandata dall' ammiraglio Pietro Hein, e le forze anglo-ispane, colla peggio di queste ul-time; a 23 l. S. E. dall' Avana. Long. occ. 83, 52, 30, lat. 23, 2, 23.

MATALONI, Magdalonum, pic. città del r. di Napoli, che ha titolo di ducato, ed è dist. 5 1 N. E. da Napoli.

MATAMAN, paese dell' Afr., al S. del Benguela, poco conosciuto.

MATAN O MACTAN, una delle Filippine, i di cui abitanti scossero il giogo degli Spagnoli; quivi fu neciso Magellano il 25 aprile 1521. MATAPAN (capo); promontorio della parte siù merid, della Morea. Questo capo ed il Capo Nord sono le due estremità dell'Europa

dal N. al S. MATARAM, gr. città dell'is. di Giava, forte per la sua situzzione, in un paese molto fert. ameno e populato. Long., 108. 35. lat. S. 8.

MATARO, Illuro, bella città di Sp. nella Catalogna. Fabbr. di calze e berrettami; saline e buttai vini; pop. 9,600 abit., gr. parte dei quali tessitori e pescatori; sul Medit., a 9 l. N. E. da Barcellona. Long. 6.33. E. lat. 41. 32. 13.

MATANTEN, pie. villaggio d' Egitto, presso Gizè, al S. O. del Cairo, solle rovine della ant. Eliopoli. Nel 1800 i Francesi vi batterono i Turchi.

MATELLES O MATIELES, pie. città della Linnadoca (Héranit), c. l. di cant., a 3 L N. O.

da i/ontpellier ...
MATERA, Mateola, città consid. del r. di

N. poli (Terra-d'Otranto) sul Canapro, ad 11 l. S. O. da Bari, 13 l. E. da Cirenza, e 14 N. O. da Taranto. Long. 14. 18. latitudine 40. 81. MATGOWTZ , città dell' Ungheria-Sup. , so-

pra un' eminenza, a 13 l. N. E. da Eperiers. Мати, tuogo del cant. di Glaris, nella Svizzera. Vi sono delle cave di lavagna, nelle quali trovausi delle piante e de pesci petrificati. Matna, b. della Santogna (Charente-Inferiore), c. l. di cant, e circond. di S. Gio d' Angely, da cui è dist. 4 l. S. E.

MATRIEU (St.), b. del Poitou (Alta-Vienna), c. L di cant. e circond. di Roohechuart 6, da cui è dist. 4 leghe S. S. O. - Altro nella Normandia (Calvados ), a 2 leghe N. da Carn .

MATHIEU (St.), punta ov'e un fanale all'O. dell' ingresso del porto di Brest . Lat. N.
48. 19. 34. long. 7. 5. 54. O.
Marauan (St.), b. dell' Angiò ( Maina-c-Loi-

ra), a 4 l. E. da Angers, e 2 l. da Rosiers 4. MATIFU, capo sulla costa sett. d' Afr., al-l'E. della baja d' Algeri. Lut. N. 36. 51. 10. long. o. 52. 20. E.

MATIGNON, b. della Brettagua (Coste-del-Nord), c. l. di cant. e circond. di Dinan, da cui é dist. 6 L. N. O., 9 N. E. da St. Brieux , e a l. da Plancoet . Maroua, b. della Borgogna (Saona-e-Loira),

c. l. di cant, e circond. di Magon , da cui è dist 7 1. 0.

e disc. 71. U.
Martimar, porto nell'is. d'Icaso, alla ana estremità merid., con una fortezza inaccessi-bile. Lat. N. 41. 32. long. 137. 43. 45. E. Martno (S.), pie, città di Sp., nel r. di Valenza. Territorio fert.; a 13 L.S. O. da Tortosa, Long. occ. 2. 12. lat. 40. 30. Essa è la antica indibilis, ove i due Scipioni disferero i Cartaginesi

MATTEO (S.), isola poco frequentata d' Afr., a 100 l. N. E. dall' Ascensione. Long. occ. 8. 10. lat. S. 1. 16. - Altra , sulla costa del Tennasserim, penisola di Malaca, Long. 65, 33, lat. 9. 33.— Aitra, al S. delle Molucche presso Buton. Long. 121. 31. latitudine S. 5.

MATTERBORN O CERVIN , è la guglia più sottile e più acuta delle Alpi, su'confini del Pie-monte, nella valle di Vispach. Elevazione 13,834 pisdi al di sopra dei lucare (4,49a metri). Il passaggio di questa montagna è il più alto dell'Europa, avendo 3,410 metri (10,497 piedi ). Nel 1701 il sig. de Saussure vi soggiorper lo spazio di 3 giorni.

MATTO-GROSSO, gr. prov. dell'Amer. merid. che fa parte del Paraguay, dipend, dal Brasile. Essa comunica al S. verso il 23.º grado di lat., col confl. de fi. Pocveri e Parana, esten-dendosi ed allargandosi forma una specie di confine all' E. col finne Paraua, al N. col Campo-de-Paraiso, ed all' O. col Paraguay. Non vi è di bello che il b. di Villa-Bella. Miniere d' oro.

MAUREG , b. del dip. dell'Isera , a 7 L. E. da Vienna, presso Bourgoin . - Altro, nel Berry (Indre), a 5 l. O. 1/4 S. da Chdteau-MAUSERT-FORTAINE, villaggio (Ardenne) 34.

a 2 l. S. E. da Rocroy, e 5 l. da Mézieres . MAUREUGE, fortissima città dell' Amnonia (Nord), sulla Sumbra, 3 × ; 5,000 abit. Cel. fabbr. d'armi ; miniere di carbou fossile e cave di marmo e di lavagna, Fiera di 10 g. la 3.ª domenica di sett.; c. l. di cant. e circond. d' Avesnes, da cui e dist. 4 l. N. Long. 1. 35. lat. 50. 15.

Mausouzeur, pie, città d' Armagnac (Alti-Pirenei), sull' Adour, e. l. di cant. e circond. di Tarbes , da eni è dist. 6 l. N.

Mauseusson, ecl. abbazia di religiose, presso Pontoise 3 , fondata dalla regiua Bratica ,

MAU madre di S. Luigi , e distrutta durante la rivoluzione. Filatoj di cotone.

MAULERSE , pic. lago della Svizzera , nel cant. di Lucerna , presso Sursce.

MAURESACE, b. dell' Austria-Inf., nel Wiener-Wal-Sup. , a 4 l. (). da Vienna. Matouro o Mazguez, pic. eittä sullu atagno di Thau (Herault), c. l. di cant. e circond.

di Montpellier , da cui è dist. 2 l. E.
MAULDAN, città dell'Indostan, nel Bengala,
a 18 leghe N. da Moqsudabad, e 63 N. da

Calcutta. MAULE, prov. del Chili, di 48 l. dal N. al S., e 3o dall' E. all' O.; essa è separata da

quella della Concezione per mezzo del fi. Maule. Sonovi molte miniere d'oro e frumento in ablondanza. Talce, cap

MAULE, h. (Senna-ed-Oisa), 3; 1,200 abit.; a 3 f. S. da Meulan. MAULEM-ne-Soula, città (Bassi-Pirenei),

sulle front. della Sp., 4; 1,088 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist., ad 8 l. O. 1/4 S. da Pau, 16 S. da Dax, e 172 da Parigi. MAULEON. Vedi CHATILLON-SUL-VAPRE

MAULEVAIRE, pic. eitta d'Angiò ( Maina-e-Loira ), a 3 l. S. E. da Chollet . MAULLIN, forte del Chili, dirimpetto all' e-

stremità sett. di Chiloe; questo è il luogo più sustrale de possedimenti spagnuoli. Mausort, b. del Limono ( Corrèze ), a

MATHORY, D. GELLEROSHO (COFFREE), a 4 l. E. da Tulle; patria di Clemente V e di Gregorio XI; a 4 l. da Brises 3.

MANGLER-FOSSÉS (Saint), b. dell' Isrla-di-Fr. (Scinn); a 2 leghe E. da Parigi, solla Marna. Banlieue.

Matra (Senta), una delle is. Joniche, al N. della Cefalonia. Pop. 10,000 abitanti. Fert. iu grano, vino, nlio, agrumi, aranci ec. Pun-ta S. lat. N. 38. 34. long. 18. 28. E. Quest'i-

sola, che è separata dalla terra-ferma da un canale artificiale di 500 passi, era l'autica penisola di *Leucade*, ed aveva tre città, ora no ba una sola, che è Amaxichi, sua cap.

Macaa (Santa), pic. ed ant. città (Indre-c-Loira), 🍎 😹 ; 1,890 abit., c. l. di cant. e circond. di Tiurs, da cui è dist. 1 l. S. Fabbr. di fazzoletti ed indiane

Mauss, villaggin di Brettagna (Ille-e-Vilai-ne), c. l. di cant. e circond. di Bhédon, da coi é dist. 7 l. N. E., e 3 l. da *Plelan* . MAURRYAS , b. di Picardia (Somma) , a 2

l. S. da Ham, e 2 l. da Peronne ◆ - Al-tro, a 2 l. da Montfort-l'Amaury, ed una l. da Nemphle ◆.

MAUREMAR (il portn di), isola forte d'Ame-rica, edificata dai Francesi, sotto il governo del ministro di questo nome, all'O. del lago-Superiore, nel Canadà. - Lago d' America, nella Luisiana, presso all' imboc atura del Mississipi , col quale comunica per mezzo del fi. Yberville.

MAUSIAC, pic. città d' Alvernia ( Cantal ) , di pr. ist. e di com. Com. di grani, pregiati, tessuti di lana, telee trine. Fiere di 2 g., 25 apr., 8 giugno, 16 agosto e 18 ostobre. Patria dell'abate Chappe; presso alla Dordogna; a 10 l. N. da Aurillac.

MAURIENNA. Vedi MURIANA. MAURIN (Saint), b. dell' Agenese ( Lot-cGaronno), a 5 l. E. da Agen . MAROCCO.

Mauarzio (S.) , Againum , pic. città di Vallese, Confederazione Svizzera, presso at Rodano, a 6 l. S. dal suo confl. nel lago di Ginevra , e 12 l. O. N. O. da Sion. Ad una l.

di dist, da questa città si vede la imponente cuscata, detta Pissevache, che viene dall' al-

tezza di 100 piedi.

Maunizio (S.) , bagni celebri dell' Engadina-Sup. , nel paese de Grigioni , nella Svizzera. Le loro acque sono acide, e passano per le migliori della Germ. e della Svizzera per le malatte di nervi, di stomaco e di polmoni.

Mauarzio (l'isola di ). Vedi Int. eu-Fran-

Mauazzo (Porto), p ecola città marittima d'It., nel Genovesato (Stati-Sardi), ben for-titicata dalla natura e dall'arte, e situata sopra un promontorio; c. l. di mandamento e prov. d'Uneglia ; pop. 6,000 abit. ; com. consid. d'oho, che raccogliesi nel suo territ rio; fabb, di panni , sapone e paste , delle quali manifatture ta delle importanti spedizioni all'estero; a 16 l. S. O. da Savona, e 2 S. O. da Oneglia.— Altro , sulla costa E. della Terra-det-Fince, Amer., merid.

MAURIZIO (S.), pic. città degli Stati-Sardi, in Savnja , c nella Tarantasia , appie del pie. S. Bernardo, a 6 l. N. E. da Montiers.

MAURIZIO-DR-BON-AIR (S.), 1. del Percese (Orne), 4 x; 700 al: t.; a 2 L N. E. da Mortagne.

Mauson , villaggio (Merbihan) , c. l. di cant. e circond. di Ploérmel o , da cui e dist. 4 I. N. E.

Macanux, pie. città di Lomagua (Gers), a 4 l. S. E. da Lectoure, ed 1 lega da St. Clar . Macas, pie. città (Cantal), @; 2,185 abit. Com. di majali, tele ordinarie, cera ; intta e prosciutti cece lenti. Fiere, 25 marzo, 3 r.;

28 aprile , 8 g. ; c. l. di cant. e circond. di Aurilae, da em é dist. 5 leghe S. O. MAUTERN, pic. città dell' Austria-Inf., sel

Dambio, a 14 l. O. da Vienna. Mauvas , b. del Percese (Orne), a 2 L S. E. da Mortagne .

MAUVEISIN , citta dell' Arm gnae (Gers), c. I. di cant. e circond. di Lectnore , da cui è

dist. 7 l. S. E., e 3 l. da Ginent .

Marzi, pic. città d'Aunia (Due-Sevre),

Micri, fi3 abit.; c. l. di cant. e circond.
di Niort, da cui è dist. 5 l. S. O. Com. d' ac-

MAVALIPURAM, famosi avanzi d'un' antica città delle Indie, sulla costa del Coromandel, detti delle Sette Pagode, fra Covolong e Sadras, a porbe l. N. da quest'ultimo lnogo. MAYARALBAHAR (il), puese fert. e popolato

degli Usbecchi , ant. Sogdiana e Battriana , diviso in gr. Bucaria e Corcang. Vi si trovano molte città , e delle miniere d'oro e d'argento. Samarcanda, cap.

Maws (St.) b. d' Ing., cont. di Cornoraglia, presso al mare, ad 1 i. E. N. E. da Fa:-

Maxan, luogo del r. di Sassonia, pre so Pirna, cel per la vittoria riportatavi nel 1758 dagli Austriaci sopra i Prus.iaui.

MAXEY , h. del dip. delta Mosa (Lorena) , a 2 1. S. da Vaucouleurs .

Maximin (St.) pic. città di Provenza (Va-ro), sul fi. Argens, 3; 3,000 abit. Scuola d'arti e mestieri, e com, di zafferano. Fiera di 8 g., il 15.º giorno dopo Pasqua: bestiami, mercerie e chiancaglierie; c. l. di cant. e circond, di Brignolles, da cui è dist. 4 leghe N. O.

MAY, Moja, isola di Scozia, alla foce del Forth, con buon porto. Salvaggiome e buoni pascoli. Long. occ. 5. 7. lat. 56. 10. Vedi

May o Mayo ( isola di ), Maja , delle isole del Capo-Verde, che ha 7 l. di circuito e 7,000 al it.; abb. di cavalli selvatici, di capre e soprattutto di sale. Prod. grano, patate, latanicri, fichi, cocomeri cal una qualità particolare di cotone , ma va soggetta a grandi siccità. Long. occ. 25. 30. lat. 15. 6. Mar (il), grosso b. dell'Angiò (Maina-c-Loira), ad 8 l. O. da Montreuil, e a l. da

Chollet 3.

MAYAGUARA, isola dell'Amer. sett., una delle Lucaje, di circa 7 l. di luuch

MATAUN, antichissima città ilell'impero Birnauno, nel Pegu, che si estende per lo spazio di una I. lungo la sponda divitta dell' Irrausddy. Il sun territorio produce un' inancusa quantità di riso, Long. 92, 15, latitodine 18, 20, May-en-Multing, (Semia-c-Morna), dist. 14 L da Parigi , presso Lisy-sull Ource 4. Mares , b. del gr.-d. del Basso-Reno , ad 8

I. N. O. da Coblentz.

MAYET , b. della Maina (Sarta) , c. l. di cant. e circoud. della Fleche, da cui è dist. 7 l. N. O., e a l. da Ecommoy 3

MAYET-DE MONTAGES (il), b. del Borbonese (Allier), e. l. di cant. e circond. della Pa-lisse, da cui è dist. 6 l. S. E., e 4 l. da

Cusset .

Marnas, paese del Perù, nell'andienza di Quito , lungo il Maragnone ; abitato da Iu-diani. Prodoce caccaos e salsapariglia. Berja , e. l. di questa ozzione, che si estende lungo la riva sett, del finnie.

MATRE (la) o Maina, pic. fi. dell'Angiò (Maina-c-Loira), the shocca nella Sevre-Nan-

.tese, a Clisson.

MATO o May, contra d' Irl., prov. di Connaught, di 15 l. di lungh, e 13 di largh.; 140,000 abit. Csp., Castlebar. Abb. di bestiami , salvaggiome , grano e mele.

Mayones, prov. del r. di Loango, in Afr., ricoperta di boschi picni di scimie; non produce grano, ed i soui abitanti si nutriscono di piantaggine, radiche e noci. La città ha un porto Issono e sicuro. Com. d'avorio, rame gomma; a 90 l.S. E. dal capo Lopez. Long. 13. 15. lat. S. 5. 3o. MATORGA, pic. città del r. di Leoce in Sp.

sopra un' crainenza, in uoa bella pianura. MAYOTTE, una delle isole Comore, nel ca-

nal di Mozambico. Riso e bestiami. Long. 42. 47. lat. 8. 12. 43.

Marro, vittaggio della Turchia Eur., a 9 I. O. 1/4 S. da Gallipoli-Mazagas, città d'Afr., solla front. della

prov. di Doquela , nel r. di Marocco , fortificata da' Portogliesi , dopo ch'ebbero abbando-

nato Safia ed Azamor. I Mori la presero nel 1769, e ne demolirono le fortificazioni. Longocc. 10, 44. lat. 33, 19.

Mazatio, pic. città d'Afr., nella Barbaria, a 15 l. N. E. da Sijimissa.

Mazwer, città della Linguadoca (Tarn), ②; fubbr. di lanificio e cartiere. Fiere, 2; iebb., 2 g.; 15 mag., 2 g.; 11 mv., 3 g.; mercanzie diverse; c. l. di cant. e circund. di Castres, da cui é dist. 4 l. S. E., sul fi. Lurnette. Fabbr. di carta, cartoni, panni rigati, segovia e flanella; acque minerali; 5,000 abit.

MAZAN, b. del Contad.-Venesino (Valchiu-12), ad 1 l. E. da Curpendrasso .

MAZANDERAN, Vedi MASANDERAN,

Mazapit, città dell'Amer., nella Nuova-Galizia, sulla frontiera sett. della Nuova-Biscaglia, a 185 L N. dalla città di Messico. MAZARA, Mazaris, ant. città vese, e por-to della Sicilia, che inaddictro dava il nome ad una valle consid. nella parte occid. dell' isuna delle tre antiche divisioni della medesima; ora è c. l. di distretto nell'intendenza di Trapani, in on terr. fert. ed irrigato da parecchi fiomi: pop. 8,335 abit.; a 22 l. O. da Pa-lermo, e 10 S. O. da Trapani. Long. 10. 34. lat. 37. 42.

MAZARIN. Vedi RETHEL. Mazanino, Mazarinum, pie. città della Sieilia, cou titulo di coutra, posta nell'inten-denza di Caltanissetta, distretto di Terraunova; da essa prese il nome la casa del famoso cardinal Mazarino. Pop. 10,686 abit.; a 20 l.

N. O. da Noto. Mazanna, pie. città del r. di Murcia, all'imboccatura del Guadalentino. Miniere d'a-

Mazé, b. dell' Angiò (Maina-e-Loira), a 4 l. E. da Angers, ed una l. da Bemefirt . 4 i. c. oa Angers, et ona l. da Benafiret 3. Mazians borgo del Torenese (Indre-e-Loi-ra), a 3 l. O. da Tours, e 2 l. da Langean 3. — Città del paese di Foix (Arriège), a 7 l. E. da Ricux, e 2 l. da Saverdun 3. Mazienas, villaggio del Poitou ( Due-Sevre ) c. l. di cant. e curcond. di Parthenay . di

cui è disl. 3 l. S. 1/4 O. Mazonso, is la oell' Adriatico, al N. E. di Venezia.

MAZOVIA. Vedi MASOVIA.

Mazzo n Masmo, pic. città del r. Lond-Ven., nella Valtellina, famosa per la battagha seguita nel 1635 nelle sue vicinanze; a 3 L

O. da Sondrio.

Meaco n Miaco, Meacum, gr. e cel. eitti dell'isola di Nifone, un tempo cap. del Giap-pone, can gr. c forte castello, nel quale risi-de il Dairi, capo della religione. La sua grandezza e immensa; le case sono di legno, coperte d'argilla, e sopra ai tetti sonovi de serbatoj d'acqua e delle macchine idrauliche per batoj d'acqua e une macenne turantene per estinguer gl'inorndi, Strade lunghe e strette. La sua popolazione, secondo Koempfer, ascen-de a 405,642 abit., oltre il numeroso sognito del Dairi. Deposito di tutte le manifatture del Giappone, e città principale di com. di quel paese. Fabbriche ragguardevoli di broccasi e porcellane , zecca imperiale, e tipografie , le uniche dell'impero. Essa è molto soggetta a terremoti , che vi cansano de' gnasti spaventevoli, e quello del 1730 royesciò 3,200 case ed uccise 28,000 abitanti ; a 1,230 L dallo stretto della Souda e 100 leghe O. da Jedo. Lougitudine 136. lat. 34. 50. Meanú, città dell'impero Birmanno, sul-l'Irrauaddy, a 21 l. O. da Ummerapura. Falis.

di tele di coton MEARNS. Vedi KINCARDIN.

Meavre (East), coutea d'Irlanda, prov. di Leinster, di 10 l. dal N. al S., ed 8 a 10 dall' E. all' O; 112,400 abit. Abb. di grani e pascoli. Trim, capitale. MRATH (West), altra contea, all O. della

precedente, di 12 L di hingh. e 3 a 5 di largherza; 69,600 abit.; cap., Mullinger. Meaune, città del Borbones (Allier), sal confl. dell' Armance e del Cher; a 7 L N. da

Mont-Lucon, e 3 L da Cerilly Q.

Meaux, ant. e graziosa città vesc. della Bria (Senna-e Marua), in un luogo fert. in grano ed in amena situazione sulla Marna; sottopref., dip. della Sensa-e-Marna, 3 × ; 6,648 abit.; trib. di pr. ist. e di com. Bella cattedrale, il coro della quale merita attenzione; vi si vede il sepolero di Bossuet, suo vescovo , il più grande oratore de' tempi moderni. Com. di grano, farine e lana; formaggio del-Com. oil grano, sarine e iana; notassaggio usciale Bria rinomato. Fere di 13 g., 15 mag. e 12 nov., cavalli, bestiami, vini ec.; a 4 l. N. O. da Coulomnier-, 8 S. E. da Senlis, 12 da Melun, 12 N. E. da Parigi. Long. o. 32. 30. lat. 48. 57. 40.

MECATINA, isola e capo sulla costa di Labrador, nel golfo di S. Lorenzo al N. E. Long.

61. 50. 27. lat. 50. 27. Mscca (la), Meovi, antica e famosissima città dell' Arabia, nella prov. di Hedjaz, Questa città era conociuta dai Greci sotto il nome di Macoroba, e nel tempo del maggior ano lustro non fu ne più esteva , ne più poxilata di Marsiglia. Solamente qualche segreo motivo, e probabilmente la superstizione in gran parte, può aver fatto edificare una città in una situazione evsi svantaggiusa ; essa è posta in una valle fra aride montagne. Il suo territorio non è che un seguito di sterdi massi, mancante d'acqua, non essendovene che della salmastra ed amara. Non si tr vano pascoli, che assai lungi dalla città, e le uve che vi si portano vengono da Tayef che n'e di-si. 45 L. La poizione della lleces, tanto sta-vorevole per l'agricoltura è molto vantaggiosa pel commercio, avendo una diretta comunica-zione coll' Abissinia per mezzo del porto di Ju-da; il golfo Persico la fa comunicare coll' Eufrate, ed in fine la Mecca ha il r. di Yensen trate, ed in une ia necea na u r. ui acuera i diritta e la Siria a siniatra, Questa città, he è la patria ed era la residenza di Mannetto, è soprannominata la Sunta, ed ha una rrande e sorprendente moschea, la di cui cui cui di concento porte, trata di cui cui cui di cui cui cui con cento porte, gnana delle quali ha una finestra superiore, 'interno è tutto dorato e guernito di suppe-ettili ricchissime. Il concorso de pellegrini di utte le sette momettane, che vengono alla isita di questo tempio è incalcolabile, dovenlo ogni mosulmano in sua vita andarvi o manarvi almeno una volta. Vi si vede la camea d' Abramo ed il pozzo d'Ismacle. Vi dugina uno serrif, discendente da Maumetto.Quei è sovrano pontefice, e dirige tanto il tem-VUOLIES ; Type, II.

porale quanto lo spirituale, godendo delle grandiose rendite, che vengono sempre impinguate dai deni che v'inviano i principi turchi. Il tempo dal maggio il concorso de'pellegrini è per le teste del Bairum, che cadono alla fine di marzo; allora vi è una fiera consid., e le caravane vi giungono da tutte le parti dell' Asia e dell' Afr., adunandovisi circa a 100,000 mercanti. Nel 1803 i Vacabiti surpresero questa città e la saccheggiarono, e la guerra di queni settari impedi per lungo tempo a pellegri-ni di andarvi , ma nel maggio 1813 fu ricuperata, e ritornò sotto l'obbodicuza ottomaпа; а 10 l. dal mar Rosso, ed 80 S. E. da Medina. Long. 37. 54. 45. lat. 21. 28. 9. Месико. Vedi Макенко.

MECRELIE, b. del r. de' Pacsi-Bassi, a 3 L.

N. E. da Maestrichi, presso alla Mosa. Macsena, b. della Santogna (Charente-Inf.) ad 1 l. S. E. da Royan, e 2 l. da Cozes . presso all'imboccatura del Charente,

presso an immocatura dei Charente.

Macazanar o Vatt.aoutu, prov. ricchissima, ed uno de' 12 gov. della NuovaSp., nelTAmer. ett., conf. O. col gr. Occano ed E.
col golfo del Messico; 35%, joo abit.; 1 superfrier 2,456 L. jusdrate, e. 30 L. dal S. L.
N. E. Molti locchi da seta; fablor, di stolle e pennacchi. Acque calde minerali ; miniere di

oro, d'argento, di rame e di stagno. Valla-dolid, cap. MEGREBURGO O MECKERNAURGO, ducato di Germ., Ira I Baltico, la Ponerania, la Marea di Brandembutgo , i pacsi di Lanenber-go, di Lunenburgo e l'Holstein ; fert. in grano pascoli e lappoli ; abb. di bestami e salvaggiume. Esso prende il nome da una città , no tempo lloridusima , ma che in oggi non è che un villaggio. Il decato ha , dall' O. all' E. , 55 L di lungh. e 36 di largh., e dividesi in due parti , Mecklenburgo-Strelitz , e Mecklenburgo-Schwerin , le di cui capitali sono le città di Strelitz e di Schwerin. I duchi di Mecklenburgo son membri della Confederazion germanica Mecasness, pic. città del gran-ducato del Ва-во-Вено, а 3 L.O. da Bonn.

MECRECE, pic. città del r. di Wirtember-ga, ad 8 I. S. O. da Marienthal.

Ménance, sorgente d'acqua miner, nell'Al-

vernia (Puy-de-Dôme), presso al b. di Jos-se ed all'Allier. Minaso (St.), la d'Aunis (Chareute-Inf.), circond. della Roccella , da cui è dist. 3 l. - Altro, Louagna (Gers), a 3 l. N. O.

A Lectoure, ed 1 L da Moranda (Ou.), a 2 L N. O. da Lectoure, ed 1 L da Moranda (Ou.), a 2 L N. O. da Sorz, ed 1 L da Vartree de Mana, consume degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento e prov. di Mortara (Lonellina). Menerano, Medellinum, ant. città di Sp.,

nell Estremodura, in un terr. assai fertile, sulla Guadiana ; patria di Ferdinando Cortez ; a 12 l. O. da Caiatrava. Long. occ. 7. 39. lat.

Menerania; prov. maritt. di Svezia, sul golfo di Botnia, al S. dell' Angermania. Il suo territorio è composto di mont, coperte di foreste, di valti fert. che producono grano bastante pel consumo del paese, e di buene praterie ove allevasi molto bestiame, dal di cui prodotto, dalla pesca e dal legname i suoi abitanti ritraggono a sufficienza onde far fronte agli altri bayogni. Sundswald , cap Meorts , valie della Svizzera , nel cent dei

Grigioni , di 6 L di Innghezza.

Memeragia, b. della prov. lavarese del Re-no., a 4 l. S. da Due-Pouti. Medemalica, città d'Ol., sul Zuyderzee, con buou porto, a 2 l. N. O. da Enckuysen. Can-

tiere di costruzione. MEOFORT, pic. città del Massachossetts , A-mer. sett., a 7 l. N. da Boston. Meoraa, città d'Afr., aulta Gambia; ha eir-

ca 1,000 cuse, ed é munita d'un muro e d'una palizzata. MEUINA. Vedi CIVITA-VECCHIA.

MERINA. P. CH. CHYPTA-VECTHA.

MERINA-COLE, J. Medynana Coelestis, and, città di Spagna, Vecchia-Castiglia, sul Xolm, a 6 l. N. E. da Siguenca, e 36 S. O. da Saragueza, Long, coc. 4, 35, lat. 4, 1. S.

MEDINA-DR-LAR TORRES, Methynna Turrium in città di Sp. coll. P. Medina-dres. pic. città di Sp., nell' Estrematura appie di un monte, a 15 l. S. E. da Badajoz. Madina-Det-Campo, Methymua Campestria,

gr., ricca ed ant. città di Sp., nel r. di Leone, sul torrense Zapardiel, in un terr. fertilissimo; essa é benissimo falibricata, ba una bella juazza ornata d'una sorprendente fonta-na, è assai commerciante, ed in passaio ave-va molti privilegi. Patria di Ferdinando 1 re d'Aragona, dell'imperator Ferdinando I, e del padre Giuseppe Acosta gesuita; a 15 l. S. da Zamora , 10 S. O. da Valladolid , e 30 N. O. da Madrid. Loug. occ. 7. 8. lat. 41. 18.

M. C. da Marria. Long. Oct. 7, o. a. 44-10. Meous-nu-Rio-Seco, Nethy mna Fluxi sic-ei, ricea ed ant. città di Sp., nel r. di Leo-net, posta in una lellissima pianura abb. di pa-acoli; a 14 l. N. O. da Valladolid, e. 20 S.

E. da Leone, Long. occ. 7, 5, lat. 42, 5. MEDINA-SIDOVIA, Assidoma, autichissima città di Sp., nell'Andelusia, con uo ant. ca-ztello; a 15 l. N. O. da Gibilterra, 25 S. O. da Siviglia, ed 8 E. da Cadice Long. occ. 8. 16. lat. 36. 22.

Manana, Methymna, pic. città dell'Arabia nell' Hedjaz, ciutaldi cattive mura, celebre presso ai Maomettaoi, perche Maometto vi si ri fugio quando fu scacciato dalla Mecca, fondo in essa nel 622 l'imp. Arabo o Saraceno, e vi mori. In una sorprendente Moschea sostenuta da 400 colonue di marmo, ove ardono continuamente 300 lampade d'argento, si ve-nera il suo corpo racchiuso in un superbo mausoleo di marmo, come pure quelli di Abu-cker e di Omzr, anoi seguaci. Giò rende Me-dina un luogo di somma devozione pe' Musulmani, che vi ai recano in pellegrinaggio dai luoghi più lontani . Essa fu saccheggiata dat Inoghi più Iontani. Essa tu saccheggasa una Vecabitu el 1803, el de sempre minacciata dalla guerra di questi settari. Situata in una pianura alth. di palme; ad 80 l. N. O. dalla Mecca, 5 l. dal mar Roso, 225 da Bassora, 240 da Damasco e dal Cairo, e 495 da Control de la Cairo, e 495 da stantinopoli. Long. 37. 3, lat. 25. 20. Meotner-Aru, villaggio d' Egitto, sulla spon-

da sinistra del Niln, presso alle rovine di Te-be. Long. 30. 17. 32. lat. 25. 42. 4. Avanzi della famosa statua detta di Memmone. MEDINGEN , b. del pr. di Zell, a 5 L S. E.

da Lunchurgo. Mantasa, città di Bussia, goy, di Kaloga,

da cui è dist. 13 l. N. O. Fonderie di ferro, fabbr. di tele di lino e carticre. MEDITERRANEO. Vedi MARE. MEDRIEI, Mednicia, citta della Curlandia, nella Samogizia, sulla Cubissa, a 12 l. N.O.

da Rosienne

Ménoc , Medulicus Pagus , fert. e pic. con-trada di Fr. , fra la Gironda ed il mare , rinomata pe suoi vini rossi e per le sue ostri-ehe; fa parte del dip. della Gironda. Il borgo dell'Espare n' è capu-laogo. Mzoota, villaggio del docato di Modena, vicino alla Mirandola.

MEDBASHEN, villaggio d'Afr., reggenza di Algeri, al N. E. del monte Gelel-Aurez.

MEDILICEROF, b. di Russia, gov. di Karkof, da cui è dist. 36 l. N. O.

MEDUA o MARA, città d' Afr., reggezza d'Algeri, abb. di grano, greggi e frutti; a 70 l. S. O. da Algeri. Long. 21. 12. lat. 33. 25. Meowar, li. profoudissimo d' lug., che ha origine nella contea di Kent, traversa Roche-

ster e Chatam, e shocca nel Tamigi a Sher-Menzanez, città di Pollonia, sul Bog, a 20 I. N. 1/4 E. da Kaminick. — Altra, nella Sle-sia, a 6 l. N. E. da Oela.

Mées (Saint), villaggio della Brettagna (Ille-e-Vilaine ), e. l. di caut. e circoud. di Mont-

fort, da cui é dist. 5 L O. 1/4 N., e a l. da Montalbano . MERRSON , b. del r. de' Paesi-Bassi , ad a l. N. da Macstricht.

Mins (ks), b. di Provenza (Basse-Alpi), sulla Duranza, c. l. di cant. e circond. di Di-grie , da cui e dist. 5 l. S. O.

MEGADORESI, D. della Romelia (Turchia-Europea), a 10 l. E. S. E. da Cyssela.

MEGADA, Megaru, ant. città della Grecia, anti istmo di Corinto, un tempo assai celebre, ma oggi ridotta ad un villaggio abitato da meschinisumi Greci. Conserva ancora dei be' resti d'antichità, ed é dist. 9 l. O. da Ateuc.

Terr. fert. in vino ed olio eccellente. Long. ). 36. lat. 38. 10. Misera, pic. e forte città d'Afr. (r. di Fez.), prov. di Garet, dist. 2 L dal more.

Macswan , Pirum, città della Transilva-nia, sul Kukel, a 15 l. N. O. da Alba-Gis-lia. Long. 22. 55. lat. 46. 50. Macava, villaggio del cant. di Ginevra a 7 I. S. E. da Bonneville.

Magain (St.), villaggio (Charente-Inf.), a 3 I. S. O. da Barbézicux, e 3 I. da Jonzac 🐠 Menagers, fi. del r. de Paesi-Bassi, che sbecca nella Mosa, al di sopra di Huy.

MENALLE-EL-KEEIR O EA GRANDE, città dell' Egitto, che è l'antica dais, cap. della Garseconda prov. del Delta. Man. di tele e fabbr. di sale ammoniaco; a 25 l. N. dal Cairo. Long. 9. 6. lat. 31.

Misur-sulla Lora o Maura, pie. città dell'Orleaces (Loiret), 9; 4,584 aluit.; c. I di cant e circond. d'Orléaus, da cui è dist. 5 l. O. S. O. Com. di vini, indiane, euoja, carte e pesci. Long. occ. o. 3. lat. 47. 50. Fiere di 3 g., 9 ott. ed 11 novembre.

Méner-sell'Yèvaz, aot, città del Berry (Cher), 4, 2,499 abit.; in una fertile pianura sull'Yevre, liovine d'un vecchio cast,

fatto edificare da Carlo VII., il quale vi morì volontariamente di fame; e. l. di cant. e circond. di Bourges, da cui è dist. 4 l. N. O., e 54 S. da Parigi. Long. occ. o. 52. lat. 47. 8. Mercue, villaggio del dip. del Donles, c. I. di cant. e circond. di S. Ippolito, du cui è

dut. 2 leghe. Memeraca, forte castello degli stati Bava-

resi, dist. mezza lega da Landau. Mellister, b. (L. t-e-Garonna), c. i. di cant, e circond. di Marmonde 3; da cui è

dist. 2 l. O. e 16 N. O. da Agen.
Meillann. Vedi Chateau-Mehlann.

Mentarn, b. del Limosino (Corrèze), a 2 l. N. da Dorat, e 4 l. da Uzerche .

MELLEREZE (la), h. del Poitou (Die-Serie), ad 8 l. O. da Poitiers, e 2 l. da Parmay O.

Mentarare, villagio del cant di Ginevra, rella sponda meridianale del lago di Gine-rra, dirimpetto a Vevay. Rupi decantate da

Menzenas, villaggio della Bresse (Ain) , a 2 l. N. E. da Bourg . Falibrica di majo-Rea.

MEIRAT. Vedi MEYNAT.

MEINUNGEN. Vedi MAINUNGEN.

Mussac, borgo (Corrèze), e. l. di cant., a 4 l. S. E. da Briuse 4.

Mussan o Mussaa, Missa, ricca, pop. e consid. città del r. di Sassonia, nella Missia, sull' Elha , in un territorio delizioso. Questa città e ben fabbricata, ha un superbo collego, un bet castelli fatto ediferar nel 1371 da Alberto-il-coraggioso, e la famosa fabbri-ca di porcellana, conosciuta sotto il nome di porcellana di Sassonia, della quale fu inventore il Barone Gio. Federaco di Boetri-Prussian nel 1759 firmo battuti dagl'Imperiali; a 6 l. N. O. da Dresda , 11 S. E. da

Lipsia , 19 S. 1/4 E. da Wittemberga, e 90 N. 1/4 O. da Vienna, Loug. 11.7. lat. 51. - Il circolo di Misnia ha una superficie di 89 miglia quadrate, ed una pop. di 282,358 MEISSERHEIN , pic. città dell' antico discato

de Due-Ponti, a 7 L E. da Birckenfeld MREARN, prov. di Persia, all' E. del Ker-man, circoscritta al S. dall' Occano Indiano. Lie n'è la cap. Aut. Gedrosia , le coste della quale erano abitate dagl' Ichtiolagia

Mela. Vedi Mua.

MELADIA, forte del Bannato di Temerwas, a 10 L. N. O. da Orsova, presso alla Cserna. MELAVIA O MALLOTI, bella città d' Egittu,

MELAY, b. dell' Angio (Maina-e-Loira), a. 4 L N. E. da Chollet, ed 1 L da Chemille: Altro in Borgogna (Saona-e-Loira), a I. S. E. da Marvigny .

MELAZZO, ant. città della Natolia, presso-

Alicarnasso, al N. Melazzo. Vedi Milazzo.

MELCHTHAL , valle del cant. d' Underwald, nella Svizzera, fra Sarnem e Rers. Mezce, pic. ed ant. com.

of., sul Danubio, a 10 l. O. da Vienna. pic. ed ant. città dell'Austria-

Meleoner, graziosa città della contea di Dorset , in Ing., a 2 L S. O. da Dorchester. Mennesa o Messoca (la), pic. piazza dello stato romano, a 3 l. S. da Forli. Melnour, ant. e consid. città dell'Hol stein, presso al mare, a 6 l. N. O. da Amburgo. Mile. Vedi Leneste.

Méricer, villaggio della Franca-Contea (Alta-Saona), sull'Ouguon, c. I. di caut. e cir. di

Lure, da cui é dist. 2 l.N., e 6 leglie da Vesoul a.

Melena o Marra , Meli a, isola del gnifo di Venezia , di 10 l. di lungh ; ad 11 l N. O. da Itagusa; abb. di vino ed agrumi. Ha 6 vil-laggi. Long. (punta E.) 15. 38. lat. 42. 48. Mersonano, Melenianum, comunità con-sid. nel Milanese, r. Loub.-Ven., sul finme Lambro, tra Milann e Lodi , alla dist. di 3 leghe ed un terzo da entrambe. È cel. per

la bath riportata nelle sue vieinanze da Fran-Crisco I re di Fr. contro gli Svizzeri. Melensei, pic. città di Russia, nel gov. di Wolodimir, da cui è dist. r6 1. S. E.

Merce, gr. lago di Scozia, fra l'Uplandia , la Westmania e la Supermania. Esse ha l. di lungh, e in di larg-y e comunica cul Baltico presso Storkholm.

Mars , Melphis , aut. e consid. città delt z. di Napoli nella Basilicata , con tit. di prin-cipato , vesc. suffraganco di Cirenza , ed un antico castello sopra una rupe; a in l. N. da Cirenza, 2 da Ofanto, 10 N. E. da Con-za, e 29 N. E. da Napoli. Long. 15. 30. lat. 41, 5.

мецад-пе-Ванентат, città di Sp. (Vec-chia-Castiglia), a 15 l. N. O. da Burgos. Маладо, pic. città del Portogallo, nella-Galizia, prossima al Minho, ad 8 l. N. E.

da Tuy. MELGUEL. Vedi MARGUEO.

MELIAPUR, città dell' Indostar, milla costa del Coromandel, nel Carnate, chiamata altresi S. Tommuso, a 5: 1. S. da Madraz, abitata da Indiani, Maomettani e Cristiani Com. consid. di tele di cotone. Appart. agli Inglesi.

MILILLA, città d'Afr., nel n di Fez, prov. di Garet, presso al mare, essa è l'an-tica Rysulium, e vien chiamata Melilla perla-gran quantità di mèle che raccogliesi nel mo territorius a 30 i. O. da Tremeven. Long. oce. 5. 16. 25 lat. 35. 18. 15. Appart. agli-

spagunoli.

Merina, r. d'Afr., sulla costa del Zan guebar. La cap, chiamani altresi Melinda, edè situata all'imboccatora del Quilimanci , in un'amenissima pianura. I Portoghesi vi hannoedilicato un forte. Com. di donti di cavalmarino e di elefante, coechi delle Maldive, neo, rame, argento-vivo, stoffe di seta, tele di cotone, drogherie, frutti, legumi, riso ec. Long. 39. 52. lat. S. 2. 58:

ce. Acong. 39. 72. Iat. S. 2. 58. MELLINEA, prov. del Chiff, conf. P. colla giuridizione di S. Jago. S. con quella di Rancagan, ed. O. col mare; è poco estesa, ma neolto fertile, producendo frumento, orazo, vini e bestimam. Melipilia o Legrano, cap., and fla. Maipo, a 20. S. O. da Sont Jago. Metture h. (Alto. Gano.).

MELIST, b. (Alta-Saona), c. l. di cant., dist. 2 L da Lure . Meliro, o Millero, Melitue, pic. città episc.

del r. di Napoli (Calabria nlt.), a 16 l. N.

da Reggio, e 20 S. O. da Cosenza. Long. 14. 9. lat. 38. 36.

Melitopoli, pic. città di Russia, presso un lago, a 13 l. N. E. da Precop. Mell, città di Germ., nel gr-d. del Basso-Reno, a 5 l. S. E. da Osnahriick.

Mella, pic. fi. nel r. Lomb.-Ven., vicino a Brescia, che shocca nell'Oglio,

Mella, pic. città del Poiton (Due-Sevre) 3; 1,83; abit.; trib, di pr. ist.; a 6 1. S. E. da Niort, Concie e fabbr. di lanificio. MELLERAUR, b. della Normandia (Orna), c. l. di cant., a 3 l. N. E. da Serz, ed 1

 da Nonant .
 Melleray , b. di Brettagna (Loira-Inf.) ,
 a g. l. N. E. da Nantes, e 4 leghe da Chiratembriant .

MELLI, r. d' Afr., al S. del r. di Cassina, ed all O. di Wangara ; quivi si perde il fi. Niger. Clima eccessivamente caldo, al quate resistono appena gli Arabi.

Mautinges, pic. città della Svizzera, nel cant. d' Argovia, Abitanti cattolici; sul Reuss, a 3 L S. 1/4 O. da Baden. È rimarchevole un ponte di legno di più di 50 tese di lunghezza. Lavori di ferro.

Mello, b. (Oisa), a 5 l. S. da Clermont.

MELSTICK O MIRENICK, Melnicum, città di Boemia, sal confl. dell' Elba e della Moldava, ad 8 l. N. da Praga. Long. 11. 18. lat. 50. 22. MELOUR. Vedt Malavi.

MELBICHSTADT O MELLERST ADT, città del ducato di Wurtzburgo (r. di Baviera), a 16 I. N. da Schweinfurt, sullo Str.y.

Melton-Munssay, b. della cont. di Lei-

cester, in Ing., sull' Eye, a 5 l. S. 1/4 E. da Nottingham.

Mrt.us, Melodunum, ant. città dell'Iso-la-di-Francia (Senna-e-Marna), sulla Senna, c. l. di pref., 3 ×; 6,111 ahit; trib. di pr. ist. Com di grano, vino, farina e for-maggio; man. d'indiane, concie e vetrerie. Fiere di 2 g., 24 giug. ed 11 nov.; d'un g., 23 sett. Gl'lugiesi che l'avevano presa per la fame net 1419, ne furono poi scacciati dagli abit. Patria di Giacomo Amyot, elemosiniere di Carlo IX e d'Enrico III, e \* traduttore del Plutarco; a 4 l. N. da Fontaniebleau, 14 N. O. da Sens, ed 11 S. E. da Parigi, Pauansi da Parigi 5 poste e mez-zo (dist. legale da Parigi 46 cislom.) Vi fan capo le strade da Parigi, Meaux, Auxere, Briare ed Orléans. Long. o. 16 lat. 48. 33. Metrangen, città dell' Hassia elett., sulla Fulda, a 5 l. S. da Cassel.

MELZEN O HOMAN-MORLTZEN, pic. città dell' Alta-Sassonia , a 2 leghe S. da Weissenfels

MEMPL, Memelium, città forte e com. e cast, reale di Prussia, posta nel luogo ove il lago di Curisch-Haff s' unisce al Baltico, e sulle frontiere della Lituania russa. Porto vasto; le navi di 300 tonnellate possono accostarsi alla città. Com. di legname da costruzione, grano, canapa, lino ec; pop. 6.989 ahit. Questa città fu anscatica; sha due begli arsenali ; la chiesa della guarnigione ed il palazzo del comandante sono sorprendenti. Essa servi di ritirata al re di Prussia nel 1807, dopo la perdita delle fauose battaglie di Jena ed Eyland; a 48 L N. E. da Danzica , 81 N. da Varsavia , e 30 N. 1/4 E. da Konigsberga. Lat. N. 55. 42. 15. long. 18. 40. E.

Минипол, in tedesco Минипови, Mem-inna Druso-magus, città del r. di Bavieminga, Druso-magus, città del r. di Bavie-ra, nell'Algovia, presso all'Iller. Fabh. di tele di lino e di cotone , di lanificio , utensili da cucina, certiere ec.; pop. 7,500 a-bit. Essa era libera ed imperiale; fu presa dagli Svedesi nel 1634; i Bayaresi la ripresero nel 1703 ; gl' Imperiali loro la tolsero nello stesso anno , ed i Fr. se ne impadronirono nel 1800 i avendola occupata g'i Austrisci nel 1806 , la fortificarono , ma il di 15 ottobre dello stesso anno i Fr. se ne impossessarono di nuovo; a 9 L S. E. da Ulma, e 14 S. O. da Augusta. Long. 7. 48. lat. 48. 3.

Menaccio, horgo del r. Lomb.-Ven., sulla riva O. del lago di Como, ad 1 l. N. N. E. da Como ; pop. 1,700 abit. Fabbr. di vetri, e ne contorni ricche miniere di ferro.

MERAK, Menanus, gr. fi. della penisola orientale delle Indie, che traversa il r. di Siam e shocca nel golfo dello stesso nome, MERARCARO, città del r. dello stesso nome, nell'isola di Sumatra.

MENABELE-CHÂTRAU, b. (Loir-e-Cher), ◆

MENABELE-CHÂTRAU, b. (Loir-e-Cher), ◆

ME, a 2 l. N. E. da Blois.

MENAT, h. d'Alvernia (Puy-de-Dôme), sul Sioule, c. l. di cant. e circond. di Riom, da cui e dist. 7 l. N. O., e 2 l. da Mon-

taigu O. Menne, ant. città, sul Lot, c. l. di pref. con vesc. suffraganco di Lione , 3. 14, 4,014 abit, trib. di pr. ist. e camera delle man

Pabbe, di panni ordinari e asie; miniere di piombo e di carhon fossile. Fiere, 6 gen, 3 g.; il lunedi in Albis, 2 g.; 14 giug, se-tentr. e 1.º nov., 3 g. vi fan capo le strade da Clermont-Ferrand e Nimes. Pagansi da on Ciermone Ferrand e Nimes : Pagansi da Parigi poste 68 1/4; a 15 l. S. O. dal Puy, e 145 l. S. da Parigi, (Dist. legale 566 chi-lom ) Long. 1. 6. 19. lat. 44. 30. 42. Меколевнам, b. d'Ing., cont. di Suffolk,

a 6 l. E. da Burg. Mendoza, città del Chill, prov. di Chi-quito, a 36 l. S. E. da Santiago. Менрали, pic. città della Barbaria, nel Saharah, a 18 L S. da Murzuck.

Menonisio, città della Svizzera, nella val-MESONISIO, CITTA GEIA SVIEZETA, REITA VAIL-le di questo nome, nel cantone del Ticino, fra' laghi di Lugano, Maggiore e di Como. Lat. 45. 5o. long. 6. 45. MESSADOULO (Sainte), Sanctae Menechildis Fonum, ant. città di Sciampagna (Marna),

posta in mezzo a delle paludi, fra due montagne, presso all' Aisne, , , ; 3,365 abit., c. l. di sotto-pref. e trils di pr. ist. Terr. fert. in frumento, segala e vena, Fabbriche rer. in trumento, seguia e vena, Fandencie di saje dette di Chalons, fabbr. di vetri e di majolica, concic e fonderie. Il suo com. principale e in legnami. Fiere di 3 g., 22 fb., 16 mag., 24 agosto ed 11 nov.; a 10. N. E. da Chilore, 15 E. S. E. da Reins, 5 E. da Parigi. Longitudine 2. 34, lat.

MERRERS, b. del Contario-Venesino (Valchinsa), a 7 l. E. S. E. da Avignone 3.

MENSAVEL, b. della Normandia (SennaInf.), a 5 l. S. E. da Neufchâtel, e 2 l.

da Gournay . MENESEK, b. della Romelia (Turchia-Eur.),

a 6 l. O. da Costantinopoli. MENETOU-SUL-CHER , b. del Blesese (Loir-

e-Cher); c. l. di cant. c circond. di Romo-rantin , da cui è dist. 3 l. S. E. MENETOU-COUTURE, h. (Cher) , fonderie e

miniere di ferro; fert. in grano; ad 8 l. E. da Bourges, e 2 l. da Villequiers .

Manatou-Salan, b. (Cher), c. l. di cant. circond, di Bourges Q, da cui è dist. 4 L N. Com. di vini ed acqua-vite.

Mancan, pic. città del r. di Wirtember-ga, a 2 l. S. O. da Ricdlingen.

ga, a 2 1. S. O. da Rechingen.
Mexocarsoo-Harses, pic. città di Germ.
(cont. di Walderk), ad 1 l. S. da Arolzen.
Méxocourre, rillaggio del Poitou (Duc-Sevre), c. l. di cant. e circond. di Parthe-nay, da cui è dist. 6 l. S. E., e 3 legbe da S. Mairent .

Missie, h. d'Angiò (Majenna), a 2 l. S. da Chateau-Gontier . Altro, nell'Angiò (Marna-e-Loira), a 5 l. S. O. da Angera, c 4 l. da Beaupreau .—Altro, nella Sciam-pagna (Marua), a 5 l. O. da Chdlons-sulla-Marua .

MENIL-AURAY , villaggio (Senna-ed-Oisa) , ad 1 l. S. da Luzarches , presso Ecouen . Mant-Glass, villaggio della Normandia (Orne), a 2 l. O. da Argentan .

MANIL-MONTANT, villaggio distante mezza L al N. E. da Parigi.

Ménit-Tove, villaggio della Normandia (Manica), a 2 l. N. O. da Mortain . Cartiera e sorgente minerale.

MENIAS, b. della Normandia (F.nrc), a
3 l. da Evreux, presso Pacv-null Eure 3.

MENIAS, città del r. de Paesi-Bassi; il suo
terr. prod. grano, lino, tabacco, bestiame
grosso e minuto e eavalli; fabbr. e com. di 

o. 45. lat. 50. 49.
MEXINGEN, b. del r. di Wirtemberga, a
6 l. S. O. da Ulma.

MENRIL Vedi IRRAUADDY.

Maso (il), gr. finme di Germania, che scaturisce nel Fiehtelberg, in Franconia, tra-versa il r. di Baviera ed il ducato di Wurtzburgo, shocca nel Reno presso ed al di soto di Magonza. - Nome d'un nuovo circolo del regno di Baviera , formato dal vescovato di Bamberga. Pop. 190,562 abit.; superfi-

Cie, 72 miglia quadrate di Germania.

Manoux (Santa), h. sul fiumicello Rose
(Allier), a 3 l. O. da Moulins, e 2 l. da Sourigny .

MENS, b. del Delfinato (Isera), 4; 1,883 abit; c. l. di cant. c circond. di Grenoble, da cui è dist. 12 l. S.; com. di grani e bestiami. Mentone, pie, città del principato di Monaco, posta sul marc. Pop. 3,160 abit.; superbo palazzo in riva al mare; comm. con-

sid. in agrumi el olio; a 4 l. E. da Nizza, 2 N. E. da Monaco, e 3 S. O. da Venti-miglia. Long. 5. 10. lat. 43. 46.

Menur, città d'Egitto, sul ramo orienta-le del Nilo, a 15 l. N. dal Cairo. Mesugar, pic. ed ant. città della Natolia,

al S. della Caramania, sul fi. Menugat, ad 11 I. N. O. da Analioch. Muszaum, lago d'Egitto, abbondantissi-mo di pece, formato da due antichi rami

del Nilo; esso comunica col mare, dal quale lo separa una lingua di terra di 86 chilometri di lunghezza. La sua profondità me-dia è di un metro. -- La città dello stesso nome è poco consid., ed è dist. 6 l. S. E. da Damiata. Pop. 2,000 abit.

MENZELINGE, pic. città di Russia, nel gov. di Ufa, da cui è dist. 60 l. N. E. Merens, città del passe di Minster nel gr.d. del Basso-Reno, sul confl. dell'Hase e dell'Ems, a 4 l. N. da Lingen, e 20 N. E. da Monster. Long. 5. 3. lat. 52 45.

Mequinanza, ant. e forte città di Spagna, r. d' Aragona , sol confl. dell' Ebro e della

Segre, in un paese fert, ed ameno, a 14 l. N. O. da Tortosa, e 72 N. E. da Madrid. Long. occ. 1, 45. latit. 41, 22 Megennez. Vedi Miguzenz.

Miogrissez. Peth Miogrissez.
Maa, pie. città (Loire-Cher), @sst; 3,902
abit.; c. l. di cant., a § l. N. E. da Blois.
Com. di vini; euoja e salnitro.
Mánat., b. (Majenna), a 6 l. N. O. da
Châteus-Gonther, c 3 l. da Cronn de.
Menano, città del Tirolo, a 6 leghe N. O.
Menano, città del Tirolo, a 6 leghe N. O.

da Bolzano.-Altra , nella Misnia , a 4 l. N. da Zwickau.

Meanta, grosse b. del r. Lomb-Venetu, anticamente detto Carre Melare, fra l'Lam-bro e l'Adda, alle falde della Montave-chia, detta dai Romani Mons Vigilarum, dei monti Briantei e del monte Oroibo, cel. per essere stato la dimora dei rinomati popoli Orobj. Esso è chiaro nelle antiche storie, tanto per essere statu il luogo ove nel 1026 l'imp. Corrado II discese in Italia per la prima volta, quanto per essere allora luogo forte, avendo duc castelli, uno nell'in-terno e l'altri nell'esterno dell'abitato, dei quali non rimane ora vestigia. Pop. 1,500

quali non runane ora vestigia. Pop. 1,500 abit; com. ragguardevole di grano e seta; a 4 l. da Bergamo, 4 da Monza e 7 da Milano, Masaziow, b. d' ling., cont. di Cornovaglia, ad 1 l. E. da Penzanee.

Measar, città dell' Arabia, nel r. di Far-

tash , da cui è dist. 75 l. N. E. MERSES-LE-CHATEAU, b. del r. de' Paesi-Bassi, a 6 l. S. O. da Charleroi.

Mencayate . potesteria in Toscana, nel Fiorentino, nella contea di Vernio fra il Pra-tese ed il Pistoicse.

Mzacay-le-Gaard, b. della Franca-Contea (Doubs), a 5 leghe N. O. da Quingey, ed 1 L da S. Wit . Doubs.

Menconua, pic. città dell'Alvernia (Puy-de-Dôme), a 5 l. S. O. da Issoire en Besse .-Altra, nel Limosino (Corrèze), c. l. d cant. e circond. di Tulle, da cui é dist. 8 L.

S. E., c 2 l. da Argentac . Mascura, h. del Velay (Alta-Loira), a 3 L. S. E. da Brioude . e. 2 N. E. da Puy. Mercurer, villagio di Borgogna (Siona-e-Lorra), a 1 l. N. O. da Chalous, presso Beurgneuf . Ottimi vit Mencuson, b. del Delfinato (Droma), a a

I. da St. Vallier, ed 1 L da Tian . Ottimi vini.

Minnis, città d'Asia, nel Diarbeck, prod-cotone in abbondanza. A 18 leghe S. E. da Diarbekir. Long. 20. 36. lat. 37, 12.

Mene, b. d'log., cont. di Wilia, a 9 l. N. O. da Salisbury. Mana-Eczass (St.), b. della Normandia (Munica), 3 m; 1,507 abit.; c. l. di cant.,

3 L. N. da Carent Man-St.-Dexie, b. dell'Isola-di-Francia (Se na-ed-Oisa), ad 1/4 di lega da Montfort-l'A-

murr . Manes, città della Lituaria, situata sul consil, del Mercez e del Nienten, a 17 L N. da Grodno, Loug, 21, 20, lat. 54, 5. Manyung, villagio della Belsia (Senna-ell-Uisa), c. l. di cant. e circond. di Etam-

pes, da cui é dist. 3 l. 8., c 2 leghe du Augerville .

Mangantusin, Vedi Mamenthal.

Manones , città della Tartaria chinese , sul Nomi , a 65 l. N. E. da Teitsicar. Meagneray fortezza di Russia, governo del Caucaso, a 100 l. N. E. da Astrakan. Mencozzo o Mancozzo, b. del r. Lomb.

Ven., ad 1 l. O. da Lago-Maggiore, sopra un lag i dello stesso nome. Situazione romanzeson, Long. 5, 58, lat. 44, 53. Mancer, villaggio del r. di Siam, uno dei

più bei porti dell' Asia, possedoto dai Bir-manni, a 75 l. da Siam. Com. di elefanti, avurio , stagno , riso , rubini , ed altre pietre preziose del Pegu e d'Ava , e legoaute da Costruzione, Long. 95, 58, lat. 12, 16, Manne, ant. e lorte città di Sp., nell'E-

stremadora. Begli avanzi d'antichità e superiso poute sella Guadiana. In una vasta campagua 6rt, ed auteus , a 19 l. E. da El-vas, e 56 S. O. da Madrid. Long. occid. 7. 10, bt. 38. 14.— Altra nella Niova-Spagua ( America sett. ), cap. dell'intendenza dello stesso nome, abitata da Spagnuoli e da Inriani; a to L dal mure, e 38 t). da Val-Eulolid, Pap. 10,000 abitanti. Vedi JUCATAN. Long. occ. 91. 30. lat. 20. 45. - Altra dell' Amer. merid., nella Terra-Ferma, nel noo vo r. ili Granata; cap. della prov. di Merida, a 65 l. S. da Macaib». Long. occ. 73. lat. 30, 8, 45.

Minicano, b. dell' Angomese (Charente), a 3 l. E. da Cognac ed i l. da Jarnac . Ministry, b. del Poitou (Indre), a 2 l. O. dal Blanc .

Mestiles , b. del Gatinese (Jonna) , a 2 Mananou, villaggio della Provenza

chiusa), a 3 l. E. da Cavaillon, e 3 l. da Cadenet 3; gli abitanti furono massacrati nel 1345 per motivi di refigione in virtà del decreta del parlamento d'Aix.

Manioreta , prov. d'Ing., nella contea di calles , conf. N. colle contee di Carnarvon di Denbigh, E. con quella di Mantgomery, con quelle di Radnor e di Cardigai, cil cul mar d'Irlanda; 12 l. dal N. al S., ed 11 dall' E. all O.; 70,000 abit. Paese montuoso, abla di montoni, pesci e salvaggio-me; fabbr. di te'e di cotone. Harleig capitale. MARITZ, forte dell'Indostan, nel Visapur, a 12 L S. O. da Visapur.

MERLANGE, villaggio del Gatinese (Senna-c-Maria), presso Montereau-sulla-Jouna @ : a-

eque minerali. Menteasutt, villaggio della Normandia (Orna), c. I. di cant. e circond. d' Argentan, da cui è dist. 5 l. S. E., ed 1 l. da Nonant .

Menou. Vedi Meuro. Meno , uno dei tre distretti del Tennessee .

al S. dell' Ohio ; che prod. grano , lino, cotone e canapa, vi si alleva molto bestiame. Menone, villaggio del gr.-d. del Basso-Reno , fra Juliers e Duren.

Menerus 4 b. dell' Angonese (Charente) 4 a 2 l. S. O. da Cognac Ф. Минаньдек , finme degli Stati-Uniti , che tra-

versa il Massachussetts ed il Nuovo-Hampshire, e shorea nell' Oceano a Newburyport. Mens. Vedi Benwica.

Menseuro o Menseuro, ant. cità del du-cato di Sassonia, ant II. Saale, in una situazione deliziosa, circondata da giardini e bel-le praterie, a 4 l. S. da Hali, e 9 N. O. da Lipsia. Long. 9. 40. lat. 51. 28. I suoi subborglu sono Neumarck ed Altenburgo.- L'exvescovato dello atesso nome ha 12 l. di hingh. ed altrettanto di larghezza ; superficie 20 uniglia quadrate. Pop. 40,839 abit. Esso è ben col-tivato, ed abb. di grano, bestiami, leguami, salvaggiume, greggi, fagiani e saline. La maggiur sarte di questo vescovato appartenente al re di

Meassoned o Meassoneo, pic. città sul lago di Costanza , nel granducato di Baden . di contro a Costanza, Long. 7. 1. lat. 47. 45. Meascu, b. del gr.-d. di Lucemburgo, da

em è dist. 4 l. MERSCHTEM, b. del r. de Paesi-Bassi, a 3 L

N. O. da Brusselles. Measer, fi. d' Ing., che ha la sorgente nel-lu contea di Derby, traversa le contee di Lancastro al N. e di Chester al S., e shocea nel mar d'Irlanda.

Mansac, villaggio del gr.-d. del Basso-Reno, a 10 l. O. 1/4 S. da Birckenfeld.

MERTOLA, ant. città del Portogallo, nell' Alentejo, a 24 l. S. E. da Evora. MERTZHAUSEN , b. del gr.-d. di Baden , a z

l. S. O. da Friborgo, Menu, pic. città del Beauvoisis (Oisa), •; 1.675 abit.; c. l. di cant. e circond. di Beau-vais, da cul è dist. 5 l. S.; fabbr. di trine ec.

fiera di 2 g., 16 ottubre. Menu. Vedi Manu. Menvans , b. della Borgogna (Saona-e-Loi-ra) , a 4 l. N. da Louhans , e 4 l. da Verdun-

sulla-Saona . MERVART , b. del Poitou ( Vandea ) , a 2 1. N. da Fontenar.

MERVILLE, pic. città di Fiandra (Nord), sul Lys., 3; 5,520 abit., c. l. di cant. e circoud. di Hazebrouck, da cui è dist. 3 1. S. E. Fabb, di biancheria da tavola-

MERKHAUSEN , pic. città di Germ. , nell' Hassia-Int., dist. 1/2 l. da Naumburgo. Many, villaggio dell' Isola-di-Francia ( Seuna-cd-Oisa), sull'Oisa, a 2l. N. E. da Pon-

Meay-sulla-Senna, b. della Sciampagna (Au-

be), sulla Senna, O x; 1,16; abit.; c. l. di cant. e circond. d' Arcis-sull' Aube, da cui e dist. 5 L. 0. 1/4 S. Mrsa, città d' Italia (Stati-Ecclesiastici), situata in mezzo delle paludi Pontine ×.

Meschen o Turs, consid. città della Persia, nel Korassan, a 60 L E. da Asterabad Mescuen-Aur, città della Turchia Asiati-

ca, nell'Irak-Acabi, a 2 l. da Mesched-Hos-sein, mausoleo d'Ali. Meschen-Hossess, città dell' Irak-Arabi, con

una moschea dedicata ad Hossein , figlio d'Ali , a 30 l. S. O. da Bagdad,

Mescnen, graziosa città del granducato di Hassia-Darmstadt, sul Rhor, a 3 l. S. da Aeensberg. MESENSRIA, città della Turchia-Europea.

nella Bulgaria, sul mar Nero, a 16 l. da Warna. Méséné o Mézer ey , l. della Maina (Sarta), a 4 l. dalla Fleche. Fabb. di stamme, a 2 L da Foulletourt .

Mesenitz, città della Mocavia, a 10 l. E. da Preraw. — Altra, a 7 l. E. 1/4 S. da Iglaw. Mesiar, ant. fortezza di Siria, a 12 l. O. da Hamah.

Mesamenen. Vedi Morsance.

Messeint, pie. città del c. di Wirtember-ga, ad 11 l. S. da Adolsheim.

MESCAY, b. della Maina (Majenna), x ; c. I. di cant. e circond. di Laval 3 , da cui è dist, 4 L Fabbr. di stamine e concie. - Altro, nel Vendomese (Loir-o-Cher), dist. 1/2 1. da Vendome 🔾 ; falsb. di drappi di seta e man, di cotone.

man, di cotone.

Masue (S. J. ), dell' Angonnese (Charente),
a 3 l. S. E. da Copnese; Jarriar @. — Altro,
nella Bretzingar (Joria-Inf.), dist. i. l. da Machecoul @. — Altro, nella Sanitogna (Charette-Inf.), presso G. Grownia d'Angele @.

Masura (St. ), b. dell' Orientese (Loiret),
a 1 l. S. O. da Ghotte @. Carterron),

MESPLEZ, città della Bearnia (Bassi-Pirenci), 2 l. O. da Oléron, e 2 l. da Orchez Q.

Massa, Temeste, ant. città d' Atr., nel r. di Marocco, prov. di Sua, appie dell' Atlan-te, presso all' Oceano. Tereitorio abb. di palanc; a 16 l. O. da Susa.

Mesarco, ant., gr. ricca e commerciantissima città dell' Amee. sett., la più bella e la più consid. del Nuovo-Mondo, cap. dell' impero del consu. nei Nuovo-Mondo, cap. dell'imperodel Messico i cel. niniv., palazzo imperiale, belle chiese, gr. numero di conventi, argini super-bi e magnifici passeggi. Pop. 13-7,000 abiti, de quali O',000 bianchi, 59,500 fudiani o Mo-ticci, e 10,500 Mulatti. Questa città è il centro dell'amon Sevando. E-del com. dell'Amer. Spagnuola. Essa ha 4 l. di circonf.; a 25 l. N. O. dalla Puebla, c 90 O. dalla Vera-Cruz. - L' intendenza del Messies comprende 7 provincie, e prod. indaco cocciniglia, zuechero, tabacco; caccaos ec. Sup. 5,927 L. quadrate. Pop. 1,511,900 abit., Long. occ. 101, 25, 30, lat. 19, 25, 45,

Mussico o Nunra-Spagna, impero dell' Amer., il quale occupa la maggior parte del l'istruo che unisce le due Americhe, scope-to da Grijalvas nel 1518, e conquistato da Cortez Apperteneva alla Spagna, ma ora si ne or. ed occid., il Messico proprio e la California; 12 intendenze: Durango, Sonora, San-Luigi-del-Potosi, Zacatecas, Guadalaxara, Guanaxuato, Valladolid, Messeu, la Puelda, Vera-Cruz, Oaxaea e Meeula. Si estrae annualmeute dalle sue miniere pee circa 23,000,000 di piastre, coreispondenti a 121 milioni di lire italiane, in oro ed in argento. Superlicie 118,478 l. quadrate. Pop. eirva 6,500,000 abit. Gran quantità di miniere d'oeo, accento, ter-Gran quatura ai miniere a oce, segonos, estre ro, alune, vetrolo a pietre preziose e cristallo di monte. Produce in abb. agruni , fichi , caccaos, canne di zucchero, indaco, vaniglia, seta, talsacco, balsuni, resine, drogle, mele e pinocchi. Vi si parlano venti lingue. Messico, cap. Acapulco e Vera-Cruz sono i due porti principali.

Messico (Nuovo) o Nuova-Galizia, gr. pacse dell'Amer. sett., scoperto nel 1555 da Antonio d' Espejo; al S. ed all'O. é circoscritto da terre incognite, ed al N. si estende lungo il Bio-de-Norte, fea il 31.º cd il 58.º geado di latitudine. Lunghezza 175 l., larghezza 30 a 50, Superficie 5,709 l. quadrate. Pop. 20,000 abit. Suolo fertite cd abb. di grano, granturco e delicatissimi frutti, Nell'inteeno sonovi delle pianore coperte di sale duro e cristalliz-

zato. Santa Fé, cap. Messeco (il golfo del), grande spazio di ma-re ira le due Americhe.

Massina, Messona, ant., gr., bella e foete città di Sicilia , sul mare , fabbricata parte in collina e parte in pianura, d'aspetto vago e ridente, ed ornata di legli adilizi, capo go dell'intendenza del suo nome ; gran cittadella e parecelii forti. Vasto porto che gode della franchigia; palazzo reale, palazzo arciv., ospedale e cattedrale di un bellissimo gotico. Amene adjacenze. Fu fondata secondo alcuni da una colonia greca, 53o anni prima della distruzione di Troja, cioè 1814 prima dell'era cristiana. Essa disputò un tempo il rano di capitale a Palerno. Il teerenr to del 5 febbrajo 1583 la distrusse quasi inticramente, e riduse la sua popolazione a 45,000 chit.com-presi i suoi casali se . Falib. di s terie e drappi ; com. consid. di sete, olio , commest bili , frutti , vini ed acquavite. Fiera annuale di gran concorso. Patria del filosofo Dicearco, di Antonio da Messina e di Giuseppe Moletius, Per le scritture ed usi de le cambiali vedi Palermo; a 44 l. E. da Palermo; 21 N. E. da Catania; 144 S. 1/1 E. da Roma; e 75 S. 1/1 E. da Napoli, Long. 13, 47, lat. 38, 11. Ved FARO.

Massanzs, pic. città del e. de Passi-Bassi, a 3 L. S. E. da Ypres.

Messaso (il paese), in francese Mussan, prov. di Francia fra I Lucembuego, la Lorena ed il docate di Bar. Metz, cap; fa porte del dipartimento della Mosella.

MESTRE, grosso borgo del r. Lomm.-Ven.,
nello Stato-Veneto; pop. 1,500 abid. ⋈ ; è poto in terra-ferma, ove s' imbarca per andara. a Venezia venendo da Trevisa ; è dist. a L dalla prima e 3 l. dalla seconda città.

MESUREDE, borgata al N. O. della Costa di Ghuea Long. occ. 11. 27. lat. 6, x3: Mesurata, pic. cattà nella rep genza di Tripoli, da cui è dist. 42 l. S. 1/4 E. Mesuae, villaggio (Saona-e-Loira), c. l. di cant. e circond. d' Autun . da cui è distan-

tc 2 l. S. O. METAURO, fiu. d'Italia, che ha la sorgente

sulle frontiere della Toscana e sbocca nel mar Adriatico. Marklino (ant. Lesbo), is. consid. al S. di Tenedos, sulla costa della Natalia. Territorio fertile in vino eccellente, in tichi che sono i

migliori dell' Arcipelago , grani , nlivi , tere-binti , platani ec. Pop. 40,000 abitanti , metà Greci e metà Musulmani. Meteliuo, cap., sulle rovine dell'antica Mitilene, con 8,000 ahit, ed un buon porto. Be' residui di antichità . Long. 23. 28.—24. 15. lat. 39. 24. Метагас, città della Nuova-Spagna, с.

della giurisdizione dello stesso nome, a 16 l.

METHVER, b. di Scozia, cont. di Perth, da coi è dist. 2 l. O. N. O.

Matling o Mortling, forte città del r. d' Illiria, nella Carniula, sul Kulp, a 5 l. S. E. da Rudolphsworth.

Metary, b. del Torenese (Indre-e-Loira), a 2 l. N. O. da Tours . Mavaovisa, graziosa città dell'Ungheria,

sulla Sava , presso alle rovine di Sirmium. Vi si ammirano non pochi monunenti antichi. METTLACE, villaggio di Francia in Lorena

(Mcurthe), solla Sarta, a 2 l. da Mcrtzig. Μετωοιο, b. d'Ing., cont. di Norfolk, a 5 l. N. O. da Thetfort, e 29 E. N. E. da Londra.

Matz, Dirodurum Metae, ant., gr. e for-tissima città del paese Messino (Mosella), sul confi. de fi. Mosella e Scille, con una cittad., c. l. di pref., • × ; 42,137 abitanti non compresa la guarnigione : vescovato ; corte resle pei dipartimenti della Mosella e delle Ardenne ; frib, di pr. ist. e di com.; c. l. del-la 13.º divis. milit, ; scuola d'artiglieria e del genio; 22.8 conservazione delle foreste, camera e borsa di com , camera delle man. , accademia, società d'agricoltura e collegio rea-le. Carlo V l'assediò inutilimente nel 1552 con una gr. armata. Bellissima è la chicsa cattedrale, non meno che la piazza Coislin ed il pa-lazzo del governo. Il suo territ, produce fru-mento, orzo, lino e canapa; fabbr. d'acquavite, di aceto, di birra eccellente, di bianche ria da tavola, liquori ec. Fiera di 15 gi., 1." maggio. Com. consid. di drogherie, aromati, panni, sete, bigiotterie, chincaglierie, por-cellane, fiori artificiali, mobili, cartoni, birra, cuoja ec. Pagansi da Parigi poste 39 1/2. Vi fan capo le strade da Lucemburgo, Manvi na capo le strate da Livenburgo, man-heim, Strasburgo, Nancy e Chalons-sulla-Mar-na. Sorgenti salte nel suo territorio. Patria di Fabert, Leelerc, Mouhy e di Pilatre de Ro-tier; a 14 L. E. da Toul, 13 N. da Nancy, e 70 N. E. da Parigi, (dist. leg. 308 chilom.) Long. 3. 51, 12. lat. 40. 7. 5. Metzenwist, villaggio di Lorena (Mosella), c. l. di cant. e circond. di Thionville . da

cui è dist. 2 l. S. E. METZ-EN-COUTURA, villaggio dell'Artesia (Passo-di-Calais), a 4 L. S. E. da Bapaume .

Met non, villaggio dell'isola-di-Francia (Senna-cd-Oisa), posto in una deliziosa situazione lungo la Senna. Il palazzo reale è edificato da Filiberto de Lorme ed i giardini sono opera di Le Notre; a 2 l. O. da Parigi. Rabelais fu curato di questo villaggio,

MEULAN, ant. e pic. città dell' Isola-di-Francia (Senna-ed-Oisa), edificata in forma d'anfiteatro, sulta Senna, ov' é un ponte, dal quale si gode d'una vista sorprendente, 🍎 💢 i 1,703 abit. Fabbr. di calze e concie : c. L di cant. e circond. di Versailles , da cui è dist. 7. l. N. O., e 10 N. O. da Parigi. Long. occ. . 28. lat. 49. 2.

MEULEERCKE, b. de Paesi-Bassi, a 2 L N. E. da Courtray. Mauno. Vedi Mann

Mayas o Muas, b. d'Angiò (Maina-c-Loira), a 2 l. S. da Angers .

Meurs, villaggio del granducato del Basso Reno, con una buona cittadella; ad 1 l. dal Reno, e 5 l. N. E. da Creveldt.

Maturac, b. (Charente-Inf.) a 3 l. S. O. da Saintes, e 2 l. da Cozes . MEUASAULT, b. di Borgogna (Costa-d' Oro)

2 l. S. O. da Beaune O; oltimi vini bianchi. a 2 l. S. O. da browne @; orum vini bianctu.
Mauntan o Maurata (1a), fi. che sorge
ne Vosgi, e sbocca nella Mosella, 3 l. al di
sotto di Pont-à-Mousson, drop avere irrigalo il dip. al quale da il nome. Comincia ad
esser navigalide a S. Niccola, 2 I. al di so-

pra di Naney.

Mauarne o Meuars (dip. della), forma-to della parte E. della Lorena, conf. al N. col dip. del Basso-Reno, al S. con quello dei Vosgi, ed all O. con quello detta Mosa. Nan-cy, c. l.; 5 sotto-pref.: Nancy, Château-Sa-lios, Luneville, Sarrebourg e Toul. Pop. 370,000 abit.; 310 l. quadrate. Il territorio, fertilissimo, produce grano, vino, lino, ca-napa e legnami; com. di lana. È irrigato dai fi. Meurthe e Moscila, e traversato delle strade da Metz , Strasbargo , Epinal , Bar e Verdun a Nancy. Fabbr. d'acqua-vite , aceto , panni , mollettoni, rattine, tricots, biancheria da ta-vola, tele, cappelli, berretti, majolica, isande stagnate e vetri , cartiere e concie ; minie-re di ferro e di carbon fos ile ; sorgenti d'ac-

que salse, dalle quali estraesi molto sale; 4º divis, milit, diocesi e corte reale di Nancy.

Mruse. Vedi Mosa. Mave. Vedi Guiers.

Mewary, città consid. del Giappone, nel-l'isola di Nifon, sopra una colina, appid della quale giacciono vaste campagne che produrono grano e riso in abbondanza MEWAT, pacse montuoso delle Indie, al S.

O. della prov. di Delhi , sulla Djemnah. Mewstore, isola della Nuova-Olanda, al S. MENSTONE, isola della Nuova-Olanda, al S. della terra di Diemen. L. 144-7. Int. S. 43.48. Mez., grosso b. della Natolia., sulla costa merid., a 5 l. S. O. da Macri.

MEX-LET-CARHAIX. Vedi MAKL-CARHAIX. MEXAT-ALT. Vedi MESCHED.

Maxirizas, città e giurisdizione della Nuo-va-Spagna. Il suolo è montuoso, e produce del cotone; a 40 l. E. N. E. dal Messico.

MEYEMPERG, O MEYEMPELD, grosso b. del paese de Grigioni, sul Reno, in una campagna amena e fert, singolarmente in vino sq sito; a 4 l. N. O. da Coira, Long. 7. 15. la-titudine 46, 57.

METERFELS, pic. città di Germ., a 4 l. N. O. da Hall (Sassonia) Матилт , pic. città del Limosino (Corrèze), e. l. di caut. e circond. di Tulle , da cui è

dist. 7 l. N. E. , e 3 l. da Usset . Miniere di carbon fossile.

Metaure, grosso b. dell' Alto-Egitto, a 23 L. S. O. dal Cairo.

Mars o Mayen, pic. città sul Nethe, grandocato del Basso-Reno, a 6 1. O. da Coblentz,

Marsa, b. della Linguadoca (Gard), ad 1. O. da Beancaire, e 4 L. da Nimes 4. Merasacora, villaggio di Provenza (Boc-che-del-Rodano), presso alla Duranza, a 3 l. N. E. da di C.

N. E. da Aix O.
METERSGEN , b. della Svizzera , nel cant di Berna , c. l. della valle di Hasdy ; 1,818 piedi sulla superficie del mare.

MEYAUMA O MIRFEYE. b. della Linguadoca Meyarata o Attareza. D. cetta Linguationa (Lozere), sul Jonte, 🐧; 2,890 abit. Com. di grano e multi; c. l. di cant. e circond. di Florac, da cui è dist. 4 l. S. O. Meyarev, villaggin del Delfinato (Iscra),

e. l. di cant. e circond. di Vienna, da cui è dist. 7 l. N., e 3 l. da Lione . Rodano. MEXANA, villaggio di Corsica, c. l. di cant. e circondario , nelle vicinanze d' Ajaccio . Милакова, b. (Loira-Inf.), 2,000 abit., а

2 l. N. O. da Ancenis O.

Mezdaga, ant. città d' Afr., nel r. di Fez,
prov. di Cutz, alle talde dell' Atlante.

Mazz, pic. citta della Linguadora (Héranlt), sullo stagno di Thau. Distilleria di acqua-vite,

w, 3,119 abit.; e. l. di cant. e circond. di Montpellier, da cui è dist. 7 l. S. O. Mèzet, b. di Provenza (Basse-Alpi), sul-l' Asse, 50; c. l. di cant. e circond. di Di-

gne 🐧, da cui è dist. 3 l. S. O.

Mazas, città di Bussia, gov. d'Arcangelo,
da cui è dist. 65 l. N. E. Long. 62. 10, lat.

Mézipos , b. di Normandia (Calvados) , sulla Diva, e. l. di cant. e circond. di Lisieux, da cui è dist. 5 l. O. 1/4 S., ed 1 l. da Cros-

sanville . Mézieas, forte città di Sciampagna (Ardenne), sulla Mosa, porte sopra una coll e parte in una valle, con una cittad.; e. l. di pref. , • × ; 3,310 abit. Il son trib. di pr. ist. é a Charleville, Camera delle man. ; c. l. della a.ª div. milit. Com. di cuoja, telerie, saje, berretti, cappelli, canapa e man. di lana ; cave di lavagna e d'altre pietre. Questa città non è mai stata conquistata, ed anche Carlo V nel 1521 fu costretto a levarne l' assedio per la vigorosa resistenza fatta dal ta-valier Bajardo che la comandava. Fiere d'un giorno, il ginrno di mezza quaresima ed il 28 ott. Pagansi da Parigi poste 29 1/1. Vi fan capo le straile da Namur, Reins, Verduo e Lie-gi; a 9 l. N. E. da Réthel, 5 N. O. da Sc-dan, 61 da Parigi (dist. legale 23 chilom.), Long. 2. 26. lat. 49. 47.

Mézicaes-sous-Balon, b. (Sarta), a 6 l N. O. dal Mans, e 2 l. da Bometold: 4. Mézicaes, b. dell'Isola-di-Francia (Eure-e-

MÉZIRES, D. del Isola-di-Francia (Eurec-Loir), ad 1 l. E. da Drux Q. Mézires, pie. città del Toreses (Indre), sul Glaise, e. l. di cant. e circond. del Blanc, da cui è dist. 41 N. E., e. 4 l. da Chatil-Voscire; Tom. II.

ton-sult Indre . Altra , Limosino (Alta-Vienna ) , e. l. di cant. e circond. di Belluc , da cui è dist. 2 l. O.

Meznas. Vedi Mennas.

Mazin, pic. città del Condomese (Lot-e-Grrouna); fabbr. di tappi di sugliero, e. l. di cant. e circond. di Nerue , da cui è dist. 3 L S. O. MEZZANA, 2 villaggi in Tosc., uno nel Pi-

sano ed uno nel Fiorentino, contado di Pra-Mezzo (isola del), nel mezzo della stret della Sonda, fra Giava e Sunatra. Lat. S.

2. - Isola sulla costa O, del Messico , fra que la di Chiava e di S. Luca. Lat. N. q. 3o. los oce. 87. 40.

Miancarras, giurisdizione e città della No va-Spagna, che comprende la prov. di Oco co; ha 47 l. di lunghezza dall E. al S. ed.a bonda di frutti e cocciniglia. MIAIDAY, città de' Birmanni, sulla riva occ.

na che abita le sponde di quest'ultimo finne

e quelle del lago Michigan.
Miao-Tage, popoli ele abitano salle montague delle prov. chinesi di Sc-Tchinen, Quei-Cheing, Hon-Quang e Quang-Si; ersuo indipendenti, ma furono sott-messi nel 1776 da Kien-Long.

Micciano, castelluccio di porbe case, in Toscana , nel Pisano , anticamente Mitia-nomi ; vi si trovano de' minerali di ferro e due sorgenti d'acqua nera acidetta detta l' Aequa forte. Michornova, h. della Russia, nel gov. di

Roczan , da cui é di-t. 12 l. S. 1/4 O. MICHELSTANT O MICHELSTADT , pic. od ant.

michalaryn o Micharlar, pie, id ant. città del gr.-d. d'Assia-Darmstadt, ad 8 l. N. E. da Heidell erg.
Micharla (S., forte del porto dell'isola di Malta, chianato altresi Isola dello Sangla. Vedi Micharla (Monte Sa.).

Michelle (S.), eith p-politissima della Nuo-va-Spagna, prov. di Mechoneur, a 40 l. N. O. dal Messico, Fedi Migual (St.)

Michele (S.), f rte alla sinistra della Mo-, dirimpetto a Ventoo. MICHELE (S.), isola, la più popolata delle Azzore, all' E. di Tercera, di 22 l. di locgli. e a di lar, h. Pop. 50,000 abit. Essa è motto ferble e ricca, ed ha 5 borghi e a3 villaggi.

Punta-beigada, cap. Long, ov. (della punta E.) 27, 45, 22, lat. 37, 48, 10, Miranas (S.) pie. li. di Spagna, nella Ca-talogna, presso Barcellona. — boda d'Ing., prov. di Cornovaglia, al largo del ports di Lone Lat. N. So, 18, long, 6, 55, 0. — lo-la sulla costa O. dell' isola di Man, nel c. mai

di S. Giorgio. - Isola nella Manica , al S. O. del capo Freisel, presso S. Mab.

Micnata (S.) villaggio degli Stati-Sardi, in
Savoja, a 3 l. E. da S. Giovanni di Moriana
e 6 l. S. da Montiers. — Altro, a 2 l. E. da

Mondavi.

MICHEL-ES-BRENS (St.), b. del l'orcuese ( In-

dre), ad 11 l. O. da Châteauroux, e 4 l. da Charillon-null Indre (3). Micratar, pic. città della Siesia, ani Neiss, nel principato di Brieg, da cui è dist. 3 l.

nel principato di Brieg , da cui è dist. 3 L S. O. Michelette, nome che gli Spagunoli danno ai montanari abitanti de Pirenei, alle fronti-

ai montanari abitanti de Pirenei, alle frontere della Catalogua e dell'Aragona: essi ne formano de buoni abidati, ed i loro reggimenti ritengono il nome di Micheletti.

Michen, b. della Sciampagna (Jonna), a 3 4. N. O. da Sens, presso Pontsulla-Jonna Q.

MICHEURAL-VAI, città commerciante dello impero Birmanus; com. di riso ed elio; sull'Irranaddy, a 15 l. N. E. da Pego. Micuesas (logo), nel Canada, di 93 l. di lung, e 20 di largh., che comunica col lago

lung, e 20 di largh, che comunica col lago Huron.

MICHILLIMARINAR, Vedi MISSILIMARINAR.

Micha, città d'Afr, nella Borbaria, prov. di Rugia, da cui è dist. 45 l. S. S. E. Maosa, una delle isole dell'Arcipelago, a 3 l. S. da Tina. Poco cottivata. Produce fi-

 S. da Tina. Poco cottivata. Produce fichi, olive di orzo; con. di marrocchini ed altre cuoja, e vino. Pop. 4,000 abit. Long. 22, 55. — 23, 10, lat. 37, 50.

MICUIPANPA, pic. città del Peru, a 25 l. N. E. da Truxillo. Long. occ. 80. 53. 30.

lat. 6. 44. 25.

MINORLEGION, SER, Jella, ricra e forte et dish dell' Ol, r. de Pavis-Basis (p. dell') is, di Wildereen, con due post i, mon del quafi è ettimo. Delle piarce e magnifici diditi pubblici ; circa (Rycon aldi Cont. di vini di Pr. e di Sp., fabre, di annide di povere e fonci i Sp., fabre, di annide di povere e fontorin prod, serpale, probbie e lino; è dinasta nel mazzo dell' idiologi ad 8 1 N. R. da Brisgos, e vg S. O. da Annsterdam. Long, 1, 17, 15, P. Lai, 5, 30, 6, N.

Middetsusco, b. del r. de Pacsi-Bassi, a 4. I. N. E. da Bruges.

Minnethungo, Vedi Eoa

MIDDELFARET, Die. città di Dan., nell'isola di Fionia, a 7 L.O. da Odensee. Mindelfuri, città del Vermont, Stati-

Minetarenz, Gilla del Veraront, Stati-Uniti, a no I. N. 1/6 O.d. Bridand, Minetasex, contex d'Ing., di circa 7. L. (il lingh, e. 5 di lergh, Londra, cap. Essa migi, the la separa dalla contex di Surcey, Prod. firmarine, grani, frutile l'estania—Cont. del Massedovetts, di circa 16. L. di lingua. (e. 7 di lergh, irrigata tal Morrimack, dal e. 7 di lergh, irrigata tal Morrimack, fertile—Altra nel Connection.— Altra nel Vigola, qui Roppia.

hannock.

Minustrows, Jongs & Itl, nells cont. di Cret.—Altroin locatia, a.1. S. & D. Dickith, Minotarows, graziona città del Connecticu, di 3,200 albi. Com. di labore o farire, and Connecticut, a.5. I. S. dal Jartford.—Altr. tra sel Delware, contact of Newstein, a. 7 I. S. S. O. da Whinington.—Altra nell Serv. N. da Teroton.—Altra nells Pennikania, presso falla Suspachannab, a. 20. I. O. 1/4 N. da Filaddia. Mionwast, città d' Ing., cont. di Sussex, a 15 I. S. O. da Londra. Miorea, pic. città della Romelia, a 25 I. N. O. da Costantinop di, 3:1 mar Noro. Mionwasta, b. della contra di Chester,

Minnewicz, b. della contra di Chester, in lug. sul Croke; saline e man. di cotone; a 6 l. E. da Chester.

Minouza, fi. che scaturisce nel fi. del Gera, comincia ad esser navigabile a Mont-

Gera , commeia ad esser navigalsile a Montde-M. rsau , e shocea nell' Adonr.
Minnor , città d'Afr., nella reggenza di

Algori, da cui è dist. 70 l. S. 1/4 O. Mizcuat, pic. e grazinsa città della Cujana, c. L della vaivadia di Cracovia, sulla

Vistola , dist. 4 l. da Thorn. Michelle. Vedi Medelle.

Miznare, b. di Russia, sul Wolga, nel gov. di Jaruslaf, da cui è dist. 28 l. O. Miznare, città di Germ., principato di Nazzare di dist. 21 2

Nasser, da cui é dist. 3 l. S.

Mintas, b. (tiere), 🕳, ×; 1,516 abit.;
c. l. di cant. e circund. di Mirande, da cui

dist. 3 l. S. O.

Means, cit. quasi affatto distrutta, ed

attualmente villaggio del r. d. Paesi-Bassi,

Miss o Mysse, città di Boemia, a 7 l. O. da Pilsen.

MIET-GRAMMER, città d'Egitto, fra 'l Cairo e Damiata, sel Nilo. Migrin, Vedi Mughern.

Michonuse-Yai, città commerciante dell'impero Birmanno, sull'Irranaddy, a 33

I. N. O. da Pegú.

Migriu, citta di Russia, gov. di Novo-

gered-Seveskoi, di cui è dia 37 l. N.
Miose, b. del Puitou (Vienne), sull'Ozonce, ad i l. N. da Poiters .—Altro, nel
Turenes (Indre), a 2 l. N. dal Blanc .

Misso o Misso, finme di Spagna, che ha la sorgente nella Galizia, pre so Castrodi-Hey, traversa questa provincia e shocca nell' Occano Atlantico. Esso divide il Portogallo dalla Galizia, e trac il nome dal Minio che trovasi sulle sue riva.

Micaoa, b. della Suntogna (Charente-Inf.), dist. 2 l. da Cognae, e 4 l. da Saintes o Micauez-Lenana (S.L.), città della Nuova-Spagna, cap. della giurisdizione del suo none; com. di pellonti, besitami, a rmi bianche ed cevel-lenti lavori d'acciaro, a 35 l.

N. dal Messico.
Micure. (St.), città della Niova-Spagna, prov. di Giatimala, da cui è dist. 60 L. S. E.

Micure (St.), città dell' America merid., nel Perù, a 1 to 1. S. O. da Quito. Micure. Vedi I. sensus (S.)

Miniz. (il quartiere di), una delle quattro parti dell' Amstria-Superiore, fra Il Danubio e la Boemia. Freystadt, cap.

Minne. (84) o 5. Menzer, città del ducato di Bar (Mosa), ⊘ set, 5,250 abit; c. l. di rant, e trib, di pr. ist, del curcond, di Cunnercy. Can, di Irine, biaccheria da twoda, carte, gani e legna, ad 8 l. N. O. da Bar, Long, 3, 18, E. lat, 48, 55, N. Миниксен, popolo selvaggio dell' Isola-

Beale, nell America-Sett. Mila, città della reggenza di Tunisi, a 12

L. S. O. du Costantina.

MILLYESE (il) ossis 12 DUCATO DI MILLANO, paese consid. d'Italia , circuscritto al N. dalla Svizzera e da' Grigioni, all' E. dal Veneziano e da ducati di Parma e di Mantova , al S. dal ducato di Parma e dal Genovesato, ed ali' O. dal ducato di Savoja, e dal Monfirrato. Ila 27 l. di lung., 36 di lurgh. e 1,500 L quadrate di seperbeie. Le monete d'oro sono: la dippia inova di 19 franchi e 65 cent., e il zecelino di 11 Iranchi 22 cent.; quelle d'argento , lo sendo di 4 fr. 53 cent.; ed il mezzo scodo, di a fr. 26 cent. Il soolo e assai tertile e pingue, produce in abbon-danza framento, riso, vino, trutti e seta; molto lestrane, da eni si ricava butero e formaggio in gian copia . Miniere di ferro , rame e piombo, e cave di bel marmo. Comioterno consid.; esportazione di seta greggia e lavorata, calze, guanti, fazzoletti, galloni d'oro e d'argento, ricami e lavori di cuojo. Vedi Milaso. Appartiene oggi al regno Lombardo-Veneto.

MILANO , Mediolumum , ant., grande, bella , , com. e ricea città arciv. d' talia, sul l'Olona, che commica coll'Adda e col Tieino per mezzo di due canali; già capitale dell'inaddictro r. d'Italia, ed oggi cap. del r. Lomb.-Veneto. È posta in una vasta rd ubertosa pianura, e circondata in qualche distanza da amene, fertili e delizione collinette. Essendo stata più volte devastata, però appena additare al presente l'antico situ de Circlii , dei Teatri e de' palazzi. Un bell'avanzo nondimeno conserva delle sue terme, denominato volgarmente le colonne di S. Lorenzo. Il suo circuito è di circa 9 miglia, Contrade in gran parte larghe e spaziose, piazze non multe ampie : di recente però se n'è nobilitata ed ingrandita alcuna. La eattedrale, fondata nel 1386, è il tempio pi gr. d' It. dopo S. Pietro di Roma, di architettura gotica-tedesca, ma di forma regolare e tutto costruttu, compreni pure gl'imminerabili ornati e le statue, di marmo bianco assai duro. Ha 449 piedi di lungh., 275 di largh, e 238 d'altezza dal pavimento alla capola ; ha 5 navate sestenute da 16 : pitasfri di marmo. L'oquato interno della perta maggiere è retto da due colonne di granito det.o Migliaro'o , assai ragguardendi per la loro mole e pel loro polimento. L'altar maggiore e i dae pergani presentano bronzi d'ot-timo getto. Disegno del gran Buonzeroti è il deposito di Gian Giacono Medici, ed opera di Leon Leoni sono le statue e gli ornati in bronzo di quel monumento. Il corpo di S. Carlo Borremen giace in ricea capp lla sotterranea, aldallita di recente ed ornata con movo magnifico diseguo. Agli altari ed agli organi buone pitture del Barocci, di Federico Zuccari, di Camillo Procaccini, del Meda e del Figino, Palazzo arciv. con copiosa raccolta di quadri. Pasilica capitolare di S. Ambrogio, mosaico della volta del coro, paliutto dell'altar maggiore, tribuna che cuopre l'altare medesimo e varie bnone pitture. Il cel. cenacolo di Leonardo da Vinci, dipinto sul muro nel soppresso convento di Santa Maria delle Grazie è cra quasi perduto. Chirse di S. Vittore, S. Autona, Sante

Maria della Passione, S. Paolo, Santa Ma-ria della Vittoria, S. Schastiano, Basilica di S. Lorenzo ed I. e R. cappella di S. Fedele, ove ammirasi specialmente l'euritmia del l'am-co caterière. L'ovizioso di preziosissime piè-tre dure è l'altar moggiore di S. Alva-miro, già de PP, Barnabiti; contuni alla chiesa vigginal il licco ed il ginuasio municipale, ed agginuto a questi un museo di storia naturale. Teatro grande o della Scala, uno de maggiori d'Italia con moltissimi comodi, della Cion biona, teatro Re, il Carcono, il Fil Drommatico di dilettanti, il Fundo, ed aluri teatri o inliteatri dierni , celchi ec. Locale di Brera, ant. collegio de Gesuiti, ora I. e R. palazzo delle scienze e delle arti e ginna-io communale, che racchinde in se i più atili stabilimenti per gli studi di diverse lacuità, con superha specula, biblioteca ed orto botanico reco di piante restiche. Vi è aggiunto I istituto italiano di scienze, lettere ed arti , il gabinetto delle medaglie con altra scellissima libreria temnismatica ed antiquaria. Biblioteca Ambrenana, 'che contiencirca 40,000 volemi, oltre a 15,000 mano scritti rori ; e sa va superba del tamoso cus tone della scuola d'Atene di Raffaello, det disegni e scritti di Leonardo, e di parecchi antichi inestimabili codici receperati da Francesi. Mugnilito spedale di 2,200 letti , a cui è annessu la casa degli esposti , quella delle poerpere ec. Cimitero desominato il Fappone, Lazzaretto, L c R. palazzo con bellissi me pitture e sculture, palazzo si giardini pubblici, inaddietro Cellegio Elvetico, cortile del seminario arcivescovile, co-erma di S. Francesco, I. e B. collegio militare italiano a S. Luca , due orfanotrofi per le fan-ciulle e pe fanciulli ; e pio ulbergo Trivulzio, magnifico ricovero pe vecchi sessagenari d'ambo i se si, casa di correzione, villa già Belgicjeso ura dell' I. e R. governo, palazzo covernativo, monte di victa, posta delle lettere, mente dello Stato, palazzi Belgiojoso, Marini , Serbelleni , Anuoni , Litta , la zecca, lornita di macchine ingegnosissime di nuova costruzione e di gratuliose officine, conservatorio di munica, scuola dei sordi e muti, ed altri osservatati edifici. Piazza dei tribunali o dei mercanti. Deliziosi passeggi : il (0750), i giardini pubblici, le mura della città, la piazza del castello. Anfiteatro de-stinato agli spettacoli di corse e di nassuaelije i piič contenese ne giri della sleculpa sua gradinata e nelle gallerie circa 30,000 spettatori ; la lunghezza maggiora de'la sua arena é di Fraccia 600, r la mageior di 200. Vari magnitici archi ad abbellimento degl'ingresi principali della città. Contrada degli orelici con pui di cento ben fornite officine e l'otteghe di lavori d' oro e di argento, La popolazione, l'agricoltura, il comm., le arti , le manifattore , le scienze, l'industria e l'opulenza nazionale vango acquististido sempre maggior incremento: Il popolo milaoese in generale è docile, sincero ed atfabile.; le donne hanno grazia e vivacità , e la gioventà spiega d'ordinario del brio ed un talento che la onora, Pop. 130,000 abit. Questa città , sivenle pre a e ripreso , fu , sotto a Romani , cap.

dell'Insubria; Odoscro la conquistò nel 5.º seculo ; Teodorico glicla tulse ; i Itargognoni se ne intradronirono i i Goti se ne unno sessarono di bel nuovo, e massacrarono gli al itanti, Passò quindi a Lombardi, la monarchia dei quali la distrutta da Carlo-Magun; l'imperator Fe terico Barbarossa se ne impadroni e fece demolice tutto le sue abitazioni. Riedificata in seguito, fu governata dai Torriani, dai Visconti e dagli Sforza; i Francesi la prescro sotto Luigi XII e Francesco I ; fu poi ilominata dagli Spagmoli e stagli Austriaci , a quali ulti-mi fu tolta da Francesi il 14 maggio 1796 ; gli Austriaci , cou l'ajuto de Russi , vi ricutrarono nel 1799, ne furon caeciati nel 1800, e se ne imposessarono nuovamente nel 1811. Questa città rivalizza con Torino pel com della seta : fahbriche di galloni d'oro buono e il' oro falso , barometri , triue , carrozze , sapone, cera, panni, calze di seta, liquori, arui , vetrerie e carta. Importazione : derrate colouiali, vini di Fr., Port., Spagua e Cipro; chiancaglierie, pellicorrie, tele fine, nastri, e seterie di Lione e di Parigi, bigiotterie di Fr. ec. Esportazione: seta, lino, canapa, fruinculo, granturco, formaggio eccellente detto di grana che altrove abusivamente si denomina parmigiano, riso e drappi di seta. A Mi-Lanu si tengono le scritture in lire correnti da 20 soldi di 12 denari, del valore di 77 reu-traini, ovvero in lire italiane o siano franchi e centesimi. Lire 27,000 correnti di Milano dizione fissa. Le cambiali tratte sopra Milano al 1100 scalono 30 giorni dopo la data; se la sculcura à in un scudenza è in un gierno ferialo legale, si paga la vigilia. Non vi sono giorni di grazia. Patria di Valerio-Massimo, Decio, del cardinal Muesne, de' papi Alessandro II, Urbano III, Griestino IV, Pio IV e Gregorio XIV, di Artsuno IV, Pas IV e Gregorio XIV, di Groppio Leci, del Parini, i del Recenta, del Giulini, del Verri, e d'una infinità d'altri momini illustri del tempo del Romani. A 36 L N. O. da Genova, 14 N. E. da Casale, 3 N. O. da Mantova, 36 N. E. da Tavino, 72 N. E. da Firenze, 141 N. O. da Bistas, e 189 I. di 2,000 tecs E. E. da Parigi, Long. 6.

51. 30, lat. 45. 28. MILAZZO O MALAZZO, Myloe, bella e forte città di Sicilia , intendenza e distretto di Messina. Essa fii fondata dagli antichi Zanclei, ed è posta sopra una rupe, sulla riva occid. del golfo dello stessu nome. Dividesi in alta e bassa. L'alta è molto forte, e la bassa ha una bella piazza adorna di una superba fontana ed un Isson porto. Questa città è memorabile er la battaglia seguita nel 1719 nelle suc vicinanze fra gl'Imperiali e gli Spagnuoli, venanue tra gi imperian e gu spisgiouol, che ne facevano l'assedio, e che finrono costretti a levario. A 7 l. N. E. da Messina, e il 8 N. E. da Patti. Long, e 31, n. la. 138, 32. Mitagousa-Post., b. d' Ing., cont. di Somerset, sul Parrot, dist, t. l. da Sherborn. Mitansvana, città della costea di Suffolk,

in Ing.; il suo pie, porto, formato dal Lar-ke, non è buouo che per barcarecci, a 4 L N. O. da Bury.

Miliero , Miletur , picc. città vescovile del r. di Napoli , nella Calabria nlt. , sul Metramo, lungi 2 l. dalla sua imboccatura; essa

fu quasi rove-ciata dad terremoto d-1.5 febbrajo 1783, Long. 13, p. lat. 38, 36

MILLATOT O MILLETO, città della Natolia, in faccia a Sauco; era in antico un porto languo, una avendo il Meandro riempito il golfo nel quale sborrava, e sul quale gisceva Miletot, questa città è ora distante dal mare, ed è ridotta ad un villaggio chiamato Palat-

clia. Long. 5. 10, lat. 37. 36. Milroad , b. d'Ing. , cont. di Pembroke , da eni è dist. 2 I.O. N.O. — Porto dello stato di Delaware, in Amer., a 5 l. S. 1/4 E. da Dover .- Altro, nel Connecticut, a 4 L S. O.

da New-Haven. dia ver-llaven, porto della contea di Pem-broke, nel pr. di Galles, il più sicuro del-l'ig. L'ingress vien difeso di due cast. Long, occ. 7, 40, lat. 51, 45. Miasaas, b. del Rouergue (Tarn), a 6 l. N. O. da Alby, c 2 l. da Cordes ⊕. Miasaas, Pett Miasac.

Milleson, città della Slesia-Prussiana, a 12 N. da Breslavia.

MILITELLO-VAL-DEMORE, comune di Sicilia, intendenza di Messina , distretto di Patti ; pop. 3,520 abit.

MILITELEO-VAL-NOTO, comune di Sicilia, intendenza di Catania, distretto di Caltagirone; pop. 7,205 aliit.

Milkopp, villaggio del Kamtsciatka, sul fi. di questo nome, a 35 l. N. da Awatscha. Millae, b. del Poitou (Vienna), dist. r L dall'He-en-Jour dain .

MILLARGAY, pic. eith del Blesese (Loir-e-Cher), a 2 L.N. E. da Romorantin . Millas, b. del Rossiglione (Pircuei-Orient.), sul Tet : c. l. di cant. e circond. di Perpi-

sal Tel; c. i. di cast. e circond. di Perpi-gramo ©, da cui é dat. f. l. O.

Millaro o Millaro, città del Rourgue (Aveyron), sal Tarn, ©; 5,583 abit, c. l. di divergone; ball Tarn, e si,5,583 abit, c. l. di sotto-pref.; trib. di pr. ist. e di com., e camera delle man. Com. di viso, late, be-stiami, sale, ruoja, tormaggio di Roquefart e mandorle fabbr. di ponn, saje, cappelli e concie; a 7 l. N. da Lodève, c. 13 l. da Block's Loure, o. 65 lat. 6. Rhodes, Long. o. 46. lat. 4. 10.

MILLAU , b. della Linguadoca (Gard), a 3 L. S. da Nimes 3.

MILLAURACH. Vedi SASSRES.

MILLEAU, b. del Lionese (Rodano), a 3 1.

S. da Lione 3; buoni vini MILLESIMO , b. del Piemonte (Stati-Sardi) , c. I. di mandamento, prov. di Savona. Cel. per

la battaglia del 179/i tra i Francesi e gli Au-stro-Surdi; a 9 I. E. da Ceva. Millessow, la più alta montagna di Boemia, nel circolo di Leutmeritz, ricoperta di viti , ehe producono un vino eccellente. Le sue valti son fertili di grano.

son lettii di graino.

Milly, pic. città del Gatinese (Senna-ed-Oise), sull'Escole, ♠; 1,812 abil.; e. l. di cant. ccircond. d' Etampes, da cui è dist. 4, l. E. 1/4 S.— Villeggio del Beauvoisis (Oisa), a 2 l. N. O. da Beauvoisis ♠.

Mito, isola dell' Arcipelago, di 10 l. di langh, e 3 di largh., con uno de più grandi e miglio ri porti del Mediterraneo. Pop. 5,000 abit. di religione green, burni marinari ma per lo più pirati di professione. Territorio montuono e fertile; prod. zibibbo, fichi ed altri frutti. Aria insalubre, miniere di ferro, zolfo ed alume; falche, di mucine da mulino di lava ; rieche saline e terra saponacea; stufe naturali e sorgenti d'acqua bollente; al S. O. dell' Argeotiera. Long. 21. 52. 17. lat. 36. 42. 30.-La città, sulla costa E., è diruta e quasi descrta.

Milostofskir, b. dell'impero Russi, nel gov. d'Irkotsk, da cui è dist. 64 l. N. 1/4 O. MILIUNGER. Vedi MEUSINGEN.

Mittenneno, pic. città di Germ., a 6 L S. E. da Aschaffenburgo, sul Meno. Appart. al re di Prussia.

Mittos; ant. città della cout. di Kent, in Ing., sul fi. Swale, a 4 I. N. F. da Maidstone. — Altra nella contea di Dorset, a ni L. N. E. da Dorchester. — Piccola città di Virginia, nella contea d'Albermale, a 27 l. N. O. 1/4 O. ria Richmond.

Minizas, villaggio della Guascogna (Laude), c. L di cant. e circond. di Mont-de-Marsan, da cui è dist. 13 l. N.O., e 7 l. da Liposther 3.
Mona, città della Persia, cap. del Mogholi-

stan, o sia Paese de datteri. Caldo insopportabile e clima insalabre. Mina (la). Vedi Giorgio-DELLA-Mina (S

MINARUT, città del Giappone, nell' isola di Nifon. Minas-Guraza, governo del Brasile, conf. all' E. co governi di Bahia e di Rio-Janerio,

ed alle altre parti con quelli di G yas e di S. Paolo; miniere d'oro e di diamanti. Villa-Ricca, cap. -- La città dello steso nome è a 100 L. N. E. da Villa-Ricca.

Minea, città della Sicilia, posta fra Castiglione e Lentini. Minrio, fi. d'Italia, che ha origine dalle

Alpi , traversa il lago di Garda , e shocca nel Po a Borgo-Forte.

Mismasao , la piò grande isola delle Filip-ine dopo Manigha , di ligura triangolare , di 65 l. di l mgh. e 40 di largh. Abb. di frutti, oro, perle e cannella. Gli abit, souri parte idolatri e parte mannettani , e dividonsi in quattro nazioni principali : Mindanesi , Caracchesi , Illanesi e Suanj. Nell'interno popoli selvaggi di carnagione nera. La sua capitale è Mindanao, città assu grande, sulla costa merid. Long. 120. - 174. lat. 6. 3 s. - 9. 30. Mesnetness, città di Germ., r. di Baviera

sul Mindel, a to l. S. O. da Augusta, Long. 8. f. lat. 48. 3.

Mixozx , città consid. del gr.-d. del Basso-Reno, cap. del pr. dello stesso nome; restitnita alla Prassia nel 1814; 8,000 abit.; fabbr. di hirra, acqua-vite, aspone, tabacco, tele, panni e cererie. Commer io di grani, lino e refe ; raffinerie di zucchero ; sul confluente de fi. Weser e Basta ; ad 11 L.S. E. da Os-

mabrück. Dong. 6, 36, lat. 50, 20.
Mivroso, una delle isole Filippine, dist. 18
l. da Lussonia, di 20 l. di circuito, con una
precola città, da cui prende il nome. Montagne abb. di datteri ed altri frutti, Gli abitanti sono id datri e tributari della Spagna. Lat. 13. 3o. long. 128. 28. E.

MINEREAD , b. d' Ing. , cont. di Sommerset, tou buon porto, a 10 l.N. da Exeter. Long. oct. 5. 54. lat. 51. 12. Mineo, comune di Sicilia, intendenza di Catania , distretto di Caltagirone; pop. 8,026 a-

bitanti.

Missavino, Minortinum, pic. città episcop, del r. di Napoli, Terra di Bari, ad 8 l. N. O. da Accreuza. Long. 13. 45. lat. 41. 8. Mingas, isola al N. della punta O. dell'isola d'Antiensti, quasi contigua a quelle degli Eschimesi, Lat. N. 50, 17, long. 65, 32. Minguist, città della Georgia, a 28 1. S.

O. da Fefflis.

Mingantia, prov. d' Asia, circoscritta all' O. dal mar Nero, all' E. dal Caucaso e da Imeretta, al S. da una parte della Georgia, ed al N. dalla Circassia, il suo territorio è coperto di boschi, ha pochissime terre coltiva-te, ed abbandandovi le piogge in modo e-suberante, vi formano quantità di stagni, per cui l'aria nell'estate è pestilenziale. I Mingre-liesi non oltrepas-an i Go auni. Essi son ben fatti e bravi cacciatori , ma fieri , ladri , pertidi , crudeli, bevitori e libidin si. Essi vendono i propri tigli contro oggetti di vitto e di vestiario. La loro religione ha molta analogia con quella de Greci, ed e mista d'ona intinità di soperstizioni. Il commercio principale di questo parse consiste in seta , schiavi, no, cuoja di bove , cera e mele , e le sue produzioni sono grano , miglio , vini eccellenti e pascali. Questi popoli che possono nettere in senue 30,000 soldati , hanno un principe, che lino dal 1783 è sotto la protezione della Russia. Noa vi souo che borghi e villaggi. MINHO. Vedi MIGNO.

Miniatello (S.), villaggio iu Toscana, nel Fiorentino.

Mixiato (S.), ant. città di Tosc., sopra nu eminenza, con vese, sellir, dell'arciv, di Firenze, nel Fiorenti so, sul contine del Pisano, con vicario regis; pop, circa 2,000 a-bit.; nel tempo di sua libertà pus-edeva 34 castelli. Nel 117a fu preso dai Lucchesi, nel 1370 dai Piorentini, e nel 1529 dagli Spaguioli, che pii fareno costretti a renderbi al Petrocci, connissario de Piocentini, Piera il a.º martodi , mer. e giov. di giugno , mercato il murtedi. Catted ale. Long. 7. 31. 18. lat. 43. 41. 0. Ròcca, long. 7. 31. 22. lat. 13. 11. , a 7 l. O. da Firence.

Mixizit, villaggio d' Egitto, presso al Niln, noto pe' suoi bardacció n siano vasi di pietra ngolari. Long. 29. 2. lat. 28. 2 je

MINITTIC (il lago). Vedi Boscui (lago de'). Minunea, isola consid. di Spogna, nel Me-diterranco, di 12 l. di bingli, e 4 di largh., al N. E. da l'isola di Majorca , dalla quale è dist. 10 l. Essa è una delle 4 isole Balcari. Pup, 27,000 abit. Abb. di grano, vino, paaroli , aranci , frutti , bestiami , conigli , per-nici e muli eccellenti. I Cartaginesi la presero a' Fenici intorno all'anno 421 avanti l'era cri-stiana. In seguito i Romani la tolsero a' Cartaginesi, e nell'auno 421 di G. C. i Vandali la presero a'Romani. I Saraceni la conquistarono verso il 697. Carlo Magno la tolse a' Mori sul principio del 9.º secolo; ma preo dopo tornarono essi ad occuparla. Giacomo I , re d'Aragona, si rese tributarie le isole Baleari nel 1230, ed Alfonso, suo nipote, ne compie la conquista, e le riuni alla corona. Esse hanno poscia seguita la sorte di questo

regno, e sono state riunite alla monarchia spogiurda, Stanbope espugno Minorca li 28 rett. 1708. I Francesi la tohero agl' luglesi nel 1756, e la restituirono nel 1763. Gli Spagunoli poi la conquistarono nel 1782. In line fu presa dagl' Inglesi nel 1796, ma re tituita medonte il trattato d' Amiens, Fabbr, di cordargi. Citalella, capitale.

Messas, città reiscopale d'It. nel r. di Naoli, pr. citeriore, sul golfo di Salerno, a 6 . S. da Napoli , e 4 l. S. O. da Salerno. Blissmans, pic. città del r. di Wirtember-

ga , a 40 l. S. O. da Blanbeuren. Misses, forte città della Estuania, a 40 l. S. E. da Wilna.

MINUCHANO, horgo forte d'It, nel principato di Lucea, pesto fra la valle di Mugra e quella della Garlagnana.

Miscaow, pic. città del r. di Pollonia, a MIOLANS , b. (Barse-Alpi), a 3 l. O. da Bercellonetta 3, sall' Ubraic. - Altro, sal confl. dell' Arche e dell' Isera, in Savoia, con una fortezza sopra una scoscesa rupe , a 5 l. N. da

t.hambery. Miosans, villaggio della Bennia (Bassi-Pi-rrnri), a 3 l. da Morlas, e 4 l. da Pau O. MIPBOWATZ, città della Servia turca, sul

Long, con arciv. greco.

Mioruzos, isuletta del golfo di S. Lorenzo, ceduta alla Francia nel 1763, presa dagl In-plesi nel 1793, e restituita alla Fr. nel 1810 Loug. occ. 58. 40. lat. 47. 5.

Miquenez, gr. ed ant. città d' Afr., r. di Marocco, in una bella pianura; uria purissim; a 17 l. E. da Sale. Long. occ. 7. 18. lat. 33. 34.

Minarau , villaggio di Provenza (Basse-Al-pi), a 3 l. S. O. da Manosque , e 3 l. da Digne 🔾.

Misaser, pic. città (Tarn-c-Garonna), a 4 I. N. da Montalbano, e a l. da Conssi-

Muszono, villaggio del r. Lomb. Ven. nel Pavese, alle fahle d'un pic. colle, che produce offino vina, a 5 leglie da Piacenza, 9 da Milano, e á da Pavia.

Minan ex, pic. città (Gers), c. L di cant. K. E. MIRANBRAU, b. della Santogna (Charente-

Inf.), O x; 2,170 abit.; c. l. di cant. e cir-onal. di Jonzac, da cui è distante 3 leghe 3. 1),

Minesory, pir. città (Lot-e-Garonna), ad 8 l. S. da Périgueux, ed una lega da Aiguid-Ministra-pa-Convo, borgo consid. del Porto-

gallo, prov. di Beira, a 5 kghe S. F., da Minanda-na-Duzzo, pie, città di Portogallo

peor, di Tra-los-Montes , sopra una rupe , sul confl. de fi. Duero e Fresna; a 33 l. S. 1/1 O. da Lione , ed 81 N. 1/4 E. da Lisbona. Long. occ. 8. 19. lat. 41. 36.

Minasha-ne-Esao, città iti Spagna nella Vec-Shia-Castiglia, con un buon casta Territorio fert. in vino eccellente, sull Eluco, che l'at-traversa; a Gi l. N. da Madrid, e 1 j. l. S. da Billigo, Loug. occ. 5. 32. lat. 42. 44.

Minaron, pic. città d'Actorac (Gers), mpra un monte, presso al Baise, a x 11,966 ulat. a c. l. di autto-pref. e trib. di pr. ist. Com. di vini, acqua-vite, lane e cuoja con-cie. Fiere di 2 g., il secondo giovedi d'etto-bre, ed il quario lanedi di novembre; a 4 legie S. O. da Auch, e 180 S. O. da Parigi. Long. oct. 1. 54. lat. 43. 32-

Missanot , h. dell' Alta-Linguadoca (Tarn) , a 5 lighe N. da Adby , e 5 l. da Cordes .. Minasonia (la), Minimilura, città del ducato di Modena , gia sede dei duchi della Mirandola. In antico era tortezza, ora smantellata. Nel 1701 i Tedeschi vi mucre una guar-nigione ; i Gallispani lurono battuti nelle soe vicinanze nel 1703, i Francesi la presero nel 1705, e l'evacuarono nel 1707. L'imp. Car-lo VI la vendeste cul ducato al duca di Modena, e gli Spagmioli la presero nel 1733, il re di Sardigna nel 1742, ed essendo sel 1746-stata restituita al duca di Modena, questi la fere smantellare. Pop. 8,200 abit. Com. consid. di grano, vino, acqua-vite e hestiame. Patria del lameso Pico; a 10 L.N. E. da Modena. o S. E. da Mantova , 10 O. da Ferrara , e 30 S. E. da Milano, Long. 8. 40. lat. 44. 4.

Minanteoro, castello distrutto, in Tose; nella prov. superiore di Siena, comune di Chiusdino.

Minachost , villaggio di Picardia (Somma), a 5 l. N. O. da Peronna , e 3 leghe da Albert Q.

Ministra, pic. città di Spagna (Nuova-Caatiglia). Vine eccellente; a 4 l, da Placencia. Long. 12. 30. lat. 39. 54-Minareas , città del Poitos (Vienna) , 0;

2, lon abit.; c. l. di cant. e circond. di Poi-tiers, da cui é dist. 6 l. N. Com. di lane e bestiani. Il territ, produce grano, vino e noci. - Altea (Costa d'Oro), • ×; 1,143 alit. Falbr. di saje e droghetti ; c. l. di cant. e circond, di Digione, da cui è dist. 4 1. O. Facine

Minecovar, città di Lorena (Vosgi ) sul Motdon , 3 x; 5,084 ahit ; c. I. di sotto-pref. trib, di pr. istanza e di com. Buoni vini cil acqua-vite; fabls di trine, violini ce altri istrumenti musicali; ad 11 l. S. t). da Nancy, 12 S. E. da Toul, ed 88 S. 1/4 E. da Parigi. Messerreun, b. (Puy-dc-Dome), sull' Albier

a 4 l. S. E. da Chrinont, e 2 leghe da Bitlour O.

Minemost, pic. città di Guascogna (Lande), a 3 I. S. da Aire, e 61 da Saint Sever ... Altra, nell'Alvernia (Puy-de-Dôme), ad 8 L (). da Riom , e 7 da Clermont-Ferrand a. S. ds Tolesa, ed una l. da Auterire . . . Altra, Astarac (Gers), a 6 L S. da Auch, ed 1 l. de Mirande .

Minevex , b. della Bearnia (Bassi-Pirenei), a 3 L S. E. da Pau .

MIRCPETSET, b. della Linguadoca (Aude),

2 3 L. N. O. da Narbouna 3.
Mineroux, città dell' Alta-Linguadoca ( Arrige ), sel Gera. Fabbr. di saje, tele comeni, laue, panni e ferro, Q; 2,811 alit.; c. l. di cant., a 6 l. N. E. da Foix. Long. occ. 0. 27. 49. lat. 43. 5. 7.

Murvaux, pic. città della Linguadoca inf. (liérault), a a l. S. O. da Montpellier . Missyst., b. del Delfinato (Iscra), presso Echelles, a 4 leghe N. da Grenoble, a 2 dalla grande-Chartreuse, e 4 da Pont-de Benuvoi-

Muconeo, città di Russia, gov. di Kiovia, Minoson, con an missing gov. an anorma, and gov. al con é dist. §5. l. S. E. — Alten, nel gov. d'Ekatevinoslaf, da cui é distante 6. l. O. Minosa, b. (Ain.), s. il Rodano, ad r. l. N. E. da Lione . Rodano.

Minosy, città di Germ., a 5. l. O. da Stre-

ditz, nel ducato di Mecklemburgo. Missons , pie. città del r. di Napoli , Ter-

ra d' Otranto , a 2 1 S. S. O. da Grimilei. Miscon , isoletta fertile del golfo di S. Lo-ronzo, all'ingresso della baja de Calori. Long.

occ. 66. 5n. lat. 48. 4. Misero, pronontorio d' It. nel r. di Nape-li, situato nelle vicinanze della capitale, fra T capo di Positipo e l'is d'Ischia. Esso è relebre nelle storie antiche. Virgilio dice che chiamavasi Ærius, e che prese il none di Mise-na da un trombetta di Enea, che vi fu sepol-12. Tacito fa menzione di questo praziontorio. I due Plinii dicono che vi era una citti con un porto dello stesso meme. Cluserio soggitunge, che Mario vi aveva una sorprendente villa posta sopra un' eminenza che guardava il sucre. Tuttora evvi una terra vicino al monte Miseno, chiamata Marano, che siene da Finidis

Marianum, ed il porto di Miseno è quello che quivi chiamasi il mar Murto, che serve di ricovero ai piccoli hastimenti. Long. 12. 7. Ial. 48. 43. Miseray , villaggio della Normandia (Eure),

a 2 l. S. da Evreux @

Misit. vest , comune di Sicilia , intendenza e distretto di Paleruso. Pop. 5,665 abit. Missarrz , pic. città di Pollonia , iliet. 4 L da Cracovia. Long. 18. 2. lat. 50. 40.

MISTRA, città della Morea, dist. ima L e ur zza dalle r wine di Lacedenronia o Spacta, enl Vasilipotamo, con una lello moschea ed uno spedate. Begli avanzi d'antichità; a 40.L S. O. da Atene, e 15 S. O. da Contantimpoi. Long. 20. 10. lat. 37. 10.

Missia, prov. del r. di Sassonia, fra fiumi Elha e Saale; fertile in gruno e vino. Le sue nici liczze provengono d-lie ane miniere. Palibr. di panni. Dividesi in 5 circoli. Dresda, cap. Vedi Mussen.

Misocco , valle fert. e pitloresca della Sviz-zera , nel cant. de Grigioni, di 9 L di laugh. Mison , b. di Provenza (Basso-Alpi) , a 4 1. N. O. da Sinteron .

Missaa. Vedi Matsun. Missa, b. del dip. delle Duc-Serze (Poiton), ad 1 l. S. da Theuara O. MISTELLINARINAC, isola e villaggio sullo stret-

40 dello stesso nome, che rimusce i laglii Huron e Michigan, Am r. sett

Mussistri (il) gr. fi. dell' Amer. sett., la di cui sorgente è ignota. Irriga nuo de' più grandi paesi del mondo, separa gli Stati-Uniti dal Nuovo-Messico, e shorca nel golso del Messico, dopo aver ricevuto il Missuri, il fiune degl' Illenesi e l' Olsio. La sua navigaz malagevole, ed il suo corso si reputa di oltre Luon leghe.

Museur (il territorio del). Vedi Guence. Misspazii, due pic, isole sulla costa della Nuova-Chinea. Long. della più occ. 129. 4 s. 7. O. lat. S. o. 19. 15

Missuai, gr. fi. dell'Amer. sett., wella Luisiana, che ab-cca nel Mississipi, nel paese degl' thenesia vicino al forte S. Luigi. Esse ha origine nelle montagne Pictrose, ed ha un cara di 1,200 a 1,300 L

Murrarescu, città dell' Austria-Inf., ad 8 L N. da Vienna.

Mernarra, città di Sicilia, antendenza di Mes ina, c. 1. di distretto; pepolazione 8,000 abit.; a 10 l. E. da Termin MITER (Sainte), b. di Provenza (Boe-

che-del-Rodano), in un tecritorio ricoperto di oliveti ed intersecato da lughi d'acqua sulsa ; 800 abit.; ad 1 l. S. 1/4 E. da Istres, ed 1 l. da Martigues 3. Mir-Rusum, pic. città popolatissima e com.

del Basso-Egitto, sulla riva E. del Nilo, dirimpetto a Zeftea. Miraowitz, h. di Bocmia, nel circolo della

Moldava. Mirar, b. della Bria (Senna-e-Marna), resso Meaox, a 5 l. N. d. Parigi, ed a

l. da Clare O. Com. di grani e farine. MITTAE o MIFTATA, città cap della Cirdesi nel 1701 e da Rossi nel 17-6. Pop. 11,000 abit. Com di vino, grano, campa e carne salata; a 12 f. 6. O. da Riga, e 96 N. da

Varsavia, Long. 21. 23. 12. lat. 56. 3o. G. Mirranwato, b. adiffer, nel regno di Ba-tiera, cant. di Werdeneld; tablar. di violini.-Atro della Media-Marca di Brandenburgo, a 7 l. S. 1/j E. da Herlino.

Mirarros, pie. città della Misma, cir. di Lipsia, man. di panni , saje , flanelle , Isasini e tele di lino e cotone ; a 3 l. S. E. da Lipria. Long. 10 30, lat. 50, 58.

Mizgon, prov. e città del Parogray, cir-coscritta al S. dalla prov. di Yamparaes, al S. O. da quella di Charcas ed ad N. dalle Cordigliere. Prod. grano, grantureo, legumi, caune da zuceliera e vinu; boschi pient di tigri, leopardi, volpi e galli d'Iudia sal-

Moas, città moderna nell' Arabia-Feliœ, situata in terreno fertile, a 27 leglie da MOAT , h. d' Irl. cont. di West- Meat a 17

L O. da Dublino. Monace (il), gr. fi. dell' Amer. sett. formato dal Tombechy e dall' Alibama, Georgia occ., che shocra nel golfo del Me sien.-Il forte del Mubile, situato all'E. di questo liume, fu edificato da France i e nel 1763 cachito agl' Inglesi.-Isola all' imboccaturs del fi. dello stesso nome, nella Florida sceid., nel findo della baja di questo nome. Moce. Vedi Mour.

Mocanoon, capo dell' Arabia, che forma l'ingress) del gollo Persico. Long. 53. 15. dut. 116. 14.

Mocun, in sulla costa del Chili. Long. occ. 75. 50, 1at. S. 38. 30, Moneis (AL), vale a dire città depria, nell'Irak-Arabi, formata dagli avanza delle due antiche città Ctessione e Seleucia, sul Ti-

gri , a 17 L S. E. da Bagdad , e 17 N. dalle rovine di Babilonia. Long. 42. 25. lat. 33. 7. Mooana, b. della Savoja, c. l. di mandamento, e prov. di S. Giovanni-di-Moriana, da cui é dist. 6 l. E

Моония, città d'Ing., nella contea di Devon. Mercati e ficre consid.; а 5 l. S. О. da Plymouth, e 69 O. 1/4 S. da Londra.

Mooana, Jutina, antica e graziosa città episcopale d'Italia , non molte grande , ma ben popolata, capitale del ducato dello stesso nome. Il palazzo ducale è più magnifico che perfetto, ed ha quattro ordini il architettura. Più non vi esiste la bella collezione di quadri e di altre preziose rarità che una velta lo decoravano. Augusto re di Pollonia ed elettore di Sassonia acquistò 100 de migliori quadri, fra i quali la Notte del Corveggio, per 50,000 lire sterline, rd il rimanente delle ricche e nobili suppellettili fu trasportato al-trove nelle ultime vicende d'Italia. La cattedrale, oscuro edifizio gotico, racchinde il quadro della Presentazione di Guido, ed ha un altissimo campanile di marmo. Chiese di S. Vincenzo e di S. Agostino. Famosa biblioteca di sopra a 30,000 volumi oltre a' pre-ziosi manoscritti. Università di qualche nome, che fu già liceo e collegio d'educazione. Teatro ben decorato. Le strade selciate di ciottro ten accorato. Le strate extrate di ciol-toli di fitune sono incomede pe pedoni, che possono però camminare sotto ai portici, la maggior parte de quali è di moschina strut-tura. Quello del collego è il più bello ed il più frequentato. Si distingue in città nuova e città vecchia. Essa diede l'asilo a Bruto dopo l'uccisione di Cesare, ed è patria del Tassoni , Sadoleto , Castelvetro , Sigonio , Mu-ratori , Monteenecoli , Faloppio uno de primi anatomici , Berengario da Carpi , Nisolio , Molza , Ramazzim e Montanari. Ottime acque potabili. I pesuiti vi sono stati ristabiliti. Popolazione 26,000 abit. >c. Modena fu in an-tico colonia romana, indi rep. indipendente, pei unita al ducato di Ferrara. Questa città era in passato molto forte, e non era allora troppo bella; fu presa ed evacuata nel 1707 dai Fr., ed il re di Sardegna la prese nel 1742; ritornata in poter dei duclii, furono amantellate le sue fortificazioni, e molto ri-modernata. Fabbr. consid. di veli, panni, nosternata. Fabbr. consid. di veli, panni, telerie, cordami, damaschi, velluti e cap-pelli di trusiolo; com. di spedizioni di grano, seta, vini , acqua-vite, bestiane e petrolio; pusta in una pianura amena e fertile, che prod. oftimo vino, sopra un canale, fra l prod. ottimo vino, sopra un canale, fra l Panaro e la Secchia. Lire 54,000 di Modena son lire 20,723 italiane n siano franchi , riduzione fissa; ad 81 N. O. da Bologua, 10 S. E. da Parma, 14 S. da Mantova, 24 N. 1/1 O. da Firenze, 99 N. 1/4 O. da Roma e

35 S. E. da Milano, Long. 8, 47, lat. 44, 34. Mungasse (ii), pic. stato d'It. di 20 L di lung. e 10 di larg., che comprende i ducati lung, e 10 di larg, , che comprende i ducati ili Modena , della Mirandola e di Reggio , ed appartiene oggi ad nu areiduca della casa or oppuratore egg at mi arcquirea orta casa d Fate, Pop. 375,000 abit. Paese bellistimo, et abit. di vino, guano, seta, beatiame, pomi e petrolio. Fabbr. d'acquavite. Modena, capitale.

Menter, Monico, aut. città di Sicilia, in-

tendenza di Siracusa e c. l. di distretto; pre ro,7112 abit. 1 a 3 l. S. O. da Noto, Longit. 33, 34, lat. 35, 48. MODIGLIANA, terra ben falib, in Tosc., nel

MODOGLIANA, terra ben Habb, in Tote, per Fiorentino, aul Marzeno, brzo vicariato di Romagna; pop. 2,000 abit. Ha una forte rocca sul pendio d' un nonte, con castello circondato dal finne, e munito di grosse mura. Accademia degl' Incamminati. Pretendesi che prendesse il nome da consolo C. Papio Mutilo, che la restauri). Fu posseduta ora da Ravennati, ora da conti Guidi, el essendo questi stati eneciati dal popolo, si governò a repubblica tino all' anno 1377, in cui si dette a' Fiorentini; a 6 l. S. O. da

Forti, e 3 l. da Firenze. Terr. fert. e delizion. Minone, cap. e forte città della Morea, con portu sicuro, posta sopra un promostorio; a 6 l. da Corone, L. 19, 20, lat. 36, 47.26. Monovos, pic. città della Morlacchia, a 7 l. N. E. da Segna.

Monzia, città di Pollonia, nella Litiania, a 13 l. S. 1/4 E. da Sluczk, cap. d'un terr.

fertile dello stesso nome. MORORREN, pie. città del ducato di Magdeburgo, da cui é dist. 3 L.O. (Prussia)-

Morozino, città dell'Austria-Inf., quartiere del Wiener-Wald-Inf., a 2 I. S. da Vienna. Moraca, pic. città dell'Austria-lof., quartie-

re del Wiener-Wald-Sup., con un cast. sul Da-nubio, a 24 l. O. da Vienna. Morlenhagen, hogo di Germ., nella signo-ria di Stargard, che dà il nome ad un ra-mo de conti d' Holstein. Morlen. Vech Mollen.

Morti, isola del canale ili Mozambico, una delle Comore. Longit. 41. 18. lat. S. 12. 30.

Montsey, Vedi Meizen Mozairoza, pie. città del prin. di Calen-berg, nel r. d'Annover, a 4 l. da N. Gottinga. Mozaicii-Neustant, piccola città della Mo-ravia, circolo d'Olmutz. Raffinerie di salu-

tro e fabbr, di vetro. Mozsairez , b. del gr.-d. di Baden , a 2 L N. O. da Pullerdorf. Battaglia del 1800 nelle sue vicinanze fra Francesi e gli Austriaci.

MOESUD-ARAD. Vedi MOOSUDARAD. MOFFAT, città di Scozia, sul fi. Annan, nella cont. di Dumfries . da cui è dist. 7 l.E. Morrer, isoletta al N. della Spitzberg.

Moganon, isoletta della costa del r. di Mirocco, fra i capi Cantin e Geer. La città de questo nome é molto com. A 60 l. N. O. da Marrocco. Lat. 31, 27, long. occ. 11, 56, N. Мосала, is, d'Amer., a 60 l. N. da S.Do-

miogo, printa occ. long. 75. 6. 5. lat. 22. 3. Mocena, isola solla costa del Friuli, nel golfo di Venezia. Long. 10. 54. latit. 45. 37. Mocustas, puese de' dutteri, prov. maril-tima di Persia, nel Kerman, lingo il golo Persico, dal capo Jask linn al N. di Bender-Abassi. Il caldo è insopportabile, l'aria insa-lubre, e l'unico prodotto sono i datteri. Mi-

na, cap. Mocros, pic. città della Pollonia-Russa; nella Podolia, a 23 l. S. E. da Kaminical. Mogea, pie. città della Natolia, a 15 l.

N. E. da Rodi.

Mosol, (l'impero del). Vedi Indostan. Mosoli, Mosoli, o Mosolini (il paese de).

vasta contrada della Gran-Tartaria , del-fa Mongolia , che couf, all E. col parse dei Mauticia , al S. colla gran muraglia della China , ed all O. col deserto di Cobi. Com del grand'impero di Gengis-Kan. I Mogoli

son tributari dell'imperator della China. Moouzna, pic. città di Spagna, nell'An-dalusia, sul Tinto, a 26 l. O. 1/4 S. da Siriglia; essa è l'antica Onuba.

Monatz , hogo dell' Ungheria-Inf., nella contea di Baraniwar, ecl. per le due grandi battaglie del 1526 e 1687; a 10 leglie S. da Colocza.

Monawa , fiume della Nuova-York , negli Stati-Uniti, che shorca nel fiume Hudson,

a 3 l. N. da Albany. Monttow, città gr., forte, ben fabbricata a molto com. della Lituania, nel palatinato di Macislau, sede d'un arcivescovato, Cattefirale edificata nel 1782. Gli Svedesi vi ripor-tarono una gran vitturia 2014.1 i Russi nel 1707; sul Dnieper, a 36 l. U.S. O. da Sun-leuko, Long. 28, 4, 3 s. lat. 53, 54, 11 gov. è diviso in 12 eircoli, ed ha 661,700 abitanti.

Moiscr, b. del Forese (Loira) presso Moiscrien G. Sorgenti minerali. Moisana, b. del Delliosto (Isera), ◆; 2,682 abit; a 5 l. N. O. da Grenoble, Com.

di canapa , tele , lame di spada , acciajo e fonderie.—Altro, Vedi M 18837. MOIREMONT, villaggio (Marna), ad 1 L N.

da Sainte Menchould 3 Mosmon-La-Rivière, villaggio di Brettagna (Loira-Inf.), e. l. di cant. e circond. di Cha-

toaubriant 3 , da cui è dist. 3 l. S. Fucine. Moisevanux. Vedi Marrarx. Moisenna, b. della Picardia (Somma), ad

I l. N. d. Peronna . Mossac, aut. città del Quercy (Tarne-Garonna), 🔾 ж ; 9.627 abit. ; c. l. di sottopref., e trib. di pr. ist o di com.; sol Taro. Com. di belle farine, Terr. abb. di lane, gra-

ni , vini , olio , zafferano e sale, A 7 L.N.O. Mouasa, eith della Russia, gov. di Mosca, da cui è dist. 26 l. O., e 30 l. N. da Kaluga. Mona, città consid. dell'Arabia, nell'Yemen,

con buon porto, difeso da due forti, sull'ingresso del mar Rosso, a 15 l. N. dallo stretto di Bah-el-Mandeb; 111,000 abit, Prod. caffe e datteri, e riceve dall' Europa panni, coralli, ferro, cocciniglia ec., e dalle India pepe, aroniati, tabacco, leferie ec. Espirtazione: inceuso, mirra, gomma arabica, sena, galla, madreperla, e soprattutto caffé, clé è il mi-gliore di tutta l'Arabia. Long. 40. 50. lat. 13. 16.

Morman, pic. eittà di Russia, gov. di Pen-

Monschament (i), Tartari-Russi, che dif-feriscono nell'abito da' Morduani. Moza, eastello nel r. di Napoli, fra Mo-nopoli e Bari; ha un tristo aspetto, e le sue strade sono incomode, strette ed oscure ×

MOLLO-GARTA, frommin, hel villaggio del r. di Napoli, ben fabbe, ed in una piacevole situazione, presso Garta, s. 14 l. N. O. da Napoli ». Al tempo de Romani era città, e Cicerone vi aveva una deliziosissima villa sulla riva del marc. Le donne di Mola pineciono Vonter; Tom II.

pel loro abbigliamento aemplice non meno

che elegante. Monatia. Vedi Mosti. Mossas, b. del Deltinato (Droma), a 4 l. S.

da Nion, e a l. da Buis . - Altro, nella Pranca-Contea ( Alta-Sanua ), a 5 . Versul, e 2 l. da Lure 3.

Molata, isola del golfo di Venezia, presso Zara. Long. 13. 22. lat. 41. 34. Molbava (la) o Wulturara, fi. consid. della

Boemia, the scurre dal S. al N., traversa Praga, e sbocca nell'Elba.

Praga, e socca nettenas.
Modoava (d circolo della), controda di Boemia, Longo la Moblava, al S. di Praga.
Modoavia, prov. della Turchis-Eur., che
fa parte dell'antica Dacia, circoscritta al N.
dalla Pollonia, all' O. datta Transitvania, al S. dalla Valacchia, ed all' E. dall' Ucrania e dalla Bessarabia, ed irrigata da fiomi Dniesto. Proth, Moldava e Bardalach; 90 L di innghezza e 60 di larghezza, Clima caldo e pios salubre; vi dominano delle tebbri maligne contagiose e fimeste. All' U. è attorniata da alti monti ricoperti d'alteri fruttiferi. Il paese è fertilusimo sebbene mal coltivato, e prod, grano, segale, orzo, miglio e frutti ; non vi son fabbri he, abb. di daini, camosci, volni e lupi cervieri. Pop. net 1791, 42,500 abitanti. È governata da un vajvoda o sia ospodaro che la Porta degge e destituisce a sua voglia. La religion dominante è la greca, ed vegia. La retigion dolunnante e fa greca, ed il clero è rispettat. Jassy, cap. L'imperador delle Russie possicele fino dal 1812 la parte situata sulla sinistra sponda del Peuth. Mozar , isoletta della costa di Brettagna,

contigua a quella d' Hanuet , fra la punta di S. Matteo e l'isola d'Onesant, dist. 7 1, da Brest . - Altra isoletta della costa di brettagna, sull'ingresso della baja di Lannien 3. Molesme, pie. città (Costa-d'Oro), a 4 l. N. O, da Chatillou-sulla-Scuna, e 2 l da

Laignes a. MOLPETTA , pie. città del r, di Napoli, Terra di Bari, sul golfo di Venezia, a 4 l. N. O. da Bari.

Mosses, b. della Picardia (Somma), c. l. di cant. e circond. d'Amiens, da cui è dist. 5 l. O. e 2 l. da Picquigny . — Altro, nel Beauvoisis (Oisa), circoud. di Beauvais, dist, a l. da Granvillers .

Moultaes, pic. città (Tarn-e-Garonna), c I. di cant. e circond. di Montaulon, da cui è dist. 5 l. N., e 2 l. da Castelnau-de-Men. / tartier 3. Lot.

Mourse, città di Sp., nella Nuova-Castiglia, aul Gallo. Buoni pascoli; a 15 1. S. E. da Biguenza. Long, 15. 55. lat. 40. 58. — Pice eittà, nel r. di Granata. — Altra, nell'Aragona. - Borgo in Toscana,

Motivota o Motinger, città d'Irl., con-tea di West-Meath, sulla Poyla, a 15 l. O. da Dublino. Long occ. 9. 45. lal. 53. 30.

Moussass, h. (Jura), a 10 leghe S. E. da Lons-le-Saunier, e 2 l. da St. Claude 3. Moussa, pic. città di Russia, nel gov. di Miatka , da eui è dist. 17 l. S

MOLINVENTRI, villaggio in Toscana, nella valle del Cardoso, vicino a Stazzena, abbondante di lavagne.

Mostie (la contra di ), contrada del r. di

Napoli , fra l' Abruzzo citeriore , la Capitanata e la Terra di Lavoro, di circa 14 l. di lungh, e 12' di largh, ; 188.00 : abit, Campobasso, che n' è la capitale, è dist. 9 l. al N. da Сарпа.

Mozarara, b. d'Olanda (r. de Paesi-Bassi), presso Staveren.

Molla, pic. città di N. rvegia, governo di Droutheim. Com. di legnanti, grani e catrante. Mollane, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. d'Acqui

Molles, pic. ma forte città del docato di Lauenhurgo, da cui e dist. 5 l. N.; appar-tiene al re di Danimarca.

Moto-vi-S-Niconta , città sulla costa occ. di S. Domingo , a 30 l. O. dal Capo. Long. occ. 75. g. 48. lat. 19. 49. 20. Motogo , l. di Russia , gov. di Jaroslaf , da

cai é dist. 28 l. O. MOLONE , pic. fiume nel Picmonte.

Mozentin, città dell' Alsazia (lia so-Reno) sol fi. Brock, 3 x; 2,534 abit, c. l. di cant. e circuid. di Strasburgo, da cui è dist. 3 L S. O. Fabbr, di berretti i prod. formaggio ed il vino detto de la Chartreuse, chi è il migliore del Reno.

Moluccur (le), nome di 10 isole poste al S. delle Filippine, nell'Arcipslago delle In-die, setto la linea. Le priocipali sonca Gilo-lo, Amboina, Ternate, Tidor, Tanor, nanda e Ccram , situate all E. di quelle della Sonda, Abboudano di aromati, garofani e noci mostate, riso, frutti, sago, calle e canne di zucchero, mini re d'oro, d'argento e di rame. Furono scoperte da' P ricgliesi nel 1511-

Moewitz, villaggio della Slesia, fra Brieg e Grotskan, fam. per la batt. del 1741 fra gli Austriaci ed i Prossiani.

Momeanuzzo, comune degli Stati-Sardi, c. 1. di mandamento e prov. d Acqui. Моната, ріс. città di Sp. neda Catalogua; acque termali; a 5 l. N. da Barcellona. Монивально, città по tempo fortissima

del ducato di Savoja (Stati-Sardi), cun nu buon castelle ; sull'Isera, c. I. di mandamento e prov. di Chambery. Pop. 1,200 abit. I Francesi la presero nel 1705, e demolirono le sue fortilicazioni.

Movo, comme degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di Novara. Monosia (la). Vedi Menstra.

Moxaco, pic. ed ant. città sulla riviera di Genova, fabbricata sopra uno scoglio che sporge in mare; appartenente al principe di questo nome; sotto la protezione del re di ardegua; castella, cittadella e luon porto. Era in antico Templum Herculis Monneci.

Prod. agrima e grano; pop. 1,000 abit.; a 2 l. N. E. da Nizza. Long. i. 2. let. 43. 48. Mosaco, in tedesco Manchen, bella e consid. città , cap. del regno di Baviera e re-idenza ordinoria de sovrani. Il lovo palazzo è uno de più grandi e più belli dell'Europa; piazze e chiese superbe , rieche gallerie , ga-binetti ec. Il nuovo testro reale di corte rimase incendiato a d principio del 1823. Stabilimento di litografia, arte inventata a Monaco da Liigi Schelelder. Accademia reale di scienze, liceo ec. Pop. della città nel 1822, 35,765 abit., e de' subborghi 10,631. Situata quasi nel centro del cir. dell'Isar, sulla sinistra sponda del finme di questo nome, in un'amena pianura. Fabbr. di tappeti , nastri di seta , carte da gimos ed oreficeria. Fiere: Epitania e San Giacomo, 15 g.; mercato, sal. O, x; a 12 L S. E. da Augusta, 85 O. da Vienna,

205 E. da Parigi. Loug. 9: 15. lat. 48.8.20.
Musacasa, pic. citta d'Irl., nell' Ulster,
cap. della contra dello stesso nome, a 5 l.
S. O. da Aranagh. La contra ha 10 l. di lungh., e 3 a 7 di largh., e 118,000 abit. Suo-lo fertile, e man. di tele.

Monastenvan , b. d'Irl. , cont. di Kildare , da eni è dut. 2 l. O.

MONASTIER, ant, città d'Afr., in una ame-nissima situazione, a 18 l. S. E. da Tunisi. Monaante, b. dell'Agenese (Lot-e-Garonna), a 4 l. N. O. da Villeneuve , e 2 l. da Lou-

2W1 4. Monaga, città della costa di Zanguebar. in Afr., cap. d.l r. dello stesso nome, con on buon cast, ed un forte, al S. di Melinda. Paese fervilosino, Loug. 3o. 3o. lat. S. 3. 3o.

Il re è tributario del Port gailo. Mosazens, h. del Rosergue (Aveyron), c. l. di cant. e circond. di Villeneuve, da cua è dist. 5 l. N. E., e 2 l. da Riguac 🐠;

vini bianchi. MONRELET, b. di Borgogne (Saona-c-Loira),

a 3 l. N. da Macon, presso St. Oyen . Mosseculi, città del Piemonte, a 2 L S. E. da Asti. MONSLANC, città di Sp., in Catalogna, a

1. N. da Tarragona. MONCALIERI, b. del Piemonte, c. l. di man-

dancuto, e prov. di Torino, dal quale è dist. 2 l. S. sol Po, in una bellissima situazione. MUNCALVO O MONCAL, pic. e forte città del Piemonte , nel Momerrato , c. l. di mandamento, e prov. di Casale, da cui è dist. 5 l. S. O.; fiere di 3 g., 20 marzo, 18 e 29 maggio, 18 agosto e 4 sett., mercanzie di-

Moreaus o Moneon, forte città del Por-togallo, nella prov. di Fra-Duero-e-Minho, con un buon cast., a 61.S.E. da Tuy. Long. 33. lat. 41. 5a.

9. 33. lat. 41. 32. Moserau, b. del Limosino (Corrère), a 7 E. da Brives , presso Argentuc . — Pa-recchi villaggi di questo nome , uno de quali nel paese di Dombes (Ain), presso Mont-merie. - Villaggio a poca dist. di Parigi, al

N. O. ec. Mosceaux-sulla-Josea , b. (Nièvre ) , circond. di Clamecy , da cui è dist. 4 l. S , e 2

1. da Corbigny . MORCENISO. Vedi CERISTO. Moscnaria, città dell' impero Birmanno a 16

I. N. da Ummerapura, MONCAMP. Vedi MONTERAMP.

MONCHAUDE, b. (Charcute), a 3 l. S. E. da Sointes, ed 1 l. da Barbesieur . Moscur, villaggio dell'Artesia (Passo-di-Calsis). Miniere di carbon fossile; a 3 l. N. d. S. Pol, e 3 L da Arras O. Vedi Mov-

Monctan, b. del Quercy (Tarn-e-Garouna), c. l. di cant. e circond. di Mentauban . da cui è dist. 4 l. E. - Altro in Provenza

R.-Alpi), a 3 l. N. O. da Senez, ed 1 l. da deyne d. Altro nell' Agenese (Lot-c-Garonna ), c. L di cant. e carrondario di Villeneuve d'Agen, da cui è dist. 4 l. N. O., e 2 l. da S. Livrade Q.

Moscos, forte città di Sp., nel r. d' Ara-gona, con un baon cast., a 5 l. S. da Balbastro. Vedt Moucana

Moscostova, città del Poitou (Vienna); sulla Diva, rim. per una vittoria che Enrico III., allora d ca d'Augiò, vi rip rtò sopra l'ammir gli : de Coligny, nel 1569; c. l. di cant. e circond. ili London, ra cui è dist. 4 I. S. O., 3 S. O. da Parigi, e 2 I. da Ar-(Coste-del-Nord), 3 x ; 1,685 abit.; came-ra delle man., c table: di tele fine; c. l. di

cant. e cir. di St. Bric x , da cui è dist. 1 L Mosconar, b. (Ausse), s pra un universa, sulle rive della Stra, 😂; 1,250 abit., c. l. di cant. e circuid. di Laon, d. cui dist. 7 l. N. E. Man. di Luthicio, cappelli e

, vetrerie e concie, MONCOUTAN , b. del Poitou (Due-Sevre); c. l. di cant. e circond. di Parthenay, da cui è dist. 7 l. O. 1/4 N., e 3 l. da Bressure .

dist. 7 1. O. 1/3 (\*\*, \*\*c 5 ). In Exercise — Morecassaut, b. (Lot-Garonna), a 2 l.
 N. da Condom, e 3 l. da Nérae • Moscop b. (Lot); c. l. di cant. e circond. di Cabras • da cui è ist. 5 l. S. O.
 Monneco, f. del Part., else traversa Cuimana, di dist de

bra, e shocea nell' Occano, a 7 l. di dist. da questa città. - Capo sulla costa del Port. ; a 10 L. N. N. E. dalle Barlinghe, Lat. N. 40.

12. 6. long. 11. 13. 24. U.

Mosonsan b. del Query (Tarne-Garonsa), ad 1 L. E. da Leurerte 3. Mosonstan, villa, go di Normandia (Calvades), ad 1 L. E. da Caen 3.

Mosnovano, città ili Sp., Galizia, car be fertili ed aria molto alubre; a 25 l. N. da Compostella, Long. occ. 9. 29. lat. 43. 32.

Monnovi, Mons Vi.i., consid. città vese. del Picmonte, sopra un colle, alle talde siell'Appennino; c. l. di Provincia; pop. 19700 abit.; buona cittadella ed noiversità, t.om. ili lane, peltami e cuoja; falibr. di pouni, cappelli e selerie ; filatoj ; a 2 l. dal Tasaro . pres-so ad una valle sertile in vitat , a 3 l. N. da Ceva. Patria del cardinal Giovanni Bona. L. 5. fo. lat. 14. 16.

MONDRAGON, città di Provenza (Valchiusa), ad 1 l. E. dal Ponte-S. Spirito . G rd. Monragone, pic città di Sp., nel Giipne. scou, sulla Deva, a 5 l. S. O. da Placencia; Monnascoar, b. della Terra-di-Lavoro, nel

r. di Napoli, presso alla costa ed all'antica Sinnessa; acque minerali, e villa reale. Mosa o Moon , isoletta della Dan, , nel Bal-tico , al S. E. della Scianda ; Steke , c. l. ,

fortizza, parecchi villaggi. - Altra isola, fra Porto-River, e S. Donningo. Long. occ. 70. 9. 45. lat. 18. 9. Monrolla, pic. loogo, vicino alla Spezia,

nel Genoveuto (Stati-Sard ). Muserias, città della Brarnia (Bassi Pirenei),

5,065 abit, a miniere ili urro, piombo, rame; monti che producono de pun ata a sai at eri

da bastimenti : buomi viui ; c. l. di cant e circoud. d' Oléron, da cui é dist. 4 l. N. 1/4 E. e 2 l. O. da Pau . Long. occ. 2. 55. lat. 43. 20.

Monasicaio, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di Mondovi. Monteventa, b. del Velay (Alta-Loira), e.

I. di cant. e circ sod. del Pur O , da cui è

dist. 4 l. S. Mosestiaa, pic. città di Linguadoca (Tarn),

sol Ceron; fiere frequentalissime, a mezza Quaresima, Pasqua, Pentecoste, S. Pietro e Natale; com. di tele, refe e lestiame; c. l. di cant. e circond. d' Aibi ., da cui è dist. 4 MONESTIER-DE-BRIANCON, b. del De lingto (Al-

te-Alpi), com di mercerie e chineaglierie; filatoj; talda di tele e chiodi; eccellenti miniere di rame, ed acque minerali; c. l. di cant. e circond. di Briancon . da cui è dist. 2 l. N. O.

MONESTIAN-OR-CLERMONT, b. del Delfinato ble , da cui è dist 6 l. S. O.

Moneteau, b. di Borgogna (Jonna); sul'e rive de la Jonna , ad 1 l. N. da Aurerre . Com. di vino.

Mongatouna, borgo d' Istria, presso Trieste. MORFALUTH , città decodota dell'Egitto Sueriore, sulta riva ocr. del Nilo, a 4 l. N. da Siut, e 60 S. dal Cairo. Longit. 29. 20. latit. 27. 35.

Monraanato, Mons-Ferratus, provincia di Italia, negli Stali-Sardi, circos-ritta all' E-dal ducato di Milano, al N. dal Vercellise e dal Canavec, all' O. dal Pienoute pri pini, ed al S. dal Genovesito, da cni la separa lo Appennino; di 22 l. di lunghezza con una larglezza iliviguale. Essa è fert, e ben coltivata, e produce vini eccellenti. Casale, cap.

Montriar-La-Canne, città della firettagna
(files-Vilame), sul Mien, 🌖 ; 1,200 abit. ;

c. l. di so to-pref. c trib. ili pr. ist, ; a 5 l. O. da hennes. Acque minerali, Long. occ. 4. 17. lat. 48 5. Monanto, r. d' Afr., sulla costa del Zan-

char. Miniere d' oro. Mongallo , cap. ; sul nne Moma. Moscia, b. della Galizia, fra i capi di Bel-

lem e di Coriana MONIBELIO, Vedi ETSA.

Mostasevao , Mens Matrona , alta monta-gna del Piemonte , che fa parte delle Alpi Cozie, e da eni lu origine la Dora Riparia. Moscos , punta la più meridionale di S. Do-mingo , al N. dell' isola Béate, Lat. 17, 56. N.

ong. 73. 59. O. Moschanie, comune degli Stati-Sardi, c. L. ili mandanicuto, prov. di Biella.

Mosautaur, gr. città delle Indie, al N. del Bengda, sulla feottiera del Butan, e sulla riva S. del Ourials, distretto del Couch Baliams 112 l. N. da Calcutta; cel. per le soe manifatture.

Мохили, pie. città di Germ., r. di Bavie-ra, a 6 l. N. da Donnawerth. Fabbrica d' а-

MONBURY , b. sulla Garouna (Lot-e-Garonna), ad 1 l. O. da Clarrac , ed 1 l. da Ai-Bullen O.

MON Montes moan, Nuncturdon, pies rittà di Olanda, sul Zuyderze (rele Parsi-liani); fabbr. di sapone e drappi di sela ; salata d'arioglie; 2,000 abit.; soura im pir. got o ricolmo dalle sabbie, detto il Gat-di-Monickendam; a 3 l. N. E. da Amsterdam. Long. 2. 34. lat.

35. Mosstraot., pic. città del Vélay (Alta-Loi-ra), © ; 4,0 i8 abit. 3 miniere di piombo, car-tere, fabbr. di nastri e di trine; c. l. di canto, e circoud, di Yssengeanx, da cui è dist. 5 l. N. E., e 7 N. E. dal Poy. Long. occ. 1. 50. lat. 45. 18.

Mostarx, b. del Rouergue (Aveyron), a 5 1. da Milhaud O.

Monioter, b. (Alta-Garonna), a 3 L da Tolosa Q. Moszor, pic. eitlà del gr.-d. del Basso-Re-

no , sul Rocr ; a 6 l. S. 1/4 E. da Aquisgra-na. Man. di panni.

Mosrove, villaggio dell'Agenese (Lot-e-Ga-ronna), a 5 i. E. S. E. da Nérac, e 4 i. da deen O. MONLEON-EN-BAROUSSE b. (Alti-Pirenei), c. I. di cant. e circond. di Bagneres du Bigorre, da

cui è dist. 8 leghe S. E. e 3 leghe da Montrejeau 3. Alta-Garonna. Monten-pa-Macroac, pic. città d'Arma-

gnac (Alti-Pirenei), circond. di Baguères, da cui è dist. 6 l., ed 1 l. da Castelnatude-Mognuac .

Monnoton, villaggio del New-Jersey, rimar-chevole per la vittoria che il general Washingion vi riporto li 28 giugno 1558 sopra gli Inglesi.

Mosнouth, gr. e hella città d'Ing., cap. situazione, tra i fl. Wye e Monow, a ? I.O. S. da Glocester. - La cont. coulina al S. colla Saverna, all O. colla cont. di Glausorgan , all E. con quella di Glocester, ed al N. con quella di Hereford; di g l. ili lungh e 7 di largh.; 33,960 abit. Territ. fertile e monteoso; prod. graso, legna e pastore; l'Uck ed il Wye sono i fiumi principali, le di cui acque alib, di salmoni e trote. Man. di flancile. Clima temperato e salobre. - Città del New-Jersey , Stati-Uniti , rap. della conten dello stesso nome, a 7 l. N. 1/1 E. da Allen-town, e 12 l. E. da Trenton, — Psecola citla sull' Androscoygiu, distretto del Main, a 16 1. N. da Portland.

Mossenos , isola sull'ingresso del canale di MOSSEARS, 1004 SHI INCRESS OF CAME OF TATATA'S, a 12 I. N. O. dal cape Grillon Lat. (punta S.) 46. 17. N. long. 139. 47. E. MOSSEAVILLE, b. della Felsio (Senoa-ed-Oi-ra), a 17. f. S. da Parigi. Fabbr. di calte ; ed 1 l. da Angerville 9.

Mossora, b. del Torene e (Indre-e-Loir ) , x; c. l. di cant., a 5 l. O. da Teurs . Moxognusi , r. d' Afr. , poco conosciulo ,

fra I Zanguebar e Mococo, sorto l'equatore, ricche miniere d'oro e d'argent

MONOMOTAFA, r. merid. d'Afr., poco noto, longo il mare, fra l'fione Magnice ed il Zam-leze. Si dice fertile in riso, miglio, frutti, canne di zocchero , granturco e pastore. Ricche minicre d'oro e d'avorin. Abitanti negri, e la maggior parte idolatri. Zimbace, residensa del re.

Monorauma, gr. fiome degli Stati-Dulti a giunge all' Alleghany , presso Pittsbergo. M serout , Monopol's , città episc d' It. nel

r. di Napoli, e nela Terra di Bari, posta sul gol o di Venezia, con cast, a 9 l. S. E. da Bari, e 3 E. da Poliguano, Long, 35, 2. lat.

MONPAZIER, pic. città del Périgord (Dordo-gna), . 1,028 abit; c. l. di cant. e circond. di Pergerae, da cui è dist. 9 l. S. E. Fiera di 3 g., 8 luglio.

MONREALE, bella città di Sicilia, sopra un a'to moste circondato da più elevati ancora, esclusa la parte sett, ch' è una catcha di deliziose colline, coperte d'olive e d'agruni. La chiesa cattedrale è di un cattivo gotico, ed altro non ha di prezioso che delle i icche sup-pellettili, ed il mausoleo ove conservansi le visecre di S. Luigi re di Fr. morto nel 1271 di peste nelle viciname di Tunisi; ad 1 l. O. da Palermo.

Moss, ant., gr. e bella città dell' Annonia parte sopra un moste, e parte in pianora, sul Trouille. Begli edilizi pubblici; fortificazioni distrutte. Essa è compresa nel r. de Paesi-Bassi. Fu sovente presa e ripresa nelle guer-ra f.a la Francia e l'Austria. Roffineria di ancchero, e fabbr. di trine. Il territorio produce grani , lino , canapa e frutti. Miniere di carbon fossile, piombo e pietre melari. Pop. 18, oo abit. Man, di lana e c toux. Fiere di 3 g. , 16 mag.; di 17 g., 3 110v.; a 57 l. N. E. da Parigi. Long 1. 40. lat. 5 . 26.

Moss-re-Publik, villaggio (Nord.). Filip-po-il-Bello vi batté i Fishtminghi nel. 1304; a 2 l. N. da Dossai 3.

Monanter, pie. città (Cantal), c. l. di cant. e circond. di Auriliac ◆, da cui è di-Monsana, pic. città del Portogallo, nell' A-

lentejo, a 12 L E. da Evora. Mossicua , piccola città dell' Agenese (Lote-Garonna), a 2 l. da Fumel 👁 , e 4 l. N. E. da Villeneuve-d' Agen. - Altra nel dois (Gironda ), @; 1,440 alst.; c. l. di cant. e circond. della Réole, da cui è dist. 5 l. N. E. Com. di frumento ed acqua-vite per la ma

Monsenasto | altimima mont. di Sp. , nella Catalogna, cel. a motivo d'un ricco monastero dell' ordine di S. Benedetto, ove venersai in' immagine della Vergine. Pellegri-naggio frequentatissimo. La mont., ch' è quasi tutta coperta di eremitaggi 1 ha 5 l, di cir-conferenza e mezza lega d'altegra. Long. occ. o. 34. 8. lat. N. 41. 38. 59. Mossanaro, isola d'Aner., una delle An-tille, di 3 l. di lung. e quasi altrettanto di

sure, m 3 h, di linge, e quasi altrettanto di larghezas. Territ fert, e prod. zerclerco, in-deco, zerzevo e cvione. Moniagne rivoperte di credi e d'altri alberi nibi. Abitata prun-cipalmente da Inglesi ed Irlandesi, Long. occ. (fell'a punta N. E.) 64, 33, 4, latitudine 16, 47, 35.

Moserts, villagin (Rodeno), c. l. di cant. e circond. di Villefranche, da cui è dist. 7 I. N. O., e 2 I. da Bemijen . Monetten-en-Dan , b. ( Alta-Marna ), 3;

Dizier, do cui é dist. 4 leghe S. O. Fedi Mouries.

Monsoumano, cast. in Toscana, vicino a Pescia. Fiera 16 е 17 agosto. Long. 8. 29.

50. lat. 43. 52. 34

Moat (St.), pic. città di Guascogna (Gers), a 3 1. 8. 0. da Nogaro 4. Mostabaux, pic. città, a 4 1. N. E. da Coblenta, nel principato di Nassan. Montacnio, pic. città d' It., а 5 l. S. E. da Parma, е 3 l. N. O. da Reggio.

Muntaria, villaggio del Piem ute, c. l. di mandamento, e prov. d'Asti, da cui é dist. Most-Aprique, catena di colline, che si

estende da Digione tino a Chagny, per un tratto di 10 l., ove vien prodotto il miglior vino di Borgogna. MONTAGRA-BIANCA O WEISERG , fam. mon-

te calcareo di Bosmia, presso Praga.

Montagate, pie. citta della Linguadora (Herault), ©; 3,709 abit; e. l. di cantone e circond. di Péziers, da cui è dist. 4 l. N. E. Com. di saje e droghetti.

Montagna-pe'-Giganti, gr. calena di monti fra T circolo di Bunzlau , in Borinia , ed il principato di Jauer , nella Siesia. Abbonda di piante rare e singolari , di muisre e di pietro prezione. Quivi è la cel. fontana di San Giovanni , tanto frequentata per la salubrita delle sue acque.

MONTAGNA-INACCESSIMIN (In). Fedi AICUILLA, MONTAGNA-INCANTATA. Fedi INCANTATA.

Moatagnat, villaggio del Perigord ( Dordona ), a 4 l. S. E. da Bergerac 

Mostagaa-Veade, difesa principale di Treeri , disfatta di 15,000 Francesi , sotto Luigi

XIV., e vittoria da essi riportata nel 1794. Mostaganta, vittaggio del Perigord (Dor-dogna); e l. di cant. e circond. di Riberac •, da cui è dint. 3 l. N. E.

MONTAGE, una delle is. dell' Arcipelago dello Spirito-Santo, nel gr.-Oceano. - Altra, sella costa N. O. d'America. Long. occ. 149. 38. lat. 59. 45. 40

Mostagott, città (Alta-Garonna), ad 8 l. S. E. da Tolosa, e 2 l. da Martres Φ. Μοστακοτ, città del Poitou (Vandea), Θ × 1,017 abili, com. di bestami, e fable. di chincaglierie e mercerie; c. l. di cant.

circond. di Fontenay, da cui è distante 16 I. N. U. MONTAIGU, città dell'Agenese (Tarne-Ga-

scouse j. c. i. αι cant., a 10 l.N.O. da Monica), a 2 l. N. da Vologne Φ. Altra, Glanica), a 2 l. N. da Vologne Φ. Altra, a cl. de Parei-Basi j. a 10 l.N. E. da Brussellis-Mustak-Les-Coussankles, cità d'Alvernia ( Puy-G-Diuse ) Φ j. j. 521 abili.c. l. di cant. e circond. di Riom, da cui è dist. 10 l. N. O.

MONTAJONA, terra grossa e popolata, in Tosc., nel Fiorentino, con potesta. Fiera 12 sett. Long. 7. 33. 58. lat. 43. 33. 23. MONTALBARO, Vedi MONTAURAN.

Montalano, forte, sopra un monte fra Nizza e Villafranca, nella conten di Nizza. MONTALCINELLO, cast mediocremente conervato benché le sue mura siano smantellate, ia Tosc., prov. superiore di Siena, posto

jo. Aria poco bosona nell'estate. Montaleno, Mons Alcinus, pie città in Tose, prov. sup. di Siena; residenza di un vicario regio che ha ilue cancellieri ; sopra un poggio ; pop. 2,650 abit. Sede vescovile ereita da Pio II. nel 1462, soggetta imme-dialamente alla S. Sede. La diocea comprende 113 sole parrocchie, con 1,720 fuochi, e circa 8,000 abit. Buon vino ne contorni, e specialmente un moscadello assai delicato, Patria di Pietro Lampini matematico, del poeta

Bernardino Ilicinio e d'altri ingegni aingolari. Nel 1554 i rappresentanti la repubblica Sancse si ritirarono in questa città, che fu neo dopo sottomessa dal dura Cosimo dei Mediri ; a 7 l. S. E. da Siena, e 18 S. E. da Firenze; clima freddo ma sano, Fiera dopo il Corpos-Domini. Long. 9. 12. lat. 43. 7. MONTALE, h. in Tosc., potesteria suburbana a Pi-trja, nel Fiorentino. Long. 7. 41. 11. lat. 43, 56. 20.

MONTALEMBERT, villagio (Die-Sevre), a g l. N. da Angoniéme, ed 1 lega da Sausé 4. Miniere di ferro.

Montalest, b. (Tarn-e-Garonna), a 7 I. N. da Montauban, e 1 l. da Conseade . Mont-Auro, pic città degli Stati-Pontificj, atl Mosocio, prov. della Marca, deleg zione d'Ascoli, da cui è dist. 4 L.N. E.-Altra città negli Stati-Pontifici, a 6 l. N. O. da Civitavecchia, sul Medit.—Comune de-gli Stati-Surdi, c. l. di mandamento e provdi Vochera.

MONTALVAN, forte città di Sp., nell'Ara-O. da Saraporza.

Монтанано, comune degli Stati-Sardi, с. 1. di maodamento, prov. di Torino. Моттаква, villaggio della Bearnia ( Bassi-Pirenei ), с. l. di cant. e circond. di Past , da cui é dist. 7 l. N. E.

Montanta, città commerciantissima della Natolia , prov. di Bec-Sangil, sul mar di Marmara, a 5 l. N. da Prinia.

MONTARCHER, pirciolissma città del Porese ( Loira ), a 5 l. S. da Montbrison . Mostancis, graziosa e consid città del Ga-tinese ( Loiret ), sul Ling, O x; 6,214 abit.; c. l. di sotto-pref., con trib. di pr. iste di com. Belle cartiere ne contorni. Com. di grani , bestiami e collellami. Fiera di 4 g., 21 leg. Bel bosco vicino a questa città; a 6 L S. da Nemours , 14 E. da Oricans , e 29 S. E. de Parigi. Long. o. 38. lat. 47.

MONT-ASTABAC, h. d' Astarac ( Gers ), a 6 L. S. O. da Lombez, Castelnau-de- 1/agnoac . Alti-Pirenel

MONTANTRUC, pie. città della Linguadoca Alta-Garonna); c. l. di cant. e circond. li Toloso (), da cui è dist. 5 l. N. E. Монтатава , b. del Beauvoisis ( Оіва ) di-impetto a Creil ⊕; a 2 l. N. O. da Senlis.

Paperto à creu es a 2 1.10 to ...

Fabbr. di ottima polvere da caonone.

Mosracass o Mosratasso, graziosa e consid. città del dip. di Tarne-Garonoa, sul Tarn, c. l. di prefi, 6 x; 25,232 abit; trib. di ne lui - 4di com: comera delle man. scrolla

di pr. ist. e di com; camera delle man, scrola di teologia e concistoro protestante. Il terri-

torio produce vim, grani ed acqua-vite. Fabbr. di fanificio e di appi di seta, calze di seta, anido, carloni, panni e cadis, concie e butoric. Fi. di 2 g., 3 gen., 3 febl.r. 21 marzo, 23 ap., 18 mag. 6 e 30 gipuo, 36 lug., 23 ag., 27 sett., 10 ottobre, 10 nov. e g. dec., necreanic diverse. Gli abitanti abbracciarono nervanzie diverse. On antanu autraccia ona il calvinismo nel 147a e fortificarono la cit-tà. Il cardinal de Redelien fece di quolire le fortificazioni. En apopolata sotto Loigi XIV. Patria di Le-Franc de Pompignan. Vi fan capo le strale di Parigi, Bajonna, Bordeaux e Montpeltier, Paganai da Parigi posta 84 Ifi; a iu I. S. O. da Caliors , e 179 da Pa-

rigi (distanza legale 700 chilom.) Long. oc-cid. o. 59. 30, lat. 43. o. 55. Montauran , b. di Brettagna (Ille-e-Vilai-ADORTADIAN, B. di Pietragna (Hie-e-Villaine), \$\Phi\$, \$\phi\_2\; p\_1^\* \text{if cant. e-circond. di Montfort, da cui \(\hat{c}\) dist. \$\quad 2\$. N. O.— Altro, nel Deffinato (Droma), a 3 l. S. E. de Nions, c 4 l. dul Buit \$\Phi\$.

MONTAUBURUF, città dell' Augoinese (Charenta), c. l. di cant. e circond. di Confolent da cui é dist. 7 l. S. O., e 3 L. dalla Rochefi ucauld o.

MONTAUD, h. del Forese (Loira), dist. MONTAUDIN, b. della Maina (Majenna), a

монтарыя, в. исна выша (мороша), а 6 l. O. da Majenna, е 2 l. da Erner Ф. Монтарит, ріс. città di Gusscogna (Lan-de), a 2 l. S. O. da San Severo Ф, е 5 l. E. da Dax.—Altra (Gers), a 2 l. N. E. da Auch O .- Altra (Arriège), a 2 l. N. da Pamiers, e 2 l. da Saverdun O.

Panners, e. 2 L. da Savernun G.
Mosrana, pic, città di Borgogna (Costado Gro), sul Braine, con un cast, nel quale è nato Buffon, G. sc; cofa ialit, c. l. di cast e circond, di Scientr, da cui è dist. 3
l. N. E.; miniere di ferro. Falbr. di panni, de cui è di cast. droghetti e guanti di pelle: comm. di legna. Mostrasary, villaggio della Franca-Conte (Jura), presso al Louvre; c. l. di cant. e cir-coud. di Dele Q, da cui è dict. 3. l. S. E. M. strasty, h. della Linguadrea (Herault), a. 4. l. S. O. da Mon'pehier, e. 3. l. da Me

MONTEARON, pic. città del Torcuese (ludree-Loira), in un'amena situazione, sull'In-dre, appie d'un culle, sul quale è un aut. cast, O 34; S19 abit; c. l. di cant. e cir-con: l. di l'our, da cui é dist. 3 l., e 62 S. O. da Parigi. Long. occ. 1. 37. 36. lat. 47.

Most susan, graziosa e forte città d'Alsou (Doubs), apple d'una rupe, con forte enstella. Autica cap. del principato di questo tionse, che apparteneva una volta al duca di Wirtemberga, ©; 3,693 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. 1 suoi abit. sono industriosi ; fabbr. di tele , tralicci e berretti ; com, di caoja, calze e coltelli; boschi nelle vicinanze. Fiera l'ultimo luneli d'ogni mese; a 3 l. S. O. da Befort, 15 N. E. da Besangone, e 102 S. E. da Parigi. Long. 4, 25, lat. 47, 38.

MONT-Banofr , b. della Fr.-Cont. (Doubs), sul Doubs; c. l. di cant. e circond. di Pontarlier , da cui è dist. 2 l. N.

MONTAPOUN, villa del re di Prussia, presso Berlino. Superhi giardini.

MORRIZOT, b. della Maina (Sarta), a 3 l. N. dal Mans, e a l. da Braumont-le-Vicom-

MONT-BLANC O MONTE-BEARCO, la più alta montagua delle Alpi, Longit, 4, 24, 22, lat. 45, 41, 52, Elevazione as-oluta, 14,346 pie-di (-econdo Deluc), 14,456 (secondo Pietet), 14,146 (secondo Schuckburg), 14,700 (seconda Samoure), e 15,793 (secondo Tralles). Essa è 11,532 piedi al di sopra della valle di Clamouny : il raggio del suo orizzonte è di 68 l. di 2,000 tesc. Fu ascesa, per la prima volta nel 1786 , da D. Pacard; nel 1787 da Saussure; nel 1788 da Bourrit, e nel 1802 da un Losannese e da un Curlandese. Prima del trattato di Parigi del 20 novembre 1815 dava il nome ad un dip. francese, formato della maggior parte della Savoja.

Montagasana, b. dell'Alvernia (Puy-de-Dome), a 4 l. S. da Billom, e 4 l. da Ambert 3.

MONTROISON, h. della Fr.-Contea (Alta-Sao-na); c. l. di cant. e circond. di Vesoul 3, da cui è dist. 5 1 S

Mustranson, citta del dip. della Loira, ant. cap. del Forese, sul Recize; c. l. di pref., x; 4,703 abit.; trib. di pr. istanza. Man. baronides Adrets, capo de Calvinisti. Vi fan capo le strade da Lione, Clermont-Ferrant e Roanne. Pagansi da Parigi poste 61 1/4; a 15 leglie S. O. da Lione, e 114 da Parigi. ( di-t. legale 443 chilom. ) Long. 1. 42. lat. \$5. 32.

Moaraos, pic. città dell'Augemese (Clsarente); c. l. di cant. e circond. d'Augemese (Rene, da cui é dist. 6 l. E., e 3 l. dalla Rochefeucauld Q. Minuere di piombo e fucise. Montaux, b. del Delfinato (Droma), a 5 l. N. da Sault, e 4 l. dal Buis . — Altro, nel Comminge (Alta-Garonna), a 2 l. O. dal

Mis-d'Azile, c 4 l. da Rieux O.—Altro, nel Poitou (Une Sevre), a 2 l. E. da Theu rrs C.— Ultro, nella Linguiadora (Aude), a 4 l. N. O. da Narbonna, ed 1 l. da Lezignau O. Mont-Cens , pic. città di Borgogna ( Saoabit; c. l. di cant. e circond. di Autun, da cui è dist. 4 l. S. Com. di bestiami e di car-hon fossile; fouderia di canuoni. Bella man.

di cristalli MONT-CERIS. Vedi CENISIO (Monte). MOSTCHAMP, b. della Normandia ( Calva-dos ), a 4 l. N. E. da Vire .

MONTCHATON, villaggio della Normandia (Manica), ad 1 l. S. O. da Contances . Момт-Дагрини, pic. piazza forte del Del-finato (Alte-Alpi) ◆ , sopra un monte sco-scos, e quasi circondato dalla Duranza , a 3 l. N. E. da Embrun. Luigi XIV la fece fortilicare nel 1693.

MONT-DE-MARSAN, città di Guascogna (Lande), sal Midouze, c. l. di pref., ◆ ><, 4,200 abit., trib. di pr. ist.; deposito del com. di Eaj mua pe' vimi ed acqua-vite; fabbr. di panm, coperte e tele da vele, e concie. Fiere d'on g., il martedi dopo S. Martino, dop l'Epifania , il 4º martedi di marzo , ed il º martedi di maggio . Vi fan capo le strade da Bordeaux e Bajonna. Pagansi da Parigi poste 96 3/5; a 10 l. N. E. da Dax, e 180 da Parigi (dist. legale 702 chilosu.) Long. occ. 3. 4. lat. 43.

Montoiona, ant. città della Picardia (Som-

ma), sopra un' eminenza, @ > 4,117 abit., c. i. di sotto-prefi, con trib. di pr. ist. e di com. Il territ. produce grano ed abb. di le-stiami, hutirro e volatiti; com. di grani, le-gumi, bestiami e carbou fissile; falbr. di

gunt, bestiami e carbou fisuile; faibbr. di calze, sie, prunella, berretti e expelli; si g l. 8. E. di Amiena, e a N. da Pareja Loug-ce. e, 13. S. l. s. 14, 59, 65. 75. Morr-Doa, uno de più alti monti d'Al-vernia (Puy-de-Dune), al 8 l. 0. da Chr-mont, di 5,868 piculi d'elevazione. A eque ministali molto sulheri, che verguon dal Puy-dell' Angle, che n' è distante i l. se; a 7 l.

ds Clermont-Ferrand @

Munt-p'Oa o Mours o'Ozo, monte pres-1) la Saona (Lionese), cel pe suoi formaggi di capra; prod. grano e vino; ad a l. c mezzo N. da Lione .

Montnouserau, pic. città (Loir-e-Cher), Vendome, da cui è dist. 6 L. N. O. Com. e

falshr, di saje. MONTE-ACCINION, famous fortezza in To-

scana, ora rovinala, nel Fiorentino, vicino a Barberino di Mugello. Apparticue ai conti MONTE-APPLANTS, castelluccio in Tosc., nella

prov. superiore Sancse, sulla strada da Siena a Massa Montaeotas , h. della Normandia ( Ma-nica ) , ② ; 2,427 abit.; com. di hestiami ,

grano, munteca e sevo; e. l. di cant. e circond. di Valognes, da cui è dist. 1 l. E. Montrecativoti, pie. luogn in Toscana, nel

Piorentino, vicino a S. Ministe. MONTREARDO, fortezza in Toscana, nel Fiorentino, vicino a Percia, sopra i confini del

Fiorentino, vicino a reveza, sopra i comun oci Lucchose, con potestà. Er persa d'asselto dallo Stroz-zi nel 1534. Long. 8. 20. 15. lat. 43. 51. 18. Montre-Cassion, Monte Cassimus, mont fim. d'Italia, nel r. di Napoli, e nella Terra di Lavoro, alla di cui sommità trovasi la celch. alib. dello stesso nome, ove S. Eenedetto inalitui i religiosi del suo ordine, e vi mori nel 543. Chiesa magnifica ornata di sorpren-denti pitture del Solimena e di Luca Giordano; a 9 l. N. da Gacta. Long. 11. 25. lat. 41. 35.

Mogrecastett, cast dinito, in Tosc., nella prov. sup. Sanese, vicino a Mautalla-no.—Idem, terra assii pop. di Tosc., uel Pisano, vicino a Sillano. Cadde in nsano de Fiorentini verso la metà del 15.º secolo. Vene di marcassita color d'oro nelle vicinanze.

MONTECATINI, villaggio e patesteria in Tosc. nel Piorentino, in Val-di-Nievole, verso il Pistojese. Vi si trovano nel piano, a 2 miglia, i celebri bagni del suo nome di acque termali e minerali, in una campagna len coltivata con begli edifizi. Long. 7. 27. 31. lat. 43. 53. 53.

Mostecatus, desto di Val-di-Cecina per dimostrectum, acus on variantectum per un stringarcho da quello di Val-di-Niccole, cast in Tosc., nel Pisano, in luogo enimente, che domina la Cerina. Fu presi di Fiore-tui nel 1/27. Long. 7, 5, 16, 1st. 13, 23, 36. MostreCavo, mont, d'Italia, vicino a

Rossa, che fa parte dell' Appennine, ed ha 488 tese di elevazione sul livello del mare. Mestreen, popoi negri dell'interao del-l'Afr., all' E. della costa d'Angola. Essi na-no di limarsi i denti per renderli più aenti, e di fassa delle cicatrici sulle guancie; il loro com. cogli Eur. consisteva nelia vendita degli

schiavi. Монтисско, b. del duesto di Modena, a 4 legle S. E. da Parma, e 3 l. N. O. da Вегра. L. da. 8. 2. lal. 45. 44. Монте-Сению. Vedi Cavisto.

MONTROENBOLL, villaggio in Tosc., nel Pisano, in un poggetto. In vicinanza si trova-no gli ant. e famosi bagni a Morba.

Mostcon, pic. città (Tarn-c-Garonna) ♥; 2,705 abit.; c. l. di cant. e circond. di Castel-Surrasin, da cui è di-t. 3 l. S. E.

Mostremesex, b. (Douls ), presso San Ipp liteo; fabbr. di laveri di ferro ed accisjo. MONTECHIANO, b. del Piemonte, c. l. di masdamento e prov. d'Asti , da cui è dist.

4. L. N. N. O. 800 abit. Моктеснило, pic. casale in Toscana, nel Pisaoo, vicino a Forcoli. Fu preso e luucia-

to da' Fiorentini nel 1362. Morte-Casto, pic. città di S. Domingo, a 25 L E. dal Capo-Francesc. I Isola sulla

Costa N. O. di S. Domingo, che fa parta del gruppo de Sette-Fraielli , all' O. della Gange. - Isoletta dirabitata della costa occiddi Toscana, vicino a Gianuti. Lat N. 42. 20. 26. herg. 7. 57. 57. Chiamavasi anticamente O. laja.

MONTE-DI-BREAKZA, CORTE. del r. Lomb. Ven. nel Milanese, che si estende dall' E. al N. al di qua dell' Adda. Essa è un apprepato di anene, deliziose e tertili collinate, adorne di magnifici palazzi e di belle ville, luguate dal Lambro, dall'Adda e da molte fontane: moltre sonovi diversi lagbi pittorescamante situati, ed abb. di delicati-simi pesci. Il frumento, il vino e la seta che quivi raccolonei sono della miglior qualità che produce la Lombardia.

MONTEFALCO, Mons Federaris, città d' 1t. negli Sauti-Pontifici, posta sopra un'emineu-za, a 6 l. N. O. da Spoleto, Long. 10. 15. lat. 42. 58.

MONTE-FALCONN, Vernon, piccola città del Frinli con castello, a 5 l. N. O. da Trieste-Long. 11- 15. lat. 45. 58. Moste-Fer-cose, Falisca, pic. città episc.

degli Stati-Ecclesiastici, sopra un cumuenza, vicino al lago di Bolsena, in un territorio assui fertile, e che produce il tanto rinomato Moscato di Monte-Fiascone, detto anche il vino d'Est a cagione d'un avventura secuita ad un Alemanno, che per la troppa quantità bevutane vi mori; a 5 l. S. O. da Urvieto, N. O. da Viterle, e 18 N. O. da Roma Long, g. 42. 14. lst. 42. 32. 15. Monte-Fitappo, forte di Tosc., sopra una

cumanza vicuso a Porto-Ercole, del quale è

come le cittad.; fu preso degl' Imperiali nel 1712. Long. 8. 45. lat. 42. 25.

MORTEFOLLORICA , castello in Tosc. , nella orov, sup. Samse, verso Montepulciano, di circa 100 case. Fornace di vetri. I poveri si occupano nel rivestire i fiaschi.

MOSTEPOSTE-Da-Lessos, antica città di Sp., nella Galizia , in un territorio fertile ; a 10 1. N. O. da Orense.

MONTE-FOSCOLI, cast. di collina in Tosc., nel Pisano, vicino a Capannoli; aria luona, e passahilmente popolata. La contessa Matile passiminente priposita. La controla madi-de lo dono nel 1101 a Griffi, nobili pisani, Nel secolo 13.º lo presero i Fiorentini. Mesta-Fuscoto, b. del r. di Napoli, prin-cipato ultriore, a 3 l. S. e. da Benevento;

quivi risiedeva una volta il gov. della prov.;

ora è c. l. di sotto-intend. MOSTR-GARGARO, O MONTE S. ANGELO, cel. catena di montagne del r. di Napeli , nella Puglia, che forma come un appoggio agl Appennini. Essa e formata da un gruppo di monti e colline, che si estendono 15 l. in lungh. e 9 in largh.; le soe valli, che son fert. ed amene, vengono abbellite da più città e villaggi, e la popolazione delle medesime ascende a 70,000 abit. Maniredonia, c. l. Mostrecanori, castello qua i distrutto in Toscana, nel Pisano, preso da Fiorentini

nel 1361.; vicino a Caporciano. Mostraciovi, cast, in Tosc, nella provin.

inferiore Sanese.

Monteceanna, villaggio del Piemonte, a a l. S. O. da Biella. Montrecauso, villaggio di Corsica, c. l. di cunt. e circond. di Corte, da cui è dist.

7 I. N. O. Bastia .. Monrecupt, cast. direto in Tosc., nella prov. superiore Sanese, vicino a Montalhano. MORTECUT, vi sono tre villaggi di tal nome

nel dip. del Gers; uno ad una lega da Auch o , un altro a 2 l. da Mielan o , ed un terzo a 2 l. da Plaisance o.

MPRTE-LGROSO, pic. luogo fortificato d'Italia nel principato di Lucca, dist. una 1. da Massa. Montretan, b. d'Augiò (Maina-c-Loira), sulla Loira, dirimpetto a Champtocé, a 4 l. S. O. da Angers, ed 1 l. da *Ingrande* 4.—Altro, Angiò (Majenna), a 4 l. S. O. da Lavol .

Mostersoacson, antico castello diruto, in Tosc., nella provincia sup. Sancse, vicino a Montalbano.

MONTRLATERONS, pic. castello in Toscana, nella prov. inf. Sanese, virino ad Arcidosso. MONTEL DE GELA , b. dell' Alvernia (Puy-

MONTELOS-GELA, D. dell Alvernia (Puy-de-Dôme), a 10 L. O. d. Riom, e 2 L. ds Aluxace Q. Creuse. Vetreria. Monte-Luons o Bir-na, pic. ed antica citis vesc. del r. di Napoli, Calabria ulter., presso al golfo di S. Eufemia, una delle più perso al gono di con Grecia sotto il nome d'Ippona. Essa sofferse notabilmente pel tremuoto del 5 febbrajo 1783; a 10 l. O. da Squillace, 4 E. da Trop a, e 5 N. O. da Mikto, Long. 14, 24, lat. 38, 45. MORTELEGER, b. dello Stato-Romano, a 3 l.

Mustalina, b. del Delfinato ( Droma ) , a a l. da Valenza . - Idem , villaggio del

Brosse (Ain), ad 8 L S. da Bonrg, e a da Meximieux @

Montélimant, città del Delfinato (Dromu).

mogressiant, ruta dei Deumard (Droma), con una ant eitladella, d m 15,864 abit; s c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Territ. abb. di grani, legumi, frutti aranci, olivi, gelai e laciti da seta; com. di berretti; con-cie, filatoj di cotone, e di laua, e fabbr. di saje. In un' amena situazione ; a 10 l. S. da

Valenza, Loug. 2. 25. lat. 44, 33. 38. Montalon, b. di Borgogue (Saona-c-Loira),

a 2 l. O. da Autun . Cartiera, Morrato po , cast. in Toscana, nel Fiorentino, con potesta, dipendente da Empoli, al-l'imboccatura della Pesa nell'Arno; 1,200 abit, Quivi e nelle vicinanze molte fabbriche di vasi di terra cotta Fiera, lun., mar e mer.

dopo la triza domenica di luglio, Long. 7. 41. 31. lat. 43. 46. 6. MONTENAGRO, pic. luogo in Toscana, nel

Pisano, sopra una pendice, nella valle a cui da il nome. Ivi vicino è una casetta che si supone la casa paterna di Papa Engenio III della famiglia Paganelli , già signori di Montemagno.

mageo.

Mostra-Marano, Mons Marantis, città pop.
d'Italia, nel r. di Napoli, pr. ult., sul ti.
Calore, con vene sulle, di Encevento, da ci.
é dist. 6 l. S. E. Long. 12. 42. lat. 40. 53, Monte-Maron o Noro, città del Portogal-lo, nel Alentejo; a 6 L N. O da Evora.

MONTE-MATOR O VELEO, pic. città del Portogallo, prov. di Beiro, in un territorio fert., a 4 l. S. O. da Coimbra.

4 l. S. O. ca Commun. Монте-Місилю, comunità in Toscana, nel Piorentino.

MOSTREURLO, comunità in Tostana, nel Fio-rentino. Long. 7, 42, 56 lat. 43, 55, 56. MOSTREAT, b. della Maina (Majenna), a 4 l. O. da Majenna, ed 1 l. da Ermee . MONTENDRE, b. della Santogna (Charente-Inf.), • ; 852 abit. ; c. l. di cant. e eirrond, di Jonzac, da cui è dist. 5 l. S. Sorgenti mi-

Montaszon, prov. presso alle Bocche-di-Cattaro, origin rismente turca, di 150 miglia quadrate di Germ. d' estensione; dividesi in 5 cantoni : Katunska , Rieska, Pierivask , Liersanska e Czerniska. Pop. 58,732 cattolici gre-ci, bellicosi e feroci, de quali 14,683 militari, compresi i villaggi alle ti. Il pacse è attornialo da monti, prodoce frumento, grantur-co, vena, legom, bestiami, butirro, for-maggi, legoa ec. Non vi son città, ed il le-Cettigna.

MONTENERN, cel. santuario della Vergine, dist. una l. e mezzo da Livorno; magnifico tempio ricco di marmi. Il colle abbofida di piante rare, ed è stato uno de primi luoglii do-ve due de restauratori della hotanica, Luca Ghini e Luigi Anguillara abbiano fatte le loro ricerche. Dalla parte del mare è quasi tutto di Gotho pero con molto Ariento. del monte Nero fino alle spiagge della Cecina si pesca il corallo rosso, cise si lavora in Livorno, ma non è tauto grosso quanto quello di Batharia. Magnifiche e deliziose ville di Livornesi. Bella veduta.

MONTENERO, pic. cast. in Toscana, prov. inf. Sancse y vicino ad Arcidosso.

Monta-Perioco, Mons Pelonus, città epise, del r. di Napoli, nella Basilicata, a 6 l. E. da Acerenza. Long. 13, 58. lat. 40, 50. Monte-Panduro, la più alta nomitagna dei Pircuei, 10,578 piccli al di sopra dei livello

del mare.
Moste-Pilato. Fedi Pilato (Monte).
Moste-Pulciano Mone Pulitimus, città veec in Tosc., nel Fiorentino, secondo vicaria-

se in Luce, nel Forenthra secondo vicariato di Valdeliana, sii, fra Chinai e Pienza; pop. Gyore abil. Molle famiglie nobili. Vino ci, patria di Angelo Polizzano e del cardicia di Cardina di Cardina di Cardina di S. 1/1 E. da Firvan: Long, 9, 25, 1st. 13, 5, mercato il giovedi. Evero 30 apr., 28 aputo, 7, sett., e luucili dopo l'ultima d'unenica di settendive.

моятвальност, ріс. Інодо di Токс., nel Fiorentino, vicino ad Empoli. Моятваси, саяк е potesteria in Tokc., nel

Fiorentino, verso il outline.

Mosta-Rasta, città di Sp., nell'Aragona, ad Xiloca, a 10 l. N. O. da Tervel, e 16. l.

S. E. da Calatajuil.

Monte-Realt, città di Sicilia, a 2 l. O. S.
O. da Palermo. Long. 11. 6. lat. 38. 10.

Co da partino. Lang. 11. 0, Br. 38. 10.

Mowtranue Furt-Yoson, Condute, città del Galinece (Senna-Galinen), fra Sente MeBell Galinece (Senna-Galinen), fra Sente MeGalinece (Senna-Galinen), fra Sente MeGalinece (Senna-Galine), fra Sente MeGalinece (Senna-Galinece), fra Colora

granti, men, di porcellane e majolica; el. di

caut. e circond. di Fontain-fellen, di coi di

dist. 51. E., e. 18. S. E. de Parigi. Firra di

2 g., 22 nov. Il duca di Burgena vi Ei assassiano nel 1419, sol ponte. Nel 1814 batt.

for Francosi e giu allent. Long. e. S. Intiru

for Francosi e giu allent. Long. e. S. Intiru

dinc 48, 20.

Mostrear, b. della Borgogna (Sionn-e-Loira), c. l. di cant. e circond. di Loulums .

da cui è dist. 2 l.

Monteaur (San Carlo di ), porto e fute settentrionale, sulla costa N. O. dell'Amer., con uno stabilimento Spagunolo, Pop. Goo abit. Long. occ. 124. 2. lat. 36, 35. 3o.

Mostaast, pic città di Sp., nella Galizia, sopra un mente. Moreauccioni, cast. in Toyo, , nella prov.

FID. Saucse, anticamente fortificato, sulla strada regia da Firenze a Siena, compreso uella ginrisdizione civile e criminale di Siena, da cui è dist. leghe 2 1/3.

MONTRON-GRIFFORT, b. in Tosc., sopra un

colle; mercato il giovedi. Монтивоні, ріс. luogo, in Tosc., nel Sa-

Monteagu, grosso longo del Patrimonio di S. Pietro, ad S. I. N. da Roma. Sonovi delle camere sotterrance ocnate di antichità.

Morra-Rorosno, east. pop. in Tosc., nella prov. Inf. Sanese, sopra i confini del Volterramo, con potestà dispendente dal vicario ragio di Massa, dalla quale è dist. 3 l. Cava d'alume. In un bosco vicino vi è una grotta, da cui esce in certi tempi un vento impetuoto.

MONTESA, fortissima città di Spagna, nel r. di Valenza, a 1 l. O. da Xutiva.

MONTE-SAN-BERNARDO. Vedi BERNARDO (S.)

MONTE-SAN-GIOVARNI, Villaggio del r. dei Passi-Bassi, perov. di Branselles, fam. per la

Paesi-Bassi , prov. di Brusselles , fam. per la Vosgrex ; Tom. II. gran hatt, del 18 giugno 1815, nella quale i Francesi contambat de Bomparte fureno interamente socialiti degl' lugaci e Prossiati soto gli ordini d' generali Wellington e Bucher. Questa nattagha decres della serte di Bomaparte, Fech Warnelow.

Morra-Sax-Savino, terra in Tose, nel Fiorentino, sopra un'eminenza, con vicario regin, che è mo de sa della Valdichiana; pop. 2,000 abit. Piera 11 nov., mercato il mercoletti.

ledi.
М мтк Santa-Maria, b. degli Stati-Romani, ad 8 l. N. da Peregea.
Момтк-Santa-Maria, ant. feudo de' Marche-

MONTE-SANTA-MARIA, ant. feudo de' Marchesi Borbon del Moute, riunito alla Tore. in forza del congresso di Vienna, nel Fiorentino.

Morre-Sarr' Ascato, Fedi Ascato (S.), Morre-Sarr' Ascato, committé con east, nt Milances (Lodigiano), r. Lomb- Ven., presi al luogo ove nel magion Lambre sarricas il minore ossia il Lambrello. Il cast, fu con grande spoe latto fabbracer da Beatrica della Scala, moglic di Bernalo Viscouti, signore di Milano, probabilmente sulle rovine del

vecchi i famoso cast. di Congrosso.

Mosta-Clanos, Fedi Villa-Vicosa.

Mosta-Sconaro, cast. in Tosc., nel Pianiodist. circa 1 I. dalla Cecina; in collina, sufficientemente popolato, el aria passabile. Longitudine 7, 17, 41, Ial. 43, 19, 49.

gitudine 7. 17. 41. lat. 43. 19. 49. Moste-Saatso , inaddictro c. l. dell'ordine de Serviti , in Tosc. , nel Fiorentino , dist. 2 l. da Pirruze. Mostessas , villaggio del Comminge (Alta-

MONTASPAN, villaggio del Comminge (Alta-Garonna), a 2 l. E. da S. Gaudeuzio, e 2 l. da St. Martory. Montaspantott, villaggio e potesteria, To-

st., nel Frenchio, Yillaggo e preserva, Joseph set, nel Frenchio, File Empoli e Firenzo. Nel territorio nulti testacci, e sorgenti d'acque calde, una delle quati, detta il logguo alle Mundriole, scatariace con impeto di sotterra. Morresqueze, b. dell'Agenses (L4-e-Garoma), a 3 l. O. da Agen, ed 1 l. da Por-

roina), a 3 l. O. da Agei, ed 1 l. da Porto-Smita-Haria Ø. — Altro (Tarne-Garonna), a 2 l. da Moissac Ø. Montesperie-oe-Larnacats, città della Linguadora (Alta-Garonna), ad 1 l. N. O. da

Fillefraiche 3.
Most sociele 3. Mont de la Linguadon (Alta-Garonia). Man, di ravi e dergineti, fabbr, di salnitro e cappelli 3 c. l. di cante circond, di Murt, da cui è dist. 8 l. S. O.,

12 S. O. da Tolosa, ed i l. da Rieux.

Morresquos, b. dell'Armisquae (Gers),
c. l. di cant. e circoud. di Maunde 🔾, da
cui è dist. 2 l. N. O.

Mistarious-Moines, b. del Borbonese (Allier), 🕳 ×; 333 ahil.; min. di carbon fos-

sile; c. l. di cant. e cir. di Moulins, da cui è dist. 7 l. S. O., c6 l. N. E. da Montmarault. Mostravanent, terra grossa, ricca e pop., e potesteria in Tosc., nel Fiorentino, nel Valdarno di Sopra; vicino a S. Giovanni. Long.

9. 4: 16. lat. 43. 31. 38.

Moxravaso, commità in Tosc., nel Pisanu, esperta di mucchie e pasture. Montevaso era nu forte cast., di cm si vedono le vestigia. Mercato, giovedi.

Mosta-Vanda, Mons Viridis, pic. eittà e-

pisc. del r. di Napoli (Principato-ulteriore), a 6 l. N. E. da Conza, sull'Utanto. Montevente, potesteria in Tosc., nel Pisano,

Mesteverrolial , b. in Tose , vicino a Peacia; mercato il venerdi ; fiera 20 21 22

sett. Long. 8. 30. 57. lat. 43. 51. 45. Montryattunial, pic. lingo in Tosc., nel Fiorentino, al di la della Nievole, potesteria

di Montecatini. Monte Video, città assai consid. del Paraguay , sulla riva sinistra e verso l'imboccatura della Plata, a 60 l. E. da Buenos-Ayres. Popolazione 15,000 abrt. Long. ecc. 58. 34. 45. latitudine S. 34. 54. 48. Adjacenze incolte.

Montevitozzo, feudo in Tosc., prov. luf.

MOSTFAUCOR, pic. città della Sciampagna Mosa), c. l. qu cant. e curcund. di Mont-( Mosa ), c. l. ai cant. e curcund. di Mont-medy, da cui è dist. 8 l. S. U., e 2 l. da Varcapies-en Argenne . - Altra , Angio 

1. dall' He en-Jew duin .- Altro , Alvernia , (Puy-d-Dôme), a 1 l. N. E. da Clerment . — Altro, Périgord (Dordopas), a 31.0.

da Belvez, e 2 l. da Memparier . MONTHLANGUIN, Dic. citta dell'Agenese (Lot-Garonna), 3; 5,365 abit.; c. l. di cant. e-Garcana), 3; 5,365 abit.; c. l. di cant. e circund, di Villeneuve-d'Apen, da cui è di-

at 41. N. E., e 9 N. N. E. da Agen.
Moarsont, pic. città d'Armaguac (Gers),
a 41. S. da Fleurusce 3. — Aitra, Guarcogna (Lande), c. 1. di cant., a 3 l. L. da Daz . MONTPURT, cast. a 5 l. S. da Bregente, nel

MONTFORT, pic. ma forte città dell' Ol., a 3 L. N. O. da Utrecht, sul fi. Yssel.

MORTFORT-L' AMAURY , pic. città dell' Isoladi-Fr. ( Scans-ed-Oisa ) , . , 1,758 abit. Com. di gram, frutti, vena, calze, cavalli e ber-retti; c. l. di cant. e circond. di Versailles, da cui e dist. 6 L. O. , e 10 S. U. ila Parigi. MOSTFORT-LA-CANNE, città di Brettagna (Ile-

Avilaine), sel Mein, 🐧 1,200 abit; eldi sotto pref., tib. di pr. is., a 5 l. O. da Rennes. Acque min. Long. occ. 4, 17, lat 48.5. Montron-La-Rotager, pic. città della Mai-

na (Surta) , presso l'Huisne , alle laide d'un monte ; c. l. di caut. e circond. del Mans, da eni è dist. 4 l. N. E., 5 l. S. O. dalla Fer-MONTPORT-LES-DAX, b. di Guas egun (Lam-

de) , c. l. di caul. e circond. di Dac , da cui è dist. 4 l. e mezzo.

MOBIFORT OUR RILLE, b. della Normandia (Enre), c. L di cant, e curcond. di Pont-Audemer 4 , da eni è dist. 3 l. 8,

mer eg., sa cui e ust. 3 f. 5; Mustraux, cità (Gard), a 5 l. N. E. da Nimes, e 2 l. da Beascaire eg. Acque min. Mostroutland, b. della contea di Foix (Ar-riege), ad 1 l. S. E. da Foix, 4 S. da Pamiers.— Altro, Geascogna (Lande), a 2 l. E. da 5t.

Sorr O. Mus TGATE, pic, cit, dell'Ungh. Sup., con nna fortess a. Mimere d'alone. Com. di tabacco, di terro lavorato per la Moldavia e di potas-

sa per la Pellonia; a 25 l. N. E. da Johai. Mont-Ghelad, pic. città della Linguadora (Alla-Guronna), c. l. di cant. e circond. di Tolosa, da cun è dist. 4 l. S. e 3 l. da Vil-lefranche de-Lauragais .

Montgogian o Mongaugian, villaggio del Torcuese (Indre-e-Loira), a 6 l. E. da Chi-non, (d i l. da Sonia A aura .

MONTGONNERY , città d' Ing., cap. della contea dello stesso nome, in un'anena situazione, presso alla Saverna, a g. l. S. 1/4 O. da Herrburd, nel principato di Gallea. La contra cont. al N. con quelle di Denbigh e di Metales. rioneth, al S. con quella di Shrep, ed all'O. con quelle di Merieneth e di Cardigan. Pop 33,560 abit ; territ in alcuni looghi steri ed insalubre; able di moutoni e lanc, mine nali , pietre lavagne e pietre da calce ; fiomi

ablondantissimi di pesce.
Montcovarar, contes della Nuova-Yorck, negli stati Uniti ; pop. 20,000 abit. Cap. , Johnstown.

Montacamer, la della Normandia (Calvades ), a 5 l. S. 1/4 O. da Lisieux , e 1/2 L. da Vimentier O. Orna. Un signore di questo lucgo feri mortalmente con un colpo di lan-Cia, in un torreo, Enrico II, nel 1559. Montaullen, h. del Condomese (Gers),

a 7 L. E. da Mont-de-Marsan, e 5 L da Aogaro O. Mοντευτοκ , b. della Santogna (Charento-Inf.), a 2 l. S. E. da βιοπίτει φ; c. l. di cant. e circond. di Jonzac , da cui è dist. 7

1. S. E. Montnenui, h. della Sciampagna (Arden-ne); fablre di mezzo cristallo, sulla Mosa; c. l. di cant. e circond. di Mésières , da

cui è dist. 1 l. N. MONTERER, hogo nel dip. della Senna-o-Marna; liera di 2 giorni , 9 sett. ; a 2 leghe da

Tournan 3. Montnots, villaggio della Sciampagna (Ardenue), c. l. di cant. a circond. di Vouziere

4 da eni e dist. 2 l. c mezzo S. MONTHUMET, villaggio della Linguadora (Asde), c. l. di cant. e circond. di Carcassona . da cui e dist. 18 l. S. E., e 5 l. da La Gros

MONTHUREUX , b. della Lorena (Vosgi) , e. l. di cant. e circend. di Mirecourt, da cui è dist. 8 l. S. 1/4 O., 10 S. O. da Epinal, e 2 da Darney Q. Corde armoniche e berretti

MONTHUNTUN LES-GRAY, b. della Franca-Con-tea (Alta-Saona), a 2 l. N. da Grey . MONTIANO, potesteria in Toscana nella prov.

int. Sancse.

MONTICELLO, pic. castello in Toscona, con potesta, prov. ini. Sanese, vicino a Cinigiano. MONTICIANO, castello in Toscana, prov. sup. Sancie, mediocremente popolato, sopra un colle, ad i l. e un quarto da Chimedino, con potestà. MONTIEREBRER. Vedi MONSTING-ER-DER.

Mostreat, buon castello assai pop. in To-scana, prav. sup. Sancse, nella Val-di-Mersa sul pendio d'uni colle, potesti. Ar-a fredula e cruda, Vasti castagneti nei contorni. Antica mi-

niera il argento. Mostres-sun-Saux , città del ducato eli Bar (Moss), c. l. di cant. e circond, di Bar-le-Duc.

la cui é dist. 7 l. S., e 4 da Ligny . Vedi Taons Montiens. MONTIGLIO , b. del Picmonte , c. l. di manamento e prov. di Casale , da cui è dist. 5

leghe S. O. Montienac, pic. città del Périgord (Donks-

gna) , sul Vézère, 🐠 ; 3,295 abit.; c. l. d. cent. e circond. di Sarlat , da cui e dist. 3 l. N. Montiera, b. d' Angiò (Maina-e-Loira), ad 8 l. N. E. da Angers , c 2 l. da Bonge . MONTIGST, b. del Percese (Eure-e-L'ur), a 6 l. S. Q. da Chartres, e 2 l. da Ilhiers 3. - Altro , Picardia (Oisa) , a 3 l. S. 1/1 O. da Mondidier , e 2 l. da Saint Just 2. Oi-

as nonunier, e 2 1. na 3 ann Jua 3. Os-as. Care di pietre e castiera; forte edificato da Filippo-il-Bello. — Altro, Borgogua (Costa d'Oro), sull'Aube, c. l. di cast. e circond. di Chaidion-sulla-Serna 3, da cui è dist. 5 l. N. E. — Altro, in Borgogna (Costa di Oro), sell' Armançon , a 2 l. S. E. da Semur . Fucine. Montienv-La-Roy, pic. città di Sciampagna

(Alta-Marna), O ;; 1,040 abit., proso al-la sorgeute della Mosa; c. l. di cant. e cirtund. di Langres , da cui è dist. 3 l. N. Е. Моттъв, b. della Saotogna (Charente-Inf.),

a 2 l. S. da Saintes , e 2 l. da Pons . — Altro, Blesese(Loir-e-Cher), a 2 l. S. da Blois . MONTIBAT , b. della Linguadoca (Tarn) , ad Lézarde, a 5 l. N. da Alby, e § l. da Cordes ... Montivillians, città della Normandia (Seana-Inf.), 4; 3,793 abit., trib. di com. Com. di tele, cuoja , trine , man. di lana , panni e tabacchi. Cartiere , concie e illatoj di cotone. Piera di 8 g. , 14 sett. ; c. l. di cant. e cir-

Cond. d'Havre-de-Grace, da cui è dist. 9 l. N. E., 16 O. 1/4 N. da Roano, e 41 N. O. da Parigi. Long. occ. 2. 22. let. 49. 35. MONT-JAVOULT, Mons Jovis, villaggio del

Vessinese (Oisa), a 7 l. S. O. da Beaupréau, e 2 l. da Chaumont 3. Suprrha veduta. Mонтинан, b. della Linguadoca (Alta-Garon-

na), a 3 l. N. da Tolora Mont-Laun, pic. sittà della Linguadoca (Alta-Garmma), a 3 l. S. da Tolusa, e 4 l. da Ville-frenche-de-Lauragais . — Borga del Dellinato (Uroma), a 3 l. S. E. da Die . -Altro nella Linguadoca (Ande), a 5 l. S.

E. da Carcassona, e a l. da La Grasse Monte Evrope villaggio, Is.-di-Fr. (Oisa) ir. e cant. di Senlis ♠, da cui è dist. 2 l.
Mostrazers, b. dell'Armaguac (Gers), a 3
l. N. da Aire, e 3 l. da Nogrov ♠.—Altro, nello stesso dip., a 2 l. da Mirunda ♠,
Mustruera, pie cui dall'

Montanear, pic. città dell' Hurepoix (Senna-ed-Oisa), pressa Linas 🐠; a 6 l. O. da Corberi, e 6 S. da Parigi. Battaglia del 1:465 fra Luigi XI, ed il cante di Charolais uno dei capi della lega del lene pubbitcottom en gran-Morr-Leu, b. della Santagna (Charento-lif.), q » ; 650 abit; c. l. di cant. e cir-cond. di Juozac, da cui é dist. 7 l. S. E. Morr-Louis o Morr-Louis, b. del Torci-la Loira ed il-Cher, i della lega del bene pubblico Com. di grano.

nese (Indres-Loira), fra la Loira ed il Cher, ad 1 L E. da Tours 4. Com di vini.

Mont-Lous, pic. e forte città del Rossiglio-

ne (Pirenei-Orient), sopra un eminenza de Pirenei , 🍎 ; 313 abit. ; cittad. edificata da Vau-ban , sotto Luigi XIV. , nel 1681 ; belle ca-serme ; a 238 l. S. O. da Parigi ; c. l. di cant. e circond. di Prades, de cul è dirt. 7 L.S.-O. Long. o c. o. 10. latitudine 42. 30.

Most-Lugar, città del Borbonese (Allier) and Cher, ② pe; 4,719 aldt.; c. l. di sotto-pref, e trib. di pr. ist. Com. di grani, vini, e frutti. Fabb. di panui, trine, nastri, sije e stamine; a 15 l. S. O. da Moulins, Long-15. lat. 46. 22.

Monteuer, città della Bress (Ain), sul Sa-rame, cap. d'un territorio chiamato la Vulbonne, o x ; 3,259 abit. Com. di framento , segule , orzo , vens , grantur-o, canapa, refe e legumi. Fabbr. di nastri e gallorii. Fiere 11 gen. 3 g.; 11 apr., 2 g.; c l. di rand., e circond. di Trèvoux, da cui è dist. 6 l. E.

MONTMARAULT, pic. rittà (Allier), . \*; 1,206 abitanti. Com. di formaggi, petrami, chincaglierie, grani e frotti; miniere di car-bon fossile; c. l. di cant.', e circondario di Mootlacon, da cui è dist. 7 l. N. E.

moortugus, ca cut e ust, 7 L. N. E. Moortugurs, due bropfu della Normandia (Manica), uno a 2 L. S. E. da Carentau, e 4 L. da S. Ló 3 J. Faltro, c. L. di caut. e rire. di Coutarce 3 d. da nie dist. 2 L. S. O. Mustingurs, Normandia, a Marti, o Mus Marty. rum, villaggio, Is.-di-Fr. (Senna), sopra un

colle, al N. di Parigi Montmann, b. del Delfinato (Alpi), a 3 L niosinaca, n. dei Deiman (App), à 31. S. O. da Gap, ed i l. da Veyne D. Altro-nella Linguadoca (Ande), a 2 l. N. O. da Castelnaudary D. Altro-uella Sciampagua (Marna), c. l. di cant. e circond. d' Ep raay

, da cui é dist. 3 leghe S. O. Mont-Mint , pic. ma forte città del paese mort-mader, pic, ma notre città del passe Messino (Mssa) sul Cher, divisa in alta e bassa, Mi, 1,717 abit. e. l. di sotto-prei: e trib. di pr. ist., ialoir. di cappelli e berretti, e cure e panni i a pl. S. E. da Sedan, e a 2 N. 1/1 E. da Bar-le-Duc, 68 S. E. da Parigi.

Moxrantan, città una volta fortissima del ducato di Savoja (Stati-Sardi), con boon castello, su l' Isera. Pop. 1,200 abit. I Francesi gvendola presa nel 1700 den dirono le sue fortificazioni. Mont-Minut, pic. città del paese di Dambes (Ain), sulla Saena, @; 1,629 abit.; a 2 l-N. da Villefranche, Fiera consid. di 8 g., 9 set.

MONTMETARE, b. del Delfin ito (Droins), # 3 I. S. da Valenza .. MONT-MIRAIL, pic. città del Percese (Sarta).

Com. di ferro, e labbe, di cristalli i sopra un'ecomenza. C. l. di cant. e circo dario di Moners, da cui è dest. 10 l. S. E., e 5 dalla Ferie Bernard .

Mostunat, b. (Droms), a 3 leghe N. da Romana Altro, nell'Albigose, c. l. di cant, e circond, di Gaillac A, da cui è dist, 2 l. MOXTNIBAL, pic. citla della Bria (Maria), → ; 2,151 abit. Batt. del 1814 fra Fr. е gli allenti. Be lavori d'acciajo. Mercati consid c. l. di cant, e circond, di Epernay, da cui e dist. 7 1. S. O.

MONTHERAY-LA-CHATEAU, villaggio della Fr. Cont. (Jura), c. l. di cant. e circond. di Dile

o , da cui e dist. 4 L N. MONTHORNON O MOURMORRON, villaggia (Val-chiusa), c. l. di cant. e circond di Curpren-travo , da cui è dist. 3 l. E. N. E. MONTMONRAU , b. dell' Angomese (Charente) ,

I. di cant. e circond. di Barbezieux , da cui d dist. 5 l. S. . . 3 l. da Blourac .

Montagaracy-Bastrony, piccola città di Sciumpagna (Aube), ad 8 l. N. da Troyes, e a l. da Brienn. O.

MONTHORESCY-ENGREEN, pic. città dell'Isola di-Fr. (Senna-edOisa), sopra un' eminenta, presso ad una valle amenissima e fertile in frutti , 3 ; 1,800 abit. ; c. l. di cautone e circond. di St Denis; da cui é dist. 2 L N.,

c 4 N. da Parigi. Mostuogittos, città del Poitou (Vienna), sul Gartempe, 3; 3,100 abit; sotto-pref. e trib, di pr. ist. Autico tempio de Drui Cartiere; a 10 L. S. E. da Poitiers, 16 N. da Limoges, e 98 S. O. da Parigi

Montmonin, b. (Puy-dc-Dônic), press Billom.—Altro, Delfinato (Alte-Alpi), ad 8 l. S. O. da Gap , e 3 l. da Serrer 3

Montona, pie, città (Loir-e-Cher), . concie, sul Loir; c. l. di cunt. e circond. di Vendôme, da cui è dist. 4 l. S.—Grosso b. di Brettagna (Loira-Inf.), a 4 l. O. S. O. da Savenar . Pop. 3,000 abitanti.

MONTOLIEU, b. della Linguadora (Aude) Man, di panni e majolica ; fucine ; a 5 leghe N. O. da Carcassona . Montona, pic. lungo in Tosc., nel Fioren-

tino, nel vicariato di Rocca S. Casciano. Montopola, cast in Tosc., nel Fiorentino, sopra una collina; ant. frontiera de Fiorentini Fiera 28 29 e 30 settembre; mercato il lunedi. Long. 8. 25. 52. lat. 43. 40. 25.

Monrosciati, pic. lungo in Tosc., nella provincia inferiore Sanese; ha 120 fuochi coi comunelli di Monteano e Cotone. Montonsajo, piccola terra in Tosc., nella

provincia inf. Sanese. Montou anois, h. del Poiton (Vandea); a 6 l. N. d. Fontenay , e 2 l. da Pouzauges 3. Montrellica, una delle più belle città d Francia , non molto antica , nella Linguadoca-In'., sopra un'eminenza, sul Merdanson, e vieno al Lez. Nel 2.º secolo altro non era che un pic. villaggio, che fu accresciuto delle rovine della città di Maguelone, il vescoro della quale vi fu trasferito nel 1536, @ ×; 33,692 abit.; cittad., univ. fam. per la medicina e società per le scienze, cretta nel 1706. C. l. del dip. dell'Hérault. Corte reale da cui dipendono i trili. di pr. ist. e di com. de' dip. dell' Aude , dell' Aveyron , dell' He-rault e de' Pirenci-Orientali ; accademia ; c. L della 9.º division militare ; collegio reale. Questa città possiede il primo giardino botanico che esista in Europa, e bell:ssimi edifizi Ammirabili sono gli acquedatti, la piazza del Peyrou, la scuola di medicina e la sala d'anatomia colle figure anatomiche in cera del celebre Fontana. Narcisa, liglia del celebre Young, è quivi sepolta. Il suo territorio è risoperto di viti e d olivi. Gr. com., singolarmente in verderame, vetriolo, acqua-forte, acqua-vite, spirito-di-vino, profilmi, liquori, prodotti chimici, panni, lana, seterie, co-perte, mossoline, vini cotti, frutti olive, olio d'oliva, agrumi, si letti e cuoja concie. Fiere d'u e o aprile al Ponte Giovena'e

le strade da Narbona e Nim Parigi 68 poste e 3 quarti. I

suo clima e le sue medicine vi attirano i forestieri. Patria di S. Rocco, nato nel 3.º secolo, del pittore Sebastiano Bourdon, di La Peyronie, Bernier, Castel e del luogote nente-generale Montealm. Vantaggiosamente situata pel com., vicino a Cette ed al canale di Linguadoca, a 2 l. di distanza dal mare, e circundata di deliziosi giardini, di vigne e d'oliveti; a 12 l. S. O. da Nimes, 23 N. E. da Narbona, 14 S. O. da Arles, e 186 S. 1/4 E. da Parigi (dist. legale 752 chilom.) Long. 1. 32. 25. E. lat. 43. 36. 16. N M. wiressen, villagrio, sopra una collina, (Puy-de-Doine), a 3 l. N. E. da Clermont,

(Physical Points), a 3 l. N. E. da Ciermont, e mezza lega da Aigueperse ⊕. Montreanoux, h. delf Allier, a 2 l. O. da Doujon ⊕, e 3 l. N. E. da Bourbon. Mostreanoux, h. delfa Linguadora (Her-anlt), a 3 l. E. da Lodeve; 3,000 abitanti: fabbr. di tricots, saponi e liquori; a 2 l. da Gignac .

MONTPELAT, b. del Vivarese (Ardèche), c. l. di cant, e circond, dell' Argentière, da cui e dist. 3 L. S. E. ed 1 L da Thueyts Q .-Altro, Agenese (Lot-e-Garonna), c. l. di cant. a 4 l. N. O. da Agen, e 2 da S. Livrade di cant. e circond. di Montalbano, da cui è st. 6 l., e 2 l. da Caussade .-Altro Linguadoca (Gard), a 4 f. O. da Nimes, e 2 l. da Sommieres 3.

Mostriscox, b. della Normandia (Manica), a 2 l. E. da Contances 3.

MONTPONT, b. del Périgord (Dordogna ) sull'Ile, 3 se; 1,500 abit.; c. l. di cant. e circond. di Riberac, da cui è dist. 7 l. S. O. -Altro , Borgogna (Suona-e-Loira) , c. l. di cant. e cir. di Louhous Q, da cui è di t. 3 l. S. MONTRACKET, montagna nel dipart. della Costa-d'Oro, che produce un vino eccellente (Borgogna), a 2 l. S. O. da Beaure.

Most-Real, h. di Borgogna (Jonna) sul Se-rain, a 3 l. N. E. da Ava'on . B. della Beugesia (Ain) , a 2 l. N. da Nantua . -Altri nel dip. del Gers, c. l. di cant. e cir, di Condom 3, da cui è dist. 4 l. O.—Piccola città della Linguadoca (Ande), c. l. di cant. e circond. di Carcassona , da cui è dist 4 1. 0.

Mox-Rest n Movements (sola di), isola fertilissima dell'Amer., nel fi. di S. Lorenzo, di circa 10 l. di lungh. e 4 di largh. Clima salubre. Mont-Real, cap. Gr. com. di di ca-toro, d'orso se. Pop. 6,000 I. S. O. da Quebec. Long. occ.

> American eant, -a &

df

45. 46. 30. Most Repos, pic. città de (Ande), ad 1 l. O. d. V Linguadoca (Tarn).

Rouergue (Ave.

Montaisus, b. del Torenese (Indre-e-Loira) c. l. di cant., e circond. di Loches , da

cui è dist. 3 l. N. E.

59

si

P.

Montagou, città fortificata di Picardia con cast. (Passo-di-Calais), \$\infty \times \; 3,534 \text{ abit; e.} \]
l. di sotto-pref., e trib. di pr. ist. ; sopra un colle, presso al fi. Canche. Fabbr. di tele e birra , concie e raffinerie di succhero, Ficra di 8 g., la dom del Corpus-Domini; a 6 L. S. E. da Boulogne, e 15 N. O. da Parigi. Long. occ. 0. 5). lat. 50. 29.—8. del. 18.-di. Fr. (Senna), ad 1 l. N. E. da Parigi; 1,000

abit.—Villaggio, presso Versailles 🗸, dip. della Senna-cil-Oisa. — Altro, nel Poitou (Vandea), ad 1 l. S. da Fontenar @ MONTARUIL-RELLAY, Piccola città d'Angiò (Maina-c-Loira), sul Tonet; c. l. di cant. e

circond. di Saumur , da cui è dist. 3 L. S. O., e 76 l. S. O. da Parigi Montaevil-i' Ancielie, b. di Normandia Eure); 3, 950 abit.; a 4 l. S. 1/4 O. da Bernay, Cartiere.

Mouragox , b. della Svizzera , nel cant. di Vaud, fra Vevay ed il cast. di Chillon, pres-

so al lago di Giftevra. MONTREVAUD, pic. città dell' Angiò (Main

e-Loira). Fabbr. di fazzoletti, tele, fianclie e lanificio. C. l. di cant., e circondario di Benuprem , da cui è dist. 2 l. N. O. MONTREVEL, h. della Bresse (Ain), sul Ressouve; c. l. di cant. e circond. di Pontde-Vaux, da cui é dist. 5 l. S. E., e á l. da

Montaschano, piccola città del Torene-e Loir-c-Cher), sopra un'eminenza, presso al

Cher, •; 1,778 abit.; c. l. di cant. Com. di saje e droghetti. A 5 l. S. E. da Amboise, e 57 S. O. da Parigi. L. о. 1, 10, 141, 47, 20, . Можтанстив, villaggio e cast. della Sviz-zera, nel paese di Vand.

Montanooux, pic. città (Tarn-e-Garonna), a 15 l. E. 1/4 N. da Montabano ♠. Mont-Ricaun, b. del Delfinato (Droma), a 10 leghe N. E. da Valenza, e 5 leghe da

Romins 9. MONTROLLET, b. (Charente), a 4 L E. da

Confolens . MONTROND, h. del Borbonese (Cher), presso

A mando . MONT-Rose, piccola città di Scozia, contea d' Angus, all'imboccato del fi. Esk, a 15 I. N. E. da Edimbur E. da St. An-

dré. Long. occ. 4. 60. MONTROYYIKA, h dano), 6 L O. da Lion rsle 4 MONT-ROUGE , VI S. da

Parigi. MOST-ROYAL, for

XIV, sopra un al dalla Moselia, pr di Sponheim.

Mouraozinas (Avermal a 4

Fresnay, a 3 l. O. da Beaumont-le-Vicombe, c 2 da Sillé-le-Guillaume . Moar-Saur-Michel, cast. e fortissima città

di Normandia (Manica), edificata sopra uno scoglio nel mare, 2 l. N. da Ponterson 3, e 4 l. S. O. da Avranches, Long. occ. 3. 39. lat. 48. 38. 14.

MONT-SAINT-VINCENT, b. di Borgogna (Saonae-Loira), c. l. di cant. e circond. di Chalonssolla-Saona, da cui é dist. 8. l. S. O., e 2

L da Joney . Монтвации, piccola città di Sciampagna (Alta-Marna), sul Vingeanne, a 5 leghe S. da Langres Ф, e 73 S. E. da Parigi.

MONT-SAULGE, città del Nivernese (Nièvre) sso al Cure, c. l. di cant. e circond. di Châtean-Chinon , da cui é distante 5 L N.

E., e 4 L da Saulieu . Costa d'Oro. Monvieni, alta mont. della Catalogna che abh. di pietre preziose; a 7 l. E. da Mich. Montsonesto, h. d' Angiò (Maina-e-Loira),

sulla Loira, a 2 l. S. E. da Saumur . . . . Moaveves, b. (Majenna), c. l. di cant. a I. da Laval O.

Montuneccama, comune degli Stati-Sardi, l. di mandamento, provincia di Voghera. Mont-Vallane, collina, a 2 l. O. da Parigi, ed i lega da Newlly . sulla Senna. Questo calvario, composto di cappelle e rap-presentazioni della Passione, è stato reso alla ctà dei fedeli. V ha un grazioso ercuitaggio, subbr. su gli avanzi dell' antico convento.

MONTZINGEN, pic. città sulla Nava, a 2 L. O. da Sponheim. Monviso, montagna del Piemonte, una delle più alte sommità delle Alpi ove ha origine il Po. Annibale discese in Italia da

uesta mont., che ha 1,573 tese di elevazione sul livello del mare. Monza, Modicia, antica, celebre ed in-teressante città del r. Lomb.-Ven., in una deliziosa situazione , sul Lambro. Fu colonia romana, ed un'antica lapide di recente tro-

> MODICIA FES. JOVERS

vata, in cui è inciso

illostrata da Andrea Borda , esistente nella villa Silva a Cinisello, e che forma il monumento più antico di questa eittà, fissa l'originario suo nome latino, e ne lascia travedere la sua randezza anche a tempi più remoti. In seguito fu sede reale. Teodorico re de' Goti vi edificò un magnifico palazzo, e la regina Teodolinda, detta la Pia, la portò all'apice del suo Instro, avendo anche fatto custruire il sorprendente suo duomo. Ebbe in seguito i suoi principi particola-ri , e Berengario I e Federico I detto Barba-

a vi riselettero essi pure. Erettasi in repuba venue quindi assoggettata alla Milanese 1880 con essa sotto il dominio de' Visconti. azzo I vi fece edificare un forte castello nito di torri , del quale non ba guari si assero gli ultimi frammenti. Passata poi l'ubbidienza di varj padroni in sempre 199 fino al 1796 un insigne feudo con di contea, che da Carlo I di Belginjoso ad altre illustri famiglie, ed in ultimo leneva a quella Durini di Milano. Pop. abit, a collegio , seminar io e teatro. Del-

l'antica sua grandezza non conservasi che l'in-signe basili a dedicata a S. Giovanni Battista, di disegno gotico variato, escendo stata costrutta iu varj tempi i ma però la facciata i l'ambone ed il l'attistero, eseguiti nel XIV ela Matteo da Campione, sono degui di essere ammirati, come pore l'altar maggiore ed il pergamo. Bel companile di 8 grandi campa-ne di perfetta intonazione. In questa bastica vien conservata la famosa corona ferrea, che arviva all'incoronazione de l'imperatori di Occidente a re d'Italia ; questa corona d' cro ingementa, con un cerchio di ferro nell'interno, che le da il nome, servi dopo la decadenia totale degl' imp. romani ad incoronare. Corrado I, Enrico IV re di Germ., Corrado II, Enrico V, Carlo IV, e Cara do It, Corrado III, Enrico V, Carlo IV, e Cara lo V, ed infine li 26 maggio 1805 Bonapare te come re il ttalia. Commercio consid. di ma-nifattura delle proprie fabbriche di cappelli, t-le di lino, cotone e filingella; inoltre, acta, granaglie e bestiami. Fiera annua, che comin-cia li 24 luglio e dura 9 giorni. Appena fuori della città , sopra qua vaga costiera che scen-de al Lambro , e chi è un appendice de vicimi monti di Brianza, vi fii edificato dall' arci-dica Ferdutando d'Austria una magnifica villa. La vastità dell' edifizio, l'elegante decora-zione degli appartamenti, la leggiadra cappelnone degli appartament, la regisare capper-la, il vago tatro, i delizione e pitterachi giardini, ed il sorprendente parco di circa 3. Li di circuita, che rinchiado in si altre due vil-le, l'Amalia e l'Augusta, formano un inni-me che la cottiusce una delle più delizione e magnifiche reali villeggiature d'Europa, e erve di soggicano estivo al vicerè. A qualche meggiur lontananza e ne suoi conterni trovasi l'altra real villa della Pelucca, ove caservansi delle superbe pitture del Luini. Rendono inoltre interessanti le vicinanze di Monza le molte e sorprendenti ville de signori milanesi e fra queste singolarmente l'amena villa Silva a Canardia, e la villa Cusani a Desio. A 41. N. da Milano, cd 8 S. O. da Bergamo, Long. 6, 56, 56, E. lat. 45, 34, 41.

Moor, b. del r. de Pacsi-Bassi, a 5 L S. O. da Tunhout.

Mooaristo, città della Virginia, sul Potowe mack, a 25 l. da Winchester. Moores.gur, b. del r. de Paesi-Bassi , a 2 L O. da Courtray.

Moosupasan, gr. città delle Indie, nel Bengala, un tempo cap., oggi molto decadota, sul ramo occ. del Gange, a 33 l. N. da Calcutta.

Mopes:ux , città del Perù , distrutta, col mo territorio, dal tremuoto del 1784; a 28 I. N. O. da Arica

Monanck, b. del Lionese (Rodano), a 4 l. N. N. O. da Line, ed 1 l. da Ause . Musangs. Vedi Mosnangs. Monances, grosso b. d' Angiò (Maina-c-Loi-

ra), sulla Sarta; cartiero, Com. di grano e campa. Sindacato marittimo, a 2 L da Cháb. del Delfinato (Droma), a 3 l. N.

E. da St. Vallier, e 2 l. da Beaurepaire @ Jarra. Monar, in tedesco Mucten, città mediocre della Svizzera, nel cant. di Friburgo, con un cast, Garlo-l' Ardito , duca di Borgogoa , perdi una batt. coasid, mel 1476, sul lago Mo-

tat, the he a l. di lengh. ed s l. di largh. e comunica col lago di Newichâtel per mezzo del fi. Broye. A poca distanza da Morat vedevansi due grandi piramidi formate di ossa de' Borgognoni. I Francesi distrussero questi monumenti nel 1798 ; a 5 l. da Berna. Monava (la), fi. della Turchia cur., che ha

la sorgente nella Bulgaria , e sbucca nel Damibio.-Altro fi., ehe ha la sorgente a' confini della Boenia , traversa la Moravia , e si scarica nel Danubio.

Monavia (la), in tedesco Mühren, prov. amessa al r. di Boensia, circoscritta al N. dalla Boensia, e dalla Siesia, all' E. dai mon-ti Carpazi, al S. dall'Ungheria e dall'Austria e traversata dalla Morava . Essa è montuoan, molto firt. e pop., ed irrigata da un gran numero di fiumi e ruscelli. Ha circa 60 l. di lungh. e 40 di largh., e 560,000 abit. Vi si coltiva sopratutto il lino. Capitale un tempo Olmütz , oggi Brinn.

Ofmuit, , ogg. Brinn.
Monraco, Mosbonium, grosso b. della Val-tellina, r. Lomb.-Ven., sull' Adda, appie del Legone, a 5 l. S. E. da Ghiavenna, ed 8 N. E. da Lecco; 3,000 abit. Il suo principal com. comiste in seta e grani; poco lungi da questo h, smovi le acque minerali di Masino. alle quali concorre usu gr. quantità di forestieri per la loro salubrità. L. 6. 58. lat. 46. 2.

Monsunax (il), golfo, laguna o stagno di Fr. al di sotto di Vannes, formato da riboe-chi del mare, sparso d'isale abitabili, e cir-

condato da villaggi. Monsenau (il dip. del), formato di una parte della Brettagna, e circoscritto al S. O. ed te della Brettagna , e circoscritto ai s. o. o. aa 18. dall'Ocenne, al N. dal dip delle Costes del-Nord, all' R. dal dip. dell' Hee-Vilaine, al S. E. da quello del Finisterre. Vannes, e l. di pref. 4 sonto-per i vannes, Poutry, Lorient e Plüermel; 37 gindicature di pacco. Lorient e Pitermet; 37 guncature di paco Pop, 603,433 abit, Territorio poco fertile e gr. quantità di lande e terre iscolle; prod. grano in poca quantità, molto segale, lino, canapa grantureo, mele e cera; foraggi sulle rive del mare. Com. di bestiami, buturo eccellento, sale, accinghe ed altri pesci; miniere di piombo e di carbon fossile i vi sono 6,000 individui che vivono di pesca Irrigato dal Vilaine, navigabile da Roche-Bernard fino all' Ocomo, e traversato dal canale del Morbilum e dalle strude da Nantes , Quimper e Rennes a Vannes; 13.ª division militare; diocesi di:

Vannes, e corte reale di Rennes. Monenassa, b. della Russio, gov. di Tam-bof, da cui è dist. 28 l. N.

Monostas, b. (He-e-Vilsine), M.c. L di cant. e circond. di Renner , da cui è dist. 3 I. S. O. MORDUATI (i) o MORDUANT, popoli della Tar-

taria russa , sulle rive dell' Oce e del Wolga. Monea, gr. penisola della Turchia Eur. ant. Pelopomeso, al S. della Grecia, alla quale la muoce l'istano detto Hexamili, fra i golfi di Lepanto e d'Engia i superficie gio l. quadrate. Popi 500,000 abit., de quali circa 2/3 2000 di religiono greca. Fertile all'eccezione del centro, ove sono molte mont. I Veneziani la presero a Torchi nel 1686, e la perderono nel 1715. Essa forma un passalicato delle di Tripolitsa. Gan. d'esportazione di grani , lane , formaggi , olio , passoline , euoja , pellami , seterie , bovi , lino , entrame , manteca, cera, mele, cotone sodo e filato, ac-qua-vite, agrumi, fichi, vini, galle e tahae-chi. Gr. com. d'importazione di legnasue da costruzione, ferri, curta, velluti, caffe, succhero, aromati, droghe, legni da tiote, atolik d'oro e d'argento, tele di cotone, di lino e di canapa ec

Monan h. della Belsia (Loir-e-Cher), sui Loir; c. f. di cant., ad 1 l. da Fretteval, e 2 l. da Cloyer . Eure-e-Loir.

Moasswarzen, pic. città del r. di Wirtember-ga, a 3 l. N. E. de Hall.

Moarria, città di Sp., nel z. di Valcaga, a 20 l. N. da Segorbia. Montata, villaggio del Piemonte, a 3 1. e mezzo N. E. da Salozzo.

Monas, villaggio sell' Ource (Aube), ad a 1. S. E. da Bar-Sulla-Sonna .

Monsetze, b. (Isera), capo-luogo di cant. e ircond. della Tour-du-Pin . da cui è dist. 3 I. N.

Monar, ant. città del Gatinese (Senna-o Mar-na), sul Loing, presso alla Senna, @ ; 1650 abit.; c. l. di cant. a 2 l. S. E. da Fontaineblenu. Fabbr. di zucchero d' orzo. Quivi ter-mina il canal di Briare, che unisce la Senna

alla Loira. Mozaros , b. d' Ing. , cont. di Glocester , a 10 L E. da Worcester , c 27 O. N. O. da Londra.—Altro, nella contea di Devon; man. consid. di lanificio; a 5 L S. O. da Exeter,

e 62 O. 1/4 S. da Londra.

Mоапта, comune degli Stati-Sardi, e. l. di mandamento, prov. di Saluzzo. Moanut, h. di Picardia (Somma), soll' Au-

regne, x; fabbr. di calze e com. di ferris c. l. di cant. e circond. di Montdidier, @ da cui è dist 3 L S. Monry , h. della Fr.-C. (Jura), ● × ; 1,218 abit. Fabbr. d'orologi e chiodi , coucie , e fi-

latoj di cotone ; c. l. di cant. e circoud. di d. Claudio, da cui é dist. 3 l. N. E .- Altro, in Borgogua (Costa d' Oro) , a 4 l. S. S. O. da Digione, ed 1 l. da La Barraque . Com. di buoni vini.—Altro nella Fr.-C. (Alta-Saona), a 3 L O. da Vernei , ed t l. da Cintrey d Monrostaur, villaggio (Oisa), con una bel-

la villa , × ; a 3 t. S. da Senla , e 2 L da Louvres . Quivi fit furmato il trattato di pace fra la Francia e gli Stati-Units nel 1801. Mongantown , città della Virginia, sulla Munongabela , a 10 l. da Brownsville.-Altra ,

nella Carolina del N., a 15 l. da Lincolntowa e 220 1. S. da Filadelfia. Monganna , h. della Pensilvania , a 4 1 S.

da Pittsbergo. Monganzao, città di Sicilia nello porte or

ta. dell'isola, al S. di Catania, presso l'im-boccutura del fi. Simeto. Moncantus , villaggio e mont, della Svime-re , nel cant, di Schwitz ; cel. per la vittoria

de tre cantoni , Ura , Schwitz ed Underwald . sopra Leopoldo d' Austria nel 1315, che assicuro la for libertà

Moneas, graziosa città della Svimera con porto, nel cant. di Vaud, in una magnifie Situacione, sul lago di Ginerra, a 3 L O. de Lossena. Long 4. 15. lat. 46. 30.

Mencax , comune degli Stati-Sardi , c. 1. di medamento, prov. d'Aceta. Monorr, b. della Normandia (Eure), a a L

E. da Lims-la-Ferrit O.

Moscouns, città della pie. Bucaria, a 15 L O. 1/4 S. de Adschian, Moncourto, isoletta dell' Arcipelago, al S. O. d' Amorgos, Long. 23, 56, lat. 36, 46.

Moznascz, pic. città (Mosella). Bello spedale; poco con nerciante; territ, fert, in gra-

no e pascoli; a 10 l. N. E. da Nancy, 5 da St. Avold 4, e 39 E. da Parigi. Long. 4. 17. 35. lat. 48. 55, 30, Mons (i), Mourz, popoli maomettani d'A-frica, spursi ne regni di Marocco e di Fez

e nella reggenza d'Algeri, un tempo padro-ni della Spagna, d'oude i re di quella peni-aola li sandarrono a poro a poro. Pertinundo ed Isabella di Castiglia fimrono quasi attatto di cacciarneli mediante la presa di Granata nel 1472, e Filippo III proscrisse nel 1610 que prebi che vi rimanevano. Essi mentino una vita pastorale non disginota dal brigandaggio; sono penetrativi e pieni di takuto.

MORIANA O M. WRILLINE, valle della Savoy di circa 20 l. di larghezza. Essa si estende fino al Monte-Cenirio, che la separa dal Piemonte; S. Giovanni, cap, Montan, b. di Corsica, zirovad di Cervio-

ne. Bastia O. Mongavat, b. del Vallese ( Oita ) , 0 2 1.

E. da Compiègne, e 2 da Crept O.
Montez, villag, di Provenza (h. Alpi), a 2.
L O. da Sénez, e 3 l. N. da Castellore O.—
Altro (Becche-del-Redano), a 5 l. S. E. da Tura-

scona, e 3 l. da St. Remr 3. Pop. 1,500 abit. Monts (gr. e pic.), fiomi di Francia, che sboccano nella Marna, il prino sotto Monta, ed il secondo dirimpetto a Ferté-sons-Jongre. Mrans (le Clos) , luogo in Francia su'colli

di Saumur, nell' Angiò (Maisser-Loira), vius delicatissimi dell' Angiò. Monnson, pic. città del r. d' Annoyer, su

Mobr, che shorca nel finne Leine Montez, b. della Svizzera, mel cost. ele Grigioni , nell' Alta-Engadina . Acque minerati

le più efficaci dello Svizzera. Montscense, nome della parte S. O. della Cronzia, presso al golo di Venezia. Questo paese, posto fra l'Istria e la Dakuazia, di-pende dal r. d Illiria, I Morbechi son guer-

rieri e pustori , e sono solto la protizione della cusa d'Angtria. Segna, città principale. Monzans o Monzan, pic. città della Bearma (Bassi-Pirreri), a 31. N. E. da Pan O, sulle rovine di Benevatan. Vino eccellente.

Montar, h. del ducuto di Bar (Mosa), a 5 L. S. da Bar, presso al fiomicello Saux, c 3 L da Ligny 6

Montope, b. dello State-Respano, ad 8 l.

MORMANT, b. della Bria (Senna-c-Marna), di Melon , da em è dist. 2 l. N. E. Morrant, pic. eitta (Rodano). Fabbr. di

cappelli. Pop. 2,400 abit; c. l. di cant. e circoud. di Lione 3, da cui è dist. 4 l. S. O. Monnas, villaggio del Delfinato (Valchiusa), pre cra il Forum Neronie, a 2 l. N. O. da Crange @.

Monar, villaggio di Borgogoa (Saona-Loire), a 4 l. N. da Charolles, ed 1 l. da Nauti-Bornet-de-Jour ⊕.—Altro, Borgogoa (Costa-d'Oro), a 5 l. da Gray, e 2 da Champlte ⊕. Alta-Saona. —Altro (Ain), e. l. di cant. e circond. di Nautua ⊕, da cui è dist. 3 l. N. E.

3 I. N. E. Moaksurin, pic. città sul Seyt, presso Aiclastadt (с. di Baviera).

Moaos, h. di Spagna (Andalusia), in una ridente pianura, a 12 l. E. da Cordova. Mi-

niere di pietre preziose.

Monorav, isola al N. di Gelola, ed al S.
E. delle Filippine. Long. 126, 25, lat. 2, 45.

E. delle Filippine. Long. 126, 25, lat. 2, 45, —Altra, nel grand Occano, una delle isole Sandwich. Longitudine occid, 159, 57, latitudine 21, 10. Monozzo, comune degli Stati-Sardi, c. l. di

mandamento, prov. di Mondavi.
Monara, comune degli Stati-Sardi, c. l. di

mudamento, prov. di Alba.

Moaneale, comune di Sicilia, intendenza e distretto di Palermo; pop. 12,776 abitanti.

Monpera, città del Nortamberland, sell Wen-

Monoren, città del Nortamberland, sul Wensbeck, a 9 i. N. da Durham, e 92 N. 1/4 O. da Londra. Longit. occ. 3. 34. lait. 55: 1o. Monanno, piano in Toscano, prov. inf. Sa-

nese, ov' è una tenuta del gran-duca. Moanoxa, cast. in Toscana, nel Pisano, in peggo accessa, aria sanissima ed ottima aequa. Fu preso da' Fiorentini nel 1496. Long.

equa. Fu preso da Fiorentini nel 1496. Long. 8. 19. 16. lat. 43. 32. 30. Moatona, montagna dell' Abruzzo citeriore nel r. di Napoli, nelle vicinanze di Sulmona. S. Pier Celestino vi menò la vita in solitu-

dioe prima di euer elettu papa.

Mortrass, eliti del Peresse (Orne), ♠ ×;
5/69 ablt; c. l. d'una sotto-pred e d'un trab.

5/69 ablt; c. l. d'una sotto-pred e d'un trab.

in pr. idt. Fabbe, de bazzase; com di canapa
aveua, inor, canapa, noci e regione, presentatione,
aveua, inor, canapa, noci e regione, il tras aveua,
inor, canapa, noci e regione, il encentre, 3 garage
aveua, inor, canapa, noci e regione, il tras aveua,
aveua, inor, canapa, noci e regione, il encentre, 3 garage
aveua, il primis salsoto dopo il primo ode
centhre - 3 gorni; extrali i, bostiam e amerei
diverse. A 7 i. S. E. da Séra, 9 N. E. da
despo, e 3/6, ola Farigi, Leva, occ. 1,68.

et ci cana, e ci cricond, di Mostaliaga, da cui

c. L di cana, e circond, di Mostaliaga, da cui

(Nord), sul coull, della Sourpa e della Schelda, a 3 1.8, da Tournai, ed 1 1. da Suintdannud ⊕.

Montaus, pic città della Normandia (Manica), anl flume Lances, ⊕ <sub>jet</sub>; 2,756 abit, e. l. di sotto-prefe e trih, di pr. int Com ditatani; fafibr. di trine e lele comoni; sorgenti universit; ad 8 1. E. da Avranches, 5 da Vi-

e dist. 7 L. E. - Altra , Santogna (Charente-

Inf.), sulla Gironda, a 4 l. N. O. da Cosnac, e 2 l. da Coses O. — Altra, Fiandra,

re, e 18 da St. Lô. Long. occ. 3. 18. Intitudine 48. 37. Моятако, pic. Inogo in Trucana, nel Fiorentino, vicariato di Rocca S. Casciano. Моятака, *Mortavia*, forte eittà degli Stati-

Sardi, c. l. di provincia, a 7 l. N. O. da Pavia, e g S. O. da Milano. Montanu, b. della Franca-Contea (Douba),

Montanu, b. della Franca-Contea (Doube),

5; 1,440 abit.; concie, fonderie ec.; man.
di tele di cotone e fazzoletti; minisre di car-

bon fouile; c. l. di cant. e circond. di Pontarier, da cui è dist. 6 l. N. E. Moaranaa, pic. città della Marca (Alta Vienna), a 4 l. E. da Contolens, 8 N. O. da Limoges, e 2 l. da Bellac Q.

Montanta, b. del Poitou (Vicona) a § 1. E. da Poidires, e 2 da Chanorgeny ♣.—Altro nella Normandia (Seuns-Int), a 2 1. da Neufchdad ♠. Nel 1055, \$4,000 Francasi vi furuo battuti dai Normanus mella valle di Mortener, e vi perderono 30,000 uzminia. Montanon, villaggo della Marna (Alta-Vico-

of morecure, e vi pericerono sovoso aranna.

Morreso villaggo della Marna (Alta-Vienna), ⊕ №; 455 abit; a 6 l. N. E. da Bellac.

Moarres (il forte), fortezza consid. sul Rono, presso Neu-Brinck ⊕.

Moarros, b. del B.-Sammurese (Vienna), a

Moaros, b. del B. Sammerese (Vienna), a 4 I. S. E. da Sammer, e 2 legie e mezzo da Leudun G.

Montes, r. d'Afr., nel Zanguebar. Montes, isoletta nella baja di Trégastel, ai N. di quella di Lannion.

N. di quella di Lannion.

Moavaso (il), contrada del Nivernese, in Fr. (Nievre), luogo il ti. Jonna, di 6 l. di lungh. e 4 di larg; non produce che segale

lungh. e 4 di larg; non produce che segale e pascoli. Questi ultimi servono a nutrire molti bestiami, de quali si fa un gran commercio. Monvianan n Munisano, pic. ed antica cit.

di Sp., mel r. di Valenna, da cui è dist. 6 1. N., sui di cidio atesso nome, fabbricata sugli avanni dell'ant. Sugunto. Roviue d'un tentre e di fertificazioni construite dai Mori. Long. co. 2. 3g. 35. lat. 3g. fo. 26. Montantana, b. della Normandia (Somma), a 7 1. E. da Neuchthelt p. e 2. E. 1/5 S. da

a 7 l. E. da Neufchâtel , e 2 E. 1/4 S. da Aumals .-Altro , Lorena (Vosgi) , a 2 l. U. da Neufchâteau .

Mosa (ia), in francese Meises, fourse che comiscia de seor navigabile a Vascousteur, in la sorgente in Fr. presso al villaggo di Mosa, della Marsa, nel suo corso di carca 150 legle, traversa i dip. della Mosa, delle Articaccione fra la littile commende fa la littile composeda Vasilani proceedito un canale per univio alla Mosella. Mosa (dip. della), in francese Meises, si

compone di una parte della Lorena, e conf. al N. col gr.-ducato di Lucemburgo, al N. O.

con quoits della Narra, al 8. con quelli dif. Alta-Marsa e de Voyi, et all F. con quelli del Menethe e della Montha Bar-le-Duc, e. 1; diviso in si dottoperel, Bar-le-Duc, c. 1; Montaday e Verdan i so findicatura di parente che almontanto fucine e vetterici fabbrrient che almontanto fucine e vetterici fabbrdi miplica, d'accisip co. Produce grano e vino, e somminarie salvaggiume e poco. Carferre, e ana. di tele di cotone, fazudetti, caine e herretti di robone, e conces, 3: divis. caine e herretti di robone, e conces, 3: divis. atrade da Chilima, Mett. e Nancy a Bar-le-Ducy dioc. e corte raste di Navey.

Mossacz, graziosa città del granducato di Baden, con un bel cast, sul Necker, Man, di

mni; a 6 l. N. E. da Heidelberg, Long, 6. Jo. lat. 49. 35.

Mossurgo, pic. città di Baviera, sul confl. dell'Iser e d.dt'Amber, a 5 l. O. da Laud-

shut, Long. 9. 40. lat. 48. 33.

Mosca o Mosco, gr., rica e considerabilissima città, un tempo cap, della Russia, ove segue l'incoronazione degl'imperatori. Nel settembre 1812, dopo la battagna della Moskowa, i Russi sie si , per porre un argine agli avanzamenti de Francesi , vi appir carono il fuoco in 500 luogia; d e terzi della citta rimasero proda delle fiamme, del pari cla più di 30,000 feriti che non poterono satvatsi. La mancanza de viveri , l'imminente inverno e la vicinanza dell'armata rusa costrinsero i Francesi a quella m-morabil ritirata, che distrusse il loto escritto. Essa aveva circa to I. di circonterenza, 1,400 chiese, 1,000 palazzi, 20,000 case e 300,000 abit. La cattedrale era ornata di 9 torri; la campana grossa pesava 180,000 libbre, ed aveva 19 piedi d'a 1122a, e 23 pollici di grossezza. Eravi un ortanotrofio fondato da Caterina II nel 1763, capace di contenere 8,000 ortani, un senimario, mas università finuata nel 1753 da Elisabetta, ed uno spedale londato da Pietro I, Nel centro della città ergevisi in un posto molto elevato il Kremelim o fortezza, che Bonaparte fece salture in aria. Ora é stata rifablurcata ; ma con maggior regularità ed eleganza di prima-Questa città vien traversata dalla Moskowa e dalla Jansa; in una pianura molto estesa ed amena; a 170 l. N. da Cata, 385 N. E. da Costontinop di, 340 N. E. da Vicuna, 700 N. E. da Parigi, e 135 S. E. da Pietroburgo . Long. 35. 12. 45. tal. 55. 45. 45.—Il jov.

di Mosca ha 8 cono abitanti. MOSCHAISK, Vedi MOJAISK. Mosco, qualtro isile, su la costa E. della baju di Bengala. Lat. N. della più sett. 13.

57. long. 95. 17. E.

Moscow, o ose w. Vedi Mosca. Moscow, città di Ressa, gov. del Cancaso sul Terek. Long. 41. 3c. lat. 43. 43. 40.

Moscovia. Vedi Ressi .

Mosk, b. d'Angio (Majua-e-Loira), a 3 l. S. da Angers 4.

Moserra (la), forme di Francia, che ha la sorgente sul monte de' Fancilles, ne' V sei, e abocca nel Reun , presso Coldenza , dopo un corso di più di 8o l. Riceve i liu Mearthe e

Sarre, e comiucia a Meiz ad esser navigable. Moserra (dip. della), composto di una parte della Lorena; cont. A. col r. de' pacsi-l'assi, E. col territorio dell'ex-dipartimento del Sarro S. con quello del Meurthe, ed O. con quello della Mosa; Metz, c. l.; 4 sotto-pref.: bricy, Thionville, Metz e Sarguemines, 30 gindicature di pace. La sua popolazione giusta l'ulti-mo trattato di pace è ridotta a 376,038 aliit. e la sua superficie a 610,000 ettom. Produce grani , vini, Irutti, legumi , patate , foraggi e canapa; vaste foreste, miniere di ferro e di carbone ; man, d'armi e fonderie di cannoni, fabbr. di panni ordinarj, tele, berretti, aceto, acqua-vite, polvere, kirschwasser, trutti canditi, fiuri artificiali, cartoni, carte colorite, majolica, vetri e potassa; raffinerie di sale, concie, cartiere e fonderie. Irrigato da finant Voscian; Tomo 11.

Mosella, Sarre e Scille, e traversato dalle strade da Lacembargo, Manheim, Strasbargo, Aust J e Chalons-solla Marita a Metz, 3.ª div. mitt.; diocesi e corte reale di Metza

Moske o .. U & e , pic. c.t. i dell'Alta-Lusazia, a 9 l. N. E. da santzen. Luccise muntere

d' alome. Museus, isola della Normaniia, fra la quale e quella di Moskornats è il tamoso vertice o

gorgo di Machstrom. Moskowskala, tortezza dell'impero russo,

gov. del Cancaso, a 50 l. A. O. oa Ekate-

Moskowa (la) , fio. di Russia , che traversa Mosca. Le sue rive sono amene e coperie d'alberi. Vi si race-dgono motte spogu. torva-ii, e nel suo letto trovansi de ni ssi gliajosi e saldiosi pregni di corpo marmi petrificati. Ael mese di settembre, 1812, segot salte sue rive una sanguinesa battaglia tra i Francesi comandati da Bonaparte e l'armata russa, la quale fu disfatta e andò a preuder postzione verso le provincie dei mezzadi dell'impera, Morrisk, pir. citta di Russia, gov. di Ka-

luga, da cui é dist. 18 t. U. Mosquiti (rosta dei), nell' Amer. sett. Essa si estende dal fin. ni S. Giovanni, che sorte dal lago di Nicaragna tina al capo d'Houdoras, per la spazan di 18+ l. Vedi Hon. URAS. Moss, città assai com, di 3,000 abit., nel gov. ed al S. di Cristiania, in Aorvegia, ... pra ona baja profonda. Fucine e tonderie di

cannoni. Mosso-Santa-Maria, comune degli Stati Sardi L di mandanento, pravucia di bietta. Moscosa, città in Tesci, ana votta ragguar-

devote, ora ravinata, neda prov. nt. Sanese. Vi sono stati sceperti da pavimenti i marmo messica, pezzi di marmo laverati, colonne spezzate, statue di metallo, medaglie ec-

MOSTALAN, antica e furte citta u' Africa reggenza d'Algeri, con un castello ed nu bel porto; a 20 l. E. da Urano e 50 O.da Algeri... Moster, citta della Dalmazia turca, cap. della Herzegonia. Salla Nara, ad 8 L.N.E.

da Narvuta, Louig. 14. 25. lat. 44. Moser, città d'Asia, n.l Diarteck, sulla sinistea spoula del 1141, rimpetto al sito nve altre volte s'es geva la cel. Nunve. Gr. com.,

singularmente ni tele ili cotone delle sue fabbriche, e di marrocchini gialli. Pop. 63000

abit, Lat. 36, 20, 20, long, 12, 50, Morua (a), villaggio d'Alvenia (Alta-Loira), au 1 l. E. da Bricude 3.

Morne (1), on tempo citta forte del ducato di Far (Alta-Marua), ma sman.ellata dai Francesi nel 1615, sul humi-ello Monson, ad i L dalla Mosa e da Bournant ; ora non è ci-e un villaggio. I Francesi v impiegarono per la orima volta le bombe nel 1684; a 5 l. da Chaumont Q.

MOTHE-SUNTE-HÉRAYA (la), b. com. del Poitou, sid Sevre 3; 2,622 abit.; c. l. di cant. e circond. di Melle, da ç il é dist. 4 l. N. MOTHE-MONTRAVEL (la), b. (Dord gue) , ad 8 l. O. da Bergerac, e i da Cut.il.on ...

Gironda. Morros, pic. città di Sp., nella Guipuscos, con un porto sull'Orcano. Long. occ. 4. 3y-45. lat. 43, 19.

MOTIERS-TRAVERS, gr. e bel villaggio del cant one ili Neutchitel, c. l. della giurisdizione della valle ili Travers, criclore per eservisi ritirato G. G. Rousseau dopo la coodanna del 8-90 Emilio, Questo rioquente tilosofii vi comuse to sue Lettere della Vontagna. A 5 L S. O. da Neulchatet. Veds Moutian-Granval.

Motin. Vedi Timen. Mousea, villaggio dell'Alta-Ungloria, a 3 l. N. da Neusol. Miniere di rame, argento

106

e cinabro. Morail, ant. città di Sp., nol r. di Gra-nata, da cui è dist. 15 l. S. E., cou luon porto. Viuo cecellente. Long. occ. 5. 48. lat.

MOTTA-DEL-FRIULI , pic. città del r. Lomb.-

Ven. sulla Livenza. Motes-di-Berezako, del r. di Napoli, Ca-labeia ult., a 10 l. S. da Gerace.

MOTTE (la), fontana minerale nel Delfinato (Iscra), a 5 L da Grenolde, Morre-Acusan (la), b. del Poitou (Vandea),

9 ; 36; abit ; c. l. di caut. e circondario delle Sables d'Olonne, da eni è dist. 3 l. N. Motte-Becvnon (la), b. (Loir-c-Cher) w ; capo luego di cantone, a 3 leglie dalla Ferté St. Aubin Q. Loiret.

Marte-Chatescon (la) h. (Droma), c. l. di cant. e circond. di Die , da cui è dist. 8 l. S. MOTTE-6U-CAIRE (la), villaggio dell'Alta-Provenza (Basse-Alpi), c. l. di cunt. e circond. di Sisteren O , da cui è dist. 5 l. N. E

MOTTE-SAINT-JEAR (Ia) , Ic (Scous-e-Loira), 4 l. O. da Charolles, e 1/2 l. da Digoiu . Morra (la), b. della Picardia (Sonna), circond. di Montdidier, a a l. da Corbie . - A'tro, Alvernia (Alta-Loira), ad 1 l.N.E. da Bricude 3.—Altro (Valchinsa), a 4 I.N.
O. da Orange, ed 1 I. da Pont-Si-Esprit 3.
Gord.—Altro, Fiandra (Nord), a 3 I.N. E.

da Aire . ed 1 l. da Hazebreu k a.

Motte-Servoller, comune degli Stati-Sardi, c. I. di mandamento, prov. di Ciamberi (Sayoja proprie).

MOTERS o Morres (il). fi. di Francia in Alsazia, che ha la sorgente ne' Vosgi, e sbocca rel Reno, vicino a Drusculicim. Comincia a Bi-chweither ad esser navigabile.

MITTEVILLE-L'ESNEVAL, VIllaggio di Norman-dia (Scuna-Inf.), a 2 l. N. E. da Fretet Q. MOTUALI, popoli della Siria della setta d'Alia nel Bequaa o Anti-Libanu.

Morna, pic. città del r. di Napoli , Terra d'Otranto, a 5 l. N. O. da Tarauto.

Moethanes, b. del Poitou (Vandea), a 9 l. N. da Fontenay; e 2 l. da Herbers .

Moreur- Housenes, villaggio della Picardia (Oisa), sull'Aronda, Man, d'alume e vetriolo; circuid di Compiegne G, da cui è dist. 2 l.N. Morenoux, città della Tartaria chinese, a

147 L. E. da Pekino, Mottoon; aut. città della Svizzera, nel cant. di Vand, a 5 L N. da Losanna. Pop. 2,700

Moeurena, pic, città (Vandea), a 2 l.O. dalla Chitai guerare 3.

abitanti.

Moustanes, h. dell'Angio (Maina-e-Loira) a 3 l. S. E. da Bange O. Mocaire , h. della Sciampagna (Jonna) , a

3 . S. da Tonnerre , ed 1 l. da Noyers 3.

MOU

 Altro, Maina (Sarta), ad 8 l. N. dal Mans , e
 2 l. da Alengon O. Orna.
 Montales, cuttà bella e consid. del Borbonese (Alber), con un bel ponte di pietra; in ma pianora fertile ed amena; c. l. di pref.

🔾 ×; 13,663 abit.; trib. di pr. ist. e di com.; 10.ª cons rvazione delle foreste e collegio reale. Riera biblioteca pubblica Deliziose passeg-giate. Com. di coltellami, grani, vini, bovi, majali, pisce, carbon fossile, ferro, fonderie ed armi; filatoj di lino e cotone. Fiere di 3 g., 5 gen., il 1.º lun di quaresima, 11 giug. 30 agostu, 29 sett. c 12 nov.; d'un g., il Innedi di Passione, 18 ott. e 22 dec., bestia-

mi, ligumi secchi, panni, mercerie, chinca-glierie ec. Vi fanno capo le strade da Lione e Briare, Pagansi da Parigi 36 poste. Ne contorni legname d'ogni sorta, case di pietra e sor-genti minerali. Patr a di Renandin, e de'marevialli de Perwick e Villars ; a 12 l. S. da Nevers ; 22 N. da Clermont ; 35 N. O. da Lio-ne ; e 75 S. S. E. da Parigi (dist. legale 289

chilou). Long. occ. 69. 59. lat. 46. 36. 4. MOULING-ENGILBERT, pic. città del Nivernese (Nièvre), appie d'un monte, Q; 2,200 abit. Com. di grano e cuoja. Fabbrica di pan-ni, sue, stamine e telerie; c. l. di cant. e circond, di Chatean-Chinon, da cui è dist. 2

I. S. O. Moclans-La-Mancue, b. di Normandia (Orne). Pabler, di spilli, 3; 778 abit.; c, l. di cant. e circond. di Mortagne, da cui è dist. 4 l. N.

MOULTAN. Ved MULTAN. MOULTON, città della contea di Devon, in Ing., a 4 l. S. E. da Barnstaple. MOULTONEUROUGH, b. del Niovo-Hampshire,

a 6 l. E. 1/4 N. da Plymouth.

Mousstonell, h. d'Ing., cont. di Leicester, da cui è dist. 3 l. N., sul Soure. MOUSTMELLICE, grazioso borgo d' Irlanda, contea della Regina, a a l. N. da Marryborough.

Morna, città del Portogallo (Alentrjo). a 35 I. S. E. da Lishor Mouraon, città del Portegallo, presso alla

Gusdiana; a 12 l. N. E. da Moura MUCREENSKOI, b. della Russia-Assatica , governo d'Irkutsk, da cui è dist. 2 jo leghe

Mocsocx, b. della Bria (Senna-c-Marua), ad 1 l. (), da Coulonniers . Moussouthus, b. della Linguadoca (Ande),

circont. di Carrassona O , da cui è dist. 3 l. Moussy-Le-Nety, villaggio della Bria (Sennae-Marua); fabbr. di trinc; ad I L O. da Dammartin.

MOUSTIRR-D' ARUL, h. della Marca (Creuse); buoni pascoli , com. di bestiami; a 4 l. E. da Guéret, ed 1 l. da Agun . Moustrans, pic. città di Provenza (B. 'Al-

pi), c. l. di cant. c cirrond. di Digne, da cui e dist. 7 l. S., e 2 da Riez Q. Man. di porcellana e majolica.

Montina-Ghanvar, gr. valle del cant. di Basileus In questa valle è il timposi passaggio di Peerre-Pertuis, Gooo alsit. Prod. grano, foraggi e legioni; ruin. di hestiani, pece, ta-

vole, carbone ed orologi; fonderie. della stesso nome sal Birs, a mezza l. S. da Délément.

Moutiens, pác, città di Savoja, nella Ta-rantasia, c. l. di prov., sull' sera, con in led-l' episcopin e belle saline; 2,500 abitanti, Fic-re di 2 g., 28 marzn., 23 mag., 26 ging., 16 sett. e 34 ott., cavalli, moli, bestiani, mer-cerie e casape; a 6 l. N. E. da S. Giovannidi-Moriana, e to S. E. da Chandery, 25 N.

O. da Torino, Long. 4, 6, lat. 45, 3o. Mouviens (les), h. del Poitou (Vandea), c. I. di cant. e circond. delle Sables-d' Glonne, da cui é dist. 7 l. E., ed 1 l. da Arvidé ... Moutlet, b. d'Alvernia (Alta-Loira), a 5 I. E. da Brionde, Le Pur Q.

Mour, pic. città sul Thérain (Oisa). Fabb. di saje e mollettoni ; c. l. di cant. e circond. di Beauvais , da cui e dist. 4 l. S. E. , e 2 l. Altra (Aisne),

da Clerment-en-Beauveius . Altra (Aist c. I. di caut., a 3 l. da S. Quentino . Morans, p. 5, d. a. 5, Osterillatio 3. Morans, p.ic. ed ant. città della S. Sanpagna, solla Mosa (Ardrun), Q. 49, 2, 145 a. 6, 18 d. 6, 19 a. 6, 19 Mowa , una delle isole Sandwich , nel gr. Oceano. Giusta la descrizione di La Peyrouse, che la visitò: il suo suoln è tutto composto di lava e di materia rulcanica. 1 selvaggi che l' abitano son dociti ed ospitalieri , ed usano di portare degli anelli alle precelue ed al na-

tutta la loro mobilia consiste in una stoja per coricarvisi, ed in una zueca per contenere l'acna da bere II loro intrinicito é la pesca. Al N. di Owhyhee, Long. occ. (punta E.) 138. 24. 15. lat. 20. 50. 30. Mox1 o Maxos, popoli dell' Amer. merid., che conf. ati' O. colle Cordiglierie, ed all' E. col Paraguay. Paese fertile in grantureo; canne di zuccliero, riso, pepe, caccios eccellen-te, cotone, gajac, china, datteri, mandorle,

so. Il loro vestito consiste in un pezzo di atoffa senza forma, che si avvulgono intorno al corpo. Hanno delle case coperte di paglia, e

cera e mèle ; boschi ripieni di tigri ed orsi ; aria calda ed umida.

MONUBARAT. Vedi Mousunaran. MOYENNEVILLE , villaggio di Picardia (Sommis) ; e. l. di cant. e circond. d' Abbeville 3. da coi è dist. 2 L S. O.

Moresvie, pie. città di Lorena (Meurthe), set 1 1,882 abit.; ad 1 L da Vic. Saline. Mornagas, pic. città del Rouergue (Avey-ron), a 3 L O. da Rhodez 3.

Mornest , b. della Fr.-Contra (Jura), c. 1 di cant. e circond. di S. Clandia, da cui è dist. 3 l. O. N. O., e 3 l. da Orgelet O.

Mnytron, l. della Maina (Sarta) circuid,
di Mainers, a 2 l. da Beaumont-le-Vicom e O.

Mozamsico, r. d' Afr., sulla costa del Zangoebar. Re maomettano, tributario de Portohesi. Il canal di Mozambico è fra I Afr. e Madagascar.

Моzамисо, gr. e com. città della Costa-di Oro in Afr., appart. a Portoghesi, nel r., nel-l'isola e sul canale di questo nome. Il suo perto è uno de miglinri di que mari, e vieu frequentato dai mercanti che vanno a Sofala, nel sar Rosso e nelle tudie. Com. di aromati e pietre prezinse. L'isula ha 2 l. di diametro . a boone fortificazioni . Abbonda di datteri . agrumi e flehi delle India; lewi , agnelli dalla coda grossa, capre e majali ; ma manca l'acqua dolce, Long, 37, 58, lat. S. 15, 2.

Moznox , pic. città di Rossia , gov. del Cau-ca-o , a 4 l. E. da Ekaterinograd.

Moziso, b. della Baviera-Int., al S. di Straubing , and Danubio. Mschlaw, forte città della Litnania nel go-

rmo di Monilow sul fi. Sesz , a 18 l. S. E. da Smolensko. Mata, fi. di Russia, che sbocca nel lago

Hmen , prov. di Novogorod. Abb. di per i. Il cear Pietra lo rioni per meze di on canale alla Ivertza , per far comunicare il mar Caspio col Baltiro,

MTCHENS, pic. città di Rossia, governo di Orrl , ila cui è dist. 10 l. N. E. MUATOIN, Fed COLETO,

Mucuen, pic. città di Turingia, a 4 l. N.

O. da Weissentels , r. di Sassonia. Megman , pie, città del Périgord (Dordo-gna) , sull'lle, ♥ ⋈ 3 1,176 abit. ;c. l. di cant. e circond. di lliberac , da cui è distante ble-

Мильям, pic, città della Natolia, sul golfo di Prussia, dalla quale è distante 6 leglie N.

Musau o Musaca, pic. città di Baviera, presso alla sorgente del Muld , a 3 L S. da

Amorbach. Meen (il), fi. di Germ., che ha la sorgen-te al N. delta Carinzia, la travensa e shocca

nella Drava. MURRAW , città della Stiria-Sop., sul Mort,

a 25 l. E. da Salisburgo. Mucrico, deliziosa e fertilissima controda del gr.-d. di Toscana, nel Fiorentino, posta al N. di Firenze.

Mussia o Muszia, Mingua, pic. città del l' Istria, sul golfu di Venezia; a 2 l. S. E. da Trieste, e 2 N. O. da Capo-d' Istria. Long.

 Зъ. let. 45. 50.
 Мисикъм о Медикъм, pic. città della Misnia, a 5 l. N. O. da Dresda.

McGA, pic, città e ports di Sp. nella Ga-lizia, a 3 l. S. O. da Canorino, e 4 N. dal capo Pinisterre. — Valle delle Δlpi, nel cant. del Ticino; è la più merid, ed una delle più belle della Svizzera, e termina presso Mendrisio.

Mucana, pie, città della Gujenna (Lande), sindacato maritt.; c. l. di cant. e circunt. di S. Severa , da cui é dist. 3 l. E. e a le be da Tertas Q.

Munusano, Mobilerga, città della Misnia. sull' Elba , a 4 L S. E. da Torgat. a 2 leghe O. da Baden-Dourlach, sull'Alb.— Villaggio di Toringia, pressu Erfurth. Memboar, città di Baviera, a 68 l. N. O.

da Satisburgo , sull' lun ; cel. per la lutt. del

Muntaosa, città della Media-Marca di Brandemisurgo, suf fl. Schub, a 4 l. O. da Fran-

enforte, rim. pel canule fatto costruire da Federico-Guglichno per unire l'Oder alla Sprea. Mentatoret, b. dell' Alta-Carinzia, presso ad

un logo, ad 11 l. N. O. da Clagenfirth. Muar, r. consid. d'Afr., nella Cafreria, all' K. del Congo.

MULA, pie. città di Sp., nel r. di Murein; bagui rinomati MULCHEL (Altu), pic. città, a 15 l. N. da

Doe-Ponti. MULDAVA, finme di Sassonia, che shocca nell Elba a Dessail. Vedi Moldava

MULKA, pie. cattà delle Indie nel Decan, cap. della prov. di Balaguer, a 27 l. S. E. da Su-

rate Millhauser, bella città degli Stati Prussia-

ni , un tempo litera , imp. ed anseatica. Buone concie di pelli di trantone. Com di rame, a ciajo fino, anaci e zaferano; sull'Instrut. in on paese fatile, a 6 l. N. E. da Etsenach. Long. 8. 8 lat. 51. 18.

MULHAUSEN , città assai consid. (Alto-Reno), inaddietro rep. alleata della Svizzera , riunita alla Francia tin dal 1798 , 3 × ; 9.353 abit. Trib, di com. e camera delle man. Com. consid. d'unliane; man, di pamii ordinari , dro-gletti , calze e coperte di lana e calze di seta ; tintorie e concie ; è sit, in ma bella e fert, campagna, sopra un' isola formata dall' III

e. l. di cant. e circond. di Coimer, da cui è List. 9 L S. Long. 8. 8. 30. E. lat. N. 51. 12. 50. Mullian en , piccola città di Prussia , a 6

leghe da Elbing.

Милики, pir. città del ducató di Berg (gr.d. del B.-Reou); darimpetto a Colonia , sul Reno. Man di settrie ; fabbr. di tabacco e concie. Long. 5. 17. 23. lat. 50. 48. 40.—Altra, sul heno, a 5 l. da Dusseldori. Filatoj di co-MULL, isola del mar di Scozia, una delle

Westerne, di 8 l. di lunghezza. Long. occ. 8. 3a. lat. 56. 26. Millanoson, villaggio del gr.-d. del Bas-

. Reno , fra Noys e Buremonda.

MITTLENGIN, Vedi MOLINGAR,

MULLINAN, villageio del c nt. di Berna, nella valle di Frutigen, sul Kauder, alle tal-de del Niezen, a 3 l. S. da Thon.

MULTAN, forte città delle Indie, capitale d'una prov. dello siesso nome, sul Chenauli, a 66 l. S. O. da Lahor, Long. 68, 20, lat. 29. 52. Il suo territorio si compone di ubertose pianure, che producono cotone, canne di zuechero , galle ed oppio, e di montague ove s novi delle ricele miniere ui z llo e ferro. Vi si allevano ravalli e camuelli eccellenti. Appart, in parte ai Seiki ed in parte agli Afgani

Mttran, pie, città (Basso-Reno), ad 1 l.

Munau, pie. città del ducato di Boglione, a 3 l. N. E. da Sedut. Muncherenc, città della Media-Marca di Brandeburgo , ad 8 l. N. O. da Lebus.Long. 11. 50. 23. lat. 52. 30. Città di questo no-

me nel margraviato di l'arenth. Muri sarac, pic. città del r. di Baviera, a 7 l. N. E. da Farcuth.

MUNDA, ant. e pic. città di Spagna, nel r. di Granata, ove Giulio-Cesare dis exc i figli di Pompeo ; a 5 l. O. da Malaga. Long. occ. 6. 54. lat. 36. 32.

Münnen o Minnen, città degli Stati di Pronswick (r d' Annover), cel. per ma battaglia seguitavi durante la guerra dei sette anni. Sul confl. della Verra e della Fulda ; a 5 N. d. Castel.

Münnegungen, pic. città sal Danubio, a to l. S. O. da Ulma (r. di Wirtemberga). Munnegunan. Vedi Montegendan. Minneastant, b. del r. di Baviera, a 15 L

N. N. E. da Wurtzburgo.

Mussiron , città d' Asia , cap. del Cassai , nell'impero Birmanno , a 160 l. N. E. da Calcutta. Minninger. Vedi Minsinger.

Missten, ricca, popolata, fortissima e cel. città di Germ., nel circolo di West alia; oggi fa parte del gran-ducato del Basso-Beno. Esra è rimarchevole pel famoso trattato del 1648, detto altresi il truttato di Westfulia. Pop. 10,000 abit. Com. di vini del Reno e presciutti. Fabbr. di birra e di tele di cotone. Il vescovato di Minster aveva 48 L di lungh., 32 di largh. c 350,000 ahitanti. Dividesi in alto e basso, ed é traversato dal finme Eus. Münster é sull' Aa, a 31 l. da Cassel, c 156 N. E. da Parigi. Long. 5. 16. 6. lat. N. 51. 58. 10. rigi, Long. 5, 16, 6, lat. N. 51, 58, 10. Mussran, una delle 4 prov. dell'Irlanda all' E., di circa 45 l. di lungh. e 40 di largh. comprende le contre di Clare, Tipperary, Cor-

ck , Waterford , Kerry , e Linerick. Minsten , pic. citta (Alto-Reno), sul Fuch. Faldr. d'indiane; mivière di ferro e di piom-

bo; c. l. di cant. e circonil. di Colmar , da cui è dist. 4 l. O. S. O. — Borg: gr. e bello del cant. di Lucerna, dalla quale è dist. 6 I. N.

Münstrassas, città della S'esia prussiana, sull'Ola, ad 8 l. S. da Bre-lavia, in un territ. ameno e fertile in grano, lino, canapa e Imppoli ; ottima birra. — Gran e I nia dei fratelli Moravi, che si occupano nel com e nelle manifatture. Belle terraglie. Long. 14. 40. lat. 50, 28, MUNSTER-BILSEN , b. del r. de' Paesi-Bassi ,

a 2 l. da Maestr.cht. Müsster-Erppet, città del gianducato del Baso-Reno, a 10 l. S. E. da Juliers. Müsster-Matrello, pic. città del granduca-

to del Basso-Reno , c. l. di cant. e circond. di Coblentz , da eni è dist. 6 leghe O. S. O. MUNTZ, b. del granducato del Basso-Reno,

a 2 l. N. da Juliers. MUNZTRAL-SAINT-LOUIS . villaggio (Mosella), circund di Sarguemines, de cui è dut. 5 1.

S. E. Bitche . Man, di cristalli. Mun, villaggio (Coste-del-Nord), c. l. di caot. e circond. di Loudenc , da cui é dist.

3 l. N. O. MURADAL, nome d' un passaggio della Sicr-ra Morena, che conduce dalla Nutiva Castiglia

nell' Andalusia, Vittoria degli Spagnuoli sopra i Mori nel 1202.

Murano, pic. città del r. Lomb.-Ven., posta sopra un'inola del polfo Adriatico, ad 1/4 di l. N. da Venezia. Pop. 3,000 abit. Famose fabbr di vetri e cristalli. Long. 9. 47. lat. 45. 32.

MURASCHINO, h. consid. di Russia, gov. di Nijneigorod, fra Arsamas e Kucmisch Quantità di fabbricatori d'utensili di stagno e ra-

me, di conciatori di pellami e di orefici. Muart, pic. città (Cautal), sull'Alagnon, appie d'una rupe, a 5 l. N. O. da S. Fiour di pr. ist; a 10 l. da Aurillac. - Altra (Taru), e. l. di cant., dist. 3 leghe da La-Canne . MURAU. Vedi MURRAU.

MUNAOX. Vedi MINEVAUX. MURAZZANO, b. degli Stati-Sardi, c. l. di

O. da Savona, Muncia, r. e prov. di Spagna, circoscritto dalla Nuova-Castiglia, dal Mediterranco e dai

regni di Valenza e di Granata; ba cura 25 di lungh, e 23 di largh, Ferdinando, re di Castiglia, la prese a' Mori nel 1265. Prod. vini e grani di buona qualità, frotti squisiti, seta in gr. quantità , ruo , legumi , mele, olio, bariglia e lane tine. Aria sanissima. Murcia, capitale.

Muncia, Virgilia Murica, città gr., e bella di Spagna , cap. del r. di Murcia. La cattedrate è superba. Pop. 15,000 abitanti. Tomba d' Alfons X, re di Castiglia. In un pae-se ameno e fert, che produce molta seta; sulla Segora; ad 11 l. N. da Cartagena e 75 S. E. da Madrid. Longitudine occidentale 5.

10. lat. 37. 48. Mun-ne-Bannez, piccola città del Rouergue Aveyron ), 3; 91 abitant. Fabbr. di cadis, rasi , cammellotti e baracani ; c. l. di cant. e circond. di Espalion, da cui è distan-

te 8 leglie N. E. Munz (la) o La Merrie, pic. città ( Isr-ra ), 👁 🔀 ; 1,818 abit. Fabbr. di chiodi e tele ordinarie; miniere di earbon fossile e cave di marmi. C. I. di cant, e circond di Gre-

noble, da cui è distante 8 L S. Muaz (la), b. del Branjolais (Rodano), ne'le mont. Fabbr. di tele di refe e cotone;

a 5 I. N. O. da Villefranche Q. Montt, città del Comminges ( Alta-Garonna ), sulla Garonna, 4; 3,200 abit, c. l. di sotto-pref., trib. di pr. ist. e sindacato maritt. Fabbr, di panni; a 4 legle S. O. da

Tolosa. Munpaesusonouga, città della Carolina Setentrionale ( Anier. ), sul Melierin, a 16 l. N. 1/4 O. da Edenton.

Musi , cel. ablazia della Svizzera , a 5 L 1/4 O. da Bremgarten. Menta, gr. città d' Afr. nel r. di Kaarta, Com. di sale, grano e tele di cutone; fra

Benown e Sego, ad 8 giornate da entrambe. Милском, villaggio del Butan, in Asia, nelle mont., sulla tronticra di questo paese dalla parte del Bengala; a 17 l. N. da Chicacotta.

MURLO-DI-VESCOVADO, h. in Tosc., potent-

ria della prov. sup. Sanese.

Muno, Murus, pie, città episcopale del r.
di Napoli, appie dell' Appenino, nella Ba-silicata, a 5 l. S. E. da Conza, e 9 S. O.
de Circum Loren, 2 c. b. d. 655 da Circuza. Loug. 13. 10. lat. 40. 45.

Musos, città del gov. di Wolodimir, sulla riva sinistra dell' Okka. Fabb. di sopone ; a a3 J. E. S. E. da Wolodimir.

Munos, b. della Galizia, in Ispagna, con un porto; a 9 l. O. da Compostella.

MURBAY, prov. maritt. di Scozia, conf. N. col mare, E. colla cont. di Bauff, S. con quelle d'Aberdeen e d'Inverness, ed O. col lago di Neiss. Essa ha 10 l. di lunghezza ed 8 di larg.; abb. di frumento , orzo , avena ec., ed è irrigata dallo Spcy. La sua cap. è

Scozia, al S. O. della contra di Kircudbright si il ingresso della baja di Flecto. MURRHART, pic. città del r. di Wirtembermandamento, e prov. di Mondovi; a 9 L N.

ga, soil Mur, a 3 leghe S. O. da Hall. Long. 17. 26. lat. 49. 8. MURSAULT. Vedi MEURSAULT.

MURVIEDRO. Vedi MORVIEDRO.

Munvier, pic. città della Linguadoca (Hér-ault ), sul Canzalon; a 3 i. O. da Monpeltier Q .- Altra nello stesso dipartimenin, c. L di cant. e circond. di Beziere 3, da cui d dist. 2 L N.

Megzuez, gr. e commerciantissima città di Afr., cap. del Ferzan, a 20 giornate S. S. E. da Tripoli . c 65 N. E. da Tombuctu Mesa, pic. città dell' Arabia, nell' Yemen,

a 12 l. E. ila Moka.--Una delle isole Schetland, dist. 1 miglio N. E. dalla punta Nonnaise. Muscuntagons, una delle più alte mont del

cant. de Grigioni , nella Svizzera , fra le valle di Blegno, Calanca, Missex e Rheinwald. Elevazione 10,680 piciti sul livello del mare. Muscosist, isokite dall' Arcipelago, fra

l'isola di Metelino e la Terra-Ferma. Fertili in viso ed in ola. MUSILIAE, villaggio della Brettagna (Morlihan), O x; 1,6; i abit.; c. l. di cant. e

cir. di Vannes, da cui è dist. 5 l. E. S. E. Muskingun, li. dell' Amer. sett., cl.e shoeca nell' Obio; esso è navigabite, ed ha 260 tese di larghezza alla foce. Mossereuzzo, h. di Serzia, cont. di Loi-

hian, a 2 l. F. da Edimburgo Mossi-L'Eveque, pic. città della Sciampagna

(Aule), sulla Senna, 🔾 🖂; 1.700 abit ; c. 6. di cant. e circond. di Bar-sulla-Senna, da cui è dist. 4 leghe S. O. Raccolta e cummercio Mossoweza, comune di Sicilia, intendenza e

distretto di Caltanisietta, pop. 9,376 abit. Mutsches, pic. città della Misnia, a 6 l. Esda Lipsia. MOTTATUAL, valle della Svizzera, nel cant. di Schwitz, di 2 a 3 l. di buighezza, traver-

sata dalla Monotta, Essa è cel, per la marcia di Sawar if del 1799, che fece salire alla sua armata d Kienzingkulm per de sentieri trequentati soltanto da caccatori de camo ci. MOTTRGZ , grazioso la del cant. di Basilean

belle ville, surgenti minerali ed antichità, MOTTERSTADT, b. della prov. Bavarese nel cir. di Spira, da cui è dist. 4 L. N. O. MUTTURA, città dell' Indostan, ad 11 L.N.

O. da Agrah, sulla Diemmah, MUTZIG, pic. città (Basso-Reno), a 6 i. O. S. O. da Strashurgo, e 1/2 l. da 3/olsheim . Regia man. d'armi da fuoco; 2,700 alst.

Fiera di 2 g., 29 sett. Mor, b. di Provenza ( Varo ), × ; s:lfl.

Artuby. A 3 L O. da Fréjus, e 2 L da Druignan 🧿

Morpes, pic. città d' Ol. (r. de Paesi Bas-si), sul Zuyderzee; a 4 l. E. da Amsterdam. Raffinerie di zuecheru; mercato di bestiame grosso.

Mozacna, città e porto di Spagna, nel r. dl Granata, sul Medit.; ad 11 l. N. E. da Almeria. Lat. N. 37. 9. long. 2. 41. E.

Mezo, prov. dell' Amer. merid., nel nuovo r. di Granata. Aria salubre, e suolo fertile.-Cap. dello stesso nome. Lat. 5. 24. N. long. 43. 7. 0.

Muzos , pic. città dell'Ungheria , sul Da-nubio, a 12 l. S. da Presburgo.—Capo sulta costa N. O. d'America. Lat. 54, 42, 30, long.

134. 51. 15. 0. Mysven, pic. e graziosa città d'Egitto , sul Niln.

Mro, una delle più piccole delle is. Molucche. Lat. N. 1. 20. long. 124. 32. E. Mron (St.), villaggin dell' Alvernia (Puyde-Dome), presso Artonne, a 21. N. da Riom, ed 1 l. da Aigueperre 3.

Myra, b. della Natolia, a 15 l. S. O. da Satalich.

Myathe, isola nella l'aja di Nassau, sulla costa della Florida. Lat. N. 27, 50, long. occ.

NAARDEN, pic. e graziosa città d' Ol., a 5 I. S. E. da Amsterdam; com, d'acqua-vite di grano e man. di velluti ; 2,185 abit. Lat. N.

52. 17. 49. lung. 2. 49. 35. Naas , città d' Irl., a 4 l. N. E. da Kildare, presso at Littley.

Nan, fi. di Germ , che traversa il r. di Ba-viera, e shocca nel Dannbio presso Ratishona. Naseca, pie. città del r. di Baviera, sul Nab, a m t. N. da Ratisbona. Pop. della città e del balinggio 16,380 abitanti.

Nasson, pic. fin. dell'Estramadura porto-ghese, che irrica Tomar, e si scarica nel Tago. Nant. Neopolis, pic. ed ant. città d' Afr., a 16 l. S. E. da Tunisi.

NABLUSA O NAPEUSA, Neapolis, b. della Palestina, presso Sichem, sulle rovine della Nuova-Città fatta edificare da Erode; resid. d'uno scheik; i suoi abit, sono i più ricchi della Siria; in una valle fert, in olivi e frotti eccel.; a 42 l. S. O. da Damasco, e 11 N. da Germalemme. Long. 33, 13. lat. 32, 16. Nacantà, isola sulla costa della Natolia a 2

1. S. O. da Samos, Longitudine 24. 7. lat. 37. 27. 30. Nacmyan, o Nassiran, cel. città d' Armemia, a 45 l. S. E. da Erivau, cap. di una prov. dello stesso nome; superbi bazar, ove

si vende ogni sorta di mercanzie. Long-30. lat. 38. 30. Questa città fu presa da Russi nel 1804. Nacron, principato, a 4 l. N. E. da Kos-

nigsgratz in Boemia. NACKEL, pic. eittà di Pollunia, nella Po-merelia, sul Notez, a 40 leghe S. O. da

Danzica. Nacat, isola della costa della Natolia, al S.

di Samos. Loog. 24. 35. lat. 37. 25. NABARLAC, b. del Quercy (Lot), presso alla sinistra sponda della Dordogua, a 2 l. N. E. da Gourdon, c 2 l. da Perruc 3.

Nantuskot, città di Russia, giverno di Tobolsk, all'estremità d'un gulfo al S. del golfo dell'Ohi, sotto il circolo polare; a fio l. E. da Obderskoi, e 200 leglic N. E. da To-

holsek. Nadana, pic. città del Biledulgerid (Bar-baria), a 150 l. S. da Algeri. NAEFETS, grosso b. del cant. di Glaris,

nella Svizzera, noto per la disfatta di Leo-poldo, duen d' Austria, nel 1388.

Nagani, horge dell' Alto-Egitto, abitato da cristiani cofti.

Nagraa, città di Spagna (Vecchia-Castiglia), in un terreno fertilissimo, sulta Najerilla , a 15 l. N. O. dalla Calaborra, e 53 N. da Ma-

drid. Loogitudine occ. 5. lat. 42. 52. Naosanya, città dell'Ungheria, sul Zarud, a 10 leghe N. E. da Zamar. Miniere d'oro. Nacolo, pic. città del r. di Wirtemberga, a

12 l. S. O. da Stottgard. Nageun, città de la prov. di Berar, nelle Indie, in una fertilissima contrada, a 163 l.

O. 1/4 S. da Calcutta. Appartenente agl' Ingleni. NAGRACULT, città dell'Indostan, a 35 l.N. E. da Nepaul. Long. 82. 56. lat. 28. 19.

NAHAR-MALER , città dell'Irak-Arabi, vicino all'Enfrate, a 10 l. da Cu'ah. Nanua, pic città marittima della costa del Coromandel, prov. di Tanjaur, da cui è dist.

22. l.E. NATELERS, b. del Poitou (Vandea), a 3 L O. da Fentanar Q.

NAILLOUX, città della Linguadoca (Alta-Garonna), c. l. di cant. e circond. di Ville-

Frunche , da cui è dist. 3 l. S. O.
NAINTRE, b. del Poitou (Vienna), a 2 l. S. O. da Chdiellerault 3.

Namea, b. e contea di Scozia, all'imboo-catura della Nairna, nel golfo di Merray; a 35 l. N. 1/4 O. da Edimburgo. Loog. occ. 5. 55. lat. 57, 84.— La contealua 4 l. di lungh. e 3 di largh. NAJAC, pic. città del Ronergue (Aveyron),

c. l. di caot, e circond. di Villefranche . da cui è dist. 4 leghe S. O. Miniere di rame Piombo. Najena. Vedi Nagena.

Naraczaan, città di Rusia, pre-so alle Crimea; abitata da Armeni cattolici.

NALIKAR, h. della Natolia, sulla Sakaria, 7 l. O. da Anguri. Namo, isoletta del Baltico, sulla costa della Sudermania, vicino a Stockholm, Lat. O. 59-10. lung. 16. 2. E.

NAMPRIO. Vedi NANPIO. Nampwich, città gr. e ben fabbricata d'Inghilterra, nella contea di Chester, sul Woes

ver ; sorgenti d'acque salse. Le principali es-scine della contra di Chester sono 10 quel cootorni. Mioiere di ferro; a g l. S. E. da Chester. Loog. occ. 4. 50. lat. 35. 5. Naustat, pic. città della Slesia, nel prin-

ripato di Breslavia, da cui è dist. 12 leghe E. S. E.

Namon , gr. , forte e ricea città del r. de' Paesi-Bossi, cap, della prov, dello stesso nome, fra due montagne, sul conlinente della Mosa e della Sambra, ant. cap. della contea di Namar. È stata spesso presa e ripresa nelle guerre fra la Francia ed i sovrani de Paesi-Bassi ; 15,000 abit. Com. e miniere di rame, piombo, carbon fossile e marmi; fonderie d'ottone; numerose fucine; fabbr. d'armi e di coltelli, tabacco e cappelli e concie. Piere , 2 luglio, 15 gi rui; il sabato della seconda settimana di luglio, ed il primo sabato d'ottobre, nu giorno; chinenglierie, generi di moda ec. A 6 l. N. ila Dinant, 12 S. 1/4 E. da Lovanio, Long. 3. 50, 16. E. lat. 50, 28. 30.

Nascar, b. (Cher), a 4 l. N. da Vierzon ), e 7 l. N. da Bourges. Nax-Chou-Fou, città di frontiera della prov.

i Quang-rou, cuta in trimiera della prev. di Quang-rou, nel China.

Nancr, gr. e bella città di Fr., inaddietre cap. della Lorena, sul fi. Meuribe, c. l. di pref. del dip, del Meuribe, d. », (3,53,2 abit, corte reale, da cui dipendono i trib di pri ist, e di com, de dip, del Meurthe, della Mesa e de Vo-gi, trib. di pr. ist. e di com.; vescovato pe dipartimenti del Meurthe, della Mosa e de Vosgi; museo; c. l. della 4.º divis milit.; 21.4 conservazione delle foreste, camera delle manifutture, accademia, collegio reale e man. reale di tal acco. Com. di vini, liquovi, legumi, granaglie, ferro, alume, sevo, legna, marmi, pauni, tappezzerie, herretti e saponi; fabbrica di panni, tricot, saje, tele, tralici i cererie ce. Cave di lavagne e sorgenti miserali Piere 21 mag., 20 g., e 6 nov., 3 g. Divi-desi in città vecchia ed in città nuova; quest'ultima ha delle belle strade diritte con boone case ed una superha piazza, ciò che la rende una delle belle città d'Eur. Vi si ammirano otto pubblici edifizi per sollievo dell'umanità languente; magnitico è l'arco trionfale sulla gran piazza, Superba cattedrale. Nancy for ceduta alla Francia nel 1736 mediante il trattato di Vienua in cambio del grandurato di Toscana, assicurato dalla Francia al doca di Lorena dopo la morte del re di Pollonia Lorena dopo is morte dei re di reussens, sinocero di Luigi XV. Patria di Calot, del padre Maimbourg, di Bassompierre e di ma-dama di Graffigni. Vi fan capo le strade da Metz., Strasburgo, Epinal, Langres, Bar-le-

passando da Bar-le-Duc, e 41 pas-ando da Brienne; a 28 I. S. E. da Lucemburgo, 35 O. da Strasburgo , 13 S. da Metz , 6 E. da Toul ed 83 L E. da Parigi (dist. legal 334 chilom.) Long. 3. 50. 16. lat. 48. 41. 28. Nannan villaggio del r. de' Paesi-Bassi, a 5 l. N. E. da Huy

Duc e Verdun. Pagansi da Parigi 42 poste

Nanto, isoletta dell' Arcipelago di circa 5 1. di eirconf., con un porto ed una bella raela. Cont. di cipolle, cera e mele. Il suo territorio abbonda di pernici, e produce dell'orzo e poco vino. Gli abitanti son tutti Greci e molto pigri; a 8 l. E. dall'isola di Santorini, 11 S. O. da Stampalin, e 35 N. E. dall'isola e dalla città di Candia. Long. 23. 59. lat. 36. 30.

NANGASARI, gr. & fam. città del Giappone, sena delle 5 città imp. dell'isola di Xinsa, con orto molto frequentato; com. consid. cogli Otandesi e co' Chinesi , soli negozianti esteri

che vi si ammettono. Quando vi giungono gli Olandesi, devono depositare le loro armi e le loro vele, Long. 127. 31. 52. lat. N. 32. 45. 50. NAME-HIORG-FOU, città della China, provincia di Quang-Tong; commercio attivo; presso alla fronticra di Kiang-Si; a 53 l. N.

da Canton. Nances, piccola città della Bria (Scuna-e-Marna), o ×; 1,100 abit.; e. l. di cant.

Com. di grano, butirro e formaggi. A 16 l. S. E. da Parigi. NAMEA, tre isolette del mar delle Indie, nello stretto di Hanca, e poco da essa distanti. Long. 103. 17. lat. S. 2. 26.

Nas-Kisc-Fot, città della China, capitale della parte occid, di Kiang-Nan , a 45 L S.

O. da Nankin

NAN-KIRG, famosa eittà della China, car della prov. di Kiang Nan , sol Kiang. Essa è la più sapiente di tutto l'impero Clausee, e prima di Prkino, n'era la cap.; 1,200,000 abit.; porte superbe, be patazzi, torre di porcellana di 9 piani, alta 200 piedi. Numeyose biblioteche; arrademia di medicina; falder. rinonata di rasi ; nel suo territorio eresce il cotone giallo, col quale si famo le tele dette Nanchine: 8 città sono sotto la sua dipendenza. Vi è un vescovo cattolico. A 510 l. S. S E. da Pekino, Lat. N. 32. 4. 40, 1-ng. 116, 27. E.

NANT, piec. città del Robergue (Aveyron), 🐧 ; 1,264 abit. ; c. l. di c.mt. e circond. di Milhaud, da cui è dist. § 1. S. E. Nas-Tenane-Fou, città della China, cap. del Kiaog-Si; a 115 l. N. E. da Cauton.

NANTERRE, b. dell' Is-di-Fr. (Senna), 4

di S. Genovella. Com, di carai porcine tanto fresche quanto salate. NANTES, ant.; ricea e considerabil città di Francia, sulla riva dritta della Loira; esse è la seconda della Brettagna. Zecca di lettera L.; c. l. di pref. del dip. della Loira-Inf.; d'un commissariato generale di polizia, d'un trib. di pr. ist. e di com.; • × ; 77,206 alsit. ; amministrazione marittima , bibliotera pubblica ; scuola d'anatomia e di chirorgia ; collegio reale, museo, borsa e camera di commercio; società d'agricoltura, di commeeio, di arti e scienze, orto botanico, sene a d'idrografia. Vescovo Isulfraganeo di Tours, Bellissune strade lungo la Loira , e supert-a veduta; isole e passeggi sorprendenti, singlarmente quello chiamato Cours des Etats; 20 pulliliche piazze. Nantes è una delle città più com. della Fr. Com di vini di Sp. e di Port.; spedizioni di bastimenti per le colonie e per tutti i porti dell'Europa ; pesez di baccalari e costruzione di bastimenti. I bastimenti di Nantes trasportano alle Indie ed in Afr. le mercanzic della Francia, e ne riportano i pro-dotti di quelle regioni. Man. d'indiane , hasini , tralicci , saje , coperte , tele da vele , cordaggi ed istrumenti per le colonie ; filatoj di cotone, raffirerie di zucchero, vetrerie, fab. di najolica e di liquori. Ficre d'un g., a mezza quaresima , il giorno dopo S. Marco , 25 mag., 16 luglio. 2 sett., 1.º 2.º 3.º e 4.º sabato dopo St. Gilles ; mercanzie diverse. I

Lastunenti gressi danno fondo a Pambocul.

Enrico IV vi emanò nel 1568 il celebre editto, sulla libertà dei culti, revocato nel 1685 da Luigi XIV. Patria di Giacomo Cassard, del matematico Bouguer, dell'architetto Berder matematico Bouguer, del arcintetto Ber-frand ec. V. fan capo le strade da Rennes, Vannes, Angers, Tours, Rochefort e Niort. Pagansi da Parigi 47 poste passandu pel Manara a 21 l. S. O. da Angers, 27 N. 1/4 O. dalla Roccella; e 100 S. O. da Parigi (dist. legale 389 chilom.) Long. occ. 3, 52, 59, lat. 47, 13.6. Navratur., h. sulla Marna (Schua-e-Marna),

• ; fra Meaux e Château-Thierry ; a 15 L E. da Parigi.-Altro (Marna), a a l. da Epernay, e. 4 da Reims 3; com. di viai.

Nanteul, villaggio dell' Augomese (Charrente), a 7 l. N. E. da Augomese, e. 2 l. da Ruffre.

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, pic. città dell' Isola-

di-Francia (Oisa), O K; 1,438 alsit.; c.l. iti cant. e circond. di Senlis, da eui è dist. 5 L E. 1/4 S.

NANTHOULLEY, villaggio della Bria (Senna-e-Marua), a 3 l. S. O. da Mezux, ed 1 l. da Dummartin .

NANTIAT, villaggio della Marca (Alta-Vienna), sul Vinçon; c. l. di caut, e circond, di Belluc 3, da cui è distante 4 legla: S. E.

NANTUA, pic. città della Beugesia (Ain), sopra un laghetto dello stesso nome; 🧿 🗷; 3,744 abit.; c. l. di sotto-pref.; trib. di pr. 5,744 aout ; C. t. ut some-pret; frits di prist; camera delle man. Fiera di 2 giorni ; 31 ag.; bestiani e varie mercanzie. Falbri, di tapezzerie ; coperte di lana ; nanchine ; mossoline ; ghinee ; tele di cotone e tele da involtura : cartiere e concie : filatoj di seta e di cotone. Gran com. di scarpe, Carlo-il-Calvo vi fu scpolto nell'877. Fra due montague; a 10 l. S. O. da Ginevra, 8 S. E. da Bourg, r N. O. da Lione, e 113 S. E. da Parigi. Long. 3, 15. lat. 46, 10.

NANTERET, isola del Massachussetts, Stati-Uniti, a 36 l. S. E. da Boston, ed 8 S. dal capo Cod; 15 l. di lungh, e 3 a 11 di largh. Pop. 4,6::: abit, , buoni marinari e che van-no alla pe ca delle balene. Longit. occ. (punta S.) 71. 45. lat. 40. 15 .- Al S. honco di sabbia dello streso nome. Lat. 40. 31. long. 71. 26. Naopuna, città dell'Indostan, nel Caudeish sul Tapti. Il suo territorio produce il più bel riso delle Indie; a 32 l. N. E. da Surate. Naoras, b. (Somma), a 2 I.S. da Deulenso.

NAPLUSA. Vedi N. CLUSA. Napo, gr. fiame dell' America merid., che

ha la sorpente sulle Cerdigliere, al S. di Quito, e slocca nel finne delle Amazzoni, dopo un corso di 225 leghe

NAPOLI , Neapolis , Purthenope , città ant. grande, ricca, commerciante, ed una delle più belle del mondo; cap. del r. dello stesso nome, presso la Terra di Lavoro, con arcivescu-vato, università, e 3/4,716 abit. nel 1823, fra quali 10,662 forestieri. Essa è ugualmente bella dappertutto, e selciata colla lava grigia del Vestivio. Situazione sorprendente, uno dei più deliziosi soggiorni dell'Italia, clima dolce, brillante carattere degli abitanti , le tilissime campagne, deliziose ed interessanti adiacenze, palazzi maenilici , come per esempio il palaz-zo reale, gli studi , ove sono i musci ec., più di 250 chiese, delle quali le più osservabili

sono: la cattedrale , San Filippo Neri , l'An-muzitata, S. Chiara, la Certosa, Gesti moovo,ec.: magnilico teatro di S. Carlo rifabbricato in pochi menino dato di S. Cato maia tana trans-presi , e riaperto li 12 gennaji 1817, escado nicendiato il vecchio. Teatri del Fondo, dei Fivernini, Teatro Nuovo, di Foria ed al-tri di minor considerazione. Strade pulitissime quella di Toledo ha 800 tese di lunghezza, ed è una delle più frequentate; la nuova stra-da del Corso ec. Tre bibliotece pubbliche : la biblioteca reale, S. Angelo a Nilo e S. Filippo Neri. Fal-br. di drappi di seta, nastri, parmi, coperte di lama e di cotone, mossoli-ne, tele, banclevria da tavola, sapone, carta, majalica, porcellana, paste da minestra, liquori ce. Com, delle mercanzice de prodotti del paese, come sete, lana, olio di Puglia e di Calabria, grani , leguni secchi , frutti , vini prelibati , acqua-vite, manua e sugo di liquirizia. Importazione di zucchero , caffe , caccaos , indaco , aromati, droghe, vioi e pauni di Francia, mercerie, pelliccerie, cappelli, mode e bigiotte-rie di Parigi, chiacagliere di Germania, orologi , piombi , rame , bande-stagnate , tabae-co , salomi ec. L' 180 delle cambisti è di 8 giorni vista per quelle di Rona, , di 20 giorni data per quelle di Firenze, di 22 giorni data per quelle di Firenze, di 22 giorni data per quelle di Goova e Livorno, , e di due nusi data per quelle di Spagua. Vi si tengono i libri in ducati regno di 100 grana del valore di Iranchi 4 e 27 cent di Francia. Na-poli riceve soldi 80 3/8 tornesi per un duca-to regno , ovvero dà grana 23 1/8 per una lira hornese: 40 canoe di Napoli equivalgono a 400 metri di Francia; 197 palmi equivalgono a 100 metri; 100 libbre peso di marco equivalgono a 153 libbre e mezzo o siano 54 rotoli e mezzo di Napoli. Le monete d'oro sono: quella da 6 ducati, che vale 35 franchi e 34 cent., quella da 4 ducati, che vale 17 fr. 17 cent.; quella da 4 ducati, che vale 17 fr. 17 cent.; quelle d'argento sono: la m. 6 neta nuova da 12 carlini, che vale 5 fr. 5 cent., e quella da 6 carlini, che vale 2 fr. 56 cent.: cra trovansi ili muovo cuncate e monete d'oro da 3o docati, da 15 docati, da 6 ducati , da 3 durati , che sono bellissime, Questa città , sovente presa e ripresa ne passati secoli , fu conquistata da Francesi nel 1798, quindi evacuats, e ripresa nel 1799 dopo un sanguinoso combattimento. I Ituss e gl' Inglesi vi sharcarono nel 1853. Nel 1866 cadde di nuovo la potere dei Francesi, do-po la partenza del re e della famiglia rea'e er la Sicilia; e nel 1815 fu riconquistata dalle potenze alleate e ceduta al suo legitimo siguore, Orazio , Virgilio , Tito-Livio , Sene-ca , Stazio , Claudiano , Valla , Sanuazzaro ed il Boccaccio hanno aoggiornato e composto una parte delle loro opere a Napoli. Patria del cavalier Bernini, del cel. Borelli, di Fa-rinelli e Sacchini , del poeti Sannazzaro e Mazzini, del papa Urbaso VIII, Filangeri ec. Napoli, ha quasti 3 leghe di recinto, ed è difeso da tre castelli: Sant Elmo, Castel-Nuovo e Castel dell'Uovo. È sit, sul mare, a 43 I. S.E. da Roma, 70 N. 1/4 E. da Palermo, 99 S. E. da Fireaze, 120 S. da Venezia, e 384 S. S. E. da Parigi. Long. 11. 57. 30. lat. 40. 15. 50. Nelle adiacenze sono osservabili: il monte Vesuvio , la Zolfatara , anticamente

Forum Vulcani, il lago d' Agnano, già cratere d'un vulcano ; sulla riva del lago le Stufe di San Germano, la grotta del Cane, i Bagni di Nerone , le acque minerali di Castellammare, i prodotti del monte Positipo, la grotta di Postipo, la tomba di Virgilio Marone,

ta di Positipo, in comuna di riagna, manane, il mansoleo del Sannazzaro, gli avanzi de' lugini di Locullo, e di un tempio della Fortuna, le rovine d'Ercolano e di Pompeja ec.
Narota (il regno di) o della Esca Sicolas, gr. e bel paese d'Italia, che ne occupa tutta la parte merid. Covi. al N. collo Stato-Eccleainatico, e da tutte le altre parti col mare, ed ha circa 100 l. di implicaza, e 50 di iarghezza, e 3,100 i. quadrate di superficie. Il suo suolo è mentuoso , seggetto a' tremnoti , e minacciato dall' crezioni del Vesuvio. Dividen in 15 provi: cie : Napoli , Terra di Lavoro , Principati citeriore, ed alteriore, Abruzzo citeriore, e due Abruzzi ulteriori, chiamati il primo e il secondo, Molise, Capitanata, Terra di Bari , Terra di Otranto, Basilicata, Ca-labria citrriore e due utteriori. Produce grano, olio, vino, bellissimo cotone, riso, lino, man dorle, agrumi, zafferano, mama, zolio, me , vetriolo , eristallo di monte , cavalli , bufali ed altri l'estismi, pelli di capra e di montone, lana, seta, legnome ec. La Sicilia la parte di questu regno. La popolazione del r. di Napoli ascende a 4,981,000 abitanti e quel-la della Sicilia a 1,650,100. Questo 11guo ha apeaso cambiato padrone. Era dapprana un esarcato dipendente da Raveana. Carlo il Angiò , fratello di San Luigi , ne fece la conqui-sta, ed i anni discendenti l'anno posseduto lino all' amo 1435, nel quale passò agli Arogonesi. I Francesi vi ricutrorono nel 1501. Ne furon cacciati nel 1504. Passo allora al re di run caccant net 1904. Fasse anord al red Spagna, na l'arcidos a Carlo, poi Carlo VI imperatore, se ne impossessò nel 1706. Col trattato di Vienna del 1736 fi dato all'in-fante don Carlo, seconda figlio di l'ilippo V, re di Spagna. Il regno di Napoli era un feudo della Chiesa, ed il re pagava ogni anno al papa il tributo d'una korsa di sette mila scudi d' oro e d' ima chinea bianca. Napoli n' è la capitale, Scoppiata la guerra fra cuesto paese e la Francia , Bonaparte lo inva-se , e fece incoronare suo tratello Giuseppe , a cui successe il general Murat, suo cognato. In cons guenza degli avvenimenti del 1815, questi dovette rimmziare ad un trono usurpato, e avendo voluto ritornare nel regno con una truppa d'avventurieri , fu arrestato al memen-

to dei disbarco, giudicato da un consiglio di guerra, e fucilato. NAPOLI-DI-ROMANIA, fortissima città della Grecia, nella Morea, con ottimo porto ed in cast; arciv. greco; a 10 l. N. F. da Misitra, e 21 S. O. da Atene. L. 20, 58, lat. 37, 26. Naporta, b. di Provenza (Varo), con un

forte ed un porto sella baia dello stesso non e; a 5 l. S. E. da G. asse, e a l. da Cames . NARA, betta e ricca città del Giappone, nell'isola di Nison, a 10 i. da Mesco. Nassaca, b. d'Ing., nella contea di Car-

MARGAT, I. In 195, Iona content uncommente marthen, da cui è dist. 7 l. O. NARONA, in froncese N'ARONAS, autica città della Linguadoca (Audo), sopra un causale che va dall' Aude al mare, presso allo stagno della Rebine, 

→ (10,312 abit.; sotto-pref., Vosciz; 7 Jon. II.

trib. di pr. ist. e di com. , borsa di com. e sindacato maritt. Questa cit. fu edificata l'anno di Roma 337. Alcuni avanzi di estifici romani son serviti a falibricarne le mura. Essa è molto ricca d' inscrizioni antiche. Tomba rovi-nata di Filippo-l'Ardito. Aria insalubre, Fablur. di verderane, cuoja , sai marino , terregiie , acqua-vite e apirito di vino; tintorie e filato acqua-rite e apirito di vinoş tintoric e filatoj di seta. Firer di 3 g., 7 a gosta. Conum. di grano, panni e cera. Prod. olive, olio, gra-no, vino, meli eccellente, gosi e bachi da seta. Patris del padre Mootlascon, dedto an-tiquario, e dell'imperatore Au. Caro; al a 1. l. dal mare, 13 N. E. da Perpignano, 19 S. O. da Montpellier, e ao S. S. de Parigi. Long. 6. 457, 7. E. lah. N. 47. 10. 58.

Nanoanreu, isola del Chili, a 37 L.S. da Chiloé. Long. oct. 76. 28. lat. S. 45. 12.—Una delle isole di Galiapago, presso quella d' Albermale.

Nanconnan, isola del golfo di Bengala, Essa non é che uno accetio perpendiculare, il quale non presenta alcuna traccia ili vegeta-zione; a 25 l. E. dalle isole d'Andamon.

Long. 91. 36. lat. 18. 19. Nano, Neritum, città vese, del r. di Napoli , in una bella pianura , nella terra d't)-tranto , con titoln di docato ; pop. 8,000 abit.; a 2 l. N. da Gallipoli , 10 N. O. da Otran-

tu, 11 S. da Brindisi, e 74 E. 1/4 S. da Napoli. Long. 16. 3. lut. 40. 17. Nasea, r. d'Air., al S. dell'Abissinia, abb. di grani e besti

NARRATA, ant. città della Dalmezia turca, sui confl. del Nermo e della Nara, sul golio dello strsso nome, nell'Herzegovina, a 20 I. N. E. da Ragusa, Long. 16. 4. lat. 43. 9. Nascan o Narco, isota nel golfo di Funlandia , sull'ingresso della baja di Revel. Lat.

N. 59. 36. long. 22. E. Nanga, b. della Russia, sul mar Biano gov. d'Arcangelo, da cui é dist. 160 l. N. R.

gov. d'Arcangeou, az cin e agaz. (100 l. N. N.
NABIN , città della Siberia, sull'Oby, a
150 l. E. da Tulolik. Lat. 58. 54.
NABIN O KARET, isolicità dell' Arcipelago,
all'O. di quella di Rodi ed al S. di quella di
Limonia. Long. 25. 5. lot. 36. 25.
NABIN NURSIA antichissima città episc. d'INABIN, Nursia antichissima città episc. d'I-

talia, negli Stati Pontifici, sopra una montagna, suila Nera. Superho acquedotto di 15 miglia di lungbezza, il quale dalla mont. porta l'acqua alle belle fontane della città. Vi si osservano gli avanzi d'un aoliteatro e d'un ponte fatto edificare da Agusto con dei macclanosi massi. Patria dell' imperat. Nerva, del papa Giovanni XIII , e ili Gattamelata page citovanin AII., e in Gallametala famoo generale idel ex-rep. Veneta pop. 3,000 abit., pc @. Ad 8 I. S. E. da Spoleto , 16 N. E. da Roma , e 9 N. O. da Ricti. Long. 10. 11. 5. lat. 42. 31. 17.

Nano, Aara, città di Sicilia, alla norgente

del Naro, intendenza e distretto di Girgenti; pop. 10,739 abit.

Nansarua, città della costa dei Coroman-1, a 13 l. N. E. da Masulipatnam. Long. del, a 13 1. 10. 22.

NABSINGAPATRAM, gr. città delle Indie, nel rritorio di Cattack , da cui è dist. 15 l. S. Naava , forte città di Russia , nell'Estonia, gov. di Pietroburgo, con un cust. ed un por to. Carlo XII con 10,000 nomini vi hatta

89,000 flusi. Pietro-il-Graude la riprese nel 1763. E piecola, na hen fortificata, e com-in cuepi, ino, campa, kisome da costrucione e grant i imperazione di sale, vini a seque-vite, nedebli, pami i, tricir, pellami, fusatra, legni da timo, catta, direpterie ed aromati. Salla Ahava, a, 42 t. 8. 1/4 O. da. Wibarpo, Long. 25. 5/1, 15. kt. 5/p. 22. 15. Navan, et tila dell' Indostan, prov. d'Anava, press. d'Anava, press. d'Anava, press. d'Anava, et di dell' Indostan, prov. d'Anava, et di dell' Indostan.

PARVAN, Cata des Hausstall, prov. d'Agrah, da cui è dist. 54 l. S. Nassikata, villaggio della Bassa-Linguodoca (Lozice), e. l. di cunt. e circund. di Branpolota @, da cui è dist. 5 l. N. O.

NASCOW. Vede NANAOW.
NASCOMARZ, citté del Termesca, Stati-Uniti;
sul fi. Cumberlandia, a 62 l. O. da Knox-

Naso, villaggio in Sicilia, vicino alla sorgente del fi. Naso, intendenza. di Messina, d distretto di Patti; pop. 4,325 abit. Sofferse malto pel terremoto del 1883.—Il fiume di que to neme ha crigine vicino al villaggio sud-

Nassau, Nassawar, ducato al N. O. di quello di Hassia-Darmstelt, che formava 2 statt , Nassau-Veilburgo e Nassan-Usingen ; il prinio comprendeva il principato di Nassau-Veriburgo e la parte dell'arcive-covato di Troveri a sulla dritta del Reno; il secondo comprondeva il principato di Nassan-Usingen, la porzione dell'arcivescovata di Magenza, sulla dritta del Reno, i circoli di Nassau-Dietz e di Wied. I ducati di Nassmi-Siegen, e di Nas-Errg. La maggior parte del ducato di Nassan é, stata ceduta al re di Prussia.-Il principato attend di Nassau è diviso , fin dal 1.º leglio 1815, in 25 balings, the contragono 785 fra cistà, villaggi e casolari, Nassau, capitale. Cuesto principato fa parte della confederazione Germanica. Il principe di Nassau-Dilkmborgo è stato elevato alla dignità di 10 de Parsi-Ilpini.

Nassou, pic. città, c. l. del principato di Nassou, rai Llani, a 5 l. S. L. da Coldentz. Nassou, forte fra Bergeop-Zenne Pleden, volla Steleda (r. del Parsi-Basso). – rotteza della Chinea, cdificata degli Chantesi nel 1612, chianata altresi la Biturna.—bada a so l. O. da Sunsatra. Long. og. E. 181. S. c. 39.— Baja si B. della Terra del-Paroc.

Nasta, o Nasto, Arizue, si ola censid, in mezzo dell'Arceptago, di circa a lo di larhezzo, basa e la più grande, la poi terta e la si agrama; oliver, nelegrani; più, sidii e sobiaggiame; è deceodata da alli monti che sobiaggiame; è deceodata da alli monti che più antico mi finterno, e che immorgia, salev, a sino, sidio, circite i restanas. Care di care, vino, dito, circite i restanas. Care di care, vino, dito, circite i restanas. Care di care, vino, dito, circite i restanas. Care di care

a 3 L N. da S. Uberto.

Nastana, pic, città della contea di Catzo

Wasteng, pic, città della contea di Catzenellanlagen, ad 8 l. S. E. da Coblentz.

NATA, eith dell' Amer. merid., a 25 l. S. O. da Panama. Fabbr. e com. di terraglio resse molto ricerente. Long. occ. 83, 12, lat. 8, 12.

Natal., passe della cesta orient. d'Africa, al S. del Missonsofapa. Gr. ni mero d'elefanti. Stabilamenti portrefersi. — Pic, inola al N. di Madagass ar. Loog. 44. 50, int. S. S. a8. — Città dell'America meridi, nel Brasile, sul Ris-Grande.

NATALE (isola di), gr. Oceano. Long. oce. 153, 35, lat. 1, 57, 45.—Porto nella terra di Kerguclin. Lat. R. 48, 1, 15. long. 66, 42. E.—Porto sulla custa S. O. della Terra-del Fincto. Lat. S. 55, 21, 54, long. 72, 7, 29. NATAGOR O NATAGOR O, cresto del r. di

NATARGER O NATARGEA, circolo del r. di Priesia, sul Prepet, cont. quattro provincies la Natargia propris, il Farteland, la Suda-

was a la Gallanta Durasticupo, e por Luisia Narvanta, popul dell' Josep e popularia. Narvanta, popularia dell' Josep dell' descriptione del di que pass', el ecceptarson in estensione di fon lepte dai li Ybersille linn all'Ohio; ma dacche i Franca i bron ferro la guera nel 1710 non sou più di batta importanza. Essi bamo un capo e he la il dettio di vita e di morte sopra i secci stellita.—Perre di quatto nene all'imbocaturo del Missisaja.

NATERITOCRES, presso al fieme Rosso; muova colonia nell' Alta-Luisiana, lungo il fi. cheai scarica nel Mississipi i a 140 l. dalla Nuova Cricans.

NATE (la); isoletta dell' Arcipelago, fra

quella di Seyra e Delost Lat. N. 37, 20. longa 23, 13, E. NATERDAL, città della Finlandia; fabbedi herretti.

NATERS , prosso b. dell' Alta-Valesia , prosso Brig. Ponte sul Rodano. NATERS , prov. della Cochinchina. Aria.

salubre e viveri in abbondanza

NATORA O ASSTELLS, Asia Minor, perpanisha da Aisa, fia I nar Neo, i Il nar do Mariana da il Mediterraneto un tempo cra fiordissima, i un oggi laspes estito de binini torco, ed è desolata dalla peste e da frequenti terr moti. Dividelo il az govirno e pascidireti: Abathan o Kutalle, Seco., Trei sonda, pro. La prache Natolia ingolita parone del Lesante. Gittà principali: Smirne, Prinia, Isniek, Agegra e Trebisondo.

NATOLICA, isoletta sulla costa d'Athania, all'ingresso del golfo di Patrasso. Lat. N. 38-40. long. 19. E.

Nazios, 'calle dell'Egitto, ore sono 6-lagli che occupano 6 l. di lumghezza e 7 a 800 metri di larghezza, separati da aride sabbier le acque loro contengono del muriato, del caribonato del soliba di sola. Se ne estroe il sal nation. Nattat, faltoria inglese nell'isola di Su-

matra.
Naturas, isola dell' Occano Incinno, a 43
I. N. E. 1/1 E. dall' iso'a Ananhas. Let 3.

N. long, 193, 16. E.
 NAUGELLE, b. del Rouergue (Aveyron), €.
 di cant, a 6 b. S. O. da Rhodes ⊕.
 NAUBELLE, b. di Germaña, a d. b. N. da Friedlere, e 7 N. O. da Hanau. Saline.

Naturenzo, bella città del r. di Sassonia, un tempo imperiale ed episcopa e, sulla la. Patria di Franck; a 15 l. N. E. da Erfurth. Long. 9. 20. lat. 51. 12.-ll vescavato ha 15 miglia quadrate di superficie, e 31,896 abit.—Due attre piccole città ili q testa nome, nella Slesia, ma nella pere, di Juer, da cui è dist. 12 l. O., soi Queiss, e l'altra nella prov. di Sagan, da cui è dist. 4 l. O., sul Bober. Vedi Nuncunon.

NA VAR, borgo d'Irlanda, contea di Est-Meath, sul coull, del Blackwater e del Boyne,

ad 8 I. N. O. da Dublino NAVARETTA, pic. città di Spagna (Vecchia-

Castiglia), a 10 l. N. O. da Calaborra, s> pra un monte. Battaglia del 1366 fra don edro ed Enrico di Transtansare, nella quale De-Gueselin fu fatto prigionicro. NAVARISO D ZUNCHIO, ant. Pylos, grande

e fortissima città della Grecia, nella Morea Porto vasto ed ecceliente, sulla costa del golfo di Zanchio, sopra nu colle, vicino al mare; a 7 l. N. O. da Corone, Long. 19. 9. lat. 36. 54.

NAVARAA, un tempo regno fra la Francia e la Spagna, che dividevasi in Navarra Superiore ed Inferiore. La superiore appartient parame en instruct. La superi sue appartante alla Spagna, ed è circiscrattà da Parenel. Essa è una delle più belle provincie della Spagna. Clima temperato e salabre; territorio montaoso e lertile, alb. di salvaggiama d'ogui sorta, miniere di ferro, argento, rane, piombo, vetriolo e z dio, care di marcari, agate e granito; laghi ove si pescano le trote. Orsi , lupi , daini , esmozze , ravrimbi , cingbiali , gitti selvaggi ed occelli di rapina ; pasture, poche terre (avorative e valli palu-dose. Pop. 221,000 ahit.; sope.ficie (3 ).l. quadrale. I Navarresi son vivaci, laboriosi ed atti alle scienze ed al commercio. La Navarra era gwernata da un vicere. Dividesi in 5 distretti o merindade, le di cui capitali soco: Pam-plora, Estella, Tulcla, Olita e Sanguesa.— La Navarra Inferiore appartiene alla Francia, e non comprende che nua meriodada, la di cui cap. è San Ginzanni-Pic-di-Porto. I Pirenci la separano dalla Navarra spagnosta. Pacse montuoso e poro 'reti'e. Cavalli pregiati; pasculi corellenti i buone lane e ministre di ferra e di rane. Lugi XIII la rinui alla corona nel 1620. La Navarca Inferiore ha 8 L di largis, e 5 di largi, ed oggi fa parte del dip. de' Bassi-Pirenei. NAVARRA (In miova), priov. del Nisovo-Mes-sico, conf. O. col. mar Vermiglio: suolo fer-

tile. Miniere d' nes.

NAVARRE, cast. della Normandia (Eure), press Erreur .

Navanarius, graziosa città della Bearma (Brod Pirene), 93 1,352 abit.; sul Gave d'Oléron, in una fertilissima pismora. Man-di tele. Fiere di 8 giorni, 15 settemb. e 9 decemb. 4 c. l. dl cant. e circond. d'Orthea, da cui è dist. 5 l. S. Long. occ. 3. 6. lat. 43, 20,

NAVAZE, isola sulla costa di S. Domingo. Long. occ. 77. 18. lat. 18. 2. 19. NAVEL, b. (Loir-e-Cher), ad 1 l. S. O. de Vendime 3

Navan, città del'a Media-Morea di Bran-

debargo, nell'Heveland, a 9 leghe N. O. da h. del Limpsino (Corrèze); ad r l.

NAVES .

N. da Tulle O .- Altra, nel Gambréas (Nord), ad 1 l. e 10 220 N. E. da Cambrai 3. NAVIGATORI (isole dei), nel gr. Occurs del S. ensi chiamate da Borgainville nel 1768. Lo principali sons Opoun, Leone, Faulue, Maointa, Oyolova , Calinasse e Pola Queste isole, irenche volcaniche, sono fertilissime in ogni genere di commestibili, vi abbondano gli alleri fruttiferi, e specialmente l'albero a pane, il banano, il pero di India o gojava, un albero che produce una specie di grosse mandorle chi hanno il sapore de marroni, il e scoi ell'arancio, e su questi alberi annidano in gran nunero i piccioni e le tort re , che gli abitanti addomosticano; i mushi pui sonovi in nomero prodigioso. Sille rive de fiomi erescono delle elle canne di zucchero. I naturali sono di un'alterra gigantesca ed hanna le loro forme assai helle e proporzionate; quindi gnardano con disprezzo la mediocre statura degli Europei. Le donne sono bellissino ed assii libere. Deliziosissima è la situazione de loro villaggi, e vi si potrebbe formare i più gra-zion giardini. Questi selvaggi hanno qualche idea d'architettura, esendo costrute le lor capanic esa una grossilana sinatria, guarnite di colonne. Anche le arti non sono loro incognite, mentre con degli strumenti di basalto da loro stessi fatti, costraiscono degli olifizi in legn) d'una perfezione sorprendente. Instre fabbricano delle stoffe di scorza d'albevo molto belle, e delle altre di un filo, che samiglia al lino della nuova Zelanda. Longibidine occ. 171. 75. latitudine S. 15 Navigure , limnicello del r. Lomb.-Ven., vi-

cina a Brescia. Nazzas. Vedi Nagens.

Naxow, città della Danimarca, cap. dell'isola Laland, a 27 l. S. O. da Copenaghen, on parta sufficientemente buoun,

Nar, h. dell' Alvernia (Alta-Loira), a 21. O. dal Puy 3. Ner , per città della Bearnia (Bassi-Pirenei),

sul Gave-di-Pau, c. l. di cant. e circond, di Pate 🔾 , ila eni é. dist. 3 L. S. E. Man. di laoificio, cadis, tricot ec. NATAZITE, estesissima prov. della Nuova-Galizia Montagne fertili e ricche miniere

ma poco coltivata per mineanza di popolazione. Lamela, espitale.

NATLAND, h. d'Ing., cont. di Suffolk, a 2 L. N. da Cloche ter. Ners o Nes, b. della Lorena (Mosa), sall'

Ornsin , ad 1 L S. da Ligur . Nazarat (S.), groso h. della Brettagere (Loira-Inf.), c. l. di rant, e sindacato maritt.

posto all'imboccatura della Loira; a 4 l. li. da Guirmade 4; 3,000 abit. -Altro in Provenza (Varo), a 10 l. S. E. da Marsiglia, ed I I. da Ollinales 3.

Nazanarm, nella Palestina, città celel re

per escre stata il sogginrato del Salvature fino agli ultimi anni della sua vita : ora è rulotta at un pic. villaggio; a 6 L. N. E. da Samaria, e 12 l. N. da Gecusalemme, sul pendio d'un monte d'Erutesi, vi riportarona una rittoria sopra i Turchi nel 1777 .- Cella città della Pensilvania, contea di Northampton , a 3 l. N. da Bethleem. Abitanti indu-100, a 3 i. N. da hetneem. Antami trian-strioussimi.—Villaggio (r. de Pacsi-Bassi), stilla Schelda, a 3 l. S. O. da Gand. Nazulles, b. del Toreneae (Indre-e-Loira), d. i. N. da Ambrise .

Ness, gr. lago d'Irlanda, fra le contec di Autrim, d' Armagh, di Down e di Tyron; ha 15 L di circonferenza, e contiene le isole di Sydnei e d'Eoisgarden. Il fiume Baune la attraversa dal S. al N. Le sue acque hanno

una proprietà pietrili ante-NEART, villaggio (Morbihan) , a 2 l. N. E. da Ploérmel 3. NEATH, porto e borgo della contea di Cla-

morgan , in Ing. , a 10 l. N. O. da Landaff. Nazu, b. (Majenna), a 4 l. S. da Majeo-na, el 1 l. da Euron 👁. — Eupen, nel r. de Paesi-Bassi, a 2 l. da Limburgo. Fabbr. di

be panni. NEAUPLE-LE-VISUR C NEAUPLE-LE-CHATEAU due borghi del Mantese (Senna-ed-Oisa), l' nitimo ●; 966 abit.; ad 1 L di dist. uno dal-l'altro; ad 8 L N. da Parigi, presso Vilke-

Nesso o Nassro, città diruta, nella parte sett. dell'is, di Corsica mezza I. da Sun Fio-

Nésouzan, pie. prov. del dip. dell' Alta-Garonna. S. Gandenzio, capitale. Nesstrea, città della Moravia, a 10 l. N. E. da Brinn; presso ad essa scaturisce il fiu-

ine Homa. Nacaus, ant. città d' Afr., reggenza d' Al-geri, cou una superba moschea, in un territ. abb. di buoni fichi; a 50 leghe O. da Co-

stanting. NECHERS , h. (Phy-de-Dôme) , a 5 l. S. da Clermout-Ferrand , e 2 L da lemme . NECKER (circolo del) , uno de 9 circoli del randucato di Bades. Pop. 137,000 abit. Man-

heim , c. l. NECKER-CITERIORE, uno de dodici diparti-menti del r. di Wirtemberga. Pop. 100,000 ahit. Rothemburgo, c. l.

Nackas-Inferiore, dip. del r. di Wirtemberga; 115,000 abit. Heilbronn, c. l. Neckea-Supersone, dip. del r. di Wirtem-berga, nel quale ha la sorgente il Necker. Pop.

100,000 abit. Bothweil , c. l. NECKER, fi. di Germ., che ha la sorgente nella Foresta-Nera, e shocca nel Reno al disotto di Manheim, dopo aver ricevuto l'En-

tz, il Mulir, il Kocher ec. NECKEA, isola scoperta da La Peyrouse, nel gr. Oceano, al N. O. delle isole Sandwich. Long. occ. 166. 52. lat. 23. 34.

NECKERS-GENEND, pic. città del granducato di Raden, sul Necker, presso all'imboccatura dell' Elfatz, ad 1 L. E. da Heidelberg. Concie

Consid. e com. di cuoja ; belle terraglie. Necessa-ULM , città del r. di Wirtemberga , sul Necker, a 2 L. N. da Heilbron. Long. 6. 47. lat. 49. 11. 40.

47: 81. 40. 11. 40. Nedaranarat, villaggio del r. de Pacsi-Bas-si, a 5 l, S. E. da Oudenarde, 8 S. da Gand. Neden-Kauerras, villaggio del r. de Pacsi-Bassi, a 5 l. E. S. E. da Ruccmonda.

Nangan-au-Aann, puese dell' Arabia, che

si estende fra l'Haljas , l'Irak-Arabi , la Siria e l' Yemen , ed è abitato in gran parte da Be-Napowenez, villaggio dell'Artesia (Passo-di-

Calais), a 4 L O. da Béthune, e 3 l. da St.-Pol Nan-Ross, ant. città d' Afr., nel r. di Tre-

mecen , edificata da' Romani , în un territorio fertile; a 4 l. dal mare. NEEDHAM, b. della cont. di Soffolk, in Inghilt. Fabbr. di paoni, a 3 l. N. O. da Ip-

swich. NURRYINDE, Vedi LANDEN.

Nepta, città d' Air., reggenza di Tunisi. NEGADA, graziosissime città dell' Alto-Egitto , sulla sponda occid. del Nilo a 10 l. N.O. dalle rovine di Tebe, e 120 S. dal Cairo.

NEGAPATRAM, forte e commerciantissima cit tà delle Indie, con un forte, sulla costa del Coronandel, prov. di Tanjaor, editicata dai Portoghesi. Gf Inglesi se ne impossessarono nel 1781; a 28 l. S. da Pondichery. Long. 77. 42. Lit. 10. 44.

NEGOAS o ISOLA-DE'-NEGAT, isola gr. e pop una delle Filippine, fra quelle di Lusson e di Mindanao.

NEGOMEO, forte del Ceylan, edificato dai Portoghesi, a 9 l. N. da Colombo. Latitudinc 7, 20, long. 98.

NEGRE, capo sulla costa O. d' Afr. Lut. 16. 3. S. long. 7. E.

NEGREPELISSE, pic. città del Quercy (Tarn-e-Garonna), sull'Aveyron; c. l. di cant. e circondario di Montaulen 3, da cui è dist.

3 I. N. Man. di tele di cotone. Necass, isoletta e buon porto dell'impero Birmanno, sulla costa occ. del Pegù; deposito di legno di teck e di mercansie. Long. 91. 40. lat. 16. 3o.

NEGRETTO, capo sulla costa S. O. dell' isola di Corsica, Lat. N. 41 35. long. 6. 54. N. Nzoai (i), popoli d'Africa, peri di pelle,

pelo e capelli. Essi sono i primi, abitatori di quella vasta parte del mondo, ed una delle tre razze primitive. I bianchi la suppongono maledetta; i negri all'opposto credono che i hianchi siano degenerati i essi nascon bianchi , e la cau a del lor colore sembra doversi attribuire al clima; i senti loro sono d'una sensibilità squisita , la lor memoria locale è pro-digiosa, sorprendenti p i sono per la loro agilirà. Occupano essi la Ghinea, la Nigrizia, parte dell'Abissinia, la Cafreria e l'interno dell'Africa poes conosciuto; son generalmente sensibili ed industriosi. Vengono rimproverati a tutta la laro razza que vizi che loro dà la schiavitu. Pensano alcuni anatomici che la forma del cranio di parecchi di que popoli faccia supporre poco talento; altri poi son molto ben conformati. Non v' ha dubbio che l' educazione eguaglicrebbe la loro specie in generale alle altre razze d'uomini , imperocche onorano essi e rispettano i genitori e singolarmente la modre, danno eroici esempi di attaccamento e di fedeltà, di amicizia sincera, d'odio implacabile e di vendetta crudele e terribile ; sono abilissimi nell' arte di avvelenare , amano appassionatamente la danza, il tabaeco, l'acqua-vite e le donne, fanno con mara-

vigliosa industria corbe , panieri e crivelli

eo' filamenti de' rami del lataniere i vasi ed ntensili col calchassiere ; piatti e forchette col tico salvatico; abiti ed amaci o siano brande colla pianta del cutone ; tingono le loro perizome e le loro tele di cotone coll' indaco; son valorosi; non temon la morte; credono all'esistenza d'un dio, d'un genio malvagio e d'una vita avvenire. Questi tratti per altro non son generali, essendovi tanta differenza fra que' diversi popoli quanta ve ne ha fra le nazioni curopee. La grotta di quegl' infeliei, e le perpetue guerre che hanno fra loro ponguno catacolo alla loro populazione. Essi ven-dono agli Asistici i prigionieri ele fanno; gli vendevano altresi agli Europei ed agli Ame-ricani; ma questo tradico rofame fu abolito nel 1815 ; nondimeno si esercita ancora da alin contrabando. Debbonsi a questo por lo laborioso la cultura e la tertilità delle colonie d' America. I migliori negri vengono esportati dal Capo-Verde, da Aogola, dal Senegal e da paesi circonvicini ; molti di essi muojono nel tracitto, e non e'è mezzo migliore per conservarli ele distrarli colla musica.

NEGEO. Vedi Rio-Negeo. Negen. Vedi Nigar.

Nacaoposta, isola consid. della Grecia, la Eubea degli aotichi, di 40 l. di lungh. e 10 I. di largh.; fert. in grano, vino eccellente, frutti , cotone , nlin , mele , e be pascoli ; beatiami , bellissimi marini , amianto ec. 1 Turchi la presero a' Veneziani nel 1469. Un pic. braccio di mare detto lo stretto di Negroponte, un tempo Euripo, la divide dalla Liva-

Nасаоровти о Есятро, gr. e forte città della Grecia, cap. dell' isola dello atesso no-me, abitata da Turchi ed Ebrei ; i Cristiani dimorano ne'subborghi. Maometto II. la prese nel 1469. Giace sulla stretto dello stesso nome, a 12 l. N. E. da Atene. Long. 21. 38. lat. 38. 29.

NEHAVERD O NOUBEREND, ant. città di Persia , nel Chursistan , cel. per una batt. fra 'l calillo Omer ed Yvez-Degerd, re di Persia, a 14 l. S. da Amadan. Long. 33. 50. lat. 34.

Nameneraco, pic. città della Galindia, in Prussia, al S. di Konigsberga.

NEIFTAN o NEUFFEN, pic. città del r. di Wirtemberga, a 6 l. E. da Tubinga. Ne' contorni , sopra un monte , trovasi una fortezza nomata Hohen-Neuffen.

NEIM , pic. città del ducato di Hassia-Darm-stadt , a 3 L N. O. da Arensberg.. Naissa, isoletta all'imboccatura dell'Ems. Naisse o Nisse (il), fi. di Germ., che ha

la sorgente in Boemia, presso Proschwitz, e shocca nell'Oder presso Grossen. Natssa, graziosa e forte città della Slesia-Inf., sul cenfl. della Gilla e del Neisse, a 15 I. S. E. da Breslavia, ed 11 N. E. da Glatz. Neiva, fiumicello del Port., prov. di Fra-

finho-e-Douro, ebe sbocca in mare presso al b. di Neiva. NELLENSE, città del r. di Candy, nell'iso-

la di Ceylan. NELLENSUEGO, pic. città di Germ., con un cast.; territ. fertile; a g l. N. da Costanza.

Long. 6. 40. lat. 47. 54.

NELSON (il porto ) , porto dell' America sett con un forte, sulla costa merid, della baja di Hudson, costrutto nel 1684 da due fratchia

del Canada. Nexes, ant. città della Moldavia, sopra un

onte , presso al fiume di questo nome. Nust o Nustroo, lago della Campagna di Roma, da eui sorte un fiume dello stesso nome, che va a gettarsi nel Tevere. In antico eravi in questo lago un tempio dedicato a Diana cacciatrice, p sto in un isola galleggiante formata da due graudi barche, di cui non ri-mane più vestigia. È dist. 10 l. S. da Roma. Nası, terra degli Stati-Pontifici, antico feudo della casa Frangipani : pop. 1,000 abitan-ti. Essa è cel. per la valle ove è posta , in cui vedesi aocora la fenditura ove Numa Pomilio scendeva, fingendo di ricevere dalla ninfa Egeria le leggi, che esso come sacre dava ai Romani ; a 6 leghe da Roma.

NEMIEROW, pic. città di Pollonia, nel palatinato di Braclavia.

Nemozow, città di Germania, a an L.S. O. da Stargard, nel ducato di Merklenburgo. NEMPORS, città della Bria, sul Loing e sul canale di Briare (Senna-e-Marna), 3 × ; 3,760 ahit. Com di grani , farine , viui , formaggi , ant. Com et grant, tarine, viut, tormagnt, pellami, cappelli e euoja coucie. Fiere di 2 giorni, 24 giugno; c. l. di cant e circoud, di Fontainebleau, da cui è dist. 4 l. S., c 20 S. E. da Parigi. Long. o. 20. lat. ji8. 15.

Nerge, b. d' Irlanda, contra di Tipperary sul time Shannon, a 25 l. da Duhlino. Naocastrao o sia Nuoro-Catallo, forte

della Romelia, nel mezzo del Bostoro, Prigione di stato; a 5 L. N. da Costantinopoli. NECHAYE (Santa) , b. del Puitou ( Dur-Se-

vrc), a 4 l. E. da Niort, ed 1 l. da Saint Blaixent Q. NEUTS (S.), b. d'Ing., nella contea di Huntingdon, sull'Ousa, a 7 L S. O. da Cam-

bridge. Napaul, paese al N. dell' Industan, nel Tibet, che si estende dall' E. all' O. per lu spa-

zio di 12 gradi. Clima dolcissimo, sebbene il pacse sia attorniato da monti di 4,000 piedi d'elevazione sul livello del mare, e copertidi nevi perpetue, Miniere di ferro, e di rame ; prod. riso, legumi e mèle ercellente , gli abitanti son governati despoticamente da un raja. Esportazione: riso, avorio, zenzero, enoa , legna , cera , r igia , pepe ec. Capitale , Khatmandu.

Ners, Nepeta, ant. e pice città degli Stati-Pontifici, nella prov. del Patrimonio, delega-zione di Viterbo, sul pic. fiume Triglia, af 8 I. N. Roma, e 4 S. O. da Magliano. Pop. 1,461 abit. Long. 10, 1n. 40, lat. 42, 14, 30. NEPONDE O GROENSERG, Inogo famoso della Boemia, a 5 l. S. da Pilsen; patria di S. Gio-vanni Nepomuceno, che il re Venceslao nel 1385 fece precipitare nella Moldava. Nana. Pedi Baroa.

NEAA, finme d' Italia, negli Stati-Romani, che scaturisce da' monti dell' Abruszo, riceve il Velino dopo la sua magnifica cascata pressy

Terni, e sbocca nel Tevere, al di sotto di Nánac, graziosa città del Condomese (Lot-r-Garonna), sulla Baisa, che l'attraversa e si

perde nella Garonna; c. l. di sotto-pref., o 5,769 abit.; trib. di pr. ist. Com. di grani; farine, vini, acquavite, cuoja concie, berretbiscotto, utcusili di rame e vetrami. Fiera di 3 giorni, 15 giorno; e di 2 giorni 29 a-gosto, hestiami; a 4 l. S. O. 1/4 S. da Agen e 163 S. 1/4 O. da Parigi. Long. occ. 2. 2.

lat. \$5. 10. Neasa, piccola città di Turingia, sull'Unstruth, r. di Sassonia; a 5 L N. O. da Naum-

Nanscra, b. di Russia, nel gov. di Kostrom, da cui é dist. 9 l. S.

NERESTABLE, O NOTRETABLE, b. del Forese (Loira), O; c. l. di cantone e circondario di Monthrison , da cui é dist. 8 l. N. O. , e 4 1. da Thiers . Pur-de-Dime.

Nencia, provincia della Svezia, sul laga di Water; manere di ferro, alume e zulfo; fis-cine e funderie di cannoni. Orebro, capitale, Nents , b. e fintana minerale ( Allier ) , ad

1 I. S. E. da Montlugon 3. Neao (Marc). Vedi M.s. Nano.

Nanoros, pic. città, del l'arese, c. l. di cant. (Loira), a 2 l. S. E. da Montbrison, e 3 l. da Saint Simphorien-de-Lar Q.

NERONDES , b. del Berry (Cher) , c. l. di cant. e circondario di Sant' Amando, da cui è dist. 10 L. N. E., c 2 L da Velliquiers 3. Nearchisko, città della Siberia, nel gov d'Irkutsk, da cai é distante 180 l. E. I smi contorni producono una gran quantità di fiori e di piante; gli zibellini che vi si prendono soun i più belti della Siberia. Le sue miniere d'argento furono aperte nel 1744, e fin o al 1787 avevano reso 10 milioni di rubli. Lat.

51. 56. long. 14. 30. Neavt, bella terra vicino a Genova (Stati-Sardi) , c. l. di mandamento , e provincia di

NERVIEUX et GRENIER, b. (Loira), a § l. N. da Montheison , c 2 l. da Feurs .

NERWINGE. Vedi LANDEN.

Nescuix, eittà di Rossia, gov. di Tchérni-gof, da cui è dist. 15 l. S. E. Com. cousid. con la Turchia, colla Polonia e colla Slesia. Lat. N. 51, 2, 45, long. 29, 29, 30, Neste, pie, città della Picardia (Somma),

art Lignon, 3; 1,658 abit; father di belle tele; a 3 l. N. E. da Roye, e 19 N. 1/(E. da Parigi. Longitudine o. 34. latitudine 49. 45. 30.

Ness, lago in Iscozia, contea d'Inverness da cui é poco dist.; ha 7 l. di lungh. ed 1 di tando, e commica col golfo di Muray. Nesrem, villaggio (Alti-Pirenei), c. l. di

cant. e circond. di Bagneres de Bigorre, da cui è dist. 7 l. E., e 2 l. da Montrejenu 3. Alta-Garrina. Nestaen, città com della Danimarca, nella

Schoula; fabbrica di lanificio, calze di cotone ed indiane. NETRES , (gr. e pic.), due finmi del Braban-

te, che dopo aver ricevuto la Dyla , prendono il nome di Rupel, e shoccano nella Schekla, di contro a Rupeliuonda.

NETTARCOURT, b. della Sciampagaa (Mosa) a 5 L O. dr Bur-le-Duc .
Nerroso, N-panian, città bella, ma poro

popolata d'Italia, nella campagas di Rima

prossima alla rovine d' Antium, sul franc Lo-racina. Molte concie di pellami; ad 11 l.S. E. da Roma, e 6 S. O. da Velletri. Long. 10. 32. lat. 41, 30,

NETZCHLAU, pic. città del Voigtland (Stati-Prossiani ).

Neu-Angeamonne, città della Marca-Ukramia, sul lago Munda, Contorui fertili,

Neusuago o Navanauago, piccela città di Prassia, nella Pomerelia, fra la Vintola ed uma palude.-Altra, in Baviera, sulla Schwartza, con un cast., sopra un'eminenza, a g l. da l'atisbona.— Graziosa e forte città del r. di Baviera, sel Danubio, con un cast. Fabbr. di panui, tele, aglui ec. Pop. 3,924 abitanti nella città, e 10,465 nel docato, che la 55. L di circonf, a 3 l. E. da Danawert, e 18 N. 1/\$ 0 da Monaco, Longit. 28. 40. lat. 43. 40 Piccola città del r. di Wirtemberga l' Entz, con un cast., a 5 l. S. E. da Durlach.-Altra, nella Brisgovia, presso al Remo tra Basilea e Brisacco.-Altra , nell' Austria-Inf., sul Danubio, a 4 l. O. da Vienna, con una formos abbazia di canonichese. Long. 13.

42. lat. 48. 20. Neusungo o Nisungo, forte città della Danimarca, salla vesta orientale di Pionia, fam. pel suo porto, e per la distetta degli Svedesi. nel 1659 a at leghe S. O. da Copenaghen.

Long. o. 10, lat. 55, 30, Nausungo, b. ragguardevole di Normandia

(Eire), fra firmi Rilie-e-Seina, @ ; 1,883 abstan. Man, di tele di cotone. Com, di grani, Fiere consid. d'un giorno, 21 moggio, pr. luglio e 14 settembre; c. l. di cant. e circond. di Louviers, da cui è distante 4 l. O. 1/4 S. V.d. St. Lo.

Neumater o Neuven erez , principato , ed in addictro contea sovrana della Svizzera . continante all O. colla Franca-Contes, al N. col reservato di Basilen, all' E. ed al S. col paese ili Vand e co'cantoni di Berna e di Fribingo Questo principato ha 11 f. di lunghezza, 5 di larghezzi, e 34 i. quadrate, racchiode 3 cità, 103 villaggi, e 46,440 abit 3 chbe per lungo tempo i sesi sovrani particolari, e venne in potere della Prussia dopo la morte dell'ultima duchensa di Nature. Il general Berthier, prin-cipe di Wagram, ne lu sovrano dal 1856 fina al 1814. A quest epoca fu rimulto alla Svizzera, della quile farma uno de tre movi cantuni. Il clima del paese è dolce ed il terreno è fertile, producendo buon vino rosso, grano, canapa, tino, foraggi ed erbe medi-inali ; acque termali e miniere di ferro. Abitanti industriosi, tutti protestanti, fisorche quelli della baronia di Landron. Fabbr. di oro ogi, pauni, trine e telerie NEUGRATEL, rices città della Svizzera, cap.

del cantone dello stesso nome, situata in purte sopra un' crainenza, sul lago di Neuchâtel. Com, di vino i man, d' indiane, parmi, trine, orologi, higioteria e fil di ferro, cartiere nel ano territorio. Neuchâtel tiene le scrittere in lire da 20 soldi a 12 denari , ovvero in franchi da 10 bate a 10 rapp. Ghi affari di banca si trattano in valuta tornese i si computano 24 fire turnesi per 16 lire svizzere, o per fire 10 4/5 antiche di Neuchâtel. Non si accordun giorni di grazia per le cambiali. Castello, be-

gli edifizi pubblici e privati, bellisimo palazzo di città, spedale edificato dal sie, Portdes, facoltoso negoziante, superba piazza e ginussio. Pop. 5,000 abit. Sul Syon, a 7 l. N. O. da Friburgo, c 102 S. E. Parigi, Long. 4.34, lat. 47. 5.— Il lago , chi-matu altresi d' Yverdon, abbondantissimo di pesce, ha 9 l. di lonplazza e 2 di larghezza, ed in qualche luogo fino a 400 piedi di profondità. Questo lego, dal quale sorte il Diese, riceve l'Orbe, il Reuss ed il Syon.

NEU-DIETERDORF, piecola città di Sassonia. Fabler. di tesseti di lana e cotone, calze; cappelli, uastri, passamani, orologi, llanelle stam-pate e cuoja. Nel principato di Gotha, dalla quale è dist. 4 l. S. O.

Nzen ar, città del circolo di Zips, sell'Unheria, llorida per l'agricoltura e pel com-Miniere di krro e ranc. Ngunnbann , pie. città della Muova Marca di laandeburgo, ad 8 L S. E. da Konigsber-

ga. Fal-b. di panni ec NEARSDORF. Vedi NIENDORF.

Neueneck, villaggio della Svizzera, sulla Sensa, a 3 l. da Friburgo. NECERBACS. Vedi AMIENTHAL

Neur saveir, piccola città della contra di Holankole, a 7 leghe N. O. da Hall, nella Syrvia. NEUFLEATEAU, città di Lorena, (Vosgi), sul

Mirzou , the sloces nella Mesa , 3 14; 2,700 abit.; c. l. di sotto-pref., con trib. di pr. 1st. Fable di panni, e come di grani e vini , a 

ettobre fiera detta di Sant' Orsola. NEUF HATFL , pic. città (Aisne)', sull' Aisne, c. L di cant. e circond. di Laon, da cui c

dist. 6 L S. E. e. 4 L da Reims O. Morra. NEUTCHATEL-AN-BRAY, pic. cattà della Notmandia (Sepra-Inf.), in amenissima situazione, soll Arques , 4 14; 3,063 abit.; sotto-pref.e trib. di pr. ist. Forma; gi eccellenti ; falthr. di siamesi, cappelli, berretti e vetri. Fiera di 34 giorni, 29 settembre, detta di S. Michele Biginterie, mode c piercerie. Ad 8 4 S. E. da Dieppe, 10 N. E. da Itomo, e 30 N. Q. da Parigi. Long. occ. o. 57. lat. 47. 3. NEUTROBERS ; b. d. lla Normandia (Scome

Ini.) , a a l. da Geurnay O. NEUTS, villaggio del granducato del Passo-Reno, a 5 l. S. da Greecht. NEUTVY. Vedi NEUV.

NEUGANTEN, piccola città dolla Pomerania ulteriore, con yn faste cast., ad 8 l. N. Elda Stettino, Fabbr. di panni. L ng. 12. 46. lete 40. 8.— Bel castello fortili ato della Westfalia, soil could della Lippa coll Alma.— Pic. città di Baviera, a 7 l. N. da Straubing.

Naturats, forte città della Bormia, nel cir-colo di Bechin, da cui è dist. S. S. F., g 25 S. E. da Praga, Fabbr. di panni. → Allia , nel r. di Baviera , a g l. F. da Strapbing. → B. del r. d' Aunover, ad 8 L.N. O. da Stade. NEUMAUSEL, pic. e forte cutà dell'Ungberiaperiore; press da Torchi nel 1663, e da-

gl'Imperiali net 168% in una pianora paladosa sul fi, Neytracht, dist. s. l. dal sun couff.

col Danubio, e a6 l. E. 1/1 S. da Vienn Neumor, pic, città del margraviato di Barenth (r. di Baviera). Altra solla Fukia, a

3 l. S. do Fulda. NEUROFFER , b. dell' Austria-Superiore , a 6

I, S. da Lintz. NEUROPERACE, b. della prov. bararese della riva sinistra del Reno , nel circola di Duer

Ponti da cui è dist. 2 L S. NEULLE-PORT-DE-PIRER, villaggio (Indres-

to le Malherbe, Normaedia (Calvados), a 3 I. S. O. da Cuen C .- Altro, nel Torenese (Indree Loira) , a 4 l. da Tours O .- Altro . sell' Isola-di-Francia (Scana), ad 1 l. (t. da Parigi , ov' é un bellissimo poste di 5 archi , molto ardito , sulla Scona , @ 1 1,500 abit. c. l. di cant. Molte ville.

Naunay-an-Tuenz (Oisa), c. L di cant., a l. da Bemment-sull Oisa . Senno-ed-Oisa. NEULITE EVEQUE , b. del Bassigny ( Alta-Marna), c. l. di cant. e circand. ut Longres

Naurela-Sant-Front, pic. cità di Picardia (Aisne), O.; 1,807 abit.; c. l. di cant. e cir-cond. di Châtean-Thiorry, da cui è distante 4. l. N. O. Fabbr, di berretti. NEULLY-LE-REAL , In del borlowen (Allier),

c. l. de caut. e circond. di Afoulius 🥥 , ca cui è dist. 3. 1. 8.

NEUKALDES O NAUKALEN, piccida città d ducato di Mecklenburge, presso al lago di Kummerpy , a 12 h S. E. da Bo-to L Augencines, pircola e graviusa città della

Shesia prussiana,-Pal. e piccola città del cant. di Sciafinsa , Lella Svizzera. Naussanca, b. della Carnola, a 4 l. N. da

Cramburgo, Be' marrocchini , gd utersili di ranc e di ferro. NEUMARCK, piccecla città della Prussa, ad

Drebuitz, territorio di Culma,-Piccola città della Sicsia, a 6 I. O. da Breslavia. Burni cavalli. - Città fortificata del p. di l'aviera, con un cast. , sulla Schwartsa , a 16 l. S. El. da Normberga. NEURO-PREBUYERS, villaggio del Bley -

(Lone-c-Cher) , c. L di cant. e circo stario di liomorantin , da eni è dist. 5 l., e 6 l. dai a L'erte-Saint-Aubin @. Nergitana , b. delta Baviera , a 3 L S. da

Rosenbein, e 12 S. E. da Monacu.
Necarcago, villaggio del granducato di Locenhurgo, circond. di Bithurgo, da cui è dist.

3 L O.

NETRODE, città dello contea di Glotz, da cui è dist. 4 1 N. O., sal Werith, cou un çast. Fahhr, di hoopi panni

NEUSALTZ , città della Slessa , a 5 l. N. O. da Glegou, sull Otler. Gr. quantità di sale, e fabbr. di panni , tele e macine da mulino. NEUKAZ, città libera e florida dell'Unglicria,

fondata i el 1728 da, diverse fimiglie preche fuggite da Belgrado quando questa città si rese a' Turchi.

Neument, picco'a città dell' Ungheria, nel pulaturato d' Odendougo; territ, ferl, in vini

e grani. Lago di questo nome di 14 l. di lun-glazza e 6 di larghezza.

Nepsont, città dell' Ungheria, fabbrica di sciabole , miniere di rame e di mercurio ; sul Gran; a 32 l. N. E. da Presburgo.

NEUSTADT, città della Finlandia, sul golfo di Botnia, distante 10 l. da Abo i lam. pel trattato di pace del 1721 tra la Danimarca, la Svezia e la Russia,- Altra nella Moravia, cir. d'Olmütz. Fabbr. di salnitro e di vetri.-Altra, nel r. di Baviera, nel distretto di Ba-reuth, da cui è dist. § I.S. E.- Piccola eittà dell' Alto-Burgraviato, sull' Aisch, con un bei cottegio.- Altia nel r. di Wirtemberga, sul Kocker, al suo conil. col Brettuche, presso al Necker, che riceve le acque d'entrambi. --Altra sul Priednitz, città consid. della Siesia, ad 8 l. S. Orda Oppeln, con un eastello. Gr. com. di refe. Piccola città della Media-Marca di Brandemburgo, sul Dosse, a 5 leglie E. da Havelberg. Cel. man. di vetri e cristalli. -Procula città e distritto del r. di Sassonia, c. L. d'un cir., la di cui pop, ascende a 36,812 abit., coa un bel cast., sull' Orla, a 7 l. S. E. da Jena, c 13 S. da Namuburgo; sonministra terro, rame, piombo, gram, in poca quantità, tabacco, robbia, lino, legua, lesti-ame grosso e montoni. Long, 9, 15, lat. 5, 36.— Aitra nelta Wagria, sul Baltico, presso

47. 48. Fabbr. di porcellane e scuola militare. —Altra, nel Wurtzburghese, sulla Sala, a 13
1. N. da Schweinfurt.— Altra, nel r. d' An-mover, sulla Lena, a 6 l. N. O. da Annover. - Altra , in Baviera , sul Rab , a 71 h N. E. da Amberg. Neustant-Annanant, città della provincia havarese della riva sinistra del Reno , presso ad una pic. catena di mouti, sul fi. Speyer-

Lubecca. - Attra, nel ducato di Meckiembur-

go, vicino all' Elba, a 7 l. S. d. Schwerin, con un cast.— Altra, nella Bassa-Austria, con

un cast., un arsenale ed un bellissimo parco, ad 8 l. S. da Vienna. Long. 15. 53. 17. lat.

bach, a G I. S. O. da Spira. Naustan-Estaswald , città della Media-Marca di Braudemburgo ; fabbr. di coltettumi, Javori d'acciaio ed ntensiti da cucina i sul finne e canale di Finow, a 17 l. N. O. da Berlino.

Naustaeder, pic. città della Misnia, ad 11 1. S. E. da Dresda. Fabbr. di boone tele di Jino. - Altra, città nel ducato di Glogau, da cui è dist. 5 l. O., sul Weisfurt.

Naustandini-Tosputz, famosissimi bogni caldi nella Carniola , dist. 2 l. da Rudalphsward.

Neurescu, pie città di Prossie, territorio di Marienburgo, sul Tye, nel gran Werder. Nauva-Eguse, b. d'Alvernia (Puy-de-Dô-nie), a 7 l. O. da Issoire, e 2 l. da Mon-

taigut . - Altro, nel r. de Paesi-Bassi, a 3 I. S. da Yprés. Nervic, pie. città del Limosino (Corrèze), c. l. di cant. e carcond. d' Ussel 3; da cui

é dist. 5 L S. - Altra nell'Alvernia (Dordogna), O; 7,000 abit.; c. l. di caut. e circond. di Riberac , da cui è itist. 5 L S. E. Neuville, b. della Normandia (Calvados) ,

parsso Var . Cape di lavagne eccellenti.-Altro nel Poitou (Vienna), c. l. di cant. e circond. di Poitieres, da cui è dist. 4 l. N. : 1.000 abit

NEULLE-AUX-Bois, b. del Gatinese (Loiret), léans, da cui é dist. 5 l. N. E.

NECVILLE-L'ARCHEVEOUR O S. CHEA COLOMBA. pic. città del Lionese (Rodano), \$\circ{1}{2}, \frac{2}{2}\sqrt{4}\to \text{abit}, \circ{1}{2}, \circ{1}{2}\to \text{abit}, \circ{1}{2}, \circ{1}{2}\text{disc}, \circ{1}\text{disc}, \circ{1}\text{disc}, \circ{1}\text{disc}, \circ{1}\text{disc}, \circ{1}\text{disc}, \circ{1}\text{disc}, \circ{1 derie, filatoj di colone, enre per le tele e cartier; in situazione amenissima sulla sini-

stra sponda della Saona. NEUVILLE-LES-DAMES , b. del Bresse (Ain) , a 4 l. S. O. da Bourg , cd 1 l. da Chatillonles-D. mbes . - Altro, nella Picardia (Passodi-Calais), sotto Montreuil . - Altro, sulla

Serta, a 2 l. dal Mans O.

Nauville-sua-Anoana o Le Ror, antica e pie, città di Picardia (Oisa), a 4 l. N. r. da Cleimont, 9 l. E. da Beauvais, e 2 l. da St. Jun . NEUVILLEA, piccola città d'Alsozia (Baso-Reno), appie d'un alto monte, a 2 l. N. da Saverna . Long. 2. lat. 48. 23. - Altra, nella Lorena (Meurthe), a 3 l. E. da Vezeli-

sc, e 5 l. S. da Nuney 3. Nacvr, h. drl Torenese (Indre-e-Loira); 1,885 abil.; c. l. di cant. e circond. di Tours, da cui è dist. 6 l. N. 1/4 O. - Borgo del Berry (Indre), c. l. di cant. e circund. della Chdure , da cui è dist. 1 l. O. - Altro, nel Nivernese (Nievre),  $\bullet$  ,  $\bullet$  , 1,233 abit.; ad 1 l.0. da Clamecy. — Altro, nella Sciampagna (Jouna), a 6 l. N. O. da Tonnere, e 2 l. da St. Florentia  $\bullet$ .—Altro, nel Berry (Cher), a 6 l. N. U. da Bourges, e a l. da Sancoins 0.

NEOVY-S.-SÉPULCER, b. (Indre.), c. l. di cant. e circond. della Châtre . da cui è dist, 1 l. O. - Altro nel Nivernese (Nièvre), \*; 1,223 abit.; ad 1 l. O. da Clameey. -Altro, nella Sciampagna (Jonna), a 6 l. N. O. da Tonnerre, a 2 l. da St. Florenin . - Altro, nel Berry (Cher), a 6 l. N.

O. da Hourges, e 2 l. da Saucoins .
Narvy-S.-Sépulcaz, b. (Indre), c. l. di cant. dist. 3 l. dalla Châtre ...

NEC-WELLEAU, b. del principato di Nassau, a 2 l. S. O. da Usingen.

Ner-Wian , pic. città sul Reno , a 3 l. N. O. da Coblenza. Gr.-d. del Basso-Reno. NEVA, fi. che sorte dal lago Ladoga, e che

dopo un corso di 17 l., sbocca nel golfo di Finlandia, presso S. Pietroburgo. Esso separa l'Ingria dalla Carclia.

Nevas, città com., sulla Loira, ant. cap. del Nivernes, c. l. di pref. (Nievre), con trib. di pr. ist. e di com.,  $\Phi_{NG}$ ; 14,000 abit. Cam. delle man.; borsa di com. Fiere di 2

g, il giorno dopo St. Cyr; d'un g., 11 gen., 1.º sabato di quaresima, il giorno dopo la dom. in Albis, il lunedi dopo Santa Maddalena, 2 sett., il sahato dopo S. Dionigi ed il 2 dec. Essa è edificata in forma di antitentro. Com. di ferro, legna e bestiami; man. di ma. j-lica e lavori di smalto; fabbr. di vetri, la. nificio e concie; fonderie consid, per la mari, na ; carbon di pietra e di legna. Patria del octa e falegname Adamo Billant; a 12 l. N O. da Moulins e 61 da Parigi (dist. legale 236 chilom.). Vi fan capo le strade da Briare, Bourges e Lione. Pagansi da Pariki 29 poste. Lougit. o. 49, 16. E. latit. 46, 59, 29 Vedi Norae Dame.

Navat., città di Rossia, guv. di Polotsck, da cui é dist. 28 l. N. E.

Nevic, b. (Charente-Inf.), a 7 l. N.E. da S. Giovanni-d'Angely O.

NEW-ARRINERS. Vedli ARREDERS.
NEWARCK, b. d'Ing., a 6 l. N. E. da Nottingbam, in un'isoletta del fi. Freut. Patria
di Warburton. — Beito e florido borgo del
New-Jersey, sul Passiik, a 3 l. O. da New-

New-Jersey, sul Passaik, a 3 L O. da Newyorek; pop. 8,000 abit.; sidro eccellente. New-Beaw, città della Carolina sett., sul Neuss, a 33 L N. E. 1/4 N. da Wilmington. Capitale del distretto dello stesso nome, che comprende dicci contec e 60,000 abit.

Newscart, pic. e graziosa città d'Ing., contea di Bark, a 20 l.O. 1/4 S. da Loudra, sul Konuet. Com. di grani e tessuti di lana. Long. occ. 3. 33. lat. 51. 26.

Newscooper, città dell'isola d'Anglesey, in Ing.

Newsonow, b. d'Irl., conten di Wexford. New-Brusswick, stabilimento eretto degl'Inglesi nell'Acadia, dopo la pace del 1773. Newstay, città commerciantissima del Mas-

Newstar, città commerciantissima del Massachussetts (Stati Uniti), all Merrimack, ad 1 l. dal mare e 13 N. N. E. da Boston. Pop. 5,000 abit. — Altra, nel Vermont, sul Conrecticut, a 40 l. N. E. da Bonsington — Una delle contee della Carolina del Sud; pop. 10,000 abit.

Newcastras, grande, ricca, bella e popolations città di ling, cap della Nortumbria, popolaciono abit. Com. prodigioso di carbon fosaile. Man. d'acciajo, Serra, lanificio e verire; e coporlazione di piombo, sale, salmoni, buttirro e svo; sul Tine, con un boso porto difeo dal forte di Cifford. Patria di Cols; 2 2, 1, e mezzo dal mare e d 8 N. 1/§ O. da

Lindra, Long. occ. 3, 47, lat. 55, 3, Nawcastla-Usnaa-Lise, b. if Ing., cont. di Stafford, da cui é dist. 5 l. N., sul Trent. Fabbr. di cappelli.

NEWSCHIL, GITH del Delaware, and fi. Delaware, ad it. I. S. G. da. Filhadelfia; fondata draji Svedesi. Lour, oer. 78. 4 lat. 39, 41. Contea, della quade questa città é capdi 14. L di lungla. e. 7 di largh. Pop. 21,200, abit. — Pic. Gith del district della Maina, a 22. I. N. E. da Porthaud. — Altra, in Vagnia, ad 8 l. N. E. da Richmond. — Altra nel Navo-Hampshire, dist. 3 legh. da Partamonth.

NEWEST, b. d'Ing., contea di Glomorgan, sulla Saverna, a 3 l. N. O. da Glocester. New-Gramastown, città del New-Iersey,

a 15 l. N. E. da Trenton. New-Gortvers, eittà della Georgia (Stati-Uniti), sulla Savannali, a 6 l. E. da Waynesborough.

New-Ham, b. della contea di Glocciter, sulla Saverna. New-Hampshire . Vedi Hampshire (New).

New-Hampton, città del New-Hampshire, a 3 l. S. E. da Plymouth. New-Hayan, città e norto degli Stati Uni-

NEW-HEVEN, CILIA e porto degli Stati Uniti, nel Connecticut, cap. d'una contra di Voscian; Tom. II. 33,000 abit. Falbr. di tele e bottoni ; n 18 l. O. dalla Nuova-Londra , e 28 N. E. da New-Yorak Long. coc. 75. 7; bat. 41. 13 New-Yorak of the della Siberra, gov. di Perm,

NEBLIANGO, h. della Siberia, gov. di Perin, a 12 l. N. da Eksteriabergo, Belle Iucine, New-Jeaser, uno degli Stati-Uniti, fra l'Oceano all' E., il Delavare all' O., ed il New-Yorck al N. Pacce fertilissimo; frumento, segale, frutti, ferro, pionibo, rame, carbon feetle accessione series e tabanco semiliate.

tecca at N. Paces tertinistino; trunento, acgale, frutti, ferro, pionibo, rame, carbon
fasaile, ardesia, pesso, e talvaco eccellente;
pesca abb. di baccalari e di pece grosso; nel
1810, 345,562 abit; dividesi in \$1 cantoni,
ed las 55 l. di lungla e 20 di larg. Trenton,
cap.

NEWENT, contes della Virginia (Stati-Uniti), fra i fiumi d'Yorck e di S. Giacomo. New-Lezagore, città della Nuova-Yorck a 10 LE 1/4 S. da Albery. Acque amiorati. New-Lorso, criet Nova-Lorson, città degli Stati-Unit, uel Connecticut, incendiata da Arnold nel 1/28 e di indi redificta sul uare, all'imbocentura del Tamigi; porto eccellente. Pop. Gaoo abit. Com. dicavalii, mil;

e legna; ad 11 l. S. E. da Hartford; cap d'una contea dello steco nome. Pop. 34,000 abit. Naw-Marker , villaggio d'Ing., a 4 l. S. E. da Cambridge; fau sec corce di cavalli nel l'aprile ed ottobre.—Altro, uella cestea di

Flinth, ad 1 l. N. E. da S. Aspah. Nъwsman, h. d Ing., coud. di Glocester, da cui è dist. 3 l. S. O., sulla Saverna. New-Региости, consid. cittàr e porto del

Naw-Permorra, consid. cittat e porto del Massachussetts (Stati-Unit). Nawsour, b. pop. d'Ing., c. l. dell'is. di Wight, con perto difeso da un castello. Long.

Vigit, con perto dieso da un castella. Long. coc. 5, 55, lat. 5x, fo.—Altro nella Cornivaglia, ad una l. N. da Lanceston. — Altro, nella c entes di Shropp, a 6 leghe N. E. da Shrvesbury.—Altro uella contea di Penbrock, a 6 l. N. E. da S. Davida.—Altro nella contea di Moumouth, da cui è dist. 6 l. S. O., mill Usk.

Newtorr, citti cap. del Rhode-Island, um degli Stati-Uniti; 6,800 abit; a 10. l. S. dalla Provvidenza; porto sicuro e bella rada. Long, occ. 23. 26. lat. 41. 32.—Altra, edilicata ne 1793, sul Potownack, nel Maryland, a 18 l. dia Georges-Town.

Newport-Pagnet, b. d'Ing., sulla Oisa, nella contea di Buckingham, da cui é dist. 5 L. E. N. E.

New-Ross, città d' Irl., cont. di Kilkenny, da cui è dist. 9 l. S. E. sul confl. de fi. Norre e Barrow. Long. occ. 9. 32. lat. 52. 22. Neway, b. d' Irl., nella coutea di Down, da cui è dist. 10 l. S. O., sopra un canale

da ett é dist. 10 l. S. O., sopra un cansle che comunica cel lago Strangtert, sulle rive del quale son parecchie pircole città. Newros-Busunt, città nucchinissima d'Ing.

sul Teign, nella cont. di Devon, a 5 l. S. O. 1/4. O. da Exeter, Newton, b. d'Ing., contea di Lancastro,

a 63 l. N. O. da Londra.—Altro, nella contea di Montgomery, da cui è dist. 2 l. S. O.— Altro nell' is di Wight, a 5 l. S. da Southampton.

Navrows, borgo d' Irl., nella contea di Down, a 3 l. E. da Balfort.—Altro, nella contea di Wiklow, a 5 l. da Dublino.—Città della Pensilvania, a 3 l. O. da Treuton, e no l. N. 1/4 E. da Filadellia.—Alfra , in Virginia , a 2 l. S. da Winchester. NEWTOWNSTEWART, b. di Scuzia, dist. 2 l.

al N. da Wigthon.

Naw-York, mo degli Stati-Uniti d' America, che confina al S. ed all' U. con quelli del Connecticut e di Massachussetts, al N. ed all' E. coll' Oceano-Atlantico , ed e attraversato dal fiume Hudson per tutta la sua hin-ghezza che è di 100 L; esso ha 50 L di larghezza, e 2,667 L quadrate di seperficie. Di-videsi in 21 cont. Nel 1810 aven 959,059 abitanti. Esso appartenne in origine agli Uland-si, che lo scoprirono nel 1609, e fu dato al duca di Yerck, fratello di Carlo II. Questo stato è ricco, e fa, dopo la Pensilva-nia, il maggior com in fromento, grantur-co, orzo, avena, farinc, bovi, ec. Miniere di ferro, rame, piombo, zinco, carbon fos-sile e zol o e cave di marmo. La sua cap. è:

New-Yorcz, gr., forte e bellissima cattà, in un'isola, all'imboccatura del finne Hud-son. Rimase in parte incendiata durante la guerra del 1783, ma fu rifabbricata. La sfrada Broadway ha 1/3 di lega di lunghezza e 70 piedi di larghezza, e termina al S. con una piazza magnifica ed un delizinso passeg-gio. Bellissimo è il palazzo della federazione, celebre per esservisi nel 1789 adunato il congresso per la prestazione del gioramento di mantenere la costituzione federativa, e per esservisi installato Washington presidente degli Stati . Vi è un bel collegio , dettu Cohumbia, che racchiude l'università composta di due facoltà, una di arti ed una di medicina; gabinetto d'anatomia, istrumenti di fisica, laboratorio di chimica, società d'arti, agricoltura e manifatture; musco di storia naturale, spedale e vasta prigione. La febbre gialla la spopolò nel 1799 e nel 1803. L'ac-qua é cattiva.La comunicazione per mezzo del finme Hudson co laghi del Canala facilità il suo commercio, Fabbriche di carrozze, stivali, scarpe, cappelli, orologi, coltellani, istromenti di musica, e di matematica, stoviglic, chiucaglieric, cristalli, birra ec., can-tieri di costruzione e com. floridissimo j pop-130,000 ahit j ad 8 l. N. E. da Amboy, 60 S. O. da Boston, e 155 N. E. da Washin-gton. Long. occ. 76, 18, 52. O. latitudine N. 40. 40.

Nexon , b. del Limosino (Vienna) , c. l. di cant. , a 4 l. S da Limoges .

Navae, fiume e baja di S. Domingo, al N. E. dal capo della Beata.

Navorso, pic, città del principato di Für-atemberg, sul Danubio. NETLAND. Vedi NAYLAD.

Nerleau, pic. cit. del principiato di Colm-bach; com. di rame e ferro. NEYTRAPHT , città e contra dell' Ungheria ,

sulla Neitra, a 16 l. E. da Presburgo. Long. 16 5. lat. 48. 28. Buoni vini nei contorni, e quali fa un gr. com,

NEVEA, pic. città dei Portogallo, prov. di Fra-Durro-c-Midso, sulla frontiera di Gali-ia, alla foce d'un fiume di questo nome. Niagana, nome che vien dato alla parte

del finna. S. Lorenzo, compresa fra l' lago

Eric ed il lago Ontario. Quattro leghe al di sopra della sua foce, fa una cascata di 150 predi. Lo strepito di questa magnifica cateratta si sente alla distanza di 3 leghe. Nue, pie, città della dioresi di Wiborg, nella Jutiauda, sul golfo di Linfort.

Nicasun, città di Persia, nel Korassan, a 18 l. S. da Mesched. Fabbr. di sciabole, c

gran com, di cavalli NICARAGUA, bella provincia marittima del-l'Amer. sett. nell'udienza di Guatimala, di

50 l. di lunghezza dall' E. all' O. c 40 di larghezza; clima sanissimo ad onta del caldo eccessivo, e paese popolato. Territorio abb. di zucchero, cocciniglia, caccaos, gomme, pere, catrame, leguanti da costruzione, lino, canapa, mele, balsamo e bestiami. Fra gli scogli delle sue coste si pesca il famoso pe-sciolino che serve per tingere color di porpora. Lago navigabile di 80 l. di circuito, che sbocca in mure, ha il flusso e rillusso, ed un isola nel mezzo. Nicaragua, cap. Alla distanza di 3 1. da que-la citta vi è un vul-cano in attività; a 52 l. S. E. da Leone. Longit. occ. 80. 37. latitudine 12. 50.

NICARI O ICARIA, isola dell' Arcipelago, fra Sanos e Tine, di circa 20 l. di circuito. Essa è famosa nella favola pel naufragio d'I-caro. È molto stretta e spopolata; non con-tandovisi che 2,000 abitanti greci. Il loro unico commercio è in legname, abbondando di boschi che ne producono in quantità tanto per la marina quanto da ardere. Vi si raccoglie qualche poso di frumento, orzo, frut-ti, nelc e cera. Vi son molte sorgenti, ma non vi è alcun porto. Longitudine 23. 50,—

24. 10. latitodine 37. 28.—37. 42. Nicastro pie. città del r. di Napoli, nella Calabria ult., in una deliziosa situazione, circondata da superbe cascate d'acqua. Essa è il Ne castrum de Latini , M. Ne suoi contorui hagui d'acque minerali molto accredi-tati ; ad 8 l. S. da Cosenza.

Niccota (S.), grosso e commerciantissimo b. del r. de Poesi-Bassi, a 4 I. S. O. da Anversa. Fiere di 2 giorni, 2 dec., cavalli e

Niccola (S.), una delle isole più amene del Capo-Verde, di forma triangolare; pop. 6,000 abit., parte negri e parte color di rame; territorio montuoso e fertile; 3 l. di lunghezza ; residenza del vescovo. In possato produceva più entone che al presente. Sopra produceva più cotone che ai presente, sognimi di monta-monte-Guardo, chi è la sua più alta monta-gna, allevasi quantità di asnii e di capre. Quest' isola è situata fra Santa Lucia, e San-sinà dello stesso nome in ma t' Jago: ha nna città dello stesso nome in mua t Jago: na ma citta deito stesso nome in mua valle, ed appartine ai Portoglesi. Longitu-dine oce. 26. 20. latitudine 16. 18 N. Nicoto (So) la più consid e la più popo-lata delle is de di Tremiti, nel gollo di Ve-

nezia sulla costa della Capitanata. Il suo porto è difeso da una fortezza e da parecehie torri; a 9 l. N. da Tremoli. Nicea. Vedi Issicu.

Niceno, isoletta dell' Arcipelago, al N. di Stanchio, Punta N. lat. 36, 39, N. Nicar, borgo (Costa d' Oro), a 6 LE. da Tonnerre, ed 1 l. da Laignes .

Niceanetago; città della Moravia, nel cir. di Brinn, da cui è dist. 10 l. S. 1/4 O., con un cast, edificato sopra una rupe scoscesa; molti Ehrei; ne subborghi superbo collegio Fu presa e ripresa più volte uelle guerre della Boemia.

NICOBAR, due isole delle Indie, all'ingresso del golfo di Bengala; prendono questo nome dalla principale, ove danuo fondo i bastimenti delle Indic; a 40 l. da Achem; circa 10 l. di lunghezza e 4 di larghezza; porto comodissimo. Produce caccaos, betel, coechi, arrecca, limoni, gonune c patate; quan-tità di majali, polli e begli uccelli. Gli abithat di this print e segu uccern. Co and bath sono alli, robusti e ben proporzionati; le sole crede sono abitate, essendo l'interno ricoperto di boschi. Latitudine della più gran-de e più merid. 6. 51. N. Long. 91. 43. E.

NICOLARY, città di Russia, edificata da Potemkin, sal confl. dell'Ingal e del Bogh, uel

gov. d' Ekaterinoslaf.

NICOLAI , pic. città dell' Alta-Slesia , nella signoria di Pleiss , da cui è dist. 3 L. N. O. NICOLAS-DU-PORT (St.), città assai considdella Lorena (Meurthe), con una bella chie-na, 1, 3,000 abit.; c. l. di cant.; sul Meur-

the, a 2 l. do Nancy.

NICOLAS-III-LA-CUAUME (St.), b. del Poitou (Vandea), presso alle Subles-d'Olome . Nicolas-Da-La-Grave(St.), pic. città dell' Ar-magnac (Tarn-e-Garonna), 0, 2,9/8 abit.: c. l. di cant. e circond, di Castel-Sarrasiu, da

cui è distante una lega e mezzo N. O. NICOLAS-DE-REDON (St.), b. della Brettagna (Loira-Inf.), 1,200 abit.; c. l. di cant. c cir-cond. di Savenay, da cui è dist. 8 l. N. O., e mezza lega da Rhedon . Ille-e-Vilaine. NICOLAS-DE-La-TAILLA (St.), b. della Norman-

dia (Senna-Inf.) , a 6 l. da Lilleboure .

Nicolasi , comune di Sicilia , intendeuza di Catania , distretto di Catania , pop. 3,530 abi-

NICOLSTADT, pic. città della Slesia, nel ducato di Lignitz, da cui è distante 3 l. S. E.

Miniere.

NICOMEDIA O ISNIEMID, ant. e consid. città della Natolia , nel pascialicato d'Anaduli , fondata da Nicomede, con un arcivescovato greco. Vi si contano più di 2,000 abitanti fra Ggoci, Armeni, Ebrei e Turchi; essa è in una situazione vantaggiosissium, ed è stata distrutta più volte da terremoti. Com. di seta, lana, cotone, see, fruit ec; sul golfo dello atesso none; a 14 l. N. O. da Isnik, e 20 S. E. da Costantiaopoli. Long. 27; 20. lat. 40. 41. 25. Nroor, b. della Bulgaria (Turchia-Europea), a 10 l. S. E. da Nicopoli.

Necopras , città della Svezia , cap. della Su-

dermania, con un cust ed un buon porto, sul Baltico. Man. di tele, marrocchini e ponni; fabbr. di amido e cartiere; costruzione di bastimenti; fabbr. d' utensili di rame; in una contrada amena e salubre; a 10 l. S. O. da Stockhoin, e 100 N.E.da Copenaghen e 22 N. da Wismar. Long. 14. 30. Ial. 58. 48. Nicoping. città am., florida e ben fabir. della Danimarca, cap. dell'isola di Falster;

bel palazzo reale ; a 22 leghe S. O. da Copenaghen.

Nicorota, città della Turchia, nella Bulga-

ria , cap. d' un sangiacato; casa è celebre per la battaglia del 1395 fra Bajazet e Sigismondo re d' Uogberia , perduta da (quest'ultima); fu re d' Ungueria, perduta da iquest ultura; in incendiata uel 1798 da Passwan-Ogliu, e pie-sa da Russi nel 1810. Sul Danubio, a 60 l. N. O. da Adrianopoli. Long. 22. 5. lat. 43. 46.—Altra, in Romelia (Turchia-Eur.), sal Mesto, a 33 l. O. da Adrianopoli. — Antica città dell' Armenia, edificata da Pumpeo, sul Cetanuo , a g l. S. da Erzerum, Long. 38. 30. lat. 40. 13.

Nicosia, pic. cit. situata nel centro della Sicilia, assai mul fabbricata, presso ad una miniera di sale ; c. L. di distretto ed intendenza

di Catania ; pop. 6,000 abit.

Nicosa, gr., bella e forte città d'Asia, cap. dell'isola di Cipro, già residenza degli ant. re, ed oggi d'un pascià turco. Bellissime muschee, multe chiese greche ed un arciv. Fabbr. di marrocchini; se ne estraggono aucora delle ottime sete, cotom, cera, laudano, coloquintida , vermiglione , trementiaa , storace ec. Acque abbondanti e suolo eccellents. Long. 31, 22, lat. 35, 16,

Nicosia (Canonica di), badia mognifica e ricin Tosc. , nel Pisano , fondata nel 1258 da Ugo da Fagiano, in un piano atte pen-dici del monte della Verrucola. Nel 1292 fu

saccheggiata dai Lucchesi,

Nicotena, pic. città del r. di Napoli, Ca-labria utt., a 14 l. N. E. da Reggio. Nicota, città dell'America sett., nel Messico, prov. della Costa-Ricca, sul gr. Occasio in fundo al golfo delle Salinene, I suoi abitanti co truiscono i bastimenti, roltivano la terra, allevano il bestiame, e fanno il com pel lago di Nicaragua in leguami da tinte e pelli di toro e di vacca in cambio di mercanzie ili

Europa; cappelli, tele c lane; canne di zocchero nel suo territorio, a 70 l. S. E. da Lio-ne. Long. occ. 87. 44. lat. 10. 50, Niesiaa, ant. città della Natolia, sul Ly-

cus; patria di San Gregorio Taumaturgo; a 18 I. S. O. da Tocat. Ninar, pic, e graziosa città della Svizzera, cap. d'un baliaggio del cant. di Berna, in un-

territorio fert., sul lago di Bienna; a 6 l. N. O. da Berna. Long. 4, 55, lat. 47, 12. Niona, città e baliaggio ; buone saline, rac-colta e filatoj di lino ; salla Nidda, nel ducato di Hassia-Darmstadt , dist. 5 L da Harass.

Nineca, pic. città del gr.-d. del Basso-lic-no, a 7 l. S. S. E. da Juliera. Nineno, b. del gr.-d. d'Hassia-Darmstadt, a 2 l. S. O. da Magouza.

Niniscen, isila silla costa di Svezia, nello Scagerrach. Loug. 9. 34. 45. lat. 57. 18.

NIDOISEAU O NYOIZEAU, b. dell'Angiò (Mai-pa-c-Loira), ad 1 l. N. O. da Segre .

Nierta , ant. città di Sp. (Andalusia) , sul Rio-Tinto; a 16 l. O. da Siviglia. NIEDENSTEIN, pic. città dell' Hassia-Sup. presso Fritzlar.

Nies, b. della Westfalia, gr.-d. del Basso-Reno a 6 l. N. E. da Paderborn.

Niemucz o Nimiec, piazza forte della Mol-davia, fra Socaova e Brassaw, sul finnic del suo nome; a 41 l. S. O da Choczim. Niausa, gr. finuse di Pollonia, che ha la

strucente nel palatinato di Minski, nella Lituania, e dopo aver irrigato la parte setten-trionale della Prussia, abocca nel Curis-Haff per più foci. Esso comincia a Kowno ad esser navigabile.

Niesavaco, ricca e forte città della contea di Hoya, nel r. d' Annover, con un forte castello , sul Wester. Gr. com. di grano , lane, lino , mele , cera e bestiami. In un paese ferta 12 l. N. O. da Annover, Long. 7. 1. lat. 52. 44. - Pic. città , a 4 l. N. O. da Horstmar, sul Deneliel. - Altra nel principato di Anhalt, sul Sanie.

Niaspone , b. della Vecchia-Marca di Brandeburgo, a 5 l. O. da Stendal.

Niex-Tenat , città della China , prov. di Che-Kiang , sul confl. di due fiumi navigabili ; in mezzo a' monti.

Nierea (il), gr. fiume d'Europa; che ha la sorgente in Russia, fra Woloch ed Oleschiro, passa nella Pollonia, e shocca nel mer Nero, presso Oczakow. Le cateratte di questo fiame che sono alla distanza di 40 l. dalla sua imhoccatura, ed il gran numero delle sue isole ne impelivano la navigazione. Nel 1784 Caterina 11 fece minare qualche scoglio , nsa senza molto successo.

Nasser, bella montagna nel cantone di Berna, all' (), del lago di Thun selevazione 7,340 piedi sul livello del mare. Niestra (il), fiume di Pollonia, che ha la

sorgente ne monti Carpazi, e shocca nel nar Nero ad Akerman. NIEUR, , horgo (Charente-Inf.) , ad 1 L N. dalla Roccella . - Altro (Alta-Vienna) , e. I. di cant. e circond. di Limoges . da cui

è dist. 3 l. N. O. NIEULAY. Vedi CALAIS

Νιευροατ , città smantellata e porto del r. de Paesi-Bassi, sul fi. Yperbée, dist. 1/4 di lega dal mare. Pop. 3,000 abit., molti de qua-li vanno alla pesca delle aringhe. Fabb. di reti e cordaggi. Fiera di 9 g., 4 luglio e 3 ott.; bestiami e mercerie. Aria insalubre, a 6 l. N. E. da Dunkerque, Long. o. 53. O. lat. 51. 7-41. N. Vedi Nawpost.

Niacrost, pic. città d' Olanda (r. de' Pac-si-Bassi), sul Leck, di contro a Schoonhoven, a 12 l. S. da Amsterdam.

Niaves o Neres, pic. isola, una delle Antille, di 6 l. di circuito, ad 1 l. N. O. da S. Cristoforo; appart, all'Inghilterra. Pianta-gioni di canne da zucchero, cotone, tabacco ec-Irrigata da molti fiumicelli. Pop. 6,000 negri e 5,000 hianchi. Lat. (punta S.) 17.5. 12. long. 64. 53. 36.

Nizvote (val-di), prov. in Tose., nel Fio-rentino, così della dai fi. Nievole che I irri-ga. Fu tolta ai Locchesi dai Fiorentini nel secolo XIV. Pop. cii ca \$5,000 abit. Confina col-la palude o lago di Fucerchio. Cap., Pescia. Nièvae, fiumicello di Fr., che abocca nel-

la Loira a Nevers.

Ia Louis a revers.

Nixaa (dip, del), comprende quasi tutto
il Nivernese, ed è circoscriito all' O. dalla
Lorra, al S. da una parte de dip, dell' Allier
e della Sarpa-e-Loira, al N. da quello della
Joma, ed all' E. da quelli della Cota-d' Oro
e della Saona-e-Loira; 32 1, quadrate, e 257,990 abit. Nevers , c. l. di prof. ; 4 sotto-

pref.: Nevers , Château-Chinon , Clamecy e Come ; 25 giudicature di pace. Fabbriche di panni, saje, tele, bottoni, coltellami, chin-caglierie, chiodi, utensili di cucina, armi, aucore, palle, bande-stagnate, majolica ec., vetrerie, concie e fucine in gr. numero. Prod grani, vini, frutti eccellenti, canapa, pascoli, legna, carbone e molto bestiame; moltissimo miniere di ferro ; cave di marmo e di belle pietre bianche; acque-minerali. Viene irrigato dalla Loira, dall' Allier e dalla Jonna, e traversato dalle strade da Briare , Bourges e Lio ne a Nevers ; at." divisione milit. ; diocesi di Autun, e corte reale di Bourges

Niponta, grande isola d' Asia, che forma la parte più consid. del Giappone ; Jedo , cap. Un terribile magano vi cagionò immensi dan-

ni sal finire dell' anno 1800.

NIGER, NEGRO, JOLIDA O GUIN, gr. finme dell'interno dell'Africa, che ha la sorgente ndle montagne ebe circoscrivono all' E. il Bambuk , sotto il gr. 11.º di lat. N., scorre pri-ma al N., quindi al N. E., traversa Tomboctà, scorre all' E., traversa i laghi situati nel Wangara e nel Chana, le dopo un corso di 560 leghe sbocca nel lago di Barnii. Esso inonda periodicamente il paese come il Nilo, lo fertilizza e mena oro

Nightzia, gr. parse di Afr., che si estende da ambe le parti del Senegal ; è circoscritto al N. dal Sahara , all' E. dalla Nubia e dalla Ahissinia, al S. dalla Ghinea, ed all'O. dal Senegal, e comprende parecchi regni o stati poco conosciuti. I principali sono: Barnò, Tombul, Wangara cc. Nusstacono o Nilnei-Norogono, città

commerciante di Russia, c. l. del governo del sno nome; com. di graui, pesce, scorza di tiglio e stoje; fabbr. di sapone le gomene e concie. Territorio fert in grani, bestiame, salvaggiume e pesce in abbondanza, boschi di tigli e querce; cave di marmi e di pietre calcarie. Sopra un monte, con una cittadella presso al confl. dell'Oka e del Wolga; a 71 l. O. da Kasan e 95 E. da Mosca. Lat. K. 56, 19, 43. lat. 35, E.— Il governo confina all E. con quello di Kasan, al N. con quello di Kostrom, all O. con quello di Vladimir, ed al S. con quello di Penza.

NUNEL-KANTSCIATRA, città cap. del Kamtsciatka, ammasso di case di legno, dominate da tre campanili , con due tribunali che dipendouo dal governo d'Okotsk. Sulla costa orientale, alia foce del fi. del suo nome, a 70 l. N. E. da Awatscha. Long. 158. 32. lat. 56. 30.

Nuser-Newtansk , h. della Russia , gov. di Eksterinburgo; 5,000 abitanti.

Names-Sususskor, h. della Russia, nel gov. di Kolivan, da cui è dist. 15 l. S. E.; fu distrutto da nu incendio nel 1765, ma riedifi-

cato. Il sun territ, è coperto di boschi. Long. 70. 35. lat. 54. 15. Nunni-Taniacoi , città della Russia, nel gov. di Tobolsk, sopra un monte pieno di miniere;

1.031 case. Minderssi, nel gov. di Saratof, a 3 I. e mez-zo da Kamitcheo-k, sul Wolga. — Fortezza di queste nome, nel gov. di Kolivau, da cui è dist. 72 l. S. E.; quivi pagano il dazio le mercanzie della China Nikist, pie. città della Russia, governo di

Wologda, a 26 l. S. da Usting. Nikoping. Vedi Nicoping.

NILANDIA, prov. fert. e pop. della Svezia, sul golfo di Finlandia; buone terre lavorative e belle praterie; molto salvagginme; laghi; e fin. abb. di pesci. Com. di grani. Luogbi principali : Ekenes , Raseborg , e Ililain-gford. Quest ultimo n' è la capitale. Nuo, Nilus, gr. fi. d' Africa, che scatu-risce in diversi luoghi delle montigne dell'A-

bissinia ; la sorgente scoperta da Bruce è dist. 50 I. S. O. da Gondar: questo ramo traversa il lago Dembea, scorre al N., e riceve parecchi tiumi, come il Babr-el-Abyadh, il Taouze ec. Il Nilo traversa la Nubia e l'Egitto, e dopo un corso di più di 500 leghe sbocca nel Mediterraneo per sette foci, delle quali le due principali son quelle di Damiata e di Rosetta. Straripa regolarmente ogni an-no , dal 13 giugno fino al 17 settembre, epoca in cui comincia a decrescere : la ferti-lità dell'Egitta dipende dalla inondazione del Nilo; l'annata è scarsa quando questa è al di sotto di 14 cubiti e al di sopra di 18 ed allora gli Egiziani non pagan tributo. Quando poi l'inondazione è di 15 cubiti si famno grandi feste per tutto l'Egitto, perché in tal caso la raccolta è abbondante. Por facilitare lo scolo delle acque nelle terre, gli Egiziani ne' tempi antiebi vi avevano scavato un gran numero di canali, gli avanzi de quali esiston tuttora. Questo fiume, si utile all'Egitto, si precipita dalla sommità di otto cateratte prima di entrare in quel pacse per fertilizzarlo. La più bella è quella d'Alata, nella quale il suo enorme volume d'acqua cade maestosamente e con grande strepito da un altezza di 40 piedi ; ma più considerabile ancora è la sua caduta , quando , al sortir dal paece de Negri Congas, si precipita da 280 picdi di elevazione. Il Nilo non abbunda di pesci a cagione de coccodrilli ed altri animali voraci, da quali é infestato. La sua acqua, limacciosa per sei mesi dell'anno, è ottima a bere allorche è limpida, e pesa un grado e mezzo meno di quella della Senna. Ne tre mesi che precedono l'inondazione, divien verdastra, fetida, e verminosa. L'allagamento del Niln deriva dalle gran pioggie che cadono regolarmente nell' Abissima qualche tempo L'etesie, venti regolari, che spirato dal Mediterraneo nel tempo dell' inondazione, la facilitano, coll'opporsi al corso del finme: Il Nilo é tranquillo, e vi si naviga a vele, tanto salendolo che discendendolo, dal mare fino all'isola Elefantina. Nimeurco, città della Boemia, sull' Elba,

# 14 l. da Kœnigsgratz

NINEER, pic. città del docato di Sassonia, ad 8 l. N. E. da Wittemberg.

Nimega, gr., bella e forte città, cap. della Gheldria olandese (r. de' Paesi-Bassi), con una cittadella , un antico palazzo e parcechi forti. Il palazzo della città è magnifico. Questa città entro nell'alleanza d' Utrecht nel 1579, ed è celebre per la pace generale che vi fii fatta nel 1678 c 1679. La maggior parte degli abi-

tanti si dedicano al com. Fiera di 8 g., il 2.º Innedi di settembre, Pop. 12,800 abit. Essa è posta sulla sinistra sponda del Vahal, fra il Reno e la Mosa a 5 l. N. O. da Cleves, 20 S. E. da Amsterdam, e 28 N. E. da An-

versa. Long. 3. 40. lat. 51. 53. Nissiqui o Nemaquot, nazione delle evate occid. dell' Afr., divisa in grande e piccola dal finne Orange. Abb. di rinoceronti, gi-

raffe , serpenti e piante venefiche. Niminus , città della Polionia russa , sopra uno stagno; a 3 L N. da Braclavia. NIMPHENSUAG, pic. città, e bella villa, re-sidenza estiva del re di Baviera, a 2 leghe

da Monaco ; 2,500 abitanti. Manifatture di porcellana.

NIMPTIGH, pic. città della Slesia, presso a Lohe, a 6 l. S. E. da Schweidnitz. NINEBOLA, pic. città del r. di Valenza,

presso ad una cava d'alabastro NINKTY-Six, distretto della Carolina meri-

dionale, the compone le contee d'Eydiefield, Abeville, Laurance e Newbury, Pop. 34,000, abit. Cap., Cambridge. Nisso, paese piano e hasso, fert. e pop., abb. di vacche, moutoni e majali, sulla Co-

sta-d' Oro di Chinea, all' O. del paese d'Akra. Nine-Po-Fu, città della China, prov. di Che-Kiang. Porto huono, ma di difficile ac-Nine-Po-Fu, città della China, cess. Long. 119. 58. lat. 29. 37. 45. Ninova, pic. città sul Dendre (r. de Paesi-

Bassi); 4,000 abit. Fiera di 8. g., 13 luglio; mobili e mercerie; a 5 L. S. E. da Oudenarde, e 4 O. da Brusselles.

Nio, ant. Jos, isola dell' Arcipelago, fra Nassia al N., Amorgo all' E., Santoriui al S., e Sikino all' O., di circa 14 l. di circonf.; fertilissima in frumento, ma manca d'olio e di Iegoa. I suoi porti sono i più sicuri ed i migliori dell'Arcipelago. Pop. 5,000 abit., agricultori e buoui piloti. Gredesi esservi stata scoperta nel 1772 la tomba d'O-mero. Long. ( punta S. ) 23. 37. latitudine 46. 43. E.

NioLo, borgo di Corsica, presso Corté. Bastia 3. NESS, borgo del delfinato (Droma), sul-

l'Eygues, 4; 2,714 abit.; c. l. di sotto-prel e trib. di pr. istanza. Com. di grani, vini ed olio d'olive; man. di sapone e lanificio e sorgenti minerali; ad 8 leghe S. E. da Montelimart

Nioar, città consid. del Poiton, gr., ma mal fabbricata (Due-Sevre), sul Sevre, c. l. di pref.,  $\bigoplus_{s \in S} s_s(s)$ , soo abit.; trib. di prist. e di com. Collegio reale, accietà d'agricoltura, biblioteca, scuola di disegno ed orto botanico; belle passeggiate; fabbr. di guanti, scarpe, saje, cappelli, salaitro, amido, conscarpe, saje, coppetit, saintro, anneo, con-cie e cartiere; com. di grauo, farite, vini e lane. Fiere di 8 g., 6 febbr., 7. mag., il giovedi dell'ottava del Corpus-Domini , 6 oft. e 3o nov. Patria di Beausobre e di Madama de Maintenon, che nacque in una prigione. Sul Sevre Niortese navigabile per grosse barche dal mare fino alla città. Vi fan capo le strade da Bourbon-Vendée, Poitiers, Ro-chefort e la Rochelle. A 14 l. S. O. da Poitiers, 12 N. E. dalla Roccella, e 107 da Pa-rigi. Pagansi poste 53 3/4 (dist. legale 416

chilven.) Long. occ. 2. 49. 27. lat. 46. 20. S. Niarisces . Vedi Nurrisces.

Nasat, isola dell'Areipelago, mancante d'un porto sicuro. Alb. di gesti, cotoni e vitat, pietre molari, e sorgenti d'acque calde; a 3 l. N. O. da Rodi.

Nistan o Nussen, autochissima città d'Asia quasi affatto distrutta, nel Diarbeck, sul Tigre; a 28 l. S. O. da Duarbeckir, Long.

57. 25. Lat. 36.

Nissua, is delta sterile, sulla costa del r. di Napoli, all' O. della capitale, presso Pozzoli i lavvi un pie, parto delta Porto-Porsone, ed un lazzaretto ove famo quarantina i fastimenti chi vaccio al Napoli.
Nissus, Nissus, Nem unus, ant., gr., bella

e floridissimi città di Fr., nella Languado a-Inf. (Gard), in una pianara deliziosa, fert. oll able, di bioni vini, olio, salvaggiunte e bestimi i ant. colonia romana; fii presa e skwastata dei Stracen, • • • • ; 4,193 bitt, c. l. di pref., con corte reule, dalla quale dipendora i trib, di pr. ist. e di com. de dip. del Laure. Carel Ardiche e Velchima. del Lozere, Gard, Ardeche e Valchiuse; tribunati di pr. ist. e di com., camera e horsa di com., 16,º conservazione delle foreste, accademia, collegio reale e società d'agicoltura, crem e fabli, di drappi e calze di seta, velluti, indiane, acqua-vite ec., concice tinto-rie. Fiere di 3 g., 16 e 29 nov. Il suo terterro produce seta , piante medicinali ed olio riorio produce seus, piante incucinan ca ono di oliva. Preziosi rosti di monumenti antichi, quali sono le Arme, la casa quadrata, il tempio di Diana, la torre di Magne, sequestotti ce. Grodesi cdificata qualta città dai Focesi, in seguto fece parte dell'impero romano, quindi passò in potere de Goti, de Visiprii e de Saraceni; fu governata poscia da visconti, dai conti di Tolosa e dai re d'Aragena; nel 1258 fu ceduta a S. Luigi; nel 1417 fo presa dagl' Inglesi; molti de suoi abit-abbracciarono il calviniano; nel giugno 1791 e nel 1815 vi furono delle forti turbolenze. Vi fan capo le strade da Avignone, A'x e Montpellier, Pagansi da Parigi 92 poste po-sondo per Lione. Ad 11 l. N. E. da Montpelier, 30 N. E. da Narlossa e 175 S. E. da Parngi ( dist. legal: 702 chilom). Longitudine 2. 10. E. lat. 43. 50. 8.

Nison, villaggio del Nebouzan ( Alta-Ga-

Nison , villaggio del Nebouzan (Alta-Garorom) , a 4 l. N. O. da S. Gaudenzio , e mezza lega da *Bouleigne* ②. Nissa , città consid. della Turchia enropea,

nella Servit , in una vasta e fertile pinnura; sulla Nissava , che shocca nella Morava. Essa fu incusidata dagl' Imperiali nel 1689 ; a 52 L E da Belgrafo.—Nome d' un fisune della Svezia , prov. di Holland. Nissava , b. della Linguadoca ( Hérault )

Nissan, b. della Linguadora (Hérault ) :: a 2 l S. O. da Béziera . Nissava, fiume della Turchia curopea che

irriga Nissa, e sbacca nella Morava.

Nissa. Fesh Nessos.

Nirsa, fi. di Scozia, nella prov. di Kyle
che sbocca nel goffo di Solway.

NITHISDALE, Vedi DUNFRIES, NITHIA, Vedi NEITRACHT,

NITRIA. Vedi NEITRACHT. NIUDAN; città commerciante dell'impero Birmanno, sull'Irrauaddy; a 40 l. S. O. da Ungrarapura. Niuroni, gran nazione che abitava al N. della Corca nel 10.º secolo, e fondò poscia la dinastia dei Kin nella China.

Niva, flume di Fr., che ha la sorgente ne Pirenei al di sopra di Ronciavalle, e si scarica nell' Occava a Bajonna. Esso comincia ad esser navigabile ad Ustaritz, 3 1. al di sopra di Raignus.

di sopra di Bajonna.

Nivatta, pic. città del r. de Pacsi-BassiPop. 5,6 so abitanti. Fabb. di trine, Isniticio,
siamai, hirra e ginepro; molini ad acqua.
Fiera di dicci giorni. 26 settembre. Sulla

rop. 3,0 is autant. Fals. or rule, financio; siano si, birra e ginepro; molini ad acqua. Fiera di dicci giorni, 36 settembre. Sulla Thiomas, a 6 l. S. da Brasselles. Long 2. 35, lat. 50, 35.

Niveaness (il), in francese Niveaness.

Niveaness (il), francia, di circa 20 L. includitiero prov. di Francia, di circa 20 L.

thanmerro prov. at Francia, ci circa 20 L. di lunghezza e 15 di larghezza, fra la Borgogna, il Borbousse ed il Berry. Essa è assi fertile, coctutano il Movran che è atrrile, ed è irrigala da un gr. numero di fiumi. Nevers, capp. isoruas oggi didpartimento del Nievre.

Nivitama, b. (Oisa), c. l. di cant., a 2 L. Nivitama,

da Beuwais (2).
Nixapa, ricca e consid. città dell'America, nella Niova-Spagna. Produce cocciniglia, indaco, zucchero ce.; a 12 l. S. E. da An-

Nizier-o' Azergue (S.), villaggio del Beaujolais (Rodano), sull'Azergue; c. l. di caut.; a 3. l. da Beaujer 💁. Nizie, pre. cuttà lortificata della Volbinia.

su confini del governo di Czernikow, ad 11 L di distanza da questa città. Nizza, Nicara, ant. bella e consid. città degli Stati-Sardi , sopra una collina sulla riya del mar Mediterranco, ad r l. di distanza dall'imboccatura del Varo; c. l. di prov. ed in addietro e. l. del diportimento delle Alpi marittime. Pop. 18,433 alst. 34. Questa città fu fondata dai Marsigliesi 200 auti dopo Roma. I Nizzardi si sottomisero ad Amedeo VII conte di Savoja nel 1383. Catinat preser Nizza nel 1091, il duca di Berwick nel 1706, i Francesi nel 1744 e nel 1792. Essa lia ap-pena un uniglio di circonferenza. Le strade sour anguste, ma le case non sono mal fabbricate; il suo piccolo porto è difeso da un nolo. La sua posizione meridionale è molto yantaggiosa per la fertilità del terreno., la salubrità dell'arm e per la prospettiva delle adiacenti colline, le quali insensibilmente elevandosi fino all'altezza delle montagne, formaso un anlitratro, che va a terminare a Montalbano. Questo vi attira, apecialmente nell'inverno, una quantità grande di forc-stieri. È stata sempe rinomata per l'abbon-danza d'ogni sorta di frutti, ed i Romani la riguardarono come un luogo di delizie. Vi si raccolgono degli agrum in gran copia, vino, olio d'oliva, grano, legumi, mele, seta, ca-napa e legna; fabbr. di sapone, tabacco e tele, filatoj di seta, concie e cartiere. Fiere di 3 giorni, 20 gennajo; di 6 giorni 24 ago-sto, bestiami e mercanzie diverse. Si vedono ancora gli avanzi di un anfiteatro e di altri monumenti ed alcune iscrizioni . Evvi un eccellente castello e contigue al recinto della città si scorgono eziandio le rovine di grandi subborghi che una volta esistevano; a 271. N. da Tolone, 33 S. O. da Genova, 13 l. S. 1/4 O. da Torino, 28 S. 1/4 E. da Embrun, 40 E. da Aix, e 186 S. E. da Parigi. Long. 4. 56. 22. lat. 43. 41. 16. La contea o divisione di Nizza è situata fra I marchesato di Saluzzo, il Piemonte, il Mediterraneo e la Provenza, ed ha circa 18 l. di lungh. e 13 di largh, Es-a è riunita agli Stati-Sardi fino del 1814, e comprende 29 mandamenti, 194 comuni e 193,238 abit.

ITERA-DELLA-PAGLIA, pic. città del Piemonte, sul Bello, che shoca nella Stura; a 4 l. N.

da Acqui

Nizza-Monrenano, comune degli Stati-Sardi C. l. di mandamento, prov. d'Acqui. Noanzi, b. del Poitou (Vienna), a 2 l. S. E. da *Poitiers* .

NOAILLES , villaggio del Limosino (Correze), ad 1 t. O. da Braves Q. — Grazioso villaggio del Beauvoisis (Oisu), 👁 🐷 ; c. l. di caut e circond. di Beauvais, da cui è dist. 4 l.S.; 681 abit.

Nocco , pic. easale presso Buti , in Tosc. , prov. Pisana.

Noce, villaggio in Tuscana, prov. Pisana, sotto un monte, nel luogo ove l'Arno fa una curva, e lo investe quasi di fronte. Pulle di acqua calda. Quando l' Arno è chiaro vi si vedono i vestigi di antiche mura. Belle grotte. Nocz , villaggio del Percese (Orne) , c. l. di cant. e circond. di Mortagne , da eui è

dist. 4 l. e mezzo 8. 1/4 E., e 2 l. E. da Regnulard @

Nocena, Nuceria Camelana, antica città d'Italia appie dell'Appennino , su confini della Marca (Stato-Ecclesiastico), provincia alell' I mbria, delegazione di Perngia, governo distrettuale di Fotigno. Plinio la commenda pe' vasi di legno che vi si lavorano. Oggi è celebre pe' suoi bagni, e per una sorgente d'acqua molto leggiera, famosa per le sue qualità medicinali e blandamente purgante; pop. 3,362 abitanti, 36; a 7 l. N. E. da Spoleto. Patria del padre Francesco Acerbo , ge-

suita, Long. 10. 26. 2. lat. 43. 6. 40. Noceza-de'-Pagant, Nocera Paganorum, città famosa e consid del r. di Napoli, nella Terra di Lavoro, edificata sulle rovine dell'antica Noceria, stata distrutta prima da Annibale, poscia dal re Ruggiero, ed in fine totalmente da un terremoto, talché non vi restè intatta che una torre, che ora riesce entro il suo castello. Il nome de' Papani le vien dato, secondo Leonardo Alberti, da Paghi, popoli che abitavano nei suoi contorni, e secondo altri per esservisi sostenuti i Saraceni dopo la foro disfatta al Garigliano. Nel castello si ricoverò il papa Urbano IV nel 1382 qu do si ritirò da Napoli allorché vi entrò Carlo VIII re di Francia. Questa città venne presa dagli Aragonesi al tempo della regina Giovauna, e vi nacque San Ludovico figlio di Carlo II d'Augiò. Essa è molto popolata, con-Carlo II d'Auges, casa e mono poposana, cosa idandorsii 30,000 abilanti; se; e fa un rile-vante com. co prodotti del suo ubertoso ter-ritorio; specialmente in frumento, vino ce-cellente, testiame e lana; fabbr, di lanificio e di telerie; a 4 l. S. da Salerno e 6 da Napoli.

N ocnirzzas , città della Nnova-Spagna, cap.

della prov. dello stesso nome, fert. in cutone e cocciniglia; com. di grani. Noi , piccola città della Linguadoca (Alta-

Garonua), 4; 780 abit.; a 3 leghe N. da Ricery.

Nonemens, pic. città della Nuova-Marca di Brandemburgo, nel circolo d'Arcaswald. Nonsche: 2002. Vedi Warnigerone.

NOESTALIN, b. nel grandecato del Busso-Reno, a 6 l. S. O. da Munster.

Nogat, Tartari maomettani sudditi della Russia, che abitano al N. del mar Nero e del mar Caspio. Parte di essi hanno delle dimore stabili e parte sono erranti e vivono attendati scuza nessuna forma di abitazione, Si nutrono di latte, carne e miglio preparato, un i Russi loro hanno appreso il gusto del pane e dei liquori forti, pei quali specialmente sono trasportatissimi. Gli nomini fra loro son partori e le donne si occupano nel far seccare le pelfi di capra, e nel filare il pelo di camuelto per farne de cammellotti. Essi fanno poco commercio cogli esteri.

Nocano , pic. città sul Midonze (Gers), @: 1,324 abit.; c. l. di cant. r circond. d'Auch,

da cui e dist. 19 L O.

NOCKET, b. della Maina (Sorta), ad a L. S. O. da Château-du-Loir . NOGEST-L'ARTAUT , b. della Bria ( Aisne ) 1

a 2 l. S. O. da Chateau-Thierry , ad 1 L da Charly 3.

Nocent-LE-R: r, due piccole città , una rella Sciampagna (Alta-Marua) , c. l. di cant. e cia cond. di Chaumont , da cui e dist. 4 L S. E.; 1,242 abit. Fabbr. di coltellami. Fiera 24 agosto. - Altra, nella Belsia (Enre-e-Loir), 3; circond. di Dreux, da cui è dist. 4 l. S. O. Fiera di di 2 g., il 1.º salsato di febbrajo.

NOGENT-LE-ROTROU , città della Belsia (Euroe-Loir), sull'Huisne, 🌣 🗙 : 6,634 abst. : e. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Camera del-I. di sotto-pref. e trib. di pr. id. Camera del-le man. Com di canapa, carbone e feino s. fi-latoj di cotone ; fabbr. di droghetti ; stamiar cv. A. 13 L. S. E. da Alenpor, 14 da Char-tres, e 33 O. 1/4 S. da Parigi. Long. ooc. o. 33. lat. 40. 26.

NOCENT-SULLA-SENNA, pie. città di Scian

gna (Aube), sulla Senna, 6 10; 3,208 abit. c. l. di sotto-pref. e trib, di pr. ist. Com. di grani. Fiere di 3 g., 25 marzo, 11 gingno, 11 agosto e 28 ott. Questa città soferse molti danni nelle operazioni militari del 1814. A 9 l. E. da Montereau , e a6 E. da Parigi. Long-9. lat. 48. 28. NOCENT-SULLA-MARNA, grazioso borgo della

Isola-di-Francia (Senna) , a 2 l. e nazzo da Parigi, sulla Marna. 

dist. 4 1. S. Nora , in Galizia. Veds Nora.

NOISETABLE. Vedi Namestable.

Notamoutten, pic. città del Poitou (Vanden), cap. d'un'isola dello stesso nome, @; 6,703 abit , sindacato marit ; com di grano e sale, Long. occ. 4.34. 22. lat. 47. 2. Quest' isola , ch' e l'antica Herio , ha 3 l di lungh. ed i di largh.; paludi salse e buoni pascoli; prod. frumento, orzo, fave e vino. L'attività degli abitanti ha conservato la parte produttiva dell'is, che trovasi 12 piedi al di sotto del livello del mare

Nosy-Le-Sec, villaggio, a 2 l. E. N. E. da Parigi (Senna); 1,500 abit. Bondi . Le Grand, villaggio (Senna-ed-Oisa), a 4 leglie N. E. da Parigi; 2,000 abitanti.

Norzai, h. aul Cise (Indre-c-Loira), a 2 l. N. O. da Amboise .

Nota, aut. città del r. di Napoli, nella Terra di Lavoro: Aunibale fu costretto di levarne l'assedio, Quivi furono inventate le campane, e si scavano i più bei vasi etruschi. Augusto mori in questa città , ch' è dist. 5 L. al N. E. da Napoli. Long. 12. 6. lat. 40, 52. NOLIC O NOLET. Vedi LEGRIADO (S).

NOLAI, b. delia Borgogna (Costa-d'Oro), 3; 1.984 abit. Com. di grant, vini e cuo

concie. C. I. di cant. e circond. di Beaune, da cui è dist. 5 l. S. O.

Nous, Nolum, città vescovile d'Italia. Era una pic. repubblica di pescatori, sottomessa già a quella di Genova, sebbene molto attaccati a' toro privilegi ; al presente è compresa negli Stati-Sardi , ed è c. l. di mandamento , nella prov. di Savona. Questa città è sufficientemente ben fabbricata, difesa da un cast., ed ha un porto di mare di poca conseguenza. Il popolo è rozzo e trova nella pesca la mag gior risorsa per la sua sussistenza ; a 2 l. N. E. da Finale, e 12 S. O. da Genova. Lat. N. 44. 12. long. 6. 5. E.

Noman, isola dell' America. Lat. N. 41. 15. long. 72. 49. O. Nomane-ne-Dios o Nome-ne-Dio, città un

tempo famosa, ma oggi distrutta, in Amer., nel golfo Darien; a 20 l. E. da Porto-Bello, Long. occ. 81. 33. lat. 9. 22.

None-ni-Gesù città dell' isola di Zebu, una delle Filippine, a 125 l. S. dalla città di Ma-

Nomeny, città della Lorena, sul fi. Scille (Meurthe), c. l. di cant. e circond. di Chà-(Mearthe), c. l. dl cant. e circon. ul Cast-teau-Salins, da cui é dist. 7 l. N. O., e 3 l. da Pont-à-Heusson ♠ Com. di grani. Non (capo di), sulla costa N. O. d'Afr., all E. delle Canaric. Lat. N. ≥8.41. long. occ.

Nona, pic. e forte città della Dalmazia, vi-

cino al mare, a 6 l. N. E. da Zara. Nonanconar, pic. città della Normandia (Eure)', sull' Aure , • ; 1,231 abit., c.l. di cant. c circond. d' Evreux , da cui é dist. 7 l. S. 1/4 E. Tre mercati la settimana ; com. di grani , cuoja , cotoni , carta , tele ec. Novar , b. della Normandia (Orna), 4 ×;

706 abit. NONANTOLA, pic. città, a 3 l. N. E. da Modena, nel ducato dello stesso nome, sul Panaro, ove credesi fosse la famosa isola del triumvirato; in passato aveva una orlebre abbazia.

Nona, villaggio del Piemonte, c. l. di mandamento, e prov. di Pinerolo, da cui è dist. 5 l. N. E.

NORRITA , b. dell' Alvernia (Puy-de-Dome), a 2 l. S. da Ismire . - Frumicello che ha

la sorgente presso Versigny, traversa Senlis, e shorca nell'Oisa, a 1 l. da Chantilly. Non (la valle di) , valle fert. ed amena del r. Lomb. Veneto , di 5 l. di lungh. e 3 di largh.; comprende 4 b., 20 castelli e parecchi be villaggi , i principali de quali sono Cles e Revo.

Nostano, grosso b. del Púrigord (Dordo-goa), sulla Bandia 🐠; 2,970 abit.; c. l. di sot-to-pref. e trib. di pr. is. Miniere di ferro, com di bestami, ferro e cuoja concie ; 🛵 6

L O. da Périgocux. NOOTEA (boja di), sulla costa O. dell' isola Quadra e Vancouver, al N. O. dell'Ameri-ca; porto frequentato dagl' inglesi, che vi

fanno il commercio delle pelliccerie. Long. occ. 128. 57. 1. lat. 49. 35. 15. Nona, pic. città di Svezia nella Westma-

nia, sopra un lago del suo nome. Com. ragguardevole di ferro.

Noncia, Narsia, pic. città d'Italia, negli Stati Pontifici , prov. dell' Umbria , delegazione di Spoletu, posta fra due montagne. Patria di S. Benedetto, che vi nacque nel 480, di Giambattista Lalli e del Querenghi. I tartofi di Norcia son famosi; ad 8 l. S. E. da Spoleto , ed 11 N. da Narni. Long. 10. 46. lat. 42. 37.

Nono (dip. del) , comprende la Fiandra , l'Annonia ed il Cambresis; ed è circoscritto al N. ed all' E. dal r. de' Pacsi-Bassi , al N. O. dal mare, al S. E. da una parte de Pac-si-Bassi, al S. dal dip. dell'Aisne ed all'O. da quello del Passo-di-Calais. Lilla; c. l. di prelettura; 6 sotto-pref.: Lilla, Avesnea, Cambrai , Dosai , Dunkerque e Gazebrouck 60 giudicature di pace. Suporticie circa 277 L quadrate . Pop. 905,724 alut. Prod. gram tanto da farina quanto da olio , foraggi , colza , lino hellissino, poca cannella, talsacco , luppoli ec., sonoci molte praterie artificiali, ove si alleva del bestiame in gran copia, specialmente cavalli , e vi si fa gran quantità di formaggio; molte miniere di carbon fossile, ferro ed altri metalli, cave di torba, cenere fossile per ingrassare il terreno, e marino a colori. Fabbr. in gran numero di panni, tri-ne, rovesci, velluti, mollettoni, berretti, calamandre, tele battiste, acqua vite, saponi, vetri, ec., cartiere e concie di cuoja pesca importante sulle coste. Irrigato dall'Aa navigabile da Sant Omero fino al mare ; dal Colme, da Waten a Bergnes; dal Lys, da Aire alla Schelda; dal Bourre, da Boine al canal di Préavin; dal Lave, dalla Scarpa, canal di Préavin; dal Lave, dalla Scorpa da Arras ella Schelda; dal Scusée, da Bouelstin a Douai; dalla Schelda, e poi dal causal di S. Quentino, dall'Hayne, dal Campre, e dai canali usvigabili di Bourbourg, Hondschoote ec. a Dunkerque, ec.: traversato dalle strade da Parigi, Givet, Metz, Mons, Gand, Bruges, Dunkerque, Calais, Amiens e Brusselles a Lilla, da Donai ad Arras e Tournay, e da Maubeuge a Parigi; 16.4 division milit.; diocesi di Cambrai; corte reale di Douai

Noan ( isola del ), isoletta o banco di corallo, posta all'ingresso dello stretto della Sonda, dalla parte di Sumatra. Long. 103

3. 37. lat. 5. 28. Nonn-Our (territorio del). Vedi Onio.

Nonostraco, castello dell'isola d'Alsen, sulle coste del durato di Sleswick, nel Bal-tico, Long. 7. 25. 37. lat. 55. 3. 53. NORDELLE, O meglio NORDLANDIA, nome

dato alle provincie del Nord della Svezia, Gestricia , Elsingia , Medelpadia , Jentlan-dia , Hagerdalen , Angermania e Botnia occidentale. Buomi pascoli , multi bestiami , e coste abb. di posce.

Nonnes , la più ant città del principato dell'Ost-Fruia ( r. d'Annover ) , ron buon porto. Pop. 3,000 abit. Fabbr. di huoni panni e trine a 3 l. N. O. da Embden. Long.

4. 55. lat. 53. 36. Nonnensungo, piccola città della Prussia,

nella Natongia, sul lago Aschwein, a 16 l. N. O. da Aurich. Nondernay, isoletta sulle coste dell'Ost-Frisia ( r. d'Annover ), dirimpetto a quella di Balterm; a 3 leghe N. dalla città di

Normauses , ant. città sull' Hartz , negli Stati-Prussiani. Com. d' clio e grano. Fabbr. d'acqua-vite e cave di alabastro, l'asse fert.; a 10 l. N. da Milhausen, Long. 8. 28. 45.

Jat. 51. 30. 22.

Nononem, ricea città di Germ. (г. d'Aunover ) , fra i ficani Rhome e Lein. Gr. com. di montoni , legna , labacco e tele ; mond'indiane, di panta ed altri tessiti di lata, saje e baracani; a 5 l. N. da Gottinga. Long-34. lat. 51. 42.

Nomerisca, città di Germ e del r. di Davisra; gr. com. di grano; labbr. di tappeti, tralicci, guanti, calze e stame. Il principe di Condè vi disfere i Bayaresi nel 1646. Pep. 5,804 abit.; soll' Eger; a 16 l. N. O. da Au-

gusta. Long. 8. 8. lat. 48. 51. NORDSTRAND, isosa della Danimarca, sulla

costa O. di Sleswick. Que da isola sofferse una rovina quesi totale per l'inondazione della note dell' 11 al 12 ottobre 1634, essendovi eriti 6,418 al itanti e 50,000 capi di bestic. Prollarono 1332 case, e non resto illesa che la parte detta Pelwor. Long. 6, 15, lat. 54, 38. Non-Vist, isola situata sulla costa occid.

di Scozia, con buon porto; pesca d'aringhe. None (il), piacgia nel Tamigi. Lat. N. 61. 34. long. 1. 19. O.

NORMOLK , prov. maritt. if Ing. , con titolo di docato, di 15 l. dall' E. all' O., e 15 dd N. al S. Pop. 220,000 abitanti. Superficie 1,148,000 jugeri. Alib. di granu , bestiame gresso e minoto , lana , mele , zafferano e butirro eccellente. Norwick , cap.

Noarole, is. molto scoscesa dell'Oceano Parilico, al N. della Nuova-Zelanda; sonperta da Cook nel 1774, e visitata da La-Peyrouse nel 1768, Gl'Inglesi se ne imposacssarono nel 1788. Vi esiste di già una città abbellita di percechi pubblici edifici. La sua popolazione ascende a 1,200 alit. Essa è il granaio delle colonie della Nuova-Olanda, che n' è distante 423 L Vi è una fabbrica di tele di lino. Il territorio produce del tina, ed una specie di pino di Prussia; le coste abbondano di palme e frutti. Long. 165. 50. lat. S. 29. 1.

Nonroux (Nuova), una delle isole scoperte da Vancouver , sulla costa N. O. dell'Amer. sett.

Nonrolk , contea della Virginia, fra il fiume James e la Carolina del Nord. La sua cap. della stesso nome, la incendiata nella YOSCIEN; Tom. IL.

guerra dell'indipendenza e contiene 5,000 abit. Il suo porto è il principale della Virgi-nia , ed il deposito del suo com. Espertazione: legna, mobili, grano, granturco, fari-na, carni e pesci salati, tabacco, catrame, canapa , piombo , ferro e seme di lino. Arja insalubre; molto soggetta alla febbre gialla. Sul fi. Elisabetta. Long. 10ст. 79. 10. lat. 30. 55. Normena, borgo del granducato del Basso-

Beno, presso Simmeren

Nonmagaga, una delle più grandi, forti e floride città (inaddietro imperiale) di Germania, capitale della Franconia i bello .\* forte eastello, fablir, d'acqua forte, ferro, lime, fil d'attone e balocchi da bambini. Com. coll' Olanda di lavori di rame, ferro, ottone, libri, stampe, carte geografirhe, chin-caglierie, mercerie, lavori di turniajo ec. La libbra di Nurimberga è 4 per 100 più forte di quella di marco; 96 libbre di Normberga famo 100 libbre peso di marco. La misura de panni oc. chiamasi elle , 180 delle quali formano 100 anne di Parigi; 100 metri Fr. sono 151,80 elle o aune di Norimbergo. L'uso delle cambiali sopra questa piazza è di 15 giorni vista, a cominciare il giorna tiopo l'accettazione. I mesi contano tali quali sono; ma i mezzi mesi son sempre di ni giorni. Le lettere pagabili ad uno o più mesi data, non godono alcun giorno di favver; quelle ad uno o più usi banno 6 giorni di grazia, Università, Ouesta città è nel r. di Baviera, c. l. del circolo di Razai. Pop. nel 1823: 31,665 abit. Superbi editizi pubblici; palazzo di città con molti be quadri, S. Egidio, magnitica hiblioteca, specola e vasto spe-dale. Sul li. Pregnitz, che la divide in die parti, delle quali la sett. e più pie eliamasi di S. Selaldo, e la merid. e più gr. di S. Lorenzo; 200 strale quasi tutte tortuase, e 3,284 case. Patria d'Alberto Dure ec.; a 25 l. N. O. da Ratisbona , 36 N. 1/4 O. da Monaco , 25 N. da Augusta, 100 O. 1/4 N. da Vien-na, e 150 E. da Parigi. Long. 8. 44. E. lat. 49. 25. Nonkovina , città consid. della Svezia , nel-

l'Ostrogozia, sopra un gr. lago abbandantissimo di pesce, che comunica col Baltico. Bella fonderia d'ottone, cartiera, stamperia man, d'armi e tabacchi e tintorie. Pop. 103200 abit. A 28 I. S. O. da Stockholm. Long. 13.

50. 45. E. lat. N. 58. 35.

Nonmannia (la), cra una gr. e consid. prov. di Francia, inaddietro ducato, separata dall'Inghilterra per mezzo della Manica al N., e circoscritta all'E. dalla Picardia e dall'Isola-di-Francia, al S. del Percese, dalla Maina e da una porte della Brettagna, ed all'Odall Oceann; 60 L di lungh., 30 di larghezza, 240 di circuito. Essa è una delle più firtili e rende molto allo stato; abb. di tutto fuorche di vino ( Pei prodotti e per le falherche vedi i nomi de' dip, che ne sono stati formati, cioe: Orna, Manica, Calvados, Senna-Inf. id Eure), Filippo-Angosto la riu-ni alla corona di Fr. nel 1203, Roano, capi-

Nonseavan (isola del), una delle isole Verini (Autille), Lat. (punta S. E.) 18. 20. E., long. 66. 49.

NOR Nonor-ta-Boras , villaggio della Franca-Contra (Alta-Sauna), c. l. di caul. e circond. di Vienul 🔮, da cui è dist. 3 l. E. Nonanar-Fouris, b. (Passo-di-Calais), c. l. di cont., dist. 1 l. da Aire 2.

Nonanton , città della Pensilvania , a 7 l.

N. O. da Filadellia, Lat. N. 40. 9. 56, long. 77. 53. 45 0.

Noar , b. della Brettagna (Loira-Inf.), sull' Erdre, Miniera di carbon fossile e deposito di legna; pop. 2,800 abit. C. I. di caut., a g I. S. S. O. da Chiteaubriani, e 5 L. N. da

Nantes . Nontrializatos, antico borgo della con-tra di Yorck, in Ing., irrigato del Wick.

Com. di bestiami e granaglie. A 10 l. N. N. O da York e 74 da Londra. Nostmaneron, bella e piacevol città d'Ing., cap. della contea dello stesso nome; incuidiata nel 1605. Belle case e spaziosi mercati, fabbr. di scarpe e stivali ; 5,200 abit. Sul fi-Neu ; a 12 l. S. O. da Huntington , e 25 N. O. da Londra. Long. occ. 3. 15. lat. 52. 15 .-La contea, una delle più popolate, ha 40 l. di circuito e 160,000 abit. Aria salubre, pascoli ecrellenti e bellissimo bestiame grosso.con ecvenent e censumo nestrame grosso.— Città del New-Hampshire , Stati-Uniti , sol Connecticut ; a 30 i. O. da Boston.—Contea della Virginia. Pop. 7,000 abitanti. Northausar. Vetti Nordhausara.

Norra-Cenav, genziona città d'Ing., nella contea di Sommerset, a 7 l. S. O. da Wals. Norr-Hottamo, parte settentrionale dell'Olanda. Com. di butirro, fiurnaggio, hovi, e cavalli. Città principali: Eucknisen ed Ale-

NORTHUMBERLAND O NORTUMBRIA, maritt. e sett. d'Ing., di circa 21 l. dal N. martic e see, in fig., of cora 21 i. oa iv, a 18., e 16 dall'E. all' O.; pop. 100,000 a-litanti, Aria freddissima, ma salubre; suolo vario. Abb. di salvaggiume, miniere di piombo e di carbon fossile. Newcastle, cap.— Contea della Virginia, fra i fiumi Rappahan-nock e Potowmmack.-Città della Pensilvania , sulla Susquehannah , ad 1 l. N. 1/4 O. da Sundbury.—Contra della Pensilvania che fa 18,000 abit,-Isole sulla costa N. E. della Nuova-Olanda.

NORTHLAND. Vedi NORDELLE.

Noar-Lees, h. della contra di Glocester, da cui è dist. 8 l. E.

Noatoro, città d'Ing., contea di Leicester, patria di Wisthon.—Altra, nella contea d'Oxford, a 4 l. S. O. da Bombury.—Altra, nella Nuova-Scozio, all' O. di Halifax.

Nortunana. Vedi Northumberrand.

Nonvegia, in Isvedec Norrige, in Danese
Norge, r. d'Europa, conf. N. col mar Gla-ciale, O. col mar del Nord, S. col Categat
ed E. colla Svezia, di circa 300 l. di coste e 75 di larghezza, e 900,000 abit. Terr. po-co fertile. Il freddo è estremo nella parte settentrionale sempre coperta di neve; nella parte merid. l'aria è assii temperata, e nell'estate qualche volta caldissima. In sei settimane vi si semina e vi si raccoglie. Le monta-gne riparano la Norvegia da venti dell' E., ed i vapori del mare temperano l'asprezza del freddo. Ben di rado il porto di Bergen è chinso da ghiacci. Il paese è quasi tutto co-

perto di boschi e montagne. Il mare vi for-ma una quantità di luje, che servono alla na-tigazione interna. Selve immense di leguami da costruzione e da alberi per hastimenti , come : pini , abeti , olmi, ragia ec.; com. d' olio di pesce, pelliccerie e cuoja in contraceambio di vini , sale , grani ed acqua-vite ; scarsità di frutti ; piante utili, miniere d'argento, ferro, estamita, rame, piombo, alome ed amianto ; enve di bellissimi marmi ; alci, remi, linci, ghiottosi , orsi , lupi , volpi ed ermellini. I mari somministrano in copia balene , stoccafissi ed aringhe. Molte vetrerse, I Norvegi son vigorosi e buoni marinari ; i centenari son fra essi frequentissimi. La lor religione è la luterana, e la lor lingua, ch'è poco differen-te dolla Danese, deriva dalla Teutoni-a. La Norvegia ha avulo i suoi re particolari fino all'anno 1387, in cui fu incorporata alla Danimarca, la quale nel 1314 cede questo regno alla Svezia. Comprende la Norvegia 4 guverni generali : Aggerbus ossia Christiania ; Bergen , Droutheim o Christiansand . Le sue dipendenze sono l'Islanda e l'isola di Ferro. Bergen, capitale.

Nonwalca , h. del Connecticut , Stati-Unia 4 l. O. 1/4 S. da Fairfield. Noawica , mia delle più helle , ricche e

grandi città d'Ing., cap. della prov. di Nor-folk., con vesc. suitr. di Cantorbery. Man. di eammellotti , calamandre , rasi , damaschi e veli. Pop. 45,000 abit. Superbi edifizi pubblivell. Pop. 45,000 ant. Supern editiz publishe: ei. Patra di Samuel Clarck, Sul confl. de fi. Windsor ed Yare; a 16 l. N. E. da Com-bridge, e 38 N. 1/4 E. da Londra. Long. occ. o. 5. lat. 53, 35. — Città degli Stati-Uniti nel Connectieut, set Tamigi, che quivi co-mincia ad esser navigabile; a 5 l. N. da New-London.

Nonwicz, villaggio d'Olanda; patria di Van-der-Does e di Berghen; a 2 l. N. O. da Lei-

Nosatat , popoli della Siria , presso al Libano, divisi in parecchie tribit

Nossa, una delle inde Schetland, al N. della Scozia, ed all'E. dell'isola di Brazez. Nosse, isola sulla costa N. O. di Markaga-sear, Lut. S. 13. long. 46, 5n. E. Nossex, pic. città della Misnia, sulla Mul-

da, a 6 l. O. da Dresda.

NOTABURGO, Ved SCHLÜSSELBURGO. Notez o Nerz, fiame di Pollonia che shocca nella Warta, e da il nome ad un circolo della Prussia occid. Esso comunica col Brahe per mezzo di un canale di 44 L di lunghezza, tatto costruire da Federico . Bromberg .

Noro , Notum , ant., gr. e bella città della Sicilia, sopra un monte ; intendenza di Siracusa, e. l. di distretto; pop, 11,065 abit.; a 4 l. N. E. da Modica, e 9 S. da Siracusa. Long. 13. 8. lat. 36. 50. - Capo sulla custa N. O. dell' isola di Nifou , nel Giappone. Lat. N. 37. 29. 19. long. 135. 14. 45.

tale.

NOTTINGAN, una delle più belle città d'Inglillerra, sopra un'emisenza; cap, della con-tea dello stesso none, presso la Trenta; a 33 l. N. O. da Londra. Com. e-ssid di co-tone. Long. occ. 3, 25, let. 52, 58.—La cos-lea ha 15 l. di lungh. e 7 di largh., 150,000

bit. Aria pura ; abb, di legna e di cerbon mile ; poco tert. ; produce malt per far la birra, e lana ; salvaggiume e pesce. Forma principali: la Trenta e l'Ilde.—Città degli Stati-Uniti, nel New-Jersey, sul Delaware. — Altra, nel Maryland, sul Patoxent, a 7 l.

S. E. da Federal-City. NOVABLE, villaggio del Périgord ( Dordo-gna), c. l. di raot. e circond. di Nontrou, da cui è dist. 10 L S. E., e 2 L da Est-

deuit a. Nouse, b. del Blesce (Luir-c-Cher), a 3 L. S. da Beaugener Q. Louret. — Altro, nel Torenese (Indree-Lora), a 4 L. E. da Loches 4.

Novron, b. della Picardia (Somma), se; c. l. di cant, e circond. di Abbevitte 💿, da cui è dist. 4 l. N. 🐟 — Altro, Thierache (Aisne), c. l. di cant e circond. di Vervins, da cui è dist. 5 l. N., e 2 l. dilla Caprelle. . Pop. 3,200 abit. Com. di formoggi. Fabbr. di tabacchiere e di vetri.

November, b. del Torenese (Indrese-Loirs), a 3 leghe N. da Tour , e 3 da Chateau-Regnault .

Novaca, h. del r. Lomb-Ven, nel Trevigiano, a 41. S. da Treviso, L. g. 40. lat 45. 35. Novalese, villaggio d' Italia, nel Piemonte (Stati-Sardi) , appie del Monte-Cenisio. In passilo eravi mia cel. abbazia di Benedettini, od ivi si cominciava a salir la montagna a ca-vallo, dovendosi disfare le carrozze ed i cargi; a a l. N. da Susa.

Nuvana, comunità in Sicilia, intendenza di Mossina, distretto di Castrorcale.

Novana, Novaria, ant. ed in passato for-te città degli Stati-Sardi, nel Milancie-Savojardo, ben labbricata sopra un cusuenza, di-lesa da un vecchio cast, e da alcune fortilicazioni. Essa è capo-luogo di provincia. La divisione di Novara ha 55 mandamenti , 449 roumni, e 440,044 abitanti. Davarsi al castel-lo evvi una bella pianza d'armi, in faccia alla quale è il nuovo teatro. Cattedrale, baailica di S. Gaudonzio, chiese de' Donamicani e de Barnabiti. Presso la Cattedrale si osservano alcuni mommenti che attestano la sa ntichità. Fra i palazzi si distingue qocllo della famiglia Bellini per la ricebesza e muesta de suoi appartamenti. Questa città è com. e discretamente populata, ed ha un miglio e mezza di circuto sa bastioni. Due licre in agosto e settembre . Essa è fausosa per la hattaglia del 1512. Il principe Engenio la prese nel 1706, ed i Francesi del 1796 e 1810. Patria di Pietro Lombardi, cet. teologo del 13.º scolo; a 5 L N. E. da Vercelli, e 12 (). da Milano , x. Long. 6. m. lat. 45. 25. Novanerras, pic. città della Vecchia-Casti-

glia , sopra un colle , cinta di mura. Novemana, grosso horgo del ducato di Modena, antico prircipato ile duchi Gonzaga; a 4 leglie S. E. da Guastalla , e 3 da Reggio. Long. 8. 12. lat. 44. 50.

Nove, pic. città del Genovesato, Stati-Sardi, in una bella pianura appie dell' Appen-nino; pop. 7,000 abit. ×. Deposito delle mercanzie che venendo dal Levante passano

in Lombardia ed in Alemagna. Case superbe, nelle quali i ricchi Genorcii yanne a pasar

I automno jec. I. di prov. Nel afrat vi si erano introdotte & liere aumali, cioè nel febbrajo , maggio , agusto e novembre. In queste fiere, sensa quasi nessum traffico di mercanzie, venivano negoziate delle somme immense in cambi, essendo la loro istituzione pel solo comodo del giro cambiario. Vi si traeva una fiera per l'altra, e non si prestava l'accettazio-ne che 8 giorni prima della scadenza, tempo che dorava la licra. Questo importante giro vi faceva concerpere moltissimi commercianti Italiani , Francesi e Svizzeri ; ma sou gii molti aunt che queste liere non lamoo più loogo Fit presa nel 1746 dai Piemontesi, ed il di 15 ag ato 1799 elibe lungo nelle sue vicinanze una sangonosa hattagha fra gli Austro-Russi ed i Francesi colla peggio di questi ultimi. Fu rimita alla Francia nel 1805. Grandios> rii rainta ara Francia nei 1603, Grantina Francia nanni ; ad 1 e I. N. N. O. da Genova , c 4 S. O. da Tortona. Long. 6, 28. lat. 44. 48. — Città della Croazia , a 12 I. N. E. da Bihaca , sall' Unna.

Novi-Bassa o Jani-Buan , citté cousid. della Servia presso all'Oresco, a 29 l. O. da

Novicean, pic. e forte città della Croazia, con un cast., sul lago dello stesso neme, pres-so al golfo di Venezia; ad 8 l. N. E. da Zara. - Altra della Servia, vicino al Dambio; a 14 l. N. E. da Nissa. - Pic. città dell' Unghersa, vicino al Danubio, sopra un'eminenza; a G L E. da tiran.

Noville, b. della Svizzera, cant di Vand, resso l'imboccatura del Rodano nel Lago di Ginevra. Saline e cave di bei marmo ; a 7 l. e metro S. E. da Losanna.

Novios-ex-Poeries , b. della Scia (Ardenne) , c. l. di cant. e circond. di Rethel

, da cui é dist. 3 L Novo-Oscot, città del gov. di Ku . , ila eui è dist. 27 l. S. E., in Russia

Novoconor-Sevenski, ciltà capitale d'un governo ruso, sulla Desna, abitata per la acgior parte da Cosacchi ; a 26 leglie N. E. da Caering of , e 130 S. O. da Mosca, Loug-31. 5. lat. 52. - Il governo è diviso un 10 circoli, e custina all'O. col governo di Mohilof e di Czernigof, al S. con quello di Czer-nigof, all E. con quello di Kurkse di Orel, ed al N. con quello di Mobilof: 7/2,000 abitan-& . Pianure fertili in grano, vaste praterie, greggi municron e molte legna ; com. di grano , lin ), canapa , mele , potassa , calce , carbone, pelli e tele ordinarie. Novosonoo-Welsent o sin Is GRANDE, gr.

e ricca città di Russia, cap. del gov. dello stesso nome. Com. consid. di cuoja ec. 8,000 alst.; un tempo era cap. d'una repubblica Slavana, sulla Wolchowa, nel lungo ove questo finunc sorte dal lago limen; a 5a l. E. da Narvo, 48 N. da Plessow, e 90 N. O. da Mosea. Long. 29. 20. lat. 58. 23.—Il governo che si Long, 59, 20, lat. 58, 22.—Il governo cae a divisite in 10 circoli, e fert, in line centapa; grano al S.; foragi, legna, sorgenti sale-gesso, calce e nini, di ferro, Pop. 572,500 ab. Novoconosoca, città cap. del palatinatu del ano none, nella Lituani, sopra un' cuniter-za; a 25 L S. E. da Wilna, Long. 23, 10.

lat. 53. 24. Novownoo-Nust. Ved Nunaconop. Novomorr , pic. città della Servia , sul Drin, poca distanza dalla sua sergente. Novo-Mosausa , pie, città della Russia , gue,

d'I kateri calaf, da cui è distante 10 l. N. Noveser, pic. città della Russia, gov. di Pleskof, da cui è dist 28 l. S. E.

Novoste, b. della Russia, gov. di Tula, da cin è dist. 25 l. S. O.

Nora , Is. di Spagna , nella Nuova-Castiglia , con un castello ; a 10 L da Cuenza. — Altro, nella Galizia, ad 8 l. O. da Compostella. NOTAL-SOR-VILLINE , h. (Ille-e-Villine) , M ,

a 2 l. E. da Rennes . Com. e man. di tele da vele. Noteller, villaggio del Bolognese di Pr.

(Passo-di-Calais), a 3 leglie S. E. da Loui 9. - Alcuni altri villaggi della Piandra hanno questo nome Norsa, b. della Maina (Sarta), a 5 l. N.

dalla Fleche, e 4 1. da Sable @; solla Sarto ; 2,000 abit. - Altro (Mains-c-Loira) , c. I. di cant. , a 4 l. E. da Bouge o. Norans, pie. città della Borgogna (Jonna)

Norms, pic. cita dena Borpogna (Jonna), sul Serein, in una valle circondata di mosti ricoperti di viti, 🐧 2,2,000 alait. Filatoj di cotone, fabbr. di berretti, concie ce.; com. di vini, grani e lone; c. l. di canl. e circond. di Tonnerre, da eni è dist. 5 l. S. Long. 21. 30. lat. 47. 58. — Altra, nel Torenese (Indre-e-Lora), a 4 I. S. E. dall'isola Bouchard e 2 I. da Santa-Maura 4. Miniere di ferro e di rame. Altra, in Provensa (B.-Alpi), e. l. di cant. e eircond. di Sisteron 3, da eni è dist. 2 l. O. - Altra, nel ducato di Bar (Mosa), a 2 l. S. O. da Verdun, e 4 l.

da Bar-le-Duc Q. Noron, Acciomogue, bella ed antichissima ciltà della Picardia (Oisa), sopra un pendia, oon molto ripido, sul finne Vorse, 5,7 14 abit.; sotto-pref., e trib, di pr. ist. Com. di grani , tele e cuoja ; man. di tele di lino e di cotone ; fabbr. di berretti e concie. Piera di 15 g., 23 giugno. Per mezzo del canale di S. Quintino comunica co' dipartimenti acttentrionali, e per nezzo dell'Oisa colla Senna. Territorio fert. in gratii , vinii , caoapa e tion; miniere di carbon fossile. Patria della sculture Giacomo Sarrasin, e del físico Nollet.' L'eresiaren Calvino fu canonico di que sta città, la quale fo saccheggiata 3 volte dai Normanni, A 9 l. N. O. da Soissons , E. da Amiens, e 23 N. 1/4 E. da Parigi. Long. o. 40. 38. latitudine N. 49. 49. 37.

Nozar , pic. città di Brettagna (Loira-Inf.) W; 1,900 abit.; c. l. di cant. e cirond. di Chatcambriant, da cui è distante 7 legbe S. O. Nozenov, pic. città, sopra un eminenza (Jura), con un cast. Com. di cuoja, stivuti e scarpe; cartiera; c. l. di cant. e circond. di Poligny, da cui è dist. 2 I. S. E., e 2 L da

Champagnolle . NUMBER , I. (Charente-Inf.) • ×; 500 abit.; a 4 l. dalla Roccella.

Nursa, r. d' Afr., che confina al N. coll' Egitto, all' E. col mar Rosso e con una parte dell' Abissinia, all' O. col Sabara e colla Nigrizia, ed al S. con no' altra parte dell' Abis-sinia; ha 130 L dal N. al S. e 170 dall' E. all' O., e comprende il l'angela ed il Senmar. Vedi questi articuli,

NUMBARA, isoletta, all E. S. E. delle isole Nuson, isoletta sulla costa della Danimarta, al N. dell' imborcatura dell' Elba. Nuesa, stabilimento del Bengala sul fi. Hou-

gly. Fahle, di belle tele di coton NUESTRA-SENSURA-OE-LA-PAZ, Vedi PAZ (la)

NOESTRA-SENSORA-DE-VICTORIA , città diruta del Messico, sulla baja di Campeggio, prov. di Tabasco, a 100 l. N. da Guatimala. Long. orr. 95. lat. 18. 20. NUESTRA-SENNORA-DE-LOS REMITORIS , pic. ed

ant, città dell' Ameri, merid, nel nnovo e; di Granata, prov. di Santa-Marta, sul Hacha NORVA-BARCELLONA, città dell' Amer. merid perv. di Cafacas . Loug. occ. 67. 4. 48. fat. 10. 6. 52.

Nuzva-Varencia, città dell' Amer. merid.; urlla Terra-Fernia, Long. occ. 76, 33, 48, lat.

10. 9. 56. Nurusi, h. (Majenna), a 2 l. S. da La-Nullanta Vanner, h. della Maina (Majen-

nn), a 6 l. N. E. da Majenna e 2 leghe da Nurs , città di Borgogna (Costa-d'Oro) .

ad finmicello Muzin rinomata pe'suoi buoni vini , 3 x ; 2,633 abit. Produce grani , frutti , legend , viul e legna ; cave di pietre , fabla ica di panni , concie e cartiere ; trib. di consucrcio; c. l. di caut. e rircondario di Beause, da cui è dist. 3 l. N. E., 6 S. O. da Digione, e 79 S. E. da Purigi. Long. 21

28. lat. 47. 10. NEKABIVA, isola del gr. Oceano, ima delle Isole Washington , scoperta nel 1790 da Ingraham, e visitata da Krasenstern nel 1805 t la sua maggior lunghezza / di 18 l. Long. Dec. 159. 39. 45. lat. 8, 4, 36, Clima caldo, rea sano; fert. in cocchi, banshi eti alberi da pane. Gli abitanti son' belfissimi e di costumi

doloi 41 "14 Novassii , città del Giappone, nell'Isola di Nifon , all'imboccatura della Sisingava.

Newrenco, pic. città dell' Hassia-inf., sopra un monte; a 4 l. S. O. da Cassel. Vedi Na-TENDEROR. Nonnigation, fortezza dell' Indostan (Miso-

ra), sopra uno senserso monte. · Niveston, b. dell' Ing., cont. di Warwick, sulf Anker; a 3 l. N. 1/5 E. da Coventry , e 35 N. N. O. da Londoa.

Neovo Busacco, Vedi Banacco, Neora-Yorkes. Vedi New-Yorkes. Ners, pic. cuttà del r. di Pollonia, mil Bogg h 20 l. N. E. da Varsavla.

Neutrages, pie. città, cho un cast. ed un ponte di pietra, sul Necker, net r. di Wir-temberga; a 5 l. N. E. da Tubinga, Buoni istrumenti musicali. Lat. 48. 37. 56. longitu-

dire 6. 50, 15. Nussence, cast. della Carinzia-Inf., ad 8 1: da Clagenforth.

Nusco, pic. città episc. di Napoli, Princiato ulteriore, appie d'una montagna; ad 8 S. E. da Broevento

Nesserier , b. della Botnin orientale ( Svezia) : miniere d'oro e d'argento.

Nor o Names, aut. e forte città del gr.-ducato del Basso-Reno. Pop. 4,400 abitanti ; sulI Erif a mezza lega dal Reno, e 2 l. S. O. da Düsseldorti.

NYER WPING. Vedi NICOPING. Ntastan, città dell' isola di Laland, in Damarca i ricca pel suo commercio. Nyavas. Vedi Nievas.

NY MARLENY, Vedi CARLENY.

NYMBURGO, città di Borma, sul confl. dell'Elba e del Marlin, in una pianura. NYMPHENBURGO. Vedi NYMPHENBURG.

Nyon, aut. e com. città della Svizzera, nel caut. di Vaud, sulle rive del lago, Lomano, Visi osservano vari resti d'antichità romane ; in un bel paese abb, di buon vino ec.; a 5 L

N. E. da Ginevra, e 7 S. O. da Losanna. Long. 3. 58. lat. 46. 34. NYONS. Vedi NIONS.

Nystor, forte della Russia, in Livonia, sel-la Narva, ad 8 l. S. O. da Narva, Long. 23.

50. lat. 58, 50. Nystor, città della Finlandia, nel Savolan,

sul lago Saina , il quale, in un'estensione di 80 L., contiene parcechie isole. Ceduta alla Russia nel 17/2. Long. 26. 36. 25. lat. 61. 48. NYSTADT, città della Finlandia, sul Balti-co; s 15 l. N. O. da Abo; cel. pel trattato di pace del 1720 fra la Russia e la Svezia. Pop.

ad which is pleas deadors May 1999 and Sell or In about the street of the street of the orien, it must be

. 49 .

O (S. Martino d'), b. della Normandia (Orne ) , a 3 l. S. da Argentan, presso Mortree 3. Oaco , prov. d' Africa ; nel r. d' Angola , fertilissima eme-molto mal coltivata, OARAM. Vedi ORENAM.

OARAMPTON, b. d. Ing., conten di Devon, suli Oke, ad 8 l. O. da Excler.

Oast, suno porzioni di territorio fertile, poste, come isole, in mezzo alle arene della bia (Africa). Gli casi principali sono tre: Norgè, o sia it grande-Oasi, a 35 l. O. da Abu-ige, Goof-Mana, a 30 l. O. da Abu-tirge, e-k Oasi di S. Ricco (ant. Oasi d'Annone) ovi è la città di Siwas. Vivili questo articulo. OBIGINE, b. del Limosmu (Correce), a 2 L N. E. da Brives Q.

Onbonia, paese della Siberia, verso l' imboccutura dell Oby, pieno di paludi, e sempre ricoperto di ghiaccio.

Osnonsa - ultima piazza russa dalla parte del N., in Siberia, paese aleb. di renni. Gov. di Tolodsk , da cui é dist. 200 L; sopra un moute. Nell'estate il sole non lascia mai quel-l'orizzonte. Lougit. 6; 58. latit. 66. 30. Ottagestern , villaggio del Valesc-Sup. , ap-

piè del Grimsel. OBERTIALISTRIF , villaggio della Svizzera, nel cant. de Grigioni , dalla parte sett. del Sep-

timer. OBERHAUSBERGEN , villaggio (Basso-Reno) , c. L di cant. e circond. di Struburgo O, de

cui é dist. 1 l. N. O. OBERINGELHEIM, b. degli Stati del granducato di Ilasia Darustedt, a 3 L S. O. da Magonza 1

OREREIRON, pic. città e cast. di Germania, al di la del Reiso, a 5 l. E. da Strasburgo. OBBALASUIA, pic. prov. del cant. di Berna,

ricca in pasture, Thun , c. l. ORRE-LAURERGORF, borgo della Ecemia; fab-

br. di panoi fini per la Turchia. OURS LAYBACH, PICCOla città della Carinzia, a 6 leghe S. O. da Laybach. Osen-Linuar , pic. e popolata città dell'Ungheria, cir. d' Essemburgo, sulla Leindra, no-

30.

ta pel auo buon vino. OSERMOSCHEL, b. bayarese, a 6 l. N. da Kayserslautern.

OBERNIERO, Pic. e graziosa città del r. di Baviera, a g l. S. da Passavia, presso all'Inn. Long. 10. 57. 20. lat. 48. 10.

OBERNDORF , pic. città di Wirtemberga , nella Foresta-Nera, sul Necker; a 3 l. N. da Rothweil . Orannuem. Vedi Ehreneim.

OBERNEHERR, pic. città della contra di Lippa-Schaumburgo, Ossnores, baliaggio e cust, del caut. di Ber-

na , sul lago di Thun. OPERWALD, valle del caut. d' Underwald

nella Svizzera. Ontoos, pic. città dell'Estramadura portoghose, presso al mare

Quo, gr. finne d'Asia , che ha la sorgente nella Gran-Tartaria, riceve il Tobol e l' Ir-, tisch, e sbocca nel mar Glaciale, a' gr. 86 di longitudine e 67 di latitudine, dopo un corso di più di 500 l. Le sue rive sono abitate dagli Ostiacchi e dai Samojedi.

Onortan, pic., graziosa e forte città di Persia , nell Irak Adgemi, sopra un ramo del Tigri, preso Bassora.

OBSTELD, pic. città degli Stati-Prussiani, nel ducato di Magdeburgo, sull'Aller; ad 8 L. S. E. da Giffhorn.

Unvirsa, pic. città di Russia, nel gov. di . Perm, da cui è dist. 27 I. N. OGANA, città della Sp., nella Nuova-Castiglia , in una bella pianura; sorgenti d'acque minerali ; labbr. di vasellami di terraglia bianca molto atimati ; a 15 l. S. E. da Madrid. Long. occ. 5. 51. 6. O. lat. 39. 56. 33. N.— Altra nell' Amer. merid. , prov. di S. Marta ,

ali E. dal fi. della Maddalena.

Occa, gr. fl. di Russia, che sorge nel du-cato di Worotin, e va a gettarsi nel Volga, vicino a Nisen.

Ocemiano, comune degli Stati-Sardi, c. L. di mandamento, prov. di Casale,

Oczana, mova denominazione proposta da Multe-Brun, per designare le isole del Gr. Oceano e l'Arcipelago al S. E. dell' Asia , compresa la Nuova-Olanda.

Oceano (I'), Oceanus, tutta l'estensione d'acqua else circonda la terra. Gli vengon dati diversi nomi, come : 1.º Grand' Oceano (eluamato falsamente Mar del Sod , Mar Pacifico ) ,

fra l'America e l'Asia, diviso in equatoria-le borcale ed austrole; 2.º Oceano Atlantico, fra l' America all' O., l' Eur. e l' Africa all'E., che prende diverse denominazioni secondo i paesi che bagna; 3.º l' Oceano delle In-die, fra l' Asia, al N., l' Afr. all' O., e la Nuova-Olanda all' E.

Ochtenora, pic. città e cost. del r. di Wirtemberga, presso al fi. Zaber. Ocnorskon. Vedi Okorsk.

OCHRIDA. Vedi GIUSTANOIL.

Ocusantuat, città di Germ., nel r. di Ba-viera, a 5 l. S. E. da Wurtzburgo, sul Me-no. Buoni vini nel suo territorio. Ocara, fi. della Sassonia-Ini., che traversa Wolfenbüttel e Brunswick, e shocca nell' Al-

Ocnorsa. Vedi Onorsa.

OCTAVILLE, b. del paese di Caux (Senna-Inf.), an 1 l. Q. da Montvilliers . - Altro, pella Normandia (Manica), c. l. di cant. e circond. di Cherbourg , da cui è dist. 1/2 L

Oczasow, gr. e forte città della Turchia, nella Bessarahia ; all' imboccatura del Dnieper nel mar Nere, cap. d'un passe dello stesso nome, cel. per la battaglia del 1644; essa fu presa d'assalto da Russi nel 1788. Pop. 18,000 abit. ; a 63 l. S. O. da Ekaterinoslat. Long. 29. 3a lat. 46. 35.

Oneanacera, b. del gr.-ducato del Basso-Reno; fablir, di siamesi e di seterie; ad a l. N. O. da Colonia.

ODENSEA O ODENSEE, città consid. di Dan-

nell'is di Fionia 3 11,000 abit. Com, di grani e euoja : fabbr. di panni e saponi 3 rafiineria di sale. A 10 l. N. E da Steswick. Long. 6. 12. lat. 55. 28. ODRA (I') e sia Fr. wan , finme considerevo-

le di Germ. else ha la sorgente nella Moravia, nel villaggio di Giebe , traverso la Slesia , irriga la Nuova-Marca e la Pomeronia, e alvoca nel Baltico per tre foci nel golfo di Gross-Organizada, città della Media-Marca di Bran-

demburgo, sull'Oder, a 16 l. S. 1/4 O. da Stettino e con una buona fortezza in mezzo all' Oder , a 16 L S. 1/4 O. da Stettino : com. di pesce - Altra, sell' Oder, nell' Alta-Siesia, a 5 l. S. da Ratibor. ODERBREIM, pic. città baverese della riva si-

nistra del Reno, nel bal. di Messeinheim, da cui è dist. 2 l. E.

Onensum, pic. città degli stati d'Hassia-Dormstadt, a 6 l. S. O. da Magonza, sul Onsazo, città del r. Lomb.-Ven. , nel Trevigiano i esse era anticamente molto consid. , ed aveva un vesc, , ma ora è assai decaduta ș a 4 l. N. E. da Treviso.

Opessa, città moderna e porto della Rus-sia, sul mar Nero, nel gov. d'Eksterinosiaf, all'O. d'Oczakow, fra 'I Dniester ed il Bug. Buon porto, di facile accesso, granrada, stra-de larghe, lazzeretto e fortezza; aria solubre; 25,000 abitanti. Uno de'porti più frequentati dell'Eur. È una delle principali piasse di com. della Russia, essendo il punto ove si concentrano tutti i prodotti di questo vasto im per essere spediti in tutta l' Eur. e solle coste dell'Asia minore; ed in tempo di pace si com. dei grani del mar Nero, che da qui vengono esportati, è d'una gran conseguenza. Banea di prestito e sconto, horsa e liceo. Questa città deve il suo accrescimento al duca di Richelieu, che n è stato governatore. A 480 I. S. da San Pietroburgo, Lat. N. 46. 39. 20. long. 28. 25. 7. E.

GOIHAN, b. d'Ing., nella contea di Hauts, ad 8 l. N. E. da Winchester. Opon , fiumicello di Fr. , che shocon nell'Orne.

Onwat, pic. città di Norvegia, governo di Babus. OROENTURGO. Vedi EDEMRURGO

b. del r. de Pacsi-Bassi , a 3 Onneracon, b. o

ORHRINGEN, città del principato di Hobenlohe , incorporato nel r. di Wirtemberga ; e 6 l. N. O. da Hall. ORLANDA (isola di ) ossia Isola-BEL-FIE-RO, is. consid. del Baltico, anlla costa di Svezia, vicino alla Gozia; al N. sonovi del-

le fereste e delle cave ; al S. delle pianure te treste e dette cave; at 5. dette pianore e de camp fertilissimi, delle praterie e molti bestiame. Pop. 20,000 abit. Borcklom, cap. Long. (punta N.) 14. 46. 13. lat. 56. 22. 20. Ozes, Ota, vaga, forte e consid. città della Slesia, ad 8 l. N. E. da Broslavia. Ossastra, città di Sassonia, nel Voigtland,

sull Elster , a 2 l. S. da Planen. Miniere d'alume, e fabbr. di tessuti di cotone. Ozazoauno, pic. città dell'Uplandia, in Isvo-

Obsert, isola del Baltico, solla costa della Livonia, presso al golfo di Riga, apparte-nente alla Russia, di 25 l. di lungh. e 20 di

lorgh. Arensburgo, capitale. Long. 20. 7. 36. lat. 53. 15. 9. ORTHARDER, città d'Olanda, E. de Parsi-Bassi, a 3 L. N. da Oldenstal.

OKTTING, città del r. di Baviera, a 4 L. N. O. da Borckhausen; sull'Inn.

ORTUNERA, graziosa città e principato del r. di Baviera i il principato ha circa 12 l. di lung. ed 8 di largh. ; a 17 l. N. E. da Ulma. ong. 8. 16. lat. 48. 52. Orx. Vedi Chatrad-D'Orx. Long. 8.

OPARTO, l'ant. Anfidus, che separa la Capitanata dalla Terra di Bari, nel r. di Napoli.

Orns. Vedi Buns. Отганично о Отганацию, ріс. е дгаziosa città di Germania, nel granducato di Baden. Pop. 3,000 abit. Fu presa da Fran-cesi nel 1689. A 3 l. S. E. da Stranburgo.

Long 5, 37, 14, lat. 48, 28, 11,

OPPERALCE, pic, città di Germania, capi-tale del principato d' Isemburgo, nel granducato d' Hassia-Darmstadt. Fabbr. di bigiotterie, carrozze e tabacco rapé rinomato i sul Meno, ad I. I. E. da Franco/orte.

OFFERNEIM O UPPINGEN, pic. città con castello, nel r. di Baviera, a 3 L. O. da

OFFRANCILA, h. della Normandia (Senna-

Inf.), c. l. di cant. e circond. di Dieppe . da cui è dist, ; l. S. Opia , mont. d' Asia nell' isola di Samatra . nella parte più deliziosa e più popolata del-l'isola. Elevazione 12,160 piedi (3,950 me-

Ocazor, pic. paese e città nel distretto di Barca.

Octo (1'), Olline, firme d'Italia, che ha la sorgente nel Bresciano, e va a gettarsi nel Po, a Borgo-Forte.

OGRATE, pic. città di Spagna, nel Guiscon ; 2,000 abit. Fabbr. di panni , tele di lino e lavori di ferro. Ocsess, villaggio dell' Artesia (Passo-di-Ca-lais), a 3 l. E. da Lens, ed 1 l. da Cur-

von .

Ouson, finme di Francia, che ha la sor-gente nel Vosgi, e shocca nella Saona a 3 L al ili sotto di Gray, Corso tortnoso di 25 L Obstrana, isola del gr. Oceano, nell'Arcipelago di Taiti, di 5 l. di circuito; a 53 l. N. O. dall'isola di Toobavay, e 5 1/2 S. da Olaiti. Long. occ. 153, 7. Int. S. 22, 29, Obstrana, isola del grande Oceano, ma delle Marchesi di Mendoza. Long. occ. 151.

25. 40. lat. S. q. 40, 40. Onno, fiume grande e bello degli Stati-Uniti, formato a Pittsburgo da fiumi Nonongalada ed Alleghany, scorre presso Louisville, Lexington ec., e si scarica nel Mississipi, elopo un corso di 300 l. a'gr. 92-30 di long. occ., e 36. 30 di lat.—11 traritorio al

N. O. del fiame, detto perciò territorio del-l' Obio, appart, agli Stati-Uniti, che l'hanno acquistato dagl' Indiani, e si divide in 5 conte: Washington, Hamilton, St. Clair, Kuoc, e Waine. Superficie 45,666 l. quadrate, Pop. 231,000 abit. È irrigato da fiumi Scioto, Ohio, Illinese ec. Alb. di salvaggiu-me, grano, frutti, cotone, indaco, tabacco, legname da costruzione, pesci, pietra cal-carva ec. I coloni delle rive dell' Obio si dedicano esclusivamente alla coltura del gran-

turco. Columbus, cap.
Ourranù, isola del gr. Oceano, una delle
Mareheni di Mendoza. Long. occ. 141. 28. 40.

lat. 9. 55. 3o. Outsour, gr. cit. di Turingia, nel ducato di Bassonia-Gotha, sul fi. Or. Fabbr. di panni ordinari, e buon com di grano, legna, carta ec.; a 5 leghe S. 1/4 E. da Gotha.

Ome, isola d' Afr. sulla costa del Zanguebor, ma delle isole di Quirimbo. Ososy , villaggio dist. 1 l. dolle sorgenti

della Senna, ed altrestanto da Beigneux-'es-Juifs .

Omer, pic. città del dip. del Rodano, sopra un'eminenta; c. l. di cast.; a 3 l. S. O. da Villefranche, c 3 leghe da Tarn-.

Oraz, o Oara, Uria, ant. città episcopole del re di Napoli, nella terra d'Otranto, con un veccion cast, appie dell'Appennino; ad 8 veccluo cast., appie dell' Appennino; ad 8 l. N. E. da Taranto, ed 8 S. O. da Brindisi. Long. 15. 22. lat. 40. 48.

Osaon, villaggio del Poiton (Due-Sevre) con un superbo palazzo edificato da Lu om un superno patazzo cuincato da Luigi XIV per madama di Montespan, a 2 I. S. E. da Thouars . A poca diatauza trovasi la fontana Bilazai, salutare nelle anakattic cu-

Oisse Ossassex, villaggio del r. de' Paesi-Bassi, a 4 l. N. E. da Maestricht.
Ossa, in francese Oraz, fiume che ha la sorgente nelle Ardenne, a 4 l. N. O. da Ro-

croy, e dopo 45 L di corso shocca nella Seima, a Conflans-Santa-Onorina, 7 l. al di sotto di Parigi. Esso comincia alla Fere ad esser navigabile, ed abb. di pesce eccellente.

Ous (dip. dell'), in francese Orse, for-mato da una parte dell'isola-di-Fr., della Picardia ec. Beauvais, c. l. di pref.; 4 eie-cond. o sotto-pref.; Beauvais, Clermont, Senli, Compiègne; 53 cant. o giudicature di pace. Superficie 302 l. quadrate. Pop. 375.817 alsit. Irrigato dall' Oisa , dall' Aisoc, navigahile da Château-Porcien all' Oisa a e dall'Ourcq, navigabile da Froarn alla Marna, Traversato dalle strade da Benuvaia a Roano , a Parigi e ad Amiens. Il suolo è busno e fert., rurgi e ad Armens, il suoto è nosmo è nert, e prod. grano, canapa, lino, mede colle quali si fi del buon sidro, legumi e legun, cave di bitume che serve per letame, e di pictra di S. Leu; abb, di vidatili e di pecore che danno un ottima lana. Fabbr. di saje , tricols , rattine , flanelle , mollettoni , indiane, cuoja, trine e tappezzerie, cure e fila-toj di cotone; 1.º divisione milit.; diocesi e corte reale d'Amier

Otsenour , b. della Picardia (Somma) , c. l. di cant. e circond. d'Amiens, da cui e dist. 10 l. O., 4 l. da Albeville 1, e 30 N. da Parigi: 1,000 ahitanti.

Obser, b. della Bria (Senna-e-Marna), a 3 l. N. O. da Danmartin . . Obser, b. del Berry (Loiret), a 6 l. N. da Bourges, e 2 l. da Thoury . Eure-es

Loir. Vetreria.

Orsan, b. della Maina (Majenna), ad s l. N. O. da Majenna .

Ossa, b. del Nivernes (Niver), ad 1 l.

Od. da Classer, .—Altro, Artesis (Passodi-Calais), a 3 l. N. O. da Canabra . Nord. ORAN, pic. città di Russia, sul Kalama, gov. di Perm, da cui e dist. 15 l. S. O.

ORERAM, piccola città d'Ing., c. l. della cont di Rutland, nella valle di Camos, a g l. S. s/4 E. da Nottingham.

Oxanampros, b. della cont. di Devon, in Ing., a 6 l. E. da Launceston.

OKINGHAM, b. d'Ing., conten di Berks, a 3 l. S. E. da Rending. Oxotax, villaggio fortificato della Siberia

mpero Russo) , gov. d'Irkutsk , da cui é dist. 550 l. N. E. Esso è edificato sopra una lingua di terra , sui golfo del Kamtsciatka , e contiene 132 miscrabili capanne, una chiesa e qualche cuttivo magazzino. Pic. porto , frequentato das negozianti , che fanno il com. de foraggi. Sede dell' amministrazione, e deposito enerale del com. de Russi. Long. 140. 53. 30.

lat. 59. 19. 45. OLANDA, repubblica, poi regno, che pren-deva il nome da una delle sue province, ed attualmente parte consid. del regno de Paesi-Bassi. La rep. era composta di 7 province dette Unite: l'Olanda, la Zelanda, Utrecht, la Gheldria, Over-Yssel, Groninga e la Fri-sia, oltre al Brahante. Il governo era rapprescutativo, e lo Statolder era incaricato del potere escutivo. Ogni prov, aveva i suoi sta-ti particolari e gli stati generali che escre-tavano il potere legialativo. Nel 1795 l'Olan-ila fin conquistata da' Francesi, e lo statolderato venne abolito. Pu stabilita allora la rep-Batava , che segui tutte le forme di governo adottate dalla Francia, Nel 1807 il governo monarchico succedette al repubblicano, e Luigi Bonaparte fu proclamato re d'Olanda, La sede del gov. venne lissata in Amsterdam. Nel Inglio 1810 l'Ol. fu riunita alla Francia , dalla quale fu separata nel 1814 per lar parte del nuovo regno de Pacsi-Bassi. Vedi questo articolo. L' Olanda è principalmente bugnata dal Reno , dalla Mosa e da loro diversi rami Il clima vi é in generale freddo ed amido; il sunlo é basso, e sovente al di sotta del livello del mare, che si reprime con argini. Que-sto paese ha l'aspetto d'una vasta pianura disecrata, sparsa d'acque terbide e limacciose, ma decorata di magnifiche città, di hoschetti , di giardini e di praterie. L' aria è den-sa e nebbiosa , eccettocchè quando dal freddo viene parificata. Poche terre sono ivi atte all'agricoltura ; ma molti canali , oltre al facilitare il com., irrigano impoense pasture crescinte sopra le prosciugate paludi, che cuoprono ancora una parte della contrada: L'Olanda manca di vino, e produce poco grano, ma abb. di salvaggiune, di leguni eccellenti e di grassi pasculi, che alimentano una gran quantità di bestie cornnie, cavalli ec. La religione dominante è il calvinismo i evvi tuttavia molti cattolici , chrei , ed altri settari. L'Olanda ha dato i natali a molti eruditi e letterati illustri: Erasmo, Grozio, Boerhaave, Grevio, Burmonna, Hemsterlusio ec. Etla ha fornito alla cel. senola liamminga molti pitteri. La lingna Olandese è un dialetto del tedesco ; ma il francese è molto in oso nell'Ol. Gli Ol. sano industriosi , economici , avari , bravi negozianti , flemmatici e d'una pulitezza minu-ziusa. L'Olanda commerciava con tutte le parti del mondo, ed aveva delle possessioni nelle Imlie, alle Antille ed in Africa, che le sono state tolte quasi tutte dael Inglesi. Pop. 2,100,000 abit. Le monete d'Olanda sono, in oro: if ryder, che vale 30 franchi, 70 cent.; mezzo ryder, 15 fr. 35 cent.; zecelino, 11 fr. 60 cent. In argento: duentone o ryder, che valc 6 fr. 50 c. ; mezzo ducatone , 3 fr. 25 c.; moneta da 3 tiorini, 6 fr. 20 c.; daeato o risdaller, 5 fr. 21 e.; mezzo ducato fr. 58 c.; moneta da a fiorini e mezzo, 5 fr. 25 c.; liorino, 2 fr. 3 c.; mezzo fiorino

t fr.; scelling, 52 centesimi. OLANDA (la contca d'), inaddietro ma del-le 7 prov. unite, posta fra l' Zuyderzce, il mar del Nord , la Zelanda e la provincia di Utrecht. È attusimente una delle prov. del r. dei Paesi-Bassi.

OLANDA (la Nuova), grande isola, o pint-tosto continente al S. dell'arcipelago dell' Asia di circa 41 gr. dall' E. all' O. e 33 gr. 40 min. dal N. al S. (1,100 L di lungh e circa 800 di largh.). Era già conosciuta nel 17.º secolo. Nel 1628 la parte occ. fu scoperta da ba-stimenti olandesi; nel 1612 Tasanan s-opri le parti S. e S. E., fu visitata net 1770 e nel 1777 da Cook, nel 1773 da Furnoaux, ed in ultimo da Bandin e da Flinders. Le anc diverse parti hanno preso il nome dei loro discopritori, come per escupio le terre di Diemen, di Carpentaria, di Nuyta cc. Non si conosce fin qui che una gr. parte delle coste sabitate da popoli setvaggi e ferorissimi, maffatti, ne-ri e di capelli non cresputi GP luglosi hanno lormato sulla costa E. lo stabilimento del porto Jackson. (Vedt questo urticalo.) I prodosti della Nuova-Olanda le sono per la maggior parte particolari. Vi sono de vegetabili singofarissimi. Fra gli animali vi si trova il Kanguroo , l'ornitorinco , il dias-ro , il platirinco, quadrupedi col becco d'anitra, il yombat,

una specie di casoar, il cigno nero ec-OLIRours , pic. città della Linguadoca (Hérank), sol Jauve; c. l. di cant.; a 4 L N. E. da S. Pons O.

OLAU, pie città della Slesia, a 4 l. N. O. da Brieg, con un bel castello.

Our, villaggio (Puy-de-Dome), a 4 l. e mezzo S. O. da Clermont Q.

OLDENEUAGO, città forte e consid., e principato sovrano di Germ., con un cast. magnifico, che le serve di cittadella , sol fi. Hunt , in un paese fert. ed abb. di cavaili. Pop. 11.000 abit. A 9 l. O. da Brema, 18 S. E. da Embden, e 29 N. E. da Munster. Long. 5. 54. fat. 53. 20. 8.—II principato d'Oldenburgo la cirea 15 l. di lungh. e 13 di largh., e 50,1000 abit.; è ricco in pascoli e liestiame.-Città mediocre del ducato di Holstein, a 10 l. N. da Travemunda.

Oldstander, pic. città del docato di Brun-swick, ad 1 L S. da Schauenburgo. OLDENSALL, pic. città d' Ol. zell' Over-Ys-sel, a 3 l. S. du Octmursen.

Oldestos, pie, città dell'Holstein, sulla Trave, fortilicata nel 1688; a 7 l. O. da Lu-

OLDESUM, pie. città del r. d'Annover, a 3 l. S. E. da Embdeu.

OLDIWIRI, b. della contes di Huntington, in Ing. ; patria di Dryden

Out-Sante, ant. città della cont. di Wilts. Ore 610 , comune degli Stati-Sardi , c. l. di mandamento, prov. di Novara.

Orentoar, piecola città della contea di Brun-swick-Wolfenbittel, a 2 l. E da Bevern.

Orrace, isola della Santogna (Charcute-Inf.), dist. 2 l. dal continente. Essa ha 5 l. di lungh. 2 di largh. e 12 di circuito; a 2 l. N.O. da Marennes , e 4 O. 1/4 S. da Rochefort ; 4.249 abit.; fertilis-ima in grano e vino: saline e vino ; saline e fabbr. il acqua-vite. Città capi. dello stesso nome, di e c. I. di cant. Com. di sale, vini ed acqua-vite. Vedi Oconon.

Olesko, città di Prassia, ben fabbr., c. L. d'un tircolo : a 35 l. N. E. da Luck .- Altra in Pollonia, nell'ant. palatinato di Volhinia; a 48 l. N. O. da Kiovia. OLETTA, pic. città di Corsica, a 2 l. S. O. da Bastia . ed 1 l. S. E. da S. Fioren-

OLETTA, b. del Rossiglione (Pirenci-Orienta h), sul Tet; c. l. di cant.; a 2 l. N. O: da Villefranche, e 3 l. da Prudes . Dogana. Ottánas, villaggio di Provenza (Varo), ad

I l. N. da Massimino .

OLIBROURS , b. dell'Alvernia (Puy-de-Donie), sul Dore ; fabbr. di cammellotti e na-tri ; c. I. di cant. e circond. d' Ambert , da cui è dist. 4 L. N. E., e 5 L. S. da Thiers.

OLIKA, città forte della Pollonia, nella Volhinia, presso al fi. Horin, a g l. N. E. da Luck. Long. 23. 48. lat. 50. 55.

Oumpo, altn monte della Grecia, al N. di Giannina (l'essaglia). La valle di Tempe lo separa dal monte Ossa. Elevazione , 1,000 tese. La sua sommità è sempre ricoperta di ne-

OLINDA, città dell' Amer. merid., nel Brasile, gov. di Pernambucco, sul mare. Prod. cotone e legno del Brasile ; a 160 l. N. E. da S. Salvadore ; 18,000 abit. Long. occ. 37.

25. 80. lat, S. 8, 13, OLIOULLES, pic. città di Provenza (Varo),

OLIOCLES, pic. città di Provenza (Varo), 
§ 1,878 abit., c. l. di eant, e circond. di 
Tolone, da cui è dist. 2 l. O. Conturni ricoperti d'olivi. Con. d'olio, ava, fichi e madorle. Long. 3. 3o. lat. (3. 9.

Outra, graziosissima città di Sp., pella Na-

varra, ad 8 l. N. da Tudela, ed 8 N. E. da Calaborra. Gli antichi re di Navarra vi facevano la loro residenza.

Oziva, pic. città di Sp., nel r. di Valenza da cui è dist. 12 l. S. E. La sua chiesa parro-

chiale è ricca e ben decorata.

Olivans, b. di Sp., nella Castiglia-Vecchia, a 7 l. E. da Valladolid. Ourwani, città molto forte ed importante del Portogallo, nell'Alcatejo, Pop. 4,000 abit, in una vasta pianura, poco distante dalla Gua-diana; a 6 l. S. da Elvas, e 16 l. da Evo-

OLIVET, h. dell'Orleanese (Loiret), ad 1 l. S. da Orléans 3; 6,061 abit. Commercio di vinu ed aceto. OLIVETO (il monte), cel, monte della Pale-

stina. La valle di Giosafat In separa da Gerusalemme, dal quale è distante 600 passi allo E.

Otavaro, casale in Toscana, nel Pisano, vicino a Caprona, presso un monte, elle ha cave di pietre da fabbricare e da calcina. Olauz. Vedi Ilausa.

OLMET, b. d'Alvernia (Puy-de-Dome), а
6 l. O. da Montbrison, е 4 l. da Thirre .

Olmeto, pic. città di Spagna, nella Vecclina-Castiglia, а 12 l. S. da Valladolid.

OLMETTA, villaggio di Corsica, a 2 L S.

O. da Bastia . OLMUTZ, città forte, piacevole, commerciantissima, ed una delle più helle della Moravia. Belli edifizi. Aveva una università, che venue soppressa nel 1782, ed in l'1000 di essa fit stabilita un cel collegio. Fu presa dai Prussiani nel 1741. Popolaz. 15,000 abit; sulla Morava; a 32 l. N. 1/4 E. da Vienna. Lon-VOSCIAN; Tom. II.

gitudins 14. 49. latitudine 49. 32. OLOMA, firme d'Italia, che ha la sor-gente nella Valcuria, appie del sacro monte, sopra Varesc: bagua la città di Milano, e va a gettarsi nel Po al di sotto di Piacenza.

OLOBETZ, città di Russia, c. l. del gov. dello stesso nome i rinomata per le sue minica re di ferro e per le sue acque minerali ; frai laglu Ladoga ed Onega ; sui fiume Olonza , else shocca nel lago Ladoga; a 48 l. N. E. da Pictroburgo,-Il governo ha 206,000 abit.; leguame da costruzione, 3 cave di marmo, mi-

niere d'oro, di rame e di piombo. Otossa, b. del Poitou (Vandea), posto in mezzo a poludi 3 a 2 leghe N. E. da Sa-bles-d'Olome .

OLORNE. Vedi SARLES-D' OLONNE.

OLONZAC, b. della Linguadoca (Hérault), resso al canale; c. l. di cant. e circond. di Narbona, da cui é dist. 5 l. O., ed 1 l. da Azille Q. OLORON , città consid. della Bearnia (Bassi-

Pirenei): sul gave o sia canale del suo nome 🕽 ; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Fabbr. di cadis, calze di lana e berretti, cartiere e vetrerie. Fiere di 8 giorni, 2 maggio e 9 settembre ; a 7 L S. O. da Pau , e 211 S. U4 O. da Parigi. Long. occ. 2. 56. 30. lat. 43. 11. 1.

Otor, o Autor, pic. città di Spagna, in Catalogna: Man. di panni , concie , cartiera e soprattutto fabbr. di lerretti. Pop. 3,000 abit. A 10 l. N. O. da Girona.

OLM. Vedi OzLs. OLSAZIA. Vedi HOLSTEIN.

OLSTIN , b. di Pollonia ; fabbr. di vetro ; a 2 l. N. 1/4 O. da Cracovia.

Our o Atura; fiume della Turchia, che ha la sorgente presso Ozick, sulle frontiere della Transilvania, e abocca nel Danubio,

а g l. O. da Nicopoli. Оття, pic. cità della Svizzera, cant. di Solura, sull'Aar; a 2 l. N. E. da Arburgo. Onace, b. d' Irl., contea di Tyrone, a 22 l. N. O. da Dublino.

Onagut, popoli dell'Amer. merid., che ahitano sulle aponde del fiume delle Amazzoni. Essi comprimono la testa ai fanciolli fra due tavole per farla divenir piatta, e parlano una lingua koro particolare. Омяв, paese dell' Azabia, lungo lo stretto

d'Ormus e l'Oceano Indiano (montiono e fertile in datteri. Miniere di rame. Mare abb. di pesci. Moscate, cap.

Onastros, giurisdizione dell' Amer., nella diocesi della Paz, di 40 l. di lungh. e 18 di largh,; abb. di bestiami,

Ones , isola al S. O. delle Molucche , a 6 l. N. dalla punta di Timor. Onsta, fiumicello della Dalmazia, che shorca nel pic. golfo di Santa-Croce, a 2 l. N. da

Ousaona (l') Umbro, fiune di Toscana che nasce a prea distanza da Castelmovo, traversa il Sancse, e dopo aver ricevuta all'O. l' Arbia ed all E. l'Orcia sbocca nel mar Toscano presso la Torre della Trappola. Esso era altre volte navigabile, e ai poteva rimontare con le navi fino in vicinanza di Grosseto. Essendo troppo frequenti le di lui inondazioni ,

18

il matematimo Ximenes ne rioforse gli argi-ni , e gli rassodò con piantagioni d'alberi ed altri lavori a spese del sovrano. Prima di queati lavori nel mese di dec. 1758 in un escrescenza di questo firme perirono 8,000 capi di bestie minute.--Idem, piecolo fiume di Toscana, che irriga il Pistojese (proviocia fioren-

tina) ed cutra in Arno presso Signa. Ontora, comune degli Stati-Sardi Stati-Sardi , c. 1, di

mandamento, prov. di Pallanza.
Ones (St.), altre volte Sitieu; città forte e coosid. dell' Artesia (Passo di Calais), sul liume Aa , in uoa palude , 4 pet ; 20,000 abit.; sotto-pref., trib. di pr. ist. e di com., camera delle man., borsa di com e collegio reale; man, di panni, velluti, felpa, flanelle, reate; man, di panni, venuti, repa, haitette, colla, acqua-vite, sapone ed amido, e raffi-nerie di zucclero. Piera di 6 giorni, nel car-nevale, ed. il 20 settembre; a 19 l. N. N. O. da Arras e 60 da Parigi. Latil. N. 50. 44long. o. 5. 3. O.

Omminasi , fiume della Barbaria , che ha la sorgente nel monte Atlante, attraversa la provincia di Tedlez, nel r. di Morocco, divide in seguito questo regno da quello di Fez, e va a gettarsi ad Asamor iu un golfo dell'O-

Omelanot (°). Vedi Groning..
Omol (S. Ferdinando d'), forte spagniolo, dist. 25 l. da Valladolid, sulla haja di

Hondwas. Onor, pic. città di Svezia, nella Dalia, sul

lago Wener ; a 3o L S. E. da Christiania Омоят, villaggio della Sciampagna (Ardenne ) c. l. di cant. e circood. di Messeres .

in je. s. at cant. e errosse. m anetteret •, da emi e dist. 4 l. S. Miotere di fero.
Ossowntze, b. della Normandia (Sennainf.), a 3 l. S. da Dieppe. Banqueville •.
Osso, vittà della Siberia, all'imboccutira dell'Om nell'Irish, a 100 l. S. E. da Tobolsk. Onuna, città del Giappone, nella prov. di Fisca, posta in fondo ad una baja. Surimaoda , principe d'Omura, fu il primo nel Giap-pone ad abbracciare il cristianesimo: ma questa religione sofferse in seguito in quel regno la

pui saoguinosa persecusione.
One, capo della Barbaria, nel r. di Fex,
al N., verso l'imboccatura della Mulvia che
divide la prov. di Garet dal r. d'Alçeri.
Oneoa, fiume e lago di Russia, fra la Carelia rusa, il paese di Kargapol e la Care-lia svedose. Il fiumo ha la sorgente nella prov. di Kargapol, e slocca nel mar Bianco. Caterina seconda fondò, sulla riva occ. del lago Onega, la nuova città di Petrozavolsk. Questo lago è al N. del lago Ladoga, col quale co-zaunica mediante lo Svir, ed ha 45 l. di lunghezza dal S. al N., e 20 di larghezza.-La pie. città di Onega è dist. 102 leglie al N. E. da Pictroburgo . Longitudine 55. 33. 30.

Lrt. 63. 53. 36. ONECLIA, Onelia, pic. città fortificata, con um pic. porto sul Mediterraneo, nel ducato di Genova (Stati-Sardi), c. l. di prov. »; pop. 4,000 abitanti, coraggiosi, e dediti alla marina ed al com. Il territorio abbanca d'olivi, che daono il miglior olio della riviera e del quale si fa un com, consid. Fu bombar-data da Francesi nel 1692. Patria del cel. Audrea Doria; a 12 l. S. E. da Cunco, +3 N.

E. da Nizza, 25 S. E. da Torino, e 20 O. 1/4 da Genova. Long. 5. 43. lat. 43. 66. Osessow, una delle isole Sandwich, sel gr. Oceano; a in l. O. da Atooi. Long. oce.

162. 33. 30. lat. 21. 49. 20. Oncole, città del Carunte, a 5 l. N. E. da Cuddapa.

ONIA, città di Russia, gov. di Kostrom, da cui e dist. 40 l. N. E.

Onton, villaggio di Sciampagna (Aube), a 4 l. N. O. da Troyes .

ONORDAGO, contea della Nuova-Yorck, Stati-Uoiti, traversata da fiumi Seneca ed Oswego. OROBATICO O DONORATICO, ant. castello mezzo distrutto, io Toscaoa, nel Pisano, vicino a Castagneto. Nei monti vicini si scavano i marmi detti Broccatello, e Mischio della Gherardesca , Verde-Antico , Granito , Diaspri e Calcedoni ; vi son pure delle miniere di rame

e di zinco. ONORATO (S.), isola del Mediterranco, sulle coste delle Bocche-del-Rodano , ad un quar-

to di lega da Saota Margherita , 3 L S. O. da Antilio, ed 1 l. da Cannes . Onore, città dell' Indostan, alla fore del fiume di questo nome, a 20 l. S. da Goa ; appart. agl'inglesi.

Onnusa , isoletta del mar delle Indie , sulle coste di Giava, davanti alla rada di Ba-

tavia. ONSKAIL Vedi OMSK,

Onspace, o Onorrace. Vedi Anspace.
Onyrano, gr. Ligo dell' America sett., nel
Canadà, di circa 200 L di circuito. Esso è molto profondo, e le suc acque sono dolci e limpide; comunica col lago Erie mediante il finne S. Lorenzo, che quivi prende il nome di finne. Niagara.—Contea della Nuova Yorck

su questo lago, irrigata dal Genessee. Onzam, b. del Blesee (Loir-e-Gher), a 4 1. S. E. da Blois, presso Ecure 4.

Onz-en-Beat , villaggio del Beauvoisis (Oi-sa ) , a 3 l. O. Beauvuis . Ostrevaco, pic. città del r. de Pacsi-Bas-si) a a l. N. dall Ecluse.

OGTERREY, pic. città della Svezia, nell' isola ili Oclandia, ad 11 l. da Borckholm.

ta iti Octalinia, ad 11 i. da iorekwinii. Oostragatee, villaggio del r. de Pa-si-Bas-si, a 3 l. S. E. da Gand. Ootmaascu, h. d'Olanda (r. de' Paesi-Bas-si), a 6 l. N. E. da Almeloo. Obaso, isola del gr. Occano, scoperta da

Vancouver. Long. occ. 146. 31. 30. lat. S. 27.

Opoces, pic. città di Pollonia, nel palatinato di Sandomir, da cui è dist. 25 leghe Opocza, pic. città di Russia, sulla Welika ,

nel gov. di Pleskow, da cui é dist. 3 L S. 1/4 E. Oroaro. Vedi Poaro.

Orove, b. del Rossiglione (Pirenei-Orienta-

 ), presso Salces, a 4 l. da Perpignano O. Orous, una delle isole de' Navigatori, sco-perta da Bougainville, nel gr. Occano. Long. occ. 171. 26. lat. S. 14. 10. 30.

Orea (1'), fiumicello della Slesia, che ha la sorgente nella Moravia , traversa Jageru-dorff , e va a gettarsi nell'Oder. OPPAW. Vedi TROPPAU.

OPPERE, b. dol cantone Venezino (Valchi m), a z I. E. da Cavaillon, e 6 l. da Avi-

OPPREN, forte e consid. città della Sksia. con un cust., sutl' Oder, in una bella piamira ; a 4 I. S. E. da Breslavia e 18 N. da Troppan. Long. 15, 37, lat. 50, 38.

Oppusatt, pic. città del granducato di Ba-den, nell'Ortenar, a 2 l. S. E. da Oberkirch. Oppennesse, città dell'Hassia, supra una cominenza, alla sinistra sponda del Reno, in un paese fert., e ebe produce vini rinomati; a 3 l. S. E. da Magonza.

Oreino, Oppidium, pic. città episc. del r. di Napoli, nella Calabria ult., distrutta dal terremoto del 5 febbrajo 1783. Alle fulde della Appennino; a 10 l. N. E. da Reggio, e 7 S. E. da Nicotera, Longitudine 14- 14. latitudine 38, 18,

OPPORTUNE (Sainte), b. della Normandia Manica), a 5 L da Carentan, e 2 L da Perners 9.

Onace , pic. città della Bosnia , sopra m siomicello che sbocca nel Drin; a 24 l. S. O. da Bellegrade.

Obapour, b. dell'Alvernia (Cantal), a 4
l. da Saint Flour .
Obapour-Farons, borgo (Charente) a 3 l.

N. da Confoleres 3. ORAINICA-SUL-GLANE, horgo (Alta-Vienna) .

a 7 l. S. E. da Confolens, e 3 l. da Saint Junion 3. Onanoun-ser.-Varen, grosso b. (Alta-Vien-sm), c. l. di cant., a 6 leglie S. E. da Con-

folens , e 2 l, da Rochechouart . Onaison , b. presso la Duranza (Basse-Al-ni) a 2 l. E. da Forcalquier , e 7 leghe da

Digne . Onavoro, città d' Asia, nel paese de Cal-murchi, a 180 l. N. E. da Çaslıgar. Onavoz (il fiume), gr. fiume della costa occ. d' Afr., che shocca in mare dopo aver

traversato il paese de Nimiqui. Lat. S. 28. 13. long, 16.

Onanga, ant. e consid. città ed inaddictro principato del Contado Venesino (Valchiusa) in una bella pianura; setto pref., e trib. di pr. ist., © set; 7,570 alstauti; c.l. di sotto-pref. Pablor. d'indiane, fazzoletti, saje e sobbia ; tifatoj di seta. Com. di sete , lane , zafferano, olio, vino, acqua-vite, robbia ec. Pegli avanzi di antichità. Vi si sono tenuti parenchi concili; a 5 l. N. da Avignone, e 164 S. 1/4 E. da Parigi Long. 2, 28. S. E. lat. 41. 8. 10.

Oaxsur (forte), edificato nel 1664 presso Albany. Vedi questo articolo.—Città del Vermont, Stati-Uniti , 11,000 abit .- Altra in Virginia; 10,000 abitanti , dirimpetto all' is. di

Onangenuaco, distretto della Carolina (Stati-Uniti), che confina al S. O. colla Savannah , e racchinde le contee di Lewisburgo , Orange, Lexington e Winton - Capo dello ate-so nome, a 22 l. N. N. O. da Charlestown.

Ozanozenteco o Borzau, cast. magnifico e pic, città della Media-Marca di Brandeburgo in un'amenissima situazione, sull'Havel; al 8 I. N. O. da Berlino. Longitudina 11. 1. latitudine 52. 46.

Oaamer-aaun , piccola città del principato d'Anhalt-Dessay , con una bella villa; a 4 L da Dessau-Villaggio, a 10 l. S. O. da Pietroburgo, innalzato al grado di città nel 1800. Onano, città molto forte ed importante Onno, cuta mono lorre en importante dell'Afr., nella Barbaria, nel r. di Tremecen, con parecchi fosti ed un porto eccellente; situata parte in pianura e parte sul 
declivio d'uno scoscoso monte; dirimpetto a 
Cartagona, ad 1 l. da Marsalquivir, c 57 
N. O. da, Algeri. Long. oce. 2, 59, 39, O. lak. 37. 40. N.

ORATAVA. Vedi OROTAVA.

Onzava, città della Nuova-Spagna, al N. O. della prov. d'Oxaca; clima caldo ed umido. Com. di tabacco.

Onnass, b. della Bria (Marna), a 6 f. S. E. da Château-Thierry , e 4 leghe da Epermay . Onnassano, comune degli Stati-Sardi, c. L.

di mandamento , prov. di Turino. Onaz, fiumicello della Linguadoca , che ha la sorgente verso Lodève , traversa Béziera , e shocca nel golfo di Lione.-Altro nel cant. di Vaud , nella Svizzera , che scaturisce da una rupe del monte Jura , e si scarica nel lago di Neuchâtel.

Once, ant. città della Svizzena, nel cant. di Vand, appie del monte Jura, sull'Orbe a macchina idrauliea e giardino botanico, sorgente di petrolio nel suo territorio. Pop. 2,600abit., a 5 l. N. O. de Losanna. Long. 2. 22. lat. 46. 42.-Pic. città del r. di Baviera. Sa-

line eccellenti; ad 8 l. N. E. da, Aschaffen-Oasse, pic. città della Normandia (Calva-

dos), • > ; 3,000 abit. Fabbr. di panni et-dinari ed altri tesseti di lana, cappelli, concie; sopra un finmicello dello stesso nome; c. L di cant. e circond. di Lizieux , da cui è da cui è dist. 4 l. S. E., e 34 N. O. da Parigi.

Onnera, fiume del r. di Leoue, in I pogna, che riceve il Tuerto, e shocea nell' Est Oaserello, Orbitellum, città cap. dello Stato de Presidj (gran-tucato di Toscana), sot vasto lago a cui dà il nome, elle comunica col mare ; pochissimo popolata a motiva spe-cialmente dell' aria cattiva. La maggior parte degli abit, attende alla navigazione ed alla pesca. Molto legname da costruzione nelle bosca-glie vicine. Resid. del vicario regio. A poesist. rovine dell'ant. città d'Ansidonia; a 23 L S. 1/4 O. da Siena Longitudine 9. 29. la-

titudine 42. 29. Onno, flumicello di Francia, che sbocca nell' Aude; a 3 l. N. da Narbona. ORCADA (le) o ORENAY, gruppo d' isole si-

bate al N. del capo Dunesby, in Isrozia, che formano una prov. colle isole di Schet-lami; solo 29 sono abiate, ed hamo circa 24,000 ahit. La principale è Pomana ossia Mainland Giacciono fra gr. 50 e 60 di lat.; maintains, Galecoulo Ira gr. 39 e 60 dt lat.; e son separate dal continente per metzo d' uno stretto detto j m'o di Pentand, di 10 t di lungh, e 5 di largh., soggetto allo burra-sche, Quelle chiamate Holmes nutriscono montoni e capre, Cam, d'orzo, avena,bovi, majali , montoni , carne salata , pesce , butirro , sevo, sale, pelli di vitelli mariri , d'agnelli e di conigli , panni ordinari , proseiutti , piume ec. Kirkwal, città principale.

Oachanes , villaggio della Fr.-Contea (In-ra), a 2 l. e mezzo da Dole .-Altro vill.

della Fr.-Contea (Doubs) , a 9 l. E. S. E. da Iksanzone, e a l. da Morteati . Oacnus, aut. città (Nord) . @ x : 2.81

abit. Fabbr. di birra, ginevro, sapone, sto-viglie, cappelli ec.; c. l. di rant. e circond. di Douai, da cui è dist. 4 l. N. Fiera di 5 g., 8 sett. Long. o. 55. lat. 50. 28.

Oacsilla, una delle isole Caraibi, nel gol-fo dei Messico, a 56 l. O. da Santa Margherita, all' E. di Curação. Long. occ. 68. 26. O. lat. 11. 52. N.

Oscarvoar, b. del granducato di Lucemburgo, presso al fi. Semois, a 5 L N. da Se-

Oact-Nuovo, pie, città del r. Lomb.-Vene-to, vicino all'Oglio, nel Bresciano, dirimpetto a Soncino, presso ad Orci-Vecchio, a . 4 l. S. da Chiari, 7 S. O. da Brescia, e 3 E. da Crema.

ORCIARO, grosso cast. in Tosc., prov. Pisana, vicino a Lajatico, Acque minerali fredde e sulfurce; nel 1668 vi fu scoperta un'alumicra.-Idem Castellotto in Tosc., nel Fiorentino, vicino a S. Gemignano. Ne' suoi contorni dicesi che una volta fu trovata una miniera d'oro.

Onciènes, villaggio del Delfinato (Alte-Al-pi), c. l. di cant. e circond. d' Embruu, da cui e dist. 31. N. O., e 5 N. E. da Gap . Oaciao , villaggio di Corsica , c. l. di cant.

e circond, di Vico. Ajaccio . Oscivat , b. d'Alvernia (Puy-de-Dôme) , a 4 1. 8. 0. da Clermont .

Onco, pic. fiume del Piemonte, che deriva dai laghetti di Serù e dell' Agnello nella valle d' Aosta, scorre dal N. O. al S. E., e va a gittarsi nel Po, presso Chivasso. Uanau, pic. città della Slesia, nel ducato

di Troppeu, da cui è dist. 11 l. S. Oantrigen, pic. città sul Renn (granducato del Basso-Reno). Com. di carbon fossile ; a 5 L N. da Disseldorf, L. occ. 5. 45. lat. 43. pr.

Oanor. Vedi Onnour. ORDUNA, città di Spagna, nella Biscaglia, a 12 l. S. da Bilbao.

Onzenz, montagna di Asia, nell'Arabia-Pe-trea, all'O. del monte Sinai. Vedi questo ar-Onanno, pie, città di Svezia, cap. della prov. di Nericia, sulla Trosa, a 30 l. S. O.

da Stockholm, Fabler, di buone armi , tappezzerie e panni; nel suo territorio miniere di argento e sorgenti minerali. Pop. 3,000 abit. Long. 13. 30. lat. 59. 12. Oard. Vedi Oaco.

Oascauso, pic. città di Svezia, nell'Uplaudia , con porto sul golfo di Botnia , a 18 I. N. da Stockholm. Loug. 16, 6, 15. E. lat.

60. 20. N. OREL, monte di Francia, presso Die, dip. della Droma; acque minerali.

Onez, gr. città della Russia , c. l. del gov. Olace, gr. citta orus nussa, t. t. del suo nome, sull'Occa. Com. di grani, 4 186 l. S. 1/4 E. da Pietroburgo, Long. 33. 37. lat. 52. 56. 4n. — Il governo ha 968,000 abit. Territorio abb. in grano, lino, canapa, sevo, mele, cera e legnami per alberi da bastimenti s fabbr. di tele, cuoja, stuoje e gome ne ; miniere di ferro e cave d'alabastro. Oannapago, città e fortezza della Russia asia-

tica , edificata nel 1742 , cap. d'un gov. che comprende parecchie provincie, e nel quale sono stati fabbricati alcuni forti. Centro del com. de Tartari e degli altri popoli dell' Asia, colla Russia. Orenburgo e grande, regolare e ben fortificata, di forma ovale, in una vasta pianura, su contini d'un orrido deserto, sul confl. dell' Or e dell' Ural; a 70 L. S. S. O. da Ufa, 280 E. S. E. da Mosca, e 450 S. E. da Pietroburgo, Long. 52, 44, 30, lat. N. 51. 46. 30.

Ossaoco (l') , gr. fiume dell' America , nella Terra-Ferma, che ha la sorgente nel Popajan, comunica col fiume delle Amazzoni mediante il Cassiquiari ed il Rio-Negro, e dopo un corso di 560 l. si getta nell' Oceano per molte foci , 7 delle quali navigabili . Le sue rive sono abitate da selvaggi ben formati e valorosi, che nell'inverno dimorano sugli alberi per isfuggire il pericolo delle frequenti inondazioni.

ORENsa, ant. città vesc. di Spagna, nella Galizia, rinomata pe'suoi bagoi salutiferi; sul Minho, a 19 l. S. E. da Compostella, e 92 N. O. da Madrid. Long. occ. 9. 48. latitudi-

ne 42. 16. Onto o Ongo, città dell' isola di Negroponte, quasi dirimpetto a Larissa; a 12 fe-ghe N. O. da Negroponte. Il suo territorio produce ottimi vini

Onusca, città della Russia, nella Carelia con un forte edificato per dife-a di S. Pietroburgo , in un'isola che giace alla sortita del-la Neva dal Ladoga ; ad 11 l. E. da Pietroburgo, Longitudine 28, latitudine 60,

ORESMAUX, b. della Picardia (Somma), a 3 l. S. da Amiera . ORESTR (S.), b. dello Stato-Romano, a to L.

S. E. da Viterbo. Onaro, pic. fiume della Sicilia, nella val-di-Muzara, che traversa Moureale, e va a get-tarsi nel Mediterraneo.

Onezza, villaggio di Cursica, a 2 l. S. da Ampugnani, e 4 l. E. da Curte. Bastia . Oara , Uara , città consid. e pop. d'Asia , nel Diarbekir. Fabbr. di be marrocchini neri e gialli; all' E. dell' Eufrate, e 33 I. N. E. da Aleppo. Longitudine 36. 15. latitudine 37 ORFORD, pic. città d'Ing. con porto nel Suffolckshire, a 24 l. N. E. da Londra. Long. occ. e. 42. lat. 52. 18.

ORGAZ, b. con un castello, nella Nuova-Castiglia, a 6 L S. da Toledo. Once, fiumicello di Francia, che ha la sor-

gente all'O. di Dourdan, e shocea nella Sen-na ad Athis, a 4 l. S. E. da Parigi. Osceler, pie. città della Franca-Contea (Jura), alla sorgente del Velouze 3; 1,224 abitanti. Fiera di 10 giorni, 24 ottobre; c. L di cant. e circond. di Lons-le-Saunier , da

eui è dist. 5 l. S. E. Oncines, villaggi · della Belsia (Euro-e-Loir), c. l. di cant. e circond. di Janville, da cui è dist. 3 L S. O, e 4 leglie da Thoury ..

-Altro, Brettagna (Ille-e-Vilaine), a 3 L da Rennes . Oagiya, b. di Spagna, nel r. di Granata,

negli Alpuxarras, in mezzo ad una fertilissima valle.

Onglannes, b. della Normandia (Manica), a 5 L N. O. da Charentan, e 2 L da Valo-

Ongox , pic. città presso la Duranza (Bocche del Rodonn), appie d' un monte ; un tempo fortezza , 3 x; 2,100 abit.; territorio ricoperto di paludi. Com di tele e chincaglierie; c. l. di cant. e circond. di Avignone, da cui é dist. 4 l. S. E. Oscosoco, b. della Sardegna, verso la co-

sta orient., a 3 l. O. da Lodi.

OBIRAT. Vedi LORIENT.

OBJEST-SAINTS-BESULTA , b. della Picardia

(Aisne) : sull' Oisa , @ 1,5 |8 abit.; a 4 L E. da San Quentino.

ORIHURLA, città consid. di Spagna, nel r. di Valenza. P.-p. 21,000 abit. Fabbr. di salc. In una campagna fertile, sul fiume Segura; a 14 l. N. da Cartagena. Long. occ. 2, 55. lat. 38. 10.

Onto, b. di Spagna, sulla costa del Gui-puscoa, all'imboccatura del fiume di questo nome, a 3 I. O. da S. Sebastiano.

Onioco, pic. città d'It., nel patrimonio di S. Pietro, chiamatn anticamente Forum Chudii, ad I I. O. dal lago di Bracciano. Onit, pic. città della Podolia, sul Niester ad 11 L Q da Bender.

ORISTANO ovvero ORISTAGNI, Usellius, ant. città episc di Sardegna, sulla costa occid., alia foce del fi. Montaggio, e sul golfo dello

atesso nome. Pop. 6,000 abit. Aria insalubre; miniere di mercurio ; a 17 l. N. O. da Ca-gliari. Buon porto, Long. 6. 25. latitudine 39.

Oniza, prov. dell' Indostan, confina al N. col Bahar e col Bengala, all' O. col Berar, al S. O. ed all' E. col golfo di Bengala; irrigata dalla Menahada; terr. montuoso e selvaggio; fert. in riso e cotone. Dopo la disfatta de' Maratti appartiene intierameute agl' Inglesi. Cat-teck e Nagpur , capitali.

Onanny . Vedi Oncant.

ORLAMUNDA, ci.tà della Turingia, sulla Sa-la, che riceve l'Orla, a 4 l. S. da Jena;

appart, alla casa di Sassonia-Gotha. Ontano, capo della Sicilia, a 6 l. N. O. da Patti. Long. 12. 14. lat. 38. 18.

Onteases (I), ant. prov. di Fr., conf. N. coll Is.-di-Fr., E. colla Sciampagna e colla Borgogna, S. col Berry, ed O. colla Maina, e col Torenese. La Loira la divide in alta e bassa. Paese eccellente, che forma i dip. del Loir-c-Cher, del Loiret e dell' Eure-e-Loir ; Orleans, capitale,

ORLÉARS, Aurelianum, gr. hella e piacevo-le città di Fr., ant. cap. dell'Orleanese, sul-la diritta della Loira, che si passa sopra un mago, ponte di pietra. Sede di pref. (Loiret), \* ; 41,651 abit.; corte reste pe' dip. del-l'Indre-e-Loira, del Loiret e del Loir-e-Cher; trib. di pr. ist. e di com., sindacato, borsa di com., camera di com., consiglio di prudhommes, conservazione delle foreste, accademia e collegio reale. La cattedrale è una del-

le più belle di Fr., ed è cel. pe concili elie vi si son tenuti. Questa città sostenne due fam. dain. e prov. di Mindovi. Fu preso nel 1993. dai Francei, che lo evaruaruno nel 1799; a 5 l. O. 1/4 S. da Ceva, e 27 S. da Tovino . Onurs (leo), b. della Lorena (Meurthe), circond. di Lunéville, a 2 l. da Veselis . Altro, Poitou (Vienna), 6 ×; 498 abit.
a 4 l. N. O. da Chatellerault.
Onwoas, b. della Morea, nell ant. Lacrinia,
sol golfo di Colocchina, a 2 l. E. dall'imboecatura del Vasilipotamo. Onnons, valle della Svizzera, nel cant. da Vand, a 3 l. da Aigle. Fert. in pascoti edi in piante Alpine.
Oamsaua, b. d'Ing., cont. di Lancastro, da eui è dist. 10 l. S.

assedj , il primo nel 450 , contro Attila , ed il secondo nel 1/28, contro gl' luglesi, che furon costretti a ritirarsi da Giovanna d' Are, detta la Pulcella, della quale si vede la sta-tua sulla piazza del Martroy. Patria di Petan, Isambert, Potluer ec. Com. consid. di viui grano, acque-vite, zafferano ed aceto, raffi-nerie di zucchero; fabbr. di lanificio, berretnerie di Miccierri ; anore, un tamitiano, ucerra-ti, porcellane, indiane, coperte, saje, atovi-glie, majolica, apilli, amido, calze ce, tili-toj di cotove, concie e bianchitura di cera; deposito delle drogie ed aromati procedenti ida Nantes. Ficer di 8 g. 1, 2 jin. e 18 nov. VI fan capo le strade da Parigi, Melun, Tours, Bourge, e Châteauroux. Il canale d'Orléans, che nel suo corso di 18 l. unisce il Loing e la Senna alla Loira, agevola il com, di questa città al N. della quale trovasi una vasta foresta di circa (5 l. di lungh, e di 5 a 6 di larglezza, Pagansi da Parigi (4 poste e mezzo, A 14 leghe N. E. da Blois, 31 N. E. da Tours, e 31 l. S. da Parigi (distanza legale 133 chilom.) Long. occ. o. 25. 34 latit. 47. 54. 12. N. Ontkans (la Neova), città dell' Amer. sett.,

ORM

capitale della Luisiana, edificata sotto la reggenza del duca d' Ortéans, sulla riva orient. del Mississipi , ad 8 l. dalla imboccatura nel golfo del Messico. Essa fu venduta dalla Frgli Stati-Uniti. Pop. 17,2 12 abit. Territ. fertilissimo; febbri frequenti; le sabbie che si trovano alla foce del Mississipi ne rendono alquanto incomo la la navigazione. Long. occ.

92. 18. 45. letitudine 29. 57. 45. Orchans, isola del fi. San Lorenzo, al di sotto di Quebec , scoperta da Giacomo Cartier, nel 15:5; essa ha 10 L di lungh, ed 8 di largh., cd è molto elevata, le aue rive son esperte di folti boschi, ma l'interno è ben coltivato; a 4 l. N. E. da Quebec. Long. occ. 73. 8. lat. 47.

Ontrebas, villaggio del Lionese (Rodano);

Onnea, ex-marchesato del Piemonte (Stati-Sardi), sul Tanaro, in passato fendo della famiglia dei Ferrero-Mondovi; c. l. di mandam, e prov. di Mandovi. Fu preso nel 1794

Onsus, cel. isoletta dell' Asia, nello stretto dello stesso nome, all' ingresso del golio-Persico. Ammasso di rupi vulcaniche, di circa in l. di circ nf., con 2 porti sicuri e co. modi. Calore eccessi o. Fu presa nel 1507 da Portoghesi, e nel 1522 da Schat-Ahas, re di Persia. Da quest'ultima epoca in poi la cit-tà e quasi affatto distrutta ; a 4 1, dalla costa del Kerman, L. 55 48. lat. 26. 58. 30.

OBBACIEUX , b. del Delfinato (Iscra) , a 6 I. E. da Vienna , ed 1 L. dalla Costa-di-S. Andrea .

URBAIN, fi. di Fr., che, dopo un corso di 18 l., shocca nella Marna, un poeo al di sot-to di Vitry-le-Francais. Oasano, villaggio di Corsica, sopra un fi-

del suo nome, c. l. di cant., a 4 l. S. E. da

Ajuccio . ORBANS, pic. citta sul fi. Louve; Franca-Contea (Doubs), O x; 3,500 abit.; c.l. di cant. e circoud. di Besanzone, da cui è dist. 3 l. S. E. A poca dist. trovasi un pozzo pro-fondo, che nelle grandi pioggie monda le vi-

eine camp a ;ne. OBRAVAMO, comme degli Stati-Sardi, c. l.

di mandamento, prov. di Pallanza. Onze (1), finme, che ha la sorgente nel villaggio d'Aunon, ad 1 l. E. da Sees, e sbocca in mare, 3 l. al di sotto di Caen, dalla qual città comincia ad esser navigabile,---Altro fi. nella Lorena, che traversa Etain, e si scarica nella Mosella.

Onne (dip. dell') , che è formato da nna porzione della Normandia e del Percese, e con', al N. co' dipartimenti del Calvados e dell' Eure, all' O. con quello della Manica, al S. con que li della Majouna e della Sarta al S. E. con quello dell' Eure-e-Lour, ed al N. E. con quello dell' Eure. Alencon, c. l. di pref., 4 circond, o sotto-pref. Aleuçon, Argentan , Doutront e Mortagne , 35 gindicature di pace, e 130 comuni; 258 l. quadrate, e 425,920 abit. È irrigati da fiumi Orne, Noireau , Dive , Vire , Rille , Sarta , Huime , Vergre e Vaige, e traversata dalle strade da Parici, Roano, Caen, Rennes, Angers, Tours, Mans ad Alençon, Il suo territorio è basso ed umido; ma abb, di ottimi pascoli; prod. grani , legumi , canape , tuto , bestiame grosso , cavalli, montoni e majali; sorgenti minerali, molte miniere di terro; cave di granito, cristallo di rucca, terre da majolica e da mat-toni ec.; 14.ª division militare, diocesi di Sérz. e corte reale di Caca.

Onnes , villaggio del paese Messino (Mosa) a 2 l. N. da Verdun 3.

Ono (il monte d'), alta montagna dell'iso-In di Corsica , posta nel mezzo della catena che attraversa l'isola dal N. al S. ; ha 1,368 tree d'elevazione sul livello del mare,

Onon, b. e cast, del cant. di Vand , in un passe arido, al N. di Vaevay. ORONTE, finme della Siria, che sbocca in mare presso Antakia ossia Aotiochia. Ad 8 I.

al di sopra di questa città forma un lago impartante per la ricca pesca delle auguille. Uggi si chiama El-Aassi-OROPESA, città del Perù, a 23 l. E. da Li-

ma.-Altra città di Spagna, nella Nuova-Castiglia, a 9 l. S. E. da Placentia.

Onosvac, città d'Ungheria, nel palatinato d' Unghwar ; sull' Hors

Onorawa, città moderna dell' isola di Tenerilla. Sonovi nel suo territorio molti giardi-

ni, e delle caverne naturali ove si conserva il ghiacrio. Essa è posta alle falde delle montagne che circondano il pico, ad una lega cirea dal porto del su) none ; ge. com. di vini. Long. occ. 18, 55, lat. 28, 25,

Onoreny, popoli tartari, che non riconoscono capo ne governo alcuno, ed alsitano sulle sponde del mare che limita l'Asia all'Ee vicino all'imbocratora del fiame Amour o Segulieno. Essi son piccoli di statura, di costumi dolci, rispettano i vecchi, e si nutrono di salmoni.

ORPIEVER, b. (Alte-Alpi). Miniere di piom-bo e concie; c. L. di cant. e circond. di Gap, da cui é dist. 9 l. S. U., ed 1 l. da Serres . Onsa, città della Poltonia russa, nella Liuania, a 24 l. S. da Wittepsk. Long. 27. 30. lat. 54. 58.

Onsa (S.), b. (Dordogna), a 3 l. S. de Exiocuil, c 6 da Perigneux . Ossana, città della costa occid. dell' Istria all' imboccatura del Lamo, nel golfo di Venezia; a 3 l. S. da Parenzo, e 3 L N. da Ro-

Oasay, pic. città del granducato del Basso-

Reno, a 4 l. S. da Wesel; sul Reno. OBSIMARSO, b. della Calabria citoriore nel

g. di Napoli , pres-o al liune Leno. Credest sia l' Abistrum de Bruzzani , ed è dist. 3 l. al S. da Scalea. ORSEATA; fortezza della Russia, nel gov. d' Ufa, sopra un culle bagnato dal fiume Jaik;

ba nel mezzo una bellissima chiesa tabbricata di diaspro rosso; ad 11 L. E. 1/4 S. da Oren-burgo, Long. 56, 10, 45. E. lat. 51, 12, 30, 34. N. Ossova (il vecchio), bergo, sulla sponda diritta del Danubio, nell'Ungheria Inf.; a 15

I. E. da Belgrado, nel bannato di Temeswar. -Il movo Orsova è dall'altra perte del liu-Onsor, pic. città del granducato del Basso-Reno, sul Reno; a 4 l. da Wesel. Onta, b. degli Stati-Sardi, c. l. di manda-

mento e prov. di Novara, sul lago ed appie del monte dello stesso nome, sul quale evvi nu sautuario dedicato a S. Francesco. La strada che dal borgo conduce alla chiesa è amenissima, adorna di cappelle abbellite di statue e pitture, e vi si godono de punti di vi-sta pittoreschi; ad 8 l. N. 1/4 O. da Novara. Onta, Hortunum, città d'Italia, nel patrimonio di S. Pietro, vicino al Tevere, a 13 1. N. D. da Roma, 3 da Civita-Gastellana, e 5 E. da Viterbo, Long. o. 54. 55. lat. 42.

ORTEGAL, pie. città di Spagna, in Galizia, vicino al cel, promontorio che porta il suo nune: a 10 l. N. dal Ferrol. Lat. del capo 43. 46. 40. N. longitudine 10. 14. 15. O.

ORTRESOTREO, pic. città di Prussia, sul Wel-busch, a 25 l. S. da Helsberg. ORTENAU (l'), contrada della Svesia, nel granducato di Baden. Essa comprende Ofgran-

burgo, Gengenbach e Zell. Superficie circa 8 l. quadrate. Presso al Reno ed alla Brisgovia e dirimpetto a Strasburgo, ORTENSURGO, grosso b. della Baviera Inf.,

a 4 I.S. O. da Passavia.—Altro nella Veteravia, ad 8 I. N. E. da Francoforte.-Altro, Carinzia-Sup., sulla Drava, a 15 l. O. da Clagenfurt.

ORTESHOPEN, città della Baviera-Inf., presso al Danubio , ad 8 l. N. O. da Passavia. Ourune, pic. città della Bearnia (B.-Pinenes), sopra una collina sul Gave di Pali, e nua delle principali della Bearnia: ⊕ ,sc; 6,805 abit.; c. l. di sotto-pref., trib. di pr sist. e cam, delle man. Com. di salumi, cuo; concie, tintorie ec.; fabbr. di lanificio, utto-ne e fil di ferro. Il suo territorio somministra Lavagna, carbon fossile, petrolio e zoffo. Fiere, 1.º gingno, 3 g., 1.º ott., 8 g.; a 7 l.
 N. O. da Pau, 194 S. S. O. da Parigi. Long. occ. 3. 6. lat. 44. 32.

ORTEZ-VECTUO, b. della Guascogna (Lande), circund, di Dax , da cui è distante 4 leghe.

ORTI, Vedi Osya. ORTIGRARO, pic. luogo del Casentino in To-

sc., nel Fiorentino. Long. 8. 35. 25. latitudine 43. 48. 3o. ORTLES, il più alto monte del Tirolo, nel Vintchgau; elevazione al di sopra del Medit., 14, 446 piedi. La sua cima è sempre coper-ta di neve.

ORTO, villaggio di Corsica, presso Olelta. Bastia . Outone, città maritt, e vesc del r. di Na-poli, nell'Abruzzo ulter. Ila una piazza ove

esiste tuttora il palazzo di Margherita d' Audi Parma; a 4 l. E. da Chieti. Long. 12. 31. lat. 42. 35.

Orrost (i Tartari), popoli che abitano al N. O. della China, fra la gr. muraglia al S. ed il fi. Giallo al N.

ORUSA, Vodi Aspea.

Onum (S. Filippo d'), città del Perù, nella prov. di questo nome. Pop. 2,000 abit. Pacse fert. in pascoli, e soggetto agli uraga-ni; miniere d'oro e d'argento; le prime sos no abbondanti, ma quelle d'argento di Po-po, a 14 l. N. dalla città, rendon tuttavia molto; a 40 t. N. O. dalla Plata. La prov. ha 24 L dal N. al S. ed 8 dall E. all O. ORVADLT , b. (Loira-Inf. ) , a 2 L N. O.

da Nantes @. (hviero, Urbivenum, ant., pic. c comid-città epise d'It. (Stato-Ecclesiastico), prov-del patrimonio, delegazione di Viterbo, fabbrirata sul tufo, e di difficile accesso. La cal-tedrale è un bell'editizio gotico, ed ha una facciata singolare, ricca in scultura ed in mosaico. Niccola Pisano vi ha travagliato come scultore; buoni quadri; bella cappella dipin-ta dal Signorelli. Ricchissima cappella del SS. Miracolo del Corporale. Merita pure d'essere oscervato un pozzo scavato nel tufo d'una grandezza e profondità tale, che vi si può scendere a cavallo per una scala o cordonata a chiocci la di 150 gradini con 100 finestrelle, e rimontare per un'altra simile dal lato oppo to 7 sul confl. della Paglia e della Chiano La composizione della conserva detta dell' Orvictano prende il suo nome da questa città", ove è stata inventata. A 20 l. N. 1/4 O. da Roma , 3 l. N. da Bolsena e 16 N. da Viterbo. Long. 9. 47. 31. lat. 42. 49. 24. Osa , pic. città di Ru-sia , sul Kama , prov.

di Perm, da cui è dist. 35 l. S. O.
Osa o Ossa, fiume o torrente del Sancse
(Toscana), che va a gettarsi nel mare vicio a Talamone Vecchio.

Osacaa, gr., magnifica e fam, città del Giap-

OSP ne , una delle cinque città imperiali delisola di Nifon , con forte castello. Essa è una delle più popolate e più com del Giappone; sopra un fi. navigabile, con buon porto; a 13. l. S. da Meaco, Long, 133. 5. latitudine 34. 5. Oscura, città della Misnia (r. di Sassona),

un tempo buona fortezza. Fabbr. di panni fini ed altri tessuti di lana , a su l. E. da Li-

DS TREATESEN, pic. città degli Stati prussis-ni, sul Bode, nel principato di Halberstadt, da cui è dist. 5 L. N. E. L. 8. 56. lat. 5: 7. 7. Ossmusa, graziosa citta di Pollonia, nel granducato di Lituania, palatinato di Wilna.

OSERD, Vedi OSORO.

Osmo, Auximum, pic. ed ant. città vese. dello Stato-Ecclesiastico, prov. della Marca, delegazione d'Ancona. Nel palazzo del pub-blico, collezione d'is rizioni e di antiche statue ; sopra un'eminenza presso al Musone. Esso é una delle più cel, ed ant città del Pice-50 è una notre pui cei, et airi, etta dei Prico-no. Fu prima rep., in acquito cap. della Pen-tapoli, poi colonia romana. A 3 l. O. da Lo-reto, 4 S. O. da Ancona e 44 N. E. da Ro-ma. Long. 11, 7. 8. lat. 43, 29, 36. Os-Lascos, vale a dire. i Druppi, alte mon-luti.

tag, solla costa del Brasile, dist. 6 L dalla ba-

ja di Tutti-i-Santi

Osma, ant. città di Sp., quasi affatto diroccaia, nella Vecchia-Castiglia; univ. fondă-ta nel 1550, sul Duero, în una fert. pianu-ra; a 32 l. N. 1/4 E. da Madrid. Long. occ. 5. 10. lat. 41. 34. Osanauca, ant. e consid. città del r. d'An-

nover, in un'amena vallata, sul fi. Hase'; fondata da Carlo-Magno nel 776, e ect. per lo trattato ivi concluso nel 1648 fra gli Svedesi e l'imperadore. Com. di telerie, salami e lardo, e fabbr. di sapone e tabacco. Vi si tengono le scritture in risdalleri da 21 scellino ; a 14 l. N. E. da Münster. Long. 5. 11. 56. lat. 52. 16. 3.

Ospaniica (il vescovato d'), prov. di Germ., nella Westfahia, di 14 L di lungli, ed 11 di largh.; conf. N. col Minister Int., E. col principato di Minden , S. col Muuster-Sop., cd O. parte col Monster Sop. e parte colla conten di Lingen; oggi è compreso nel r. d' Annover.

Osoro, forte del r. Lomb.-Ven. importante per la sua situazione nel Friuli , sul Tagliamento. Ososso, città dell' Amer. merid. nel Chili,

sol Rio-Bueno. Nel territorio, il quale è abitato da selvaggi, si trovano delle minicre d'oro e tre vulcani, a 15 l. S. E. da Baldivia.-Borgo della Vecchia-Castiglia, nelle montagne, su' confini delle Asturie; a 5 l. O. da Villa-Diego.

Osono o Oseno, città vese, d'una isoletta dello stesso nome, nel golfo di Venezia, al S. di Cherzo, dipendente dall' Istria, quasi deserta a causa della cattiva aria. L' is. alib. di legna, mèle, bestiami ce. Pesca di sardino e di sgombri. Long. 12. 22. lat. 44. 54. Oseznaterro, bella terra del r. di Napoli,

principato ulteriore, posta alle radici di Mon-tevergine, ». Ha de hellissimi edilizi, ed è la patria del cel. Gian Paolo Torti vesc. d'Au-

OSPEREN, b. del granducato di Lucembur-go, a 5 l. S. O. da Dieckirch.

OSPITALE (I'), città della Svizzera, nel cantd'Uri, appie del San Gottardo, ad un' altezza di 4,400 piedi. Vedi Ussenes. Osrunacu, gr. città del paese degli Usbec-chi, a 35 l. N. E. da Samarcanda.

Oss , b. del r. de' Pacsi-Passi , a 3 l. N. E.

da Bois-le-Duc

Ossa, pic. città di Russia, gov. d' Ores-burgo, sul Kama. Ossaw , valle della Bearnia (Bassi-Pirenci);

Laruns , c. l. ; acque minerali Ossze, pie città nel cir. di Leutmeritz, da eni è dist. 7 L. N. O., in Boemia, presso Toeplitz; bella chiesa; vino eccellente detto Pod-skalaki, Long. 11. 40. latitudine 50. 35.

Osses, b. del ducato d'Ocis, nella Siesia, a 4 L. da Medzibor, notu per le sue saline

e per le sue vetrerie. Ossenico, villaggio d'Italia, sul territorio Neronese. Ossnar, contrada d'Irlanda fra Kilkenny e

Marlborough, divisa in alta e bassa dal fiu-me Nure. Il vesc. risiede a Kilkenny.

Osseri, popoli del Cancaso, presso a' Basia-ni; poco civilizzati , bravi e vigorosi, ben fatti e dediti alla caccia.

Ussraup, pie. città della Sassonia-Inf., onfini det durato di Brunswick e di Mecklenburgo, sull'Aller; a 9 l. E. da Brunswick. Ossic, città e cast. del principato di Lignitz,

nella Slesia. Ossmana, città della Lituania, sul fiume dello stesso nome, a 10 l. S. E. da Wiltin. Ossota (1º) Ausula, valle d'Italia nel Novarese, bugnata dal fiume Tosa; il territorio è fertile ed ameno, coperto di ville e vil-

laggi che lo renduno uno de punti più pittoreschi e sorprendeuti dell'Italia. Ossus , villaggio (Alti-Pirenci), c. l. di cant. e eircond. di Tarba , da eui è distan-

tc 2 l. S. O. Ossuna, Urso, città di Spagna nell'Anda-lusia, con università; a 5 l. S. da Eciaj.

OSTABAT, b. (Bassi-Pirenci), a 2 l. S. O. da Saint-Palais . OSTACHAUF, pic. città di Russia, nel gov.

di Twer, da cui è dist. 36 L O. Lutit. N. 57. 9. 40. long. 30. 52. 6. E. Ostalase, pic. città della Catalogna, sul

fi. Tordera, a 5 l. S. O. da Girona, ed 8 N. E. da Barcellona. OSTERDA, città maritt. del r. de Paesi-Bassi , nella Fiandra , con buon porto e magnifico palazzo pubblico. Ambrosio Spinola la conquisto nel 1604 dopo un assedio di più di tre auni. Fu presa poi da France i negli anni 1745, 1792 e 1793, e bombardata dagl' Inglesi nel 1798. Pop. 10, 500 abit. Raffiner e di zucchero e di sale , costruziune di lastimeuti , aron sare, contrazune un fastument, ar-mamenti per la pesca de baccalari e delle ariu-glie; fabler, di cordagei, ginepro, telerie, ba-sini, indiane, trine e biancheria da tavola. Piere di 8 giorni, 28 giugno e 21 novembre, teleric, merceric e chincogliere. Ad 8 l. (). da Bruges , 23 N. O. da Brusselles , e 7/1 N. da Parigi. Longitudine o. 34. 53. E. latitudine 61. 13. 5

Osten, città de' Cosacchi, gov. di Kiovia,

sul fiame dello stesso nome. Ostzanuagu, città mediocre della Vecchia-Marca di Brandeburgo, sul Biese, a 6 L O. da Havelberg.

OSTELFELD, pic. città, presso Naumburgo. OSTERLASU (l'), cant. di Germania, nel r. di Sassonia, conl. al N. col ducato di Naumburgo e della Minna, colla quale contina pu-re all' E., al S. col Voitgland, ed all' O. col ducato di Weymar. Altenburgo, capitale.

OSTABODE, città del principato di Gruben-hagen, nel r. d'Annover, sul Soese, nell' Hartz. Miniere di ferro e cave d'alabastro ; pesce eccellente ; acque minerali. Fabbr. di cammellotti, saje, tele di cotone e berretti. Ad 8 l. N. E. da Gottinga. Long. 7, 56. 39. lat. 51. 44. 15. Ostan-Rasona, città e porto della Danimarca,

nel baliaggio di Christiansand, da cui e dis 34 l. N. E. Porto commerciantissimo. Lat. N.

OSTERNICE, CITÉ del cant di Sciaffusa, mella Svizara. Aeque miserali.

OSTERNICE, b. a 5 l. E. da Breda.—Akro, a 6 l. N. da Halberstadt. Man. di armi. OSTE-STADT ( la Marca d' ) distretto o con-

trada del ducato di Brema, lungo il Weser. Ost-Faista, paese all' E. dell' Ems, di 15 1. di lungh., 12 di largh., o 150 l. quadrate di superficie. Pop. 104,000 abit. Paese fertile e ricchissimo in bestiane, e dipendente dal r. d'Annover. Aria umida luugo le coste; terra grassa, fertile, e coperta di pascoli e besttami. Butirro e formaggio d'ottima qualità. Nel centro terreno paludoso. Man. di tele fine, che s' imbiancano a Harlem, e che passano per tele d'Olanda.

Ustnausen, h. dell' Alsazia (Basso-Reno), dist. 1 l. da Benfeld .

Овтнам, pic. città del principato di Henneberg, appartenente alla casa di Sassonia-Weymar. Ostia, Ostia, autica e cel. eittà episc. d' I-

talia netta Campagna di Roma (Stato-Ecclesiastico), posta all'imboccatura del Tevere, Si amppone essere stata edificata da Auco Marzio IV re di Roma. Il suo porto rinomato pressa gli antichi Rumani , e che veniva riguardato come una delle più belle opere , è ora quasi distrutto, come pure la maggior parte della città, che è dist. 5 l. S. O. da Roma. Longitudine 9. 56. 20. latitudine 41. 45. 35. Остасски, popoli d'Asia nella Siberia, ebe

abitano il paese fra il Jeniscea e l'Irtis, col quale confina all E., al N. col circolo polare, ai S. coi Calmucchi , e fa parte della Tartaria russa. Questi popoli sono di statura l'as-sa, e somigliano ai Russi, de quali sono tri-butari; hunno i capelli biondi e rossi, son poveri, ignoranti e pigri, e si vestono l' in-verno di pelli di ursi, renni e volpi, e l'estate con quelle di storioni e di altri pesci. Le loro capature son quadrate, e costrutte di scorze di betulla cucite insirme; l'arco ed il coltello sono le luro sole armi ; fumano molto ; e son per essi vivande squisite il sangue degli animati e l'olio di balcua. Non avendo cavalli ne bovi si servono de' cani u de' renn i per farsi strascinare nelle slitte. Sotto il regno di Pictro il Grande questi popoli conobbero I' evangelio, ed ora fanno parte della chiesa ru Ostrotis, b. del r. Lomb.-Veneto, nel Man-tovano, sul Po, a 10 l. O. da Mantova xx. Ostracia (l'), paese di 4 l. di lungh. e 2 di largh., nell'ant, ducato di Brema, lungo il diame Oste, Fert. in grano. Aculusus e Bel-

lun , hoghi principali.

Ostoriesquillo, città dell'Amer., nella Nuova-Galizia, r. l. della giurisdizione del suonome; prod. came di zocchero

OSTRA, pic. città di Moravia, ad 8 L S. E. da Troppau. Ostrati , pic. città della Moravia , in un iso-la formata dalla Morava.

Ostazvant, maddictro pic, passe di Francia nell' Annonia (Nord); Bouchain, c. l. Ostartz, b. dell' Alta-Lusazia, sul Neiss, a 5 L N. da Zittan.

Ostro-Botria , prov. di Svezia , paese pia-no e paludoso , le di cui principali risorse sono l'agricoltura , la caccia e la costruzione de

bastimenti. Esporta molto catrame, Elea, cap. Vedi BOTNIA

Ostror, città cap. d'un docato della Vol-hinia, aulf Horin; a 42 l. N. da Kambulek. Ostroocata o sui Gozta-Ostrorata, prov. dellu Svezia, al N. della Smalaudia, fra l'Baltico ed il lago Water; prov. abb, di grani e bestianti , e coperta di laglii monti e foreste. Miniere di ferro e tocine; cave di marmi, agate e corniole.

Ostacootts o Rente, città della Russia, a-bitata da Cosacchi, a 17 l. S. da Woronesch. Case di legno coperte di paglia.

Ostaoverz, b. della Moriacchia, sull' Ulua, a 10 l. S. da Vibitz.

Ostnow, città del gov. di Pleskow, da cui e dist. 14 L S., in un' is la della Welika Ostuni, Ostunium, città episc. del r. di Napoli , nella terrà d' Otrauto , sopra un mon-te vicino al golfo di Venezia; a 5 l. N. O. da Brindisi, e 7 N. E. da Tarauto, M. Nel terr. gr. quantità di manna. L. 15. 24. lat. 40. 56. Oswaco, città degli Stati-Uniti, c. L di una contea, nella Nuova-Yorck, presso Coopers-town, sulla riva S. del lago Ontario. Il suo territorio era affatto deserto nel 1789, ma in oggi sonovi molte piantagioni di secri. Long.

Oswester, pic. città del Shropshire, in Ing., gr. com. di Iana; a 61. N. O. da Shrewsbury. Oswinczini, città di Pollonia; gr. com. di sake, Sulla Vistola; a 12 l. S. O. da Crarovia. OTARALO, grosso e pop. h. del Perù , c. L d'una corregidoria, 20,000 abitanti. Territorio ben coltivato. Fabb. di tele di cotone; a 5

I. N. E. da Onito Отана , una delle isole della Società , separata da Ulirten per mezzo di uno stretto, con

due buoni porti. Otatti. Vedi Tatta Ozaza, città diruta nella parte sett. della

Sardegna. OTCHARSOY, città della Russia, gov. di Perm espra un tiunicello ; a 27 l. S. O. da Perm.

Long. 52. lat. 57. 25, OTMATCHAU. Fedi OTTMACHAU. Отомасит, popoli dell' America merid., lungo l' Oreuco

OTRANTO , Hydiruntum , pic. e forto città Voscies ; Tom. IL.

arciv. del r. di Napoli con un forte cast., dà il nome alla Terra d'Otranto; pop. 4,0 m abit., »: Porto frequentatissimo pel com. del Levante. Essa è una delle più antiche città della Japigia, e fu il primo lungo che Pitagora illustro colle sue opinioni filmofiche e colle arti che vi fece conoscere. Fa presa da Tarchi sotto Maoinetto II e ricaperata da Ferdinando re di Napoli. Pretendesi che S. Pictro ve-nendo da Antiochia per andare a Roma, vi passasse. Lungi una I. al S. dalla città, in una sogo eminente lungo la spiaggia del mare , scuopronsi i monti Aurani in Albania, che sono l'autreo Epiro, Questa città è situata sul-l'ingresso del golfo di Venezia; a 24 L S. E.

r mgresso del gotto di Venezia; a 24, 1, 8, 1, da Taranto, e 15, 8. E. da Brindisi. Long. 16 4; 1 lat. 40, 8.

O'ELETO (la Terra d'), prov. del r. di Napoli, ele conf. al N. colla Terra di Bari e col giolfo di Venezia, all'E. Collo tesso godio, al S. ed alf O. con un gr. golfo che la divide dalla Basilicata; pop. 300,000 abisi, parse moutono, ed albo, di olivi, fischi e visita Laur merisiba. Lorro, can. Dal econ Otera. ni, Lane pregiate, Lecce, cap. Dal capo Otran-

to voleva Pirro, per mezzo di un ponte di 13 L, unire l'italia alla Grecia. Orana, città della Tartaria, sul Sir, ove questo fi. abocca nel Taraz. Quivi mori Tamerlano nel 1405.

OTAICOLI, terra del ducato di Spoleti, nelb State Ecclesistice, sopra una collina, a mezza I. dal Tevere, a § I. S. O. da Narui w. Alcuni begli cultzi, Fu presa da Francesi nel 1667, 1706, 1754, c. 1762, e. da Napolitani pel 1790. Le rovine dell' ant. Utrienlam so-no presso la riva del Tevere , a 1/2 miglio di distanza dalla strada. Orrespone. Vedi Autendoar.

OTERSORE, Ped ALTERSORE, OTERSTOTT (gli ), popoli dell' Afr. nerid., presso al capo di Bioma-Speranza, divi in pasecchi cauteni, ognuno de'quali ha fi suo capo ed i suoi vil'aggi o krash. Essi abitano capo ed i suoi vil'aggi o krash. Essi abitano per dei tuguri di carca 8 piedi di diametro , ana cacciaturi o pastori, robusti, attivi son cacciaturi o pastori, robusti, attivi, ar-iliti, destri al maneggio delle armi e di mediocre statura, hanno le ossa delle guancie pro-misenti e largue, e quelle delle mascelle stret-tissime, ciò che rende il loro volto quasi triaugotare, son sucidissimi, e danno pochissimi segni di religione. V. Capo-re-Buona-Speranza.

OTTRAWATO, pic. paese di Germ., fra l' Me-no ed il Necker, appar. al re di Baviera. OTTENNIA, b. del gr.-d. di Baviera, a 3 L O. da Gengenbach.

Orran, pic. città della coutea di Devou, in Ing., sull'Otter, a 3 l. E. da Escter. Orranseac, h. e balinggio di 6 l. di lungh., e 5 di largh., nel ducato di Brema, da cui è dist. 15 l. N. E., sol Wammel.-Borgo fortificato della prov. bavarese del Beno, nel cir. di Kaiserslautern, da cui è dist. 1 L N.

Orrest vo , braccio di mare della Jutlanda (Danimarca), presso Alburgo Orricato, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di Casale.

OTTMACHAU, b. della Slesia, a 5 L S. O. da Grotkaw.

OTTHARSHEIM, villaggio d'Alsazia (Alto-Reno) a 3 l. N. da Ununga, e 3 l. da Enqskeim O, presso al Reno, 19

OTTORR, b. degli Stati-Sardi, a 3 1. S. O. da Bobbio, c. I. di mand., e prov. di Bobbio. Оттоссията, pic. e forte città della Morlacchia, a 2 l. O. da Finme, sulla Gatzka.

Orunta, città della Nuova-Sp., c. I. della prov. del suo nome; raccolta di cocciniglia; a 20 l. N. E. d.l Messico.

OTWEMEN, villaggio del gr.-d. del B.-Reno, a 6 l. N. E. da Sarbruck; fiere di 2 g., 6 mag. , 8 off. c 7 nov. Mercerie, chincaglavie e hestiami.

OUANIAPORE, piazza forte del Butan (Indo-stau); a 6 l. E. da Tassisidon.

OUANGARRI. Fedi CANARA. OCANE, b. di Borgogna (Jonna), a 4 l. S. O. da Auxerre 3.

Orannas, pic. città d'Egitto, a 6 l. S. da Meuouci, sul Nilo. OUANVILIN, b. della Belsia (Eure-e-Loir), a 3 l. S. E. da Chartres .

OUATADOUAC , gr. flume dell' America sett., che a locca pres so Monreale, nel fi. S. Lorenzo.

Oun, fi. di Siberia, nel gov. di Kolivan, che sborca nell'Irtisch, OUCHE, finnicello non navigabile che scaturisce a 3 l. N. O. da Beume, traversa Digione, e shocca nella Saona, presso S. Gio-vanni-de-Lone.—Pic. paese della Normandia,

che fa parte del dip. dell' Eure; Bernay, ca-Оски, viltaggio e porto di Losanna, di-

stante mezza lega da questa città, sulle rive del lago di Ginevra. OUD-REVERLAND, b. d' Olanda, a 5 l. O.

da Dordrecht. OUDENABDE, città smantellata sulla Scheida,

in una valle; 4,000 alut., nel r. de Parsi-Bassi. Fabbr. di nanchine, tintorie di cotone, raffinerie di sale, fabbr. di sapone e di tappezzerie e concie; a 5 l. S. da Gand. Long. 1. 18. lat. 50, 50, OUDENBOSC , vale a dire Bosco-VECCHIO , Vr-

tus Sylva , b. del r. de' Paesi-Bassi , a 4 l. O. da Breda, con un bel porto.

Oudernouns, pir. citta del r. de Paesi Bas-, a 2 L S. E. da Ostenda. OUDEWATER, pie. città del r. de' Pacsi-Bas-

ei, sull Yssel, a 6 L. O. da Utrecht. Oudgran, città dell'Indie, cap. del Malvah, popolata, henissimo fabbr, A 26 l. N. dalta Nerbuddah, e 56 N. da Boorhampoor

OUDINSCK, (Nynei), b. della Siberia, nel gov. d'Irkutsk, da cui è dist. 100 l. N. O. Longitudinel 96. 4. 30. E. latitudine N. 54. 55. 22.

Outrissa (Verkuoi), città della Siberia; chiesa bellissima e gran numero di case di buona costruzione. Il suo com. principale consiste in bestiami, pelli d'agnello e pelliccerie; nel gov. d'Irkutsk, da c.u è dist. 43 L. E. S. E., sull' Ouda, Ounon , b. della Brettagna (Loira-Inf.) , sul-

la Sponda diritta della Loira, x 1,280 abit. circond. d' Ancenia ., da cui è distante 2 L O., c 5 1/2 N. E. da Nantes.

Opposition of the control of the con

Onns (S.), b. del Torenes (Indre-e-Loi-ra), a 3 l. S. E. da Château-Regnault, e 2 da Amboise .—Altro nella Maina (Najenna), a 4 l. N. E. da Loval O .- Altro nello stesso dip., a 7 l. S. O. da Majenna, e 3 l. da Laval . Villaggio dell' la di-Fr. (Senna), a 1/2 l. S. O. da S. Dionigi. Fiera di 3 g., 29 agosto.—Altro nella Santogna (Charente-Inf.) a 2 l. N. E. dalla Roccelfa, c 2 l. da Marais 3 .- Altro , in Normandia ( Eure ) , ad 1 l. da Pont-Audemer .

OURSEANT, is. della Bretagna (Finisterre), nell'Occasio, sulle coste della Brettagna; ha 3 l. di circouf., e comprende vari casali ed un cast.; è circondata da alcune altre isole men grandi , dette Isole d' Ouessant. Essa è cel. per un fam. combattimento navale tra i Francesi un lain, comoanmento navate (12 / 2 rancos e gl ing. nel 1778; c. l. di cant., a 10 l. N. O. da Brest & Long. occ. (dal tanale) 7, 23, 21, latitudine 48, 28, 8, Occar. Veal. Hoycar.

Oukorskoi , b. della Siberia , nel gov. di Perm ; conticne più di 300 case ; distilleria d' acqua-vite; prov. d'Ekalerinburgo, da cui è dist. 36 l., sull'Ouk, 87 l. S. O. da Tubolsk. Long. 61, 15. latitudine 55, 40.

OUTCHI-LE-CHATEL, villaggio (Aisne), . 533 abit.; c. l. di cant.e circondario di Sois-

sons, da cui é dist. 5 L S. OULLING, villaggio del Lionese (Rodano), ad t l. S. da Lione , circondato di belle ville. Fabbr. di fil d'ottone.

Ouser, b. o' log., cont. di Bucks, sulla Ousa. Fabhr. di trint. A 4 L N. E. da Northampton.

OULK, b. del Piemonte, c. l. di mandame to, e prov. di Susa, dalla quale è dist. 3 L.

OUNALASKA O OONOLASKA, gr. isola del mare del Kamtsciatka, delle isole Alcutie, pres-so all'America. Lorg. occ. 168, 47, 1at. 53. 54. 45. I suoi abitanti sono di mediocre statura, di carnagione bruna e di costumi dolci. La loro religione si avvicina allo Sciama-

Ousra, pic. città della contea di Northampton , da cui è dist 9 l. N. E.

Ouxien, città della Natolia, nel pascialicato di Shiwas, sul marc Nero, presso all' imboccatura dell' Ounich ; rada mal sicura. Comdi canapa, seta e cuoja di bovi e di bufali. A 22 l. O. da Kirisonte. Lat. 34. 56. 22. long.

34. 50. Otraciskov-Gononox, capitale de' Cosacchi del Jaik; 3,000 case di legno, strade regolari, ma strette, chiese di pietra; 15,000 Co-sacchi, e gran numero di Calmucchi cristia-ni; a 55 l. S. O. da Oremburgo. Long. 49. 15. lat. 51. 11.

OUBATURE, isola annessa a quella di Ceylan , alla punta di Jafnapatan , di 6 leghe di lunghezza. Long. 97. 30. lat. 9. 50. Ounco, fiume di Francia, che ha la sorgen-

te al S. E. della Fére-en-Tardenois , ed è navigabile dalla Ferte Milon fino alla Marna. Ivi è stato scavato un canale di derivazione per condurre a Parigi le sue acque, a 4 leghe circa verso sopra al punto ov egli s'imbocca nella Marna.

Ocara, villaggio del Portogallo, nell' Estré-

madera, a 4 l. E. da Leiria.

Dunica, città del Portogallo, nell'Alentejo a 33 l. S. E. da Lisbona. Long. occ. 10, 31. lat. 37, 33. Oracum, città della Persia, nell' Aderbi-

jan , presso ad un lago dello stesso nome, Ornoux, pic. città del Nivernese (Nievre), fra monti, a 3 l. N. da Chateau-Chinon 2. OUNTRE, flome che ha la sorgente nel du-

rato di Lucemburgo, e sbocca uella Mosa. Liegi , abb. de pesci , e comincia alla Roche ad esser navigabile.

Ovavitat, b. della Normandia (Semia-Inf.), b. 1: di cant. e circond. d' Yvetot, da cui e dist. 4 l. N. O. c 2 L da Carr O, 12 N. O. da Rouen.

Ovsaw, due finmi di Russia, che scaturiscono hel gov. di Saratof, percorrono quello del Caucato, e shoccano nel lago Kamyscha-

Oussit, b. di Russia, nel gov. di Sim-birsk, a 15 l. da Kachbour; sorgenti solate. Orsson , b. del Gatinese (Loire) , a 3 L S. E. da Gien , ed 1 L S. da Briare .

Over, pic. città nel Balat (Arriège), c. l. di cant. e circond. di Saint-Girons , da di cant. e circond. di Saint-Gives , da cui è dist. 3 l. S. E.; miniere di piombo. Oustramanocorse, b. e fortezza della Russia asiatica , sull' Irtisch, nel guy. di Kolivan , da

cui è dist. 110 I. S. OUTANVILLE, b. (Loiret), c. l. di cant., a 2 l. da Themy Q. Eure-Loir.

OUTCRE, città dell' Indostan, sul confl. del Chenab e dell' Indo, provincia del Multan. Ou-Teurou, città della China, prov. del Quang-Si, riguardata come la chiave di que-

sta provincia. OUVOORTA, isoletta della Sonda, in mezzo alla baja di Bautam, di un quartu di lega di

circonferenza; ha una vaga città e varie lab-Dr.; a 2 l. N. O. da Batavia.
Orzuran-vella-Loma b. del Gatinese (Loiret), c. l. di cant., a 2 l. N. E. da Sully,

e 3 l. da Gien . OUZOTER-LE-MARCHÉ , b. sulla Loira (Loir-'e-Cher), c. l. di cant. e circond. di Blois, da cui è dist. 10 l. N. E. e 3 l. pa Beaugener O. Loiret.

Ovada, b. degli Stati-Sardi, ad 8 L N. O. da Genova, c. l. di mandamento e prov. di

Oversityne, pic. città del principato di Oldemburgo, da cui é dist. 8 l. N.

Over-Flacke, isola d'Olamla (r. de' Paesi-Bassi), fra le foci della Mosa; 6 l. di lun-gliezza, 3 di larghezza. Summredick, capo-luogo.

Övra-Ysser. (1'), una delle prov. d'Olan-da, al di là dell'Yssel e del Zuyderzze (r. de Paeis Bassi), divisa in paese di Dreuta, di Twente e di Saltent; ha 11 ciirà; 80 vil-laggi, 290 l. quadrate, e 170,500 abitanti. Vi si raccoglic avena, granturco, canispa; col-24, frumento, lino, orzo e patate; burro eccell. e buoni formaggi. Deventer, capitale. Ovieno, ant. e consid. città di Spogna, cap. delle Asturie d' Oviedo ; università. P. p. 7,000 abitanti ; su fiumi Ova e Deva. Concilio nel 190. Fabbr. di cappelli ; a 17 N. O. da Leo-

ne, ed 80 N. O. da Madrid. Long. occ. 8. 15. lat. 43. 9. Ovicio, comme degli Stati-Sardi, e. F. di

undamento, prov. di Alessandria. Ovo, isoletta dell' Arcipelago, sulla costa-Owener, paese d' Airica, sulla costa me-rid. della Ghinea. Aria insalubre e terreno

arido e magro. Prod. banani , noci di coco er. La città dello stesso nome è dist. 75 l. all'E. da Juida.

· Owntage, una delle isole Sandwich , nel gr. Oceano, riconosciuta nel 1778 dal capita-no Cook, il quale vi fu ucciso li 14 febbrajo 1779; 36 l. di lungh, e quasi altrettanto di largh.; foreste sempre verdeggianti, e mon-tagne sempre coperte di neve; alib. di majali, patate, banani, noci di cocce, albero da paire, came di zucchero e sale. Long. occ. (punta N. O.), 158, 19, lat. 20, 17. Owarza, città di Pollunia, sal fi. Noren,

a 3 l. N. O. da Kiovia.

Oxroad, città gr. e bella d'Ing., cap. della contea dello stesso nome, con vescovo suf-fraganco di Cantorbery, ed una famesa uni-versità fondata da Alfredo il Grande nel 886, rersua mutata di Aircus in Grande nei 800, che si compose di 17, collegi 3 bella tipogra-lia. Discrvabili sono la hibboteca , il nuisco e l'osservatorio; l'orto botanico e l'infermeria; sul confl. dell'Yse e della Schetweldi a 6 l. O. da Bockingham, e 16 N. O. da Londra. Pop. 14,000 abit, Long. occ. 3. 35. 45. lat. 51. 45. 40.—La contea ha circa 34 l. di circonferenza, e contiene 95,000 abit. Aria buo-na, e territorio fertile in grano, frutti e pascoli; formaggi eccellenti; irrigato dal Tami-gi, dallo Schelwelt, dal Windrods e dall' Euvold.-Porto del Maryland, sulla baja di Che-sapcak, a 15 l. S. E. da Baltimore.-Pic. città della Carolina del N., a 12 l. da Hillabo-

Uxter, autichi popoli della Sogdiana. Vedi

Oxoca, prov. della Ruova-Spagna. Superfiie 4,447 l. quadrate. Pop. 534,800 abit. Abb. di gelsi, Isachi da seta , zucchero , cotone , grano , caccaos , cassia e cocciniglia ; rieche mi niere d'oro, d'argento e di piombo; ne fiumi si trova della rena d'oro. Oxaca; cap.

() xv , gr. prov. del Giappone nell'isola di Ni'on. Oyapoe, porto nella Gujana, a 6 I. dalla imbaccatura del fi. di questo nome, all' E. di

Cajenna. Ore , pic. cîttà dell' Artesta (Passo-di-Calais ) , a 2 l. da Calais , ed 1 l. da Grave-

Oven (St.), h. (Saona-c-Loira), •; 1,415 abit., a 5 l. da Macon.

Orolava, is. del gr. Oceano, nell'Arcipe-lago de Navigatori, fra le isole di Pola e di Mauna. Essa é fert, e pop. e forma un anti-teatro coperto d'alberi. Long. occ. 175. 41. lat. S. 14. 2.

Oroanaz , villaggio (Ain) , c. l. di cant e circond. di Nantua , da cui è dist. 31. N. Oxsset., b. di Normandia (Sensa-Int.), a 3 I. S. da Romo .

Ozilliac, b. della Santogna (Charente-Inf.), a 4 leghe S. da Pons, e a l. da Jonza: .

a 4 l. N. E. da Loval . Altro nello stesso dip., a 7 l. S. O. da Majenna, e 3 l. da Loval . Villaggio dell' la di-Fr. (Srma), a 1/2 l. S. O. da S. Dionigi. Fiera di 3 g.,

29 agosto.—Altro nella Santogua (Charcute-Iuf.) a 2 l. N. E. dalla Roccella, e 2 l. da

Marans .- Altro, in Normandia (Eure), ad 1 l. da Pont-Audemer .

OURSSANT, is. della Bretagna (Finisterre),

Отгове, b. degli Stati-Sardi, a 3 l. S. O. da Boblsio, c. l. di mand., e prov. di Bolssio, Отговснате, pic. e forte città della Morlàcchia, a 2 l. O. da Finne, sulla Gatzka:

chia, a 2 l. O. da Pinuse, sulla Gatzka: Ottoma, città della Nuova-Sp., c. l. della prov. del seo nome; raccolta di coccinigha; a 20 l. N. E. del Messico.

a 20 L. N. E. d. 1 Messro.

Otwessen, villaggio del gr.-d. del B.-Reno,
a 6 l. N. E. da Sarbruck, ficre di 2 g., 6
mag., 8 oft. e 7 nov. Mercerie, chincagliario

e hestiami.

Ouandrone, piazza forte del Botan (Indostan); a G I. F. da Tassisudon.

Ouanganen. Vedi Canana.

OCANE, b. di Borgogna (Jonna), a 4 l. S. O. da Auxerre 3.

OCARDAN, pic. città d'Egitto, a 6 I. S. da Meuouci, sul Nilo. OCARVILLE, b. della Belsia (Eure-cLoir), a 3 I. S. E. da Chartres 4.

OUATADOGAC, gr. fiume dell' America sett., che s hocca presso Monreale, nel fi. S. Lorenzo. Ouna, fi. di Siberia, nel guv. di Kolivan,

che shorea nell'Irtisch,

Oucne, fiumicello non navigabile che sraturisce a 3 l. N. O. da Beume, traversa Digione, e shocca nella Saona, presso S. Giovanni-de-Lone.—Pic. paese della Normantia , che fa parte del dip. dell'Eure; Bernay, capo luogo.

Oucau, villaggio e porto di Losanna, distante nuczza lega da questa città, sulle rive del lago di Ginevra.

OUD-BEVERLAND, b. d'Olanda, a 5 l. O. da Dordrecht.
OUDERANDE, città smantellata sulla Schelda,

in una valle; 4,000 abit., nel r. de Pacis Basi. Fabbr. di unachine, tintorie di cotone, raffinerie di sale, fabbr. di sapone e di tappezzerie e concie; a 5 l. S. da Gand. Long. 1. 18. lat. 50. 50. Oddensone, valle a dire Bosco-Vaccato, Ve-

nus Sylva, b. del r. de' Paesi-Bassi, a 4 l. O. da Breda, con un bel porto.

OUDERBOURN, pic. citta del r. de' Paesi Bassi, a 2 l. S. E. da Ostenda.

si, a 2 l. S. E. da Ostenda.

OUDEWATER, pic. catta del r. de Paesi-Bassi, sull'Yssel, a 6 l. O. da Utrecht.

OUDGRIN, città dell'Indie, cap. del Malvah, popolata, henissimo fablar, A 26 l. N. dalla Nerbuddali, e 56 N. da Bourhampson. Oudrisck. (Nytici), b. della Siberia, nel

Oubissex (Nynei), b. della Siberia, nel gov. d'Irkitsk, da eni è dist. 100 l. N. O. Longitudinel 96. 4: 30. E. latitudine N. 54-55. 22. Orunsas (Verkuoi), città della Siberia;

chiesa bellissima e gran' uumero di case di brona ostruzione. Il suo com, principale consiste in bestiami, pelli d'agnello e policecrie i nel gori, d'Irkutsk, da cui è dist. 43 l. E. S. E. , sull'Ouda. Ounov, b. della Brettagna (Loira-Inf.), sul-

la Sponda diritta della Loira, M. 1,000 abit. 3 circond. d' Ancenis •, da cui è distante 2 L. O., e 5 1/2 N. E. da Nantes.

OUDOAUMRULLAII, città dell' Indostan, nel Bengala, sulla sponda occ. del Gauge; a 27 I. N. 1/5 O. da Mogonudabad. OURI-KIAN-FOU, città della prov. di Ho-Nan (China), a 15 I. N. da Cai-Fong.

nell Oceano. sulle coste della Prettagna; ha 31. di circcoli, comprende vari casali ed un cast, i circondato da alcune altre isole men grandi, dette Inde d'Ouesant. Essa è cel, per un iam. combattimento navale tra i Francsi e gli ing. nel 1778; c. l. di cant., a 10. l. N. O. da Brest de Long. occ. (dal ianale) 7. 23.
23. latitodine [48. 28. del lanale) 7. 23. Ocean. Pedi. Blovest.

Organ. Vedi Horgan.
Orkorskoi, b. drila Siberia, nel gov. di
Perm; conticue più di 300 case; distilleria d'a-

cqua-vite; prov. d' Eksterinburgo, da cui è diet. 36 l., sull' Ouk, 87 l. S. O. da Tobolsk. Long. 61. 15. latitudine 55. 40. Outcanets-Chartet, villaggio (Aisne), 9 sei

533 aliit.; c. l. di cant. e circondario di Soissons, da cui è dist. 5 l. S.
OULLISS, villaggio del Lionese (Rodano), ad 1 l. S. da Lione ♠, circondato di belle

ville. Fabbr. di fil d'ottone, Ousaer, b. d'Ing., rout. di Bucks, sulla Ousa. Fabbr. di trint. A 4 l. N. E. da Nor-

Ouls, b. del Piemonte, c. l. di mandamento, e prov. di Susa, dalla quale è dist. 3 l.

OUNALAKA O OONOLOEA, gr. isola del more del Kamtsciatta, telle isole Aleutie, preso all'America. Lorg, occ. 168, 47, fat. 53, 54, 55. I suoi abitanti sono di mediocre statura, di caruagione bruna e di cestumi dotci. La loro religione si avvicina allo Sciamanismo.

Ounte, pic. città della coutea di Northampton, da cui è dist 9 l. N. E.

Ounten, città della Natolia, nel pascialicato di Shiwas, sul mare Nero, presso all'imloccatora dell' Ounich; rada mal sicura. Comdi canapa, seta e cuoja di bovi e di bufali. A 22 l. O. da Kirisonte. Lat. 34, 56, 22, long. 34, 50.

Oranisson-Gorodox, capitale de Cosacchi del Jaik, 3,000 case di legno, strade regoliari, ma strette, clinice di pietra; 15,000 Cosacchi, e gran numero di Calmucchi crutiani; a 55 1. S. O. da Orrenburgo. Long. 49 15. lat. 51, 11. Orantzer, isola annessa a quella di Ceje.

lan , alla punta di Jaliapatan , di 6 leghe di lumplezza. Long , 27, 30, lat. 9, 50. Oence, fiume di Francia, che ha la sorgente al S. E. della Ferre-mi-lardenois, ed è navigàbile dalla Ferti-Milon fino alla Marialvi è stato scavato un canale di derivazione per condurre a Parigi le sue acque, a 4 lo-

ghe circa verso sepra al punto ov'egli s'imbocca nella Marna.

Oraesa, villaggio del Portogallo, nell' Estrémadura, a 4 l. E. da Leiria.

Ovarca, città del Portogallo, nell'Alentejo a 33 l. S. E. da Lisbona. Long. occ. 10. 31. lat. 37. 33.

Ouacum, città della Persia, nell' Aderbijan , presso ad un lago dello stesso nome.

Ouzoux, pic. città del Nivernese (Nivere), fra monti, a 3 l. N. da Chateau-Chinen O. Ouzruz, fiume che ha la sorgente nel ducato di Lucemburgo, e sbocca nella Mosa. Liegi , abb. di pesci , e comincia alla Roche

ad esser navigabile. Ocavitat , b. della Normandia (Senna-Inf.), e. l. di cant. e circuid. d' Yvetot , da çui e dist. 5 1. N. O. e 2 L da Caur 6. 12 N. O.

da Ronen. Ousaw, due finmi di Russia, che scatoriscono nel gov. di Saratof , percorrono quello del Caucaso , e shoccano nel lago Kamyschamarar.

Ousson, b. di Russia, nel gov. di Sim-birsk, a 15 l. da Kachbour; sorgenti salate. Ousson, b. del Gatinese (Loire), a 3 l. S. E. da Gien , ed 1 l, S. da Briar .

Ovst , pic. città nel Salat (Arriège) , c. l. di cant. e circond. di Saint-Girens 3, da cui è dist. 3 l. S. E.; miniere di piomlo. Oustramanocousa, b. e fortezza della Russia asiatica, sull' Irtisch, nel goy. di Kolivan, da

cui è dist. 110 1. S. OUTARVILLE, b. (Loiret), c. l. di cant., a

2 l. da Themy O. Fine-c-Loir. Ources, città dell' Indostan, sul confl. del Chenab e dell' Indo, provincia del Multan. Ou-Tcueou, città della China, prov. del Quang-Si, riguardata come la chiave di que-

sta provincia.. Opvocata, isoletta della Sonda, in mezzo alla baja di Bantam , di nn quarto di lega di circonferenza ; ha una vaga città e varie fab-

br.; a 2 l. N. O. da Batavia.
Opzopaa-sulla-Losa b. del Gatinese (Loiret), c. l. di cant., a a l. N. E. da Sully, e 3 l. da Gien . Ovznyen-Le-Mancué , b. sulla Loira (Loir-

e-Cher), c. l. di cant. e circond. di Blois, da eni è dist. 10 l. N. E. e 3 l. pa Beaugency O. Loiret. Ovana, b. degli Stati-Sardi, ad 8 I. N. O.

da Genova, c. I. di mandamento e prov. di Acqui.
Overgrass, pie. città del principato di Ol-demburgo, da cui è dist. 8 l. N.

Over-Flacke, isola d'Olanda (r. de' Pacsi-Bassi), fra le foci della Mosa; fi l. di lunghezza, 3 di larghezza. Sommerdick, capo-

Övra-Yaser (I'), una delle prov. d'Olan-n, al di là dell'Yssel e del Zayderzee (r. da, al di sa dell'assistatione di Drenta, di Paesi Bassi), divisa in paese di Drenta, di Twente e di Sallent; ba ri cinà, 80 villaggi, 270 l. quadrate, e 170,500 abitanti. Vi si raccoglie avena, granturco, canapa; col-zà, frumento, lino, orzo e palate; burro eccell, e buoni formaggi. Deventer, espitale. Ovieno, ant. e consid. città di Spagna, cap. delle Asturie d' Oviedo ; università. Pop. 7,000 abîtanti ; su' firmi Ova e Deva. Concilio nel 190. Fabbr, di cappelli ; a 1; N. O. da Leo-

ne, ed 80 N. O. da Madrid. Long. occ. 8. 15. lat. 43. 9.

Ovictio, comone degli Stati-Sardi, e. R. di andamento, prov. di Alessandria. Ovo, isoletta dell'Arcipelago, sulla costa,

Owenaz, paese d'Atrica, sulla costa me-rid. della Ghinea. Aria susahibre e terreno arido e magro. Prod. banani , noci di cocco La città dello stesso nome è dist. 75 l. all'E. da Juida.

Owavana, una delle isole Sandwich, nel gr. Oceano, riconosciuta nel 1778 dal capita-no Cook, il quale vi fu ucciso li 14 febbrajo 1779; 36 L di lungh, e quasi altrettanto di largh.; foreste sempre verdeggianti , e montagne sempre coperte di neve; abb. di maali, patate, banani, noci di cocce, albero da pane , canne di zucchero e sale. Long. occ.

(punita N. O.) , 158. 19. lat. 20. 17 Owarza, città di Pollonia, sul li. Noren,

a 3 L N. O. da Kiovia.

Oxfoat, città gr. e bella d'Ing., cap. della contea dello stesso nome, con vescovo suffraganco di Cantorbery , ed una famesa università fondata da Alfredo il Grande nel 886, versita fondata da Alireació il Grante nel cool, che si compone di 17 collegi; bella tipogra-lia. Osservaltiti sono la biblioteca, il musoo e l'esservatorio; l'orto botanico e l'infermeria; sul confl. dell'Yse e della Schetweldt; a 6 l. O. da Buckingham , e 16 N. O. da Loudra. Pop. 14,000 abit. Long. occ. 3, 35, 45, lat. 51, 45, 40,—La contea ha circa 34 l di circonferenza, e contiene 95,000 abit. Aria buo-na, e territorio fertile in grano, frutti e pa-scoli; formaggi eccellenti; irrigato dal Tamidallo Schetwelt, dal Windruds e dall' Envold.-Porto del Maryland, sulla baja di Che-sapeak, a 15 l. S. E. da Baltimore,-Pie. città della Carolina del N., a 12 l. da Hillabo-

Unten, antichi popoli della Sogdiana. Vedi Augaz. Oxoca , prov. della Ruova-Spagna. Superfi-

cie 4,747 I. quadrate. Pop. 534,800 abit. Abb. di gelsi , bachi da seta , zucchero , cotone , grano, caccans, cassia e cocciniglia; ricche in niere d'oro, d'argento e di piombo; ne fi mi si trova della rena d'oro. Oxaca; cap. d' argento e di piombo ; ne' fiu-Oxu, gr. prov. del Giappone nell' isola di Ni'an.

Ovaroc, porto nella Gujana, a 6 l. dalla imbaccatura del fi. di questo nome, all' E. di Cajenna. Ore , pic. città dell' Artena (Passo-di-Ca-

lais ) , a 2 l. da Calais , ed 1 l. da Grave-lines 4. Nord. OTER (St.), b. (Sama-c-Loira), 4; 1,435 abit., a 5 l. da Mácon.

OTOLAVA, is. del gr. Oceano, nell' Arcipelago de Navigatori, fra le isole di Pola e di Mauna. Essa è fert, e pop, e forma un anti-teatro coperto d'alberi, Long, occ. 175, 41.

lat. S. 14. 2. Oyonaz, villaggio (Ain), c. l. di cant. e circond. di Nomun , da cui è dist. 3 l. N. Oyssex, b. di Normandia (Senna-Int.), a 3 l. S. da Romio .

Ozurac , b. della Santogna (Charente-Inf.), 4 leghe S. da Pons, e a l. da Jouza:

Ven., apporteneva allo Stato di Venezia; al S. E. del Vicentino ; territ, fert, di grano , vino, seta, ed abb. di pascoli ove si alleva del ame , specialmente booni cavalli,

pensange, a accuamente buint cavalit.

Paoson 9 pic. cità di Sp., nella Galizia,

sull'Ulla, a 4 l. S. da Compostella.

Paostow, b. maritt, d'Ing., nella contea

d' Cornwalles, sul Carnail, con been porto,

il di cui ingresso però rendesi difficile per gli e ogli che vi sono. Patria d'Unfredo Pridaux. Long. 12. 5a. lat. 50. 13.

Long. 12. 52. Iat. 50. 15.
PADUCH (i), popoli dell'Amer. sett. nella
Luisiana, che pretendono discendere dai Galli, ed abitano il paese all'O. del Mississipi.
Para (S.), villaggio di Normandia (Senna-Inf. ). Cartiera; ad 1 1 da Barentin Pastana, comune degli Stati-Sardi, c. l. di

andamento , prov. di Saluzzo.

Parsi-Bassi (i), contrada d' Europa composta di 17 prov., e che forma oggi il muovo regno de Pacsi-Bassi. (Vedi quest'articolo ). Esc sono i i ducati di Brabante, di Limburgo, di Lucemburgo e di Gheldria, il marchego, in Internación de la Cinadra Antessato d'Auvonia, Olanda, Namur, Zelanda e Zatphen; le signorie di Fraia, Malines, Utrecht, Over-Yasel e Groninga. L'arcivescovato di Cambrai ed il vescovato di Liegi vi eran pure incorporati ; otto di queste provincie essendosi sottratte alla diminazione Spagnuola nel 16.º secolo, avevan formata una repubbli-ca confederata preseduta da uno Statulder ereditario, e nota sotto il nome di Provincie-Unie. Vedi OLINDA: le altre venivan chiamate Paesi Cattolici. La parte austrisca era di 469 miglia quadrate, ed aveva 3,000,000 d'abit. nel 1783; furon poi rionite alla Francia fi-no al 1814. Si chiamano Paesi-Bassi, perchè

son situate verso il mare. Parat-Bassi ( regno de' ) , nuovo regno formato nel 1814 da Paesi-Bassi, dall' Olanda dal principato di Liegi , e dal grandocato di Lucemburgo, e dato in sovranità al principe d'Orange-Nassau, che ha press il titolo di re de Pacsi-Bassi; conf. N. col mar di Germ. e col regno d' Annover , all' O, colla Manica , al S. col regno di Francia , ed all' E. col grandocato del Basso-Reno. La sua lunghezza dal N. al S. é di circa 100 l., c la largh, dall' E. all O. di 50 l. Pop. 5,560,000 ahit. Tutto sembra presagire a questo regno un sublime gra-do di prosperità. Suolo fertile e industria attiva e periezionata nel Belgio ; commercio attivo sulle coste e soprattutto in Olanda; abitanti associatti alie navigazioni più ardite, ed alla pesca delle balene , delle aringhe e degli agombri. Fra' suoi porti distinguonsi Amster-dam ed Anversa. Una contituzione liberale vi protegge una intiera libertà. I Belgi son buoni soldati, e gli Olandesi marinari eccellenti. I primi son allegri e generosi, i secondi taciturni ed avari. Vi si parlano tre lingue : olandese , fiammingo e francese. Amsterdam e Brusselles ne sono le due capitali. L'adunanza degli Stati-Generali si tiene un anno all' Aja, ed un anno a Brusselles, Il Reno, la Mosa e la Schelda ne sono i fiumi principali. Le monete d'oro del Belgio sono la sovrana, che va-le 17 franchi e 45 centesimi; la sovrana dop-pia, che vale 35 fr. 60 c.; ed il leon d'oro,

26 fr. 13 c. Quelle d'argento sono la coro-na, che vale 5 fr. 60 c.; la mezza-corona, 2 fr. 80 c.; il leon d'argento, 6 fr. 25 c.; il florino, t fr. 77 c.; il mezzo fiorino, 88 c.; lo scellino, 52 c., e la piacchetta, 24 c. Vedi OLABRIA e PAZSI-BASSI (1).

PAPPENBOPEN. Vedi PPAPPENHOVEN. Pagana, città e porto della Morca, fiu il capo Matapan e quello di S.Angelo, Long. 2n. 22, lat. 36, 48.

Paganton; pic. terra in Tose., nella prov. Inferiore Sanese, vicino a Campagnatico; aria

insalubre. Pagina, b. (Alta-Vienna), a 7 l. S. E.

da Limoges , presso Chakus . PAGRAM, gr. ed ant. città del r. d' Ava (im-

pero Birmanno), famosa pe' sani templi e per le sue vaste rovine. Com. di terroglie inverniciate; bazar abb. d' ogni sorta di derrate; territorio sterile ; sulla sinistra dell' Irrauaddy ; a 30 l. S. E. dalle rovine di Ava. Pacita, pic. firme d'It. che ha la sorgenie

nel Sanese, e va a gettana nel Tevere Pagmagnut, fi. dell'Epiro, che ha la sor-gente nelle montague della Clamera, e va a PAGNY-SULLA-MOSA, b. della Lorena (Moss),

2 l. O. da Toul , e 2 l. da Void . Paco, Paganorum Insula, isola della Dalmazia veneta , al S. E. di quella di Cherso , di circa 13 l. di circuito con un cast. che la difende. Sebbene il suo clima è molto freddo, ed il territorio sterile, è però assai popola-ta, ed ha delle ricche saline; ad i l. dalla

nsta della Croazia, Long. 13. 8. -- 13. 80, ht. 44. 45.-45. 1. PAGODA, pie. città delle Indie, nell'inad-dietro stato dei Maratti, a 25 L N. da Gou-PARAN. Vedi PAR.

Panies , pic. città (Arriege). Buoni vini-; a 2 L O. da Pamiers , c 2 L dal Mex-d Azil 3.

PARLE, h. della Santogna (Charente Inf.), ircond. di S. Giovanni-d' Angely, ad 1 L da Audnay .

PAIRMEUF, pic. città di Brettagna (Loira-Inf.), •; 3,661 abit.; c. l. di sotto-pref., trib. di pr. ist., borsa di com. e com. marett. Quivi le navi che non possono rimontare la Loira fino a Nantes scaricavano le loro merci, per esser colà portate da bestiami più leggieri. Cantiere da costruzione. Al principio del 18.º secolo non era che un casolare di pescatori. A 10 l. O. da Nantes, c 90 O. S. O. da Parigi. Latitudine N. 45. 17. 15. longitudine

21. 46. 0. PAINFOL, b. delle Coste-del-Nord, @ : 1.620 abit.; trib. di com. Com. di grano, lino, canapa, mèle e butirro; fucine ed armamento per la pesca de baccalari. Ficra di 3 giorni , 30 sett., c. l. di cant. e circondario di St.

Brienx, da cui é dist. 9 leghe N. O. Painswick , h. d'Ing. , coutea di Glocester .

da cui e dist. 2 L S. E.

Para (St.) Vedi Poix (St.)

Pararen, b. del Poitou (Vandea) # 6 L N.

dalle Sables-d' Otonne, e 2 L da Chalans (2).

Passerv, città manifatturiera di Scozia, nella contea di Reinfrew; 13,000 abitanti. Case ben fabbricate e bancz; fabbr. di seterie, veli , mosoline ed altri tesuti di crione, saponi e concie. A 3 l. S. O. da Reinfrew, 34 S. O. da Glascow, e 31 O. S. O. da Edinijore, go. Le crorine della sua famosa abbazia; somo rusareckoroli per un ceo suprendente Un colpo dato nella porta produce lo strepato del tuono. Long. occ. 3, 48, 14, 55, 18.

Parra, pie, città dell' Amer. merid., nel Perri; a 135 l. S. 1/4 E. da Quito, con un porto ecrellente. Longitudine occ. 85. latitudine

PAL (St.), b. det Forese, a 6 l. S. da Monthrison j e 2 l. da Craponte 🔾.

Palaeschenny, città dell'Indostan, sulla costa del Malabar, a 30 l. S. E. da Calicut, Palacos, città di Spagna, nell'Andalusia, ad 8 l. S. da Siviglia.

PALJA, castella popolato, in Toscana, con potestà, nel Pisano, vicino a Monte-Foscoli, sopra una collina, aria salubre. Nel 1495 fu credute al Florentini, dono eserce dito da ca-

cedub ai Fiorentini, dopo essere stato da casi preso e preduto più volte. Paratu ( le ), città capitale dell'isola di Bellele, in Brettagon ( Marshina ), ad 11 L S. da Lorient. Belle-Jude ( p. Gl'Inglesi la presero nel 1971, e la restituiumo nel 1973. Paratu ( Saint ), città della Bearnia ( Busi-

Pirenei) ad Bidouse, © 3 1, ory abitant; trib. di pr. ist del circond. di Mankon, c. L. di cast. e circond. di Mankon, c. L. di cast. e circond. di Mankon, da cui è dist, § 1. N. O. Long. occ. 5, 22, lat. § 3, 21.—Villaggio della Santogna (Clarente-lon.), ad z. N. O. d. Royan © Gr., pesca di sardine, Pantassay, b. delli Boladi-Francia (Sen-Pantassay, b. delli Boladi-Francia (Sen-

PALASSECT , b. dell' Isola-di-Francia ( Soma-ed-Oisa ), oğ 1, 1656 abit; c. l. di cait. e circoid. di Versailles , da cui è dist. a l. Cait. e circoid. di Versailles , da cui è dist. a l. P. Lavora, picc., na forte città di Spages. P. Lavora, picc., na forte città di Spages. Donne effichella, ed un mobi di Son pecil di Implezza ; a 5 l. S. E. da Girona , e 19 N. E. da Barcellona Longo 6 §4, 55 lat. [1, 51, 10].

Patasea, città dell'Ungheria, nel cir. di Nwigrad, sull'Ibola; a 7 l. N. E. da Novigrad, es fN. E. da Rota grad, e. fS. N. E. da Budia.—Forteza modertia dell'Ungheria, nel bantato di Tomeswar, aul Dambio.—Forte della Servia, a 15 l. N. da Nissa.

PALARZA, b. del r. Lomb-Veneto, sulla riva oce del Lago-Maggiore, dirimpetto alle isole Borromec, in una situazione anunirabde. PALAPOLI, città della Natolia, nella Caramania, sulla costa, al N. dell' isola di Cipro,

vicino all' imboccatura d' un fiumicello. Long. 30. 45. lat. 35. 50. Parara, città del Veneziano (r. Lomb.Ven.), sulla sponda diritta d' un ramo del Po, pres-

sulla sponda diritta d'un ramo del Po, presso alla sua foce nel golfo Adriatico, ed in un suolo umido.

Pat. vincen, Padmininta, in talcoro Pratz, provincia consid. di Germania, divisi in su-prive ed inferiore. Il Palatinato superiore di inferiore. Il Palatinato superiore cisa Palatinato di Baviera, fia Baviera, la Bariera. Inducesa, cap.; pop. 2000 abid. Bariera. Inducesa, cap.; pop. 2000 abid. Miniero di ferro, facine, vedererie e garanti formatione del particolo del ferro del provincia para la distributa del processi piñor, di pana il distributa del ferro del processi piñor, del stato divio nel 181, f. e 1815 facilità pracchi principi teleschii. Fig. gli attri granu-

deca di Baden postede la pirici sintar sullarica ditta del Reno, ed II re di Basiren ha la Sovrantia di una grande estentione di quella della riva sinistra dello steno finume. Do-200,000 alti. Prod. grani, vini eccellenti, labacco, razibriaro, lino e legias; innirere di rame e pionibo carre di grantiu e di marno ; falbr. di landicio, setrie, tessui di cotose è calza. Il Reno ed il Necker ne rendono la situazione vantaggiosa.

Parazzono, J. Padatum, pic. città di Sirlia, microdetza di Sircona, distretto di Noto, pop. 8,3-20 obitanti.—Borgo del r. Lombeven, nel Brecciano, sull'Oglio, a S. L. Ed Bergano, e S. L.

Palescia, antica città di Spagnia, nel r. di Leone, cilificata da Sancio-il-Grande; pop. 9,500 abil. Fabbr. di coperte e cappelli. In un territorio fertile sul Carrion; a 17 l. S. O. da Burgos, e 46 N. 1/4 O. da Madrid. Long. occ. 6. 42, lat. 42, 6.

Paleo Castro, forte di Cardia, fra l'espo Siderio ed il capo Paleo; a 30 l. E. S. E. da Candia.

da Candia.

Pareo-Cerrao, b. dell' Isola di Cipro, all' O. di Nicasia.

Palaconi, è oggi il nome dell'antica Sparta, della quale vi si vedono parecchi monumenti; all' E. di Misitra.

PALERNO, Panormus, aut., gr., ricea, cel. e bellissima città arciv., e.p. della Stellia , re-sid. del vice-rè , inaddictro isoggiorno della corte di Napoli, c. I. dell'intendenza di Pa-lermo, sulla costa settentrionale dell'isola, in fondo al golfo dello stesso nonce, in una ri-dente ed anena pianura , 🍎 😹 Creclesi fon-data da Penici. La nunerosa popolazione, la ricchezza della più cospicna nobaltà , la maguificenza degli edifizi de spaziose prazze e le lunghe strade ornate di fontanc e di statue , fissano l'attenzione del forestiero, che ovunque si volga incontra oggetti degni della ana curio ità. La più ge. strada è quella di Casenrosta. La pin gr. strada e quena di Cas-sirro, ele traversa tutta la città. Vasto è il palazzo reale, e deliziosi sono i giardini an-nessi. La piazza, sulla quale s' innalza que-sto cilifato, è ornata di mua statua di Filippo IV, con bassi-rilievi sul pichistallo, e cir-condata da quattro statue simboleggianti le quattro virtu cardinali. A destra e a sinistra della piazza spedale dello Spirito-Santo. In un altra bella piazza statua di bronzo dell' imp. Carlo V. Superbo collegio de Gesuiti con bella chiesa amurssa. Nel lingo dove la strada miova o sia *Toledo* divide quella del *Cassa-*ro o sia *Macqueda*, si trova la magnifica chiero o sia Marqueau, si trova la constanta di S. Matteo : ciascun lato di questo quasa di S. statues i cascula nato di questo quin-drivio è ornato da un palazzo, da una fon-tana e da una statua di Carlo V, di Filip-po II, di Filippo III e di Filippo IV. Sta-penda fontana sulla gran piazza presso il pa-azzo della gintizia. Li captedrale, detta dagli abitanti Muthir-Chiera, e, una vecchia fabbrire di stritture ordera, sudemira in IV. fabbrica di struttura gotica , sostempta mell' interno da 80 colonne di granito origitale , e adorna di sepoleri di molti re Normanni . Unica città di Sicilia in cui si conia moneta . Scala-franca ; porto commerciantissimo , fortificato ed uno de più belli del Mediterrapro, Celebre universita, Softerse molto pë terremoti del 1693, del 1726 e del 1823. Vi si tengono le scritture in onze da 3o tari a 20 granz. L'uso delle cambiali sopra Palermo è di 4 giorni dopo l'accettazione se son tratte da Mosina , e di 20 giorni dopo i necettualo-ne se son tratte dall'estero. Non vi son giorni di favore. Popolaz. al 31 dicembre 1821 abit. 160,051 abit.; al 31 dic. 1822,161,735 Esportazione di grani , legumi , tonno , acciu-ghe, manua , sommacco , mandorle dolci ed amare, vim, aceto, acqua-vite, soda, zolio', acta, cantaridi, cora li, sale, ono d'oliva', seme di lino, canapa, fichi ed altri frutti sec-chi. Man. di guanti di seta e di fila di pinne marine. Dintorni interessanti pe naturali-si. Monte-Trapani, antica Erix, e Monte-Pellegrino che servi di ritiro a Santa Rosalia. Patria di Gio. Matteo Giberti , di Gioseppe Galcani e di Autonio di Palermo, Gio. Filippo Ingrassia cittadino palermitano, sib-ben nato us un villaggio dell'isola, ba illustrato questa città colle sue scoperte in anatomic e in medleina; a 44 legbe O. da Messina, 70 S. 1/4 O. da Napoli, c 18. S. da Roma. Longitudine 11. 1. 45. latitudine 38.

Pareson, città cella costa di Cilicia , nella Natolia, sulle rovine di Pompejepol, che prese dipoi il nome di Trajanopoli, perche si crede che Trajano vi sia morto.

Palastina, contrada della Siria, antica Giudea , circoscritta all' O. dal Mediterranco , al N. dalla Siria , all' E. dalle montagne che restano al di là del Giordano, ed al S. dall' A-rabia. Chiamavasi anticamente il paese di Canam, e gli fu data ancora il nome di Terra-Promessa e di Terra-Santa. È irrigata dal Giordano, e nell'inverno ancora da alcuni torrenti e ruscelli. I maomettani hanno ridotto questo paese, un témpo si fertile ed ab-bondante, in uno stato deplorabité, ad ecce-zione de contorni di Gerusalenane. Produce vino , prani , cotone , giuggidicua e frutti. Esvino, prant, cotone, guiggiocus e upita de se comprende il paese di Gaza, Hebrou, Go-rusalemne, Naplusa, Harle, Nazaret, Safet, ed in fine il paese al di la del Giordano, e dividesi attualmente in 3 melkami o appannaggi : Jafa , Luild e Gaza. Il primo appartiche alla sultana madre, e' gli altri due al capi-tan pascia. Gerusalcinne, capitale. Palestrina, un tempo *Preneste*, ant. cit-

ta episc. d' It., nella Campagna di Rome (Stato Ecclesiastico), sul pendio d'un monte. Rovine d'un tempso della Fortuna, ove sono de musaici ben conservati; ad 8 l. E. da Ro-

De Moustan Per CHESTVAH; 30 0 1. E. da Ro-nos Long, 10. 3½, fat. 41, 5 febagna (Loira-laf), 900 sbit. Patria d'Alcolardo; a 4 l. S. E. da Nantes, e 2 l. da Chison 3. Pallacara, città dell' Rodostan; sulla costa di Coronandel, nel Caraste, a 98 l. S. O. da Masulipatnam. Fam. per le sue mossoline. Long. 78. 8, lat. 13. 53.

Palissan, città cap. del regno dello stes-so nome, sulla costa orient. dell' is. di Suma-

tra. Long. 122, 45, lat. S. 5, 3, 8.

Paringes, villaggio di Borgogna (Saona-c-Loira), c. I. di caut. e circoatl. di Charol-

les , da cui è dist. 3 L. N. E. , e 2 l. da Per-Palso-Parisio , città diruta , verso l'imboc-catura dello stretto de Dardanelli, nel mar di

Marmara, a 7 l. N. O. da Cara-Boa.
Patinsa (la), pic. città del Borbonese (Altier ) sal Besbre , 3 x ; 2,047 abit. r. L di sotto-pref.; il suo trib di pr. ist. è a Cosset. Com. di grano, refe campa e tele; fiere e mercati; filatoj di cotone; a 6 l. S. O. da Roanne, e 12 da Moolina Long, r. 16. fat. 46. 15.
Patragott, b. del granducato di Luccondur-go, a 5 L N. O. da Nonfehateau. Fiere di 1

g. , 14 apr. , 17 lug. , 9 agosto, 15 scit. e 15

PALKEATI, gr. lago del prese degli Elenti, di 37 l. di lungh. e 24 di lurgh.

PALLANT, Città del granducato del Basso-Re-PALLABEA. Vedi PARABEA.

Patravicino, picciolissimo Stato dipenden-te dal ducato di Parma, fra I Parmigiano ed il Piacentino. Buseto, cap.
Pallano, Pallanium, pic. città della Compagna di Roma (Stati-Ecchainstico), a re

Pate, b. della Maina (Majenas); 4 3 1.

da Prezien-Pail . PARLUAU. Vedi PALUAU.

Parma, città cap. dell' is. di Majorea, l'estremità d'una buona rada, a 25 l. O. 1/4 S. da Maone, Longitudine o. 20. 15. latitudi he 3g. 23. 3o.

Parma, b. dell' Andalusia, sol Xenil; alsh. PALMA (is. di), is. d'Afr., una delle Ca-marie; 30,000 abit.; di circa 20 L di circonf.

fert. ed abb. di pascoli, zucchero, bestiami, ed eccell, vini; a 12 L dall' is di Ferro, Long. occ. 20. 18. lat. 28. 38. Vi è un vulcano, la di cui prima eruzione, nel 1652, fa accompagnata da un terremoto.

gnata da un terremoto.

Palma, pie, città di Sicilia, intenderza e
distretto di Girgenti; pop. 8,418 abit. Traffico consid. di mandorle e zolto.

PALSIA-NUOVA, Palma, città del r. Loinb-Ven., hel Friuli veneto, moderna fortezza, già frontiera dello Stato-Veneto. Canale scavato in vicinareza della città, il quale uesta-vorisce assai il com. 3 a 4 l. S. E. da Udine, e 22 N. E. da Venezia. Long. 11. 4. látitudine 46. 2.

PALMARIA O PALMARUOZA, isoletta del Mediterranco; a 2 l. O. da Ponza. Long. 8. 40. lat. 42. 48. PALMARINO, pic. città sulla costa O. d' Afr.,

al N. dell'ingresso del fi. Gambia PALMAS, una delle Filippine, all' E. di Min-

danso. Lat. N. 5. 35. long. 125. 4o. E.
Patme, b. della Linguadoca (Ande), a
2 l. N. O. da Leucate, ed 1 l. da Sigean . Palme (capo delle), uno de punti prin-cipali della Casta d'Oro, in Afr. Lat. N. 4. 27. long. S. 24. O.

PALMELA, pic città del Portogallo, nell' Estramadura, con un cast. sulla rupe; a 2 I. N. da Setuliad.

PALMERIA , isola del Mediterraneo , al S. O. di Monte-Circeo , presso Terracina. Long. 11. 4. lat. 41. 2.

PAIMERTON, isola del gr. Occano a all' O, delle siole della Società a scarseggia d'acqua potabile; però il latte delle moci di cocco è ia bevanda ordinaria degli abit. Long. occ. 165, 38, lat S. 18, 6,

Parm, città e ducato del r. di Napoli, nella Calubria ult., prossima al merc. Parmua o Tanton, città nel deserto di

Permiss of the property of the

Pato, pic. città d'IL, nel patrimonio di S. Pietro, sulla costa ; a 4 l. S. O. dalla città e dal lago di Bracciano.

PALOMERA, d. dello Stato romanu, a 3 l. N. O. da Tivoli. PALOMERA, città dell' is. di Majorca, sulla costa occid., con buon porto; a p. l. N.

O. da: Palma.

Paros , pic. città di Sp., ne'll' A ndalusta, con un perto mediocre, dal quale Cristoloro Colombo foce veda per andare a socupiera il Nuovo-Mondo nel 15ga. All'imboccatura side Rio-Timbi; a 27 l. S. O. da Sirrigila Lat. N. 3p. ra. dolg. occ., op. 73. o.—Capo sulla costa di Murcia, Lat. N. 33. 3p. 15. hog. 3. 1, 15. O. Pazorra, città dell' Ungheria, a 4 l. N. O. da Alla-Riou.

PAULUI, b. del Berry (Indre), sull'Indre, a 9 l. O. da Chatenroux, e 2 L da Chatellon Chaillon — Altro, nel Poilou (Vandea), 9 3 465 abit.; c. L. di caut. e circond. drit Sabiest-Olome, da cui ci diat. to legle N. 1/4 E.
Patro (la ), b. del Contado-Venesino (Val-

chiusa), 3 × ; 1,588 abit.; a 4 l. e mezao N. O. da Orange.

Patros-Morras (le), Pedi Ator.

Patros-Porras (k), paladi (l' falia nalla Campora di Bona, che a ciundoso di
la Campora di Bona, che a ciundoso di
la Campora di Bona, che a ciundoso di
la campora di produco della disconsida di produce
parina. Eserzio con enternio che mort, viaciunde, ci servendo di laciam silio sodo che
le lora soupe, producon nelli sipiace estiva su'aria pesthemiale, per l'esiluzione di
va con la ciundo di di sicingeri, Roccula inricare in unere questi di posti di soppe, godante cundi artificiali, a fini di reodori saferili di fullit, se vi si potese resistere si
tempo de nargoria l'aveci di agricoltura.

Pra i tunfi che si posseo ad una talc'antarpora, quegli che vi rimati i parte indi si uniglia, recudori fatto culificare delle
cee, e formata una magnificat strala posible, detta la lione Pic., che serve di pasible, detta la lione Pic., che serve di pasible, detta la lione Pic., che serve di paal unate principele, che è l' installabilità del-

l' aria , estendo questa sempre micidiale.

Patus , città d' Asia , nel gnv. d' Erzerum ,
presso l' Eufrate.

Panne, Vedi Zullacusu. Panne, bella pianura d' Asia, irrigata de

un gr. fi. , auf r. di Cashqur.
Praussa, grariose città (della Linguadora (Arringo.), 40, 6,175 abit, c. l. d' una soto topreti. e tiri. di pri: si E stata saccleggia- thi più valta. Com, di seja, merno-panno, tele timi più mi più no di consideratori, di grut, 16 febb, 12 morro, 6 mag., 15 pugno, 6 adr., 2 dbt., 3 dbt. e 28 dec. Sittata in una fert. piùsuwa, sull'Arringer a (1. N. da Foix, 10 da Tokus, c. e lè S. d. Tokus, c. e lè S. d. t. de Parija. Long.

occ. a. 43, 39, lat. 43, 6, 44.

di mandamento, prov. di Mondovi,
Passeacosse, pic. città della Linguadoca
(Tarn), e. l. di cant, e circond d'Alby •,
da cui è dist. 5 l. N. E.

Plastrona, citat consid. di Sp., cp., delle Newarra Spagnosia, com una Frissiana citadella, che diccai edificata da Punpoc. Pig. 11,000 alla Strate ampre. Fire a munt frequentationa. Platte mosetore mente di bela betotepe. In una fert pinsura, paid Rega, e 97 N. E. da Madrial Long, coc. 6, 13, 0a. H. da 4, 95. 57—Cita dell' Auer. merid, nel moro r. di Granala; minure d'oro. A 60. 1. N. E. da Santi-Fe-Gogala.

Panesco, h. del Poitou (Due-Sevre), a 3 l. S. E. da S. Maixent, ed 1 l. da La Motte-S-Heraye 1. Panesco di mare che conduce al Panesco, braccio di mare che conduce al

Pan o Panas, cità della penis di Malaca, cap. d'un pic. r. dello stesso none, che somministra pepe di elefanti. Long. 100. 50.

Int. §. 35. 1. Passata, ricco e bella città dell' Amer. merità, in Terre-Perma; magnifici cittiti publica dell'apparatore propositi dell'apparatore

Parara, una delle isole di Lipari al N. della Sicilia; cratere d'un vulcano estinto; 300 abit.; prod. vino, zibibbo, grano ec. Pararo, fi. d'It., che esce dagli Appeniani, e va a gettara nel Po, a 4 leghe da Fer-

Panasticana, città d'un pic regno dello stesso nome, nell'is. di Giava, a in L da Balambuang. Com. di schiavi e pepe.

Pasar, villaggio del Bosergue (Aveyron ) 3 l. N. O. da Bhodez, e7 l. da Milhau ♠. Pasar, pr. isola d'Asia, di circa 100 l. di circomf. Essa è la più pop. e la più fert. delle Filippine, ed appartene agli Spagmoli. Prod. molto riso. Hollo, cap. Long. (punta S. ) 120. lat. 10. 30.

PAN Parcatina n Pancata, Pancaletrium, pic. città del Pinnonte (Stati-Sartii), vicino al confluente del Pelica nel Po, a 5 l. S. da Torino; c. l. di un mandancuto, e prov. di

Porrolo.

Panines, prov. dell'Amer. merid., nel nuovo r. di Granata , al S. della prov. d'Antioquia; Tocaima, cap.; paese caldo, abb. di cacraos, talsacro, canne di zucchero e gran-terco. Foreste di cedri, guajaco e d'una specie di pino che serve di purgativo e d' casetico; miniere di ottimo rime,

Panczova, città graziosa e ben pop. d'Un-gheria, nel Paimuto di Temeswar, distante a L dal Danubio.

PANDATARIA. Vedi PALMERIA.

Pasnorasa, villaggio in Tosc., nel Pisano, sulle colline livornosi, sulla porte della Maremus Volterraus.

PANERMA, borgo sletla Natolia, sul golfe erientale della penisola di Cizica, nel nar ili Marmara; 40,000 abit. A 35 kgbe S. O. da Costantinopoli.

Pasce, villaggio della Lorena, c. l. di cantone e rircond, di d. etz a. da cui è distante

3 legbe S. E. PARGE-As. Vedi Passas.

Pangesant, isola contigua all' isola Buton, al S. E. di Celebe.

Passo, città d'Africa, nel Congu, del paese dello stesso nome , dist. 3ti 1. dalla

PARRAPEL, picrola città dell'Industau, di

qua del Gange, nel Malabar.

Pastana, antica fattoria olandese della custa del Malabar, distante 7 leghe da Crassia del Malabar.

PANIGACLIA, pic. biogo in Toscana, nel Pinrentino, vicino a Cerreto.

Paness (1), uno dei popoli della Luisia-na, al S. O. degl' Illeursi. PANLANG, città un trupo molto grande e rag-

nardev le dell'impero l'immanno, prov. di Rangun, da cui è dist. 6 l. O., territ. fer-tilissumo e com. cunsiderabile. Panna, città d'll' Indostan, prov. d' Alla-

habad ; ricche miniere di dian PANNECE, b. della Brettagna (Loira-Inf.)

a 3 i. N. da Ancenis, 🗨.

Passissirass, b. del Forese (Loira); comefabbr. consid. di tele ordinarie e da tovas gliej a 2 l. N. E. da Feura 🖣 i c 7 l. N. O.

da Lione.

PARRIPAT, città dell' Indostan, prov. del Delhy, da cui è dist. 17 l. N. O.

PARORMO, porto dell' Epiro, a 20 l. S. E. da Canina. Long. 17. 50. lat. 40. 18.
Partalagia. Vedi Partelagia.

Partis, villaggio dell'is.-di-Francia (Sen-na), c. l. di cant.; ad 1 l. S. E. da S. Dio-nigi, ed 1 l. N. E. da Parigi.

Panons, b. della Macedonia, ad 8 L S. da Salonicco. PARTORE o S. Luigi, città degli Stati-Unifi d'Amer., nella Imisiana, sulla riva occ. del Mississipi, a 48 l. N. O. da New-Madrid. Long. occ. 93. 15. lat. 38. 15.

PANUEKA, villaggio d'Asia, nel Butan, re-sid. invernale del governature del paese ; luos VOSCIEN : Tom. II.

go il più temperato di questa contrada fred-da e montoo-a; sul fi di Maa-Tchien, a 7 I. N. da Tassiaudon:

145

Pastro, città e prov. dell' America sett. nella Nuova-Spagna, al N. del Messico. Mi-nicre d'oro e saline. Longitudine occ. 100, 50-

latitudine 23. 20. Pasca, piccola città delle Indie, nel Ma-

labar, cap. d'un piccolo paese sotto la pro-tezione del re di Calicut. Pao-Aiss , città della China , provincia di

Hu-Quang, Long. 129. lat. 27. 4 Panta, Paula, grazi sa città del regno di Napoli, nella Calabria, vicino al mare; pa-

tria di S. Francesco di Paola. Essa è ben fabbricata, ed il suo territorio è fertile ed ameno, Paoro (S.), b. del Limosino (Alta-Vienma), a 4 legbe S. O. da Limoges, c a l. da

Parr - Buffiere .- Altro , nella Linguadoca (Garti), a 4 l. N. E. da Uzés, e 2 l. da Bagnoli 3 .-- Altro, in Provenza (Varo) a 2 l. O. da Nizza , e mezza lega da Vence

O. Altro , nel Delfinato (Basse-Alpi ) , c. l.

di cant. e circond. di Barcellonetta , da cui è dist. 5 l. N. E.—Altro, in Alvernia (Cantal), a 3 l. O. da Aurèllac .

Panto (S.), città dell'America merid., nel Brasile. Paese circondato de una gu. foresta e da montagne inaccessibili. Produce po-co cotone; municre di ferro; com. interno di farine e salumi per Rio-Janeiro; la città è stata edilicata nel 1770; a 16 L O dall' Ocea-no . Long. occ. 49. lat. S. 23. 15.—Baja sul-la costa N. O. del finme S. Lorenzo.—Isola , all' ingresso del golfo S. Lorenzo. Lat. N. 47-12. long. ocr. 62. 22.—Isola nella baja di Pa-nama.—Isoletta dell'Ocrano Indiano, a 12 l. nama.—Isoteta dell'Ocano Indiano, a 12 L S. E. da qwella d'Amaterdam. Latit. 5. 37. lungit. 73.—Baja sulla costa C. di Terra-Nuo-va. Lat. N. 49. 49. long. occ. 60. 14.—Capo ed isola del Mediterraneo, sulla costa di Spagua al S. d' Alicante. Lat. N. 38, 15, long. occ. 2. 14.

Pao-Nisa, città della China, provincia di Su-Chisa, solla riva orientale del fiume Kialing. Long. 123. 40. lat. 31. 32.

Paoun, una delle più piccole isole dell'arcipelago dello Spirito-Santo, fra Ambrin ed

Api.
Pao Fino Pou , città della China , prov. di Pe-Tcheli ; residenza del vicere di questa prov. Territ. fertile.

Pan-Yno , lago della China , prov. di Ki-ang-Nang , lungo il canale imperiale. Pesca consid, PAPA, borgo dell'Ungheria-Inf., nella con-

tea di Vesprin, sopra un monte, presso al fiume Marchaltz; a 10 L S. da Raab. Long. 13. 45. lat. 47. 20.

Papeasao, villaggio in Toscana, nel Fio-rentino, nel contado di Prato. PAPANTLA, prov. della Nuova-Spagna, di

15 l. di lungh., lungo la costa. Prod. canne di zucchero, granturco, vainiglia, pepe, canapa , tabacco , cera e resina.

Papaneuno:, borgo del granducato del Basro-Reno, presso l'Ems, col quale comunica mediante un canale; pop. 2,500 abit; com-consid. di torba; 17 cantieri di costruzione. Papenburgo ha più di 160 bastimenti, oltre

100 altri pol trasporto della torba PAPOR , punta merid. della baja d' Arcachon , all' O. de Berdeaux ( Gironda ).

PAPOUL (S.), catta della Linguadoca (Ande), sul Lembe; com. di grano, miglio, fieno, olio e vino, e falbr. di panni; a a

leghe E. da Castelnaudury . Long. o. 18. latituduse 43. 20.

Pareznein, piccola città del regno di Ba-

viera, fra Oetungen e Neuburgo, vieino al fiume Atmihli, a 7 l. N. O. da Neuburgo, c 13 S. da Nouamberga. La contea di questo nome ha 7 leghe di lunghezza e circa 4 di larghezza. Papusi ( Terra dei ). Vedi Ginnaa ( Nuova ).

Para, gran governo del Brasile, compren de la Gojana portoghese, paese insulubre; i suoi abitanti che ascendono a 50,000 compongonsi per la maggior parte d'Indiani, e si occupano della pesca e del taglio del legno del Brasile; produce canne di zuechero, cotone, eaffé, caccaos, vainiglia, garofani, salsapariglia e legno suddetto. - La cap. dello stesso nome, detta ancora Belem, è situata all'imborcatura del Para nel li, della Amazzoni , strade diritte, belle case, e chiese manifiche; com di vainiglia, catlé e zucchero. Latitudiue 1. 28. S. longitudine occidentale 51.

Panacett, isole d'Asia nell'An-nan merid. che formano una lunga eatena, che si esten-de dalla lat. N. 10. 45. a 16. 3c. long. occ. 107. E., dirimpetto alla costa orient. della Cochinchina, ed alla distanza di circa 20 L Esse son coperte di scogli, e circondate da hassi fondi, e vengono frequentale dai pescatori, e da quelli che fanno il com. dei nidi

ri, e da quelli che fanno il com. dei nidi della salogana tanto apprezzati dai Chinesi. Pasactru (il), antica abbazia (Auhe); fondata da Abrilardo, e della quale Elosia fu abadessa; sul fiumicello Ardussor; a 2 l. S. E. da Acgent-sulla-Seuna O.

Paraer, borgo del Berry (Cher), 2 13 L. N. E. da Bourges, e 2 leghe da Henrichemont Q.

Paragoa, gr. isola, una delle Filippine, triustaria di Borneo, di circa 25 l. di lungh.

Long. (punta N.) 117. 30. lat. 11. 30. PARAGUAI (il), gr. paese dell' America merid. che apparteneva alla Spagna; comprende i gov. di Tneuman , Monte-Video , Bucnos-Ayres e Paraguai, e conf. al S. col lin-me Plata, all'O. colle Ande, all'E. coll'O-ccano Atlantico, ed al N. col Brasile. Finni principali : il Paraguai , la Parana , la Plata e l'Uraguai ; produce grani , legumi , patate , frutti, eanne di zucchero, colone, tabacco ed erba del Paraguai ; bestiame, salvaggiume, volatili. L'Assurgione, capitale. Sal princi-pio del se olo decimosettimo i gesuiti Spagnio-li vi fondarono delle missioni, che componevano altrettante colonie, governate da due membri della loro società. E-si ottennero dal re di Spagna che i loro stabilimenti tissero indipendenti dai governatori spagnnoli, e che fosse proihito agli Europei di entrarvi , acciocthe non comunicassero i loro vizi a questi neofiti. Avevano introdotta tra questi populi ima specie di repubblica attiva e guerriera, e gli avevano istruiti nell'agricoltura, nelle arti e nei mestieri. Questi indiani in numero di

300,000 venivano divisi in 42 parrocchie; resi vivevano in comune del prodotto delle loro fatiche, erano telici, ed i loro costumi e-dificanti. Nel 1767, avendo il re di Spagna espulsi i Gesniti dai suoi stati d'Anser., gli alutarti del Paragnai furono sottomessi ai governatori spagouoli. Il 1807 gl' Inglesi tentarono d'impadronirsi del Paraguai ; ma ferono respirati. Nel 1809 comi cio l'insurrezione degli abitanti di que ta vasta provincia con-tro il governo Spagnnolo. Quelli di Bucosa-Ayres si son costituiti in repubblica, e la città di Monte-Video è stata occupata dai Portoglicu.

Panama, città dell'Amer. merid., nel Bra-sile, all'imboccatura del fiume dello stesso nome , nella prov. di Paraiba ; territ. fert. ; can-ne di zuccia ro e molti alberi di legno del Brasile; 20,000 abil.; a 30 l. N. da Olinda. Longitodine occ. 44. latitudine S. 21. 30. PARAMABINO', città dell' Amer. merid., cap

della Gujana olandese. Rada superba, strad rettilince, fiancheggiate di arasci, palme e di altri alberi sempre fioriti e carichi di frutti : le case sono di legno, e le finestre guarnite di cortine di velo, sul fiume Surinam, a 6 L dalla sua foce, all' O. del forte Amsterdam. Longitudine oce. 57. 44. latitudine 3. 35.

Pasanatta, b. della Nuova-Olanda, dipendente dalla colonia del porto Jakson, a 5 l.

O. da Sydney; circa 1100 case di legno e bel-la chicas. Gli alberi fruttiferi vi prosperano, ma la vite non vi alligna.

PARAMA (la). Vedi PLATA (la). PARAMO, b. (Corsica), c. l. di cant. Bastia O.

PARATURCA-OSTROG, villaggio fortificato sulla costa orient. del Kamtsciatka, con una chiesa di legno, a 2 l. dall'imboccatura del fiume di questo nome, nella baja di Awatschu. Paray-Le-Monial , pirc. città di Borgogna. (Seone-e-Loire), 3 ; 2,828 abit.; sul Bourbin-ce; c. l. di cant e circond. di Charolles, da cui e dist. 2 l.O., e 60 S. E. da Parigi. Long. 1. 47. 24. lat. 46. 27. 12. Il canal di Charoller fa traversa.

Paaré, b. (Sarta) a 2 L. E. da Sablé .: sulla Sarta. Pascein, città del ducato di Mecklenbur-

go , principalo di Custrow , sull' Elden , ad 8 I S. E. da Schwerin. Long. 9. 50. latituduic 53, 28,

Parchwitz, b. della Sicsia, principato di Ligintz, da cui è dist. 5 l. N. E. Paroaitman, b. (Gers), a 4 l. N. O. da Auch, e 3 l. da Condon 3.

Panno, magnifica villa del re di Spagna, a N. da Madrid; parco vastissimo.
 Passoux (S.), 4 borghi: uno nell' Alvernia.

(Puy-de-Dome), ad 11 l. S. O. da Clermont, ad 1 l. da Tauves Q. - Altro (Dio-Sevre) , a 2 l. S. O. da Parthenay. - Altro , Marca a 2 i. 5. U. da Parthenay. — Altro , Marca (Creuse), a 2 i. S. O, da Evans, e 2 i. da Chambon . — Altro ( Doidogna), c. i. di eant., a 2 i. da Nontron . Panopentri, città del r. di Boemia, sull'El-ba, a 3 i. N. O, da Chrudim.

Panachia, città dell' isola di Paros, sulle rovine dell ant. Pares.

PARSATIN-RE-BORN, b. ( Lande ) . c. L. di

cant. , dist. 4 1. da Liposthey .. Passzo, Parritium, pic., antica e forte eittà vesc. dell' Istria, fabliricata sepia uno scoglio di un terzo di lega circa di circonlerema, che fu già isolata, ed ora è unita alla terra-lerma per neczzo d' on istmo assai angusto. Buon porto. Cattedrale, fablicica dei secoli anteriori all'impero di Ottone I. Sel golfo di Venezia, dalla quale è distante 24 l. E. Long. 11. 26. lat. 45. 49.

Paner , luego di Germ. , nell' inaddi tro ducato di Magdeburgo, rimarcabile pel canale atatori costrutto nel 1743, che la remunicare l'Elba coll' Havel, per mezzo dell' ille e

delle Streum

Page, città forte dell' Albania, dirimpetto a Corfu, con come do porto. Long. 18. 24, initiadine 39. 28. Ceduta dagl'Inglesi a Turchi. Pancorne (S), b. della Linguadora (Hèrault), c. l. di cant. a 2 l. da Pérenas, e 3 l. da Gignac .

Paar, potesteria della Prov. Inf. Sanese in Paria, contrada della Gujana, Amer. me-

rid., traversata dall' Orenoco.—Prov. del Pe-ru, che porta lo stesso nome. Vi si allevano

molte vigogne e lam

Passas (il), b. dell'isola di Lussonia, una delle Filippine, ore si fa tutto il commercio ed ore son tutte le fablaiche di queste isole, Panos, Lutetie Perinorum, cap. del r. iti Prancia, edificata prima di Gindio Cesare, nell'isola di Francia. Vi si ammiratio i suoi edifici anaturni, la sua industria, il suo commercio, ed i suoi stabilimenti pubblici per la conservazione ed i progressi delle scienze e delle arti. Giusta l'enumerazione del 1817, Parigi rarchinde 515,000 abitanti. San Dionigi ne in il primo vescovo. Questa città è atnalmente la residenza ordinaria del re-, della corte, de ministri e delle principali amnistrazioni ; la sede della camera de' pari e di quella de' deputati, della corte ili casazione e della corte de conti, dell'univer ità reale e della banca di Francia; preca (lettera A); e. l. del dipartimento della Senna , che ha 12 leglie di raggio ; arcivescovato ; 12 parroechie, 36 succursuli, 3 templi pe pro-testanti, 22 circonduri o mairier; 2 prefetture, civile e di polizia i direzione generale delle poste, corte reale ove si gindicano gli ap-pelli de tribunali di prima istanza e di conercio de dipartimenti della Jonna, Senna-emerco de diparcianti della Jonia, senna-darna, Senna-ed-Uisa, Marria, Alube ed En-re-e-Loir; trib. di pr. ist. e di com.; insti-tuto reale composto di 4 accadenzie, cioè del-le sienze, della lingua francese, delle lingue antiche e delle belle arti; collegio di Francia, senola normale, scuola politecnica; cinque collegi reali; scuole di lingue or en-, delle belle arti , di mantica , disegno e di farmecia ; conservatorio di unisica ; mu-sco reale , ove son riuniti i quadri de più grah maestri di tutte le scuole, ed un gran ero d'antiche statue ; museo del Lucemburgo; museo di storia naturale, ove pobblicamente s' insegnano tutte le parti di questa scienza, nel giardino del re; museo di morementi francesi ; conservatorio delle arti e nestieri ; biblioteca reale , di Santa Genevis-f-

ra, delle Quattro-Nazioni, dell' Arsenale e della Città; chiese bellissus : la us tropolitara o sia la Madonna , montruento prezioso di gotica architettura , San Sulpicio , Santa Ge-nevista , ossia il Pantron , Sant Eustachio , Santa Ge-Son Rocco , San Gervasio , la capola degl' In-validi ec. Fra palezzi si rimarcano le Tuileries ed il Louvre; il Luc-mburgo destinato alla camera de' pari , il palazzo Borbone ove si adonano i deputati de' dipartimenti; l'ospizio degl' Invalidì , la scuola militare , la zecca , il palazzo Reale ; piazze superbe ornate di coloone triontali : statue e fontane ; 3 archi trionfali; al Carosello, alla porta San Dio-nigi e alla porta San Martino; delizioli pas-seggi: giardini delle Tuilcries, del Luccom urgo, dei campi Elisi; 18 baluardi con Imigi i viali d'albert; spedali d'ogni genere : Hotel-Dien , San Luigi , la Carità e la Salpetrière. Parigi a' abbellisce ogni giorno più. Fra' nu-merosi abbellimenti utili terminati di fresco o prossimi ad esserio, si rimarcano il palazzo del ministro delle linanze, la Borsa, il Tenopio , la Fontana della Bastiglia , i granej di riserva , il mercato de grani , e parecelo altri belli e vasti mercati, l'entrepet de vini , la statua equestre d'Eurico IV, quella di Lui-gi XIII e di Luigi XIV, l'arch trionfale della Etelie re. I teatri oon corrispondono alla grandezza della città i principali sono: il testra favart, l'Odéon, il Testro Francese e quel-lo dell'Opera, Gl'infririo sono: les Varie-tés, le Vaudeville, la Gaité, l'Ambigue Co-mique e quello di porta San Martina, lumeu-so commercio, facilitate dalla Senna e dalie magnifiche strade che fan capo a questa metropoli, da Auversa, Magonza, Strasborgo, Ginevra, Lione, Marsiglia, Montpellier, Bor-deaux, Nantes, Brest, Cherbourg, Rouno, e da tutte le altre città principali del regns. Vi si entra per 56 barriere, è vi si contano 39 merrati tra grandi e piccoli, 20,500 case u 1,052 strade. La sua curonferenza è di 7 le-ghe di deemia tar, e la superficie di 9,010 jugeri. Il consumo anuno si valuta a 206 mihoni ili libbre di pane, 75,000 bovi 15,000 varche, 103,000 vitelli, 220,000 castrati e 533,375 mojali. Manifattura de' Gobelins, dei panoi scarlatti, de'tappeti e de' cristalli nel' subborgo Sant' Autonio; falbr. di gaze, nastri , liori artificiali e mode; mobili , istruenti matematici ed astronousci di tutta perfezione; falbr. d'orologi, bigiotterin ed oreficeria, cappelli e coltellami. Bellissime car-rozze. La stamperia e libreria son un ramo importante del suo com. I parigirii son defiimportante del suo c'im. I pargent son defi-tio è piacci ; vengono accusiti di l'egorcari, c di firvolviza, mi suo pri spirito i, hilorio-si el amadai, (locata sorpraviotare cità è in un'annens situazione, 18i pieti al di sopra del mure, sulla Seuna, che la travvera d.V. I E. all'O., e che vi si passa sopra sedici ponti d'una bella costranone. I principali sono : il Poote-Nuovo, di Luigi XVI. Pon-rossale dell' bresiditi del trea tuti di cete-Reale, degl' Invalide o di Jena, tutti di pie-tra, del Giardino del Re e delle Arti, anniri , dei Giardio dei Re e derie Arri, anja-bi di ferro. Questa città las prodotto moltis-simi uomini celebri. E distante 327 l. N. 1/2 N. O. da Roma, 189 N. N. O. da Milario, 384 N. 1/4 N. O. da Napoli, 99 li de 2000

tree S. S. E. da Lordira, 1407 S. da Amsterdam, 75 S. O. da Brosselve, 25 S. O. da Brosselve, 25 S. O. da Bretino, 34 G. N. N. D. da Vienna, 31 a. N. E. da Mariel, 435 N. N. E. da Lisbona, 120 O. da Basilea, 550 O. N. O. da Castalinarella, 55 G. S. da Fertinorela, 70 de G. S. da Fertinorela, 70 de G. S. da Statistica, 150 de G. da Stat

dell'isola di Ferro, e 2 gradi, 20 minuti e 15 secondi da quelle di Greenwich. Pannas h. della Maina (Majenna), ad 1 l. O. da Majenna Ф.—Altro (Ille-e-Vilaine) a 2 l. N. da Fougerre Ф. Altro (Saria), c. l. di cant., a 3 leghe dal Maus ⊕; car-

tiera.

Pancar-t Evêque, b. (Sarta), cartiera
e fabbr, di tele; c. l. di cant. e circond. del
Mans. da cui d dist. a. l. S. F.

Mans, da cui é dist. 2 l. S. E. Parilla (Santa), città dell'Amer. merid., nel Perù, udienza di Lina, da cui è dist. 60 l. N., sul fiume Santa.

PARINACOCHAS, prov. del Perù, di 37 l. di lungh. e 12 di larg.; elima freddissimo, eccettuato in aleune valli. Abb. di bestiami.

PAREGATA, porto d'Ing. contea di Chester, da cui è dist. 4 L. N. E., all' imboccatura dalla Des

della Dea. Plana, Parma, ricca, pop. e bellissima città episc. d'Italia, cap. del ducato del suo nome, fabbricata in un suolo fecondo, sul nome, fabbricata in un suolo fecondo, sul fl. che le da il nome e la divide in due parti , cinta di mura e fiancheggiata di bastioni, con una cittadella , ma incapace di resist-n-za, in addietro c. I. del dip. francese del Taro. Essa è molto ant.; fo assai maltrattata durante il triumvirato, e Cicerone ci fa un vivo e doloroso ritratto delle crudeltà che vi esercitò il partito di Antonio; sofferse in seguito varie vicende e cambiamenti; ma dopo la decadenza dell'imp. romano, Parma po la decadenza uell trip, romano, romano ed altre città d'It. si cressero in rep, indi-pendenti, e formarono tra loro una lega, di cui il papa era capo e protettore, per difen-dersi dalle invasioni de Longobardi. In seguito Giulio II la incorporò agli stati della chiesa. Passò poi , con tutto il ducato di Par-ma e Piacenza a Filippo V. re di Sp. pel suo matrimonio con Elisabetta di Parma , divenuta crede alla morte dell'ultimo duca Francesco Parnese; esso ne investi il suo secondogenito don Filippo Borbone, ed i suoi discendenti li possedettero sino alla morte dell' ultimo duca Ferdinando , seguita nel 1802. Allora in forza d'un trattato fra la Spagna e la Francia , la sovranità di questi stati fii trasferita a quest'ultima , che l'uni all ex-impero francese il di 24 mag. 18-8. Dopo gli ultimi avvenimenti politici apparticne il duc. di Parma all'arciduchessa Maria Luisa figlia dell'imp. d'Austria. Nel suo circuito di poco più d'una lega contiene 30,000 abit. 3 set. La maggior parte delle sue strade son bel-le , larghe e diritte , specialmente quella che conducendo da un estremo all' altro della città , passa sul ponte e traversa la piazza , man-cando per altro di decorazione non meno che le piazze, le quali son alquanto spaziose Vasta e magnifica cattedrale, di gusto gotico; bel Battisterio. Il palazzo ducale sarebbe consid. s. fosse terminato. Gran tentro Farnese, dis pri del Magnari, una de più belli e più gr. d lt.; ha 3on piedi di langte, e contie-ne comodamente 9,300 spettatori. Dal fondo del teatro alla estremità opposta si scute an-che una persona che parli sotto-roce. Altro teatro minore, disegno del Bernino. Licco, uno de' più belli stabilimenti d' It. Chiese rim. per le pitture, singolarmente del Correggio e stel Parmigianino, S. Giovanni Evangelista , la Steccata, Biblioteva e u un bell'a fresco del Carreggio. Accademia, che ha riacquistato il preziosissimo quadro, capo d'opera di que-si insigne maestro. Cel. tipografia del defunto cav. B doni, che ha portato l'arte della stampa ad un alto grado di perfezione. Univ. che ha possed to molti uomini dotti. Fuori della citta Pulatao-Giardino; superba prospettiva dalla sua terrazza, sotto la quale fu data la fam. batt. di Parma del 1734 fra i Galli-Sardi e gli Austriaci. A 3 l. circa da Parma magnilica villa di Colorno. In questa città fiorisce l'indu-tria ed il coun.; fabb. di sctetalsacco, tele, caise di refe e di seta e cas pelli. Com. di seta, lana, riso e formaggio detto Parmigiacas, Lire 756,000 di Parma son lire 183,481 italiane. Patria di molti valenti nomini, per es. Pompeo Sacos, Francesco Ma-ria Grapaldi, Enca Vico, Vittoriu Sirri, Car-lo Cornuzzani elegante storico, e Mazzola detto il Parmigianino, pittore egregio. Gli abit, sono alfabili e cortexi ja 12 i. S. E. da Gre-mona, 14 S. O. da Modena, 30 S. E. da Mi-lanu e 190, di 2,000 tese, S. S. E. da Pari-gi, Long. 8, 6, 30. E. lat. 44, 48. i. N.

gs. Long. 8, 6, 3-6. E. lat., 4p. 498. 1. M.
Passa, 11 a. Moscal dy.

Passa, 12 d. Moscal dy.

Robert of the decision of the del

Commone, 21 N. E. dal Mantorano, 31 E.

dal due to di Molecus, al. 8, dalla Toncana

ed all U. dal duesto di Pascora; appartene

et all' U. dal duesto di Pascora; appartene

et all' L. dal duesto di Pascora; appartene

di Austria, verbara dell' imp. Napoleone, Pas
delisia de l'estile in olive, catagni, get
is, genon e passoi eccellenti; prod. petroleo,

mane e ferro; com di bostime correato, ma
ja is possible, petroleone, political del

prod. della della

passona della de

PARLANO (il). o LICAURA, Parnessus, monte famoso della Grecia, eclebrato dai poeti ; nella Livadia, vicinu all'Elicona ed all'istmo di Corinto.

PARRAT, borgo (Indee), a in l. S. O. da Châteauroux, ed una l. da S. Benedetto-du-Soult D. Parrato o Parrato, pic. ma forte città della Russia, nella Livonia; con cast. e buson

la Russia, nella Livonia; con cast. e buon porto sul Baltico, presso l'imboccatura del fiume Pernau; a 20 l. S. O. da Revel, e 32 N. da Riga. Long. 22, 15. lat. 58, 26.

Hillie Permai ; a 30 L. S. Oa feeve, e 52 N. da Riga, Long. 22. 15. lat. 58. 26. Pasher , b. della Maina (Majenna) a 2 L. S. E. da Levad 🚳 ; sull' Ouette. Paso , città e distretto del Butan ; in Asia ; fabbr. d'armi bianche ; a 22 L. S. O. da Tassipulon.

Paso, isola dell' Arcipelago, una delle Cieladi, di circa 4 l. di lungh. e 3 di largh., fam. pe' suoi be' marmi, e ben coltivata. Abb. di greggi: com. di frumento, orzo, vini, le-gumi, sistmo e tele; a 2 l.O. da Nasso. Longit. 22. 47.-25. 27. lat. 36. 58.-37. 10. Patria d' Archiloo , di Fidia e di Prassitele. La cap. è Parecchia, sit. sulla rosta occidentale.; Panupanisa. Vedi Cannanaa.

PAROY, villaggio della Bria (Aisne), »; a 2 l. N. E. da Chilteau Thierry . I. N. E. da Chilteau Thierry .

Parpar, villaggies del cant. de Grigioni; a

5 l. S. O. da Coira.

Panana, villaggio di Tosc. (Pisano), nelle colline Livoruesi , dalla parte della Marcmma Volterrana. PARA TOWN, nuovo stabilimento dell' Amer.

e della Nuova-Scozia, in Acadia. Pars (S.), villaggio della Sciampagna (Au-be), »; a 3 l. S. E. da Troyes, e 3 l. da

Bar-sulla-Senna 3. PARSI. Vedi GAURI. Partanna, comune di Sicilia, intendenza di Trapani, distretto di Mazara, pop. 11,000

PARTERAY, città del Poitou (Duc-Sevre), sul Thouet , 4; 3,527 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Com. di bestiami , gra-

ni, e lane ; man di panni ordinarj e saje; cope e fabbr. di cappelli; buoni pascoli; a 6 L S. da Thouars, e 110 S. O. da Parigi. Longit. occ. 2. 36. lat. 46. 40.

PARTERIA, It della Natolia, a 47 L. N. E. da Nicomedia.

Partina , pic. luogo in Tosc. , nel Fiore

PARTINA, pic. luogo in Tosc., nel Fio tino, prov. di Casentino, vicino a Poppi

Partirico, comune di Sicilia, inteu distretto di Palermo; pop. 9,772 abit. Partino, pic. villaggio in Tosc., presso Pa-laja, prov. Pisana.

Parrou , porto d' Ing. , cont. di Cumber-landia , a 10 l. O. da Whitebaven.

Pas , b. d' Artesia ( Passo-di-Calais ) , c. l. di cant, a 6 l. S. O. da Arras, e a l. da

Douleus a. Somma PASCATAQUA, fi. del New-Hampshire (Stati-

Pascina, villaggio in Tosc., nel Pisano, dalla parte destra della Val-di-Fine, sul gio-

go di Montevaso. Paste o Baokis, città del Korassan (Per-sia), a 28 l. N. E. da Herat.

PASQUA, is del gr. Occano, veduta da Roggewin nel 1721, ed osservata da La Peyrouse; terr. montnoso ed arido; pop. 2,000 abit, che si nutriscono di patate, ignami e zuechero, Sonovi delle figure colossali di pietra, di cui è ignota l'origine. Long. occ. 112.

11. 30. lat. S. 27. 8. 30.

Passaccio (il), villaggio di Sp. nel Guipuscoa, dist. 1/4 di l. da S. Sebastiano; porto eccellente, e che può contenere 1,000 bastimenti. Il bacino ba due leghe di lungbezza ed una di larghezza. Long. occ. 3. 18. lat. 43. 20. 30.—Isola, una delle Vergini (Antille). Long. occ. 57. 29. 10. lat. N. 18. 12. 30. Passaus, villaggio della Normandia (Orne);

c. I, di cant. e circond. di Domfront 1; da cui è dist. 3 l. S. O. isoletta sulla costa merid. di

Passamana, isoletta sul Candia, nel Mediterraneo. PASSAMACADIR, is., città e fi. sulla costa N.

O. della baja Francese, Amer. del N. La cit-

tà è alla lat. N. 45. long. 79. 10. O.
Passan (il capo), capo della punta S. E.
della Sicilia. Long. 13. 11. lat. 36. 43.

Passaowitz, pic. città della Servia, famo-sa pel trattato di pace del 1718, ira gli Au-striaci ed i Turchi; sulla Morava; a 13 l.

E. da Belgrado. Long. 18. 32. lat. 44. 35. Passau o Passavia, ant. e cel. città della Baviera-Inf., con un forte; sul confl. dell' Lon

e dell' Iltz nel Danubio; fu presa e fortilicata dai Francesi nel 1809; a 32 leglie E. 1/4

to da Frances e e 1603 j. a. 3 legite E. 17. N. da Monaco , e 54 O. da Vienna. Long. 11. 6. lat. 48. 32. Pop. 15,000 abit. Passavary, pic. città della Sciampagna (Marna), a 3 l. S. da Sonta Menchould . Attra, Angio (Maine-Loire), a 6 l. S. O. da Montreul-Bellay, e 2 l. da Vihier . . . Altra , Franca-Contea (Doubs) , ad 8 l. N. O. da Mouthéliard , e 2 l. da Baume-les-Da-

mer . Passenzanta, villaggio del r. de Paesi-Bassi, ad una l. E. da Ypres.

Passannan, villargio del granducato del Basso-Iteno, a 2 l. N. O. da Coblenza.

Passenano, pic. borgo del r. Lomb.-Ven., a 4 l. S. O. da Udine; quivi fu sottoscritto il trattato di Campo-Formio nel 1797. Passawatck, pro città degli Stati prussia-ni, nella Marca-Ukrania, sull'Ucker, rinom.

per la sua birra corellente; a 6 l. N. da Preu-tzlow. Long. 12 2. lat. 53. 35.

Passionano, Passinianum, pic. città d'Ita-lia (Stato-Ecclesiastico), nel Perugino, sul lago di Perogia; patria del cel. pittore Pas-signano; a 5 l. S. da Perugia. Long. 9. 5o. lat. 43. 12.

Passo-ni-Catais, braccio di mare tra Ca-lais e Douvres, la di cui larghezza è di 7 leghe. Passo-pi-Cacais (dip. tiel), formato dal-l'ex-contea d'Artesia e dalla Picardia-Inf. Arras , c. l. ; 6 circond. o sotto-pref. ; Arras , Sant Omero, St. Pol , Montreuil , Boulogue & Béthone ; 43 cent. o giudicature di pace ; 328 1. quadrate , e 584,484 abitanti. Territorio 1. quadrate, e 35,435, abitanti. 1erritorio fert., che produce grano, segale, orzo, ave-na, lino, canapa, pascoli, carbon fossile e marmo; fabbr. di tele fine, linon, trine, la-nificio, catze ec.; com. di lino, grano, lupminio, catte ec.; com. di lino, grano, lippoli, sapone e bestiami; pieca e cabolaggio ; traversato dal Lya, navigabile da Vindre al-la Schelda; dalla Scarpa, da Arras alla Schel-da; dal Canche, da Montreuil al mare; dal-l' Aa, da Sant' Omero al mare; dall' Authie 4 da Auxy al mare; dal Lawe, da Béthune al Lys; e da diversi canali, come pure dalle strade da Tournay, Lilla, Calais, Boulogoe, Abbeville, Amieus e Parigi ad Arras; 16.ª division milit. e corte reale di Donay.

Passy, grosso villaggio dell' Isola-di-Francia (Senna), 1 l. al di sopra di Parigi, sopra un'eminenza, appie della quale scorre la Sen-na; acque minerali; filatoj di cotone e raffinerie di zocchero.

Pasto (S. Giovanni-de), città dell' Amermerid., nel Popayan in una bella valle, irigata da un fiume; a Go l. N. E. da Quito. Long. ooc. 79. 41. 4n. lat. 1. 13. 6. N. Ele-vazione , 1,342 true (2,615 metri). Pastaana , città di Spagna , nella Nuova-Castiglia , a 18 l. S. E. da Madrid.

Pastaurgo o Parturano, villaggio degli Stati-Sardi, ad 1 l. O. da Novi. I Francesi vi furon battutti sotto Scherer nel 1799. PASWALE. Vedi PASSENALCE.

Patacont (i), Patagones, popoli dell' A-mer. merid., nella terra Magellanica, al N. dello stretto di Magellano. Essi dividonsi in diverse tribà , e vivono quasi tutti di caccia e di pesca; sono alti e robesti; la statura or-dinaria è di 5 piedi ed 8 pollici lino a 6 pie-

di. Paese poco conosciuto.

Patar, 1. della contea Semplin, sul Bo-

rata, 1. detta contea Sempini, sul Bo-drog (Ungheria-Sup.); vini squisiti. Parar, aut. citta dell'Indostan, prov. di Guzerate, sul Surswutty; a 20 l. N. da Ali-medabad. Long. 70. 13, lat. 23, 45. Parasaco, città dell'impero firmamo, nel

r. d' Ava , sull' Irrauaddy ; a 60 l. S. O. da Umm erapura. PATANI, r. della penisola di Malaca sulla

costa orientale. I Chinesi vi fanno un gr. com .-Capitale dello stesso nome, fortissima, con buon porto ; gli al·itanti son buoni marinari. Long.

99. lat. 5. 33. Paras, prov. del Perù, conf. E. colla mon-tagna degl' Indiani selvaggi , N. E. colla prov. di Chackapoyas , N. O. col fiume delle Amazzoni, O, con quello di Conchneos, e S. con quello di Huamalies; 29 l. di lungh. e 6 di

largh.; nelle montagne trovansi delle vene di oto e d'argento. PATAT, pic. città della Belsia (Loiret), c. L. di cant. e eircond. d' Orlèms , da cui è dist. 5 l. N. O. Rimarchevole per la disfat-

ta degl' inglesi nel 1429. Pabbr. di coperte. Para, isola e r. d'Africa, sulla costa di Zanguebar, al N. di Melinda

PATERSEN, pic. città del r. d'Annover, a 2 l. S. da Annover.—Altra pic. città, a 2 l. O. da Luneburgo.

PATAR-NOSTAR, isole popolatissime al S. delle Celebi, circondate da un gr. numero di scogli; abb, di grani e frotti.

Parana, b. della Natolia, sul Mediterraneo; a 12 l. S. da Macari. Pareana (S.), b. della Maina (Sarta), c. I. di Mamers, da cui è dist. 5 l. N. O., ed

s l. da Alene in . Orna. Pariaa, isoletta nella Gironda, di contro

a Pauliac. Parseo, isola dell'Arcipelago, fra le isole di Nicaria e di Samos, di eirra to l. di circuito. Essa è cel, per esservi stato esiliato ne!l'anno 91 di G. C., dall'imperature Donni-ziano, l'apostolo S. Giovanni, e per avervi santo, i apostolo S. Giovanni, e pri avervi cano composta l'Apocalisse in una grotta che hultavia si vede. Evvi un superbo morustero dedicato a questu santo, e fortificato come una cittadella. Schbene il territorio sia atto alla migliore agricoltura, è nondimeno incolto , per non essere abitata l'isola che da circa

400 Greei, i quali dimorano intorno al nonastero. Pic. porto infestato da' pirati. Longi-tudine 24. 25. latitudine 37. 22. 30. Parwa, gr. città dell'Indostan, sul Gange, cap. del Bahar; com. consid. di sal nitro e d'oppio; appart agl'Inglesi; sulla sponda merid, del Gange; a 105 l. N. E. da Calcut-ta. Long. 83. 2. lat. 25. 37.

PATOWNACE. Vedi POTOWNACE.

PATRAMO, antica e florida città della Morea sul mare; moschee, chiese greche ed una sinagoga; com. di seta, cueja, mele, cera e formaggi. I frutti , massime i melagrani , i limoni e gli aranci vi sono molto saporiti ed a vil prezzo. Pop. 5,000 abitanti ; aria insalubre ad 8 L S. O. da Lepanto, e 34 N. O. da Mi-

PATRICK (S.), piccola città della Georgia, Stati-Uniti, sulla gr. Satila,—Isola sulla costa N. E. dell'Irlanda, presso Dublino. Lat. N. 53, 35, luggi et d.

53. 35. long. g. O.

PATRIMORIO DI SAN PIETAO (il), Patrimo-nium Sancti Petri, prov. d'Iblia, chianata anticamente Tuscia Subarbicaria, nello Sta-to-Ecclesiastico, di circa 14 l. di lungi, e 12 di largh; contina all' E. colla Sabina e colla Campagna di Roma; al N. coll' Orvictano e coll Umbria; al S. col mare; ed all O. col ducato di Castro e col more. Viterbo, capitale. Produce grano, vino ed olio; miniere d'alume;

popolez, (33,754 abitanti.

Patatmonto, villaggio di Corsica, ad 1 k-ga O. da Bastia . PATRIRGTON, autica e vaga eith d' Ing., con-

PATRIGTON, anisca e vaga entrà d'ing., con-tea di York, all'imboccatura dell'Humber, a 7 leghe E. S. E. da Hull. PATRORRAD, graziosa città di Slesia, sul Neiss; a 4 l. O. da Neisse.

PATTERSON , borgo del New-Jersey , Uniti , sul Passaik ; a 6 l. N. E. da Marri-

stown , 34 E. 1/4 N. da Filuleltia Patti , piccola ma vaga città di Sicilia , nel olfo di Melazzo , e. l. di distretto rd intradenza di Messina, posta In amena situazione, pop. 4,600 abitanti 4. se; pizzza e cattedia-le superbe; in quest'ultima verie-i il sorpren-dente mausoleo della regina Adelasia. Nelle vicinanze di questa città si osservano le rovine dell'antica Tindaride, Piccolo farte e porto; edificata dal conte Ruggiero dopo la disfatta

de Saraceni; a 14 l. O. da Messina, Long, 12. 53. lat. 38. 14. Patuascas, villaggio del regoo de Paci-

Bassi, sell' Autonia; ad t lega e mezzo S. O. da Mons; miniere di earbon fossile. PATUXARY, fiume del Maryland, che shocca nella baja di Chesaprak,

PAU , Palum , vaga città di Fr. , cap. della Bearnia (Bassi-Pirenei ) , sopra un' eminenza, appie della quale scorre il Gave di Pau. Vi si vedono gli avanzi del castello nel quale nacque Eurico IV. li 13 decembre 1553, L di pref., . 10,811 ahit.; corte reale, dalla quale dipendono i trib. di prima istanza e di com. de' dep. de' Bassi ed Alti Pirenei e delle Lande; 12.º conservazione delle foreste e camera delle man, ; accademia e collegio reale. Cava d'alabastro superbo ; fabbr. di panni , tele , fazzoletti e cappelli ; cartiere , concie e tintorie. Com di marroni eccellenti, concie e tintorie. Com di marrom eccencio, salami e vini di Jurançon. Fiere, 2 giugno, 3 giorni; 13 nov., 2 giorni. Vi fan eapo le strade da Bajonna, Borleaux e Tarber, a 10 l. O. da Tarber, 12 S. da Aire, 39 F. da 1. O. da Tarbes, to S. da Aire, 39 F. da Bordeaux, e 167 S. O. da Parigi (dist. leg. 781.

Chilom.) Longit. occ. 2. 43. lat. 43. 17.
PAUGLAGOLA, prov. del Perù, viceregno
della Plata; conf. N. con quella di Lampia,
N. E. con quella di Carabaya, ed E. con

quella di Lareraja. Ricchissime miniere d'oro e d'argento-vivo. Huancane, cap.; 86 leghe di lungh, e 28 di larghezza.

PAUCARTANZO, provincia del Perù, colla caitale dello stesso nome; custina U. con quelle di Calca e di Lares, ed E. colle Cord gliere; 25 l. di lungh. e ; di larghezza. Produ-

ce patate, limoni, cocomeri e cotone. Archy o Plateny, passe dell' America merid., nel Brasile, al S. E. del gov. di Mara-

grone. Gli abitanti son pustori e indipendenti. Miniere di zolfo, alume, copparosa, ter-ro, piombo, antignosio ed argento. Paul-de-Cap-de-Joux (St.), borgo della Linmadoca (Tarn), c. l. di cant.; a 3 l. E. da

Laraur & PACE-DE-FENOCILLEDES (St.), piccola città sull'Egli (Pirrnei-Orient.), 6; c. l. di cant.

e circond, di Perpignano, da cui è distante 8 leghe (). PAUL-THOIS-CHATEAUX (St. ), antica città del

Delfinato (Droma ), colonia romana fondata da Augusto, sul declivio d'una collina ; ad 1 l. dal Rodano, 5 S. E. da Viviers, 162 da Parigi, ed 1 l. da Pierrelatte Q. Longitudine 2. 25. 39. latitudine. 44. 21. 3. Vedi

PAUL-an-JARREST (S.), borgo (Loira), a 3 leghe N. E. da S. Stefano, ed 1 da St. Chamond a.

PAUL-Da-VABAX (S.), borgo della Bresse Ain), a 3 leghe S. O. da Bourg, e 3 k-(Ain), a 3 leglie S. O. da Boghe da Chdullon-les-Dombes . PAULE, villaggio del dipartimento delle Lan-

de (Guascogna), patria di S. Vincenzo, istitutore dei Lazzaristi e delle Suore della Carità.

PAULET. Vedi POULET.
PAULET. v. di POULET.
PAULEAC., borgo dell' Alvernia (Cantal),
a 4 l. 0. da St. Flour 9.
PAULEAR., borgo della Linguadoca (Héranlt),
a 3 l. N. da Pézénas, c 2 leghe da Ctermont Q.

PAULIAC, borgo, sulla Gironda (Gironda).
Com. di vino e grano, 🍎 💥 i c. l. di cant.
e circond. di Lesparre, da cui è distante 4 leghe S. E., e 10, N. 1/4 O. da Bordeaux.

PAULIALURT, pic. cettà dell'Alvernia (Alta-Loira), c. l. di cant. e circond. di Brioude •, da cui e dist. 3 I. S. E. ed 8. N. O. da Puy. PAULIER (Saint) , b. d' Alvernia (Alta-Los

rs), c. l. di cant. e circond. del Pur . da cui è dist. 3 l. N. PAULIN , h. della Linguadoca (Tarn) , a 4

S. E. da Ally .
 Paulay , b. del Torenese (Indre-c-Loira) , a
 I. S. O. da Loches , 2 l. dalla Hair-Descar-

Pausa, pic. città del Voigtland, a 7 l. O. da Zwikau; r. di Sassonia.

Paurzas, pic. città di Prussia, nella Pome-relia; a 10 l. N. O. da Danzica. PAVESE, smembramento del Milanese, che

fa parte degli Stati-Sardi; paese ame e fertilissimo ; abbondante specialmente di ri-so. Voghera , città principale. Pavesiw , b. del Lionese (Rodano) , a 2 l.

N. O. da Condrieux , 2 l. da Saint-Chemord .

Pavia , Tieinum , Papia , um volta netropoli e sede dei re Longobardi , è auticlissi-

ma città vesc. situata in una bella piamura sul Ticino, nel r. Lomb.-Ven. Il suo territorine rosi fertile, che vien chiamato il Giurdino del Milanere. Vi si entra per mezzo di un gran ponte, coperto in parte di marmo, lungo 340 passi, che serve di comunicazione fra la città ed un gr. subborgo cinto di mura, Grandi cdifizi, strade larghe e ben allineste e piazze spaziose. La piazza più consid. nel centro della città è circondata da un gran portico. Vi si osservano alcune torri altissime avanzo della gotica maniera; in una di esse fu rinchinso il console e letterato Boezio. La cattedrale rilabbricata modernamente è di un ottimo disegno; ciè che vi resta di antico fa giudicare che questo tempio fosse un edifizio gotico e pesante. La chiesa di S. Pietro in ciclo d'oro , ornata di marmi e decorata di statue , è d'una bella struttura, non meno che l'annesso convento. Vi si venerano in preziosa urua le ossa del gran dottore della cattolica chicus Sant' Agostino, Chicsa già de' Domenicani con qualche buon quadro, ed una cappella futta di marmi d'un lavoro maraviglioso. Nella i biesa else cra degli Agostiniani tonilà di Boccio ed al-tri sepoteri. Nella parte superiore della citta è situata la cittudella più volte assediata e presa d'assalto uelle guerre d'Italia. Payia ripete l'origine delsa sua decadenza dal saccheggio che le diede nel 1527 il general Lautreck per vendicare l' affronto fatto a Francesco I. re di Francia nel a fam, batt, ch' ci vi perde nel Franca nel a fain, tanti. en et vi perue net 1555, ed in cui rimase prigioniero. Indi fu presa dal duca di Savoja e dal pr. Eugenio nel 1706, i Francai se ne impairionirmon nel 1733, ed i Gallo-Ispani nel 1735, ma gli au-striaci la ritolsero loro nel 1736, e nel 1796 fu di muvo occupata dai Francesi, che la ten-nero fino al 1814. Università fondata da Carlu Magno, molto reputata pe' grandi nomini che possede, e che tuttora ne sostengono la celebrità. Biblinteca, musco di storia naturale, gahinetto di fisica e di anatomia, giardino botanico e collegio Borromei , architettura del . Pellegrini. Tra i palazzi si distinguono per la ricchezza delle suppellettili , e per la magnificenza delle gallerie, quello de Brambilla e l'altro del professore cav. Scarpa, e per l'architettura e decorazione de giardini , di Malaspina, di Maino e di Olevano. Bel tea-tro aperto nel 1733. Gli abitanti sono in ge-nerale di una bella carnagione. Fuori della citta avanzi d'un parco, che aveva un recinto di mura di circa 6 leghe. Ad una lega cura di distanza fam. Certosa, soppressa da Giuseppe II, e che reputavasi la più bella d'Europa. pe II, é che reputavas ta più detta e curopa Com di seta, granti, formaggio e riso, Pep. 19,000 abit. 5c. ②. Patria di Boezio , Lanfran-co vece. di Cantorbéry, papa Giovanni XIV, Menocchio, Spelta, Sacchi, Gatti ce. A 7 I. S. da Milano, 10 N. O. da Piaceuza, 25 E. 1/4 N. da Torino , e 20 N. da Genova. Long. 6. 40. 33. E. lat. 45. 10. 47. N.

Pavia, pir. città d'Armagnac (Gers), ad PAVILLY; b. della Normandia (Senna-Inf.) c. l. di cant., a 7 L. N. O. da Reano, e 2 L. da Barentin @ PAVIN (St.) b. della Maina (Sorta), circond.

del Muns .

Pavoasano, Pavosanum, città dell' Africa, nell'isola di S. Tommaso, con buon porto difeso da una cittadella ; 2,000 abit.

PAVONE, comune degli Stati-Sardi : c. l. di mandamento, prov. d'Ivrea.

Pawrosk , città firte della Pollonia, nel pa-latinato di Kiovia, dalla quale è dist. 26 l. S. O. Pawaowa, h. di Russia, gov. ed al S. O. di Nijnei-Gorod.

Pawtowsk, città della Russia, sulla riva orient. del Don; fortezza edificata da Pietro I.º. a 30 L S. 1/4 E. da Worone.ck.

Pawlowskot (Nuovo), h. di Russia; fucino e fonderic consid.; gov. di Kolivan, da cui è dist. 35 l. S. S. E.

Pawosas, città di Russia, gov. di Pietroburgo, presso Czarko-Zelo,

Paxo, isola del Mediterraneo, a 3 l. S. E. da quella di Corfù (Stati-Uniti delle is. Joni-

Paras, piazza forte della Siria, all'estromi-tà della baja d'Alessandretta, da cui è dist. 5 leghe.

PATERER , pic. eittà della Svizzera , nel cant. di Vand , sul fiume Broye; a 10 L N. 1/4 E. da Losanna. Long. 4, 35. lat. 46. 51. PATMAGO, b. dell' Andalusia , in riva al ma-

Paynewick. Vedi Painewick.

PATRAC. Vedi PETRAC. PAYL. Vedi CAROLINE.

Paz (la), città del Peru, fondata nel 1548, cap. della pie. prov. dello stesso nome. Miniere d' oro, canne di zucchero, noci di cocco, granturco e frutti; situata sopra un fiume che mena oro; a 120 l. S. E. da Cusco. Long. occ. 70, 50, lat. S. 16, 50,

Pazanne (Sainte) , b. del'a Brettagna (Loira-Parasse (Sainte), b. ficia incrutagna (Louis-Inf.), a 5 l. 8. E. da Pairulceuf, e 3 l. da Machecoud ♥; Pop. 1,200 abitauti. Parassea, forte olandese, sulla costa di A-frica, nel golfo di Glinca.—Cap. sulla punta 8. E. dell' isola di Seghalien. Lat. N. 48. 52.

long. 1 2. 26. Baja fra questo capo e quello d' Aniwa.—Isoletta nella baja di Narangle, nel Rhode-Island , America-Settentrionale.

Pazzi, città della Romania (Turchia eur.). PAREX, città deva romania (antena carry), presso Gallipoli, sul mar di Marmara. Long. 24, 34, lat. 40, 30,
Pà (S.), b. del Bigorre (Bassi-Pirenei), a
3 l. E. da S. Gio-de-Luz, e 4 l. da Bajon-

na 3 .- Altro , Bearnia (Alti-Pirenei) , presso al Gave di Pau; territ, montuoso e coperto di boschi; miniere di piombo e rame, c. l. di cant. e circond. d'Argelis, da cui è distante 2 l. N. O. da Lourdes 3.

Péage (il) nt Pieançon (Dromu) , b. del Delfinato, sull'Isera, dirimpetto a Romans O; c. I. di cant. e circond. di Valenza, da cui è dist. 4 I. N. E. Vedi ROSSIGLORE.

Prace (ii) no Rossicutore, villaggio (Isera),

, 1,174 abit.; cant. di Rossiglione e circond. di Vienna.

PEAU-D' Oa , ant. stabilimento francese sul fiume Gambia; somministra molto oro Peccas (forte), nella Linguadoca (Gard), ad

1 l. S. E. da Aiguemorte © ; saline.

Pecciota, è la terra più grossa delle colline
pisane, in Toscana (Pisano), con propositura
e potestà. In cima alla collina torre quadra di

mattoni, che scuopre di Iontano. Percioli fu sucrbeggiata dai Pisani nel 1163 in pena della sua ril-ellione; nel 1282 i Pecciolesi si diedero a' Fierentini , che nel 1:93 resero la tarra ai Pisani, ma la ripresero poi nel 1362, ce-dendola nel 1364, finche restò loro nel 1406 dopo la presa di Pisa. Fiera il pr. martidi,

mer. e giovedi d' ottobre; mercato il marte-di. Long. 8. 21. 24. lat. 43. 36. 52. Pecgro, villaggio del Piemonte, tra Aleasandria e Bassignano. Vittoria de Francesi con-

tro i Russi nel 1799. Реси, città della Turchia cur., nella Ser-

via : a 25 L N. O. da Scutari. Pacutan, città dell'Austria-Inf.; sul Danubio , sul confl. del fiume Erlbach ; a 25 1. O.

da Vienna. Pecn-Peraoux , villaggiu del Quercy (Lot), 3 l. S. O. du Caliors , e 2 l. da Casteluss-

d~Montratier . Preq (il), b. dell'isola-di-Francia (Senna-ed-Oisa), appie del monte di S. Germano-in-Loye a ; a 4 l. O. da Parigi ; man. di sapone ,

concie e deposito di sale. Penana, ant e pic. città epise. dell'Istria austriaca, telle prov. illiriche, a 14 l. S. E.

da Trieste. Penennesa, Lorgo dell' Estremadura porto-

ghese, con porto assai buono. Panta , città dell' is. di Sumatra.

Penne (punta di ), punta la più settentrio-nale dell'isola di Ceylau. Lat. N. 9. 53. long. 79. 10. E.

Panazca-nz-La-Siznaa, b. di Spagna, nella Castiglia; a 7 l. S. O. da Segovia Penarcao , pic. città del Portogallo , ad 11 I. S. E. da Countra.

Panassa, kergo di Spagna, nel regno di Vecchia-Granata, a g l. N. O. da Anteguerra-Penno (San), pic, città di Spagna, nella Vecchia-Castiglia, sull'Arlanza; a 14 l. S. E. da Burgos, - Porto all' imboccatura di Rio-Grande; nel Brasile.-Città dell' America nel

governo di Honduras , una delle Marchesi di Mendoza , fra l'isola Cristina e la Domenica.

Mendoza, ir a l'anis Cristina e la Domenica-Perno-no-Osat. (S.), pie città del Portogalio in Beira; a 15 i. N. 1/3 E. da Coimbra-Pezenta, provincia di Socozia, di 6 l. da N. al S. e 5 dall' E. all' U., confina all' E. cel capo d' Edimburgo, all' O. con quello di Lauera, all' E. cen quello di Berwick ed al S. con quello di Schirk. Buoni pascoli. Capitale dello stesso nome, in amena situazione, sul Twide ; a 7 l. S. E. da Edimburgo. Long. occ. 5.

28. lat. 55. 40. Perna, pic. città nell'isola di Man, a 4 L O. 1/4 N. da Douglas. Para, pic. città del r. de' Parsi-Bassi, nel aese di Liegi; ad una l. S. da Looz, e 5 l.

N. da Hasselt. Prear, città della Misnia, con un cast. sul-

l'Elster; a 4 S. I. da Lipsia. Peostre, pic, città della contea di Barcuth, da cui è dist. 4 l. S. presso alla sorgente del fiume Pegnitz, nel r. di Baviera; cap. d'un

circolo, del quale la superficie è di 42 miglia quadrate, e la pop. di 141,190 abitanti Pron, r. d' Asia, sulla costa orient, del gol-fo di Bengala, nell'impero Birmanno, irrigato da fiumi Pegù e Sitang. Gl' inglesi ne esportano del légno teck ; eccellente per la contruzione de' bastimenti i i boschi sono abitati dati apuini, che si costruiscono le capanne sopra gli alberi per porsi in salvo dalle tigri, ebe vi abbondano. Perù , ant. capitale fu di-strotta da Alombra ; il quale ne ha fatta edificare una nuova, più regolare, e che occupa fleare una nuova, pua regolare, e crue ouzupa la metà dello spazio dell'antica i le case son di legno, mà i templi ed i palazzi di mattoni a 28 l. N. da Rangun, e 100 S, da Ava. Long. 93, 53. lat. 17. 40.

"Pur-Ho, fisme della China, che ha la sor-gente nelle most, della Tartaria, Iraversa Pe-

Emo, e abocca nel mare al 30° grado di lat. Pana, città d'Assa, nella valle di Mus-Tag. Paose abb, di seta a 115 l. S. E. da Cashgar,

nel r. di questo nome. Pausa p Pausa, pic. città con una fortez-ta, a 5 l. S. E. da Heldesheim, sul figuri-cello Pine; r. d' Annover.

Princ-Gre, città dell'impero Birmanno, sull'Irrauaddy; a 30 l. N. da Pangun. Pators (lago), lago di Russia di 22 l. di lunghezza, che divide il governo di S. Pietroburgo da quello di Riga ; esso riceve il fiume Welika.

Panas (S.), b. del Piemonte, a 5 t. S. O. da Salhuzzo, ed 8 1/2 N. O. da Caneo. Panaola. Vedi Pânault.

Parrz, pic. città e fortezza, sulla riva di-ritta della Sprea, nella Luszia-Inf., a 2 l. 8. da Cottbus; buone miniere di ferro, trementina e pece

PERIANG , fi. della Chine , mella provincia di Quang-Tong, che shocca nel mar della Chi-

"Perino, Pekinum, grande e famosa città, rap. dell'impero Chinese, e della provincia di Petcheli; residenza ordinaria degl'imperatori, composta di due città, una antica ove abitano i soli Tartari, e l'altra chiamata la città de Chinesi, egnalmente grande, ma mol-Gue desse e mal fabbricate, atrade ampie, ma rus selciate. Il palazzo dell'imperatore, che resta nel centro della città, è beliazzo da la 2 l. di circonferenza. Pekino è situato in una fertile pianura, ed ha 800,000 abit, non già 2 a 3 milioni come molti hanno preteso. La polizia è ammirabile ; osservatorio celebre, e campana di 1,200 cantara. Nella città dei Chinesi vi è un pezzo di terra sul quale lo imperatore recasi ogni anno in gran pompa a far qualche solco cott'uratro onde onorare l'agricoltura . A 2,216 l. E. da Parigi. Longi-

tedine 114. 7. 30. E. latit. 39. 54. 13. N. Patagrist, isoletta dell' Arcipelago, a 100 I. S. da Lemno. Pauso, b. in Toscana; fiera 24, 25, e 26

agosto, e mercato il giovedi. Palacosa, isoletta quasi in mezzo al golfo di Venezia. Lot. N. 42. 27. long. 14. 3. E. Palás, isoletta delle coste di Francia, dip. della Manica, con un forte, dirimpetto a

Chertungo , da cui è dist. 2 l. N. Pelanes, b. di Brettagna (Loira-Inf.), sulla Loira; c. l. di cant. e circond. di Pain-boeuf . da cui è dist. 6 l. E. 1/4 S., e 4 O. da Nantes. Fiera di 2 g., 17 agosto. Cau-

tiere di costruzione, VOSCIEN ; Tom, II.

Priaw ( isole ) , catene d'isole nel grande Occaso , a 220 l. E. dalle Filippine. Longit, 127. 40. - 133. lat. 5. - 9. Prod. canne di gucchero, cotone, caccaos, banani, agrun ed ignami. Abitanti ben fatti e opriesi, di ca nagione bronzina cupa, Governo monarchico, Nel 1783 Wilson vi fu gettato da un naufragio, e vi fu accolto ospitalmente.-Punta sulla cista N. O, d' America, nella rada del Principe Williams. Lat. N. Go. 51, long, 149, 23. O.

Patin, città della Russia, nel governo di Tobolsk, da cui è dist, 60 l. N. O. PELISSANE, h. della Provenza (Bocche-del-Rodano), a 5 l. S. E. da Salon, 5 N. O. da Aix, e a l. da Lambese . Bop. 2,600 abitanti.

Patta, vastissimo palazzo di campagna del-l' imp. di Russia, fatto edificare da Caterina 11.º sulla riva della Neva, e nell angolo che forma questo fiume sortendo dal lago Ludoga, La sua architettura non è delle più belle, ma l'intenzione della foudatrice fu di perpetuara il nome della città che vide nascere Alessandro Magno; a 6 L da Pictroburgo

Pattagamo, b. del ducato di Parma, a 10 L. O. S. O. da Parma, Comunità in Poscana,

nel Fiorentino. Pellacaua, villaggio (Gironda), c. l. di cant. e circond. della Réole, da cui è distan-

Loral, a 2 l. da Monegur .

Pelcoralle, villagio d'Ango (Maina-er Loira), a 2 l. N. E. da Mogar .

Palcoronene, Vedi Mosa.

Pattusta, villaggio del Forese (Loira), e. l. di cant. e circond. di S. Stefano, da cui s dist. 5 l. E., e 2 l, da Condrieu . Rodano, Pet. res , piccola città dell' Ungheria , capi le d' un cir. dello stesso nome , presso a Dannbio: a 3 leghe S. E. da Gran, p 7 N,

Penna, piccola prov. e città d'Africa nel regno di Congo, uel centro del regno; resir

denza de suoi re . Abb. di frutti e rame, Pensanca ; città ben fabbr. d' Ing. nel pae, se di Galles , con un cast. ove nacque Enrico VIII ; cap. d'una contra dello stesso noco vill; cap. d'una contra ceuto stesso no-me. A 37 l. N. O. da Buistol, e 77 O. da Loudra. La contea di Pembrock è ferbinar-ma, ha 31 l. di circouf., 12 di lungh., e 8 di largh., e 25,000 abitanti. Il Nord., montuoso, lornisce ottime pasture. In questo par-se si fa uso per riscaldarsi di Culm, apecis di carbon fossile polverzzato, con cui formansi delle palle, che fanno un fuoco dur vole e senza fumo.—Capo nella baja d'Hude son. Lat. 62. 57. long. 84. 20. O. Penacoyna, piccola città dell' Indostan, nel-

lo Stato del Nysam, a 28 L S, Q da Ganji-

PENACOVA, piccola città del Portogallo, pr vincia di Beira, sul Mondego, a 4 L N. E. da Coimbra.

na Commera.
PERARIEA, città di Spagna , nella VecchiaCastiglia, sul Ducco. Rimarchevole pel suo
palazzo e pel suo castello. A 7 leghe S. E. da
Vallachoid. Long. occ. G. 34. lst. 41. 30.
PARATOR, antica città di Spagna , mull'Andalnsia: sul Guadalquivir ; ad 11 l. S. 48. Cordova.

PRIA-GARCIA. Vedi PREHA-GARCIA. Peralva, piccola città del Portogallo, prov. di Beira, a 3 l. N. da Coimbra.

Pres-Mocoa città del Portogallo, prov. di Beira, a 5 l. N. da Icanha-Vetha.

PENABANDA, città di Spagna, nella Vecchia-Castiglia, a 4 l. S. O. da Olmedo.

Penautrea, piccola città della Linguadoca Aude), ad 1 l. N. O. da Carcausona .

(Aude ), sa 1 1 N. O. M. Carcasson G. Fabbr. di panni per le colonie. Passanca, b. d'Ing., cont. di Strafford, da cui è dist. 2 L S., e 43 N. O. da Lon-dra. Gr. com. di cavalli da sella.

PORDLETOR, città degli Stati-Uniti d'Ameica, nella Carolina del Sud; a 10 leglie N. E. da Francklin.

Pena, capo sulla costa S. di Terra-Nuova. Lat. N. 46. 38. long. O. 55. 52. Penao , piccolo fiume della Turchia eur. , famoso per la storia poetica, passa per La-rissa, corre la Tessaglia, e gettasi nel golfo

di Salonicco. Penes, villaggio di Provenza (Bocche-del-Ro-ano), a 3 L N. O. da Marsiglia, e 4 L da Aix O. Fontana magnifica.

Paant-Francia, piccola città di Spagna regno di Leone, sopra un' eminenza; ad 8 l. N. E. da Ciudad-Bodrigo, e 40 l. N. O. da Madrid. Long. occ. 7. 53. lat. 40. 44.

Panna-Gancia, pic. città del Port. prov. di Beira , sopra un moute; a 4 l. E. da Idanha-Passona, città forte e porto del Portogallo nell'Estremadura , in una penisola ciuta di acogli ; a 14 l. N. da Lisbona. Long. occ. 11.

As. lat. 39. 24.

Panics, città di Germania, nella Misnia, con un cast, sulla Mulda; a 3 l. E. da Altenburgo, Falbr, di belle stoviglie.

PERIAL, O Siq. PARIE DEL CINQUE PIEMI provincia dell'Indostan, soggetta oggi ai Sei-ki, ed irrigata da fiumi Chelom (Idame), Chenaub (Acesine), Ravi (Idravie), Biap (Ifusi) e Setlege (Zurdro). Chiamasi altresi provincia di Lebor.

Paniscola, fortissima città di Spagna, nel regno di Valenza, a 12 l. S. O. da Tortosa, sopra una punta di terra, nel mare. A 25 l. N. E. da Valenza. Long. occ. 1. 50, 45. lat. 40. 22. 40.

PENNANCE, punta sulla costa merid, di Bret-tagna, al S. della Baja d' Audierne. Lat. N. 47. 48. long. occ. 6. 47. PENNA, pierola città della Linguadoca (Tarn),

con un castello, presso l'Aveyron; a 3 l. da S. Antonino, e 4 l. da Cordes . — Altra, (Lot-e-Garonna), c. l. di cant.; 6,239 abit.; a 2 1. da Villeneuve-sul-Lot Q. Vedi Pinna. Passona, forte d' Africa, in una isoletta, di contro al porto d' Algeri.

Pawossovi, città degli Stali-Uniti, nel Massachusactts; a 35 leghe N. E. da Portland. Penssuar, picrola città della Pensilvania, nella contea di Bucks.

Peaca-de-Veraz, piazza importante d' Afri-ca; presso Velez-de-Gomera, edificata nel 15:8, ed appart. agli Spagnuoli; a 25 leghe S. O. da Tetuare. Long. occ. 6, 33, 55. latitudine 35. 11. 45.

Pasaira, città d' Ing., nella contea di Cum-

berlandia, sul confl. dell'Elsmot, e del Lowter; a 6 leghe S. da Carlisle, e 74 N. N. O. da Londra. Concie.

Pasara, borgo d'Ing., nella contea di Cornovaglia, vicino al porto di Falmouth; comdi sardine, e pesca di baccalari a Terra-Nuo-va; a 73 L S. O. da Londra. Long. occ. 7. 31. lat. 50. 14.

PERSACULA, città e forte sulla costa della Florida occid. Nel 1818 il generale americano Jack-son la tolse agli Spagnuoli; a 6 l. N. E. dalta Nuova-Orleans. Long. occ. 89. 33. lat. 30, 28,

Pansager, antica città d'Ing., nella contea di Cornovaglia, a 3 L. E. da Senan. PERSILVANIA, vale a dire Selva di Penn .

il più potente degli Stati-Uniti, situato fra T ed il 42.º grado di latitudine ; di 100 l. di lungh, e 70 di largh, ; circoscritto al N. dal-la Nuova-Yorck e dal lago Erie, al S. dal Maryland, all' E. dalla Nuova-Jersey, ed all' O. dal territorio del N. O.; traversato dal N al S. dal fi. Delaware , e dal S. O. al N. E dalla gran catena de monti Apalachi. Carlo II re d'Ing., lo diede, nel 1681, a Guglielmo Penn, della setta de Quacqueri, che vi si re-ch, seguito da un gran numero d'Inglesi. Egli shorsò agl' Indiani il valore del paese che aveva ricevuto in dono: e con una tal generosa condotta si cattivò la lor confidenza e la loro amicizia. Aria pura e quasi sempre serena. Frequenti malattie epidemiche, L' inverno è assai più rigoroso e l'estate assai più cal-da che in Italia. Buon vino, Territorio fertile as the in stans, ison vino, Territorio fertife in segale, granturo, legumi, lino, cacapa e came di succhero. Esportazione: grano, fa-rina, granturco, pane, biscotto, cioccolas, butirro, formaggio, talacco, lino, olio, sa-pone, cera, e candele di cera, rum, porter, legumi, foraggi, cavalli, bestissoni legumi , foraggi , cavalli , bestiami , salvaggiu-me , carbon fossile , ferro greggio e lavorato , oro, argento, acciaro, rame, piombo, oro-logi a pendolo e da tasca, legnami, cuoja, pelli , cappelli , carta , pietre calcaree , mar-ini , carrozze ec. Dividesi in 23 contee. Superficie 1,667 leghe quadrate, pop. 810,001 abit. nel 1815. Vi son tollerate tutte le sette. Filadeltia, capitale.

Panscoan, pic città della contra di Sommerzet, in Ing.; man. di panni; sul Chew , a 2 l. da Bath. Pantico-ra (isola della), nel gr. Oceano,

perta nel 1787 de Walles, de circa e L e mezzo di lungh. ed e di largh. Lat. S. 19. 26. long. occ. 140. 13. Pentallanta, Cossira, isoletta del Mediter-ranco, fra l'Africa e la Sicilia, di 8 L di

circuito. Il territorio è arido e sausoso, e prodace grano in poca quantità. Granturco, vi-no, cotone e frutti delicatissimi. Abitanti greci ed abilissimi nuotatori. Lat. ( punta N. O. ) 39. 54. N. long. 9. 34. E.—Evvi in quest'i-sola una pic. città dello stesso nome, difesa da un castello.

Partmavae, forte della Brettagna ( Morbihan), situato nel luogo ove la penisola di Quileron si congiunge alla Terra-Ferma : a

l. da Auray . Pentzesa, pic. città del ducato di Mecklcuburgo.

Pesza, città di Russia, cap. del governo di Pinsk, sopra un'emitenza. Il governo ha 600,000 abit., la meggior parte Mordovani di-venuti cristiani. Prod. molto grano; man. di paniu , fabbr. di ferro, potassa , sapone , cuo-ja e vetri ; armenti considerabili.

PERSANCE. Vedi PERSANCE.

Paquient o Piquiner, pic. città della Picardia (Somma), (1) > 6; 1,208 abit.; c. l. di cant. e circond. d'Amero, da cui e dist. 3 l. O., sulla Somma; a 33 l. N. O. da Pa-

Para, subborgo di Costantinopoli, ove rimedouo gli ambasciatori delle potenze europee; sopra un colle, appie del quale è una fonde-ria di cannoni. L'incendio del 1794 vi dietruse 1,500 case; e quello del 1799, 650.

PRALTA, piccola città della Spagna, nella Navarra; ad 8 l. S. E. da Estella, e 10 S. O. da Pampiona. Long. occ. 4. 8. lat. 42. 26. Praasto, grossa terra in Dalmuzia.

Practor o Peaces, villagio (Hérault), ad 1 l. S. E. da Montpellier. Peace, (S) b. del Vivarese (Ardèche), \$\phi\$; 1,650 abbit; e. l. di cant. e circond. di Tournon, da cui é dist. 3 l. S. Buoni viui

bianchi.

Peacesa (il), in francese 28 Peaces, pic. prov. di Francia, di circa 15 leghe di lungh. e 12 di largh., che conf. N. colla Norman-S. colla Maina e col Donese, E. colla Belsia ed O. colla Maina, e formi il diparfimento dell' Orne e parte di quello dell' Eure-e-Loir.

Pracy , b. della Normandia (Manica ) c. l. di cant. e circond. di S. Lo, da cui e dist.

PERE (Saint) o S. PIETEO, b. (Scima-e-Marna), presso Nemours 3. - Altro, o St. Pois (Mames), c. l. di cante, a 2 leghe da Sourdeval .- Aftro, nello stesso dip., ad 1 L

da Granville . Penn-an-Retz (S.), villaggio della Bretta-na (Loira-Inf.), c. l. di cant. e circond. di dimboeuf 3 , da cui é dist. 2 L S.

PERECEATS, pic. città d'Ungheria, a 20 I E. 1/4 N. da Tokai. Parassassaw, città forte di Russia, sul Tri-

biecz; a 15 l. S. da Kiovia. Pennstaw-Rutasat, città consid. e commer-iante di Russia, sulle-give dell'Occa; a 32

L S. E. da Mosca. Perenaw-Solumor, città di Russia, nel gov.

di Wlodimir, da cui é distante 21 l. N. O. Penera, castello in Tosc., prov. inf. Sancse, di 80 case; miniera di zolfo, che per lo più s' imbarca a Talamone.

PRARTOLA, pic. luogo in Toscana, nel Fiorentino, vicino all' Arno. Long. 8. 52. 3. lat. 45. 48. 3.

PRARUL, b. dell' Angonnese (Charcete), a 5 l. S. da Angonteme ed 1 l. da Blonzac D. PRARUCOTEREA, pic. piazza di Russia, nel gov. d' Ekaterinoslaf, da cui è dist. 25 l. N. O. Pasoa, pie. città con una cittad., sulla co-

sta d' Epiro, di contro a Corfu. Pansano, ant. città della Natolia, con vese, greco. Sul Caieco, ed a 40 l. N. E. da Smirue. Patria del medico Galieno.

Penen, città quasi diruta della Caramania,

PER nella Natolia, dist. 4 L da Satalich. Percet o Passaul , gr. valle nel cant. de' Grigioni.

Pansa: , villaggio della Linguadors (Aude) , a 2 l. S. O. da Narhom, e 2 l. da Sige •; saline.-Altro, nello stesso dip.; c. I. di cant. e circond. di Carcassona, da cui è dist.

5 l. E. 1/4 N., e 2 l. da Azile .

Pantoasan, pic. città di Persia, verso l'imboccaturu dello stesso nome, nel mar Caspio, prov. di Ghilan,

anicuzo (isota del), uma delle isole dell' Areipelago degli Amici, nel gr. Oceano.Long. occ. 169. 15. lat. mer. 20. 51.

Persene, h. della Normondia (Manica), \* ; 2,902 abit. Fabb, di cotone, e cava di granito. Fiera di 3 g., 20 gen.; c. l. di cant. e circond. di Carentan , da cui è dist. 4 l. S. O. e 3 N. da Coutances; 2,500 abit.-Altro, Alvernia (Puy-de-Dôme ), ad 1 l. da Jamire . presso al quale vedesi un obelisco naturale, terminato dalle rovine d'una torre, detta Marie Folet. - Altro, Normandia (Calva-

dos ) , a 2 1. da Caen , presso Dives . Pentonac, b. della Santogna (Charente-Inf.)

a 4 l. S. E. da Santogna (Charente-Inf.)

-Altro, Agenese (Lote-Garontia), presso Montpezat, a 3 I, da Agen .

Pinter ex , b. della Linguadoca ( Ande ) , ad

Passenan, villaggio in Foscana, nel Piss-no, appie d'una collina, vicino a Liri; petria di Papa Urbano VI, e del cardinale Francesco Perignani, suo nipote.

Pénigse, borgo del Poitsu (Duc-Sevre), a 4 leghe S. O. da S. Maixent, e 2 leghe da Melle .

Panior, Irig. dell' Aunis (Charente-Inf.), ad i lega E. della Roccella G.—Altro, nel Blusese, (Loir. her.), a 4 l. N. O. da Blois, e 2 l. da Vendime Q.

Péanono (il), prov. di Francia, che fa-ceva purte della Gujenna; confina al N. coll'Angomese e con una parte della Marca, al-I'E. col Quercy e col Limosino, al S. coll'Agenese e col Bazadinis , ed all' O. col Bordellese, e con una parte della Santogna e dell' Angomese; haghezza 26 l. dall' E. all' O., e 21 dal N. at S.; ferro ecodlente; form oggi il dipartimento della Dordogna. Perigucus, capitale.

Planorava, antica capitate del Périgord, c. l. di pref. del dip. della Dordogna, e c. k. della 20. division militare, x • ; 8,100 abitanti ; trib. di pr. ist. e di com. Com. di majali , castagne , ferro , acqua vite , legna e bestiami. Questa città è rinomata pe soni pasticci di pernici e di tartufi ; fabbr. d'armi , fazzoletti ec. Fiere d'un g., 6 gen., 16 mag. Vi fan capo le strade da Bordeaux e Limoges. Gli avanzi d'un antiteatro, la torre detta Venne ed altri monumenti farmo fede dell'antichità di Périgueux ; a 2 l. di distanza vedesi il castello di Montaigne. In una camveces it casceno di *Promagne*, in ima cam-pugna fert, sull' Ille; a 20 l. S. O. da Li-m 9cc., 16 S. E. da Angoulême, 32 N. E. da Bordeaux, e 120 S. O. da Parigi (dot. legale 472 chil.) Long, 1. 36. 41. O. latit. 45. 11. 9. N.

PERIPEL, picciolissima isola, o pinttosto sco-

plio dello streito di Gibilterra , separala dalle coste dell' Africa mediante uno stretto di

ido passi di larghezza.

Paus , isola del mar Rosso , sull'ingresso delle stretto di Bal-el-Mandeb.

Permanno, villaggio del contado di Nizza (Stati-Serdi). Patria di Cassini e di Maruldi s 7 l. N. E. da Nizzar Long. 5. 25. 45. lat. 43. 63: 20:

Panima ; tittà della proy, di Dowtalabad (Indostan) ; a 3 l. N. E. da Visapour. PRETPATRAM, città delle Indie, nel Misora, # 13 l. O. da Seringaptnat

Partanent, graziosa cuttà del r. di Prussia, Capi della Marca di Pregnitz; ad 8 l. N. da Havelberg, sul confl. della Perla è dello Ste-penitz. Pabbri di buoni pannii

Pran o Panna, città di Russin, cap. del gov. dello stesso nome, salla Kama; the shoc-ca nel Volga; a 72 l. N. E. da Ula, e 33o B. E. da Pietroburgo. Circa Goo case.—Altra, B. B. da Pietrosargo, Grea too case.—Attea, hella stessa prov., detta la Pecchia Perma, à 40 li N. dalla precedente. Long: 54, 6, 15. E. lat. 57: 45. Il governo si divide in 3 citochodri; i 800,000 abitanti; miniere d'ord, rame; ferro e sale; cave di marmo e helle foreste

Panna, piccola città del Contado-Venesipo ( Valchiusa ) , c. l. di cant. e circond. di Carpentrasso , da eui è distante i l. Patria di Flé hier. Com. di tafferano e d'olive. —Altra, Artesia, (Passó di-Calais) №; sul Charente, a 3 l. Si O. da Béthune, e 3 les ghe da St. Pol ◆.

Pannow, città di Russia, gov. di Riga; a 20 l. O. 1/4 Si da Pictroburgo, con buon porto. Pendra, in francese Pèrnosee, città della Picardia (Somma), sulla Somma, 🕳 ж; 3.665 abitanti, c. l. di sotto-pref. e trib. di prima antania, c. i. di sotto-pret, e trib, di prima istanza. Rimarchevole pri la detenzione di Car-lo-il-Semplice, che vi mori, per quella di Luigi XI, per lo spazio di tre giorni. Questa città è stata sopraniominata la Pergine. Com. Propidi di barro a consistati di Carlo. ctita e suta sopranionimata la Perform. Com.
tonsid. di telerie e cuoja; tetrit. fert. in grati; ad 1: 1. S. O. da Cambrai, 10 E. da
Amicus; e 33 N. 1/4 E. da Parigi Loug. 0.
35. 4/4 lat. 49. 55. 30.
Pakota, Petrunia; borjo del Piemonte,

nella valle del suo nonie, sul Cluston, a 3 la N. O. da Pinerolo; c. l. di mandamento e prov. di Pinerolo.

Perouces, piccola città del Bresse, sor hna collina, a § L S. da Bourg, presso Mes zimietix @.

PERPERAT , borgo dell' Alvernia (Puy-de-Dé-ine) , a 7 l. O. da Clermont .

Pannonino, forte e consid. città del Rossiglione (Pirenei-Orientali), sulla diritta del Tet; parte in pianura e parte sopra una col-lina, em una buona cittadella; c. l. di prefettera, 🍎 🔀 ; 12,500 abitauti ; trib. di pri-ma istanza e di cont.; direzione delle dogane, ma lasama e di cons, utretorio utrie urgani, zecca (lettera Q). Il suo territorio produce il vino di Rivesalto, di Birançon e di Grena-rhe, molti grani, frutti, lane fine, e hachi da seta; fabbr, di ferro, panni, trine e lanificio, Ficre, 15 gen., 1 giorno; 11 nov., 3 g. Bestismi, grani, telerie e mossoline. Vi fan capo le strade dalla Spagna, passando da Lajonquière, Bésiers e Carcassona, Pagansi da

Parigi poste 1th 1/2; a 15 l. 8: 1/4 O. da Narbona, 38 S. O. da Montpellier, e 221 S. da Parigi (dist. leg. 888 chilometri.) Long. o.

33. 54. E. Int. 42. 42. 3. N.
Развест, I. di Borgogna (Saona-e-Loira),

• ; 1,369 abit.; в 5 l. N. da Charolles; mi-

niere di ferro e fucine. Pennaso, comune degli Stati-Sardi, c. l. di

mandamento, e prov. di Pinerolo.
Penneux, pic. città (Loira), c. I. di cant.
e circond. di Roanne •, da cui è distante

PERRICULUS , piazza forte dell' Indostan , a 13 l. S. O. da Dindicul.

Penaskaa (la), pic. città del Percese (Or-ne), a 2 l. O: da Bellesme . PERROSQUIACE, villaggi (Coste-del-Nord)

c. l. di cant. e circoud, di Launion . da cui è dist. 2 l. N. Pranusson, h. del Torenese (Indre-e-Loira); ad 1 l. S. da Loches (Indre-e-Loira);

Pensae, b. (Vienna), a 2 l. S. da Lussac, presso la Vienna, a 4 l. da Monmorillon @ Parsatu, o Bassien, villaggio dell' imperò Birmanno, a 30 l. O. da Rangun.

PERSION, an città d'ing, contes di Wor-cester, da cui è dist. 3 l. S. E., sul Bow, e 34 l. O. N. O. da Londra. Persu I, Persu I, Hedia , Stationa cc., gra-regno d'Asia, che ha svulo 500 l. di lingua, e 400 circa di largh., circoscritto al N. dal-le. Turchiv sinipire del describ Rominio. la Turchia asiatica e dal golfo Persico, all' E. dall' Indostan. In generale il auolo è sabbioso e sterile; la ventesima parte appena è coltivata, produce framento, riso nel Nord, or-zo, miglio, frutti deliziosi, lino, canapa, giugg'olena, tabacco, cotone ec. droghe medicinali , vino eccellente , gelsi e bachi da seta. Vi è penuria di legnami; miniere di pietre preziose e di metalli, cavalli, che sono i più preziose e di metalli , cavalli , che sono i piet belli dell'Oriente, muli eccellenti e molti cam-melli ; fabbr, di belle tele di cotone , tappeti ricatuati , velluti e broccati ; concie di cuoja zigrino e marrocchino; man. di belle porcel-lane , stipone di grasso di montone e di cenere d'erbe. I Persiani sono di mediocre statura , magri , robusti , politissimi , ingegnosi , molto alti alle arti ed alle scienze , civili , ospitalicri, felici nelle invenzioni e più tolleranti de' Turchi. Essi son magmettatti della setta ti de Lurcin. Esta son magnerosam ocus seve de di la remici ingeocciliabili de Turchi. Vanno al baguo frequentemente, famano e fanno uso dell' oppio. Le donne son legisidre e spiritose. Produsse la Persia un gran numero di dotti e letterati. Haliz è il più celebre dei dotti. loro poeti, ed è reputato l'Anacreonte orien-lale; può citarsi altresi Ferdusi che si è segnalato nella poesia; e Sadi, eccellente moralista. Attualmente le scienze in Persia son poco coltivate. La misura ordinaria delle stofle chiamasi gueusa. Gueuse 125 3/4 equivalgono a 100 metri di Francia. Vi si tengono le scritture in abassy de 100 mamoudy, del valore di un franco e 50 cent., ovvero in tomani da 50 abassy a 100 matroody, del va-lore di 82 franchi 42 tept. L'anarchia regnatavi dal 1722 fino verso il termine dell'ulti-mo secolo ha rovinato questo bel regno. La Persia confiene 14 provincie : Daghistan . van', Armenia persinna , Aderbijan , Ghilan,

Irak-Adjensi , Mazanderan , Khusistan , Farsidan , Lagistan , Kerman , Mekran , e le ionle di Baharcim e d' Ormas. Il Korassan ed il Segestan dipendono attualmente dal re di Cabul e di Gandahar ; 9,000,000 d'abit. La

capitale en un tempo Inpaloni; ora d'Echema. Pasanos (colò) p. golio d'Asia, fia l'Penia n'H.S. el Arabin all' Q; eno commoire col mar all' a le remos dello atterio d'Oranis, el termina all'imbeccatura dell'Eufrajte el di l'isa acarde savajuble senta il gons insuaero di porti che vi si trovano. La sui lumpiezza e di crea 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la repliezza media di cis. 185-1964, e il non la

fé moda , ferro c panni.

Parens , città di Scozia , sul Tay, a 10 h

N. G. da Edimburgo. Ottimo portu pisan. di

tele. Long. occ. 5. 40, lat. 56. 36.—La coas
bes di questo nome ha 18 l. dal N. al S., e

tà l. dal N. al II O. e confian al N. con quel
la d'Alberdern, all O. con quella di Ternis e di

R. com quelle di Seyring e di Frita. Essa di

ricoperta di boschi e montagne, e poco abie-

Partes, pic. città di Provenza (Valchiusa),
Partes, pic. città di Provenza (Valchiusa),

🔵 , in un territ. fertile ; 4,400 abit. , trib. di tom; fabbr, d'acqua-vite; c. l. di caut. e tarcond. di S. Apt; a 186 l. S. E. da Parigi. Punh (il), Peruvia, poese dell'Amer. merid. the ha curca 600 L dal N. al S. e 60 a 80 dall' E. all' O. ; conf. al N. col Guayaquil , al S. col Chili e col gr. Oceano, all O. col tour del Sud, o all' E. col pace delle Amaz-zoni; ricchi suno in miniere d'oro, d'argento, platina, rame, stagno, argento-vivo, zol-fo, bitume e sale. Nel 1701 lavoravasi a 69 miniere d'oro, 784 d'argento e 4 di mercu-rio. Alte montagne coperte di boschi. Le Cordigliere lo traversano per tutte le direzioni. vigogna, il guanaco ed il lama son buone bestie da soma, e somministrano inoltre a Peruviani delle lane eccellenti, e del belsuar. Una parte del Perù è sterile ; il caldo ed il freddo vi sono eccessivi, e sebben situato sotto la zona torrida, le notti son qualche volta insopportabilmente fredde. Trovasi al N. la Chima, ed al S. molto pepe detto di Chi-N. to Chiral, et al 5, moito pepe detto di Chi-neso. Questo posses formava altre volte un im-pero particolare, i principi del quale chia-mati Incas erann polentissimi ; ma nel 1557 fis sottomeso al re di Spagna da D. Diego d'Almagro e da Pizarro. D'allora in poi gli itatori del Perù sono Spagnuoli creoli ed idiani naturali del paese, una parte de quali ha abbracciato il cristianesimo ed è soggetto al re di Spagna , e l'altra è idolatra ed no al re di spagna, e l'airra e notatra en insidipentente. I fiuni priccipali sono : il fin-me delle Amazzoni, l'Ucayal, l'Hualaga, il Laturicocha ec. Dividesi il Perci in sci audien-sit: Truxillo, Lima, Cuamagna, Cisco, Are-quipa e la Pas. Lima, cap.

Penticia, Perusia, Augusta, ant., gr. e bella città episc. d'It. (Stato-Ecclesiastico); fabbricata sulla cima d'un alt : poggio ; prov dell'Umbrin; e. L. di delegazione, e fra. il Tevere e la Genna. Le sue fortificazioni non servono che a contenere gli ahit., i quali ascrudono a circa 18,000 , se . Sulla pinz-za davanti alla cattedrale , bella fontana orna-ta di statue. In questa città si vedono i più be quadri di Pietro Perugino, o Vannucci nue tro di Raffaello, Cattedrale dedicata a S. Evrenzo con parecchie buone pitture; libre-ria del capitolo con alcuni rari, manoscrittis Nella chiesa di S. Pietro , sostenuta da colonne di marmo, nella sagrestia e nel monastero annesso, pitture singolari del Perugino, colle primizie di Baffaello, dell'Albano e del Vasari. In quella che era dei Filippini bel quadro di Guido Reni ; ai già Domenicani su-perba facciata adorna di statue e bassi rilievi di Agostino della Robbia , e nell' interno una Gloria del Perugino, Quadri eccellenti di quest'ultimo e di Raffaello in S. Maria Nuova , Sant' Agostino , S. Francesco S. Severo , Monte Maronini , S. Francesco fu ri , S. Anna , S. Ercolano , S. Girolamo , S. An-

re , Monte, Marcaisial, S. Francosco, Barn, a trong control of the control of the

Passenso (i), pases d'It. che fa parte dello Stato-Ecclessation, e della prove dell'inbria ; coult al S. col ducato d'Urbino, el lucirca to I. di lunglezza e quasi aftertante di larghezza. E gorseno distrettuale di Perugia fa Si-480 abit. Il uno territorio e fert. in granovino e fruth. Perugia, capitale. Peaussenizara, b. del Percue (Orne), c. l.

di cant. e circond. di *Mortagne* , da cui è dist. 3 l. S. O. Pzawissa, villaggio del r. de Pacsi-Bassi, a 2 l. E. da Furnes.

Paragro, ter, pop, emercantile in Dalmaria. Para pic, flume in Toscana, che, ha origine ne monti del Chianti, e abocca in Arno vicino a Montelupo. Esso di il nome alla Valdi-Pera.

Peiño, am. e grazios città dello Suto-Ecclesiatico, prov. d'Urbino, delegazios d'Urbino e Pesaro, posta tra il mare è le colline, presso al pic. fiume Pojlos pubria di Clemente XI e di Giocchino Rosiani, Nelle clises baone pitture. La cattdrale è magnifica Popto,oco abit. d' mc. Com. di droghe, acterie

PES e panni. Piera dal 15 novembre fino a Natale, A 7 L O. E. da Urbino , e 52 N. E. da Ro-ma. Long. 10, 33, 21. E. lat. 44. 55. 1. N. Percapores. Vedi Piscapores.

PRECADORES. Peus riscarouses.
PRECADA fortissima città del r. di Napoli (Abruzzo cit.), all'imboccatura dell'Alterno, a 3 l. N. E. da Chieti, e 40 N. E. da Napoli. Longit. 11. 39, 55. latit. 42. 32. PERCARA O PARCARA, città d'Africa, reg-

genza d'Algeri, appie del monte Atlante; a 60 l. S. 1/4 E. da Algeri. Pascn, b. del gr.-d. del Basso-Reno, a 3 L

N. 1/4 E. da Juliers. Pascnavan, città del Kabulistan, che ha 6 I. di circuito , sopra un fiume che abocca nat-l' Indo , presso Attok.

Processa (la costa della), costa merid. della penisola delle Indie, che comincia dal ca-po Comorino ed arriva fino alla puota del Romanancor, all'imboccatura del Careri. Appart, al principe di Maduré ed a quello di Marava ed è separata dall'isola di Ceylan mediante lo stretto di Manar; ha più di 40 l. di lunghezza ed è famosa per la pesca delle perie, dal quale gl'Inglesi ritraggono un pro-fitto considerabile. Maduré, capitale.

Peschiania, città del regno Lomb-Ven., con castello e fortezza, situata nel luogo in cui il Mincio esce dal lago di Garda ; a 5 leghe O.

da Verona.

Paccia, piccola città vescovile di Toscana, nel Fiorentino, con vicario regio, cap, della provincia di Val-di-Nievole, sulla Pescia. Fu bruciata dai Lurchesi nel ruciata dai Lucchesi nel 1280, ed assalita invano cinque volte dallo Sforza nel 143o. Pie-ro Strozzi coll' esercito francese vi entrò nel 1554 ma dovette abbandonarla. Com. consid. specialmente di carta e di seta. La casa Magnaoi ba le cartiere più celebri ; pop. 4,000 abitanti, 4; mercato, il sabato ; a 3 l. N. E. da Lucca.

Pascina, borgo del regno di Napoli (Abruz-20 ult.) , ad 11 l. S. O. da Chieti.

Pesenas, antica città della Linguadoca (Hérault), in non bellissima situazione, all'imboccatura del Peyne nell' Hérault, • > > 3 8,034 abitanti ; c. l. di cantone, trib. e borsa di com. Concie, filatoj di cotone, e fabbrica di coperte, mollettoni, sapone, acqua-vite, apirito-di-vino e verderame, prod. olive e tartaro. Fiere di 10 g.,il lun. dopo il 21 mag., il lun, dopo il 14 settembre , ed il primo lunedi dopo S. Martino. A 4 l. N. E. da Bé-ziers , 8 S. O. da Montpellier , e 198 S. 1/4

E. da Parigi. Long. 2. 57. Istitudine 43. 28.
Passance o Bosoneer, piccola città di Turringia, principato di Saalfed, da cui è dist.
3 leghe N. E. PESNER, b. (Alta-Saona), soll'Ognon; c.

I. di cantone, a 4 l. S. da Gray .

Pessac, borgo (Gironda), c. l. di cantone; ad r lega S. O. da Bordeaux .

Passar , borgo dell' Armagnac (Gers), ad 1 1. S. E. da Auch ..

Past, città dell'Ungheria-Sup., sulla spon-da orient. del Danubio, in una bella pianura, dirempetto a Buda, colla quale comuni-ca mediante no ponte di barche. L'univ. di Buda vi èstata trasferita nel 1782. Populazione 30,000 abit. Fu incendiata da Turchi nel 1684, e riedificata dall' imperator Leopoldo. Essa è il centro del com, dell'Ungheria. A 16 leghe S. 1/4 O. da Agria, e 55 S. E. da Vien-

ne. Long. 17. 5. lat. 47. 28. 30.
Partant, borgo dell'Ungheria, sol Vag Cel.
bagni caldi. A 15 l. N. O. da Neuhausel, 13
N. E. da Presbourg.

Pesto, o Pestus, ant città del Princ. ult., nel regno di Napoli. Magnifici avanzi di 5 tenpli d'ordige dorico, edificati dai Sibariti Ro-vine delle mura delle città. A 181. E. da Nap. Payaguzz, paese dell' Amer. merid. nel Bra-sile, che conf. al N. col paese di Dele, all' E. col mare, al S. colla capitale di Rio-Grande

ou nouve, as o. coma capitale di Rio-Grande ed all' O. co' Tapuyi. Miniere d'argento. Patasa, borgo del Messico, provincia di Guatimala, da cui è distante 25 l. S. E.

PATAPILLY, porto dell Indostan, sulla costa del Coromandel, all' O. di Masulipatnam. PETERU O PETERU, antica città dell' Austria propria, nella Bassa-Stiria, sulla Dra-va, a 18 l. N. 1/4 E. da Gratz, e 43 S. da

Pa-Tena-Li, prov. la più sett. della China s sa è poco fert. in riso, ma il frumento ed i frutti vi sono assai comuni ; pascoli e bestiami ; miniere d'oro, di ferro e di carbonfossile; clima temperato; oitro in abbondanza. Pekin , capitale. Paraaaur , b. della Rossia , e villa imperia-

le, a 7 leghe S. da Pietroburgo, sul golfo di Finlandia.

Parzezoaoυσπ, città d'Ing., contea di Nor-thampton, sul Nen, a 10 l. S. S. O. da Boston, e 27 N. da Londra. Com. di panni, grani e car-bon fossile.—Altra , nel Novo-Hampshire, bon fossile.—Altra, nel Nuovo-Hampshire, Stati-Uniti, a 24 l. O. 1/4 S. da Portsmouth. Persanean, città e porto di Scozia, contra d'Abecrdun, da cui e distante 8 l. N. E., sull' Ugic.

Persentano, horgo d'Ing., nell' Hampshi-re; a 7 l. E. da Winchester. Fabbr. di lanificio.

Parassacas, pic. città del gr.-d. del Bas-so-Reno, dist. 1 l. da Minden. Parzavazanno, città della Schiavonia, sul Danubio, una delle piazze più forti del mondo. Il priocipe Bugenio vi riportò una famo-sa vittoria sopra i Terchi nel 1716. A 13 l. N. O. da Belgrado. Longitudine 17. 24. latitudine 45. 16.

Petrawatz ( Gross), b. e signoria del duducato d' Ocla, nella, Slesia, a 2 l. N. da Jagendorf; appart, al re di Prossia.

Pernauea, contrada della Persia, circondata di montagne, al N. del Farsistan PETHERTHON , città d'Ing. , contea di Som-

merset, sul Pedred; a 6 l. N. 1/4 O. da Wells. Pariconi, popoli d'Asia nella Circassia, che abitano il pacse posto all' E. di quello de' Circassi proprj.

PETITES-CHIETTES, villaggio della Franca-Contea (Jura), a 6 l. N. da S. Claudio, e 5 l. da Lons-le-Saunier . PETITE-PIRRE. Vedi LUTZELSTRIR.

Perrre-Teans, isoletta alla punta S. E. del" la Gundalupa , al S. della Desiderata. Perivan, selvaggi dell'Amer, merid, nella parte sett. del Brasile; la maggior parte di cosi son guerrieri ed antropolagio

Perra, ant. città, a 35 l. S. da Gerusalemme.

Parascaw, città commerciante del r. di Pol-Ionia, a 30 leghe S. O. da Varsavia.

ionia, a 30 iegne S. U. da variavia.
Parasiria, piecola, ma fortissima città della Croazia; a 7 I. E. da Carlstadt.
Paras-Sasri (l'isola di), ii. dell'Occano, at S. dell' is. di Leone, Quando la marea e
bassa ed il tempo tranquillo scuopronsi le rovine dell'ant, città di Gades e d'un tempio di Ercole, che restano sommersi nelle sue acque ; ciò prova che il mare si è inoltrato nelle terre di questa costa, nel tempo atesso che si è ritirato dalla parte di Cartagena, ove ha lasciato a secco un gran tratto di terreno lungo quella costa.

Pergonent, piccola città dell' Austria, sulla riva merid, del Danubio; a 19 l. E.S. E. da Vienna.

PETROPAULOPSKAJA, fortezza dell'impero i

so, nel gov. d' Irknisk, a 2 l. S. do Sclin-gisk. Long. 156. 28. 45. lat. 53. 23. 50. Petrozawoosk, citta di Russia, g.v. d'O-lonetz, da cui è distante 23 kgbc N. E. Longitodice 32. 3. 3o, latitudine 61. 47. 4. Sul ago Onega,

PRIZORA, fiume di Russia, che scaturisce ne monti urali, scorre al N., e abocca nel mar Glaciale, al N. di Pustorarik, e presso allo stretto di Weigatz.

Peuros, b. d'Angiò (Majenne), a 3 L S. da Chateau-Gonthier, e 2 l. da Craon 3.
PEVENNEY, pic. città della contez di Sussez (Inghilterra), s 20 l. S. E. da Londra. PEVERAGEO, comune degli Stati-Sardi, c.

di mandamento , prov. di Cunco. Parrizza, b. di Provenza (Bocche-del-Boda-

no), a 4 L S. E. da Aix . PETERC, b. del Quercy (Lot) @ # ;1,556
abit.; c. l. di cant. e circond. di Gourdon,

de cui è dist. 2 L. N. E. PRYRAT, villaggio dalla Marca (Alts-Viet in grani ; hestiami in abbonna ) ; territ. fert.

danza; ad 1 l. N. da Bellac . PRIER, b. del Gevodanese (Losère), a 4 leghe N. O. da Mende, e 2 L da Marve-jols 9.

Parachonada, pic. città di Giuscogna (Lande), M. Deposito di legnami da costruzione de Pirenei. Sindacato marittimo. c. L. di cant. e circondario di Dax . da cui è distante 5 1. S. E.

Aveyron), c. l. di cant. e circond. di Milaud O , da cui e dist. 2 l. N. Man. di calze di cotone.

Parasr, sorgente minerala, presso Uzés, dip. del Gard (Linguadoca). Pereiac-Les-Minenvois, b. (Aude), c. L di

cant., a a L da Azille .

Cant., a 2 L da Anne G.
PATRILAT, b. della Marca (Alta-Vicuna),
a 4 l. N. O. da Limoges G.
Patriss, b. del Delhinato (Droma), ad 1
l. N. da Romans G.
Patrollis, b. (Bocche-del-Rolano), \*\*;

c. l. di cant. e circond. d' Aix . da cui e dist. 4 l. N. Concie; 1,700 abit. Pargonsse, ant. città del Rouergue (Avey-

ron ) , sopra un monte, s 4 l. O, da Capdenac , c 3 L da Rignus .

S. O. dall' Ile-en-Jourdain. Carry .
PETRUS, b. della Provenza (Basse-Alpi), c. l. di cant. e circond. di Forcalquier .

da eni è dist. 4 l. N. E. Parrossocia, città di Virginia, nella con-

tea di Halifax.

Pértiras. Vedi Pésénas. PERENT E (Sainte), borgo del Poitou (Due-Sevre), ad I L da Niort . -Altro, Lingoadoca (Hérault), E 4 l. N. O. da Pésé-pas, c 2 l. da Bedarieux .

Pist. LLA, h. del Rossiglione (Pirenei-Orientali), a 3 l. O. de Perpiguano, e 2 l. da

S. Paolo-di-Fenewillet Q.

Prayensuoren, graziosa città della Baviera Superiore, sull'Inu, z 12 l. S. da Ingolstad, z 18 l. N. da Monaco.—Altra, uel dipartimento dell' Alto-Rono, a 3 l. E. da Ha-

диснац Ф. PFALTE, b. sulla Moscila, nel granducato del Basso-Reno, ad 1 l. N. E. da Treveri. Prederesseum, pic. città degli stati del gran duca d'Hassia-Darmstadt, sulle sponda sini-stra del Reno; e a l. O. da Worms, sul Pfrim,

e 10 L N. O. da Spira; fo incendiata nel 1689 Prerrezs, abbazia dei Benedettini; bagni d'acque minerali; a 3 l. S. E. da Sargans, nella Svizzere. Superha situazione sulla Ta-

Presystem, b. del cant di Zurigo, sul pic lego della Svizzera, nel cant. di Turgovia, sul Thu; a 7 L. N. O. da S. Gallo.

Prinz-er-Entz (eircolo di), uno de circoli del granducato di Baden. Pop. 130,000 a-

hit. Durlach , c. l. Prozates, pic. città della Lusazia-Inferio-re, a 7 l. E. da Gotwitz, r. di Prussia.

Prosta, b. del r. di Sassonia, a 9 l. S. O. da Lipsia. Pronzegue, graziosa città del granducato di

Baden. Fonderie, fabbr, di lavori di acciajo, d'orologi ec.; sull'Entz, a 3 l. S. E. da Durlach, ed 8 l. S. E. da Spira. Prezentt, pic. città, a 3 l. S. da Lucchtenb rg , in Baviera , sul confl. de fiumi Pfreimt

e Nab. Pruse pour, città del granducato di Ba-den, sull'Andelspach, ad 8 l. N. da Costanza. Prezamen, villaggio del granducato di Ba-

den, in una valle fertile, all'estremità del-Paysgrau , b. , sul confl. del Joutes nel Tarn PRAL (S.), b. della Sciampagna (Aulie), a 5 L S. S. O. da Troyes, z 2 leghe da

Ervy O. PRALEMPS, città di Fiandra (Nord), a 3 1. S. O. da Lilla .

PRILIERAT-DE-GRAED-LIEU (S.), villaggio di Brettagna (Loira-Inf.), sulla riva merid. del-lo stagno di Grand-Lieu; pop. 2,000 abit.; c. l. di caut e circond. di Nantes, da cui è dist. 5 l. S. O., e 3 l. da Machecoul .

PRILIBERT-SUE-RILLE (S.), b. (Eure), a 3 L S. da Pont-Audemer 9. PRILIPPERE, villaggio e bel castello del do-

cato di Hassia-Darmastadt ; sopra un eminenza; a 3 L N. da Butzbach.

Prinzestant, città di Svezia, nella Verme-landia, a 7 L N. da Carlostadt. PRILIPSTRAL, cast. dell' Hassia, che ha dafraganco dell'arcivescoyo di Siena. Palizzo della casa Piccolomioi , ed episcopio tondato da Alessandro VI. allorquando era cardinale, La diocesi noo ha più di 42 parrocchie. Conservatorio multo accreditato per l'educazione delle fanciulle; fiera, 2 maggio; a 10 l. S. E. da Siena,

Pirano (S.), casale nell'isola dell'Elba, gran-duca o di Toscana.

Pierao-s-Sieva (S.: horgo in Toscana, tiel

Riorentino, presso l'imbaccatura della Carza o Garza nella Sieve ; fiera 8 ottubre ; mercato, il mercotedi. PIETRO-IN-BEGNO (S. ), borgo in Toscana,

increato, il merculedi,

Piernoux-Grado (S. ), antica e raggiardevol chicsa in Tos-ana, provincia pisana, a poco più d'una lega S. da Pisa; colonna milpoco piu a una irga o tera para, liaria di marino pisano illustrata dal Claimintelli.

Pigage, villaggio di Borgogna (Saona-e-Loira ), c., l. di cautone e cirroud. di Loubans. da cui è distante 7 L. N., e 4 L da Verdunsulla-Savna 3

Pirrare-Da-Cincxec (St.), villaggio del l'éripord, ( Dordogna ) , c. l. di caot. , a 3 L S. E. da Perigueux

Pirane-i, Eglise (St.), borgo (Manica ) Com. di grano e refe; liera consid. 1.º agosto. C. L. di capt. e circond. di Valognes , da cui è distante 4 leghe N. F. e 4 l. da Cherhurgo 4. Pirane ta-Moutira (St.), piecola citta del Niverses (Nievre); 0 ×; 1,70 abilanti; c. I, de caot, e circond, di Moulius, da cui

é distante 6 L S.

Pieger-o' Organs (St.), h. della Sontogna (Chargute-Inf.), nell'isola d'Oleron; trib. di com.; 4,000 abit.; c. l. di caut. e circond. di Maromes, da cui è distante 5 leghe N. O. e a leghe dall' Isola d' Olivon o PIERRE-SCR-DIVE (St.), burgo della Norm

Figure Statistics (Calvados), c. l. di caut e circond. di Falaise, da cui è distante 4 l. N., e 5 l. da Croitsanville 4. Fiere di 4 g., 25 marzo, il marteli di Pasqua, ed il 9 settembre.

Pienea-Buyriane, piccola città del Poitou (Alta-Vienna), 6 se; 733 abitanti.; c. l. di cant. e circond. di Limoges, da cui è distante 4 leghe S. E.

PIERRE-CHATEL, villaggio sul Rodano; Bengesia (Ain), a 2 l. S. E. da Beller . Pirage-Encisa, custello a Lione, sopra una rupe che domina la riva diritta della Saona.

Era inaddietro prigione di stato, ma fu de-molito nel 1793. Pienas-Fire, borgo (Mosa), c. l. di cant. e circond. di Commercy, da cui è distante 6 l. N., e 4 l. da S. Mihiel 3.—Bargo (Senna), a 3 l. N. da Parigi, e 2 l. da St. Denis .-Altro (Loir-e-Cher), sal Sandre; a 7 l. N.E. da Romorantin, e 3 l. da Salbris .

PIRRAE-FONTAINE, villaggio della Fr.-Contea (Doubs ), c. l. di cant. e cir. di Beat Dames 3, da cui è distante 3 l. S. E.

PIRREFORTS, pic città del Vallese (Oi-a), a 3 l. S. E. da Comprigne 4. PIERREFORT, borgo (Cantal), 1,355 abit; c. l. di cant. e circind. di St. Flour . da cui è distante 3 l. S. O.

PIRRER-LETTE, borgo del Delfinato (Droma), Voscian; Tom. IL.

3 x; 2,962 abitanti ; c. l. di canti e circond. di St. Paul-Trois-Châteaux , da cui é distante i lega.

Pianas-Most, villaggio della Scian (Ardenue ), presso Mouzon. Sedan Q. Patria

di Mabillon Picaar-Paarus, Petra P. rtusa, pa che fa romnoicare la valle di Lonzébos con quella di Muuster, ne monti Jura; scavato nella rape, presso alta sorgente del Birse ed al villaggio di Tavanne ; esso è formato dalla natura ed ingrandato dall' arte, come vie-

ne indicato da un'iscrizione romana; a 3 L N. O. da Bicons. Pizznevezz (St), borgo (Ardéche), c. l. di cautone e circond. di Privas . da cui è di t. 3 L. N. O.

Pressuro, villagio io Toscana, nel Pisano, sulle colline Livornesi, dalla parte della Ma-

remma volterrana, Piasar, villaggio di Sciampa; na (Marna),

distante 1 l. da Epernar . lu mi vini. Piesco-Picano, Peten Pagana, terra molto antica e popolata della prov. di Basilicata nel r. di Napoli, e diocesi dell'arciv. di Conza ; ail un terzo di lega dalla terra di Sant' An-

Pictora, Ander, villaggio del r. Lom.-Ven. opes distante da Mantova, fauroso per esser la patria di Virgilio. Il general francese Miol lis vi fece erigere no monumento in opure diquesto gran poeta , ma fu poi distrutto dalle vicende della guerra.

PIETRA , borg ) del Genovesato (Sati-Sardi), c. l. di mandamento, e prov. d' Albenga; a

6 I. S. O. da Savona. Partas-Bresso, borgo (Corsica), c. l. di cant., presso Bastia ...

PIETRA-FITTA, pic. luogo in Toscana, nel Fiorentino, nel vicariato del Chiaoti, vicino a Radda.

PIETRAMALA, castello negli Appennini, sulla strada regia Bolognese, sul contine della Toscana; dogana di frontiera tra le Filigare e Coviglisjo; ad no quarto di lega, in un terreno sterile e sassoso detto Monte-di-Fo, vedesi un pic. vulcano sempre acceso detto cominemente il l'usco di Legno, ed a mezza lega la sorgente d'acqua fredda, chiamata Acqua-buja, che s' infiamma quando le si accosta un imme.

Pietaspassa, comone di Sicilia, intendenza di Caltanissetta , distretto di Piazza ; pop-8,292 ahitanti

Pieraa-Pitosa , pic. città dell' Istria , nella prov. Illiriche, posta sopra uno scoglio, ed in passato capitale d'un marchesato, che dipendeva dall'ant. republica di Venezi PIETRA-SLETA , vicariato regio (Toscana) ,

staccato dal resto del grandocato, tra il Modanese, il Lucchese, il Mauetano ed il me re. Ne' tempi antichi si chiamava Versilia dal fiume di questo nome, ora canal di Seravezza. I suoi abitaoti , che eran rozzi e feroci , e vivevano di rapine, furon domati dai Ro-mani. La pianura è paludosa e maisana, ma la parte montuosa è fertile, ben coltivata e polatissima. Nel 1312 il vicario imperiale tolse Pietrasanta ai Lucchesi e la dette ai Pisani s nel 1327 Lodovico-il-Bayaro la rese a Costruo

cio; nel 1/84 dopo varie vicende venne in riano de Especitivia nel 1594 fit occupata da le redette si Lacricai , i quali nel 1513 ta resero ai Fiorentini. Questo vicuriato che ta circa 13,000, abit, comprende due comunita--C. l. di questo nome, prima e fiella terra, che ha grand' apparenza di città ; ha dictro di se un monte coperto d'ulivi , e avanti una piccola pianura fino al mare interscenta di stagni marini , pascoli e macchie che la rendon malsana , concehè le famiglie console yanno a possere l'estate nei castelli della mentagna. Fit tabbricata o almeno amphata dai Lucchesi nel 1255. Me strade larghe, diritte e ben selciate, hei portici, ense comodissime, una tella pinz-za, molte botteghe e bei palazzi. Chiesa collegata ricca di marmi , egualmente che quel-la di S. Agostino, or è sepolto un tiglio di Castruccio, x O i vicino al mare, a o l. N. O. da Lucra. PIETUCOW. Vedi PETRICAW.

Parray (nola di S.), nelotta di circa g. l. di cremer, d. S. O. della Sardega, hen coltrocta sil pola di salvegnoure, pore all'enzatrocta sil pola di salvegnoure, pore all'enzatrocta sil pola di salvegnoure, pore all'enzatrocta di S. del Remita a enda Suzzera, celper escretti efficialo G. G. Robuscon—Altro
port escretti efficialo G. G. Robuscon—Altro
chita al S. del tove Limera, all'improsa della baja d'Habberrough ch' è all'improsa della baja d'Habberrough ch' è all'improsa della baja d'Habberrough ch' è all'improsa della pais ett. di guori l'and è ail la la la la pais ett. di guori l'and è ail la la I. N. So.

Coffice, cuita conta dell'admitimita, all'impro
cod et cannel del S., che apprae l'inda di

Long dalla consa di Spagna, Lat. N. 30, 31

Long dalla consa di Spagna, Lat. N. 30, 41

A. (d. 4) So. So. 1982, 35.

Piezzo (S), castesto în Toscana, nel Pisano, vicino a Sojana, con propositora. R popolato, con moite e granui alitaziveri, sojra una collina d'aria ottigas, e di superba vedeta, I Fiorentini se ne importentiono nel 136a. Piezzo (S.), longo del Bolognose in Fran-

Pietrus (S.), I-orgo del Bolegoroe in Franica (Pas-ode-Calon) js. 2 d. s. arresto de Acdres, presen Costus ⊕ j. 3,000 absl., Ferre di giorni i di maggio, do giugoro e Sentelvary intinces, sulla cotta corg. dell'iologi in un'anaricolate lungo il mare sopre una collina. Eco ful pieno stabilmento fermato degli Europai in quest'ostoj a g. 1 k. N. O. da Fresi-Urale. La quest'ostoj a g. 1 k. N. O. da Fresi-Urale. c. I. di manotamento e prov. di (Luanilety) da cui d'estatuel 3 l. la. (Secologi-Grapopo).

Pierra-o-Passo (6), filme dell'autra, c'he ha to oggettie de annai del Chiang, e shoret an mure frie l'in de Bori e quelle di Talanco. In mure frie l'in de Bori e quelle di Talanco. L'argo, delle di Carta, con del l'argon, e cap dell'impero aruso e del proveno del no mono. Pietro-l'armet (o, montanta il ingra, che appartenere alla Seveta, sidrè di fondare questi fant città, nel largo ora este i posì non appartenere alla Seveta, sidrè di fondare anna con la considera del posì non alla contra di posì non anna con la contra della contra di posi non anna con la contra della contra della

mento riguneratore della Russia , in mento al le più grandi difficoltà della natura, e tra energe intestine ed estere. Essa ha quattro leglic di circonferenza , è priva di unira ed la tina penta sola, ma colossale. Le case sono d'un solo piano, e le strade ampie e diritte. Dividesi la città in dicci quartteri principali, il t.º , 2.º e 3.º , l'Ammiraglisto , i quarter in scovito, l' Jamskoi, il Wengrie, il Wasiliestrow, il S. Pictrolargo ed il Wibergo, e questi poi si suddividono in 42 quartieri infe-riori. Il pui bello è quello dell'Ammiragliato che trac il nome dall'i ditizio dell'Amuni agliato. La d.r. tura della cima della sua torre unporto 60,000 zeechmi. Famoso palazzo invernale, edifizio munenso e magnifico, nel quale Caturna II risedeva la maggior parte dell'anno, Nella stauza de brillanti si conservano, oltre ad un gran taoro di diamanti, le imegne dell'impero; la taoraa pictra di 779 grani adorna lo a ettro imperiale. Nell'Econitage si trovano molte rarifo, oggetti d'acte e la hiblioteca. Imperial palazzo estivo di architettura semplice, ma curredato di delizios giar-dini, upo de quali serve di pubblico passegio. Gran piazza, che è la più bella di Petroburgo, colla lamosa statua di Pietro-il-Gran e in hronzo, opera di Falconet. Il piedistallo è un masso enorme di granito, che pesa tre milioni di libbre. Esso fu trasportato da Cefatin per tegra tino alla Newa, distante sei werste, e poi per questo finme, alla distanza di 20 werste, tino alla città. Le Botteghe pusse, vastissimo edificio, che da alcuni vier poragonato al polazzo reale di Parigi. Nel quartiere di S. Pictroburgo esiste la gran fortrzza, la guale fu incominciata sotto Pietroil-Grande nel 1703, e terminata nel 1740; oggi resta quasi nel centro della cuttà , quin di non serve che di prigione. Nel mezzo del farte s' innalza la chiesa di S. Pietro e S. Paoio, che racchinde le tombe di Pietro I e delle imperatrici Caterina , Anna ed Elisabetta Nel quartiere Wasiliostrow si trovano : l'impaccademia di Scienze, che ha 70 a 80,000 rubli di anusa rendita , l'accademia delle helle arti, che ne ha 60,000, i collegi imperia-iè, il polisso de cadetti di mare e di lerra la bursa ec. Altra consid. saccetta di rapi di opera delle delle arti e musco di storia naturale. Questa città ya sempre più ad abbellirsi e continuo il trasporto di oggetti d'arte risc vi si ta da Roma e da altre parti dell'Italia, e consideralise è il nomero degli artisti, se prattutto italiani richiamati in Pietroburgo per contribuire all'adornomento de luoghi pubbliri e privati . Il freddo estremamente sen sibile agli esteri comincia ordinariamente novembre e Aormina a' primi d'aprile. Nelle strade, sulle pubbliche piazze e' dinanzi al pulazzo imperiale si mantengono a publishe spese de grandi fuechi per comodo de viandanti. Non meno terte però è il calore della estate. L'acqua della Nena è eccellente e impidissimo. Ville imperiali sontucava me; Crarr-kec-Selo, una delle più belle dell'universo, Petershol e l'Eremitage. La situazione di que sta città, sopra parecchie isole formate dalla News, sel un quarto di lega dalla sua foce nel gollo di Fiulandia, la rende sossitamente

erennerciante e una soggetta altresi alli incis-dazioni. Pop. Jon, one abit, fra quali molti negozianti inglesi e tedeschiv Immenso è il mimero de bastements che vi approdano nell'e-Mate; nell'inverno più di 3,000 shife tirate da un cavalla supplineono alle carcozza. Nel runancirio dell' anno vi si vede un gran nomero di tiri-a-quattro. Fonderia di camoni; manro di teris-quattro, conderta occamune; mon-di armi, cristalli, porcellane, moniblea e tap-pezzerie, concie e sertare; emperio de Front, / di tutto l'impero; esportazione f vacchette, pel-licerie, onlla di puere, cera, sevo, l'mo; casviale, tele da vele, grassi, quando se ne permette l'estrazione, stoje, manifatture della China, sete di Persia, pece, catrone, leguami da costruzione, rame, schile, terro , tabace co ce. ee.; importaxi ne : vini , acqua-vite , olio mongiabile e da fabbrica , formaggi i parmigiano, ed ogni specie di produzioni e minifatture fauto di prima necessità quante di uso e di lusso. Le scrifture vi si tengono in rubili da 100 espechie Tutti gli alfari si trattern in assegnati de Banca o în proneta de riure, di cui il valore varia spesso contro le valute di oro e d'argento, computansi 100 subli in valore d'oro e d'argente per rubli 333 1/3 più o meno in assegnati di Banca. Le cambiak pogabili in Pietroburgo gudono di direi giorni di favore dope quello della scalenza e dopo quello della presentazione, se son già scadute, a meno che non siano a vista, nel qual caso anno soli 3 giorni di grazia, o a giorno pretion, mentre altorn deldono estinguera il giorno della scadenza. Si Pietrobingo trae soprà Amburgo ed Amsterdam a Sug. data. In Russia si continua a far uso dell' sutico calendario, che differisce di 12 porm da quella ano messo in tutti gli altri poesi di Europa ; per esempio, il 1.º maggio de Russi corresponde al 13 mitigrio del miovo stile. A 198 l. N. O. da Mosca , 450 Nr E. da Vienna, 330 N. E. da Copenaghen, 180 N. E. da Stockholm, 550 N. E. da Parigi, 658 N. N. E. da Roma, 450 N. da Costantinopoli, e 450 N. E. da Londers, talte di 2400 tese Long. 2, 58. 30. E. lat. 59. 50. 23. N.— Il govorno di Putro-L. Ita. 29: 30. 20. N.— It growned di Pietro-burgo è circuscritto all F. Ec di al S. E. di queb-lo di Novogorodi, al S. da quello di Pleskoti, qil O. da quello di tilga, ed al N. dal gelfo ti Finlanda, dal gov. di Wiborg e del lago Ladoga, e si diciole in Ç circoli Pietroburgo, Selalasselburgo, S. dia, Lamburgo, Oravicupanta Narva e Crimstedt, Pop. circa 900,000 alite

bel castello, nel circolo di Bosniti.—Altro pie, città della Virginia, nopre un colv, irrinato dall' Apparatox, di 391 di 1 di lunghpo, 3,000 sileta. Com. di Islocco: e farine, Iam. corsa munuale di circoli i a 1 di 1. N. di en consumenta di circoli i a 1 di 1. N. di en consumenta di circoli i a 1 di 1. N. di en consumenta di circoli i a 1 di 1. N. di en consumenta di circoli i a di 1. N. di 1. N. di en consumenta di 1. e mezzo. S. f. di 1. N. di 2. Altro, nella Correja, a 18 l. N. E. da Alyoche.—Altro i nel Perandennie, a 27 l. O., 1 § S. da Fisidellis. Perandennie, a 27 l. O., 1 § S. da Fisidellis.

Piernosunon, pier città di Pormia, con int

ranco, net.r. di Napoti, nel gotto di Salerno, vicino al Printipoto alteriore, prede di home da una chiesa. Pixes, common degli Stati-Sardi, c. l. di

mandamento, provi di Ginglia.

Preve à Savro-Srurana, vicariale in Tourina-, nel Epocation, vicano a Burgo-San-Sep-0ch, poor lontaire del luogo ore mase il Tevere, nelle Alpi. Fiere 9 e 10 giugno, 2.º e 3.º luacit di novcambre 3 morvato il luo.

Pizve-net-Came, comme degli Stati-Sordi, e. k di mandamento e prov. di Mortara (Lomellina).

Pieux (les), b. (Manica), presso al mare y c. l. di cont. y a 4 l. Si da Chertsuga Q. Pienen, h. delfa Linguadoca (Herantt), a

Fa le O. the Prompellier De Carti Av. Pickays e città in Provenza (Vare), se ; à 3 l. S. E. da Bagnoles e 3 leghe dei Luic Qu

3 I. S. E. da linguistes; e3 highe del Line Que Piacons-to-texes. Pred Persons-to-texes. Pred Person-in-texes.

Pina, monte del Esonese (Loira), fra Condrigue del Argental; non pordure che segoñe in poca quantità. Il Gers vi ha la sorgente.

Practo, municipia extenses della Svizzera di R ed in vicinitata di Laceroni ejectrazione 7,088 piede giuto PPyler. Mani la 7 predi circa 18 principio 2 di mana cattas di circa 18 l. di langierta e è emper copredi un di di murdo, e ci dallo di utami practi e di orde medicio. Si di rivarato tribe problemationi. Si di rivarato tribe problemationi della collega e della reconstitució di practo, el cervi pure sin pie, lapo, le di crii acque a su fredalis inne ed alternadano il parte.

Pittra, isola al N. O. di Noirmontiers, ed al S. dell'imboscourr della Loira (Francia). Lat. N. 47, 2, 42.

And the Control of th

Pitars, Poarky, prev, del Petty, véreze gro delle Plata, cont. all'te, con queila di Totaina, al S. ed al S. E. con queila di Chicas, ed al N. con quella di Perco, subi, di firstita-vini, cont. d'acqua-vite; paose ni ministo, e pieno. di benie ferroz e ed metti velevosis. Linii, e ap. Pitarrz, ymagnikica villa dei re di Sassonina sidi Ellas, a 3 lephe S. do Dreada y deliziona sidi Ellas, a 3 lephe S. do Dreada y deliziona.

giardini, fia' quall unt bistanto ricto d' ogni specie di piante, e molto ben disposto. Nel 1991 le protene cettilizzate vi tenercuna conferenza in proposito della rivoltazion francese.

Prosecutor, propo di Rumin, gov. di Nijnei-Nowogoroi, antla Pianta.

Pittes, Iella città di Borrin, capadi cirolo dello stesso nome, solle frontere della Bivieta, sovente press e riperes nelle giserre di Borrina; miniere di organia resurite, fra i fi. Misa e Watog a 18th 10. 1/4 N da l'reaa. Longiodine 11: 12. Ista 49. 46. Pop. del circolo 168,944 aldeanis.

Passo, città di Pollonia, sopra un pierfinme, a-20 li Oc da Graenvida

Pittas o Pittyn , città di Corkinlia ; sul

ruses, horgo della Guascogna (Lande), a l. S. da Mont-de-Marsan e 6 legne da St. Sever 0.

Pinna, villaggio dell'Isola-di-Francia ( Oima), a 3 i. S. da Noyon, e 1/2 lega da Ribecourt .

Pia , borgo di Francia (Orne) , circond. di Argontan , da cui è distante 2 l. 3/4 , e 2 l.

Nonant @

Piscaera , distretto della Carolina del S. Stati-Uniti, sli' O. di quelli di Campden e di Cheraw ; racchinde le contee d' Yorck . Che-ater , Spartambury ed Unish ; 30,000 bianchi; città principale Pinckeynville; a 24 l. N. O. da Columbia.

PINEROLO, Pinarolium, città episc., piccola e populata del Piemonte, posta sull'ingres-ao della valle di Perosa, negli Stati-Surdi; 10,000 abitanti; c. l. di provincia. Com di grani, di vini, acqua-vite, bestiami e legna da ardere. Fabbr. di panni e seterie, filatoj, cartiere e concie. I Francesi ne amantellaron le fortificacioni nel 1696, prima di restituirla al duca di Savoja. Fiera di 3 g., 16 agosto. Sul Chinson; a 7 L S. O. da Torino, 28 L N. da Nizza, 20 S. O. da Casale, e 30 E. 1/4 8. da Grenoble. Long. 5. 59. lat. 44. 37.

Piner , borgo della Sciampagna (Aube) , poi e. L. di cant. e circond. di Troyes & , da cui è distante 5 leglie N. E.

Pisono, città della China, terza metropoli della provincia di Fokien.

Pinc-Gano, gr. e bella città della China, prov. di Chan-Si, in un territorio fertile, a

18 leghe S. da Tay-Hoen. Piso-Graso-Fort, città della China, prov. di Chan-Si, a 57 legle N. O. da Singan.

Pinc-Yuan-Carn, cattà della China, pro-vincia di Schan-Tong, a 18 leghe N. O. da Tay-Yuen.

Pisoto, città della China, provincia di Chan-Si.

PINHTAY, porto sulla costa E. della Corea. Long. 126. 50. lat. 37. 29. Pinner, piccola e forte città del Portogallo nella prov. di Reira, sul confl. de fiumi Goa e Pinhel, a 10 l. N. da Guarda; c. l. d una

corregidoria di 70,000 abitanti.

Pinga, o Punga, ant. città ve.c. del r. da Nap., nell' Abruzzo ulteriore, vicino al li. Salina; a 10 L N. E. da Aquila, e 4 N. O. da Chieti. Long, 11. 38. lat. 42. 25. Presenta, borgo e contes, a 6 leghe N.

O. da Amburgo, appartenente alla Danitparca.

Pino, borgo di Corsica, presso Roglisso . Pinore, villaggio (Alta-Loira), c. i. d. cant. e circond. di Brionde, da cui è dist. 7 L S. e 2 l. da Langeac .

Pisos, isola dell'Amer. sett., solla costa merid. di Coba, dalla quale la separa uno stretto profondo; ha 10 l. di lungh. e 7 di largh., abb. di pascoli, ed è circondata da alcune isolette amenissime; a 42 l. S. dall'A-

Piwsa, città diruta della Lituania, a 36 l. da Brzesck. Praro; borgo di Spagna, situato fra Ma-

Procuss , borgo della Provensa (Valchiusa),

PIR ad 1 lega N. O. da Orunge . Com. di seta e vetrami, e man, di majolica ; miniere di carbone, copparora e vetriolo. Prostas, piccolo tinune del regno di Napoli,

nell' Abruzzo ulteriore. Piosesso, Plumbirron, principato riunito alla Toscana in forza del trattato di Vienna

de' 9 giugno 1815 ; conf. all' O. col Volterrano e col mare, al S. ed all E. colla prov. inferiore Saucse; ed al N. parimente col Volterrano, essendo rinchiaso tra questi paesi ed il Mediterraneu; longhezza leghe 7 1/2, moggior larghezza 4 leglie. Territorie territosumo, ed abb, di boschi i miniere di più sorti , segnatamente una ricchissima d'alune recentemente scoperta a Montoni ; pesca marittima ; popcirca 2,000 abitanti. O esto principato fu una volta possed to dalla casa Appiani, ed il priacipe capo di essa comandava le galere toscane sotto Cosimo I. In seguito appartenne alla co-sa Buoncompagni che risiedeva a Roma , e lo possedeva sotto la protezione del re delle due Sicilie, il quale teneva presidio nella cità ed in quella parte dell' isola dell' Elba, che ne dipendeva, La capitale é :-

Proximo, piccola ma vaga città, sui mare, cou una fortezza e vicario regio; pop. quo abitanti ; paiazzo del sovrano bello ed elegante, che gode una magnifica veduta marittima; ad 8 leglie S. E. da Livorno, 24 S. O. da Firenze, a 17 S. O. da Siena. Long. 8. 10.

47. E. lat. 42. 55. 27. N. Pionsar, borgo d' Alvernia (Pay-de-Dom-).

Com. di bestiatni, butirro e formaggi, c. l. di cant. e cir. d'Auzance, da cui é distante f I. N. E., e 3 l. da Montaigu . Pipan, città commerciantis. dell' Indostan,

nella provincia d' Adiimere a ricoa pel comdelle pagode Piratr , città dell' Indostan , nel Bengala; in una bella pianura, sul fi. Pipely.

Pipear, potetta dell' Arcipelago, al S. 1/4 S. E. da Termia, ed al N. E. di Cherso. Lat. N. 37, 16, long. 22, 43, E. Pirenso, città insignificante della Campa-

gna di Roma, sopra un'eminenza, a 4 l. da Piparac, villaggio della Brettagna (Ille-e-Vilaine ), c. l. di cant. e cir. è a 5 l. N. E.

da Redon 3, to S. O. da Rennes. Pique (la), o Monte-Vallian, imo dei

più alti mont. de Pirenei , al S. di Pau. Long. occ. 2. 47. 27. let. 42. 50. 45. Pinano, comune di Sicilia, intendenza di Messina, distretto di Patti; pop. 3,833 abit.

Piasao, piccola città dell' Istria, posta so-pra una pic. penisola formata dal golio Largones; ha un buon porto e delle ricche saline ne contorni i patria del celebre Tartisi , re-stauratore della musica istrumentale. A 6 L S. O. da Trieste.

Piannit, borgo dell' Anjou (Sarta) , a 4 L. N. E. da Sable .

Pinanai, gran catena di monti che divide la Francia dalla Spagua, si estende dal Mediterraneo tino all'Occano per lo spazio di go I., in una larghezza media di 30 L. Vengon dati loro diversi nomi, son ricoperti di pini, e vi scaturiscono delle sorgenti minerali. Miniere di rame, piombo e ferro. Le più al

sommità di questa catena sono il Canigon, 8,502 piedi ; il Monte-perdoto, 10,578 piedi; il Viguemale, 10,374 piedi ; il Pico del Mez-sodi, 9,342 piedi. I Pircusi danno il nome a

tre dipartimenti della Francia.

Pranna (dip. de Bassi), composto della Bear-nia e dalla Navarra-Inferiore, e circoscritto al S. ed all'O. dalla Spogna, al N. O. dal-I Occano, al N. dal dip. delle Lande, ed al-I' E. da quello degli Alti-Pirenci; superficie, 388 l. quadrate, Pop. 399,494 abit. Pau, capo-L; 5 sotto-pref. 1 Pau, Bajouna, Mauléon Oéron ed Orthez ; 40 giudicature di pace, I fiomi che l'irrigano sono l'Adour, il Bidouze il Buse , il gave d'Oleron , il Joueuse , il Ni-ve , il Nivelle ed il Vert. Paese montuoso ; prod. abeti e pini superbi ; pianure e valli tertili , che producono lino finissimo , orso , avena, fieno, frutti eccellenti, ma pico frumento. Sul poggio si raccoglie del vino; mi-miere d'argento, raine, ferro e cobalto, cave di zolfo, marmo, granito, alabastro, la-vagua e carbon fossile; acque minerali; fabbr. di droghetti, cadis, coperte, telerie, fazzoletti, nosoluette, berretti e pelliccerie; concie; moni prosciutti; com. di vino, acquevite, legna , sale , ferro , tane , salami , majali , ca-struti , muli , vacche , bovi e piccioli cavalli multo pregiati. Vien traversato dalle strade da Bajonna, Barreges, Tarbes e Bordeaux a Paus 11.º division militare ; diocesi di Bajonna , e corte reule di Pau,

Piassar (dip. degli Alti), composto del Bi-gorre e delle 4 valiate, e circoscritto al sa dalla Spagna, all' O. dal dip. de Bassi-Pirenci, al N. da quello del Gera, ed all' E. da quello dell' Alta Garonna; 255 leghe quadrate e 213,077 abitauti. Tarbes, c. l. di pref.; Argeles e Bagnères sotto-pref.; 27 giudionture di pace. Il clima è temperato nelle pianure, tredelo sulle montagne, ardente nelle valli. Questo dip. é irrigato da numerosi torrenti, e dall' Adour, dalla Dordogna e dai Gera, non navigabili, le montagne alimentano castroti, mini e buoni cavalli i vallate e pianure ferti-Issume, Prod. vini eccellenti, gelsi, segale, mig.io e grano; amianto, miniere di ferro, pionibio e raine; cave di be marmi verdi, lavagna e diaspro; acque min, di Bagnères, e di Bareges; man, di lanificio e cartiere; com. consid di bovi, lini e lane. Vien traversato dalle strade da Bordeaux , Tolosa e Bajonna , 10.º division milit., diocesi di Bajonna, e corte reale

Pinanai-Orientali (dip. de'), così chiamato perché circoscritto da un lato de Pirenei volto all'Oriente, è composto del Rossiglione, della Cerdagna e d'una parte della Linguado-ca ; confina al N. col dip. dell' Aude., al N. O. con quello dell' Arriege, al S. e S. O. colla Spagna, ed all' E. col Mediterr.; 212 l. quadrate, e 143,054 abit. Perpignano, c. I.; 3 sotto-pref.: Perpignano, Céret e Prades; 17 giudicature di pace. Fiumi principali il Tech, il Béart, il Gli ed il Tet; passe moniuoso; prod. vini, molte lane, miglio, lino, cana-pa, legumi, frutti, olive, aranci, seta, ma-de e pascoli, nutrisce molti castrati, poebe vacche e volatili; coste abb. di passe; saline. oschi , miniere di ferro, rame ecceliente,

antimonio, carbon fossile, granifo e pietre cal-carie; fabbr. di profumi e saponetti; com. di bestiami, vini, grani, miglio, seta, lana, ferro e pesci. Vien traversato dalle strade della Spogna per la via di Jonquière e da Béziero Perpignano; 10.º division milit.; diocesi di Carcasona, e corte reale di Montpelher.

Pianasan, b. della prov. bavarese del Reno, a 5 l. E. da Duc-Ponti. Pranont. Vedi Pranont.

Plana, città della Misnia (r. di Sassonia), eon un cast , circondata da monti , sull'El-ba , a 6 l. S. E. da Dresda. I Prussiani vi bloccarono nel 1756, 15,000 Susoni, e li co-strinsero colla faine ad arrendersi, Com. di grant e di pictre molari ; miniere di ferro è di stagno. Long. 11. 33. lat. 50, 54. Penor , villaggio della Normandia (Manica),

a 3 l. N. O. da Contauces e 3 l. da Perriera . Pisa , Pisae , gr. e bella città arciv. di Tosc. cap. del Pisano, una delle 12 primarie ant. està Etrusche, di circa 1 l. e 1/2 di circuito, set, mel centro della pianura pisano, sul fiume Arno che l'attraversa, e vi si passa so-pra tre ponti. Uno di essi è di marmo bianco, e vi si faceva il fam so giusen del ponte. Questa città è moltu decadata dal suo autico solondore, dacché i Fiorentini soggi garono la republica pisma nel 1/106. Aria solubre e clim# temperato. La popol., che ne tempi remoti è montata fino a 150,000 abitauti, nggi si fa ascendere a circa 23,000. Superbo chiesa primaziale tutta di marmo, d'architettura gratica a tre navate, con quattro ordini di colonne di mormi eccellenti, pregevoli pitture; e belle porte di bronzo. Baltisferio con eco rimarchevole, campanile di marmo di figura rotonda, circondato di otto ordini di coloni e di 188 piedi d'altezza, e 15 piedi d'inclinazione. Il Compo-Santo che racchiade i sepolcri di Marco Carzio, dell'Algarotti e del Pignotti, e molti ant. monumenti, inscrizieni ec., é un lungo cortile cinto di vasti portiri, lastricati di marmi, adorni di 60 arcate alla gotica, ed abbelliti di pitture antiche di anteri famosi, come Giotto, Orgagna ec. Pista è la sede de cavalieri di Santo Stefano, che vi hanno una magnifica chiesa stata di revente restaurata ed abbellita con soperbo altar maggore di porfido orientale, preceduta da una be'la piazza. Altre chiese adorne di buone pit-tore e marmi i San Matteo, San Freduino, de Bernabiti, degli Agostiniani e de Do-menicani. Cel. e frequentatissima università fondata nel 1339, e tre cospicui colle: . Irte botanico riceo di piante esotiche, pubblica libreria, osservatorio o sia specola, arsenale, leggia de mercanti detta di Banchi ec. Bel lun-Arno con vaghi edifici di nobile architettura, g Arno con vagus come a none. Vi risiede il governator generale della prov. Ruota per gli affari civili di prime appella-zioni , la cui giurisdizione si estende a tutto il Pisano , Lunigiana , is. dell' Elba e principatn di Piumbino. I secondi appelli si portano a Firenze al supremo consiglio di giusticia. L' uffizio de fossi riveste anche la qualità di dip. di soprintendenza comunitativa. Vi è pni re una deputazione generale amministrativa dei fossi, fiumi e canali della prov., e vari uffini di finanze. Superbe illuminazione trienuale in onnre di S. Ranieri protettore della città-1 M. Ad una I. di distanza vi sono de Lagni caldi molto stimati. Ficre: l'ottava di Pasqua ili resuprezione, e r3 sett.; mercuto, mer. è sah. Fabbr, di cristalli. Long. 8.5. 45. lat. 43. 43. 7. La citta è cinta di do moro ant. cil aveva tre castelli. Patria del Galileo ; ad nna I. dal mare, 4 N. da Livorno e 17 S.O.

da Firenze. Phaso (ii), provincia del granducato di Toscana, di 16 J. di longhezza dal confine luc'hise presso Viareggio a quello del princi-poto di Piorthino, e 10 di lunghezza da Mon-te-Nero al confine della cumunità di S. Gemignano, chiusa quasi per ogni parte da montre e colline, ed al S: O: circondata dal mare. Terreno ameno e feftilissimo, ma il vino rieare debole ed arquost. Legnatin da costruzione c da ardere , blio eccelbrate , l'rutti , agrami, grano, granturco ce., buoni pascoli, in cui allevasi quantità di bestame, specialmente de buoni cavalli. Il suo com. è de più considerabili d'Italia, è le sue mane consistono priocipalmente in berretti pel Levante e coral-Pop. 190,705 abit. Comprende un commissariato, 4 vicariati, ed 8 potesterie; ma il circondario della ruota di Pisa abbraccia anche la Lonigiana, l'isola dell' Etha ed il principato di Piombino. Pisa capi.

Pisanta, b. dell'Africa, sulla Gambia; a

PISLNY, borgo (Charente-Inf.), a 2 L S. O. da Saintea, è a l. da Saujon . Pisanetto; fiomicello d'Italia, che percorre la Romagna, e va a gettarsi nel Savigna-no, ad 1 li dal golfo di Venezia. Alcum cre-

flono che docato sia il Rubicone dei Bomoni. Piscanoaes (isole), isole del mar della China, fra l'isola Formosa ed il continente. Esse suno un ammasso di scogli. I Chinesi vi tengono

una piet guarnigione: Long, 117. ad. E. Piscatalica ; finne del Ninivo-llampshire ; Stati-Uniti ; che shorea nell'Oceani. Esiste sa questo limpie il più hel ponte dell'America; esso è di leguo, ha 2,294 piedi di lunghezza è 50 di larghezza, ad on arco di 244 piedi thi hunghersa.

PISCATAWAY, pie città del Maryland; a 9 1. S. da Federal-City.

Piscina, pici città dell'Abruzzo citi, nel r. di Napos, sul lagn di Celant, da cui è dist. 2 legle E. Patrin del car linal Micarino. Pisco, bella città il·ll'America merid., nel Perù, nell'inlienza di Lima. Essi contiene 300 famighe. Pacie salabre, budui vini e fruiti cerel enti; ad t/j di lega dal inare; con una butina e vasta raila. Long: orc. 78.

36. lat. S. 13. 43. Piscopia, isoletta a 7 l. S. E. dall'istla Stancho, e 7 N. O, da quella di Rodi: Buott porto, Long. 25. 23. lat. 36. 26.

Piscopia, bdrgo sulla costa merid, dell' isola di Cipro, a 15 l. S. E. da Baffo. Piseca, città del r. di Domiz, nel circolo

di Prachen , a 7 L O. da Tabor. Pisse-Vacue, cateratta tansiur della Svizzea

ra, nel cant di Valesia, presso Martigui, Elevazi ne , 200 piedi.

Prisos , horgo (Linde) , c. L di cantone e tirond di Munt-de Marsan , da cui e dist. 23

L. N. O. ce 2 L. da Lipothey & Pistora , Pistoria , ricca , bella e consideration vest. di Toscana , nel Fiurnimo , resti. del Commissario regio, di circa i L di circonf. Il suo vescovo lo è ancora di Prato, ed è suffraganco dell' arciv, di Firenze, Situata in una fertile pianura . alle falde dell' Appenni po a presso al fiume Ombrone : la sua popolazione è poco numerosa, non oltrepassando i 10,000 abit. y or @; iortezza. Strade larghe, diritte, piane è polite, Cattedrale. Il temre delle Reliquie appartenente a questo chiesa è molto pregevole. Si vedono in essa le sepoltare del cel resser Cino Singiboldi protester di legge, e del cardinal Forteguerri. Chiesa dellu Spirito Santo di buon disegno con organo eccellente : chiesa dell'Emilta di periette ed elegante architettura, massime la cupila del Vasari ; chiese di S. Francesco e di S. Dome nico con pittere a frescu del Caparina. Maga fico palazzo del pubblico ; edifiaso della Saienza, in cui é la pubblica Libreria; altra abblica biblioteca, ricea di bei codici preso Filippini ; collegio ossiz Seminario ; episcopio. Fable. di buoni organi ; man. di lerro, e getteria di buone caune da sehioppo. Onesta città è antichissima, ed chhe frequenti guerre colle pir, vicine repubbliche, Net 1306 tostenne un crudele assedio dai Lucchesi e Fiorentini , che se la divisero unitamente al suo contado. Nel 130g i Lucchesi vullero disfarla ma i Finrentioi vi si opposero, e le reserole libertà: Nel 1328 fet presa per assedio dal famoso Castruccio; tha l'anno dopo carciò i di lui luogotenenti , e si chette ni Fiorentini v Tornò ad eser libera alforebé vennes espuisi da Fireme Guolticri doca d'Atene, ana nove anni dopo si sottomise alla vista d'invescroi to speditole contro da' Fiorentmi. Nel 1352 le troppe del duca di Milono e di vari altri sig. e populi di Tosema collegati contro i Fiorenni l'assediarono invano. Nel 1629 nella cadeta della rep. fiorentina abbracció il portite dei snoi nemici. Uffizio della magona de Ferro, che ha diversi edifizi importanti nel terri t rio pistojese, e particolarmente la ferriera di Capo-di-Stradu. Fiere nel luglio per S. Jacopo c 13 rettembrt i mercato ; il mercaloli ed il sabato. È assii importante la spedizione delle merci che da Livorno vengono inoltrate nella Lombardia per la strada della montago di Modena: Ad & L.N. O. da Firenze, 8 N. Bi da Lucea, e 12. No Fa da Pisa: Didta Madonna dell' Umiltà long. 8. 35. 2. lat. 43.56

1. Del Paluzzo vescovile long. 8. 34. 49. lat. 43: 56. -Pestonesé (il) , prete, in Tourne ; mel l'int rentino, di circa 3o L di tircuito, confinante col Pratese, e logranta da diversi finnis trá i quali i plů comid: solio l'Ombrone che entra in Arno presso Signa, ed ils tieso che plassa nel Bolognese . Fra l laghi il più rimarchevole è il lago Scallapolo stilla cima degli Appenhini pres-o il confine Modumese Nas ace da sergenti sotterrante ; è profundiscino ; e tanto freddo che non vi son pesci. A Pon-sano furono nel 1270 seoperte due ministre di oro col quale i Pistojesi latterenti menetar Nelle montagne vene di cristallo che potrebbi brillautarre ad uso di pietre fular. Questo ustata i ne obbondago di bestiane. Fonderie di ferro. Patoja , c. l. Presans, isola del mor del:S., a r50:1. S.

da quella della Pentecosie, di leghe una e anggo di langhaga. Long. 136, 41, latitudine 5, 25, 22,

Percentana, ant. città della Georgia turca, a 16 l. O. da Sevastop li.

Pirzerio, comunità in Toscana, nel Fioren-Pitrasa, provincia della Lapponia svedese, traversala dal finnie Pilicaj, con citta marit

dima acllo steso, nene, in un noletta, ada imboccatera della Pithea, nel golfi, di Botnia, ad 8 l. N. 1/4 E. da Lipea. Long. 19. 45. ht. 65.:25.

Pirmivinas , pie. città della Belsia (Loiret). di pr. ist. Territ rio fertile in vido, grano, dana, cera, legna e sevo Com. di saje, lana, antierano pregiato, cera e pasticci cel. Fiere di 2 giorni, 18 granajo, 23 aprile e 18 no-vembre; a 7 l. S. da Etampes, 9 N. da Qeleans , e 19 S. da Parigi. Long. vec. 0.4. 51.

lat. 48. 10. 20. PITIGATANO, Petillicujum, grossi terra akpian-to fortilicata in Tose., tiella prov. iu', Sanc-se. Si pretende esser il antica Petilia; pop. zajoo abat, fra quali molti ebrei; su contini dello Stato-Papale. Era fendo della casa Orsi-sai, da cui passò nel dominio della casa Modici. Vicarioto tegio con giorisdizion criminale

ed economica anche nelle potrsterie adiacenti; dirimpetto a Savona ; a 3 l. N. O, da Castro. Long. 9. 20. lat. 44. 38.

Pirsense, piccola città della Slesia, un tem-po episcopale, a 15 l. C. da Breslavia. Pitten, città dell'Austriadaf, nel quartiere del WienersWald-Inf., a 13 kglie O. da Vienna.

Privisionotion , città della Carolina-Setten-grionale , a 1011. O. da Raleigh. Prytscuaco, città della Pensilvania, sel confl. dell' Alleghany e della Monougabela,

reditionta tiel 1765; a 1103 t. O. 1/4 N. da Fi-ladeltia, Long. occ. 82. 28. lat. 43. 31. 44. Preventen , città del Massachussette , à 12 J. O. da Naphanyton , suffiliousatonick.

Prezerowa , città del distretto del Main (Sta Li-Umti), sul Kennelsck, a 23 L N. 1/4 da Portland.—Alira, nel New-Jorsey, sul (a-riton, a 3 l. E. 1/4-S. da Alessandria.

Para, prov. del Pepi, di 66 leghe di lon-gh. e 14 di largh. Abb. di zuechero, frutti e bestiami. S. Michele-di-Piora , capitale.

del r. Lomb. Ven., fra Lodice Ciginons, sal coull. del Serio coll' Adua , c.l. per da sua struttora e per gli asordi che da sostemite. Francesco I. re di Erantia vi lu detenuto nel 1525 dopo la battaglia di Pavia , dino al suo trasporto in Ispagna. Fu presa dai Franeesi net 1733 e ar 1796 , eipresa dagli Austriaci nel 1799, restituita lai Erancisi nel reserved (2003), resumma on grancis nel 1800 e.da questi poi, ribaciata dopo gli olti-mi avvenimenti politici, per i ac6 l. S. E. da Lodi, 12 S. E. da Milano e 4 N. E. da Gra-mona. Long. 5, 23, lat. 45, ic. Puzzo, piecola città del x. di Napoli anlla

costa , soprannominata la Fedela , perche nel

olic vi era sbarento con una truppa di avven-. turiri. Egli fu sull'astante giuticato da mi consiglio di gacrra, e focil-to.

PLASERNEC , LOTGO (Finisterre) , c. l.dicant. a 3 1. da Brest 3.

Place, borgo della Maina (Majenna), a 3

1. S. O. da Atojenna ... Placuscia, bella estis di Spagna (Estramadara) , in ona pianura amena è fertile in mezno as monti, sul Acres, 57 I. S. O. da Madrid. Un acquedetto di 80 archi somministra l'acqua a questa città.—Altra nel Guipuscoa, nella v.lle di Marquina miniere di ferro albondanti ; man. d'armi ; fabbr. di rasoj , coltelli ed altri istromenti d'acciajo. Sulla Deva, a 10 l. S. E. da Bilban.

PLAIRE (la) , lergo (Mains-e-Loim) , a 6 l. O. da Montreuil-Bellay , e a l. da Viluera . - Altro (Loira Ini.) , circoud di Paimlswufi da cui é dist. 5 deglie S. O., ed a l. da Pernic O.

PLAISANCE, borgo dell' Armagnac (Gers), di Miranda, da cui è distante 8 leglie N. U. Fiere di 2 g., 15 agosto.-Altro, nel Rouergue (Aveyron), a i leghe S. E. da Albi, e a

PLAN, burgo (Alta-Garonna), a 3 L S. Q. da Rieux , e a 1. da Martres .

Planer, piccola città di Sciampagna (Au-be), a 3 l. N. da Mery-sulla-Scium . PLANCINES , gillaggio della Fr.-Curton (Jura), degana; c. l. di cant. e circond. di Poligny, da cui e distante 8 leglie S. E., c 3 leglie da

Champagnile 4. PLANCORT , borgo (Costo-del-Nord) , sull' Ar-

quenon, 3; 653 abit.; c. l. di cant. e cir-PLANE, isoletta del Midit. di 1/2 L di lun sulla costa di Spagna, presso alla beja d'Ali-PLANIEZ (isola di), isola del Mediterranco,

sulla costa di Francia, rada di Marsiglia 0, dalla quale è distante 4 l. 1. cong. 2. 53. 46. lat. 43. 11. 54. PLANIZA, finnie della Morga, che straversa

Argo, e slocca nel golfo di Napoli. PLANQUEM , berget della Normandia (Calvados), sullo Dromo, a 4.1. 6. da Bayenz, ed

i L da Bullerer . Casa di Ardesia: Peassac, b. slell Santogna (Limente-Inf.), a

3 l. N. da Mirambeau, preso Statienie S., Plassennit, forte del requo de Presi Bussi, disfante 111, da Ostenda e 3 da Brugo. PLATA, Argentea, (la), città pepolata del Perù, cop. del governo dello stesso nome,

con audienza peule ed prervescovato. Pizarro elle la fondò nel 1539, la chiamò Ciudad-di la-Plata, cine tittà d'argento, a cagione del le miniere di questo metallo che sono ne inoi conterni; pop. 13,000 shit; sil fiume .Cha-chimao, a 21 l. N. E. da Potosi. Loug. occ. 58. 11. 50. lat. S. 2. 23. PLATA, vierregno.dell' Amer. merid., nel

Paragnay, che comprende i governi di Poto-si, Pono, Sonta-Croz-de-la-Sierra , Plata, Moxos, Chiguitos, Paraguay, Aucuman, Bre-nos-Ayres e monte-Video, Prende il nome dalla Plata, fi. formato della Parana , che si unisee al Paraguay ed all' Urugay e abosca nell' Oceano Atiantico per un'ampia foce, al di sotto di Buenos-Ayres, dopo un corso di 750 kehe circa.

leghe circa.

Рътанова, borgo della Macedonia, nel golfo di Salonicco, da cui è dist. 15 l. S.O.

Long. occ. 20. 21. lat. 40. 18.

PLATE, is. del Mediterraneo, vicino a p

PLIT, 18. del Medderranco, vicino a porto Manue nell' is. di Minorca. — Isola dalla parte N. E. dell' Isola-di-Francia. — Pic. porto solla costa N. E. di S. Domingo a 13 l. N. O. dall' ant. capo Francese. Lat. N. 19. 44. 3. long. occ. 73. 8.

Pravastraco, moderna città della Nuova-Yorck, sulla riva occ. del lago Champlain, nella contea di Cinton, a 7 i.N. da Atbany. Long. occ. 75. 38. lat. 44. 40.

PLATZEREG, monte il più elevato del territorio de contorni di Magonza; nel 1794 vit-

toria de Francesi sopra i Prussiani.
PRATZER, b. di Prussia, a 20 l. E. da Stettino. I Russi vi disfecero i Prussiani nel

1759.
PLAU (la), ant. e pic. città di Francia, miniere di carbon fossile; c. l. di cant. e circond. di Tulle, da cui è dist. 8 l. E., e 3 l. da Maurico . Cantal.

Pators, pēc citis della Media-Marca di Frandshupp, man. di porcellana; sul fi. Bivel; a 16 1. O. da Berlino.—Altra, nel r. vel; a 16 1. O. da Berlino.—Altra, nel dedi sassonia, nel Vogilanda (fabbe, di todiane e di mossolite; filiato di cotone periezionari sul Il Elder; a 2 p. 1 S. O. da Droda Long, 0, 57; h.t. 50. 50.—Altra, nel ducato di Mochaleburgo, a 7 1. S. da Gustrov. — Altra, nella Turingia, 7 7. I. S. E. da Cobla, sulfa Gerra, ped principade di Schrauchlang-Schre Gerra, ped principade di Schrauchlang-Schre

PLAUZAT, villaggio dell' Alvernia (Puy-de-Dome), a 4 l. S. da Clermout-Ferrand. Pataux, pic. città (Cantal); fabb. di tele e com. di bestiami; c. l. di cant. e circond. di Nuturino , da cui è dist. 3 l. S. O.

PERSOULE, b. (Cost-del-Nord), a 3 l. O. da Planciet . Fiera di 10 giorni, 14 settembre.
PERSURGO, pic. città della Carinzia, sul

Feitritz, sopra una collina. Miniere di pionho; a 12 l. N. da Laybach. Ptermé-Foochass, borgo della Brettagna (Illec-Vilaine), c. l. di cant. e circond. di Sa Maio, da cui è dist. 8 l. S. E. ed 1 l. da

Pontorson . Manica.
PLESS-PALAIS, villaggio attenente a Ginevra.
Fiere di 5 g., 31 marzo, 19 ging. e 1.º ubtobre.

PLEISSEMBURGO. Vedi Lipsia. PLEIAN-LE-GRAND, pic. città (Ille-e-Vilaine),

• y. 3,000 abit. j. î. l. di cant. e circond. di St. Briesza, da cui é diist. 1. k. St. Puiciasa, b. (Costo-del-Nord), c. l. di cant. e circond. di Drison ⊕, da cui é dist. 3. Puisser, y illaggio di Brettagna (Costo-del-Nord), c. l. di cant. e circond. di St. Brieux, da cui é dist. § 1. N. E. e 3 l. da Lamballe ⊕, presso al mare.

Pluscow, città molto pop. di Russia, con un università cretta nel 1783, ed un buon castello sopra una rope; com. di resina, canana e cunia; sulla Velica, presso alla sua imboccatura nel lago Peipo; a 31 k S. da Narva, e 60 S. 1/4 O. da Pictroburgo.—Il governo di Pleskow si divide în to circoli; 578,000 abit.; paese aabbioso, piano ed argilloso; prod. grano, limo e canapa. Fiumi e laghi abb. di peses.

Phasa, britezza edificata da Giuseppe II, in Boemia, all'imboccatura del Mety nell' Etba. —Altra, nelr. d'Annover; sulla Leira, presso Göttingen. Gran com. di sale.—Altra, nella Slesia, a 15 l. E. 1/4 S. da Ratibor.

PLESSIER-ROSAINVILLERS, villaggio (Somma); man. di calte di lana; a 6 l. S. E. da Amiens, e 2 l. da Montdidier . PLESSIE-LES-TOURS, castello dirulo, presso

PLESSIS-LEE-TOURS, castello diruto, presso Tours •; edificato da Luigi XI, il quale vi mori nel 1443.

PLESTIE, villaggio (Coste-del-Nord), M; c. l. di cant., a 4 l. S. U. da Lamion .
PLESTIERS G. Città di Germ., granducato del Basso-Reno; fabbr. di panni urdinari e

del Bass-Reno; tabbr. di panni urdinari e lavori di ferro, acciajo ec.; a 6 l. S. O. da Arcenberg.

Percuaires, villaggio (Vienna), c. l. di cutt, a 5 L. & de Chielleruale, s. l. et (Paralle, b. di Scampagera, presso i Aspe-(Paralle, b. di Scampagera, presso i Aspe-(Paralle, b. di Paralleria, distanta alle Iadie del monte Conto, ricco pel uso territorio, pel com, e per l'industria de sosì alltroir, pel com, e per l'industria de sosì allvillaggio venue subiasaton nel di 6 sett. 1736 di distacco di ma parte della monotagna inseguito di lunghe e dirotte piagge; 3,600 abli, tri lorido e mecchinicalidation, del ora e assati lorido e mecchinicalidation, del cora e assati

PLAUATUIT, città della Brettagna (Ille-e-Vilaine); 2,000 abit.; c. l. di cant. e circond. di S. Mulò ., da cui è dist. 2 l. S.

PLEYARN, villaggio di Brettagna (Finisterre), c. l. di cant.; a 2 l. E. da Chduemlin @. PLETTAIN, piccola eitlà del r. di Baviera, a 4 l. da Leuchtenberg.

PLINOUTE. Vedi PUTMUTTE.
PLINIMMON, cateria di mont, del paese di
Galles, in Inghilterra.
PLOASENEC, villaggio (Finisterre), a 3 l.

N. E. da Brest, e 4 l. da Quimper .

Pross, ant. città dell' Holstein, nella Wagria, con un bel cast, sul lago di Plora; al 8 l. N. O. da Lubecca. Essa d' cap. d' una pic. contea situata fra Lubecca e Kiel, che ha 12 l. di langh, ed 8 di larghezza.

PLOZAMEL, pic. città di Brettagna (Morbihan), sol confi. dei Duc e dell'Ouste, 🚭 >>; 4,512 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist.; a 10 l. N. E. da Vannes, Long. occ. 4. 43. lat. 47, 55.

PLOGASTRI-DAGULAS, b. (Finisterre), c. l. di cant. a 3 l. da Landernau . Germain, villaggio di Brettagna (Finisterre), c. l. di cant. e circond. di Quamper . da cui è dist. 3 l. O.

PLOSSIÈRES; bel villaggio della Borgogna (Costa-d'Oro), ad 1 l. N. O. da Digione •; presso l'Ouche. Long. 4. 6. lat. 47. 59.
PLOSHON, b. di Picardia (Aisne), a 7 l. N.
E. da Laon, e 2 l. da Vervins 9.
PLOSEO, città del r. di Pollonia, c. l. del-

la vaivodia dello atesso neme, con una buona cittadella , vicino alla Vistola; a 9 l. S. E. da Wiladialavia Longitudino 17. 15. lattudine 52. 30.

Provicer, villoggio di Brettagna (Coste-dri-Nord), c. 2. di cant. e circond. di Guinghamp, da cui è dist. 3 l. S. E., presso Châtelou-

PLOUAY, villaggio (Morbihan), c. l. di cant, e circond. di Lorient, da cui è dist. 5 l. N. e 3 l. da Hennebon .

PLOUBERT, b. (Coste-del-Nord), c. l. di cant.

a 3 l. da Lannion .

PLOUBELAY, villaggio di Brettagna (Costo-

el-Nord), c. l. di cant, e circond di Dinan, da cui e dist. 4 l. N. O. e 2 l. da Plancoct S.

Proparation, villaggio di Brettagna (Finisterre), c. l. di cant, e circond. di Brest, da cui è dist. 5 l. N. E.

Piotescar, città di Brettagna (Finisterre), presso al mare; c. l. di caut. e cir. di Morlaix, da cui è dist. y l. N. E., e 3 l. da Saint-Polde-Leon .

PLOUGUERRAH, villaggio di Brettagna (Finisterre), presso al marc, a 6 l. N. da Brest, e 3 l. da Lesnevez 2.
PLOUGUERAS, villaggio della Brettagna (Co-

ste-del-Nord), c. l."di caut. e circond, di Loudéac , da cui è dist. 3 l. N. E. Ptopua, villaggio di Brettagna (Coste-del-Nord), c. l. di cant. e circond, di Saint-Brieux,

da cui é dist. 6 l. N. O., c 3 l. da Painipol .

PLOUZÉVED , villaggio di Brettagna (Finisterre), c. l, di cant. e circond. di Morlaix,

da cui e dist. 6 l.O., e 2 l. da Landoissau .

PLUDENTZ, città del r. di Baviera, sull'Ill, a 5 l. S. E. da Feldkirch.

PLUMBIBLIAD, isola degli Stati-Uniti (Massaschussetts) di 4 l. di longhezza, separata dal continente mediante uno siretto che in tompo di acque basse si può passare a guado.
PLUME (la), piccolissima città (Lote-Garon-

na), c. l. di cant. e circond. dl Agen , da cui è dist. 3 l. S. Pliprazz, villaggio (Morbihan), c. l. di

PLDWRREE, villaggio (Morbihan), c. l. di cant., a 7 l. S. E. da Lorient, presso Auray 6.

PLUVIERS, Vedi PITHIVIERS.
PLUVIERS, villaggio (Murbihan), c. l. di
cant. e circond. di Lorient, da cui è dist. 6

cant. e circond. di Lorient, da cui è dist. 6 l. E., e 3 l. da Auray.
PLYMOUTH, città gr. e popolata d' Ing., contea di Devon, uno de depositi principali per

YOSGIEN ; Tom. IL.

la marina, con tre porti, Catwater, Suttonpool e Hamouse. Il primo formato dail' imbaccatura del fiume Plym , ofire un comodo e sieuro ricovero ai bastimenti nercantili. Il sccondo parimente non riceve che l'astimenti mercantili , ed un molo ne aumenta la sicurezzu. Il terzo , situato presso la foce del Tamar, e destinato per bastimenti da guerra, e u può contenere fino a 100. Tutti questi porti son difesi dal torte dell' isola di S. Niccola, e da una cittadella che domina la città. Plymonth è posto tra le imboccature de tionit Plym e l'amor e racchiode motto magazani, assenali e cantieri ; a 14 L S. U. da Excter. e 24 O. 1/4 S. da Londra. Long, occ. 6, 28, 25. lat. 50. 22. 24.-Porto del Massachussetts, nella contra dello stesso nome, a 14 l. S. da Boston,-Citta della Nuova-Yorck, nella contea d'Onondago , a 4 l. S. E. da Geneva , sed lago Senec .- Altra , nel New-Hampshire, all' imboccatora del finne Baker, a 24 l. N. O. da Portsmouth

PCD

Persons, b. d'Ing., nella contea di Devon, a 90 I. S. O. da Londra.

Po (il), Eridonus, Padus, il più consid, ed esteso liume dell'Italia, che è 1 Erulano degli antichi. Ha origine dal Monyiso in Piemonte, nell'ex-marchesato di Saluzzo, su' confini dell'Italia e della Francia, e quasi solto la stasa paralella del monte Dellino nel Delfinato; passa da Villafranca, ose comucia ad esser i avigabile i prima di arrivare a Torino è già bastantemente macatoso, ricevendo in questo heeve corso le acque dei finni Barita, Maira , Grana , Felica ce. Indi le due Dore la Sesia , il Ticinn , il Tanaro , e vari altri fiumi ragguardevi li si uniscono ad 1200, di pu e-sere stati ingrossati da altre acque. I tioni che accodono dagli Appennini e dalle Alpi , e che tributano al Po le loru acque , vi trae che tributano a ro se toru arque, y u tra-sportano ma si gran quantità d'areta, che il suo letto si è molto clevalo, cd è convenu-to fernare degli alti arguni solle sponde per guaratire i passi che bogru delle inondezioni, La total soa longhezza vien calcolata a circa 90 leghe, ma da Verona lino al golfo di Venezia, ove il Po va a gettarsi per parecchie foci alla distanza di 10 l. S. da Venezia, non trovasi sulle sue rive veruna cuta consulerabile. La velocità del Po, secondo Buttou, è tale, che in mi era la 4 miglia, onde in 26 giorni porta al mare un anglio cubico d'acqua. Podag-Mirc, gr. città dell'impero Birman-no, a 46 l. N. O. da Pegu,

Ponessac, b. del Boruelikse (Gironda), • ; 1,423 abit.; c. l. di cant. e cir. di Pordessa, da cui é diat. 7 l. 8. Booni vini bianchi. Pontessoo, città ui Boennia, con un cast., nel circolo di Koenigagratz, da cui é dist. 10 legbe O.

Puntacuta, vaivodia del r. di Pollonia, che confina al N. colla Prussia e colla Lituania, all' E. colla Lituania, al S. colla vaivodia di Lubia, ed all' O. cou quella di Mazovia, Bjelsk, città principale.

sk, città principale.
Ponota a antico palatinato di Pollonia , che
conf. al N. colla Volhinia e coll l'Ikrania , nl
8. colla Moldavia e colla Pokucia , ed all'O.
colla Rusia-Rossa ; ottimo paese , che a,partiene parte all' Austria , e parte alla
23

Russia. Kaminieck è la cap. della parte appar-Ceneule all' Anstria. Ponon, forte costruito da Francesi in Afri-ca, sul Senegal.

:28

Ca, sul Senegai.

Possassar, Vedi Arsuc.

Possaso, Vedi Beraus.

Poettes (S.) o S. Isporteo, piccola città d'Austria, sul Drassin, a 12 leghe S. O. da

Porsner, piecola città del principato d' Altemburgu ; tabbrica di panur e stoviglie , e concie.

Poccerro-Tuextnes, comune degli Stati-Sardi , c. I. di nandamento , prov. di Nizz... Pogga o Nassau, due isole del mar delle Is-

die, sulla costa occid. di Sumatra. L'isola sett. ha 7 vill ggi , e l'isola merid, ne ha 5. Pop. d'entrarobe 1, joo abstanti ; esse son piene di nonti ricoperti d'afferi. Poscuons, villaggio popolato e florido in Toscana, nel Fiorentino, sulla strada regia,

con potestà; esso è modernasimo, poiche lu antico Poggibonsi era sol porgio dello Impe-riale, uve ora si vede la fortezza. Fiera 26 marzo, dopo la Trinità, e 7 agostu; merca-to, il martedi, ad 1 l. da Colle, e 4 l. E. da Siena, Lougitudine 8. 48. 58. latitudine 48.

Poscio-a-Carano, grandiosa villa del graoduca di Toscana, situata sopra una piccola cinipenza , sull'Ombrone. Eccellenti putture , spe-

cialmente di Andrea del Sarto. Poggio-Inventage, cel. e magnifica villa del

rranchica di Toscana, presso l'irenze, adorna di antiche e moderne statue e di belle pitture. Loog. 9. 10. lat. 43. 42.
Poccay-Mayrero, borgo dello Stato-Eoclesiastico, prov. di Sabina, delegazione di Ricti.

Potter, borgo della Belsia (Loiret), dirun-petto a Gien O, dal quale è distante i lega presso alla Loira. - Altro nella Sciompagna Jonna), a 1/2 lega S. E. da Chablis, e 3 L da Joigny 3.

Pointe-A-Pirag, città della Guadalopa, 1. della Gran-Terra, all'imboccatora del finsue Salso, che la divide dalla Bassa-Terra; a 12 l. N. E. dalla città di Bassa-Terra. Long. occ. 63, 54. lat, 16. 22. 30.

Piaé, borgo del Poitou (Vandea), a 2 L S. E. da Palluan, e 2 l. da Fontenay O. Porag-son-La-Riwus , b. del Poitou (Vandea),

e. l. di caut e circond. di Borbon-Vandeu 🐠 ; da eui é dist. 3 l. N. O. Poranso , borgo del Piersonte , c. l. di m

damento, e prov. di Torino, da cui è dist. 5 1. S. E. Poisst, pie. ed ant. città di Fr. (Senna-ed-()isa), sulla Senna, •; 2,508 ahit; r. l. di cant. e circond. ili Versailles, da cui è dist.

9 l. N. 1/4 O., e 5 N. O. da Parigi. San Luigi vi fu battezzato, e p-reiò soleva chiamarsi Luigi di Poissy. È cel. l'adonanza che vi fu tenuta nel 1561 della il Colloquio di Poisty. Gi. mercato di lestianti ogni giovedi. Com, di grano.

Portueas, gr. e consid. città, antica capitale del Poitou (Vienna), sopra una collina alle di cui falde acurre il Clain; c. l. di pvef., • »; i 18,200 abdanti. Corte reale, dalla quale dipendono i trib. di pr. ist. e di com. della Van-

dea, delle Due-Sevre e della Vienna. Trab. di pr. ist. e di com.; g. conservazione delle foreste. Accademia, scuola di legge e colligio reale. Carlo VII vi trasferi il parlamento da Parigi durante le guerre contro gl'Inglesi e vi riscde. Avanzi d'un aufiteatro romano, d'un magnitico acquedotto, e d'un mountanto celtico , detto la Pierre levee . Fablifica di drappi di seta , lamficio , berretti e pelliccurie pregiate. Commercio di lana, carta, ferro, riso, canapa, lino, tele ed acqua-vite. Fiere d'un g., 5 gen., 24 giugno e 30 ago-sta, di 8 g. il giorno di mezza quavesima. e 18 off. Battaglia del 1356, nella quale il re Giovanni fu fattu prigioniero. Vi tan capo le strade da Toras, Rochefort, Brerbon-Vandea, Bordeaux e dalla Roccella. Pagansi da Parigi 45 poste ; a 30 L S. O. da Tours , 64 N. 1/4 E. da Bordeaux; e 86 S. S. O. da Parigi (dus. leg. 343 chiloni,) Long. occ. 1, 59, 32, lat.

46. 35. N. Porrou, prov. di Francia di circa 55 l. di lengli, e 25 l. di largli, conf. N. colla Brettagna, coll' Angiò e cun una parte del Tore-nese, E. cul Torenese col Berry e colla Marca, cell'Angoraese colla Sontogna e coll' nis, ed O. col mar di Guascogna. Dividesi iu Sop. ed Inf. Aveva un tempo i suoi conti particolari. Elconora d' Aquitania la recò in dote ad Enrico II , re d' Lughitterra. Filippo Angustu la tolse a Giovanui-Senza-Terra : 13ho fu ceduta agl' Inglesi col trottato di Bretigny; nel 1371 lu conquistata da Carlo V. e riunita alla Francia. Poitiera , cap. Forma oggi i tre dipartimenti della Vicuna , Duc-Sevre e Vandea.

Poix, piccola e graziusa città di Picardia (Somna), sul fi. Poix, 😝 💥 ; 760 abit.; c. I. di cant. e circond. d' Amens, da cui è dist. 6 1. 0.

Poix (Saint), h. (Majenna), eircond. di Ca-stel-tiontier, a 3 l. da Cruss 3. Posters, contrada della Polionia, su confini dell' Ungheria e della Transilvania, ap-

port. alla Russia. Por (St.), pie. città dell' Artesia (Passo-di-Calai), 3 x ; 2,9 in abit.; c. l. di sottopref. e trib. di pr. ist. Com. di lanc e tabachi. Fiere di 10 g., 26 gen. e 6 luglio; a 7 L. N. O. da Arras e 46 N. da Parigi.

Pota, Pola, pic., forte ed antichissima rittà dell' Istria , all'estremità d'un golfo assai profondo dell'Adriatico, con ottimo porto; e dife-a da una cittadella , e vi si osservo un magnitico anfiteatro antico passabilmente conservato, il resto d'un tempio dedicato ad Augusto ed il bell'arco mortuario dei Sergi , iletto ora Porta Auren, Il duomo omia la cattedrale fu eretta su' fondamenti e con le ruvine d'un antico tempio de' Gentili, come dimostrano molti frammenti di antichi marmi, capitelli, fregi, basi ed altro che lo adorna-nu; a 18 l. S. da Capo-d' latria, e 32 S. E. da Venesia; pop. 1,500 abit. Long. 11. {2. lat. 45. 6 — Isola dell' Arcipelago de Naviga-

teri. Long. occ. 174, 27, 43, lat. S. 13.33, 50, Polana, itti della Sicilia vicina al mare. Polastron, villaggio del Comminge (Gers), ad 1 lego N. O. da Samatan e 2 leghe da G.-

ment @.

Pozen, b. del granducato del Basso-Reno; a 6 l. O. da Coblentz.

or-or-Luon (S.) Vedi Laon Polaccio, b. del cantone del Ticino, alla

estremità della valle Levantina , 398 piedi al di sopra del Lago-Maggiore. POLENZA, h. del Pirmonte, a 10-1. S. E.

da Torino,-Citta dei regno di Napoli, nella

Poresia, prov. della Pollonia musa, chiamata ancora il palatinato di Brzescie, nella Lituania. Il suo territorio è coperto di boschi, stagni, patedi e limii, per cui rendesi inaccessibile per la maggior parte dell'anno. La pesca vi è abbundante, sonvui delle miniere di ferro, e produce del mele; ma ciò che la rende ora di qualche conseguenza si è, che viene attraversata dal canale di Oginski, che fa comunicare il Baltico col mar Nero. Brzesc

Pozzarez ni-Rovino , prov. del s. Lomb.-Ven. , fra l'Adige ed il Po ; conf. al N. col L. Santa del E. col Padovano, al S. col Ferrarese, all E. col Degado, ed all'O. col Veronese; 17 I. di lengh. e 7 di largh.; pacse fertilisamo in grano, acta e vino, ed abb. di Lestismi. Rovigo,

POLCUE (S.), b. del Forese (Loira), a 4 LS. O. da Roanne .

Potacegna , b. della Sicilia , a 9 1. O. da

Catania. Policarono, isola mesclunissima dell'Arci-pelago, una delle Cieladi, all' E. di Milo, ed al S. di Paros e d'Antiparos. Le sus coste sono ingombrate da screli ; lsson vino,-Borgo dello stesso nome. Long. dalla ponta N. 23. to. lat. 36. 39.

Policastro, Pabreastrum, città vesc. quasi diruta del r. di Napoli (Psincipato eil.) , sul golfo del suo nome, a 22 l. S. E. da Na-poli. Long. 13. 15. lat. 40. 7. Evvi nella me-desima provincia un'altra ciltà dello stesso

Potsenac , b. del Velay (Alta-Loira) , ad a I. N. dal Puy . Patria del cardinale di Polignac.

Potacraso, Polignanum, pie. città del r. di Napoli, nella terra di Bara, sella sommità di un'enorme roccia, che sorge perpendicol'armente sul mare : appie di que to scoglio evvi la grotta del palazzo, che ha 250 piedi di profondità , e nelle sue vicinanze , sopra ima lingua di terra che avanza assii entro al mare, v' è il magnifico convento di S. Vito; ad 8 I. S. E. da Beri. Long. 14. 58. latitudi-

Polacer, pic. e graziosa città della Fran-ca-Contea (Jura), sopra un finmicello, 6 mi 5,388 abit.; c. l. di sutto-pref., il di em trib. e ad Arbois. Com. di vino e grano. Fabbr. di salutro ; grotta singolare; cave di marmo e di alabastro: a 6 L S. O. da Salins; 5 L da Lons-le-Sannier; e 12 S. O. da Besanzone. Long. 3. 26. lat. 46. 5o.

Polina, fi. della Sicilia, che ha la sorgente nelle mont. di Madonia, e va a gettarsi nel Mediterraneo.

Polistena, città del r. di Napoli, nella Calabria ulter. , tra due fi. , che ne inondano. spesse volte i contorni.

Porter, villaggio del dipart. dell'Aube .. sulla Senna, ad i I. S. da Barsailla Senna Q-Pourrio o Posezzi, Politium, città di Si-cilla, apple del monte Madonia; a i 4 l. S. E. da Palerino. Long. 11. 48. lat. 37, 50.

Polivo, Poliso o Isola-Bauciara, isole!-

ta dell' Arcinelago, all' E. dell' Arcentiera , di-5 l. di circonferenza ; non vi sono che gregg: .1 I Veneziani abbruciarono gli olivi dei quali era ricoperta.

POLLENTIA , borgo dell'isola di Majorca , noto per la malvagia de' suoi contorni Possessa, piccola ed antica città della Tur-

chia eur., nell'Albania, a 17 l. da Durazzo, verso l'imboccatura del lago. Long. 17. 18. lat. 40. 50.—Altra, nella Macedonia, ad 11. leghe S. E. da Salos

Polisimen, piccole città di Baviera, a 14 I. S. O. da Monaco, Long. 8, 48, 45, latitudine 47. 48. 17.

Potliosar, borgo del Lionese (Rodano), a
2 l. N. E. da Lione .

Poleocustawa, horgo di Scozia, contea di Reinfrew, a 2 L. E. da Paisley.

Pottonia, gr. passe d'Europa, che confi-na all'O. col Baltico, col Brandeburgo e col-la Siesia, S. coll'Ungheria, colla Transilva-nia e colla Moldavia, e N. ed E. colla Russia. Dividevasi un tempo la Pollonia in tre grandi parti: la Gran-Pollonia, la Piccola-P. llonia e la Litumia. Queste tre parti , compresi i ducati di Curiantia e di. Sonogizia , formavann trenton palatinato. Il governo era monarchico ed elettivo; nel 1772 e 1773, lo imperator d'Alemagna, la Bussa d il re di Prussia, profittando delle turbolenze di questo regno, se ne appropriarono una porzione. Nel 1792 la Russia costrinse il re di Pollonia a-sauzionare l'alienazione e la divisione del suoregno; e la divisione della Pollonia fu stabilita nel 1795 ; il re di Prassia a imposesso di Thoru , di Danzica e della Gran-Polionia che contina colla Prussia e colla Sicsia. La Passia s'impadroni della maggior parte del ducato di Lituania, della Vollainia e della Podolia. L' imperator d' A'emagna ebbe la Russia-Rosan, la Piccola-Pollonia, e la Mazovi meridionale. La guerra che ficce Bonaparte alla Russia , nel 1812 e. 1813 , ebbe per preteste di render la Pollonia all' indipendeuza. In victù del trattato di Tilsit, la Pol-lonia prossiana formò il granducato di Varsa-via, poss-duto dal re di Sassonia. Nel 1815fu rampiazzato dal muovo Receo da Polaceta, posto sotto la sovranità dell'imperator delle . Russic Dividesi questo regno in otto vaivodie o governi , cioè : Mazovia (Varsavia , c. l.); Cracovia (Mielhow., e. l.); Sandomir (Radom, c. l.); Podlachia (Siedlee, e. l.); Augustow (Savalki, c. l.); Kalish, Plosek e-Lublino, Queste otto vaivodie comprendono 39. circondarj e 77 distretti La sua maggior lun-, gbezza é di 120 l. dal N. al S., e la suamaggior largh, di go l. dall E all' O. Comfina al N. ed all' O. cugli Stati prinssiani, al N. ed all' E. co' governi russi di Wilna, Grodno... e colla Volhinia, ed al S. colla Gallizia, L. Pollacchi in generale sono indurati alla fatica enraggiosi, onesti , generori , buoni soldati , e seprattutto ercellenti cavalirri. La religione deminante è la cutò-lica. Oltre la lingua polloca, che derira dibid suivo, si propia di muo, ca, che derira dibid suivo, si propia di muo, canti lingua de Linox. La Pollonia è un pues plano el sperio, fort, in grano e pasordi escutore di superiori di superiori di superiori di colore di superiori di superiori di superiori di superiori di vagni suba poche vere, et di, cingilardi e hadit ne boschi, salvargione: abbi superiori di vagni suba poche vere, et di, cingliardi e hadit ne boschi, salvargione del Neper, il Bog, in Wanne ed B. Novier: la Polinia vi è un nomero e-madeshible el theri, Neper, il Bog, in Wanne ed B. Novier: la Polinia vi è un nomero e-madeshible el theri, matte in productivo, il quale è tato rimino dila Prinosa. Fed Pa su Grandiciano di). N. E. M. Igias, e so la C. d. de from, falbe,

di cappelle.
Poto (S.), pic. lnogo in Tosc., nel Fiorene.

Pozocasi. Fedi Pozota.

Proson, plazas forte dell' Indestan, a ja. 18. O. da Arcete, e 3 S. O. da Marios, Plourna e cità della Litanisia, erp. del Partico, per della considerationale della Litanisia, esperimentale l'arcete le Partico, l'arcete l'arcete le Partico, l'arcete l'arcete le Partico, l'arcete l'arcete le Partico, l'arcete l'arcete

POHABANCE , anticamente Ripomanance , eastello popolato lu Tosrana , nel Pisano, in Val-di-Cecina , poco distante da Volterra , in una coltina ventilata e d'aria salubre ; buone fabbriche ed abitanti assal comodi. Vi risiede un potestà sottoposto direttamente al commissutio di Volterra. Piera 28, 29 e 30 agosto. Nel 1162 ne fu investito il marchese Uberto Pathavicini, poi venne io potere dei vescovi di Volterra, e fu soggetto di langhe contese fra essi ed i Volterrani. Nel 1447 le truppe d' Alfonso re di Napoli e d' Aragona lo saccheggiarono, ma ne furon discacciati da' Fiorentinii Chiesa arcipretura del secolo All. ; ne contorni si trova della cicuta, e nel base del Leccione vi sono delle moje satifere, di cui non si fa uso. Long. 8, 32, 39. lat. 43. PONARD, grosso borgo di Borgogna (Costa) d' Oro), a 1/2 lega S. da Bentine 4 , rino-

mato pe suoi huoni vini.

Pomati, piecola città dell' Estramadura porlogico. Pun. 3 con abitanti i fabbrica di care

toghese. Pup, 3,000 abitanti ; fabbrica di cappelli. Puste, laoletta del golfo di Venezia, al N. di Tremiti. Lat. N. 43. 7. loog. E. 13. 34. —Izoletta sulla costa N. di Brettagna, al S.

- Torons suns costa N. di Bretagna , at S. delle Sette-Isole.

Pomicus (1a), una delle tre isole, poste davanti a Marsiglia , dalla quale è dist. 2 l.

Quivi consumazo i hastimenti la loro contu-

Ponenanta, prov. di Germania, conf. al N. col Baltico, all E. colla Prussia, al B. colla

Marca di Brandelsurgo, ed all' O. col ducato di Mecklenlsurgo. L'Oder la divide in duc parti : quella all'E di questo fiame chiamasi utteriore, e quella all O. citeriore. La Pomerauia ha circa go L di Imigh., e 3o nella sua maggior larghezza. Le due Pomeranie appartengoso alla Prusia, hanno 1,405 leghe quadrate, 438,400 abitanti e 56 città; pacse pianu e sabbioso, Quantità di Inghi, fimmi e boschi; buoue terre lavurative sulle coste; molti frutti ; canapa , ilno , hoppoli , sorgenti salate, ambra trasparente e diacciata; gr. com. di telerie ; man, di lant e cotone , seterie , legnanii, pere, catrame, potassa er Stettino, capdella Pomerania-Ulteriore. La guerra aveva quasi rovinato questo paese; ma Federico II vi attirò de nuovi abitanti e fere asciugare delle puludi i onde in capo ad atto anni la po-polazione era più considerabile che prima del-la guerra. La Pomerania , inaddictro Svedese, produce saggina , segale , orzo , avena , pisel-li , butirro e tabacco. Strabunda , capitale. PORCHELLA, OSSÍO POMER INTA-PICCOLA, PROY.

degli Stati-Pressiani, che confina al N. col Baltion. Danzica, capitale.
Potenari, valle e villaggio dell' inaddietro r.
d'Italia, appiè del Griesberg, di 5,888 piedl' d'elevazione sul livello del mare, traversata

dalia Tosa.
Posmanez, h. delia Gujenna (Laode), a 4
I. S. E. da Dar .

1. S. F. da Dar .

Posseshas (la), due borghi, uno (Marna-c-Loira) a 5 l. S. O. da Angers, e 4 da Beaugarèau . P. altro (Vandea) sul Sevre-Nautec, a 12 l. S. U. da Thouars, e 2 l.

da Ponzenge .

Ponzenarx , h. della Maina (Majenna) , ad s l. S. E. da Cruon .

Ponniens, b. del Forese (Loira), a 5 l. da Rosmie • - Villaggio del Benujolais (Rodano), ovi è la sorgente di Saiot-Fonda, una delle più l'elle della Francia, ad 1 l. da Anse • . Ponnsa. Vedi Mattanto.

PONONTA, tenuta in Toscina, nella prov. in Sausse, nelle adiacenze di Scarzano, spet-tante allo srrittojo delle possessioni del granduca a moltissimo bestame.

PONDADOTA, villaggio del Limosino (Corrèse), a 6 l. N. O. da Brives, e 3 l. da User-

che O. Superba razza di cavalli.
Poursa, preente stabilimento nella Nuova-Yorek (Stati-Uniti), nella contea d'Onondago.
Poursa v, villaggio di Brettagua (Ilbec-Vi-

Pouraix, villagaio di Brettagua (Ille-c-Vilaine), a 2 l. ila Rennes ◆ j min. di argento e di piombo. Pouraix, era una clttà della Campania (r. di Napoli), presso Freolano, sepolta dalla

control cité vi profit l'enuisone del venuiso del l'amo (5). Le se rovine sono sitale ecoperte del collisso servite, de suni dopo quelle control del collisso servite, de suni dopo quelle control del collisso servite, de sun de colte e di una controlazione uniforme, con delle pitture a frecco in assui honoro stato; un quartere di sobidati, parecchi trengli, hai quali sono frevati ai di fasori, nua un numero considela endi interno delle case. Le escrezioni si vanto tuttivia proceptondo. A merza lera vanto tuttivia proceptondo del vanto del van Pouritou (il), villaggio (Lozere), 4; PUMPIGNAN, borgo (Tarn-e-Garouna), sul-

la Garonna, dist. 1 L da Grizelles 3. Posronse, villaggio dell' Isola-di-Francia

(Senna-e-Marna), presso Lagny 3. PORCET , villaggio ili Borgogna (Costa-d'Oro),

en tiere considerabili e fuene; a 71 t. N. U. da Digione, c 2 l. da Suint-Seine D. Poscas, villaggio della Bengesia (Air), c. l. di cant. e circond. di Nantua, da cui è dist. 44 leghe S. O. ed 1 l. da Cordon .

PONDICHERY O POVDOUCHERY, Ponticerum r., bella ed inaddietro forte città delle Indie, sulla costa del Coromandel, nel Carnate, difesa da un buon forte. Essa é vantaggiosa mente situata pel com., ed era il più bello stabilimento della compagnia francese delle Indie orientali. Gl' Inglesi se ne impadronirono negli anni 1761 , 1778 , 1793 e 1803 ; e la restituirono alla Francia nel 1814. La prima volta che se ne impossessarono ne demolirono le fortificazioni. Questa città è priva di porto come tutte quelle della costa del Coromandel, ma he un' ottima rada. Un canale che scorre dal S. al N. la divide in due parti; all' E. giace la città Neru, ossia degl' Indiani; all' C. la città Bianca, o sia degli Europei; atrade rettelince e fiancheggiate di alberi. Il territorio è sterile, ma è reso proprio alla coltura del riso e de lagumi; produce inoltre la radica del chaya, della quale si fa mo nel-le tintorle. Acque eccellenti per la tintura sinolarmente del color blu. Fabbriche di ghinee blu e bianche, indiane, fazzoletti commu, baaini , mossoline ordinarie ec. A 50 l.S. O. da Madras. Longitudine 22. 31. 30. latitudine 11.

55. 41. Pospico, isoletta deserta dell' Arcipetago, nel golfo di Yeitun.

Posrzaaauo, pic. città cen un ant. castello nel r. di Leone, in Ispagna, su confini della

Galizia. Pone Hou, gruppo d'isolette o piccolo arci-pelago, dipendente dalla prov. chinese di Fo-kien, fra questa prov. e l'isola Formosa, Evvi nn buon porto, ma mancano di acqua potabile.

Posos, porto della Lapponia, aul mar Bian-ets. Long. 38, 49. E. lat. 67, 4, 30. N. Poss, pic. città della Santogna (Charente-Inf.), 3 14; 4,200 abit.; c. l. di cant.; pres-so al Saigne; sorgente d'acqua minerale; a 4 I. S. da Saintes.—Altra piecola città di Spagna , in Catalogna , sul Segre ; a 15 L N. 1/4 O. da Tarragona.

Ponsacco, grussa terra in Toscana prov. Pisana, nel piano presso ad un ponte sul fis-me Cascina, sulla strada che da Pisa conduce a Volterra per la collina; essa è di forma quadra con le faccie volte ai quattro punti car-dinali. Si vede dagli avanai che ne restano, che era cinta di mura di mattoni con torri; ha le strade larghe, regolari e che si tagliano in croce. Auticamente l'aria vi era mulsana , ma essendosi prosciugate le vicine pia-nure e dato scolo alle acque dell' Era , della nure e dato sono que acque ueu 2511, a com Cascina e di Gello, ora vi è sanissima, e la terra è assai popolata. Essa resisté ai Fiore-tini nel 1362 e nel 1363, e fu fortificata dai Pisani nel 1365. Nel 1494 fu ceduta ai Fio-

rentini, e quantunque due anni dopo la retroecdessero ai Pisani, costoro l'abbandonarono, nou potendola difendere, ed invano successi vamente l'assettiarono. Era feudo de murchesi Niccolini di Firenze. Fiera lun., mar. e mer. dopo la seconda domenica d'ottobre, Long. 8. 18. 7. lat. 43. 37. 25.

Puns-na Tommikus (S.), pic. città della Linguadoca (Hérault) , in una valle ; cave di mormo, 3; 5,020 abit., c. l. di sotto-pref. e trib. 100, \$\frac{1}{2}\$, 5,020 abit., c. l. di sotto-pre: e irio, di pr. ist. Fabbr. di pamii ordinarje e calze, filatoj e concie. Fiere di 2 g., 30 aprile, 11 agosto e 13 dec. A g l. N. O. da Béziers, 2 g l. O. da Montpellier e 16g S. da Parigi. Long. o. 25, 37, lat. 43, 31, 34,

PONT, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. d'Ivrea.

Postac, pic. città della Bearnia (Bassi Pire-nei). Falibr. di lanificio ; c. l. di cant. e circond. di Pau 9; da citi è dist. 5 l. E Postaitaza, b. della Borgogna (Custa-di-Oro), 4; 1,150 abit.; c. l. di cant.; sulle

Saoua, circond. di Digione, da cui è dist. 5 l. E. PONTAMARO, b. della Fiandra (Nord), x4 c. l. di cant. e circond. di Lilla 💿 , da cui

dist. 3 I. S. E. PONT-A'-Mousson, beila città del dip. del

Meurthe, • , 7,000 abit., c. l. di cant. Com. di grani ed acqua-vite; tabbr. di berretti, cappelli e panni ordinari, filatoj e concie. Fiere di 3 g., 26 aprile e 19 agosto. Patria di Gin. Barchlay; a 5 l. N. O. da Nancy; ed 8o E. da Parigi. Long. 3, 42, lst. 48, 54. PONTABION , b. della Marca (Creuse) , c.

di cant. e circond. di Bourganetsf . da cui è dist. 2 l, e mezzo N. E PUNTABLIFA, città della Franca-Contea(Doubs) sul Doubs, presso al monte Jura, 
3,950 abitanti; c. l. di sotto-pref. e trib, di pr. ist. Com. di tele, mossoline, bestiami,

ferro, grano, vino, acqua-vite, olio e formaggio del monte Jura; fucine e fonderie; cave di marmo e di diaspro, passaggio frequen-tatissimo dalla Francia alla Svizzera, ad 8 l. E. da Salins e 13 l. da Besanzone,

PORTASSIBVE, burra in Toscina, nel Piorene tino, a 3 L da Firenze, presso il confl. della Sieve e dell' Arno, con vicario regio. Piera

8, 9 e 10 ag.; mercato, il lun.
Post-Arussuca, città della Normandia (Eure), sul Rille, 9 s.; 5,291 abit.; c. l. di
sotto-pref e trib, di pr. ist. e di com. pic. porto.
Com di sido bostioni soc. Com. di sidro, bestiami, refe , veltuti , carta e cuoja delle sue fabbr. Fiere di 3 g., il lunedl grasso e 2 settem, ; situata in mezzo a prati; a 10 l. O. da Roano e 15 N. O. da E-

vreux. Long. occ. 1. 50. lat. 49. 20 PONT-AU-MUR, b. (Pny-de-Dome), ;; c. l. di cant., a ? l. da Clermont .

Post-Autou, b. (Eure), a 4 l. S. E. da Pont-Audemer Q.
PONT-Avan, b. di Brettagna (Finisterre),

c. l. di cast. e circond. di ( su merle . da cui è dist. 3 l. O. PONT-BRAUVOISIN, comune degli Stati-Sardi,

c. l. di mandamento, prov. di Ciamberi (Savoja-Propria). PONTCARDE, villaggio (Senna-e-Marna), a 3

l. S. da Lagny.

PORT-CRARAUD , b. della Marco (Creuse) , a 2 l. S. E. da Felletin . POSTCHARTRAIN, villaggio dell'Isola-di-Fran-

cia (Senoa-ed-Uisa), 56; a 3 l. O. da Ver-sailles, presso Neurophle .- Lago della Florida occid., che comunica col Mississipi. PONTCHATEAU, horgo (Loira-Inf), 16; 2,844 abit.jc. I. di caut. e circond. di Roche-Bernard, da cui é dist. 4 l. E. ; e 2 l. da Nantes . Ромуси. Vedi Ромси.

PONTESOIX, b. di Brettigna (Finisterre), 3 wi 1,355 abit.; c. 1 di cantone e cir. di Quit per, da cui è dist. 6 l. N. O.

Poar-o' Ais, pic. città della Bresse (Ain),

x; 1,150 abit.; c. l. di cant. e circond.
di Bourg, da cui è dist. 4 l. S. E.; sull' Ain.
Post-o' Assossa, borgo (Indre-c-Lotra), a

3 I. S. E. da Chinon, ed 1 L e mezzo da Richelieu . PONT-DR-BRAUVOISIN , pic. città del Delfinato (Isera) , sul Guyers o frontiera di Savoja o 1,543 abit.; c. l. di cant. e circond del-

Tour-du-Pin , da cui é dist. 5 l. S. E. da Lione, e 130 S. E. da Parigi, Com. di cana-pa; fabbr. di tele.

POST-DR-CAMABRAZ. Vedi CAMABER. Рокт-па-Ся́, città dell Angiò (Maina-e-Loire), sulla Loira, con un castello ed un pon te, famosi per la disfatta dell'armata di Maria de Medici nel 1620; c. l. di cant.; ad 1 l. 8. 1/4 E. da Angers Q , e 62 S. O. da Parigi. Com. di vini.

Ронт-па-Gentaa, villaggio (Sarta), a 6 l. dal Mans, ed 1 l. da Connéré Ф. Fabbr. di

Pont-na-t' Ascua, pie. città della Norman-dia (Eure), sul conff. dell' Andelle e dell' Eure nella Senna , solla quale v'è un bel ponte di 22 archi, @ 1 1,477 abit. Man. di panni. Questa città fii celchre un tempo sotto nome di Pistoe, e fu la prima a sottomettersi ad Enrico IV. C. l. di cant. e circond. di Roano, da cui é dist. 4 l. S., 4 N. O. da Andclys , e 20 N. O. da Parigi. Pon-oc-Lempna. Vedi Lempna.

PONT-DE-MONTVERT, villag. del Gevodan (Lozere), presso al Tarn, c. l. di cant. e cir. di Florac . d. da cui è dist. 3 l. N. E.

PONT-DE-RESIV , pie. città di Picardia (Somma), 2 l. al di sopra di Abbeville . con un ponte sulla Somma.

PORT-DE-ROIDE, villaggio della Fraoca-Con-tea (Doube), e. l. di cant. e cirrond. di San-t' Ippolito, da cui è dist. 3 l. N., e 4 l. da Liste-sul-Doubs .

Pont-os-Rotans, b. (Isera), sul Bourne ; fabbr. di cappelli; c. l. di cant. e circond. di Romans, da cui è dist. 2 l. E. San Marcellino .

POST-DE-SALEM D PONT-DE-SORGUES della Provenza (Valchiusa), »; a 2 i. N. da A ignone 3.

PORT-Da-VAUX, graziosa città di Bresse (Ain) sul Reissonse, a mezza I. dalla Saona , 🐠 ; 2,789 abit. Paese abb. di valatili e pollami. Com. di hestiami, grani, canapa e refe. Fie-ra di 3 giorni, 5 attobre. Fabbr. di cappel-li e majolica, fonderia di cannoni, concie ec. Patria del general Justbert, C. 1. di cant, e eircond. di Bourg , da cui è dist. 6 l, N. O.

Longitudine 2. 31. latitudine 46. 25. Pont-peverta, pic, città di Bresse (Ain), sul Veyle, Fabhr, di tappezzerie e man. di cotone. C. 1. di eant, e circund, di Bourg, da cui è dist. 5 l. N. O., e 2 l. da Mdoors

• Saona-e-Loira, Long. 2. 31. lat. 46. 15.

Pont-na-Cnataan , pic. città d' Alvernia (Puy-de-Dome) , w ; e. l. di cant , soll Al-lier ; a 2 l. E. da Clermont o.

PONTE , borgo del Piensonte (Stati-Sardi) , a 3 l. 8. O. da Ivrea .- Altro , nella Valtellia na , nel r. Lomb.-Veneto.

PORTA-A-ELAN, pic. luogo in Toscana, nel Fiorentino, sull'Elsa, vicino a S. Miniato. Porta-A-Siona, borgo in Toscana, nel Fio-

rentino, alla testa d'un importantissimo pon-te, sell'Arno, vicino a Firenze. Pontaza o Ponta-Falla, città della Ca-rinzia, sulla Fella, a 10 l. N. da Udine, se ; havvi un ponte , che forma uno de mi-gliori passaggi delle Alpi. Longitudine 11.49. lat. 46. 35

Poate-Conona , borgo del Piemonte (Stati-Sardi), sul Corone, a 2 l. E. da Tortona. Ponte- Convo, pic. città del r. di Napoli, Terra di Lavoro, sul Garigliano, con titolo di principato, che portava il maresciallo Ber-

naciotte prima di essere eletto principe reale di Svezia. Vedi Aquiso.

PONTE-DE LIMA, pic e graziosa città del Por-togallo, provincia di Fra-Duero-e-Minho, con un bel palazzo; aul fiume Lima, che si passa sopra un ponte magnifico; a 72 l. N. da Lisbona.

POSTE-n' ADAMO, I anco di sabbia fra la co-sta della pesca e l'isola di Ceylan. PONTE-DEL-GARD, ponte costrutto da Roma-

ni sul Gardon (Linguadoca), per servire a condurre le acque della foutana d'Eure a Nimes 4, che n' è distante 4 l. N. E. Opera magnifica di circa 20 tese d'elevazione. Sonovi tre ponti uno sull'altro: il primo, sul nale si passa, ha soli 6 archi i il secondo in : il terzo che era l'acquedotto, ne ha 35. Con tal mezzo vengono riuniti due mont

PORTA-PALL' OCLIO, h. del ducato di Parma , presso P.acenza.

Ponta-o Esa, una delle migliori terre del-la Toscana, nel Pisano, popolata e ricca pel commercio e per l'industria de suoi abitauti. sulla strada pisana in prossimità delle colline di Volterra a dalla Valdinievole. Prende il nome da un ponte che vi è sul fiume Era, il quale scendendo dal Volterranosi gelta in Arno sotto questa terra. Fu de' Pisani, a cui la tolsero i Fiorentini nel 1287; ripresa dai primi nel 1291 , furon obbligati nel 1293 a disfarne le mura ed a riempirne i fossi , ma dopo tornarono a fortificarla. Cadde di nuodopo tornacono a fortificarla. Cadde di novo voi n potere de Fiorentini nel 1328, e nel 1341, avendola perduta, nel 1432 Niccolò da Tolentino loro generale lornò a riproder-la. È residenza d'un vicario regio. Fiera il pr. mercoletti, giovedi e venerdi dopo San Luca, nell'ottobre; mercato, il venerdi; a 10 legle e mercato da Fierare, 6 da Livoron e 4 da Fisa. Longitudine 8. 18. 96. Istit. 43.

PONTERS, villaggio (Lande), ad 8 l. N. E. da Tartas, e 4 1. da Liposthey . Man. di porcellana, e fonderia considerabile. Per a Stuna, pic. città del Piemonte, sul cuidl. della Stura e del Po. Fiere di 6 giorni , 16 febbrajo e 6 giugno ; c. l. di m mento e prov. di Casale, da cui è dist. 1 l.

S. O., e 4 S. O. da Vercelli PONTE-Sussiza, villaggiu del Littorale, presso Trieste, Gran vetreria

Ponte-Vedra, città di Spagna nella Gali-zia, a 6 l. N. da Vigo. Pesca di sardine. Long. occ. 10. 34. lat. 42. 54. PORTEVEZ, villaggio del Varo, ad 1 lega N. da Barjols 3.—Isola di questo nome, nel-la rada di Tolone, ad 1 lega S. E. de Ilie-

PONTO-EUSUNO. Vedi MAR-NEGO.

PONTFARCY, borgo (Calvados), sel Vire ; a 1. N. O. da Vire, e 3 L da Thorigny O. Manica.

PORT-FRACT O POMPRAT, città d' Inghilterra, nella contea di Yorek, da cui è dist. 7 L. S.; suil Are. Long. occ. 3, 32, lat. 53, 38,

-Altra, nel Connecticut, a 13 leghe E. 1/4 N. da Hartford, e 22 S. O. da Boston. Post-Ginaer, pic. città d'Alveruia (Puy-de-Dome), sul Sioule, x; c. l. di cant. e circond. di Riom, da cui è dist. 3 l. O. 1/4 S., e 4 leghe da Chermont 4. Miniera d'ar-

gento e fontana d' acqua minerale. POSTGOIS. b. della Beauce (Eure-c-Loir), a I. O. da Chartres, e 2 l. da Courville 3.

Fabr. di saje.

PONTHIAMOS, piccolo stato, sulla costa oc-eidentale di Cambogeo, nella penisola delle Indie di là dal Gange, fondato sul principio del 18.º secolo da un negoziante chinese che vi trasportò de' coloni dal suo paese onde trar profitto della fertilità del terreno da es-o trovato incolto. La città è distante circa 60 l, al

S. O. da Campodia. PORTHIERRY , villaggio (Senna-e Marna) , .

pe ; a 13 l. da Parigi. PORTINEU, contrada di Picardia (Somma), che si estende dalla Somma fino al Canche. Abbeville, capitale. Vi si trova pure Mon-treuil e St. Valeri.

Posticsy, borgo della Sciampagna (Jonna), sul Strain, a 4 l. N. da Auzerre, e 3 l. da Chablis . Fabbrica di coperte di lana. PONTIRORE, valle della Svizzera nel cantone

del Ticino, che fa capo alla valle Levantina Gli abitanti si occupano del táglio delle legna.

PORTIS, villaggio di Provenza (Basse-Alpi) uilla Duranza; a 2 L S. O. da Embrun, e 6

1. da Barcellonetta . PORTIVY, città di Brettagna (Morbihan),

presso la riva sinistra del Blavet, • ×; 4,929 abit.; c. l. di sotto-pref., trib. di pri-ma istanza, e collegio reale. Fabbr. di tele dette di Brettagna. Com. di grani, bestiami, dette di Bretaggas. Com. di grant, occusius, refe, tele e buirro. Firer di 8 g., 22 mar20, 20 giugno e 23 ott.; a 10 l. N. N. O. da Vannes, e 103 S. S. O. da Parigi. Longocc. 51: 13. lat. N. 44, 17.

PORTO: Assis, borgo di Brettagna (Pinister-

re), e. l. di cant e circond. di Quimper , da cui è distante 4 l. S. O. —Altro, Santogna (Charente-Inf.), a 4 l. E. da Brouage, e 3 1. da Rochefors . - Altro , Normandia

(Marica), sul Douvre, a 3 l. O. da Curen-

Pont-L' Evaque, piccola città della Norman-dia (Calvados), sui Touque, • 14; 2,391

abit ; c. l. di sotto-pref. , con un trib di pr. ist. Forusaggi eccellenti ; labbrica di trine e telerie. Fiera di 3 giorni , 4 ottobre. A 10 l. E. da Cacu. Long. occ. 2. 11. lat. 49. 15.

Punt-le-Vor, borgo del Blesse (Loir-e-Cher), a 5 L E. da Blois 9; cel. educatorio.

PONTO-GALE, città fortificata dell'isola di Ceylan, con porto sicaro, ma di accesso difficile.

PONTOISE, città del Vessinese Francese (Senna-ed-Ossa), edificata in forma d'anliteatre ; m-en-obal), conteats in forma d annecator; so flumi Osa e Vienna, con un ponte sul primo, ♠ w; 5,210 abitanti. C. I. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Gr. cons. di grano, bestiami, mercerie, chincaglierie e telerie. Fiere di 8 g., 8 seltembre, e di 2 g., 1; nov. L'armata di Carlu VII, prece per assistanti mententi di tari propieti di 1,55 di suddanti di mententi di tari prilipioli qui 1,55 di suddanti di mententi di tari prelipioli qui 1,55 di suddanti di presente di tari prelipioli qui 1,55 di suddanti di presente di tari prelipioli qui 1,55 di suddanti di presente di tari prelipioli qui 1,55 di suddanti di prelipioli di 1,55 di suddanti di prelipioli di prelipioli di prelipioli di prelipioni di 1,55 di suddanti di prelipioli di prelipioni di pr to questa città agl'Inglesi nel 1442, il parlamento di Parigi vi fa trasferito nel 1651, e 1720 e 1753, e Filippo-l'Ardito vi ebbe i natali ; a 7 l. N. O. da Parigi e 12 l. da Versailles. Long. occ. o. 14. 23. latitudino 49. 3. 2.

POSTORS, borgo della Gujenna (Lande) 34; a 2 leglie N. E. da Das, e 2 leglie da Tartus O.

POSTORMO, piccolo luogo in Toscana, nel Fiorentino, vicino ad Empoli.

PONTOROUS, piccola citta della Normandia (Manica), sul Coesnon, 3 pc; 1,409 abitanti, e. l. di cant. e circond. d Avranches, da cus e dist. 3 l. S. O. Molte fabbr. di tela.

Poston, horgo (Finisterre), c. l. di cant., pe, a 3 L da Morlais . PORTOUR, borgo della Maina (Sarta), cir-

cond. di Mamers, a 2 leghe da Bonneta-He . PONTSENOLI, Apua, Pons Tremulus, e ttà fortificata e vescovile, residenza del comunsario regio della provincia di Lunigiana (granducato di Toscana), quasi nel ccutro di vaste Alpi, alle radici di ripide e scoscese montagne, sulla Magra. Il suo vescovo è suffraganeo dell'arciv, di Pisa. Pop. 3,000 abitanti. Appartenne altre volte ai Rossi di Parma; nel 1425 il suo signore si fere raccomandato dei Fiorentini. Nel scoolo XVII. fu acquistata con tutte le sue dipendenze dal granduca Ferdinando II. Nelle ultime guerre fu presa e ripresa dai Francesi e dagli Austro-Russi. La maggior parte degli edifizi sono restaurati al-l'uso moderno, e molte chiese sono state labbricate con buon gusto. Le strade ben conservate son lastricate di pietra. La compagna dei contorni è coltivata con industria e sparsa di belle ville. Patria di Pietro Corini. A 10 leghe E. 1/4 N. da Chiavari , 16 E. da Genova, e 30 N. O. da Firenze. Long. 7. 29. lat. 44. 24.

PONTERSINA, valle della Svizzera, nel cant. de Grigioni , al S. di Bernina.

Postalaux , horgo di Brettagna (Coste-del-Nord), sul Tricox, 1; 1,276 abitanti; c.l. di cant. e circond. di Tréguer, da cui e dist. 7 leghe S. Fiere d' un g., il 2º, lun. di febbr. ed il lun, della Pentecoste.

POP PORTSCORF , horgo (Murbihan) , c. l. di cant. a 2 1. da Hennebon .

PORT-SAINT-ESPRIT O Sia PONTE-SANTO-SPI-BITO, città della Linguadoca (Gard), sulla dritta del Rodano, con un ponte, 3 xc; 4 abitanti. Com, di vini e d'olio d'oliva , frutti e seta. Ficra di 3 g. , 1.º sett. , sindacato marittuno; c. l. di cant. e circond. di Viviers, da cui è dist. 4 leghe S., 8 N. E. da Montpellier, e 160 S. 1/4 E. da Parigi. Long. 2.

29. lat. 44. 17. PONT-ST.-MAXENCE, piccola città del Vallese (Oisa), O ; 2,389 abit.; com. di grani; concie; c. l. di caut. è circond. di Senlis, da cui é dist. 2 l. c raczzo N. Long. o. 14. lat. 49. 8.

PORT-ST.-Planes, b. della Normandia (Enre), sull'Audelte, a 3 L S. E. da Roano, e 2 l. da Ecouis O.

Port-sun-Saint, pie, città della Sciampagna (Aube), con un bel castello sulla Senua; posta al confl. di questo tiume e dell' Aube , @ 10 ; 941 abit.; a 10 l. N. O. da Troyes. PORT-son-Young, piccola città (Jonna), sul finne Jonna , 4 ; 1, 186 abit.; concie; c. l. di cant. e circond. di Sens , da cui è dist.

3 L N. PORTVALAIR, h. (Sarta). Com. di hovi e maali ; c. l. di cant. ; a 3 l. S. dal Mans , e 2 l. da Lude o

PONTIFIOL, piccola città dell'Ing., nella contea di Montmouth , da cui è distante 5 1. S. O.

PORZA , cinque isole del Mediterranco , sulle coste del r. di Napoli , all'ingresso del golfo di Gaeta. Esse sono autichi vulcani estinti ; oggi coltivate. Quella che porta il nome di Ponza ha circa 5 l. di circuito, un borgo ed un pic. forte, ed é dist. 12 l. da Gaeta, Long. 10. 40. lut. 40. 58.

Ponzona, comune degli Stati-Sardi, c. l. di ndamento, prov. d'Acqui.

Poor , borgo d' Ing. , conten di Dorset , con bel porto. Il suo territ, somministra sale, grano e carbone; pesce abbondante. Fabbr. flancile ; sucreato generale de tessuti di lana ordinari che si fabbricano nelle montagne circonvicine; a 36 l. S. O. da Londra. Long. occ. 4. 18. 54. lat. 50. 42. 50.

Pounaspan, fortezza delle Indie, prov. da Visapur, a 7 l. S. E. da Punab.

POPAJAR, prov. dell'Amer. merid., nel nuovo r. di Granata, di 128 l. di lungh. e 100 di largh. Paese abbondante di oro e pie-tre preziose. Appartiene in parte ogli Spagnuofi , ed in parte a sclvaggi coraggiosi , astuti e bellicosi. Popajan , che n'e la cap. 20,000 abit. Situata nell'interno, sul fi. Molino. Vescovo suffraganco di Santa-Fe. Fu edificata nel 1538, in una vasta pianura, verso il N. Gran com. con Quito, da eui é di-t. 82 N. E., e 205 S. da Cartagena. Long. occid. 78. 30. lat. 2. 25.

Populinga, pic. città del t. de Paesi-Bassi, a 2 l. O. da Ypres. Com. di luppoli, e fabbr. di lanificio.

Porsecto, pie luogo in Tose, nel Pioren-tino, vicino a Cutigliano. I seoi abitanti, uniti ai contentini de contorni, disfectro nel 133¢ i Lucchesi.

Poro (il grande ed il pic.), due città con-sid. d'Afr., sulla costa di Ghinea, all' E. del fi. Volta, presso al mare. Gli Olandesi vi avevano uno stabilimento

Popoza, pic. città del r. di Napoli, nell' Abruzzo ulteriore , sul fi. Pescara, Poppi, vicariat, e c. l. della provincia del Casentino, in Tose, nel Fiorentino. Secondo alcuni, Poppi fu edificato da Pompilio, ed ac-cresciuto dall' imperator Pupieno. Appartenne con tutto il Cascitino all'antichissima famiglia dei conti Guidi. Nel 1289 tra Poppi e Bibbiena segui la battaglia di Certamondo e

Campaldino, in cui gli Arctini furon battuti dai Fiorentini con perdita di 3,500 nomini pel valore di Corso Donati che combatteva nell'escreito di Firenze sua patria, ove pure si trovava il poeta Dante. Vicino a Babbiena. Fiera il 3.º lonedi di Inglio,

Posvusco, b. di Russa nel gov. di Sara-tof, a 13 l. S. da Zarizin; abitato da Casacchi del Don

Poncan, città dell' Indostan, aulla costa del Malabar; apparteneva agli Olandesi; a 22 L S. E. da Cochin.

Ponceletta, villaggio del Lorenese (Mosella) , a 4 l. da Bonlay , ed 1 l. da St. Avold 6. Cave di pietre e miniere di ferro.

Ponenaux (Saint), b. della Santogna (Charente-Inf.), w; c. l. di cant. e circond. di Poaca (isole de'), all'O. di Sumatra. Long.

93. 48. lat. 2. 4o. Ponciano, uno de principali luoghi della

prov. di Casentino, in Toscana, nel Fioren-tino, vicino a Poppi. Poaco, prov. nel viceregno della Plata, di 60 l. di lungh, e 40 di largh. Acque minerali ; miniere d'argento , e molto bestiane mi-

nuto. Talavera-de-Puna, cap Pondenose, pic. città del Friuli, 36; a6 1. dal golfo di Venezia. Ponentani, in tedesco Brondaer, pic. cit-

tà nell' inaddietro vescovato di Basilea, Appartenne alla Francia durante la rivoluzione ; ma fu resa alla Svizzera nel 1814. Oggi fa parte del cantone di Basilea. Pop. 3,000 abit. Essa ben fabbricata e le sue strade sono amp Aria salubre, Bell' acquedotto, Sul fiume Italie presso al monte Jura ; a g l. 8. O. da Basi-lea. Fiere di 5 g., 24 gen., 6 marzo, 4 e 14 giugno, 31 luglio e 12 sett. Long. 4. 47. lat. 47, 35. Fablar. di stoviglie, guansi e calte di

Posloce, b. d' Ing., contea di Sommerset, a 4 l. N. O. da Dulverton. Possie, pie. città e porto di mare in Bret-tagna (Loira-Infl.), © ; 834 abit. ; c. l. di cant. e circond. di Painibocuf, da cui è dist. I. S. ed S S. O. da Nantes, Pesca de baccalari a Terra-Nuova.

Ponquenoula, una delle isole di Hières (Varo), a 3 l. da Hières . List. N. 42, 59 48. long 3. 52. S.

Ponquien (Saint), borgo della Linguadoca (Tarn-c-Garonna), a 2 l. da Cassel-Sarrasin .

Ponntage, b. dell' isola di Majorca , abbon-dante di nafferano.

Ponni, ant. Calauria, isoletta della Grecia

presso alla Merca ; quivi fu esiliato Demo-

Ponta-Comano, villaggio del Picmonte, presso Asta, c. L da mandamento, e prov. d' Asta (Stati-Surdi).

PORTADOWA, b. d'Irlanda, cont. d' Armagh, a 16 L da Dublino PORTAFARAY , b. d' Irl. , contea di Bown ,

a 25 l. da Dublino, PORTALLEGEO, graziosa e forte città del Por-

togallo, nell'Alentejo, cap. d'una contrada dello stesso nome. Pop. 4,500 abit. Appie di un alto monte; a 10 l. N. O. da Elvas, e 36 N. E. da Lisbona.

Pont-a-Pinear, pic. porto sulla costa O. di S. Domingo, al N. N. O. di S. Marco. Lat. N. 19. 35, long. occ. 75. 17. 18.

FORT-A-PORT, porto, all' O. di Terra-Nuo-va. L.t. N. (8. 43. long. 61. 6. O. Postarlissoyos borgo d'Irlandis. contes

della Regena , sul Barrow , a 12 L S. O. da PORT-BAIL, borgo della Normandia (Mani-

ca), con un pic. porto e delle saline; a 6 l. S. da Cherhourg, e 6 da Valogues . Lat. N. 49. 20. 30. iong. 3. 58. 27. Pour-Basece, Vedi Pouratsux.

Pont-Caoz , non delle isole d' Hières , nel Mediterraneo (Varo); prod. olivi ed agrumi ; a 6 l. da Hières .

Poares pick, haja e canale sulla costa di Atrica, ad 80 leghe N. dal Senegal, abi-tata dai Mori che si occupano a raccoglier la a. I Francesi vi hanno uno stabilimento, Lat. N. 18. 6.

Ports (cinque). Dayasi questo nome in Ing. a cinque porti ; oggi ve ne suno otto , i de-putati de quali hanno il titolo di baroni ; uattro nella provincia di Kent i Douvres , quattro nella provincia ui accuattro nel Sus-hith, Romney e Sandwich, e quattro nel Sus-sex : Hastings , Bye, Scafort e Winchelsea.

Pouvica, villaggio e bella villa del re di Napoli , distante a l. dalla capitale , in una osa situazione , sulla riva del mare presso al Vesuvio , sulle rovine d' Ercolano. Le collezioni di bronzi e marmi, di medaglie ed altre antichità, che vi erano, suno state te sportate a Napoli; ma vi resta tuttavia quella delle antiche pitture. Portico-oi-Romagna, borgo in Tosc., nel

Finyutino, vicino a Rocca-San-Casciano, Fiere 16 agosto, 21 e 22 actt., 28 e 29 ott.;

mercato, il venerdi.

PORTLARO, isoletta d'Ing., nella contea di Dorset, Suolo, benché leggiero, assai fertile. Cave di pietre, che vengoni impiegate alla costruzione de più belli edifizi. - Capo, sulla costa d'Ing., il più merid, della contca di Dorset ; vi existe un fanale ; lat. N. 50. 31. 22. long. occ. 4. 48.—Isoletta alla puota merid d'Islanda. Lat. N. 63. 22. long. occ. 21. 7 i.-Isoletta sulla costa E. della Nuova-Zelon da , chiamata dai naturali Teabowray, Lat. S. 39. 28. Long. 175. 29. E.—Isoletta sulta costa N. dell'isola d'Egmont , una delle isole Carlotte , nell'Oceano Pacifico del S.—Gruppo d'isolette, alla ponta O. della Noova-Annover. Lat. S. 2. 40. long. 247. 20. E.

Portano, citti graziosa e ben falibricata legli Stati-Uniti, cap. del distretto del Main; Vosciny; Tom. II.

rada buma e sicura ; pop. 7,160 shitanti ; nella baja di Casco ; a 20 l. N. E. da Portsmouth, c 37 N. E. da Boston. Long. occ., 72, 40, let. 43, 36.

Poar-Marcor, lorgo dell' is di S. Domin-go, a 2 l. O. dal Capo-Francese.

Posto o Oposto , Portus , ricea , bella e consid. città episc. del Portogello, nella prov. di Fra-Dorro-c-Minho, la prima del regno dopo Lisbona; 51,000 abit. L'aspetto di questa città e sorprendente; essendo edificata sul pendio d'una scoscesa montagna , si presenta in forma d'anfitentro, e la gran quantità di campanili e di chese ne formano un quadro pittoresci, al di cui compinento contribuisce la parte pui elevata, orusta di maestosi con-venti e di deliziosi giardini, sormontati da un folto hosco di pini. Grandissimo com. di vini potto nosco di pini. Grandissimo coni. di vini del Portogallo, miglio, ferro, catrance, aughe-ro, olio e cuoja. Fu presa dai Francesi nel 1807 e nel 1809. Porto pericoloso a motivo de le paute di scogli e de banchi di sabbia che si trovano solt'ingresso. Patria d' Uriel Acosta; ad I l. dall'imboccatura del finme Dierro, 12 i.S. da Braga, e 57 N. da Lisbona. Long. oct. 10. 59. 45. lat. 41. 11. 15.
—Altra, nel r. Lomb. Veneto, sull'Adige, a
10 i. S. E. da Verona.—Altra, nel Patrimonio di S. Pietro, all'imboccatura occidentale del Tevere; porto quasi distrutio. Long. 9. 54. 10. lat. 41. 46. 44.

Ponto-at-Patreira, città di S. Domingo, ch' cra la residenza del governo della parte francese dell' sola. Distru ta nel 1770 da um terremoto, ed inocudiata dai negri nel 1792. Aria cattiva e clima ardentissimo. Territ fert. in indaco, cotone e catic. Long. occ. 74. 40.

53. lat. 18. 33. 42.

POSTO-AL-Paracipe (Senta Maria di) , città sulla costa sett. di Cuba , con buon porto ; ricchi armenti nelle ampie praterie che l'at-torniano; a 110 l. S. E. dall' Avana. Long. occ. 79, 52, lat. 21, 28.—Altra città edificala nel 1684 sull'istmo di Panama , gov. di Da-rien , all'imboccatura del fiume Cajaman , per tenere in obbedienza gl' Indiani. PORTO-BALTICO O ROGERFICE, città edifica-

ta da Russi , nell'isola di Boog , con gr. e pro ondo ; gov. di Revel , da cui è dist. 14 l. O. , ed 85 l. S. O. da Pietroburgu ; sull'ingresso meridionale del gollo di Finlandia. PORTO-BRILO O SAN FILIPPO, città dell' A. merica merid., edificata nel 1584, sulla co-sta sett. dell' istmo di Panama, al N. della Terra-Ferma; con ampio e buen porto. Le sue case sou di legno ; il clima è mal-ano per l'eccessivo caldo a cui è soggetta ; sonovi molti negri. In passato era di grande importanza , perché ogni anno all'arrivo de' galeoni vi si faceva una ricchissima fiera , che durava due mesi. Fu saccheggiata dall'ammiraglio Parker nel 1501, e le sue fortificazioni furuno distrutte dall'ammiraglio Vernon nel 1740. A. 20 l. N. E. da Panama, Long. occ. 81, 55. 30. lat. g. 38. g.

Poaro-Boasona, porto situato sulla costa prient. dell'Isola-di-Francia, a 33 l. S. E. da Porto-Luigi.

Porto-Chausers, porto sulla costa N. O. d' America, Lut. N. 60. 16. long. 148. 58. 15. 24

Porto-Curtan, purls sulla costa N. O. di America. Latitudine N. 59, 15, longitudine 253, 16, 15.

Ponto-of-Paca, eittà di S. Domingo, a 4, O. dal Capo-Francese, di contro all'isola della Tartaruga. Long. occ. 75, 5, 35, latit. pp. 56.

вр. 56. Рокто-о Амерокамі, pie. città dell'isola di Constot, a 7 l. S. O. da Bastie e 5 N. O. da

Corte,
Punro-pi-Tonan , villaggio della costa N. O.
di Sardegna , sol mare , al N. di Sassari.

Poarro ex-Bessis , borgo del Calvados , alla inducentura della Denna , con un piccolo porto , a 2 l. N. O. da Baseur .

Pun' Esrout. Persus Hervulis, picola citta e tortera acilo Stato-de Proxidi Grandortri di Toscano), posta all' estremita su ridionale d'una pensola, con porto etchre nelle storie della guerra d'Italia ai tempi di Carlo V e di Filippo II, oggi quasi ricolima dalle soblor; ad I L S. da Orbetella. Long. 8. 50. lat. 52. 35.

Porto-Escorotoo , porto dell' America sett. all'insiscentura del fi. di Champetro , nella baja di Campeggio, sulla costa di Yucatan , a 50 l. N. E. da Tabasco. Lut. N. 16, 15. long. 101. 50. O.

PORTO-FARINA, borgo con un buon porto, reggenza di Tunsai, sulle rovine di Utica. Com. di grano e pesca di corallo. Long. 7. 53. lat. 37. 7.

Porto-Francio, Come polis, piccola, ma fortissima città, cap. dell'isola dell'Elba (gramdurato ili Toscana), con ottimo porto, tulelić le più grosse navi possono arrivare lino a terra : con due belle fortezze : il falcone o la Stella. Vi risiede un governatore civile e militare. Pop. 3,000 abit. attivi e dediti alla navigazione ; mediocre com. Pesca de' tonni-La salinazione nelle saline presso questa citta si ta coll'azione del sole e senza luoco, ed è un buon ramo della regalia. Si creste che anticamente si chiamasse Perto-Argeo. Cosimo L'essendosi fatta ceder questo Inogo, allora di poen rimarco, dal principe di Piondino, lo amplio e lo richise considerabile; le fortificazanti furono ae resciute e regolorizzate per ordine del granduca Francesco II, essendovisi lavorato dal 1538 al 1558. Un canale scavato a mano, che si passa sopra un ponte, divide la città dai resto dell'isola. Prese il nome di Porto-Ferrajo dalle vicine miniere di terro, Bonaparte vi fece la sua residenza, dopo la sua prima abdicazione all'impero di Francia; a 22 l. S. da Livorno, e 33o S. E. da Parigi. Long. 3. o. 10. lat. 42. 49. 9.

Porto-Figu., pie. perto e borgo, a 6 l. E. da Genova (Stati-Sard), posto tra due mouti, e difiso da un castello edificato sopra uno scuglio 3 a 6 l. S. E. da Genova.

Poaro-Galartie, Fedi Poaro-Galettie, Poaro-Galet, si più cecià, che eggi d'Earopa, di circa 125 I, di langh, e 60 di larghezua, 3,535 lephe quadrate di superficie, e e 2,225,000 albatuli, Coulina O, e 8. cell Cocoaro, E. e N. colla Spagna, e dividei in 6 prov. al N., Pra-Douro-e-Minlus e Tra-bu-Moutes; nel centro, Beira e l'Estromodras portuglice; al S. l'Alentiep e l'Algaret II.

Poetogallo è l'antica Lusitania de' Romani , e sotto i re Mori non era s parato dalla Spagua. Il suo primo re fu Atfonso Henriquez, nel 1139. In seguito questo regno ha sempre avuto dei re particolari fino all'anno 1580, nel quale per la morte del re Sebastiano , ne prese possesso Filippo II re di Spagua; ma url 16jo i Portognesi si sollevareno, e pose-ro sul trono il duca di Braganza. La religione cattolica è la dominante. Il Portogallo ha due università, quella di Coimbra, e quella di Evora : tre arciv. e dicci vese. La lugua portoghese deriva dal latino. I Portoghesi sono zelanti cattolici, cortesi, generosi, dotati di un grand' ingegno, valorosi, e molto atti alle scienze, alle arti ed al commercio; ma vendicativi. Cassoeus , autore della Lusiade , è il più celebre letterato del Portogallo. Paese monpeu cecure reuceano del rorrogallo. Paese mon-tuoso; aria pura; freddo molto sensibile nel-l'ineerno; clima sanissimo; suolo fertile ed abbondaute di vino e frutti, che sono i suoi principali articoli di com. Gli aranci vi sono stati trapiantati nel 1548 da taluni negozianti della China, e le prime viti vi sono state recate dalla Borgogua, Miniere di vari metalli, e presso Lisbona di salnitro, cave di pietre alberesi, marmi cc.; bestiame e volatili. I terremoti vi auno frequenti. Gi' luglesi vi portano i for prodotti , consistenti in panni , mini for iter prosects, consistent in participation of ilana e di seta, lane greggie, lavorate, orologi, piombo, stagno, rame, carbon fessile, grant, farine, biscotto, riso e dogarelle, e vi estraggono vino, nio, sale, mandorle, frutti secchi, pellami, tebacchi e sughero. Lisbona è la cap. slei regno. Long. 200 -12. 20. lat. 37 -42. Nel 1807 entro nel Portogallo i armata Galle-Ispana, all' avvicinarsi della quale il principe reggente abhandon' i suoi stati europei, e s'imbarcò con tutta la sua famiglia per istabilir la sua corte nel Brasile. Il re di Portogallo possiede in America : il Brasile , le Azzore , e l'isola di Fernando-Norounha, nell'Oceano-Atlantico; in Africa: l'i-ola del Principe, San T-anniaso. le isole di Madera e del Capo-Verde, ed alcuni stabilimenti sulle coste; in Asia: taluni stabilimenti nelle Indie, di là dal Gange e Marao. Le monete d'oro sono: la portoghese, che vale (i franchi e 95 cent.; la mezza det-ta , 22 fr. 35 cent.; la moneta di 16 testoni, 11 fr.; quella di 12 testoni, 8 fr. 15 cent. il erociato nuovo, 3 fr. 31 cent.; quelle di argento sono: il crociato nuovo d'argento di 480 rees, del valore di 2 fr. 85 cent.; c ia patera del Brasile, 3 fr. 72 cent. Posto-Garcao, pic. città del r. Lomb.-Ven. a 3 l. S. O. da Udine.

Porto-Loscosz, Portus Longus, pic città sulla costa orientale dell' sola dell' Elha, con boson forteas, sopra un monte. Fu fondata de Filippo III. nel 1566. I Francei la presero nel 1666, e gli Spagnotti la ripresero nel 1660. Appariente in seguito al re di Napoli, ma orge è orgetta al grandora di Tostana. Le faliberite zono in catito dato; pop. 1,500 alei, a 31 l. S. O. de Fombino. Let.

8. 16. lat. 47. 52. Pouro-Lusat, rittà forte della Brettagna, (Mordidum), all'imbocatura del Blavet, com una rittati lla ed un buon porto. Fondata da Luigi XIII , 6 pc ; 3,128 abit. Com. di ser dine ; c. l. di cant. a circond. di Lorient , d ent, da cui è dist. 2 L.S. E., ed 11 L.O. de Vanus, Long. occ. 5. 41. 14. lat. 47. 42. 47. La nua cittadella difende l'ingresso della baja di Lorient.

PORTO-LUIGI. Vedi BISSA-TERRA. Ponto-Maone. Vedi Maone.

Ponto-NBOVO. Vedi Naw-Pont. Poaro-Nuovo, citta della custa del Curo-mandel, a 10 l. S. da Pondichery.

Porto-Paraica, pic. città della contca di Wigton, in Iscutia. Buon porto, che conu-nica coll' Irlanda; a 33 L. S. O. da Edinoburgo, e 16a N. O. da Londra.

Poaro-Panao, porto di Spagna, sidia costa orientale dell' isola di Majorca.-Porto d' America, imboccatura del Rio-Grand ; a 125 L N. E. da Buenos-Ayres, Long. occ. 53. latit. 32. 10.

Poaro-Ra, pie. ciltà del Littorale di Trie-, te, da cui è dut. 12 l. S. E. Ottimi vini. Lat. N. 45, 20, Long. 12, 56, E. Ponto-Reals, porto sulla costa merid, della

Giammaica, uno dei migliori e dei più commercianti, difeso da un buon castello; la città è stata quasi distrutta prima dal terremato del 1692, possia dall'incendio del 1902, ed in fine dall' uragano del 1782, tatche è rulotin the dail' uragano dei 1751; Lifele, e ridot-ta a 200 case; a 2 l. S. 1/4 O. da Kingslown. Long, 60; 79, 5, 50, lat. 18. N.—Altro, por-to dell' Andalusia, nell nola di Leone, salla haja et all' E. di Cadige; difeso dai forti Langi e Matagorda. Be magazzim ; superbi bacini costrutti di recente per dar carcua a basti-menti.-Piccola città degli Stati-Uniti, nella Virginia, a 19 l. N. E. ila Hichusud, sulla riva occid, del Rapolannock, — Vasto porto della Carolina del Sud, a 2 l. N. 1/4 E. dafl'imboccatura della Savannali. Fedi Anna-

Poaro-Ricco, isola del golfo del Messico, una delle quattro grandi Antille, di 40 L di lungh, e 20 di largh, essa racchinde delle fertili pianure, ed è divisa da un'altra catena di monti ricoperti di boschi. Gli magan i vi sono men frequenti che nelle altre Antille. Aria umida ed insalubre : suolo fertilisauno i prod. indaco, caccaos, terra-oriana, zucche-ro e catté. Pop. 136/200 abit., de quali 18,500 bianchi, Essa appartiene alla Spagna. Cap. S. Giovanni. Vadi questo articolo.

PORTO-SANTI-MARIA, pic. citti sulla Garonna (Lot-e-Garonna), 👁 🙀 i 2,822 abit., c. l. di cent.; a 4 l. da Agen.

Porto-Santo, isola portoghese dell'Oreano Atlantico, a 15 L. N. E. da quella di Madera; assai fertile; e notre molto salvaggiume e bestiame. Non ha porti, ma una baja sicu-ra ed alcune vigne. Long. occ. 18. 37. 30. lat. 33, 5

. Poaro-Szcrao , gov, dell' Amer. merid. sulla costa orientale del Brasile, conf. al N. col governo di Rio-dos-Ilheos , all E. coll Oceano Atlantico, od al S. col governo dello Spirito-Smato. Ahla, di zucchero, pietre preziose, aueraldi, gomme e balsama. Fu scoperto nel 1500 da Alvaro Cabrall, Pertughese. Porto-Seguro, ana cup., è falibricata sulla cima di una rupe , alla foce d'un pic. finne , sulla costs del mer del Nord. Longitudine occid. 42. 15. lat. S. 16. 10.

Porto-Veccnio, città di Corsica, con perto spazioso ; c. l. di cant. e gircond, ili bimifamo, da cui e dist. 5 L. N. E., e 29 S. da Bastia. djuccio 6. Long. 9. 56. 21. lat. 41.

35. 39. Poaro-Vanoana, pir. città e porto del Rossiglione (Pirenei-Orient.), all'imboccatura dell' Aude, presso Collioure 3 pt. A 7 LS. E.

da Perpignano. PORTO-VERRER , Portus Veneris , pic. città sulla riviera orientale di Genova (Stati-Surdi). all'ingresso del golfo della Spezia, sul pendio d'un colle, in cima al quale è una fortezza. Porto comodo, apazioso ed uno de più sienri del Mediterraneo; a 2 L S. dalla Spezia. Esso è celebre tiuo dai tempi dei Romani. Nelle bellisino marma noe vicinarae si scava un gialle macchiato di nero. Long. 2. 13. Ltit.

44. 6. Pontaisus , pie, porto comodissimo sulla co-sta di Brettagna (Coste-del-Nord). Armamen-ti per la pesca de bacca ari; a 3 l. N. da St. Bricux O.

PORTSLAND, Vedi PORTLAND. Postswouth, città forse e consid. d'Ing., nella contea di Hants, con uno de nucliori porta del regno, il di cui ingresso è angusto e guardato da una torre e da vari forit. Bei cantieri. Da questo parto partono i paechetti destinati per Havr-de-Grace. Nel nola di Portsca, a 7 l. S. E. da Wrichtster e 20 S. O. da Londra, Long. occ. 3. 26. 1 i. lat. 50. 48. a.—Altra, negli Stati-Uniti, nel tthode-Island.—Altra, capitale del New-Hampshire; Stati-Uniti, sul fi. Piscataqua, con un porto ch'e il più bello del continente; a 22 l. N. N. E. da Boston e 137 N. E. 1/4 E. da Fi-ladeltia. Long occ. 73. 3. 15. lat. 43. 4. 15. —Altra, nella Virginia, contea di Norbik; attuazione sana ed ancus; a 32 l. E. 1/1 E. S. da Pietrolurgo, e 100 N. 1/4 E. da Filadellia; aul fiume Elisabetta.

Pont-sun-Saban , b. delta Franca-Contra (Alta-Sama), • 12, 2,000 abit.; c. l. di cant. e circond. di Vesoni, da cui è dist. 2 l. N. O. ed 88 S. S. E. da Parigi. Fiera di 4 g., 13 mag.

Portupat, città d' Africa, a 7 L S. 1/4 E. dall' isola di Gorca.

Porrecaterre, b. di Spagna, nella Bisca-glia, presso al uare, a 2 l. N.O.da Bilbao, Long. occ. 5. 13. 35. lat. 43, 20. 10. Poscuravo, valle ricca e fert, del cant. dei Grigioni, nella Svizzera, al S. dei monte Ber-

nina, di 6 l. di lungh. Il c. l. dello atesso nome fa un gran com. a mo ivo del passaggidella Pernina.

Pose, horgo (Enre), ad 1 l. E. da Pent-de-l'Arche Q. sulla Senna. Postea , città della Sch a onia , cap. della contea dello stesso nome , sull'Ori wa , a 63

I. S. 1/4 E. da Buda. Long. 15, 40, Intitudipe 45. 20.

Posen o Posnanta (granducato di), gran-ducato di recente eretto e riunito alla Prossia per gli atti del congresso di Vienna. Conf. al N. colla Pomerania e colla Prussia occid., al l' Q. colle Marche prussiane, al S. colla. Fle sia, ed all' E. col muovo regno di Pollonia; ha cirra 60 l. nella aua maggior larghezza dal N. al S. e 50 di larghezza. Pop. circa 560,000 abit. Sonovi molte fabbriche di panoi.

Possa o Poss. m. a., bella e consid. città della Grao-Pollonia, con un buon castello e 22,000 abit. Gattedrale magnifica. Fu presa da Carlo XII nel 1703, e ripresa da Pollacchi nel 1716. Oggi è la capitale del granducato di Posnania , ed appartiene al re di Prussia. Università. Com. attivo di grano, lanc e e leguame da costruzione. In una bella pianura , circondata da amene collinette ; su tiumi Warta e Posna ; ad 11 l. O. da Gresna e 31 O. da Varsavia. Long. 14: 30. lat. 52. 19. 24.

POSIDONIA. Vedi PESTO. Postutero (grotta di) , scavata nella delizio-

sa montagua di questo nome, fra Napoli e Pozzuoli , pel tratto di 36r tese. È probabilmente una delle opere maravigliose di Lucullo, e da un espressione di Seocca si conghiettura che non fosse praticabile che pe' soli pe-doni. Affonso I re d'Aragona l'allurgo e la rese pratical ile per le vettore. La tombudi Visgilio Marone è posta presso la grotto ne giar-dini della casa San-Severini. Sull' alto della montagna, nella chiesa già dei Serviti, si vede il bel munsolco del Sannazzaro; pre so la puota o promantorio di Posilippo gli avanzi dei bogni di Lucullo, e di un tempio della Fortuna.

POSSANIA. Vedi Poses.

Possacko, villaggio riel Trevigiano Lomb.-Ven., cel. per esser la patria dell'im-mortal Cauova, e pel magnifico tempio da esso fatto edificare, e che raccinide le sue ceneri.

Possessone (Iuja e capo della), situati ver-so l'ingresso orientale dello stretto Magellanico. Lat. mer. 52, 20. long. occ. 71, 79 - Isola situata ne' paragri della Nuova-Olanda. Long. 139. 4. lat. merid. 10. 41.—Baja sulla crota sett, della Georgia del S. Lat. S. 54. 6. long. OCC. 39. 20.
POSTOMI, horgo del Rouergue (Aveyron),
a 5 l. S. O. da Vabres, ed 1 l. da St. Cer-

min O.

Potanos, villaggio dell'isola di Cerigo, sulla costa occidentale.

Povenessant, borgo di Russia, gov. d' Ar-cangelo, a 15 l. N. da Kola. POTENZA, piccola città del r. di Napoli, nella Easilicata; a 6 l. S. da Accrenza, ver-

so la sorgente del Busento. Port, città della Georgia, alla foce del Rionne, ant. Phase, sul trar Noro, a 35 l. N. O. da Acalsiké, Long. 38, 30, latitudine

42. 40. Potiens, borgo (Costa-d' Oro), ad i l. E.

1/4 S. da Molestic, e 2 L da Chatellon @; solia Scona. Porosi, città molto ricca e pop. del Perú,

nel gov. dello stesso nome, regno della Plata; famosa per le miniere d'argento del vici monte. Longitudine occidentale 69. 50. latit. merid, 10, 55,

Porownacz, finme degli Stati-Uniti, che scaturisce dagli Allegani, divide il Maryland dalla Virginia, e sbocca nella baia di Chesapeack; e navigabile pel tratto di 70 leghe.

Porragorain , piccola città del r. di Bariera nel circolo di Pregnitz; c. l. d'un balissaio di 8,705 abitanti.

Porros , borgo d' Ing. , to ford , da cui é dist. 4 l. E. pella contra di Bed-

Porsoan , città e magnifica villa del re di Prussia, in un'isola di 4 l. di circatto, for-mata da fiumi Havel e Sprea. Pop. 8,000 abit. Gran com. Manifatture d'armi, di tessui di seta, lana e cotone, e concie. Non si di una città più regolare; le case sembrano all'ester-no tanti palazzi. Superbo orfanotrofio militare; ad 8 l. S. E. da Berlino. Long. 10. 43. lat. 52. 25.

Pouasce, b. (Maina-e-Loira), c. I. di cant. e circond. di Segré . da cui é distante 5 I. N. O.

Povarca (St.), villargio della Sciampagna (Aube), dist. 2 l. da Troyes . Pouce, piccola città, castello e baliaggio

del ducato di Samonia , a 7 l. O. da Torgau. Poucatenna , città degli Stati-Uoiti , nelle Nuova-Yorck, presso al frame Hudson, a 26 L. N. da Nuova-York.

Porceot, villaggio (Hersult), a 7 l. N.O. da Béziers, a leghe da Bédarieux , sull' Orbe.

Powerr , horgo della Sciampagna (Anhe), a 7 leghe N. E. da Troyes, e 4 i. da Arcasuit Aube 4.

Poucuss, villaggio del Nivernese (Nievre), font. miner. ferruginosa, pe; c. l. di caot. e circond. di Nevers . da cui è dist. 2 legist N. O.

Pouranos , horgo della Gujenna (Lande), c. l. di cantone e circond, di Dax , da cui a distante 2 legbe S.

POURLEY, borgo della Fr.-Contea (Doubs), c. l. di cant. e circond. di Besanzone . da cui é distante a leghe O.

Pourter, piccola città del Nivernese (Nievre), sulla Loira, 👁 🙀, 2,642 abit. com di bucoi vini e grano ; c. l. di cant. e circond. di Charité-sur-Loire, da cui è distante 3 l. N.—En-durois, Borgogna (Conta-d' Oro), c. l. di cant. e circond, di Digione, da cui e dist. 8 l. O., e 3 l. da Sombermon . . . . SomCharlieu , nel Beaujolais (Loira) , a 21-N. da Ferra, e 3 leghe da Roanne .—Le-Chinel, nel Beaujolau (Rodano), ad 1 l. O. da Villerianche .— Sulla-Vaona, in Borag gna (Costa-d'Oro), a 6 l. E. da Beaune, ed

i lega da Seure d. Poulaines, borgo del Torenese (Indre) , a 4 L S. da Romorantin , e 2 leghe da Vulengar O.

Pottanor, villaggio di Sciampagna (Alta-Marna), a 4 l. N. O. da Langrea, e 3 legle da Chaument .

Pouler o Pauler, piecola città d'Ingnel Sommersetshire.

Pouricky, borgo del Torenese (Indre), ad 1 l. N. dal Blanc .

I. N. dal Blanc .
 Poetzaours , villaggio della Brettagoa (Finisterre), a 6 leghe S. E. da Morlaia, e a l. da Carhaix .
 Ministra di piombo.
 Poetzas , borgo del Besnionisi (Rodano), a 5.1.
 N. O. da Villefranche, e a leighe da

Benujeu. . Pourtos , borgo d' Ing. , cont. di Lancastro da chi è dist. 6 l. S. Q., e 77 N. N. O. da Londra.

Poussis, borgo della Sciampagna (Jonna), a 3 L.O. da Auxerre, e a L da Toucr 6. Pousçais (S.); città d'Alvernia (Allier), aul confl. del sicule e del Bouble, o pet, mont, da cul è dist. 14 l. N. 1/4 E. e 79 S. da Parigi.

Poussas , borgo della Linguadoca (Hérault), a 2 L N. O. da Frontiguano , e 2 leghe da Mets Q.

Poussar, cîttà della Lorena (Vosgi), sul Modon , presso Mirecourt . Poeros. Vedi Postou.

Porraoy (Ia), villaggio (Alto-Reno), c. l. di cant. e circond. di Colmar ., da cui è dist. 3 I. N. O.

Pour Astruc, bargo (Alti-Pirenei), c. l. di cast., a 2 l. da Tarber .

Potrauges, b. del Poitou (Vandea) , @ 330 abit.; c. l. di cant, e circond. di Fontenay ; da cui è dist. 8 l. N. Miniere d'antissonio. Porzons, b. delta Linguadeca (Hérault), a 7 l. N. E. da Béniers , ed r l. da Gignac .

Pocus , pic. città (Ardèche) , nel Bodano a l. N. E. da Privas, ed 1 l. da La Voste .

Powerox , contea della Virginia , di circa

7,000 abitanti.

POWENETS, città di Russis, sulla riva sett. del lago Onega, nel gov. d'Olonetz, da cui e dist. 20 l. N. E.

Pownaconoru, città degli Stati-Uniti, nel distretto del Main, contea di Lincoln, a 4 l-N. da Rath

Po-Yang, gr. lago della China, prov. di Kiang-Nan , che ha lo abocco nel tiume Yang-Tre-hiang.

Poyas (i monti), catena di montagne della divide il gov. di Casan da quello della Siberia. Pozzonicorro, comine di Sicilia, intenden-

a di Messina , distretto di Castroreale , pop. 3,639 abitanti Posseou, Pateoli, ant. e cel. città vesc. del r. di Napoli, nella Terra di Lavoro, situata in una pic. penisola , con circa 10,000 abitanti. La cuttenrale era un tempio consacrato ad Augusto, ove si vedono alcune antcolonne corintie co' for capitelli , e in uno dei muri laterali uoa incrostatura di natrono di Paro di bella esecuzione. Sulla piazza piedistatto d'una statua di Tiberio, con alcuni bassi rilicvi. Antico anfiteatro. Il tempio di Berapis e ora quasi disotterrato, e vi si è tondato uno stabilimento pe bagni termo-minerali che sono in grande estimazione : sedici colorne di marmo d'Africa che sostenevano il tetto e le statue , furon trasferite al nuovo palazzo di Cascita : vi restano i piedistalli delle statue e tre colonne di marmo cipollino solle lor basi, Il molo del porto è sorprendente: fu restaurato aotto Antonino Pio , e poscia nel 1575 ; vi si notario oggi 14 pile ben fabbricate con degli archi mezzo rovinati. A 3 l. N. da Napoli dirimpetto a Baja. In vicinanza cave di eszolana , specie di terra che prende il nome da Pozzuoli. I contorni di questa città sountissium : Monte-Barbaro, anticamente Mens-Gaurus, che fu in origine an vulcano i Monte-Nuovo, il quale si formò in 48 ore, elevandosi all'altezza di 410 braccia , con una circonferenza di 3,000 passi , to che avvenue nel settembre del 1538 : non tale erusione riduse il lago Lucrimo ad was se erusione riasse il 1850 Lucrimi ad was stagno i Lugio d'Averno, Autro debla Sibilla, Campi Elisi, Copo di Miseno, Acheronte, Grotta della sibilla Cumana, d'onde scorgo-si in loutonanza la Torre di Patria, presso la quale è la tomba di Scipione, aerbatojo detto Piscina Mirabile, e molti avanzi di antichi tempti e magnifici edifizi. Long. 11.35. lat. 140, - 50.

Pascawirz, b, della Slena, a & L. N. E. da Liguitz, sopra un fiumicello che abocca nell' Oder.

PRACEALITZ, città di Boemia, ad 11 L. S. O. da Becliin , e 13 N. E. da Passavin. PRACHEN (il circolo di), in Bocmia; confina coffa Boviera e coll'Austria , e trate il ome dal monte Prachen, Pieck, capitale.

Pop. 209,416 abit. Paanas, pic. città di Spagna, nella Cotalogua.

PRADELLE, villaggio del Vivarese (Alta-Lora), sopra una rupe, presso alla sorgente dell'Allier; c. l. di cant. a circond. di Puren-Velar . da cui e dist. 6 L. S .- Altro nel Delfinato (Broma), circond. di Die, a 3 1. da Saillans Q.

Paanas, pic. e gruniosa città del Rossiglio-ne (Pirenei-Ocientali), sul Tet, in una bella pianura, 🐠 1 2,344 abit., e. l. di sotto-prek. e trab. di pr. ist. Fabbr. di panni, calae le herretti pel Levante e miniere di Alume. Piere di 3 giorni, 5 marzo e 29 novembre. A 2 l. E. da Villefranche e 10 da Perpignano.

Leng. oce. 3, lat. 42. 37. Pasos, belia, gr., forte e cel. città arciv. cap. del z. di Boemia; università; edifizi maguilici , singolarmante il pulazzo di città e quello dell'imperatore. Esse ha 92 chiese , 68 palazzi , 8 sinagoglie , e 75,000 abitanti , dei quali 8 a 1,000 nono ebrei. Questa città e stata presa e ripresa più volte nella guerra caonata dalla morte dell' imperatur Carlo VI. Un' armata francese di 20,000 nomini vi sostenne un finnoso assedio nel 1742. Dividesi Praga in città vecchia, città nuova, e città piocola, Ossgiunge le due prime un imperbo ponte di pieira sulla Moldava di 18 archi, 842 esi di lunghezza e 14 di larghezza , ornato di 28 statue di marmo e di una di brouzo , rappresentante San Giovanni Nepomuceno, protettore della città. Fabor. di paoni , setezie, tele di cotone, trine e cappelli , lavori di oreliceria e tintorie ; a 54 l. N. O. da Viena, 20 S. E. da Dresda, e 63 l. S. O. da Berlino, Long. 12. 50. lat. 50. 5. 19.

Peaca, villaggio del r. di Pullonia, sulla Vistola, dirimpetto a Varsavia, della quale é come il subbargo. Famoso per la vittorin riportata da Carlo-Gustavo , re di Svezia , sopra i Poliacchi nel 1656; fu preso da Russi nel 1794 dopo un sanguinosissimo assaito.

PRAGELAS, piccola ed antica città (Stati-Sar-di), a 4. l. S. 1/4 O. da Susa, e 5 l. N. U. da Pinerolo.

PRAGELATO, valle del Piernonte vicino a Pinervio. Scorre per cos da Occidente a Levante il fiame Clusona, il quale dopo esser passato a destra il Pinerolo va poi a shoccare nel Pelice. Chiamasi ora la Rua quella regione ch' é in capo della valle, e che altre volte aveva propriamente il nome di Pragelato.

Pracuat, montagna della Svizzera, fra cantoni di Schwitz e di Glaria; il passaggio ha 5 159 piedi d'elevazione, Suwarow la passò nel

Paaneco, villaggio (Due-Sevre), c. l. di cant. e circond. di Niort . da cui e dist.

3 L S. E. Paatssas, horgo (Lot-e-Garonna), c. l. di cant. e circond. d'Agen , da cus è dist. 3 l. N. O.

PRALIE (isola di). Vedi Secuella. PRANDRITZ, città di Boemia, sulle frontier

della Siesia; cel. per la vittoria del re di Prussia del 30 dic. 1745.

Prassia , villaggio della Sciampagna (Aube);

a 3 l. S. O. da Bar-sulla-Senna , ed 1 l. da Chaource .- Isola del gr. Oceano, sulle co-ste della Nuova-Ghinea. Long. 150. 46. 30.

PRATA , castello smantellato in Toscana , nella provincia Inferiore Sanese, sopra una collina; nelle vicinanze si scavavano anticamente alcune miniere d'oro e d'argento. Apparteneva ne tempi più rimoti ai conti Pannocchieschi, ma se ne impadronirono i Sone-si nel 1275. Le sue mura furono diroccate da Co-imo i dopo che se ne fu reso padrone. In passato vi stava un vicario, ora è residenza d' nn potestà ; a 2 l. da Massa marittima,

Paatica, bi degli Stati-Romani, sulle rovine dell'antica Lavinium, sulla riva del mare,

a 5 l. S. da Roma. PRATO, Prutum, piccola ma graziosa città di Toscana , nel Piorentino , cap. del Prates sul Bisenzio, cinta, di mura con fossi', baluardi , castello e 5 porte , in un terreno basso, fert. e benissimo coltivato, resid. del vi-cario regio della prov., diocesi di Pistoja. Il no vescovo lo è ancora di Pistoja, ed è suffraganeo dell'areiv. di Pirenze. Nel 1107 fu presa dai Fiorentini , che poi le tulscro la liertà nel 1353. Nel 1512 soffri un crudel soci eo per parte dell'escreito spagnuolo, e in 22 giorni vi perirono 6,000 fra cittadini e silda-ti. Pop. 10,000 abit. industriusissimi, 54 . Bella cattedrale, ove conservasi la cintola di Maria Vergine. Chiesa delle Carceri, architet-tura del Brunellesco, e chiesa di S. Vincenzo ornata di stucchi con buon gusto. Piazza mercantile vastissima, ma disadorna; piazza del Duomo, piccula, ma ornata di fabbriche. Collegio Cicognini, uno de piu accreditati della Toscana, comodo e hen inteso edificio. Mant e com. di pauni di lana d'ogni sorte, berretti di lana pel Levante, cappelli di paglia, tele, ntensili di rame, carta er.; concie di cuoju. Pane eccellente; mercato, il lunetti. Piera consid., il mar., mr. e giovedi dopo la na-tività di M. V. nel settembre. A 3 l. N. O. da Pirenze, e 4 E. da Pistoja. Long. 8: 45: 50. lat. 42. 52. 57.

PRATESE O sia Conpero-nt-Pa iro, pie, prov. in Toscana, nel Fiorentino, di 6 l. di circuito, irrigata dal Bisenzio, fert. e benisaimo coltivata ; con scon le 35 villaggi , fruit quali Calciana, Tavola, Cásale, Castel Nuocapitale.

Paaronao, magnifica villa del granduca di Toscima, di somma amenità nell estate; ad I lega e mezzo da Firenze ; fatta edificare nel 1576 dal grandura Francesco 1. cot discens di Bernardo Buontalenti e di Francesco es glio. Vi si ammira una statua colos-aie dell' Appennino o di Giove-Piovose, di Giovenni Bologua, di circa 60 picdi d'altezza. Fiera per S. Jacopo.

Paaro-Vaccaso, castello in Toscana, nel Piorentino, un tempo de' conti Guidi, vicino ad Arcaso, con potesta; fiera, 29 sett., mer-cato il mercoledi.

Parts-ps-Moto, piccola a fortissima città del Rossiglione (Pircuei-Orientali), sel Tet, cinta da monti, con un cast. sullo stile di Vauban, Pabbr. di panni comuni; c. l. di cant. e circond. di Céret, da cui è dist. 6 l. S. O. , e 3 L da Arles 6

Pazustrz, piccola città della Slesia prusiana, ad 8 l. N. da Breslavia. Peatrnor, villaggio della Sciampagna (Alta-Marns), pe ; c. l. di cant. e circond. di Longres , da cui è dist. 3 l. S.

Paara, città dell' isola di Jago, una delle isole del Capo-Verde, sulla costa meridionale, ppra un'eminenza. Ivi risiede il governative delle isole del Capo-Verde. La baja di Praya vien preferita a quella di S. Jago. Longitudine occ. 25. 47. lat. 14. 56.

Paazzo, comune degli Stati-Sardi, c. l. di maudamento e prov. di Cunco.

Pasienac, horgo del Rossiglione (Alti-Pirenei), ad 1 l. E. da Argeles ... Attro, Guascogna (Gironda), c. l. di cant., a 3 l. 0. S. O. da Basar .

Pairicay (il gr.), b. del Torenese (Indre-e Loira ), c. l. di cant. e circond. di Loche, do cui é dist. 7 l. S. O., presso Claisa, e 2 l. du Las-Haye-Descartes . Il piccolo Précigny n' é dist. 1 lega , e 2 l. da Peuilly . Paéessay , villaggio della Sciampagna (Alta-Marna) i a 7 l. S. E. da Langres , ed : L

dal Far-Billot . Pancor o ORCAPI, forte città della Crimca sull'istum di questo nome, piazza importante del gov. di Ekaterinusiaf, deposito delle mor canzie della Crimea; a 50 l. S. da Ekateri-

nosiaf. Long. 51. 42. lat. 46. 8. Pagenera, città della Turchia curopra; nella Servia, ad 8 l. O. da Nissa.

da La Charite Q. Nievre, Miniere di ferro. Paicy-sous-Tilla, horgo della Borgogna, (Couts-d' Oro), c. l. di cant. e circond. di Semur , da cui è dist. 3 l. S. Passar , finine della Prusua , che shores

nel Frisch-Haff, sotto Konigsberga. - Panco mac, horgo (Charente-Inf.), a 2 l. e mezzo da Saintes .

Panta - La Cherry , borgo del Berry (Cher),
Panta - La Cherry , borgo del Berry (Cher), a 9 l. N. da Bourges , a 4 L da Henrichemont .

Pannan , villaggio di Borgogna (Costa-di-Oro.), a mezza I. S. da Nuits. . Sorgesti

PRE minerali. Commercio di buoni vint.

Passar, pic. città (Nievre), sul fiume di questo nome, circond. di La Charité, da cui è dist. 5 l. E. e 5 l. N. E. da Nevers . Com. di grano , cuoja , ferro e legnami

PRENITATIONE, potesteria in Toscana nel Fiorentino, dipendente dal vicariato di Rocca San Casciano; pop. 600 abit. Piere 8, 9 e 10 a-gosio, 4, 5 e 6 sett. e nel novembre.

Premortai, villaggio della Picardia (Aisne), a 3 l. da Luon , c 2 l. da Couer Q. Vetre-

Paratzaow, bella cit. del Brandemburgo, sul lago Ucker, cap. della Marca-Ukrania. Strade ampie e belle case. Sonovi molti Fr. protestanti refug ati, Combattimenti tr i Fr. ed i Prussiani nel 28 ottobre 1866. Fabbr. di panni, calze e tele; com. consid.; a 12 l. S. O. da Stettino a 24 N. da Berlino. Long. 11. 31. lat. 53. 18. araaw , antica città della Moravia , a 5 I. S. E. da Olmutz; c. I. del circolo del suo

Passeuron o Posan, Posonium, città consid., cap. dell' Ungh.-Inferiore, bella piazza pubblica, soperba chiesa metropolitana, regia cancelleria, palazzo del governo, gr. tcatro, pubblici grasaj, caserma, palazzo reale, e sorprendente cupola della chiesa di S. Elisab-beta, 32,000 abit.; sulla sinistra aponda del Danubio, in un paere fertile ed alib. di buo-ni vini e bestiame; fu presa da Franccii nel

1805 e nel 1809 ; a 18 l. E. da Vienna e 35 N. O. da Buda. Long. 14. 50. 30. lat. 48. 8. 7. Pararcz , villaggio del Mecklenburgo , dist. 2 l. da Wismor.

Paesos (Stato de'), piorol paese adla costa del mar di Toscana , appartenente al gran-duca di Toscana. Esso consiste ui nua strucia

di terra lunga poco più di 5 l, e larga a 1/2 uella sea meggior estensione ; é tutto sotto la giurisdizione di un vicario regio, che risiede la Orbetello, cap., e non fa più di 2,800 abit. Parste, b. dell'Isola-di-Francia (Aisne),

sull'Aisne, a 3 l. N. E. da Soissons, est s I. da Bruin -std-Vesle 3 .- Altro , Normandia (Caivados) , a 12 h da Vire .

Parst (Saint), b. della Belsia (Eure-c-Loir), aulf Eure, a 2 N. da Chartes 3. Parstrien, b. d'Ing., conten di Radnor, a to I. N. O. da Woreester.

l'auston , città grande e bella d' Ing. , ma oro popolata, cel, per la disfatta dell'arma ia del Pretendente nel 1715; sol Rible, nel-La contra di Lancastro , da cui è dist. 7 L.S. Long. occ. 5. 10. lat. 53. 44.

Partigau , valle fertile della Svizzera , nel cant. de' Grigioni ; di 8 l. di luogh. e 4 di largh.; situazioni pistoresche.

Chateauneuf .

Pastorety, pic città, sul Claise (Indre-e-Loira), •; 1,635 shit; c. l. di cant. e cir-cond. di Loches, da cui è dist. 7 l. Minisre di ferro.

Paanssuca-Evlay, pic. città della Prussia occid., ad 11 l. S. da Konigsberga. Alla distanza di 1/4 di lega da questa città segui la eel, e sanguinosa hattaglia del 7 febbr. 1807, nella quale i Francesi batterono i Russi e gli

avanzi dell'armuta prossiana.
Pativalati , pic. paese di Fr. in Brettagna (Illee-Vilsine), rinomato pel suo butirro; sul Vilsine, ad 1 l. S. da Reimes .

Pasvenances, b. del Berry (Cher), a 14 I. S. O. da Bouiges, e 3 I. da Chateaumeillant .

Pazvasa (la) , ant. città episcopale dell' Al-Parvissa (ii), ant. citta epsecopate dell'Al-bania, sul golfo di Larta, posta sopra una eminenza, a 28 l. N. O. da Lepanto. Long. 18. 35. lat. 38. 19. Dirimpetto a questa città vé si capo Figulo, antica Azio, ove Otta-vio riportò una regnalata vitturia contro Antonio , 31 anni prima dell' era cristiana. Egli vi fece in seguito edificare Nicopoli, che popolò cogli abitanti di varie citta distrutte. Le rovine di essa chiamano ora Prevesa-Vecchian nel 1798 battaglia fra Francesi ed i Turcht. Panz-en-Patt, grosso borgo della Maine (Majenna), 👁 👾 ; 2,669 abit.; c. l. di cant. e circond. di Majenna , da cui è dist. 9 l. E.

Patanan o Baramen, città dell' isola di Su-matra, aulla costa occid. Long. 95, 45. latit. 5. 0. 21.

Patrositz (la Marca di) , prov. di Prussia al S. del ducato di Mecklenburgo, piena di boschi ; prod. segale, orzo, avena e lino. Perleberg , cap. Parrao, comone degli Stati-Sardi, c. l. di

mandamento , prov. di Mondovi, Patassitz (Frauen) , b. della Turingia , a 4 I. N. E. da Jena.

PRIEST (Saint) , b. del Besujolais (Loira) , ad t L N. da Santo-Stefano .- Altro, ne Delfinato (Iscru) , a 4 l. N. E. da Vienna e 3 l. da Lione .

Pasmennau , pic. città della Slesia , ad 8 I. S. O. da Glogau; fucine a carticre. Paisce-Eouano, città e contra della Virgi-nia, dist. 9 l. da Cumberlandia (Stati-Uni-

Parser-Farnéauer, città del Maryland, ad

2 L S. da Huntingdon (Stati-Uniti). Pauce-Grones , contes della Virginia , di 12 l. di lunghezza e 5 di largh.; 9,000 abit-

-Altra, nel Maryland, fra il Potownack ed il Patuxent (Stati-Uniti). Paincass-Ann, città del Maryland, sulla ha-

ja di Chesapeack, sul Monokin, a 2 L S. E. da Baltimore. Paincerown, città del New-Jersey, # 2 1,

N. 1/4 E. da Filadelfia; collegio; pop. 3,000 abitanti. Long. 76. 54. 45. let. 4u. 22. 12.

PRINCE-WILLIAMS-SOUND , gran haja seila en-sta occid. dell' Amer. sett. Lat. sett. 50. Fin visitata nel 1778 da Cook, che ne diede le più accertate notizie; d'allora in poi tanto i Russi quanto gl'Anglesi vi fanno il com di pellieccrie.

Paracteate (i due), provincie del r. di Na-coli, uno detto Principato ulteriore e l'altro rincipato citeriore. Il citeriore confina all' O. ed al S. col mare Adriatico, all E. colla Basilicata , ed al N. col principato ulteriore. Salerno, cap. Pop. 432,000 abit. Esso era abi-tato anticamente dai Picentini e dai Lucani, ha circa 25 l. di lunghezza e 17 di largh. Il ter-ritorio è fertilissimo. L'ulteriore, posto in mezzo all' Appennino, è circoscritto al S. dal eitriore, al N. dalla contea di Molise e dalla Capitanata, all'E. della Capitanata e dalla Beailicata, ed alt O. dalla Terra di Lavoro. Era abitato anticamente da alcuni popoli del Sannio e dagl' Irpini, ed ha circa 17 L di lungh. e 10 di largh. Avellino, cap. Pop. 330,000 abit.

PRINCIPE (isola del), isola d' Africa, appar tenente a' Purtoghesi , al S. E. della Ghinea , verso il Congo; l'ingresso è difeso da un ottimo forte; e. l. delle is le vicine; acqua buona e rada ricura. Produce ananassi, gojavi, manioco, patate, ignanii ec.; a 17 l. N. da S. Tommaso. Long. 5. 20, lat. 1. 37. -Altra isola, sull'ingresso dello stretto della

Sonda. Long. 102. 55. lat. S. G. 36. 25. Pameiri (isole de'), isolette del mar di Marmora, all'imboccatura del Bosforo, I. S. E. da Costantinopoli , abitate da Greci; queste isole formano un lei punto di vasta pel

serraglio di Pera. Paiser, b. della Savoja, ad I L S. da Annecy.-Altro , Sciampagna (Marna) , a 2 L de Vitry O.

Patos, capo della costa di Spagno, al S. O. del rapo Ortegal. Lat. N. 43, 34. 5. long. 40. 31. 45.

Passidan, gr. città della Turchia en n 40 L E. da Ragusa, Long. 18. 15. lat. 43. 10. Peterusa , gr. città della Torchia cur nella Servia , solla Rinca ; a 23 f. S. O. da

Privas , pic. città del Vivarese (Ardéche). aopra un colle, dist. 1 l. dal Rodano, presso al confl. di 3 fiumicelli; c. l. di pref., 0 x; 2,923 abit.; trib. di pr. ist. Man. di lanificio, com, di enoja , organzini e trame ; parecchie fiere. A 158 leghe da Parigi (dist. legale 606 chilom.), e 6 l. N. da Viviers. Long. 2, 16. lat. 44. 45.

Para (Saint), borgo dell' Isola-di-Francia, (Senna-cd-tisa), a 4 l. N. da Parigi, ed ; l. da Fromeonville 4. Fabbr. di biende.— Altro-di Borgogna (Seona-c-Loira), c. l. di cant.; a 4 l. O. da Auton 4.

Pasa-sous-Savens Part-son Fxava , villagio del Nivernese (Nièvre), a 2 l. S. E. iia

Nevers Q. Panzi, pie, città di Sicilia, presso alle sor-unti della Calatabellotta; intendenza di Pa-Jermo, e distretto di Corleone; a g L da Sarra.

Paoctua, Prochyta, isola popolatissima nel golfo di Napoli, presso quella d'Ischia, di circa ; l. di circuito; pop. 14:000 abit.; fer-tile in buca vino; aldo di pernici e figioni. Procida, cap.; pie, città graziosa e fortificata; sopra una punta elevata e seneresa. Fu presa dogl' Inglesi nel 1809, enal' evacuarene porn deport 4,000 abit. Long. 11. 29. lat. fo. Propreo, isoletta della Mona, sel polio di Zonenio, dirimpetto alla città di Navarrino , sialla quale la separa un piccolo canale.

Lot. N. 37. 7. long. 19. 9. E.
Paosaspar, horgo e baliaggio del r. di
Baytera, nel decato di Wurtzburgo.

Prova , città commerciante sull'Irrausddy, nell' impero Birmanno. Com. di legno di teck. Pup. 40,000 abit.; a 50 l. N. O. da Pegò. Panericare, b. del Beaujolais (Rodano), a 3

L. O. da Beaujeu . Prosecco, torgo delle prov. Itliriche, con

un porto, sul golfo di Trieste; il suo territorio produce oltimi e sanissimi vioi. Panierat , b. nel ducato d'Uppein da cui é

dist. 3 L S. O. nella Siesia. Prostutte, città della Moravia, a 5 l. S. da Olmütz.

Paoracrios , porto all'estremità N. O. del-l'Arcipelogo del principe di Galles. Long. occ. 135. 43. 15. lat. 46. 20. 30. Costa N. O. d' A-

Pauca, pic città del gov. di Rezan, da cui é dist. 4 l. S., in hussia. Paovesza , prov. merid. e marittima di Fran-

cia , circos rista al N. dal Delfinato , al S. dal Mediterz. , all' O. dal Rolano che la separa dalla Linguadora, ed all E. dalle Alpi e dal Varo : di circa 45 l, di lungh, e 35 nella sua maggior larghezza; dividen in alta e bassa Aia , cap. Fu rimita alla corona di Francia nel 1487 sotto Carlo VIII, e forma oggi i tre departmenti dal Varo, delle Bocche-del-Rodum e delle Bassi-Alpi, e parte di quello di Valchiusa.

Province-Illinical Comprendenti sotto questo nome parerelii paesi stati ceduti alla Fran-cia col trattato di Vicnna del 1809. Essi formano attualmente il regno d'Ilbiria, appartenente all' Austria.

PROVINCE-TOWN , città degli Stati-Uniti , nel Ma-sachusett, a 18 L. S. E. da Boston Porto sicuro , territorio arido ed arcnoso , abitanti dediti alla pesca.

PROVINCE-URITE. Vedi Parst-Basst. Paovess , citta della Eria (Sensas-Marma),

sul Vousie , 3 pc; 5,500 abit.; sutto-pret. e trib. di pr. ist. e di com. Com. di grano , tieno e cuoja concie, acque minerali; collegio. Fiera di tre giorni, 2 febb.; a 4 l. S. E. da Nogent, 12 E. da Meaux, 13 da Meion, e 22 S. E. da Parigi. Long. v. 57. lat. 48. 33. 39. Paovvinaria, isola dell'America, una delle Lucaje, 9 l. di lungh. e 4 di largh. i sonma-nistra legno del Brasile, sale, corbone e rin-

freschi pe' bastimenti. Gl' inglesi la presero nel 1762, e fu ceduta loro alla pace del 1763. Long. occ. 79. 59. lat. 24. 55 .- Altra , nello Uccano Indiano, al N. N. O. dell'isola di Francia. Leng. 49. lat. S. 9. 5. Paovennezza, città del Rhode-Island, a 10 1. N. 1/4 O. da Newport, capitale d'una contra dello stesso nome, all' imboccatura del fintne della Provvidenza, Long. ooc. 73, 40.

lat. 64. 50. 60. Proce o Baven, città dell'Austria, sulla Leita, a g l. S. O. da Presburgo, PRULENZA, inoletta stille coste del Rhode-Is-land, negli Stati-Uniti d'America.

PRUILLÉ, L. dell'Angiò (Maina-e-Loira), a 4 L. N. O. da Angers , e 2 da Lion-d'Angers

. sulla Majenna. Paux , città della Stiria , sul Mucr , a 17 L. N. O. da Gratz. — Altra , sull Amer , ad 8

L. N. da Monaco.—Altra , in Bavicra , sui Rednitz , a 5 L. N. da Norimberga. PARROLL, fortezza della Dalmezia austripca

pra una colina cipta da una vasta pianura. Parma o Barma, gr. e bella città della Turchia anatica nella Notolia, cap. dell' impe-

ro Turco, avanti la presa di Costantinopoli , ed anticamente cap. del r. di Bitiuia. Sonovi 366 moschee, fra le quali la più bella è quella del sultano Urkan, un superso serraglio e parcechie caravansiere. Residenza d'un musta, di un pascia, d'un aga e d'un cadl. Gli Armeni ed i Greci vi hanno delle chiese, e gli Ebrei aleime sinagoglie. Gr. com, , singolarmente in seta greggia, che passa per la più bella della Turchia, e che si fa ascendere a 3,000,000 franchi l'anno. Ne' contorni di questa città Bajazet fu vinto da Tamerlano in una orribil battaglia , che costò la vita a molte migliaja d' nomini. Alle falde dell'Olimpo , a 30 l. S. da Costantinopoli. Long. 26. 38, 72, lat. 40, 7. 2. Passas, r. d'Europa, circoscritto al N. dal Baltico, all E. dalla Lituania e dalla Sa-fiogizia, al S. dalla Pollonia, ed all' O. dal Brandeburgo, dalla Pomerania e dalla Cassabir; diviso in Prussia-Reale e Prussia-Ducale; cretta in regno creditario nel 1701 dall'imperator Leopoldo a lavore di Pederico III, cicitore di Brandeinburgo: Konigaberga , cap. Questi stati , uniti agli smembramenti delia di 5,500 leghe quadrate, ed una popolaz, di g.640,000 abit.: una forza milit., in tempo di ace, di 200,000 uomini ed in tempo di guerra di 300,000 ; ed una rendita di circa 86,000,000. di Soo, coci jet una rendita di circa 80,000,000. Opin anno partirano di suoi porti 500 hasti-ticuli ciarchi di ambra, lino, canapa, sevo, panni, seterie, eletrie, javori di ferro et. La guerra depi anni 1806 e 1807 coulò alla Pras-sia la notta del Greniorio e della popolaz. Col trattato di Tilati del 9 luglio 1807, il re di Prossis riannishò, a tiblo quel tento di paese che resta fra d' Benio e l'Elba, cel a quasa tut-ta la Polibonia prassissio. al escolo di Cabato. ta la Pollonia prussiana, al circolo di Cothus ed alla città di Danzica, alla qual ultima fu accordata l'antica indipendenza. Allora dunque si componeva il regno di Prussia di tre parti principali , che erano : la Prussia pro-priamente detta , at N. E. ; il Brandemburgo e la Pomerania prussiana , al S. O. della Sie-sia. La sua forza militare era di 40 mila uomini, e la usa popolazione di 5,200,000 abit. In conseguenza degli avvenimenti del 1814 e del 1815 la Prussia non solo riacquistò tutti quei territori che aveva perduti mediante il trattato di Tilsit, ma ne consegui molti dei nuovi, per cui questo stato debbe oggi riguar-darsi come uno de più potenti dell' Europa. Ecco i paesi che rientrarono sotto il dominio pruniano: 1.º il granducato di Posen, forpressure: 1. u grandicati di Posci, sor-mato di una parte dell' inaddictro ducato. di Varsavia, 2.º it circolo di Cotbua; 3.º la Vec-chia-Marca; 4.º la città di Donzica col son territorio, 5.º il principato di Halbertaldi; 6.º la marca di di data di Marca di Posci, sor-6° la maggior parte del ducato di Magdebur-go e del circolo della Saale; 7° una porzio-ne dei ducati di Mansfeld e di Hobenstein; so le città di Quedlemburgo, Erfurt, Nor-dausen, Mulhausen e Cappenberg co respet-tiri territori; 9° il principato di Paterbor-na; 10° l' Eichfeld; 11° il balinggio di Vanna; 10.º i Elenicu; 11.º ii isamagga ur var-derileben; 12.º una parte del principato di Munater; 13.º il territorio del ducato di Cleves, situato sulla diritta del Reno; 14.º I capitoli secolarizzati d' Erfurt e di Helleu; 15.º le contce di Tecklenlango, Rayemberg, VOIGTEN & Tom. 11.

ed una porzione di quella di Lingen. Il re di Prussia ha acquistato, sotto il titolo di ducuto di Sassonia , la maggior parte degli stati del re di Sassonia, Oltre poi a questi paesi, pos-siede sulle due sponde del Basso-Reno un vastu terr, eretto in gr.-duc. del Basso-Reno (vedi questo articolo), e formato principalmente degl' inaddictro dipartimenti trauccia del Reno-e-Mosella r. del Roer, di una parte di quel-li del Sarre e dell'Ouribe, dei ducati di serg Nassau, de principati di Siegen e di Corvey, e della contra di Dortmund, Dividesi il regno di Prussia in cinque governi militari: 1.º provincia di Magdeburgo e ducato di Sassona ; Marche e Pomerauia ; 3.º Prussia propria 4.º Slesia e gr.-duc. di Posen ; 5.º gr.-uuc. del Basso-Reno, La religione catt. e la religione luterana sono le più comunit la seconda é quella della corte. La pop. di tutto il regno di Prussia è di circa so milioni d'individui. Prodotti: ssi e di circu no milioni d'individut. Prodottir grain , campa, lino, baschi, cazilai, bestia-mi, numera di ferro, piombo , mercoriro, agentico, zoldu, vetirolo, ordicalio el agole; man, di pamii , belene e carthere; lavori di ferro e rame, veterici. Esportazione di prodotti della consistenzia del contratano, tele di Stessa, cuoja e sevo. Importazione di viru, derrate colociali i, laquori, oli, frolle del Mea-rogiolifor, tabocco tele di filmandi del Mea-rogiolifor, tabocco tele di filmandi della filmandi. Inchisterra. Le monete d'oro della Prussia sono : il federigo di 5 risdalleri , che vale ao fr. 60 cent., il federigo doppio, 41 fr.; due d'impero, 11 fr. 65 cent. Quelle d'argento sono; il tallero u risd. corrente, che vale 3 fra 60 cent.; il mezzo tallero, 1 fr. 80 cent.; il terzo di tallero , 1 fr. 15 cent.; il fiorino di Siesia , moneta da 20 grossi , che vale 2 fr. cent.; il risdallero specie o sia risdallero di convenzione, 5 fr. 10 cent.; il aweydrittel Stuck o fiorino, 2 fr. 85 cent.

Parrin, gr., fiume, che ha la sorgente nei monti Carpai, traversa il Palatinato di Lamberga e la Muldavia, e abocca nel Danulsio, vicino alla soa foce nel mar Nero. Nel 14720 i Russi batterono i Turchi sulle sue rive. Paprin o Parza, pie. città del granducato del Basso-Reno, sul liome dello stesso nome ; a 12 l. N. O. da Treveri.

Paratta, città della Lasazia-Inf., sul Neise, a 5 I. S. O. da Sagan. Pezzasas, pic. cutà del r. di Pollonia, a

PAZEMBA, PEC, CILL DEL P. DI POHONIA, A 26 I. N. da Cracovia, Le., città popolatissitua della Pollonia, sopra un monte, presso al fiume San; a 20 I, O. 1/4 S. da Leopolda

o Lemberga, e 6o E. da Crucovia.

Puczuit, b. della Brettagna (Loira-Inf.),
ad 8 l. S. O. da Châteanbriant, ed 1 l. da

Nozar & Pop. 1.200 abit.

Nozay . Pop. 1,200 abit.
Prenst., b. della Normandia (Eure), cier
condario d'Andelys, a 2 leghe da Lyons-landi
Forst .

Procureature, passeggio importante della catena de monti di Gata, nell'Indotant, per penetrare nel Misora dalla parte di Camare. Punna. (A), pic. città d'Sp. nell'Esternadura, presso alla Guadiana, a a 15 le-S. O. da Calatrava.—Altra, r. d'Aragona, presso l'Ebro, con un castello sopra un cunterna. -- Parecchi borghi dello stesso nome lango la Guadiana, PURPLA-DR-LOS-ARCHLOS. Vidi ARCHLOS.

Presera, intendenza del Méssico, conf. al N. E. coll'intendenza della Vera-Cruz, all' E. con quella d'Oxaca, al S. coll' oceano, ed all'O.

con quella del Messico. Superficie 2,606 leghe quad.; 813,300 abit. che parlano tre lingue. Pezcao, vill. in Toscana, nella Valle del Cardoso, vicino a Stanzema; abb. di lavagne: PUESTE-PET-Augosispo, hella città di Spagna;

nell' Estramadura , a 12 l. S. O. da Toledo , sul Tago, che vi si passa sopra un bel pon-te. Long. occid. 7. 3. latit. 39. 36.

PUENTE-DE-LA-BEINA , la della Navarra , sull' Arga; a 4 l. S. O. da Pamplona.Vini rossi eccellenti

PULLIO-REAL. Vedi PURTO-REALE. Puks , h. del r. de Pacsi-Bassi , a 41. emez-

go S. O. da Anversa. Propr-Tuesizus, pic. città della contra di Nizza (Stati-Sardi), sel Varo; 900 abit. Molini di varie sorte. A 2 l. N.E. da Castellaue e 7 N. O. da Nizza. Fiere di 2 g., 19 ott. Conn estibili, best. cc. L. 4. 37. lat. 43. 57:

Pegra (la) o l' Appogra, Apulia, pròv. del r. di Napoli, circoscritta al N. ed all' E. dal mar Adriatico, al S. dal golfo di Taranto ed all O. dall Abrezzo; comprende la Capitonsta , la terra di Bari e quella d' Otranto; si divideva anticomente in Dannia , Japygia , Peucetia e Messopia. Paese fert. , singo-larmente in olio eccellente da fabbriche , del quale se ne esporta moltissimo per la via di Gallipoli. La costa però di Mantredonia e Bar-letta è arenova e sterile. Essa è coperta di cespugli , prunaje , mirti e di una specie d'er-ba , le di cui radici penetrano talmente nella sabbia, che giungono tino all'acqua che si trova sotto terra; quantità di bufali pascolano tra quest'erba, e durante il calor del gierno si tuffano nel mare. Non vi sono ne sorgenti në ruscelli , ma vi si beve dell' acqua di cisterna, ed il bestiame si abbevera con quel-la che si arresta, allorché piove, nelle cavità delle rupi. Lecce, cap.

PUGRANO, villaggio con arcipretura, in Toscona , nel Pisas

PULLA, città della Gran-Tartaria, poese de Calmuschi-Uigarieni, a 28 l. S. O. da Ora medù. Pristaux , pic. città del Gatinese (Leizel).

c. l. di cant. e circond. di Pithiviers . da cui è dist. 4 l. E. Com. di vini e zafferano. Pussecries , b, della Linguadoca (Héraulf), a 3 L O. do Beziers Q.

Pussalicon, b. della Linguadoca (Hérault), a 3 l. O. da Bézi ra . Putet, b. della Linguadoca (Hérault), a 5

1. N. O. da Beziers e a 1. da Bederieux .-Altro , Agencse (Lot-e-Garonna) , ad 1 l. S. (). da Villeneuve-d' Agen , sul Lot.-Al-tro, Gujema (Gironda), c. l. di cant. e circond. di Libourne, da cui é dist. 5 l. S., 9 E. da Bordeaux, ed 1 l. da Castillon .

Pula (S. Giovanni di) , terra di Sardegna, the prende il nome dal vicin capo occidentale del golfo di Cagliari, detto capo Pula, come l'orientale chiamasi capo Carbonara, A capo Pula ai osservano le vestigia di un acquedotto

ed altre rovine dell'antica città di Nora, di versa da quella ch'era Torre e Boia. Ivi che è notabile una lapida fenicia , che fu il-lustrata dall' abate De-Rossi. PULATI, pic. prov. dl Turchia, nell' Alba-nia, all' E. di Scutari.

Pouca o Pousa", bella città dell' Austria-Puricciano, pic. luogo in Toscana, nel Fiorentino, victuo a Scarperin; avanzi d'una

rocca; e cisterna di fabbrica romana. PULICRANO, pic. hongo in Toscano, nel Pirsano, e nelle vicinanze di Pisa.

Pullicar , villargio di Borgogna (Costardi-Oro), ad 1 l. da Chagny . Saona-e Lora Com: dl buoni vini.

Cont. di botol vini.

PUDO Ay, robetta frilliarina, il di cui prinripol predotto sono le neci mocale, raccplerendotre annualmente i accordi libro, uniniere di rollo 3 dl'O. dl Badda, a 28 1, 8
de Certini. Long. 102. de lat. 2, 42.—Pulo,
in lingiti malere, significa condi
PUDO Carrey, isochia bol, gello di Siana,
PUDO Carrey, isochia bol, gello di Siana,
PUDO Carrey, isochia bol, gello di Siana,
PUDO Carrey, isochia lingiti di Lingiti maler.

Lat. N. 9. 56. long, 97. 32. E.

Petu-Distring, isoletta scriptorio produce notto riso, e sonori delle miniere di stagno.

Pero-Janan', isoletta dello stretto di Mala ea. Lat. 9. 56 Poto-Lisitar, is consid. del mar delle In-

rouse la care la consultata de la martina de Borneo & la cente, an impocatina actual actual actual actual to di Mis assari e ssa pia la figura di in ferro di cavallo. Long. 173. 40. laf. S. 9. 2. .

Pito Saria, i sibetta della stretta della sonda. Long. 193. 38. 30. laf. S. 50. 2.

Peto Saratz, Isola del pr. Ocano, all'im-

hoccatura del fiume Cambugeo, Long. 106, 53

lat. 10. 4. 3h. Prio Time , isola alquanto grande del mar delle Indie, solla costa orient, della penisola di Malaca. Montagne ricoperte d'alberi , e valli amenissime; prod. letel e piante medicinali Gli abitanti son più neri di quelli, di Java ed hanno i costumi de Malcai. Long. 101, 15 lat. 3. 58.

PULO-UNY. Vedi USY. Peto-War, is la presso Bomatra, la più grande delle isole del canal d'Achem. La ma grames eccie note del canal d' Achem. La us popolazione ai compone in gran, parte decli estilati del r. d' Achem. L. 112. 30, lat, 5. 50. Pulsattz, piccola città della Lusazia-Sapo-riore, a 4 l. S. da Camentz.

PULSTAUSE ; pierola città del r. di Pollonia lla vaivodia di Mazovia , famesa per la vitnella vaivodia di Mazovia, famesa per la vit-toria di Carlo XII., re di Svezia, sopra i Sas-som nel 17n3; sul Nerew; a 3 l. dal suo confl. col Pog, ed 8 N. E. da Varsavia. Long. 18. 34. lat. 22. 35.

PULTAWA, piazza forte dell' impero russo nell'Ukrauin, sul Worst'o, a 50 leghe S. E. da Kiovia. Famosa per la vitteriò di Pietro-il-Grande nel 1709 sopra Carlo XII. re di Svezia, il quale fu costretto à passure il Dnieper, e ricoverarsi in Turchia, dopo aver rerdina tatto il suo ciercito. Long. 26. 48. lat. 49. 40.

Puna, isola del gr. Oceano, sulla costa del Perù , all'ingresso del gollo di Guayaquil , con un porto, a 7 L dall' sola di Suspandi I, con un porto, a 7 L dall' sola di Suspa Lia-ra; di circa- 14 L di lumb, c 5 di largh. Lat. S. 3. 17, long. 83- 95.—Caltà dello stesso no-ma alsala; di inform quasa futti marinari. Pursa e cutà del futbolom, insidifetro cap.

dell'impero occ. de Maratti, e residenza del loro paswah , abitata da riochi negoziauti , e difesa da un forte. O jesto impero e la supcapitale furono conquistati nel 1818 dagl' inglesi. A fa leghe N. O. da Visapur , 10 L.E. dalle montagne di Gata, e 32 S. E. da Bom-

hay. Long. 71. 35. lat. 18. 30. PUBLICTE, borgo del Portogallo, nell'Estramadura, presso al Tago, a 11 I. N. E. da Santaren.

PUNTA-DE-GILLE. Vedi Galle.

PUNTA-net-Guoa , città dell' isola di San Michele, una delle Azzore, con un bel castello cd un buou p'erto.

Puantes , isola p' penisola della contea di

Dorset, in log., lurmala dal mare e dal fiu-nie Froma. Cave di bione pietre. PURGE-LES-BAINS. Vech BORIOSE-L' ARCHANS

BAULT. Punnenesu, piccola città dell'Olanda-Sett. (r. de Pasi-Basa) , edificata nel 1405 da Guglielmo Eygaut; 600 case. Gr. com. di caval-Li, bestiane grosso, butirro, e furnaggi. Nel centro del Waterland, a 4 l. e mezzo N. da Amsterdam, 5 S. E. da Alkmaer, e 2 N. O. da Monikendam; 2,700 ahit. Aveva oo castel-

che fu demolito nel 1741-PURUL, città del Tibet, a 28 L. E. dal lago Torkel, nella valle dell' Altay.

Puarsauago, bella citta della Carolina del Sud, sulla riva E. della Savannali, a 12 L dall' Occano. Puscenavo, borgo de Grigioni nella valle

dello stesso nome. Pic. lago alib. di pesci. PUSSAY, villaggio della Belsia (Senna-ed-Oi-sa), a 4 l. S. da Etamper, ed 1 lega da Angerville . Fabbr. di catze.

PUSTEATRAL, circolo dipendente dal Tirolo, all' O. del circolo di Villach; era siato cedato dalla Baviera alla Francia e rimuto alle provincie Illiriche; ma fu restituito nel 1815 all' Austria , alla quale era appartenoto in principio. Lientz , capitale.

Pustoznasa , l'unico luogo del paese de Samojedi, al quale si dà il titolo di città. Il clima è si freddo ed il territorio si ingrato che non prod. ne grano ne frutti. Lago del suo no-me abbondantissimo di pesce. Nel gor. d'Ar-cangelo, da cui è dist. 130 l. N. E., e 24 l.

dal mar Glaciale. PUTALA, famosa montagna d' Asia , nel Tibet , sulla quale è il tempio e la dimora del gran Lama. Il tempio ha 367 ptedi d'alterra e racchiude un numero imuscuso di statue del

din Fo; a 2 l. da Lassa. PUTANUES, villaggio della Normandia (Or-ne), c. l. di cant e circond. il Argentau, da cui è dist. 4 l. O., e 2 l. e mezzo S. da Fal use . Calvados, Man. di refe e cotone;

concie e vetrerie. Pursus, castello dell' is, di Rugen (Svezis). UTELLANGE , piccola città della Lorena (Mosella), @ x; 1,848 abit; c. l. di cantone

e riscond. di Sarguemine, du cui è dist. 2 1. S O.

Portara, piccola città della Marca di Prieg-ita, nel Brandeburgo, sul Stepenita, a 10 l. N. da Havelberg.

Pur nel dialetto Alverniese in Francia significa monte.

Per (il), graziosissima ed ant. città del Velay (Alta-Liura), sut moute Aunis, presso ai fismi forus e Loire; c. l. di pref. , 3 24 3 12,318 ahit; trib. di pr. ist. e di com. La sua situazione è fekcissima, dominiudo tre valli che servono di passaggio alle strade maestre da Parigi, Limoges, Nimes e Grenoble. Fiere di 2 g., 6 gen., 3 febbr., 26 marzo, per le Rogazioni, 11 luglio, 16 ag., 3 set-tember, 1.º ottobre, 3 nov. e 2 dec.; e di en g., 23 dec. Pic. tempio antico hen conservato, dedicato a Diana, Falsbr, di trine , panni , telene , drappi di seta , coperte , spilli , mossoline e majulica. Pagansi ita Parigi poste 62 1/2. A 15 I. N. E. da Mende , 25 da Lione, e 130 S. S. E. da Parigi (dist. leg. 505 chilom.). Longitudine 1. 33, 21. latitudi-

ne 45. 25.2. Per-Bellian, b. del Poitou (Vandea), a 7 L. N. O. da Fontenay-le-Comte, presso Chantennay 3.

Pur-Casquiza, piccola città d'Armagnac, (Gers), a 4 l. N. E. da Anda.

Per-Cenna, città consid. di Spagna, nella Catalogna, cap, della Cerlogna, fra i finini Carol e Segre, in una pianura, appiè dei monti. Cave di diaspro. A 21 l da Perpigna-

no e 30 N. t). da Barcellona, Long. oc., o. 24. tat. 42. 33. Pey-en-Dône (il), alta montagna di Er-nell' Alvernia, di 1,477 metri o stano 4,547.

picdi di elevazione; a 2 l. da Clermont; riarcabile per le esperienze che Bascal vi fece fare sulla gravità dell'aria. Es-a da il nome a un dipartimento.

Pur-pe-Dixe (dip. del), formato dalla par-te più sett. dell' Alvernia e dal Velay, confine at N. col dip. dell' Allier, al S. conquelli del Cantal e dell' Alta-Lorra , all' E. con quella della Loira , ed all O. con quelli del Corrère e del Creuse; superficie 265 l. quadrate, o siaou 79 1,370 ett. ; 553, 110 abit. E ib parte esperto da una catena di monti maesto-si che adombrano e cingono la ridente e fertile vallata della Limagua, Clermont, c. l. di pref. ; 5 sotto-pref. : Clerment , Ambert , Issoire, Riome e Thiers; 51 giodicatore de pare. Le sue mutaque vulcaniche hanno laghi neiloro crateri. Prod. gran , castagor, vini , mu-li , bestiani , montoni , belle praterie , fruttie piante acomatiche ; miniere di pionibo , carhon fossil: ed antimonio; acque termali e mi near iosar: et ariamento acque di marcini necali ; fibbr. di rattine, droghetti, calze, nastri di seta, bionde, tele, sinnesi, tele di-cotone, basim, fizzoletti, damaschi, soje, calamandre, tralicci, spilli, carte da giuoco, pelliceerie, chancaglierie, colteilami e formaggi : cartiere e concie. Traversato da fi. navigabili Altier, Bora e Dordogna, edatle strade da Lione, Puy, Mende, Linrages, Mou-lins e Bordeaux a Clermont-Ferrand; 19-divis. milit., dioc. e corte reale di Riona.

Per (il), due pic. città d' Angiò (Mainne-

Loira ), cioè De la Garde, a 2 leghe da Chemille . — Notre Dame, a 2 leghe da Doue .

Per-La-Garne, b. del Quercy (Tarn-e-Ga-onna), a 9 l. S. O. da Cahors, e 2 l. da

PUT-LA-ROQUE, (Tarm-e-Garonna), a 3 L. da Caussade . PUT-LAURERS, pie, città della Linguadoca (Tarn), versu la sorgente del Giron, , ; 6,000 abit.; c. l. di cant. e circond. di La-

vaur, da cni é dist. 5 L S. E. e 163 S. S. O. da Parigi. Pur-t' Evêque, pic. città del dip. del Lot, sul fi. Lot, c. l. di cant. e circond. d' Agen; da cui è dist. 6 l. E. ed 1 l. da Castelfranc .

PUT-NORMAND, b. (Gironda), a 10 l. E. N E. da Bordeaux e 3 L da Coutras 3. PUT-SAINTE-REPARADE, gran villaggio di Pro-venza (Boeche-del-Rodano), a 4 L N. O. da

Air 4); pop. 1,500 abit.

PUTCELAT, b. della Linguadoca (Tarn),
sul Verre, a 4 leghe N. O. da Guillac 4.

Akro, nella Linguadoca (Gers), a 4

leghe O. do Castelnandari .

leghe O. de Custelmisterit T.

Byr-Muos, b. (Cute-Carenno), c. I. di
cent. e circond della Magistre D. da osi
dit. 2 1. Tarre-Gorous.

Perros o Paro, b. Canda Grisson, 3 1 1. S.
Perros o Paro, b. Canda Mirson D.
Perros L. Canda Mirson D.
Perros L. Canda Mirson D.
Perros Care Matter, b. (Precap.), 3 1 l. S.
da Montéimant, c. 3 1. da Crest D.
Perros Laco N., (Gircach-Circont), a 71
N. O. da Tolosa, c. 6, 1. da Granate D.
Perros A. de Milliolia di Sanotrio, addi
Perros, b. dell'icila di Sanotrio, addi
Perros, b. dell'icila di Sanotrio, addi
Arripdago, edificato sopra un'emisenta e-

Arcipelago, edificato sopra un' eminenza, es-

so è il luogo più ameno dell' isola. Prairz, città della Pomerania, a 61.S.E.

da Stettino, in un terr. fertile. Pranour, città del r. d'Annover, fondata nel 1668, con castello; a 4 l. S. O. da Ha men i rinomatissime acque minerali e saliot.

Prisca, città di Bocnia, nel circolo di
Prachen, soll' Otta, a 22 l. da Praga.

Priris, gola e passo importante della Fislandia, ceduto dai Russi agli Syedesi nel 1794.

Quecaanuaco, oggi Fardanicissuraco, castello a 51, S. E. da Canin, Pomerania prussiana. Quanu, villaggio dell'Alto-Egitto, rimarcabile pe suoi antichi e preziosi monumenti; sul Nilo.

Ocadaa-Vancouven, isola sulla costa N. O. dell'America sett., ov'è situato il porto di

Quanos , pic. paese d'Africa nella Ghinea, sulla Costa-d'Oro, da cui gli Europei estraggono molto oro. Ouassanen, b. maritt. della Siria, patria di Procopio 3 nel pascialicato d' Acri, da cui è dist. 22 l. S. e 20 da Gerusakunne.

Quarennuck, città del r. d' Annover, sul-l'Huse, ad 8 L. N. O. da Osnabrück.

Quanc-Nanc , città della China , prov. di

Yu-Nuu. Long. 122. 43. lat. 24. 9. Quanc-Ping, città delle China, nella prov. di Pekino. Long. 131. 28. lat. 37. 25. Quano-St , prov. marittima e meridionale della China, irrigata da un gran numero di fiumi , pianure fertilissime , ma quattro quinti del paese con coperti di montagne aride. Mi-

mere d'argento, rame ed oro di proprietà dell'imperatore. Quey-Lin, cap. Quag-Ta, città della China, nella prov.

di Nanking 5 ne' contorni si raccoglie molta

Quasc-Tosse, prov. merid. e marittima del-la China, una delle più ricche, popolata, per quanto dicesi, da 10 milioni d'abit. industriosissimi. Alberi sempre verdi. Miniere d'oro, d'argento, di pietre preziose ec.; avorio e legni odoriferi. Canton, cap. Vedi quest'ar-

ticolo. Quarto, gr. paese del Giappone, nell'iso-la di Nifon, fertile e montosso. Quause, pic. città del Tennessee (Stati-Uni-ti), a 23 l. S. O. da Knozville.

UAQUA. Vedi AOAOUS. Quasona, comunità degli Stati-Sardi, nel Novarese, situata nella Vallo-di-Sesia, ed at-traversata dal fiumicellu Cavaglia.

Quant-LES-TOMES, villaggio nell' Auxois (Jonna), Sonovi molte tombe vuote e molte pietre sepolcrali senza inscrizione; c. l. nt. e circond. d' Avalon 3 , da cui è dist. 3 I. S. E.

QUART, comune degli Stati-Sardi, c. L di damento, prov. d' Aosta.

Mudamento, prov. d. Aosta. Qu.Tensor, città della China, prov. di Kiang-Nang, all'E. di Nanking, sul Kiang. Quattrac-Valli, in Iranesse Quattas-Val-tas, pic, paese dell'Armagnac, che comprende de valli di Magnose, d'Aure, di Neste e B. P. and China de la Resea del Carte. di Barousse. Questo paese, col Bigorre, for-ma il dipartimento degli Alti-Pirenei.

Quay (Saint) , isoletta nella baja di S. Bri-, sulla costa sett, della Brettagna.

Quiaux, b. del Poitou (Vienna), a 9 L S. E.

da Poitiers , e 2 l. d. ll' Ile Jourdain . Quesse, gr. e bella città dell' America setentrionale, cap. dell' Alto-Canada; fu ceduta nel 17ti3 dalla Francia all'Inghilterra. Boona rada , buon porto e castello fortificato ; residenza del governator-generale, dell'intendente e del tribunale del supremo consiglio. Questa città dividesi in alta e bussa, la bassa d

sta citta dividesi in alta e basta, la bassa e sul fiume S. Lorenzo appie d'un monte, sul quale è edificata l'alta. Le case son di pietra ed assai belle; popolazione 15,000 abit. Long. occ. 73. 30. lat. 46. 47. 30.

Quena, r. d'Asia, presso allo stretto di Malaca. Com. d'elefanti e di stagno. Long. 116. 50. lat. 6. 25.

Quantinsuaco, città di Germania, nell'Alta Sassonia , appartenente alla Prussia ; a 4 l. S. da Halberstadt , sul Bode. La città ed il suo territorio hanno 6 l. quadrete e 12,000 abit. Fabbr, di birra eccellente. Patria del celchre poeta Klopstock , autore della Messiade. Lat.

pocta Klopstock, autore acus autorem. N. 51. 47. 58. long, 8. 47. 24. E. Quranssonouch, b. d' log., nella contra di Londra.—Pric. città degli Stati-Uniti, nella Carolina del S., sul fiume Pedea, a 32 l. N. E. da Charlestown.

Quent's-Court o sia La Correa DRESA REGINA, contea d'Irlanda, provincia di Lein-ster. Territorio paludoso e pieno di boschi. Maryborough o Queen's Tuwn , capitale. Paese montuoso; produce poco grano, ma ottimi pascoli. Quana's-Fenny, città di Scozia, nella com-

ten di Lothian, a 5 L O. da Edimburgo. Quana' s-Town , pic. città d' Irlanda , nella prov. di Leinster, capitale della contea della Regina (Queen's County); a 17 L. S. O. da

Dabling OUEI-CRED. Vedi KRI-Carot

Quat-Line-Fou, città della China, cap. del-la prov. di Quan-Si, sul fiume Quei; at 88 L. N. O. da Canton. Fabbr. del miglior inchio-

stro della China. Quess (il), fiume di Germania, che ha la

sorgente nella Slesia , e sbocca nel Bober , presso Sagan; divide la Slesia dalla Lusazia. Qualainas , b. della Maina (Majenna) , a 3 L N. da Chisteau-Gonthier . Qualana, mont dell' America, nel Messico,

nella prov. d'Osaca. QUELPARETS, isola dell' Oceano orientale,

a 25 l. S. dalla penisola di Corea , dalla quale dipende ; ha 25 l. di circonferenza , ed offre un bell' aspetto. Long. 123. 48.52. E. lat. 33.

Quantures, isoletta fra le isole Molènes e Béniguen, al N. O. dell'ingresso di Brest. Quenaaos, iseletta, alla punta S. E. della baja di Paimpol, sulla costa settentrionale della Brettagna.

Quemess, villaggio (Costa-d' Oro), a 4 l. S. 1/4 U. as Dignine , ed 1 L da Aignay 3. Fucuse.

QUERTIN (Saint) o sia S. QUENTINO, ant. cel. e tortissuna città di Fr., nella Picardia, cap. del V. rmandese (Aisne), 3 xx ; 10,477 abit. industriosissimi; sotto-pret., trib. di pr. ist. e di c m. Camera consultativa delle arti e mestieri. Situata sopra un'eminenza, sulla Somma. Il suo canale comunica con Anversa mediante la Schelda , con P. rigi mediante l' Usa, e ben presto comunichera con Amiens per mezzo della Somma; ve ne sono due parti sotterrance , una di 559 tese e l' altra di 3,913 tese sotto la montagna, Fabbrica di basini e gazze, linon, mossoline tele battiste, calicos, perkales, piqué, scialfi ad imitazione dei cachemire, filatoj di cotone, trine d'argento, sapone nero ec. Fiera consid. per le lanc , 29 ging , per altri articoli 9 ottob. Il territ. produce grani, frutti, lino ec-cellente e bestiami. Nel 1557 il connestabile di Montmorency perdè nelle sue vicinanze una sanguinosa battaglia, dopo la quale il duca di Savoja, che la vinse per Filippo II, re di Spogna, a impadroni di questa piazza; a 15 l. E. da Amiens, 14 S. E. da Arras, 10 da Laon, e 35 N. 1/4 E. da Parigi. Long. o. 75. 25. E. lat. 49. 50. 51.-Borgo del Limosina (Charente), a 4 l. S. da Confolms . -Altro, nel Delfinato (Isera), sull'Isera, ad 1 l. da Tullins ♠, e 5 l. e mezzo N. E. da S. Marcellino. - Altro, nella Linguadoca (Gard)

ad 1 l. N. E. da Uzes . QUERASCO, Vedi CHERASCO

Quia y (il), Cacharcinus Pagus, prov. della Ginema, che confina al N. col Limosino, all' E. col Rouergue e coll'Alvernia, al S. colla Linguadoca-Superiore, ed all' O. collo Agenese e col Périgord. Dividesi in superiore ed inferiore, e fu riunito alla corona di Fr. sotto Carlo V. Cahors, cap. Forma oggi il dip. del Lot.

Ques araso, prov. della Nuova-Spagna, al S. di quella di S. Luigi-de-la-Paz, cap. dello atesso nome. Long. occ. 102. 3o. 3o. lat. 2o. 36. 39. Fabbr. e gr. com. di lanificio, e di

Questust, pic. città di Germ., cap. d'un principato di 22, 469 abit., nella Turingia, ducato di Sussonia (Stati-Prussiani), sul Weil, a 5 l. S. E. da Mansteld.

OURRHAMMELIA. Vedi HAMELM. OURRIOGRY, Vedi MOSTOIRE,

Quantour, b. e forte (Arriège), c. l. di cant. e circond. di Foix, da cui è dist. 131. S. E., e 10 L da Tarascona Q. Queasnain, b. del granducato del Basso-Beno, a 5 l. O. de Minden.

Quanquanz, inola del Medit, sulla costa orient, dello Stato-di-Tunisi, con una fortezza. Quanquavitar, punta sulla costa N. O. della

Normandia , presso Cherbourg . Quesaltenanco, prov. del Messico, che contina al S. con quella di Soconusco; esso è poco estesa, montuosa e popolatissima, e produce zolfo ed alume. Cap. dello stesso nome.

Quesaor (il), pic. e forte città dell' Anno-

3,624 abit. Gli Austriaci se ne impadros no nel 1794, e l'evacuarono poco dopo Gli alkati l'isanno occupata dal 1815 fino el novembre 1818. Com. di lino, canapa, legna del bosco di Mormale, ferro, cavalli, bestia mi e pesci , filatoi di cotone e fabbr. di birra. ant e poci, mason al cotone e isano, di nora, finera finera di g, 20 giuge, e 25 ott., c. 1. di cant.; a 3 l. S. E. da Valencienno; e [6]. H. Borgo della Finadra (Nord), preso al coefl. del Lys col Deule; c. l. di cant. e circond. di Lulla Q, da cui è dist. a l. N. O.

Questansea:, villaggio di Brettagas (Mor-bilian), c. l. di caut. e circond. di Vunnes , da cui è dist. 6 L. E.-Altro, in Germania, nella contea di Stotherg. QUETREVILLE , b. della Normandia (Manica).

a 3 I. N. E. da Valognes e 2 I. da Coudan

COR Q. UUETTEROU, b. della Normandia (Manica), c. l. di cant. e circond. di Valognes, da ca è dist. 2 l. N. E. e 2 l. da Sant-Vaan Q. Queuz (la), b. (Senna-ed-Oisa), circond. di Versailles, 14; a 12 l. O. da Parigi. Mont fort-Lamaury 3 .- Nella Bria , stesso dipartimento.

Quavaucanps, villaggio del r. de' Poesi-Bas-

si, a 5 l. e mezzo S. E. da Tourpay. Quavauvillies, b. (Somma), m; a 3 l. S. U. da Amiens, e 2 l. da Poix e. QUEVILLY, b. suita Senna (Senna-Inf.), s I. al di sopra di Roano . Quarana, b. del Delfinato (Alte-Alpi), a 5

I. S. E. da Brianzone, e 4 l. da Mont-Dasphin .

QUIABSI. Vedi KIANC-Si.

Quinnann, villaggio di Brettagna (Morbihan), in una pensola che porta il sio nome; c. l. di cant. e circond. di Lorient, da cai c. l. di cant. e circonu. di Aorrent, un un de dist. 9 l. S. S. E., e 5 l. da Auruy 4. Questa penisola, assai popolata, ha 2 l. di lunghezza e un quarto di l. di larghezza Esas forma, con parecchie isolette, una laja di accominante d'ingresso difficile, ma delle più grandi di Europa. Gl' Inglesi vi sbarcarono nel 1746, non ne furon respinti. Allora fu edificato il Perthievre-all'ingresso della penis,, dalla parte della Terra-Ferma. Nel 1795 protessero, con delle scialuppe cannoniere, uno sbarco d'emigrati frances ; ma furon battuti da Hoche. Longit

occ. 5. 25. lat. 47. 27. Quissou , b. della Normandia (Manica) , a 2 L S. O. da St. Lo .

Quinazy, b. della Picardia, presso l'Oisa (Aisne), ad a l. S. O. da Chatany . Soggiorno de re della seconda dinastia; vi si tennero 5 concilj, e vi mori Carlo-Martello. Quiero', tiame dell' Istria , che l' attraversa

quasi intieramente dall' E. all' O., e va a get-tarsi nel golfo di Venezia vicino a Città-Nuova. Quinvaan, pic. città del r. de Pacsi-Bassi, a 5 L S. O. da Mons.

QUILLAN , pic. città (Aude) , sul finne Aude , @ ; 1,640 abit. ; a 5 l. S. da Limoux. Fucine.

Quillanosur, pic. città della Normandia (Eure), sulla Senna; passaggio difficile el importante per la navigazione di questo fiu-me; c. l. di cant. Trib. di com., sindacato nia (Nord) , in una gran pianera , 🔾 >< ; maritt., scaola di nautica e fabbr. di trior ;

olloff costieri ; pesca importante. Tutti i legni che vanno 'a Romo vi si fermano; 2,100 alsit. a 7 L E. dall' Havre, ed 11 O. da Rouno.

Long. oct. 1. 49. lat. 49. 30.

Octivora ; prov. del Chili , che confina al S. ron quella di Melipilla , all' O. col gr. Oceano, al N. colla prov. di Coquimbo, ed all'E. con quella d'Ancocagna; di 25 l. di lungh zza dal N. al S., e 21 di larghezza dall' E. all' O. Prod. vino, grano e bestiame. Abb. di miniere d'oro e di rame. Fabbr. di cordaggi e sapone. S. Martino-de-la-Concha,

cap.

QUILLANCY, città dell'Africa, sulla costa
del Zanguebar, nel r. di Melinda, all'imbec-catura del fiunie dello stesso neme ; apparticne a Portoghosi

Quioa, r. d' Africa, sulla costa del Zanthar , fra Mozambico e Melinda ; havvi una città con un furie dello stesso nome. Pacse ferplisamo, Il re è tributario del Portegallo.

Quine 114, prov. dell'America incrid., nel Popayan, di 15 l. di hinghezza e 10 di lar-gliezza, olic si estende da Cauca fino alle Ande. OCIMPER O QUIMPER CORENTIR , città di Vermen o Vermen Corante, čitik di Brettagas (Finisterre), e. 1. di pret, • → >; 655), aþri, firib. di pr. litt. e di cem. Drp. di aylic. Qim., di grano, canapa, linos, lete, ca-valli i, næke, cera , sidro, butirro, sero e pre-ci geçthe aslati. Masa. di majofica e, faller, di harra c expelli. Patria del geomis litz-donin e, di Fieron; a. 31. S. E. di Brest,

41 O. da Rennes , e 132 da Parigi (dist. legale 623 chilom.). Long. occ. 6. 56. lat. 47. 58. 29. Quaranar, pic. città di Brettagna (Fina-terro, ast finamelli Ble et al. 20.1 € ∞; 5.07; abit.; e. l. di astro-pere, trib. di pr. 5.07; abit.; e. l. di astro-pere, trib. di pr. pa. pr. di Quaranare, villaggio del Begiolies (Boda-on), preso la ris dirittà dila Sena, i. 3 € 1. N. da. Ljone, ed 1. L. da. dine Ф. Cyrner, l., della Briz (Sonae-Marno), a Cyrner, l. di la Briz (Sonae-Marno), a Chescillo, di a la risa delle Maldies, di pr. di pr. di pr. di Chescillo, di a la risa delle Maldies, di pr. di pr Quipealar , pic. città di Brettagna (Fini-

Quinticorre, una delle Maldive. Lat. 6, 32. Quinces, pic. città del Douls (France Con-tra), • ×; i, no abit, ; c. l. di cant. écir-cond. di Besanzone, da cui é dist. 5 l. S. O. sul Louve che shoren nel Doubs. Com, di ferro fixine etonderie; ne contorni, sul Douls, grotta rimarchevole

Quintigo, porto del Chili, fra Papodo e Valparaiso. Long. occ. 74, 42. lat. S. 32, 35. (Coste-del-Nord), città di Brettagna (Coste-del-Nord), in una vallata, aul Goy, presso ad un gran hosco del suo nome, •; 3.976 abit.; c. l. di cant., trib. di com. e camera delle iman fatture; fahbr, di tele di Brettagna; cem. di tele, cera gial'a, mele e cuoja. Fiere di 8 giorni , pr. febb. , 31 liglio e 13 posembre; a 3 l. S. O. da Saint Erreux , e 102 da Parigi. Long. occ. 5. 13. lat. 48. 26. Quistiao (S.). Vedi Saist Quistis.

Quinto , cità e castello di Spagna , nella Aragona , sull' Ebro.

Quineman, parecchie isole d'Africa, popolate, sulla costa del Zapguchar. Tutte fertilissime in frutti, ed abbondanti in pascoli e bestiami. Quasco (S.), castello ben popolato in To-

stana, nella prov. Superiore Sanose, sopra un poggio, fra Pienza e Montaleino. Nel 1667 fu creito in marchesato unitamente si comuni di Vignone e di Bagno-a-Vignone in favore del cardinal Flavio Clugi, e dopo la sua morte in favor dei figli nati e nascituri d'una congiunta di sangue col cardinale, I marchesi Chigi vi hanno un bel palazzo, e vi tenevano un vicario feudale. Da che ressò d'esser feudo vi risiede un potesta

Quatatt, piccasa città (Isera), presso al Redano, a 2 1. S. da Lione, e 4 da Cremieu Q. Quasana o Chessana, provincia maritt. d' Air., nel r. 'd' Angola, paese montaceo, appart a Portoghési, che n'estraggono del sale. Quisina o Tausino, catena di montagne dell' Afr., nel r. di Fet, che ha più di 40 l. di lung. dal deserto di Garet fino al fin

Quasir ager, prov. del Perù, the conf. al N. E. con quella di Paucartambo, ed al S. con quella di Chambridas, Chiques e Mas-ques; ha 35 l. di lungh, e'31 di largh, ed abb. di pini, limoni, e melarriari e cocchi. Miniere d'oro; al S. saline; gr. con di sale. Urcos, capitale.

Quisac , borgo della Linguadora (Gard) set Vidourle; c. l. di cant. ecircond. del Vigan, da cui è dist. 8 L. E. 1/4 S., ed s. L. da Sause .

Quistello, bergo del regno Lomb. Veu. nel Mantovano, sulla riva orient, della Secchia, ad a lega e mezzo dal suo confl. nel Po; a 6 I. S. E. da Mantova. Questo loogà è celebre pel fatto d'armi accadulovi li 25 sett. 1734 tra gl'Imperiali ed i Francesi, al-lorche il maresciallo di Broglio vi fu sorpreso. Quirens, città d'Afr., nel r. di Marceco, ov. di Dras , sul fiume di questo nome , abi-

fata da Bereberi. Outro, gr. provincia e valle dell'Amer, merid, nel mooro regno di Granata; essa la parte del Perù, ha 80 leghe di tongh. e 15 di largh, ed è pirna di foreste, paludi e deserti. La parte coltivata produce riso, grand, legimi, frutti, zuccliero, caccaos, cotone, tabacco, china, mele e cocciniglia; bestiami ; miniere d' ro , d'argento , di raine ec. Questa prov, forma sei governi : cioè : Esmeraldes , Quito , Quixos , Guyaquil , Cuença è Giovanni-di-Bracomoros. Primavera quasi continua. Man. di panni ordinari, tele di cotone cc.

Quito, città considerabile dell' America merid., cap. della prov. del mo nome, sul pen-dio del Pitchinella, in ma vasta pianna di 1,472 test (2,908 metri) di elevazione. Il terremoto del 1755 vi fere semnsi danni. Essa è ahitata da 10,000 Spogmioh e da 50,000 Indiani peco laberiosi. Cem. tensid. ; fal-br. di tele di cotone finissime, ci organii a quelle d leg. Ministre d'oro, d'argento, d'argento-vivo e d'altri melalli, neglette. Long. occ. 81. 5. 30, lat. S. c. 13, 17.

OUTTHE, villaggio della Normandia (Eure), a 4 l. S. O. da Gisors, presso Tilliers-en-Vezin @.

Quixos (los), prov. dell'Amer. merid. nel muovo regno di Granata, distretto di Quito, scoperta nel 1536, e sottomessa nel 1559; conf. al S. colla prov. di Menca, al N. con quella di Quito. Il clima è caldissimo, ma vi piove sovente. Produce cotone, tabacco, ed

una specie di resina di calce rous e chiamata atirux, che ha un odur molto grato, al S. cd all'O. sonovi degli alberi di cannella, la di cui qualità è interiore a quella delle Indie. Quota (il r. di), pace d' Atr., sulla costa di Gliuca, fra Sierra-Leone e la costa dei Grani-

RAAR O GLAVARINO, città dell' Ungheria-Inferiore, cap. della contra di Giavarino, con Remore, Gip. or as contra of tolawarms, com un cast., e; 3,000 abit, ast confl. de finni. Raab e fabriir. I Turchi la presero sotto Anuera III., ed il conte di Pafti la ripese nei 1658. Fu prya da Erances nei 1869. At venana; Long 15, be. da Fraburgo; ca 5 S. E. de Venana; Long 15, be. el. 4,7,50—II circle di Raab, contende le contre di Raab, Cotelophirge,

Vicaciburgo , Elischburgo, Conwen, e Wesprim. Raassa, inda di Sciqia, una delle Wester-ne, di 5 l. di lunghezza ed 1 di larghezza. RAPAG, piccolo porto delle coste d'Arabia, sul mur Russo, a 40 l. N. O. dalla Mecca, c 40 S. D. da Medina, Long. 40, 41, latit., 22, 35, 30.

RADASTRIES, antica città della Linguadoca (Tarn), sopra il Tarn, 3;6,330 abit. ; com. di buoni vini del suo terri, c. 1. di cami. e circond. d'Albi, da cui è dist. 7 l. O.—Al-tra nel Bigorre (Alti-Pirenei) e ; c. l. di cani. e circond. di Tarbe , da cui è dist. 4 l.

RABAT, Frdi SALE. RABBARC, isoletta all'ingresso N. E. della baja di Lapnion, sulla custa acttentrionale della Brettagna.

RABERSTEIN , città dell' Austria-Inf. , a 6 L S. da Satz .- Altra in Bormia , a 9 1. S. da Rakonitz.

RAPODARCE, villaggio della Normandia (Or-pe), a 3 l. S. da Falnize & Calvados.
RACALMYD, comme di Sicilia, intendenza e distrytto di Girgenti, pop. 7,630 abit.
lACCA, piccola città dell'Armenia, a 36 l.
S. E. da Aleppo.

RACCORIGI O RAGONI, città del Piemonte (Stati-Sardi), c. L di mandamento, e prov di Saluzzo, da cui è dist. 5 L N. E. e 3 N. da Savignano; su'fi. Grana e Maira; pop. 9,000 abit. • M. Essa è situata in una kri. ed amena pianora, Fabhr. di panni e drappi di seta e cartiere; com. consiu. di grano. Pa-tria di Gianpaolo Morosino valente disegnatodi carte tepegraliche. Long. 5. 51. lat. 44. 36. RACHORE, pic. prov. dell'Indo-tan, piena di ontagne. Rachore è la sola città ; a 15 l. N. da Adonis , sulla Krichna.

RACKECSEURGO, città della Stiria-Inf., portante pel suo com. di vini eccellenti. In un'isola del Mucr, a g l. S. E. da Gratz. Baclia, isoletta deserta dell'Arcipelago,

di 3 L di circuito.

RACQUITS O RAHONITZ, città cap. del circo-lo di questo nome, in Boemia; 133,015 abit. sopra un flome, che shocca nella Miza; a 12

the thorners I. O. da Praga , c 26 N. E. da Egra. Long. 11. 56. lat. 50. 6.

1. .

Baruvia, pic, città del E. di Pollonia, a 20 L N. E, da Cracovia. Rapua Cracovia.

Rapua città della Misnia, sul Reder, con un cast, a 2 l. K. da Drada.

Rapua lorgo in Tusc., nel Fibresifino, d. l. del vicariato del Chianta.

RADROUNDA (Sauta). Vedi Jann.

manneuma (Sauta). Vedi Jani.

Hapears, città del principato d'Anhalt-Dessau, a 3 I. S. O. di Dessau.

Risscoriari, Radiccianum, sul, castello in Tosc, nella pruv. sup. Sanesi, di dificile accesso, sulla ciuna d'un monte che lia 3,010 nicil sul licita.

accesso, sulla ciusa d'un monte che lia 3,010 piedi sul livello del mare ; fu costruito da Desiderio ultimo re de Longolardi ; resid. del vicario regio, di due camelliere comindati-vo, . Entro sotto il di minio di Siena nel 1138; ad 8 l. N. O. da Orvieto.

Radicordotti, groso villagio in Toke, nella prov. sup. Sausec., fra la Montagnuola e la teccina, all' O, di Casole, dal di cui viena dipende quanto al criminale ed alla polizia, e quanto al civile dal potettà che vi risacci. Fiera pell' ottobre prama di S. Simole Radicosa (la), alta montagna d'Italia , che

fa parte dell' Appennino, gince tra Bologonie Firenze, ed la 453 tese di clevazione sul li-vello del mare.

vello del mare.
Rama a pie, città dell'Ungheria-Superiore, nella contra d'Arad, aul Marosch.
Ramacon, città del Bugala, fattosa per le sue man. di seta e di cotone.
Ramare, bella BormisRamara, pie, città d'Ingt, nel parse di Galles, capa della contra dello tesso nome, ch' è la più sterile del parse di Galles, Le rouri discisi a morrilla sur inante e transformaparti orient. e merid, son piane e producono grano ; le altre sono montuose e mitriscono

greggi e cavalli ; popolazione 18,950 abit. La citta e dist. 60 l. N. O. da Loudra. — Pic. città della Carolina merid., a 3 L. S. O. da Edmonshingo. Ration, pic. città del r. di Pollonia, c. I. della vaivodia di Sandomir, a 22 l. S. da Varyavia.

RADSTADT , pic. ciltà dell' Austria. Pagni rimerchevoli; a 15 L.S. E. da Salisburgo. Raduntun, città dell'Indostan, a 31 L N. O. da Agniadabad.

Rapwisa, b. del r. di Sassonia, presso Plauen. Gran fabr. di uten, di rame e di ota Banwonnerwald, pic. città del ducato di Berg (granducato del Basso-Reno), a 2 l. e mezzo da Lennep.

RAJ Ranziwit, pic. città della Gallizia-Orient. incendiata nel 1801 i ad 1 l, da Brody, RAGATZ , grosso borgo della Svizzera , dist. 4 L da Coira , nel cant. di S. Gallo.

RAGEMAHALE. Vedi RAJEMALE. Raccioco, comunità in Toscana, nel Pio-

RAGREIN, isola d'Irlanda, sulla costa della contra di Donegal.

Ragian , città di Persia , nel Farsistan , a 22 I. N. O. da Bender-Regh.

RAGUN , pic. città del principato d' Anhalt-Dessau , sulla Mulda ; a 2 l. N. da Dessau.

Ragusa, comune di Sicilia, intendenza di Siracusa, distretto di Modica, popolaz. 16,616 RAGEST, in lingua schiavona Dubrownik

ed in turco Poprovnik, pie, pacse della Dal-mazia, inaddietro repubblica, riunito agli Stati-Austriaci, e facente parte del r. d'Illiria. Il governo di questa rep, era aristocrati-co come quello di Venezia, e non variava che nel capo, mentre in vece d'un doge aveva un rettore, che cambiavasi ogni mese. La cap,

Ragusi, città arciv., un tempo cap. della Sed dello stesso nome, in Dalmazia, conquistata da Francesi nel 1797, ed appartenente oggi all' imperator d' Austria. Pop. 6,000 abit. orte difeso da un huon cast. Vi si tengono, le scritture in vislini di tio grossetti da 20 soldi , del valore di 3 franchi 62 centesimi , ed in ducati di 40 grossetti da 6 soldi , del

ed in duezh di 40 grossetti da 6 soldi, del valore di 2 fr. 42 cent. Territ. strile, ne contorni isole firtili e piene di bei palazi. Patria del padre Boscowich, cel. astronomo. Sul mare, n. 24 l. N. O. da Scutari, e 44 N. da Brindist. Long. 15. 40 n. 14, 23. O. La vec-chia Rigasi, Epiduaro, n' era dist. 2. Rana, città diveta della Pateinia, ant. Jerico, dist. 2. l. dal Giordano e 6 l. N. E. da Gerusalemose, in un nosee alb. di datteri.

da Gerusalemme, in un paese abb. di datteri RABABAH O BO LA GRAN GADIRTHA diruta dell' Algezira (Mesopotamia), sull' Eu-frate, a 79 l. O. da Bagdad ; una delle prime

città edificate verso la tondazione dell'impero d' Assiria. RABOVA, pic. città della Bulgaria, a 10 L. O. da Nicopoli.

RAI o RAGES, città diruta nell' Irak-Adgesmi, in Persia, a 47 l. S. da Resht.
Rais, pic., forte e vaga città della Baviera
Sup., al di sopra del confl. del Danubio e

del Lech , a 2 L E. da Donauwerth.-Altra,

def Lord, a 2 l. K. da Donamerth—Altra.

Intil Carniols, solid Sava, a to L. S. E. da

Cilley, Long, 15, 55, Int. 46, 14,

Rate-al-Boot, citia defi impro Birmano,

intuits soil Framedly, a 60 l. N. O. da Pe
Birmanol, a 61 l. N. O. da Pe
Birmanol, a 6

e mezzo S. da Burckhausen , in Baviera. Rajamundat , città al N. della costa del Co-romandel , nelle Indie , a 28 L N. E. da Maaulipatnam.

RASAPUR , città dell'Indostan, sidla costa di Concan , nel regno di Visapur. Com. di sal-VOSCIES : Tom. 11.

mitro, pepe e tele; sul tiume dello stesso nonet, a 20 l. N. da Goa. Long. 91, 15, lat. 17, 3.—Altra net Bengala, a 15 l. O. da Calcutta, Rasmata, città dell' Indostan, net Bengala, authorita del Gauge, a 24 l. N. da Moqsodabad.

RAFEPUTI , popoli dell' Indostau , originari del Multan , e discendenti dagl' Indiani della casta de guerrieri

RAKESSURGO. Vedi RACKERSSURGO. RABORITZ, Vedi HACORITZA

Ralaiga, città moderna degli Stati-Uniti, cap. della Carolina-Settentrionale, fondata nel 1791 in onore di Walter-Raleigh. Sede del gov. 3 a 30 l. N. O. da Newbern. Vedi RAYLEIGH. Rana, antica città della Palestina. Com. di

galle, sena e gomma arabica. Sonovi appena 200 famiglie. In una bella pianura, a 3 l. E. da Jafia, ed 8 N. O. da Gerusalemme, Long. 32. 54. lat. 51. 38. RAMADA, città dell' Amer. merid. nel nuovo regno di Granata, gov. di S. Marta, da cui e dist. 40 l. E. Long. occid. 74. 26. lat. 11. 48.

RAMADAL, Iuogo del Perù, a 15 I. N. O. da Lima. Long. occid. 79. 43. 3. lat. S. 11. 32. 30. RAMARAD , porto dell' Indostan , a 25 1. S.

O. da Madras RAMANARORE O RAMISERAM, isola e stretto dell'Indostau, sulla costa della Pescheria, a a l. O. dall'isola di Manar, e 31 S. E. da

Madure ; di 9 L di circonf. Long. 97. 20. lat. 9. 25. Vedi Posta d' Aoano.

RAMATHALI, autico stabilimento francese, a 6 l. S. da Mahe, sulla costa del Malabar. RAMBERT (S.), piccola città della Beugesia (Ain), soll Albarme, presso ad una diramazione del monte Jura, detta il Giogo, 3; 2,244 abit. Fucine e fabbriche di ferro nel territorio i fablir. di tale comuni i c. l. di cant. e circond. di Belley , da cui e dist. 7 l. N. O .- Piccola città del Forese (Loira) , sulla Loira, nel luogo ove comincia ad esser navigalile; deposito di vini, 52; c. l. di cant e cir, di Mont-brison, da cui è dist. 4 l. S. E., e 2 l. da S. Sefano © 2.500 abitanti.
Ramerat-isca-biarsa (S.), villaggio (Rodano),

ad 1 lega N. da Lione , sella Saona Ramservilliers, piccola città della Lor

(Vosgi), sulla Mortagna, ⊕ ≈, 4,926 abit, c. l. di caut. Fabbr. di panni, tele, refe di canapa e lino, calze di Iane, cappelli e majolica ; conce , carticre e fucine ; mercati di commestibili, lino, campa ec.; sorgente mi-nerale; a 6 l. E. da Epinal , 12 S. E. da Naucy, e g6 N. E. da Parigi.

RAMBOULLET, borgo dell'Isola-d Prancia (Scana-od-Uisa), O x ; 2,705 abit.; c. L di sott -pref. e trib. di pr. ist.; a 6 l. S. O. da Versailles, ed 11 S. O. da Parigi. Magnifico palazzo nel quale mori Francesco L Soperba razza di pecore di Spagna, primo stabilimento di questo genere in Fr. Fabbr, di cappeto e trine. Fiere di 3 g., il lunedi in Albis ed il 2.º lun. di settembre.

Ramsuaus, borgo della Picardia (Somma), ad 1 legs O. da Oisemont, e 4 leglie da Abbeville .

Ramorac, città di Boennia, nel circolo di Leutmeritz. Fabbr. di tele.

Rase (isola del), nel gr. Oceano, a 12 l. S. E. da quella di Behring. Pellicerrie.—Al-tra, alle Antille, una delle Vergini. Long.

occ. 67. 14. lat. 18. 24. RAMEAPATRAM , piccola città dall' Indostan, nel Carnate, a 37 l. S. O. da Masulipatnam. RAMERUP, borgo della Sciampagna (Aube),

c. l. di cant. e circond. di Arcis sull'Aube O, da cui è dist. 3 l. E RAMILLIES , villaggio del r. de' Paesi-Bassi resso la sorgente del fiume Gheete, a 4 l. N. da Namur. Vittoria del 23 maggin 1706 riportata dal duca di Mariborough sopra i

Francesi. RANGA. Vedi RAMA.

RAMMERENS O ZELEURGO, inaddietro fortezza salla costa merid. dell' is, di Walcheren, con un buon porto , fra Middelburgo e Flessinga (r. de Parsi-Bassi). Gl'Inglesi la fecero saltare in aria nel 1809. RAMMELSEURG, montagna del principato di

Wolfenbüttel, presso Gosslar; famosa per le sue muniere di argento.

RAMORCHAMP, villaggin della Lorena (Vorgi), e. l. di cant. e eircoud. di Remiremont . da cui é dist. 4 l. S. E. sulla Mosella.

RAMPANO, porto della Grecia, nella Morea, sul Braccio-di-Maina. Acque pulabili ecell.
Rampia, piccola città dell' Indostan, nel
Carnate, a 36 l. N. O. da Madras.

RAMSSURY, borgo d'Ing., nella contea di Wilts, ad 1 lega E. da Bristol, e 23 O. da Loudra.

Ramser , piccola città d'Ing. , con una baja spaziosa, ove i bastimenti sono al coperto di tutti i venti , all' eccezione del N. E.; sulla costa N. E. dell' isola di Man , a 5 l. N. N. E. da Douglas. Longitudine occ. 6, 46, latitudine 54. 17.-Altra nella contea di Hantingdon, da cui è dist. 4 l. N. N. E. - Isola d'Ing., sulla costa della contea di Pembrock. Lat. N. 51. 55. long. 7. 40. O.

Ramscare, pic. città d'Ing., nella cont. di Kent, con comodo porto, nell'isola di Tha-net, a 2 l. S. da Morgate. Long. occ. o. 55. lat. 51, 20,

RAMTEAR, città dell'Indostan, nel Berar, a g l. N. E. da Nagpur. Ramtag, città dell'Indostan, nella prov.

rotoi.

di Tellingana, a 34 l. N. E. da Ayder-Abad. Ranar, una delle isole Sandwich, nel gr. Oceano, dist, 3 l. dalle isole Mowee e Mo-

RANCAGUA, prov. del Chili, all'O. della ov. di S. Jago, di 40 l. di lunghezza e 13 di larghezza. Essa è ben irrigata, ed abbouda di pesci e frutti. Miniere d'oro e di cristallo di rocca ; Jagni medicinali. Capitale , Santa-Croce di Triana o Rancagua

RANCE (la), fiumicello di Brettagna, la di cui imboccatura lorma il porto di S. Malò. cui imboccatura iorina ii porto di S. Masico, Rascos, b. (Alta-Vienna), sul Gartempe, a 3 l. N. da Linoges, e 2 l. da Bellac Q. Rasoass, città d'Alvernia (Puy-de-Done), preso l'Allier; c. l. di cant. e circond. di Riom, da cui è dist. 5 l. N. g., e 3 l. da

Aigueperse 3. Rannazzo, pic. città di Sicilia, sul firme

Cantara, intendenza e distretto di Catania, a 6 t. O. da Taormina, e 15 S. O. da Messina;

popolazione 4,487 abitanti. RABORES, Randrussum, pic. ed ant. città della Danimarca , nel la Jutlanda-Settentrionale a 6 l. N. da Aarhus , sul Gonder. Fabbr. di guanti, majolica, birra e nero di fumo, e ralfineria di zucchero. Esportazione di grani e salmoni. Lat. N. 56. 27. 48. longitudine E.

RANDONNAY, villaggio del Percese (Orne), a 4 l. S. O. da Argentan, ed 1 lega da Sana Maurizio . Pucine e fabbriche di chiodi. Rangs , b. della Normandia (Orne) , a 4 l.

S. O. da Argentan . RANGAPULA, isola e horgo del Bengala, verso l'imboccatura del fiume Hougly, a 21

I. S. da Calcutta. RANGAMATI, città dell'Indostan al N. del

Bengala ; verso le frontiere del Butan , a 20 l. N. E. da Rungpore. RANGRARIO, pic. città a 5 l. N. O. da Juliers (gran-ducato del Basso-Reno) , sul fiume

Wnrms. RANGRITE, città del r. di Prussia, nel cir-colo di Smalandia, sul Niemen.

RANGON O RANGON, la più commerciante città del Pegu nell'impero Birmanno con porto ecceliente sul golio del Bengala; 5,000 ense, e 30,000 abit.; ha i lega e mezzo di lunghezza; sulla riva orient. del fiume Rangon, che è un ramo dell'Irrauaddy, il quale va a gettarsi nel morc. Le fabbriche son di legno, eccettuata la dogana, che è un editizio di mattoni coperto di tegole; le strade sono anguste, ma pulite e hen lastricate; ivi si tro-vano de commercianti di quasi tatte le nazio-ni. Ad I l. di distanza v'è il famoso tempio di Dagone; a 27 l. da Pegù. Long. 95. 50. 30. lat. 16. 45. 43. Vedi Pacu. Rantestraco , pic. città di Russia , c. l. del governo di Riozan , da cui è dist. 31 L.S.E.

RANJANAGUR, forte dell' Indostan, nel Car-nate; a 15 l. N. da Tanjaor.

RANKWEIL , b. alle frontiere della Svizzera nel Tirolo; a 7 l. N. E. da Appenzel.

RANTIGNY, villaggin (Uisa), circond. di Cler-mont , da eni è dist. 1 L Fabbr. di berretti. RANTSTADT (Alt), città della Sassonia, pres so Lützen ; ivi fu concluso il trattato fra Carlo XII ed Augusto II, re di Polionia, nel 1706.

RANTZOW, contea del ducato di Holstein 7 l. E. 1/4 S. da Kiel.

RAOLCONOA, villaggio nelle Indie, a 50 L S. O. da Golconda; miniere di diamanti RAON-L ETAPE, pic. città della Lorena (Vos-gi), sul confl. dell' Etape col Meurthe,  $\Phi_{16}$ ; 2,500 abit.; c. l. di cant. e circond. di Saint-Dié, da eui é dist. 3 l. N. O., e 7 l. S. E. da Lunéville. Long. 4. 3. lat. 48. 24.

RAPALLO, Rapalium, pic. città marittima del Genovesato (Stati-Sardi), posta sopra un golfo di questo nome, se; c. l. di manda-mento e provincia di Chiavari, da cui é dist. 2 l. O., e 7 S. E. da Genova. Fabbr. di trine, e osn. consid. d'olin; patria del cel. medico Liceti.

Rapán (la), villaggin sulla Senna, ресмо Parigi. Gr. deposito di vini. Raenot, li. d'Irlanda, nella cont. di Do-

negal , a 33 l. N. O. da Dublino,

Repolano, cast. in Toscana, nella prov. Superiore di Siena, con potestà, vicino a Montepulciano.

Rapolla, pie, città episcopale del r. di Na-poli, nella l'asilicata, a 6 l. N. O. da Circu-ta.—Citta episcopale d' Irlanda, nella coutea di Donegal, da cui è dist. 9 l. N. E.

RAPPARANOCE, fiume dell' America sett. che irrigs la Virginia, e shocca nella baja di Che-

upeack.-Pic, città dello stesso nome, sulle se rive, a 20 L N. E. da Richmond-RAPPERICHWIL, forte città della Svizzera

nel cant. di Schwitz, con un castello; ponte di 850 passi di lunghezza e 12 di larghezza , che travena il lago di Zurigo. Questu ponte non ha parapetti per non opporre resistenza alla violenza delle onde. A 6 l. S. E. da Zu-

Bantros , fiu. degli Stati-Uniti , nel New-Jeney, che shoces nel mare ad Amboy. Ranocaa, b. della Valeria, presso Brigg.

Rasam , Resuina , ant. città del Diarbekir in un luogo ove sonovi molte fontane riunione delle quali formasi il fiome Kabur ; a 50 l. O. da Mosul, Chiamasi ancora la città delle trecento foutane.

RASALGAT, capo il più orient. dell' Arabia, che forma la punta S. E. dell' ingresso esterio-re del golfo Persico.

Rascia, parte orientale della Servia, ove ha la sorgente il Basca.

Rascieni, popoli originari della Servia, e della Schiavonia , sparsi nell' Ungheria , i quavivono miserabilmente in alcuni sotterrane La loro religione è la greca scismatica , ed anno de' vescovi che dipendono dal metro-

litano di Carlowitz. Rasesuaco, piccola città della Finlandia al golfo di questo nome , nella prov. di Ni-landia ; a 15 l. S. E. da Abo. Long. 21. 50.

lat. 60, 20, Ras-Enom, punta dell'Arabia, al S. O. di Medina, sui mar Rosso.

Resert-Pert, prov. d'Abissinia, coperta di boschi e d'aria insalubre.

Rases, horgo d' Ing., nella contea di Lin-coln, da cui è dist. 4 L. N. E. RANK, Vecli RASHES.

RASPENDUACO O RASPENDERG, pic. città del principato di Weimar, da cui è dist. 5 l.N. sulla Lassa; acque minerali.

RAS-SEN, O SIG FONTANA-DEL-PESCE, al di sopra di Barca, in Africa, distante 5 giorna-te da Bengazi; rovine di fortificazioni.

Rassina, borgo in Toscana, nel Casentino, rov. Fiorentina, cosi chiamata da un finmicello di questo nome.

Rasso, isoletta d'Africa, nella Ghinea, all'imboccatura del Sierra-Leone, di 4 L di

an impoccatura dei Sierra-Leone, di 4 L di circuito ; alb. d'acqua pottable e di boschi. Pop. 1,000 abit. Prod. colone ; indaco, legna ec. Rastant, piecola città del granducato di Baden, da cui è dist. 2 L al N. O., con un bel castello ; cel. pel trattato del 1714 fra la Francia e l'impero, e per l'inutil congresso del 1799. Long. 5. 49. lat. 48. 50. 5.

RASTERBURGO, piecolo villaggio della Prussia orientale, dip. t.desco; a 5 l. O. da Augerburgo. Loug. 18. 46. lat. 54. 10-

RATERAU, antica città della Media-Marca

di Prandemburgo, sull' Havel, e 6 l. N. O. da Brandelsargo.

RATENSUSCO, città del Tirolo, sull'Inn. con un cast.; a 6 l. S. da Dubtein. Long. q.

. lat. 47. 25. RATHAT, borgo della contea di West Meath. in Irl., a 6 l. S. O. da Mullingen nella contea RATHEORNUCK , horgo d' Irl. , nell di Corck , da cui é dist. 5 l. N. E.

RATHDAUR, borgo d'Irlanda, contea di Wic-Iow, ad 8 I. S. da Dublinu.

Batherstrann, h. d'Irlanda, contea di Dows a 19 l. N. da Dublino.

RATHEBAL, h. d'Irlanda, contea di Linerick, a 36 l. N. N. da Dubbico.

RATHLER, isola al largo della punta N. O. d'Irlanda. Lat. 55. 20. N. long. 9. 1. O. RATDMANSDORF, pic. città della Carniola, sulla Sava, ad 11 L. N. O. da Laybach.

Ratinos, piccola e graziosa citta della Sk-sia, difesa da un forte castello. Fu presa dagli Svedesi nel 1553 e nel 1741, sull'Oder, a fi l. N. E. da Tropi

Batisces , città del ducato di Berg , a 3 L N. E. da Düsseldorf; appart. al granducato

del Basso-Reno, RATISBONA, in Tedesco REGARSHURGO, Ratisbona Reginapolis, ant., gr., ricca, beila e forte città di Germania, un tempo libera , nel r. di Baviera, sul Danubio; c. luogo del circo-lo del Regen; era la sede della dieta del-l'impero, Begli edifizi e belle ebiese. Il palaz-20 di città ed il gran salone ove tenevansi le diete generali son superbi; magnifiche piazze pubbliche e belle fontane ; arsenale e cantiere di costruzione; pop. 21,000 abit.; gr. com. di sale e birra; isole ameuissime, e passeggi deliziosi. Ratishona ha il vantaggio che attraverso della città scorre un ruscello distribuito in tre diversi canali, ai quali in caso d'in-ceodio si aumenta l'affluenza delle acque, chiudendo il corso del ruscello da una parte mediante l'acquedotto che trovasi fuori della eittà, e con ciò all'istante vien posto riparo all'imminente disastro. L'elettore di Baviera l'assediò invano nel 1703. I Francesi se ne impadronirono nel 1809. Bel poute di pietra sul Danubio, Fabbr. d'indiane, tele, trine, calte di seta e di lana, aghi , ami , armi da fisoco ec.; a 22 l. S. E. da Norimberga , 25 N. da Monaco, e 7u O. da Vienna. Lat. N. 49. 0. 55. long. 9. 44. 15.
Ratoreat (isola di), lorgo di Provenza (Rodsno), dist. 1 l. da Marsiglia 🔾, con un

forte che difende l'ingresso del porto,

RATTOLFERLY, forte città del regnu di Wir-temberga, sul lago di Zell, a 6 l. N. da Dutlineen. Barraceso, ant. città del regno d'Annover,

poeta sopra un lago, con un castello; a 5 l. S. E. da Lubecea. — Borgo, della Cassulsia; c. I. d'un baliaggio. RATZEOVE, bella città d'Ungleria, nell'iso

la di Czepel , sulla riva occid. del Danulio ; fu donata nel 1698 al principe Engenio di Savoja, che fere costruire alle sue porte un magnifico palazzo, a 6 l. S. O. da Buda. Raccount, vill. della Scianapagna (Ardenne).

Fah. di fibbie e sproni d'acciajo; e. l. di cart. e circond. di Sedan O , da cin e dist. 3 l. S. Raunerra, ciltà di Boemia, a 5 l. N. da Slanisko, con un superbo palazzo sull'Elba. Raupres, piccola città della Siesia, a 7 l. S. E. da Glogau.

RAUMOA, città della Finlandia, sul golfo di Botnia, ove ha un porto; a 10 l. S. da Biorneburgo, Com. di legnami da costruzione, Lat. 61. 8. N. long. 19. 6. 50. E.

RAUSATRIE, pic. città dell' Arabia, a 261. E. da Calant-el Noila, sul mar Rosso.

E. us Canadicer; voint, sur mar notino.

Rescuessuraco, antica città dell' Hassis
elettorale, a 3 L. N. E. da Marpurgo.

Raczas, città di Pollonia, con un cast. 5
a 14 L. S. O, da Varsavia,

Ravanat, borgo del pascialicato di Salonicco , da cui é dist. 8 L S. E. , nella Mecedo-

nia. RAVANDRA, comme di Sicilia , Intendenza e distretto di Girgenti.
RAVELLO, Rabellum, città epise. d'Italia,

nel r. di Napoli , princip, citeriore , edificata nel 1086 ; hellissimi palsazi ; ad 1 l. dal mare, 4 O. da Salerno, 1 N. E. da Sala, ed 8 S. E. da Napoli. Long. 32. 12. lat. 40. 18. Ravanna, autichissima e celeberrima città arciv. d'Italia, cap. della provincia di Ro-magna, con due accademie e parecchi collegi in vicinanza de' fiami Rocco e Montone risniti in un solo. Essa contiene monumenti pre-ziosi della sua antichità e magnificenza, ed good della soa anucinia e magniteriza, cu è rinomata pe sioi mossici, marmi orientali, sarcofagi ec. Buoni edifizi dei tempi di mes-zo ornati di pitture e quadri pregevoli, spe-cialmente della scuola bologicae. Magnifica cattedrale , a cui è stato dato un aspetto moderno; le due cappelle ai bracci laterali son dipinte a fresto da Guido; antico ambone, sedia d'avorio e calendarin pasquale, tre pez-zi rimarchevoli d'antichità cristiana. Gran numero di lapide sepolerali e fonte battesimale. Antica chiesa di S. Vitale ed altre belle chiese. Biblioteca e museo d'antichità. In una pubblica strada ad un angolo della chiesa e convento già dei Francescani esiste il acpolero di Dante mortovi nel 1321, arricchito moderna-mente a apese del cardinal legato Valenti Gonzaga. Puori della città verso l'antico porto a S. Maria della Rotonda trovasi il mansoles eretto a Teodorico, il quale una volta segna-va il confine del mare distante al presente più d'una lega. In vicinanza della città famosa Pineta, ch'è un monticello sopra il quale havvi un esteso bosco di pini lungo 4 L e largo più di 1 L II territorio di Ravenna, schlone sienvi molte paludi , è nondimeno pia-cevole ed abbondante di vini eccellenti. Pop. 15,000 abit. Questa città , secondo Stra-bone, fii fondata da alcuni popoli della Tesbone, fii fondata da alcum popoti usina acsaglia, ed aveva antieamente un vasto porto ore i Romani e particolarmente Pompeo ed Augusto, facevano svernare le loro armate navali, ma presentamente il mare si e ritirato circa 2 l. dalla città. Nel 7.º ed 8.º opolo fu sede degli Esarchi o governatori dello impero d'Oriente, ed in quel tempo era una delle principali città del mondo; decadde sempre nel passar che fece sotto varj padroni , e particolarmente i Veneziani la rendettero al papa Gintio II quasi rovinata. Ravenna è pur celebre pei molti fatti d'armi accaduti nelle

sue vicinanze, e particolarmente per la hatta-glia che si diede sotto le sue mura nel 1511, in cui Gattone di Foix, duca di Nemours, aconfisse gli Spagnuoli ed i loro alleati, ma vi rimase ucciso. Nel 1708 fu bloccata dai Tedeschi e poi abbandonata. Essa è la patria di parecchi papi e di molli valentuomini e fra esti annoveranzi il Giovannellino ed il P. Damiano, Fabhr. di sapone e vetri. Com. di grano, sapone e bigiotterie. A 15 l. 8. E da Firenze e 55 N. da Boma, Long. 9. 20.

lat. 45. 25. 5. N. Ravensezac, circolo della Germ. (grandu-cato del Basso-Beno), Pop. 71,300 abit. Prod. canapa e lino finissimo in abbondanza. Man. numerose; la città ed il castello di questo no me son distanti 5 L N. E. da Murster.

RAYENSSUNGO, pic. città del r. di Wirtemberga, sul Cheuss, a 4 l. da Buchorn.
RAVESTEIN, pic. città sulla sponda sinistra
della Mosa, a 4 l. S. O. da Nimega.

Raviènes , pic. città di Sciampagna (Jonna), sul fi. Armançon; cartiera; territorio fert. in grano, vini e pascoli, sopra un colle; ad 1 1. S. E. da Ancy-le-Franc Q, e 6 1. S. E.

da Tonnerre, Ravi, pic. terra in Toscana, nella prov. inferiore Sanese, vicino a Castiglione della

Pescaja. Baysone, b. della Maina (Majenna), a 2 i. da Pres-en-Pail O.

RAVITZ, pic., graziosa e regolare città del-la Prussia a fabbr, di panni. Rar, b. della Fr.-Contea (Alta-Saona), a 5 l. N. E. da Gray, 6 O. da Vesoul o 4 da Cintrey 4.

RITLEIGH, h. d' Ing., contes d' Essex, a Londra,

Razanzeno, villaggio d'Italia, nel r. di Napoli, Calabria ult., posto vicino al monte Aspero, il quale fa parte della catena degli Appennini; vi si contavano 5,000 ahit., ma essendo stato rovesciato dal terremoto del 1783 la maggior parte della popolazione rimase sepolta sotto alle rovine,

Razar (capo), in Afr., nel deserto di Bar-ca, Long. 22, 30, lat. 18. 52. Re (l'isola di), della Santogna (Charente-Inferiore), nell'Occano; separata dall'isola di Oldon per per della catta dell'isola interiore y, nell Occano; separata dall'isota di Oléron per mezzo dello stretto chiamato Pertuis d'Antioche, a 3 l. dalla Roccella; essa ha circa 4 l. di lungh, e 2 di largh., e racchiode 7 villaggi e 2,800 abit. Prod. in abb. vino , sale , orzo , avena , fichi e mandorle ; ma manca di grano , fieno , legna ed acqua dolce. Vi si fabbr, un liquore chiamato quisette e dell'acqua vite. La sua situazione è comodissima pel com. Long. occid. dal fa-

nale 3. 53. 4s. lat. 46. 14. 49.

Reading, città d'Ing., cap. della contea di
Benka, sail confi. del Tamigi e del Kennet ;

a 5 1. O. da Londra . Gr. com. di farina. Long. occ. 3. 18. lat. 51. 26. - Altra, nella ensilvania, sella riva settentrionale del fiume Shuylkill, a 15 l. N. O. da Filadelfia. Long. Occ. 78. 32 lat. 40. 55. Realtio. Vedi Bialexa.

REALMONT, città della Linguadoca (Tarn),; sul fiumicciio Dadou. Man. di rasi, veli cc.

miniere d'argento abb. C. l. di cant. e circond. d'Albi, da cui è dist. 4 l. S., e 4 l. da Custres .

REALVILLE, pic. città del Quercy (Tarn-e-Garonna), sull'Ausyron, a 2 l. N. da Montalbano, e 2 l, Causade . Com. di grano e farina. Ruana, città dell' Arabia, nell' Hadramouth.

Réamo, h. del Poitou (Yaudes), a 7 l. N. da Fontenay, e 2 l. da Pouzsuge .

Reams, b. della Santogna (Charente-Inf.), presso Pons, ad 1 l. da Jonzac .

RESAIS, città della Bria (Senna-c-Marna) 3; 1,256 abit.; c. l. di cant. e circond, di

Coulommiers, da cui è dist. 2 l. E. Resecco, pic. luogo vicino a Milano Lomb.-Ven.), ove Bonivet fo respinto, ed il

cav. Bajardo ucciso, nel 1524. RECANATI, Recinetum, ricca città episcopale degli Stati-Pontifici , edificata sulle rovine di

Elvia.

RECINA, città dello stato eccl., deliziosa-mente posta sopra un colle, che estendesi sulla riva sinistra del fiume Putenza. Essa e ben fabbricata, le sue strade son larghe, ed ha dei begli edifizi ; seminario ; pop. 12,427 abit. Fiera annua cossid. nel gennajo ; a 5 l. S. da Ancona , 2 S. O. da Loreto , e 44 N. E. da Borna. Long. 11, 11, B. lat. 43, 25, 44, ...

RECCO, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di Genova. RECET-SUR-OURCE, b. (Costa-d'Oro); com.

di legna, canapa e tele; c. l. di cant. e cir-cond. di Chatilon-sulla-Senna, da cui è dist. 6 l. S. E., e 4 l. da Aignay . RECHERRO, CONTER del r. di Wirtemberga, fra i fiumi Filtz e Rems, a 10 l. E. da Ess-

ling; di 41. circa di lunghetza.

Ricancouar (il piccolo) o Ricancouar, villaggio (Meurlho), a 2 l. da Moyenzic 4.

Le-Chateau, stesso dipartimento, c. l. di cant.
c circond. di Sarreburgo, da cui è dist. 4 l. 8. O., e 2 l. da Blumont @ RECHERERO, pic. città della Misnia, nel cir.

di Ertzburg , a 9 l. S. da Dresda. RECIF, pic. città, con una cittadella, nel-la prov. di Fernambucco, nel Brasile, presso

Olinda.

RECERM, pic. città del r. de Paesi-Bassi, presso alla Mosa, a 4 l. N. da Maestrich. RECKLINGSHAUER, città del grauducato del Basso-Reno, ad 8 l. O. da Ham. Long 4.55. lat. 51. 35.—L'antica contea aveva 40 leghe quadrate, ed una popolazione di 18,000 abit. Reconcesa, villaggio (Doubs), ex ; circond. di Beanzone, da cui è dist. 4 l. N. O., ed 1 l. da Marray Q. Alta-Sonue.

RECOVERY, villaggio (Alto-Reco), a 2 l. e mezzo E. da Béfort, e 2 l. da Delle .

RECOVERY, forte del territorio del N. O.

(Stati-Uniti), sopra un ramo del Wahash, ad 11 I. N. O. dal forte Jefferson. Al N. E. di questo forte il generale Saint-Clair fu disfatto

duesto norte in genara cadagi Indiani nel 1791.
Raccuvara, b. di Inc., ant. capitale della contea di Kent, a § i. N. da Margate.
Rannura, flume di Germania, che ha la sorgente nel principato di Aichatet, traversa il territorio di Norumberga, e shoca nel Reno, dopo aver irrigato Bamberga.

REDOR, città della Brettagna (Ille-c-Vilaine), sul Vilaine, • ; 3,777 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. isl. Pic. porto che serve di deposito al omn. di Rennes; costruzione di on exposito at Onn. It Reines; costruzione di bastimenti, deposito di sale e cave di lavagna a 15 L S. O. da Rennes, e 97 O. 1/4 S. da Parigi. Long. coc. 4: 23. lat. 47. 39. 9. Raposua, città diruta del Portugallo, prov. di Beira, om un'buon castello. Manitatture

di panni; alla foce del Moudego, a 7 L S. O. da Coimbra.

REDONDA, isoletta delle Antille, a 2 L e mezzo N. N. E. da Montserrat. Lat. N. 16. 54. long. occ. 64. 42.

REDORDELA, psc., ma ricea città maritima di Spagna, nella Galizia, con un buon castel-lo, a 6 l. S. da Pontevedra. Pesca di accinghe. Redeute, pic. città d'Ing., contea di Cor-novaglia. Miniere di stagno; a 4 l. N. 1/4 Е.

da Helstone. Ress o Rens, città assai consid. di Germa-nia, nell'aut. ducato di Cleves, appart. al granducato del Basso-Reno. Fra Cleves e We-

sel, s dia dritta del Reno, con un forte j a 4 I. S. E. Cleves. Rusa, l. della Prussia occid., a 10 l. N.

O. da Panzica, prese) al Baltico.
REFFROY, villaggio della Lorena (Mosa), a
4 l. S. O. da Commercy, e 3 l. da Ligny . Miniere di ferro. Reca, firme della Pomerania, che abocca

nel Baltico.

REGALISTO, comune di Sicilia, intendenza di Catania, distr. di Nicosia ; pop. 6,279 abit. Regas (circolo del), uno de 9 circoli del r. di Baviera, Ratiabona, cap. Pop. 340,000 abit. Racen, fiune di Germania, che scaturisce nella Boemia, e si scarica nel Danubio, presso Ratisbona.

REGERSPAUCE, pic., graziosa e forte città della Svizzera, sopra un' eminenza, nel caut. di Zurigo, da cui è dist. 2 l. N. N. O., o 24. E. da Baden. Long. 6. 6. lat. 47. 23. RECENSEURO. Vedi RATISBURA.

REGENSTAUF, pic. città del r. di Baviera, sul Regen a 3 l. N. da Ratisbona. REGENWALD, città della Pomerania nit., sul Regen, a 10 l. N. E. da Cammin. Pedi Ru-

GERWALD. REGELLO, potesteria in Toscana, nel Fio-rentino, Val d'Arno di sopra. Fierz, lon., mar. e mer. dopo la seconda domenica di setembre, mercato il sabato.

Russio, Regium Lepidi, ant., bella e forte città rescovile del Modenese, cap. del ducato di Reggio, con una buona cittadella, sul Gristolo, in una fert, campagna, al N. dell'Ap-pennino. Questa città fii anticeusente una co-lonia romana. onia romana, apease volte distrutta da'barbari, e Carlomagno ne fu il restauratore. Fu occupata da Francesi nel 1706. Il re di Sar-degna se ne impadroni nel 1702, e presa dal principe Eugenio nel 1742, ma tornò poi al duca di Modena. La cattedrale, la Madonna della Giarra, e specialmente la cappella del-la morte racchindono delle buone pitture . Museo di storia naturale del celebre Spallanzani acquistato dal governo a pubblico vantaggio. Pretendesi di mostrare ai forestieri la figura di Breuno in un antico basso-rilie-

vo sul cantone di una strada; ma tal' opera e un avanzo d'antichità multo mediore Questa città tondata dai Romani, distrutta dai Goti, e ricdificata da Carlomagno, fu spesso presa e ripresa nelle guerre d'Italia. Vuolsi che Reggio, piuttosto che Scandiano, sia la patria d'Ariosto, nato ivi l'anno 1474; e la patria pure di Guido Pancireli, del cardinal Toschi, di Prospero Clemente scultore insigne, del conte Agostino Paradisi , dell' abate Salandri, e varj altri ucmini illustri. Pop. 14,000 abitauti, × ; com. di grano, vini, formaggi, derrate coloniali, drappi di seta e panni. Fiera notabile in primavera. I reggiani hanno spirito e coraggio, Lire 81,000 di Reggio son lire 20,723 italiane o siano franchi, riduzione fissa. A 5 l. N. O. da Modena , 5 ridurione Issa. A 5 1. N. O. un moortas, o. S. E. da Parma, 1 2 S. O. da Mantova, e 33 S. E. da Silano. Long. 8, 15, lat. 44, 43. Racoto, Regium Julii, ant. e consid. citla arciv. del r. di Napoli, nella Calabria ulteriore, all' estremità dell' Appennino, sul faro

di Messina, in faccia alla Sicilia, 😠 🗷 Se-condo Strabone fu fondata da una evlonia di Calcedoni. Gli abitanti son commercianti e manifatturicri. Si stimano i loro lavori di filo, di seta e di bisso, o di pelo d'ostura, to, di seria cu masso, o un pero u casuara, che sai ritraggono dalle pinne marine. Cil anti-chi avevano in pregio i vini di Reggio. Essa fu saccheggiata più volte da Turchi. Il terremoto del 5 febbrajo 1983 recò melti danni alla città ed ai contorni , che formavano un alla città ed ai contorni , che formavano un alla cital ed si costersii, che formavano un deliziono seggiorno. La proplazione della città era a quell' epoca di 16,000 abitanti; ora di riolota a sui 8,000. Petria d'Androme-tta che citole legge si Calcedoni, dei poeti de che citole segge si Calcedoni, dei poeti con Clearco e Pittagora, e del pittore Silson. Bonaparte i rerase in ducato a favore del ma-reciallo Oudino. Lospo si d'instruo per Mo-sina, che n' el distante 3 1, S. E. el do. S. 14 E. da Nypoli. Long. 13, de la 18, G. S. 14 E. da Nypoli. Long. 13, de la 18, de situato in territorio nasia fertile. Even giono, situato in territorio nasia fertile. Even giono,

tico castello fabbicato nel 1292 e ben conser-

REGHEN, Rhuconium, ant. e pic. città della Transilvania, a 17 l. E. da Doboca, e 28 N. da Wesissember

REGREBIL, città della Nigrizia, sul lago di Wagara, nel quale sbocca il Niger; a 140 l. S. E. da Ghana.

REGISA (Santa). Vedi REISE (Sainte).
REGISO, villaggio di Corsica, c. l. di cant.
e circond. di Calvi. Bastia. REGMALARN, borgo del Percese (Orna), sull' Huisne (Mr. 1,688 abit.; c. L di cant.

S. E., e 12 l. tte Atturger. Récké o Richk, città del Beaujolais (Rodano) ad 1 lega E. da Beaujeu .

REGET, borgo del Forese (Loira), a 2 1. E. da Roanne, ed 1 lega E. da St.-Sym-phorien-de-Lay

Regoto (S.), villaggio in Toscana, nel Pisano , dalla parte destra della Val-di-Fine , aul gioco di Montevaso.

Regutsy, villaggio di Brettagna (Morbiban), ad 8 l. N. da Vannes, e 2 L da Josselin .
Russvac, borgo del regno d'Annover, sopra un lago , a 10 l. N. O. da Annover. REIGRERAU , isoletta del lago di Costanta , con una ricca abbazia , stata ceduta al granduca di Baden.-Borgo nel paese de Grigiosi; ponte di legno molto ardito, di un solo arca di 24o piedi d'apertura, sul Reno; a 3 l.S. O. da Coira.—Altro in Boemia, nel circulo di Konisberga , da cui è dist. 9 l. S. E. Выснявася , città del Voigtland , regno di Sassonia , a 4 l. S. da Zwickau , gran сап. di panni.-Piccola città della Sl. sia , nel principato di Schweidnitz, da cui è dist. 6 l. S. E., sopra un fiume dello stesso nome. Com. di tele di lino, basini e fiotagni.

REICHENBERG, piccola città di Bocmia, nel cir. di Buntzlan, da cui è dist. 10 l. N. Fab-br. di panni e di calze di Iana.— Altra, nel ducato di Hassia, a 4 l. N. O. da Erbach, sul fiume Lutra.—Baliaggio e castello sopra un alto monte, nella contea di Catzenellenbogen. REICHERSUCH , horgo del granducato del Bas-so-Reno , a 7 I. S. E. da Recs.

REICHENSUBGO, piccolo distretto della Svizzera, nel cautone di Schwitz. Reicherhalt, città della Baviera-Sup., sella sponda diritta della Sala, a 3 l. S. O. da Sa-

aburgo. Sorgenti d'acqua salsa, e bell'acquedotto sotterranco d'una lega di lunghezza. REIGHENSTEIN, piccola città della Siesia, a 4 1. S. E. da Glatz; rinomata per le miniere di diversi metalli de suoi contorui fra le quali ve n'è una d'oro.

REICHERWETER, città dell'Alsazia (Alto Repo); vino squisito; a 3 l. N. O. da Colmar . RESCHERSSERG, piccola città della Baviera, sull'Inn, a 7 l. S. da Passavia. REICESHOFFEN, piccola città ( Basso-Reno ), con un castellu; a 3 leghe N. da Hagura-

REICHWALD, foresta della Westfalia, che si estende fino a Nimega. REHFERSCHEID, piccola città del grandicato del Basso-Reno , con un cast. sul Brayil,

a 6 l. N. da Pruym, e 15 S. da Juliers. 3 6 1. N. da Privya, el 15 x d Jinters. Resember, horgo della contea di Yorck, da cui è dist. 13 l. O. (Inghilterra ). Resexac, villaggio della Gujenna (Gironda), a 5 leghe N. da Bourg, e 4 leghe da Blaye © Resentea, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di S. Julien (Curon-

Relleane, piccola città di Provenza (Basse-Alpi), c. l. di cant. e cir. di Forcalquier, da cui è distante 3 leghe S. O., e 2 leghe da

Manosque .
REIMS, Durocorturum, Remi, bella città della Sciampagna ( Marna ), in una pianura cir-condata di colline che producono un vino squistro; sul flume Vesla; cap. del Rémois. Esta è una delle più antielle, delle più celebri e delle più grandi città di Francia. Il suo 4civescovo era primo duca e pari di Francia; egli ha il dritto di consacrare i re, funzione che segue a Reims , 🍎 😕 ; 31,779 abitanti; c. l. di sotto pref. , trib. di pruna istanza e di commercio, camere e horsa di commercio, camera consultiva delle man., consiglio di s-vi detti prudhomnes e collegio. Vini rinomali; fablur. di panni, stamine, droghetti, camsadlotti , flanelle , e veli , tele , casimirre , coperte, herretti, carpelli cc. Gr. com. di vini, grani, foraggi e lane di Sciampagna. Piere di 3 g., 7 gen.; di 8 g., il martedi di Pasqua; di 3 g., 23 luglio e 3 settembre. Multi monumenti antichi ; avanzi d'un arco trionfale innalzato dagli abitanti in onore di Cesare e d' Augusto; tomba di Giovino, che, di semplice cittadino di Reims, divenne console a Roma nel 366. Le acque de'pozzi di questa cit-tà son molto insalubri , ma un canonico nativo di Reims, chiamato Godinot, legò alla eittà una somma considerabile onde far per-venire in tutti i quartieri l'acqua della Vesla. La cattedrale, cestrutta nel 12.º secolo, è uno degli editizi gotici più perfetti di Fr. L'a-trio singolarmente è celebre. I fisici non hanno per anche bene spiegato il fenomeno del rosi detto Pilastro tremente della chiesa di S. Nicola; è questo un pilastro che è soggetto ad una vibrazione sensibilissima ngni qualvolta si suona la più piccola delle quattro compone ed è immobile quando si suonano le altre. Ammirabile è la facciata del palazze di città. Patria di Thierry Ruinart, di Colbert, di Pluche, del Padre Géry, di Lebatteux, Linguet ec-Pagansi 19 poste da Parigi, da cui è dist. 39 N. E., c 10 l. N. O. da Châlons. Longitudine

1. 42. 32. latitudine 49. 14. 41.
REINSCHEID, VIllaggio del granducato del Basso-Reno. Vi si fanno molti lavori di ferro

per nso de bastimenti olandesi.

Reis, ricchissimo monastero dell'ordine eisterciense, poco distante da Gratz, uella

Bassa-Stiria. REINE (S.) ossia Santa Regina ed Elisa o A-LISA, L'ALESLA O ALEXIA di Cesare, da esso distrutta. Oggi non è che un grosso burgo della Borgogna ( Costa-d' Oro ), ad 1 lega da Havigny .

REINEICK, piecola città sul Sinn, presso al Meno; a 9 l. N. da Wurtzburgo. REINFREW. Vodi RENFREW.

REINBARTZ, borgo del ducato di Sassonia al S. di Wittemberg, Fahbr, d'istrumenti di

mercanica, d'ottica e di fisica.

REINS, firmicello di Fr. che ha la sorgen-

RENES, financeiro di Fr. che lin a suggiori e ne monti del Beaufolias, dip. del Rodano, e slucca nella Loira, ad 1 lega N. da Roanne. RemynLusa, villaggio dell' Isole-di-Praocia (Oisa), a 3 l. da Beauveis .

REDENISSILEA, pic. città (Allo-Reno), a 2 l. E. da Colmar e 5 l. da Platzburgo .

RESSOUSE, pie. fiume della Bresse ( Ain ), che traversa Bourg, e sbocca nella Saona, mezza lega al di sotto di Pont-de-Vaux. REMAGEN , b. del granducato del Basso-Reno,

sul Reno, a 4 l. S. E. da Bonn. REMAUDIÈRE, villaggio della Brettagna (Loi-ra-Inf.), a 4 l. da Nantes .

REMEDIOS , porto sulla costa N. O. d'America. Longitudine occident. 138. 14. 5. lat. 57. 24.

RENICH, villaggio del granducato di Lucem-

burgo, da cui e dist. 4 l. S. E.

REMILLY, villaggio della Lorena (Mosella)
sul Nied, a 4 l. S. da Metz Q.—Altro nella
Sciampagna (Ardenne), a 3 l. O. da Mezieres O.

REMINGEN, villaggio dell' Alsazia ( Alto-Reno ), a 2 L O. da Mülhausen .

REMEREMONT, città della Lorena (Vosgi ), sulla riva sinistra della Mosella, appie de Vosgi , O x; 3,951 abit.; c. l. di sotto-pref.; trih di pr. ist., com. di grani, vini e kirchenwasser; min. d'argento e rame. A 17 l. S. t/4 E. da Nancy, 6 S. E. da Epinal e 22 N. E. da Besanzooc. Long. 4. 15. lat. 48. 3. Remiremont era in origine un capitolo di da-me nobili la di cui badessa era principessa dell' impero.

RENSIS, città della Valacchia, assai ben fabbricata sull' Alnta.

Rano (San ), graziosa città del ducato di Genova (Satai-Sardi ), c. l. di provincia, sul predini d'un colle, a 5 l. E. da Monaco, con porto capace soltanto di piccio hastimen-ti; ppp. 9,0000 ablt. Fu hombordata dal fran-cesi nel 1744. Degli agrumi e pagine ne' con-torni. Com. d'olto. Long. 5, 18, lat. 43, 49. REMOLLON, villaggio del Delfinato (Alte-Al-pi), a 6 l. S. O. da Embrun e 3 l. da Gap a , sulla Duranza.

REMOURLE, villaggio (Loira-Inf.), a 4 L S. E. da Nantes e 2 l. da Clisson @ RENOULIES, b. della Linguadoca (Gard), c.

l. di cant. c circond. d'Uzès , da cui è dist. 3 l. S. E. e 4 l. da Nimes @ ; sul Gardon. REMSTRG , villaggio del granducato di Baden , a 2 l. S. O. da Friburgo.

REMUS, villaggio della Svizzera, nel cantone de Grigioni , oella Bassa-Engadina REMUSAT, villaggio del Dellinato (Drôma), sull' Argues; c. l. di cant. e circond. di Ay-

The state of the s te d' Expilly. Ad 1/4 di lega di distanza arco trisofale d'uno stile eccellente, di cui la parte superiore è distrutta , e monumento sepolerale quadrato di tre ordini d'architettura. Questa città portò il come di Glanum fino all' anno 501 , nel quale prese quello di Saint Remy.—Altra, nell'Alvernia (Allier), a 51. S. E. da Saint Pourcain e 2 l. da Cusset . -Altra, nell' Angiò (Maina-e-Loira), sulla

Loira, a 4 l. c mezzo S. E. da Angera, e 2 l. da Rossers .—Borgo del Beauvoisis (Oisa), a 2 l. N. da Clermont ed 1 l. da Saint-Just .—Altro, nell' Alvernia (Pny-de-Dome), c. 1. di cant. e circond. di Thiers 3 , da cui é dist. 1 l. N. E .- En Bouzemont altro b. (Manica), c. l. di cant., a 3 l. S. da Vitry-le-Fran-RENAC , villaggio (Ille-e-Vilaine) , sul Vilaine , a 3 l. N. E. da Redon .

REMAISON , b. (Loira) , a 2 L O. da Roanne. Boomi vini rossi,

REHAIX, pic. città del r. de' Paesi-Bassi, a 3 l. S. da Oudenarde. Pop. 2,500 abit. Com. di tele di cotone.

RENARD (Saint); villaggio della Brettagna (Finisterre), c. l. di cant. e circond. di Brest , da cui è dist. 3 l. N. O. RENAS, aut. cattà, nel Pauge-Ab, fra i ra-

mi dell' Indo.

REMATEY, città della Boemia, a 4 L. S. O. da Boleslavia, nve mori Tycho-Brahe. REMCRES, b. del granducato di Baden, a 5 L. E. da Strasburgo.

Renoussoo, cità forte dell' Holstein, soi consisti di Sisvetic, con un castello i appart. al fil di minuscro i fix i due liqui formati di Birto, dell' di minuscro i fix i due liqui formati di minuscro i fix i due liqui formati minuscro più sirvar di quella del Sund fira I mar del Norde di il Billito. Esso di costato circa appara la minuscro più sirvar di quella del Sund fira I son circa apros bast. Loug. 7- 30. lat. 54; 71. René, lorgo delli Mania (Sarta), a 61. N. dal Mana e 2 1. da Bramoneste-Ficonte di Mania (Sarta) di Contra di Nepoli. Perita di Strajete (Nepoli perita di Strajete (Nepoli perita di Strajete) fieldi.

BEN

Rabyarw, prov. di Scozia, che confina all' O. col golio di Clyde, al N. col fi. Clyde, all' E. colla contea di Lanerek, ed al S. con quella d'Ayr a di 7 1 di lungh, e 3 di largh, Pacse ridente, sicco e popolab. Renfixew, sul Clyde, cap., a 2 l. O. da Glascow. Renres, ledla e consoli, città della Bretta-

gna (lile-c-Vilaine), sul Vilaine, che la divide in due parti, ( ; 30,000 abit.; in pas-sato era sede d'un cel. parlamento, eravi una intendenza, un presidiale ed una generalità. Arsenale, piccola scuola militare, vescovato ; scuole di matematica , di disegno e di chirur-gia , biblioteca degli avvocati , gabinetti e galgia, bibiloteca orgu avvoca e processa di leria di pittura ; facoltà di legge e società di agricoltura; á spedoli. La città bassa è sovens te inondata; l'alta, ch'è posta sopra un'emi-nenza, e che nel 1720 restò incendiata, fu in seguito rifabbricata regolarmente, ha dei superfu edifizi, vaste piazze, e lunghe e lar-ghe atrade ben selciate in pietre colorite. C. I. di pref. del dip. dell'Ille-e-Vilaine, corte reale, da cul dipendono i trib. di pr. ist de dip. della Loira-Inf., del Finisterre, delle Coste-del-Nord, del Morbiban e dell'Ille-Vilaine; tribunale di pr. ist. e di com.; c. l. della 3.º divis milit, borsa di com. e speda-le militare; 5.º conservazione delle foreste; collegio raale. Com. di grani, legname da costruzione, piombo, cera, lino, canapa, be-atiami e butirro eccellente; fabbr. di tele da anami e nourro eccerente; ranbar, an tete da vele, saje, majolica, cappelli, coperte e la-sini; conce, cartiere, fonderie e fucine. Il refe uno de rami più consid, del auo com. Fiera di un giorno, il 1,0 di ogni mese. Il palazzo di guastizia è superho. La piazza del palazzo è una delle più helle di Fr. ma non è terminata. Patria del Padre Tournemine, é terminata. Patra oci Padre Acourichiuse, de la Claslotis, la Bletterie, d'Arpentré e Sain-te-Foix. Vi fan capo le strade da Nantea, Tours, Altrogen (2cm, S. Maló). Brest e Quimper. Pagansi da Parigi poste 44, 162 a 26 l. N. E. da Nantea, 48 N. O. da Tours, 16 S. E. da S. Maló), ed 83 O. 1/4 S. da Maria Tour la 26 A. Halon V. Long. corcid. 16 S. E. da S. Maio, ed 55 U. 1/4 O. un Parigi. (Dist. leg. 346 chilom.) Long. occid. 4 1. 2. lat. 45. 6. 50. REFERCE. Vedi REMNICE. REFO, Ribertas, fiame d'Italia, che ha la

Baso, Rhenus, fiume d'Italia, che ha la sorgente negli Appennini, sulle frontiere della Toscana, e va a gettarsi nel Po all O. di Ferrara. In una delle sue isole si formò il triumvirato romano.

Razo, Rhenus, uno de maggiori finmi dell'Europa, formato di parecchi rami che discendono dalle ghiacciaje del San Gottardo, del Bernardino, dello Splugen e del Septimer nel pacse de Grigioni; traversa il lago di Costanza 3 separa la Germania dalla Svizzera e dalla Francia, e si divide in due rami pres so al forte Shenkoschentz in Olanda, il sinistro chiamasi Wahal, ed il diritto conserva il nome di Reno; torna poi a dividersi in due rami ad Arnheim, uno si chiama Ysael, che va al N. a gettarsi nel Zuyderzée , e l' altro braccio, che ritiene il nome di Reso, continua il suo corso all'O., e forma due nuovi rami a Wick-the-Duerstede i uno di cusi conserva il nome di Reno , ma non va fino al marc. Fin dall'anno 860 , in cui lo straripamento dell' Oceano distrusse l'imboccatura del fiume, esso si perde nelle dune di Catwyk sotto Leida : il ramo più consid. riceve il nome di Lech, si nnisce alla Mosa, e shores nella Merwa, a 2 l. al N. O. da Dordrecht. La navigazione di questo fiume rapido e pro-fondo è malagratole a cagione d'una gran quantità d'isose formate dalle inondazioni. Es ao comincia ad caser navigabile a Coira, e riceve un gran numero di fi. abbondantismi di pesce. Il Reno dava il nome a due circoli di Germania, cioè a que' dell' Alto-Reno e del Basso-Reno. Quest' ultimo comprendeva i vescovati di Magonza, di Treveri e di Colonia, e parte del Palatinato. L'alto-Reno comprendeva i vescovati di Basilea , di Strasbu go, di Spira e di Worms, il laugraviato d'Hassa, e parecchie città e coutee imperiali. Oggi da questo fiume riccrono il nome i dip francesi dell'alto-Reno e del Basso-Reno.

Brau (Confederazione del), asociatore di percebi principi celli Germania, o sia speciali principi celli Germania, o sia speciali di percebi principi celli Germania nel Bode e manche di percebi del principi celli di percebi di Bravira, Viteralterape e Sasomia, già stati di Basimi, Percebi di Bravira, Witeralterape del Brasimi Darmatoli, prorrigati di Nasse-Wellsarro, di Holemoulera-li-leispre che Martini, del Percebi del Brasin Darmatoli, proprinci di Nasse-Wellsarro, di Holemoulera-li-leispre che Martini, del Percebi del Percebi del Percebi del Percebi di Percebi di

strin. Fort Gainanne, (Confederasione), attende frei Gaine perio dell'Alasana-ini, et una perio di quello del Vonja, al S. von quello dell'Alto-ilono, et al. N. cella provincia lavara della riva-ini della propieta della perio della sinistra sponda del Reco, circo la perio della perio della

cornuto e gran quantità di majalij ne le mont. 29 miniere di ferro d'oro e d'argento; acague manerali. (An sto dip. vien irrigatu dal Re-no e dati'lli, e da molti fioniec'li e canali. Legna e viui, fra i quali distinguonsi quali u Jettersvillier, Volacheim, Soultz e Barr; tabanzo, a:qua-vite, birra, aceto, polvere da camous, tele da invoglia, zatierano, trementina, tartaro, sevo, anasi e finoccino sono gli oggetti d'un commercio considerabile ; fucine , fonderie , vetrerie e fabbrica di majolica, herretti , cappelli , sapone , fusti , salni-tro , rubbie , amido , panni , fustagni e calamandre, cartiere, saline, convie e tinto-rie ; traversato dalle strade da Colmar, Balea , Magonza e Nancy a Strasburgo. Quanta division militare , dioccsi di Strasburgo e corte reale di Colmar.

Ruso (dipartimento dell'Alto), che si compone dell' insidietro Alsazia-Interiore, è circoscritto all' E. dal Reno , al S. dalla Svizzera , all' O. dai dipartimenti del Donhs , dell' alta Saona e de Vosgi , ed al N. da quello del Baso-Reno ; 3 sotto-pref. Colmar, Al-thireh e Beiort; 35 giudicature di pace Su-perficie 360 l. quadrate. Pop. 346,759 abit. La parte meridionale è ricea in pascoli eccellenti, alberi truttiferi e piante medicinali. La parte più prossima al Monte-l'erribile produ-ce pochis mi grani, ma pasture in abbondanza , patate e legomi , ed è quasi deserta; il resto produce fromento , granturco , segale, orzo, avena, legumi, talsacco, canapa, navoni, rubbin, vini, frutti, ortaggi e legna ; miniere di piombo, ferro e carbon fossile. Pab-br. di kirschwasser e d'oliu di navoni ; fucine considerabili ; man. di pauni , tela, cuoja, cappelli, ferro, acciajo, stoviglie ed orologi; cartiere. Il Reno scorre a' confini di questo dipartimento, il quale viene attraversato dal-l'Ill e dalle strade maestre da Besanzone, Strasburgo e Basilea a Colmar. Quinta divisione militare, diocesi di Strasburgo, e corte reule di Colmar.

Rano (granducato del Basso) , formato dei parsi stati ceduti al re di Prussia cogli atti del congresso di Vienna del 1815 ; comprende ari congresso di venna dei 1613 compresso i pacsi seguciti: alla sinistra del lleto, gli inaddietro dipartimenti francesi del Rore, del Renoc-Mosella, la maggior parte di quello del Surre, ed i cinque camboni più orientali dell' ex-dipartimento dell'Ourtle; alla diritta del Iteno, il ducato di Berg, l'arcivescovato di Colonia , il ducatu di Westfalia , la contea di Dortmunda , i principati di Corwey e di Siegen , e parecchi balinggi ceduti dalla cosa di Nassau. Lunghezza dal N. al S. 86 I. larghezza 54. Questo è uno de migliori paesi di Germania: la sua posizione sulle due sponde del Reno gli offre delle risorse immense pel suo commercio. Il territorio in generale è fertile, ed il paese popolatissimo. Le sue prin-cipali città sono: Treveri, Coplenza, Colonia, Disseldorif, Minster, Paterborna, Minden e Dortmunda. Resu, fiumicello di Francia, che shocca

nella Loira presso Raonne (Lira). Hano, fintaicello di Germania, che scata-risce nel Mcklemburghese, e als eca nel gran Blavel.

Voscies; Tim. IL.

Bavrena , b. di Spagna , nello Bisceglia , a a l. N. O. da Fontarabia.

Reste, città dell'Artesia ( Passo-di-Calais), sull An; celebre pel fatto d'armi del 13 ago-stu 1554, nel quale Euroo II hattè gli Spagunoli ; a 6 l. S. O. da Sant' Ourro, e a L

da Fruges O Raswaz, b. della Sciampagna (Ardenne) c. l. di cant e eircond. di *Mésieres* • , da cui è dist. 3 l. N. O.

REDLE (la), pic. città della Gujenna (Gi-randa), sulla traronna, 👁 💥 ; 3,800 abit. c. l. di sotto-prel, trib. di pr. ist. e sindacato marittimo. Com. di grano, vini, a quavita e spills e concie. Mercuti evnsiderabili. Ad 8 l. S. E. da Bordeaux. Long. occ. 2, 21, lat. 44. 36.

REPARATA (Santa), torre dell' isola di

Surdegna, presso allo stretto di Bonifacio, Long, 6, 48, 21, lat. 41, 14, 7, Rapanasa, b. d' Inglalterra contea di Nor-folk, a 3 l. N. O. da Norwick.

Rapas, fontana minerale purgativa, presso Wesiul (Alta-Saona). Rappas, fortezza della Nuova Marca di

Brandeburgo, a 4 l. N. da Stenberg. Fal-br. di panni e scarpe.

REQUENA, forte città di Spagna, nella Nuo-va-Lastigna, su confini del reguo di Valenzas pop. 6,000 abit, Territ, fertile in gram vini e zatlerano. Fabbr, di drappi di seta. Sulla Oliana, che abocca nel Xiwar; a 17 l. O. da Valenza , e 52 E. 1/4 S. da Madrid.

REQUISTA, b. (Aveyron), c. l. di cant., ad 8 l. da Rhedez ...

REBEMONT, pic. città d' Egitto, i di cui abitanti son Cofti; sul Nilo, di contro a Rhoda, da cui è dist. 2 l.

RESCUE O RESUT, gr. città della Persia, cap. del Ghilan, resid. dei can della prov.; a 2 L. dal mar Caspio, e 33 L. N. da Caspin. Es-L dal mar Caspio , e 33 L N. da Caspin. Es-sa e irrigata dal Siaruthar ed edificata in mezzo d'una foresta. Non ha ne porte ne mura, e può avere 2.000 rase. Gran concorso di furvaticri , e com. rousid. , amgolarmente in se-ta delle provincie ed in drogbe ; fabbr. di seterie e manifatture di cotone; viveri a buon mercato; calori insopportabili nel luglio e nell'agosto, Quivi fu conclusa la pace fra i Russi ed i Persiani nel 1732. Long. 46. 25. lat. 36. 45.

RESOLUZIONE, isola del grande Oceano, nell' Arcipelago Pericoloso. Long. occid. 144. lat. S. 17. 25.

Resow , pic. città della Pircola-Pollonia Gallizia) , con un castello. Sul Winoch , a 31 I. O. da Leopolda. c. città degli Stati-Prussiani, nel

RESSEL, pi palatmato di Warmia , presso al lago di Zaim. Ressons , h. della Picardia (Oisu) , c. l. di cant., a 4 l. S. da Montdidier e 3 l. da Compiegne . RESTER , b. della Siria , sull'Oronte. RESTER , b. d'Angio (Indre-e-Loira), a 5

l. N. E. da Saumur ed 1 l. da Beurgueil . Restorica , fiumicello dell is. di Corsica , che si scarica nel Tavigliano, a Corté.

RETCHA, prov. dell'Indostan, nel Pange-Ab. fra i fi. Rauvi e Chen-Alı, di 23 l. di largh. Retrort, b. d' ing., ne la contes di Nottingham, da cui é dist. so f. N. O. e 55-N.

O. da Londra.

Harner, autien città della Sciampagoa (Ardenne), presso l'Aisne, sopra un moute, ser la sotto-pref, e trib.

di pr. ist. Fu presa dagli Spagnuoli nel 1650

on pr. M. at press togat organisation test note to fill. Fiera di 2g. pr. S. Anna, A. j. l. S. O. da Médiéres, 10 N. E. da Reimas e 43. N. E. da Parigi. Long. a. 3. lat. 4g. 53.
RETHAM, pie. città o ballaggio del r. d'Annover, presso al confluente dell'Allier e della Lena, nel principato di Zell., a. 4. L. E.

da Hoya. Retiens, villaggio di Brettagna (Ille-e-Vilaire) e. l. di cant. e circondario di Vitré, da cui è dist. 7 l. O. e 3 l. da La Guerche 🔾.

Remenano, pic. villaggio in Tuscana, vicino a Scravezza.

Retino, città di Candia, con un porto praticabile solo per barcarecci, difeso da una cittadella. Residenza d'un pascia. Solla custa sett. dell'isola, con una bella campagna; case ben fabliricate; com. d'olio. A 16 L U.

da Candia. Long. 22. 28. lat. 35. 27. 30.
RETORNO O RETORNO, Ritolum Liturum,
b. del r. Lomb.-Ven Bagni caldi rinomati, a

BATTHESTEIN, pic. città della Stiria, sal Mur. RETTHESTEIN, pic. città della Stiria, sal Mur. RETTHESTEIN, piazza forte dell'Indostan, nel Misora; a 58 l. N. da Seringapatham.

RETZ , Pic. passe di Brettagna (Loira Inf.), Machecoul , c. l. RETZ . Vadi REZ.

RETZAGE, dell'Anstria-Inf., presso Rez.
REZZAGE, dell'Anstria-Inf., presso Rez.
REGENY, b. del Torenese (Indre-c-Loira),
a 2 l. N. da Amboisa e 4 l. da Tosars 4.
REGILLY, b. del Berry (Indre), a 6 l. O.

Action of the strip (marc), a 6 h Co da Bourge e 4 h da Issoudum 6. Reus, città della Catalogna. Com. di buoni vini del suo territorio e d'acqua-vite ; pop. 8,000 abit. Presso al marc, a 5 l. N. da Carragona.

BET-GERMERADE, be del duesto di Juliera, darcii e diut. 5 1. S. E Grandeach del Bisso-Bron.
BRUSS o ROM, fi. della Svizzera, e dec. la sergente dei nomie della Perca, exerre al N. nella Valle d'Unexen, ed entra, dopo nodi-quale rievet a Locerra, e di prode nell'Auranti e della Valle d'Unexen, ed entra, dopo nodi-quale rievet a Locerra, e ai Pourade nell'Auranti Vinnierla. Su questo fisme, al di sotto Winnierla. Su questo fisme, al di sotto della valle d'Uneren, e il Poura Del-Dibroco-do, «d'un solo arco di 75 piccli d'apertuar. Il Resus fa quiri nata canata di 100 pud.).

REUSS O REUSSEN, paese del Voigtland, (Alta-Sassonia), che forma attualmente due principati : Reuss-Greitz, e Reuss-Schleitz, i sovrani de'qualison membri della Confederazion germanica.

REUTLINGES, graziosa città del r. di Wirtemberga, in una pianura, soll'Esclez, preso al Necker; a 3 l. E. da Tubinga. Long. 6, 56, lat. 48, 29, 15.

56. lat. 48. 39. 15.
REVELLOR, villaggio del Percese (Orne);
cartiera; ad 1 l. da Mortagne 4.

Hever, Revalia, gr., ricca e Firte caltà della finissia, cap. dell'Estonia, un tempo apserdica, con buon perto, 1,500 case e 10,000 abit, i brone mura, profondo fosso, e forte castello Questo rittò, ch'è uno degli assendi

ie, canapa, into, e hutre sateunia numezua. Reven, piecola città della fuiginna (Ali-Garonna), ф. 5,333 abid., e. l. di cant. a circond., ili Villefranele, da cui è dist. 5 l. N. E.—Altra, nel Bellinato (Incra), a 6 l. S. E., da Vienna ed 1. l. da Beautropia. Canaparato, villaggio del Piemonne (Stali-

REVELLO, villaggio del Piemonie (Stal-Sardi), c. l. di mandamento, e provincia di Saluzzo, da cui è dist. 3 l. N.; patria dell'abate Deniusa. Revena, pic. città del r. Lomb.-Veneto, nel

Mantovano aul Po, dirimpetto ad Ostigia. Pop. 7,500 abit. Oggi anno via fa mas liera considi, ad 8 l. S. K. da Mantova, e 5 N.E. dalla Mirandola. Longit. 8. 53, lat. 44. 57. Il distretto del quale Revere è c. L. ha 80,000 abit.

Raviere, borgo del Borrois (Moss), c. l. di cant, e circond. di Borrois (Moss), c. cui è distante 3 leghe N. O., sull'Ornio. Revis , piccola città di Sciampagna (Ardeme ), sulla Mosa, a 12 leghe E. da Rocroy O.

Rev., città diruta della Persia, nell'Irak-Adgemi, antica Rhaga ed Arsacia, al S.E. di Telieran.

Rares (Ios). Vedi Lima, Grunan.
Rerma, ant. città della Nuova-Cutigio,
su'confini dell' Audaliusia, con un castello,
sopra un crainenza, in un territorio abb. di
vini e bestiami; a 7 l. S. E. da Llerma.
Rarmat, bargo della Sciampagna (Alu-Mar-

na), a 6 leglie N. E. da Cheumout 6, ed 1 l. da Andelot. Rivaneux, villaggio (Ain), a 1/2 lega E. da Tercoux 6.

Rez, piecola città dell' Austria, sulla Tera, a 4 l. O. da Zusim, in un territorio ferile in boon vino.

Hexay, and, città della Buesia, auff Den; a 34 Jegles E. C. da Moza. Il perreno di Be zan avere insudaletro il titolo di ducat Lieu ciofina al N. con queblo di Vilatinire; alli E cui al S. con queblo di Vilamine; alli E cui al S. con queblo di Tambor ed all' Losa quelli di Tulo e di Mosca, e conquente de dici circoli, cinici: Hexan, Michailof, 2004 dici circoli, cinici: Hexan, Michailof, 2004 horizonte di Mosca, e conquente de pubble di Mosca, possenzia del Mosca, della di Mosca, della di

REZAT O RAZAT ( circolo del ), uno de circoli del regno di Bavirra, antica proprie ti del re di Prusta, al Nordo del circolo di l'alto-Dannhio. Pap. 347,000 abit. Auspe.

Capitale, Razi, horro della Breitag at ( Loira-Inf. ) ad 1 lega S. da Nantes .

REZITZA, piccola città della Russia, nel governo di Polotsk, da cui è distante 25 le-

be N. O. PHAUSEN, villaggio del granducato del Basso-Reno, sul Biber, a 7 leghe N. E. da Bir-

kenfeld.

Russuno, piccola città sul Weser, a 4 le-ghe S. da Nienburgo. Burd, piccola città con un castello, nel circolo di Tecketenburgo (granducato del Bas-

so-Reno), sull Eras, the e navigabile, presso Ri-lberg, a 10 leghe E. 1/4 N. da Miinster. Buuπ, piccola città di Prusaia sul lago del

Buo nome, con forte castelin.

RHELINAU, DERGO (BAND-RENO), sul Reno,

a 2 I. S. da Benseld (a. Ruzinszag, città forte sul Reno, nel gran-

ducato del Basso-Reno. Pop. 1,700 abit.; a 16 leghe N. O. da Botnia.

Buemeau, piccola città della Svizzera, nel canton di Turgovia, fra Sciaffusa ed Eglishu. Abazia di Benedettini con una ricca bibliotera, RHEIB-CASSEL , borgo del granducato del Bas-Beno, sulla sinistra del Reno, dirimpetto all'imboccatura del Wipper, a 3 leghe N. O. da Colonia.

burnour, borgo del granducato del Bas su-Reno, sulla sinistra del Reno, dirimpetto alla foce del Sieg, a 1/2 lega N. da Bonn. Rneine, graziosissimo città del grandincato di Basso-Reno, sull'Ems, a 9 leglie N. da Minster.

RHEINEAC, villoggio del grandocato del Bas-

so-Reno, aopra nu'emirenza, sulla sinistra del Reno, a 7 leghe N. O. da Coblenza. Reznaca, piccola città della Svizzera nel cantone di S. Gallo, cap. del Rheinthal, sul Reno, presso alla sua imboccatura nel lago di Costanza , in una vantaggiosissima e riden-

te situazione ; a 4 l. E. 1/4 N. da S. Gallo. Longitudine 7, 15. 6. lat. 47, 27. 6. Resturento, piccola città della Svizzera , nel cant. d' Argovia , famosa per la battaglia del 1658; solla sponda sinistra del Reso, sel male vi è un ponte coperto ; a 3 leghe E.

da Basilea. Longuludine 5. 38. latitudine 47. 40. RHEINPELS. Vedi GOWER. Rигиргованнов, villaggio (Alto-Reno), а

2 l. S. da Neubrismih Q. RESERVATO, cant. del granducato del Basso-Reno, che produce il miglior vino del Renor comincia a Bingen , a 3 leghe e mezzo O. da Magonza, e va fino a Bacharach

RHINGRAPERSTEIN, castello sul fi. Nave, presso Crentameh, nel granducato del Basso-Re RHEISLAND, nome d'una parte dell'Olanda , ehe giace lungo le due sponde del Reno. Leida , capitale.

RITERMAGAS, piecola città del granducato del Barno-Remo , sul Remo , a 9 l. N. O. da Cohlenza,

RBEIRMARCH, isola formata dal Reno un poco al di sopra di Brisacco. Ruzmow, piccola città della Media Marca

di Brandeburgo , presso alla quale un canale riunisce il Reno alla Dossa.

Rueresneac, pierola città della Media-Mar-ca di Brandenburgo, a 15 l. E. da Perle-berg, e 17 l. N. O. da Berlino. Bel puluszo

reale con deliziosissimi giardini lungo il lago. Harrisseeneo, villaggio d'Olimba (r. de Pac-

si-Bassi), dist. t lega da Leida. Rumu-Zanzan, parcola citti (Basso-Reno), ad 1 lega O. dal Reno, e 4 l. S. E. da Lau-

dan, Vedi SAVERNA.

RIBERTHAL (il) , conia LA VARLE REMANA valle della Svizzera, di circa 6 l. di lunghi, sulla sponda sinistra del Reno. Paese tertifismo, singolarmente in vina ; forma uno dei distretti del cantone di S. Gallo. Nel 1796 eranvi 22,000 abit., de quali 10,091 riformati. Com, di rete e tele . coltivazione di graniturco e viti; poscoli ; filatoj di lino , emapa e cotone; falbriche di telerie, indiane e mojsoline, che sono la risorsa degli abitanti. Rhe

neck , capitale. RHEIRWALO, valle del cantone de Grigioni di 28 l. di lunghezza. In essa ha la sorgente

il Reno posteriore.

RHENEN, città del ducato di Meeklenburgo, sol Radegast, ad 8 f. O. da Wismar, - Ant. e forte città d' Olanda ( r. de' Puesi-Rassi ) ad 8 L S. E. da Utrecht , sid Reno. Coltivazione di tabacco ne suoi contorni.

Risona, gr. città d'Egitto, a 15 l. S. da. Minich, sulla sponda occid. del Nilo.

Ruodz-Istand, isola dell' America sett., its una baja eccellente; clima salubre e situazione deliziosa. Da essa ricere il nome uno degli Stati-Uniti. Sonovi 3 città , cioè Newport, Middleton e Portsmouth; pop. 10,000 shit. Broost-Islamo (Stato di) , de 'più piccioli stati della confederazione Americana , che con-

flux at N. ed all E. cel Massachusetts, at S. col mare, ed all O. col Connecticut; ha 15 l. di lunghezza e 12 di larghezza. Pop. nel 1810, 77,000 shitanti, Situato fre il gr. 73.0 ed 11 min. ed il 74.º to longit. occid., e l'ea il gr. 41.º ed il 42.º di let., e diviso in cinque contee Providenta, Nessport, Washin-gton, Brutol, Kent, le quali comprendono 30 città. Miniere di ferro e di rame, e cave di pietre calcarie. Fabb. di lanificio , tesufi di cotone , utensili di ferro ed ancore ; raffinerie, distillerie e preparazioni di spermaceti. Le città principali sono Newport e la Provvidenza

Bauts, penisola di Brettagna che forma, con quella di Quiberon, la Morbilsan.-Villaggio di questo nome dist. 4 l. da Vannes . Rnusen. Vedi Russ.

RHYWERCK , città degli Stati-Uniti , nella Nuova-Yorck , sul finme Hodson , a 6 l. N. da Poughkeepsie, e 34 l. N. da Nuova Yorck.
RIALLÉ, città di Brettagua (Loira-Inf.), a 4 I. N. da Angenis O.

RIAISE, b. di Russia, nel gov. di Rezan, da cui è dist. 26 l. S. E., e 35 E. N. E. da Tak.

RIALEXA O REALESO, città della prov. di Nicargua (Nuova-Spagna), dist. 2 L dall Oceano. Aria insalubre.

RIAMS, he della Provenza (Varo), a 5.1. O. da Barjols .

RIVADAVIA, città di Spagna, nella Gaffaia, sul confinente del Minho e dell'Avia; il territorio produce uno de' migliori vini di Spagnn ; a 6 l. S. O. da Orense. RIBADEO , città di Spagna , in Calizia , com

beon porto, presso all'imboccaters del fis-ma Eu ; a y l. N. E. da Mondonedo, Long. occ. y. 19, 36. lat. 43. 40. Risaczae, b. del Périgurd (Dordogna), a

2 L S. da Bergerac .

Risagonga, contea dell' Aragona, solla fruntiera della Catalogua, dalla quale è divisa emediante un finmicello che shocea nell'Ebro. Venasque, c. l.

Rinas , città di Spogna , nella Nuova-Casti-glia , a 3 l. E. da Madrid. RISAUDON , una delle i ole d' Hyères , Pro-

venza (Varo) , a 2 l. da Hi eres 4. RIBAUPIRARE. Vedi RAVENSTAIN.

RIBACVILLERS , piecola città (Alto-Reno). Man, di tele di cotone e d'indiane ; c. L di cant, e circond, di Coloner Q . da cui è dist. 3 I. N.

Rivar , b. (Majenna) , 4 jat ; 1,000 abit. , 4 5 t. N. E. da Majenna.

RISECUCAT, villaggio dell' isola-di-Francia (Oisa), 528 abit.; c. L di cant. e circond. di Compiègne ., da cui è dist. 3 L S. O. -Altro (Nord), a 2 L. S. O. da Cambrui . RIBBRORT , città della Picardia (Asse), aopra un' eminenza, presso l'Oisa; 2,500 abit. c. l. di cant.; a 6 l. N. O. da Laon., e 3

L de S. Quint

RISANSUTEL. Vedi RITTANDUTEL Russa, comone di Sicilia, intendenza di Girg enti, distretto di Bivone, pop. 4,556 abit. Rianas-Gasson, città di Sant Jago, una

delle isole del Capo-Verde, con un porto. Rmang, b. del Périgord (Dordogna), 4; 8,985 abit. ; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Com. di grani ; a 7 L N. O. da Périgueux. Rinenas, borgo del Delfinato (Alte-Alpi ), Pabler, di panni ordinari e cappelli. Fiera di

4 giormi, il lum, dopo il 14 luglis; r. l. di cant, e circond, di Gap, da cui è dist. 10 L S. S. O., aul Buech, a 2 L da Sisteren . Bane-Alpi.

Rienia, pec. città della Valachia, presso I Aluta, a 7 L S. O. da Argis. Rissitz, pic. città del priocipato d'Op-peln, nella Slesia.

RISBITT, città del Mecklenburghese, a 5 1. N. E. da Rostock , sopra un pac golfo del

Rescuestra, h. d'Ing., nella contca di Lancastro, sul Rible.

Reccia (la), pic. città, principato e castello del contado di Molise, sulle trontiere della Capitanata, r. di Napoli, a 6 l. N. da Bene-

Ricera (la), h. della Campagna di Roma, a 4 L S. 1/4 E. da Roma ; in amenisaima si-

Ricagea (isola della), isoletta al N. E. del-In Nuova-Zelanda. Lat. 29. 18. S. long. 179-46.—Porto alla ponta merid, della terra di Diemen , al S. della Nuova-Olanda. Lat. 43. 32. 23. S. long. 144. 46. E. Bicavo (les), città (Aube), . divisa in

tre borghi, sul fiume Aigue, cisé: Ricey-le-Bar, sulla riva occid., Ricey-le-Haut e le Bas , sella riva occid. , Ricey-te-samu . Ricey-Haute Rive , sulla riva orient.; popol. di tutti e tre , 7,542 abit. ; c. L. di cant. e eircond. di Bar-sulla-Senna , da cui è dist. : l. S. Buoui vini.

Richionoco, città d' Ing., nella contra di Kest, presso Sandwich Bicanassu, graziosa città del Force (Indre-e-Loira), su fi. Amalde e Vide, addicata dal cardinale de Richelieu nel 1637. Strade

rettelinee e bella pinzza, @; 3,057 abstanti. Fabler, di stamine e saje, e com. d'acquavite. Il territorio produce molti viui biao bi, c. L di cant. e circond. di Chinon, da cui é dist. 5 l. S. Long. occid. 2. 55. lat. 47. 2. -Inditte del Canadà, allo abocco del E. San

Lorenzo, sel lago S. Pietro. RICHENOTT, VILLEGIO della Normandia (Sen-ma-Inf.), circond. di Neufelsatel, dist. 2 l.

da Aunale O.

RICHMANSWORTH, b. d'Ing., nella contra di Hercforth, a 3 L S. S. O. da St. Allons e 6 L O. da Londra RICEROND, citti d' Ing., nella cristes di Yorck cal titolo di ducato. Falsbr. di punti

flui, minicre di rame, piombo e carbon is-sile; sul Swale; a 9 l. N. E. da Yord. Long. occ. 2, 38. lat. N. 51, 28. 8.—Borgo della contea di Surrey, in Ing., a 3 S. 1). da Londra. Deliziosissima villa, nella qual son morti Eduardo III, Enrico VII e la re gina Elisabetta. Bella specola edificata nel 1769.-Città , cap. della Virginia , nella con ten d'Henrico, in amena situazione, selle riva sett. del fi. James. Un lungo viole parfello al liume unisce la città bassa all'alta, che è posta sopra un colle. Sul punto più elevato giace il campidoglio, che domina la città i in esso riseggono i tribunali , il omi-glio esecutivo e l'adunanza generale ; pop-9,735 abit. ; a 92 leghe S. O. da Friedell Long. O. 80, 2. lat. 37. 32.-Contra della Virginis , all' E. del Bappahannock.—Altra della Carolina del N., c. luogo Rockingham ; 6,000 abit.—Altra della Nuova-Yurek; 4,000 abit. Ricuresanao, pic. città della Pomerana prussiona, sul Trebel.

BICHTERSCHWIEL, grosso villaggio della Svis-sera, nel caut. di Zurigo, sulla riva sinitra del lago.

Rico, isoletta posta sull'ingresso di l'orto-Ricco.

Ricovias (S.) pic. città della Picardia (Somma), a 2 L E. da Abbeville .

RICARAZIONA (isola detla), nel grand' Octo-no, a 30 l. N. N. O. da Otaiti. Long. occ. 152. 33. lat. S. 16.

Repand, isolette sulla costa E. di Malava, al S. del golfo Siam. Lat. 6. 15. N. Riedachausen, borgo del ducato di Bren swick , da cui é dist. 2 l. e 4 l. N. E. da Wol-

fenbüttel. Riz (isola di) , isoletta del Poitou (Vandes) a 6 L dalle Sables-d'Olonne , posta fra il ma re, i liomicelli Rié e Vic, e la palude di

Périé. Sonovi 2 villaggi , la Madonna di Rie e S. Ilario di Rie; ad 1 L da S. Gilles ad RIEDENAURGO, pic. città di Baviere, a 15 I. S. da Monaco

RISDERSTEIN , villa della regina di Baviera dist. 3/5 di lera da Monaco

RIEDLINGEN, pic. città sul Danubio, a 61-S. O. da Ulma, nel r. di Wirtemberg RIEDT, superbo borgo, c. l. dell' isola del-

l'Inn, nell'Austris-Sup., a 10 l. E. da Burckhausen.

Rieggan raco, forte castello nella contea ed al N. di Cilley. Stiria-Inf. Rizuez , grazioso borgo del cant. di Bas

lea, da cui è dist. s l. sulla riva destra del Beno. Rias, villaggio (Calvados), c. l. di cant.

e circond. di Bayeux . da cui è dist. 2 RIESBACH, villaggio (Alto-Reno), sul fix

icello del suo nome, a 2 l. U. da Althirch O. Riesas seao, villaggio del circolo di Pilsen in Bocmia.

Riesenstraco, ant. città di Prossia, sul Lie-be, a 4 l. S. E. da Marienwerder. Com. di grani e bestiami. Russ, comune di Sicilia, intendenza di

Caltanisetta, distretto di Terranuova; pup. 5.802 shitant Ristano, lorgo e contea del granducato del Basso-Reno, a 7 l. O. da Paderborna. La contea ha 8 l. di lungli. e 2 di lurgh.; fab-

br. e com, di rete,

RIXTERPUSE, piccola città con titolo di con-tea, a 10 l. S. U. da Monaco (regno di Baviera). Rierr, Rente, antica eittà episc. degli Sta-

ti-Pontifici, nel ducato di Spoleto, sul fiume Velino, vieino al lago del suo nome, e tra i doe fiumi Turano e Salto, alle frontiere dell'Abruzzo. Patria dei due imperatori Venpasiano e Tito , che morirono entrambi una villa de'suoi contorni. Battaglia del dec. 1798 fra i Francesi ed i Napoletani. A 11 1. S. 1/4 E. da Spoleto, e 16 N. E. da Ro-mo. Long. 10. 36. lat. 42. 25.

Riguns, piccola città d' Armagnae (Alta

Garonna), c. l. di cant. e circund. di Muret

, da cui è dist. 4 l. S. O. Riaurerautz, borgo del Rosergue (Avey-ron), c. l. di cant. e circon. di Villefranche

4 , da cui è dist. 4 L S. E.

round), sui nume Ariac, cie scocca neua Garonna de 3 2,000 abit. Il campanile della cattedrale è sorprendente per la sua alteza e per la sua antica struttura. Fabbrica di pan-ni e cappelli ; c. l. di cant. e circond. di Miret , da cui é dist. 6 L S. 1/4 O. e 10 O. da Tolosa. Lat. N. 43. 15. 23. long. 1. 8 .- Altra, crola città della Linguadoca (Aude), a 4 L. E. da Carcassona , ed 1 L. da Azelle . -Altra nello stesso dip. , distante 2 l. da la Grasse .-Altra , Brettagna (Morbiban) , sul Vilaine , a 2 l. S. da Rhedon G. Ille-e-Vilaine.

Risz, picciola e graziona città della Pro-venza (Basse-Alpi), sul fiume Auvestre, in una piannar abb. di buso vino e di frutti eccellenti, ⊕ ⋈ 3-9,35 abitanti. Fabbrica di cordaggi e concie. Fiere di 2 g. 2 gen., 14 sett., 27 nov. e 21 dec.; c. l. di cant. e circond. di Digne, da cui è dist. 8 l. S. O., e 173 S. 1/4 E. da Parigi. Long. 3. 45. 6. let. 43. 48. 57.

Rica , grande , forte e ricca città della Rus-

sia, cap. del governo del suo nome, nello aut. ducato di Livonia, con pesto ir quenlatinimo. In passato era città ana atica Pop. 25 a 27,000 abit. Com consid. in pellicorie, pecc, catrame, seme di lino, grano tele, ferro, canapa, lino, cuoja, sevo, alberi da bastimenti , legname da costruzione hovi e cavalli. Riga, utopo Pietroburgo, e la città più commerciante della Russia; il suo traffico è in gran parte nelle mani degl' in-glesi. Giutavo Adolio la prese a Polacchi nel 1621. Nel 1710 fu presa da Russi. Essa è difesa da parecchi forti , ed è situata in una gran pianura sulla Dwina, a 2 l. di distanza da la sua imboccatura nel Baltico. Su queato tieme v ha un ponte di legno di 2,000 piedi di lungla 22a e 4o di larghezza. A 91. N. da Miltau, 78 S. E. da Stockholm, e 90 S. O. da Pietroburgo, Long. Il suo governo formato dell'antico ducato di Livoni cuscritto al N. da quello di Revel, all' E. da quello di Pietrola rgo, dal quale lo separa il lago Peido, al S. dalla Curlandia, dalla quale lo separa la Dwina, ed all' O, da un golio del mar Baltico; 525,300 abit. Territorio firt. in grani, ed abb. di salvaggiume; sonovi molti laghi e foreste, ne quali vi sono orsi, lupi, renni, alci ec.

Rici , superha montagna della Svizzera nel ca-tone di Schwitz tra i laghi di Zog, di Lucerna e di Lowertz. Essa la 8 a 10 l. di circusto, grasse pasture che nutiriscono 4,000 vacrhe. Il più alto pieco, detto Bigi-Culm, è 4.556 piedi al di sopra del lago di Zog, o 5676 piedi al di sopra del mare. Luogo

di pellegrinaggio frequentato.

Rickle o Rescae, b. della Santogna (Charrente), pe j a 2 l. da Lagrandie . ed i l. S. da Barbezieux.-Altro, Rovergue (Aveyron), 3, 421 abit., c. l. di cant. e circond. di Rhodez , da cui è dist. 5 l. N. O. Cartiere e fabbr. di berretti.

Ricasso, comunità in Toscana, nel Fiorentioo RIGHET , villaggio della Franca-Conten , (Doubs), sull'Ognon; circond, di Besansore

0 , da cui è dist. 4 L N. E. Ricer, b. della Sciampagua (Aube), sul Vanne. Vini rossi mediocri, e vini bisuclai runte. vim russ mediocri, e vini bisochi di buona qualità. Fabb. di spilli; ad 8 l. S. O. da Troyes, ed 1 l. da Villeneuve-l Archevegue . Journa.—Altro, nel Torenese (Indree-Loira), circond. di Chinen . da cui è dist. 2 l. N. E.

Riconagno, pieve in Tosc., nella prov. superiore di Siena, ad a L circa da Asina-lunea.

RIL, città d' Afr., nel Dar-Pur, sulla strada che fanno le caravane.

RELE, fl. di Francia, nella Normandia, che ha la sorgente a S. Vandrille, a 4 l. N. E. da Sérz (Orne) ; riceve il Carentoune e abocca nella Senna alla Roque, 2 l. al di sotto di Quillebocuf (Eure); è navigabile a 3 l. dalla sua imboccatura.

RELE, pic. città dell' Augiò (Maina-c-Loi-ra), a 3 l. E. da Baugé, c 2 l. da //uce . RILLEUX , villaggio di Dombes (Ain) , ad 1 l. N. E. da Lione @. Rodano.

Rust-La-Montagse , b. (Marno) , circond. di Reins , da cui è distante 2 L.

Ritosono, villaggio in Tosmana, sopra un iume a cui dà il nome, vicino a Seravezza. La principale occupazione degli abitanti consiste nel favorare i marmi delle prossime cave. In vicinanza vertigi di miniere di rune, e contenti scavati ne' tempi autichi per estrarme il canabro ed il mercurin. Tra la cave del cinalero e l'edifizio sal torrente Petrinlo ove ie ne macinava la vena, si trova della matita nera buona per disegnare quanto quella di Germania e di Spagna.

Ristini, città gr., pop. e molto ant. dello Stato-Ecclesiastico, prov. di Romania, delegazione di Forfi, sopra il fi. Arimino, oggi Marecchia, che l'attraversa presso il trare con porto al suo shoco nell'Adriatico, il quale attualmente non serve che a poche barche di pescatori , in nna piannya fert. e ben vasta. Il mare essendosi ritirato, non si ravvisa più vestigio dell' antico porto. Si entra in Rimini per la porta S. Giuliano sopra un superbo ponte del più hel marmo bianco costruito sotto gl' imperatori Angusto e Tiberio nel luogo in eni si riunisco no le due strade consolari Plaminia ed Emilia. Bell'arco trioufale alla porta R mazer erette in onore di Augusto. Molti marmi tolti dall' antico porto bruano la cattolrale e diverse altre chiese. Vari edifizi labbricati a spese dei Malatesta. La chiesa principale antica fu cretta sulle rovine del tempio di Castore e Polluce, ora rwine act templo di Castore e Poliuce, ora caserma, Il templo di S. Francesco, hellissimo edifizio del XV secolo, fabbircato sul disegno dell'Alberti, fiorentino, racchiude magnifici sepoleri, statue e bassi rilieri di molto pergio. Agli ex-cappuccimi mostransi gli avansi dell'anditeste di Publio Scappronio, da alcinii eroditi però non ravvisati che per avanzi di fabbrica de bas i tempi. Sulla piazza del mercato piedistallo che pretendesi eser la tribuna ove Giulio Cesare arringò l'armata prima del passaggio del Rubicone. Sulla piazza davanti al palazzo del magistrato bella fontana di marmo colla statua di Paolo V in bronzo, Chiesa di S. Giuliano, Paolo Vin nemio Coneg et d. Crimano, ové il martirio di questo auto dipinto da Paolo Veronese. Chiesa di S. Agostino, cui-legio de' gesuiti coll'annessa chiesa di S. Francesco Saverio, portici e helle fontane, biblioteca det conte Gambalooga e collezione d'inscrizioni e d'altri oggetti d'antichità del dotter Gio, Bianchi, Pop. 14,000 abit., pc Φ; ad 8 l. S. E. da Ravena, 4 da S. Martino, e 58 N. 1/4 E. da Roma. Long. 10. 12. 36. lat. 44. 3. 43.
Rismacar, pic. città di Germ., nel duesto di Lolius gibrata all Russ

to di Joliers, situata sul Reno, a 11 1. S. da Colonia

RIMONT , b. (Arriège), circond. di St. Girons , da est è dist. 2 L e mezzo N. E.
RINDEN, villaggio del grand. di Baden, a
 1. N. E. da Carlsrolle.

RINGE, città del New-Hampshire, negli Stati-Uniti, a 15 l. N. da Portsmooth.

RINGSDAD , città della Danimarca , nell' iso-

a di Sclanda, tombe dei re Valdemaro ed Enrico-il-Pio; a q l. S. O. da Copenaghen. Riscwood, città della conten di Hamps.

(It g'riterra), sall' Avon. Fabbr. di droghetti panni; a to I. S. O. da Winchester. Riskroping, città della Danimarca, al N. della Jutlandia , a 5 l. N. da Rypen ; sopra un golfo protondo e sieuro, il di eni ingresso però è pericoloso. Com. coll'Olanda è colla Norvegia. Long. 5. 50. lat. 56. 8.

RINTELN, pic. e forte città sul Weser, a 6 l. S. E. da Minden, nel principato di Lip-pa-Schamburgo, Long. 6. 45. lat. 52. 15. Rio , la dell'isola dell'Elba , presso Porto-Longone ; acqua eccellente ed aria ottima ; fonte medicinale; ricchissima miniera di fer-

RIDATIMEA, pic. prov. e città del Perù, distrutta dal terremoto del 1737, che stacco struta dai terremon dei 1737, che sacco una parte del monte Culsa, appie del qua-le è dificata; a 9 l. S. da Quito. Long. occ. 81. g. 1. lat. S. 1. 41. 46. Rio-Da-Vouta. Vedi Vouta.

ro nelle vicinanze.

RIO-DE-LA-HACHA, Vedi HACHA. RICHBELA-MADRIA OSTIG FIUNE DEL BOSCO, ame consid. dell'America merid., nel paese delle Amuzzoni , else la la sorgente presso alle frontiere del Potosi , nel Perù , prende questo nome dalla gran quantità di alberi che avel e e seco trasporta helle sue escrescenze. e shocca nel firme detle Amazzoni.

Rio-o' Unas , Ilverius Sacer , fl. dell' iso-la ili Sardegna nel capo di Cagliari , che do-po lireve corso va a gettarsi nel golfo d' Orl-

Rio-Granns , firme della Ghinea sett. , al 8. del Senegal, che comincia ad esser navigabile a 150 l. di distanza dalla sua foce.

Rio-Granna, città capitale della provincia dello stesso nome, nell'America merid. (Brasile), circoscritta al N. dalla Patagonia, alla E. dal mar del Sod, al S. dal capitanato di Mameraca, ed all' O. da' Tapuyi. Pop. 12,070 abit. Sonovi pochissimi porti. Pertite in granturco, tabacco, vino e buon frumento. La città é all'imboccatura del fiume detto Rio-Grande.

Brasile, fra i fiumi Dolce e Spirito-Santo, circoscritto dal mare all E., e da governi di S. Paolo e di Minas-Gernes all' O. Esso comprende i capitanati dello Spirito-Santo, di Cabofrio e di Paraiba-det-Sud. Alcumi distretti producono cotone , riso , tabacco , pe-pe , caccaos , zucchero e calif. I distretti meridionali somministrano molte cuoja salate, Miniere di oro purissimo,

RIO-JANSINO O SAN SERATTANO, gr., ricea e la più bella città del Brasile, a a l. dalla imboccatura del Rio-Janeiro, nel capitanato di questo neme, Vescovato, Pop. 60,000 abit. Gase di pietra e mattori, strade diritte e ben selciate, con marciapiedi . Suolo fertile. Minicre d'oro e di diamanti ne contorni ; posto bello e vastissimo, l'ingresso del quale è difeso da 15 o 20 forti. Pu press nel 1711 da Dugnay-Trouin, che la evaenò mediante una raggoardevole contribuzione. I Francesi e gl' Inglosi, tornando dalle Indie, vi fanno scalo frequentemente; a 46 l. N. E. da Bue-nos-Ayres, Long. occ. 45. 37. 59. lat. mcr.

22. 54. 22. Rio-Nesso, fiume dell'America merid. I

RIV

RIP Portoghesi hanno un forte presso alla sua imboccatora nel fiume delle Amazzoni. Il Rio-Negro comunica coll' Orenoco mediante il Cassiquari

Cassiquiari.

Riox, città dell'Alvernia (Puy-de-Dône),
sopra un colle, d'x; 13.338 abit, c. l. di
s-tito-pref, cover reale, e trili. di pr. statura e
di com. Strade e passeggiate belfastine. Fabtr, til candele, tek di cotone, basuii e fazadetti, e concie considerabili. Cena. di Iele comoni, drogherie e chincaglierie. Territorio fertile ed althouslante di vini, grano, cana pa, firth if ogui sorta, e specialmente di noci, dalle quali si trae molto olio. Patria di Gregorio di Tuurs, di Anna du Bourg e del Padre Sismond, di Giovanni Spanta, di Distributo di Giovanni Spanta, di Dauchet. Sorgenti minevali; a 3 l. N. E. da Clermont, e 90 S. da Parigi. Long. o. 46. 50. lat. 45. 51. 30.

RION-LES-MONTAGNES, b. d' Alveruia (Cantal), c. l. di cant. e circond. di Maurine, da cui è dist. 5 L N. E. e 4 L da Bort Q.

Correze. Rioss, pic. città (Gironda), a 6 L.S. E. da Bordeaux, e 3 L da Cadillac 3 Riopana, b. di Spagna, mila Nuova-Ca-

stiglia ; naniera di geiamina nelle vicinanze; a 4 l. S. E. da Alcaraz. RIO-PARIA. Vedi URESOCO.

RIO-REALE, fiume del Brasile, nell'America merid., gov. di Bahia

Rio-Sangous, fine della Ghinea, che shoc-ca in marc. I Portoghesi presero questo sla-bilimento francese, e ne furono discacciati nel 1604 dagt Inglesi e dagli Olandesi. Lat.

Rto-Sexros , fiume d' Africa, sulla Chinea, che traversa , la costa di Malaghetta. Rtornas , villaggio (Ain), sulla Saona , ad l. N. da Trevona Q.

Rioux, b. della Santogna (Charente-Inf.),

3 1. 0. da Santes 4. Riorzic, una delle sette isole, nella Manica, sulle coste di Francia, al N. E. delle

Coste-del-Nord. Rioxa , piccola prov. di Spagna , nella Vec-chia-Castiglia. Paese abb. di grano , vino e niele, traversato dal Rio-Oxa, da cui prende il nome, e separato dalla prov. d'Avaia, in

Biscaglia , per mezzo dell'Ehro. San Domin-go de la Calzada , capitale. Bioz , b. della Franca-Contea (Alta-Saona) 3; 787 abit.; c. l. di cant.; a 5 l. da Vo-

8 0114 RIPAFRATTA o LIBRAFATTA, piccolo cast. iu Tosc., nel Pisano, situato in un augusto piano fra il Scrchio, che gli resta all' O., e l'estreme radici del monte Maggiore che gli rimone all' E., in luogo d'aria umida e freddi. Fu fabbricato e fortificato dai Pisani sul principio del secolo XIV, nel postu uve il Serchio per mezzo di esteratte manda acqua al l'eso leacinante o di Ripafratta, il quale per qualche tratto scorre in un cauale morato e coperto, e poi fianchergia i monti Pisani, passa ai Bagni ove serve al trasporto delle gondole, e va a scaricarsi in Arno a Pisa. Dogana. A poca distanza rovine d'un antico magnifico acquedotto. RIPA-TRANSORA, Cupra Montana, piccola

ma graziosa, pop. e forte città dello Statu-llomano, nella Marca d'Ancona; popolazio-ne 4,728 abit.; a 2 leghe dal golto di Vene-

ne 4,720 dmt. j a 2 negae dat goffo di Vene sia, 2 N. O. da Montalto, e 3 S. E. da Fer-mo. Long. 11. 25. 15. lat. 45. o. 24. Rivattur, villaggio e castello del Ciablese, ove si ritirò Amedio Vill, duca di Savuja, eletto papa sotto il nome di Felice V. Parco bellissimo; sul lago di Ginevra, 1/2 L N. O.

da Thonun RIPARSELLA, O RIPARALLA, cast. di collina in Tose, nel pisano, poco popolato, cinto quasi da tutte le parti di boschi, e mal ventilato, p.r cui l'aria d'estate vi è poco buona , rgualmente che l'acqua. Fu preso da' Fiorentini nel 1447. A poca distanza hagnuolo freddo, utile cuntro i mali cutavei

RIPAULT, villaggio (Indre-t-Loira), a 3 l. S. da Toura, pruso Monthaton . Fabbrica

li polvere, RIPER O RYPER, città della Danimarca nella Jullanda-sett., cap. della diocesi dello atesso nome, con un boan porto, un cast, due collegi ed una pubblica biblioteca; praso all'imboca-tura della Nipata, in un territ, abb, di buoni pascoli e di buoni boyi; a 18 legbe N. O. da Sleswick, e 23 S. 1/4 O. da Wiburgo. Long. 6. 27. 5. lat. 56. 29. 57. La diocesi o baliaggio di Ripen ha 400 l. quadratee 112,000 alsit, fra i quali molti marinari ; le donne allevano le api e tessono la tela; fonderie e carticre i raccolta di segale, orzo ed avena. Винта , pic. città della Catalogna , all'im-boccatura dell' Ehro.

RIPLEY, b. d'Ing., nella contea di Yorck, sul Nyd, ad 1 l. N. O. de Knaresborough. RIPOLL, piccola città di Sp., in Catalogna

sel Tet, a g L S. E. da Puycerda. Riseon, villaggio d' log., nella contea di Yurck. Fiere di cavalli; sull' Ure; a 9 l. M. O. da Yorak

RIQUEVIE. Vedi REICHERWETER Bu , b. dell' Isola-di-Francia (Senna-ed-Qisa) ; ad 1 l. N. da Conbeil ( ; 516 abitantis —Piccola città del Borhonese (Allier) , sopra

un poggia, ad 1/4 di l. dall' Allier, cd 1 l. S. sla Vichy. Cusset Q. Brasonopea, b. d'Ing., contea di Buckinglam, a 2 L S. da Aykabury

RISCLE, piccola città d'Arnaguac (Gers), c. l. di cant., a 3 l. E. da Aire, sull' Adone e 3 L da Nogaro O.

Risona , piccola città marittima della Nor vegia; com. di deposito; sul mare; a 27 l. N. E. da Christiansand.

RISPEN. Vedi ROBWESS. RISWICK. Vedi Brawick.

RITZAR, isola all'estr-mità del golfo di Finlandia, sull'ingresso del canale di Pietroburgo, Bitzenüttez, piccela città e baliaggio versu l'imboccatura dell'Ellu, rel r. d' Annover, ad 1 L S. dal porto di Cuxbaven, che ne di-pende; 3,700 abitanti.

Riva, Riva, piccola e forte città del r. Lomb.-Ven., nel Trentino, in un amenusimo territorio, fecondo d'agrumi, all'imboccatu-ra d'un piccolo fiume nel logo di Garda. Questa citta è edificata sopra un' eminenza, chausata la Ròcra, ed è difesa da un buon castello. Pop. 25000 alait.; traffico consid. in agrumi e legnami; fu presa dai Francesi nel 1703., a 7 l. S. O. da Trento. Long. 8. 25. lat. 45. 48. R.va-Di-Canan , villaggio del Piemonte (Sta-ti-Sardi), c. l. di mandamento e prov. di To-

rino , da cui é dist. 5 L. E. RIVALLO, città del regno di Napoli, nella

Terra di Lavoro, sopra un monte, ad 8 L da Napoli.

RIVALTA, Ripa Alta, luogo d'Italia, nel Piemonte, nella diocesi di Torino, alla sinialra del torrente Sangone. Sonovi in Piemon-te altri tre luoghi dello stesso nome, il prim. nella prov. d' Acqui, il secondo vicino a Cherasco, ed il terzo vicino a Tortona. RIVALTO , comunità in Tost. , prov. Pisana

lagnate dalla Fine. Cava di pietre più dure e più trasparenti di quel'e della Goufolina e di Fiesole, pure in Toscona. Patria del B. Giordano Domenicano, letterato del secolo XIII., che si dice inventore degli occliali. RIVARA, villaggio del Piemonte (Stati-Sardi),

c. l. di mandanento, prov. di Torino, a 3 L N. O. da Chivasso,

RIVAROLO-GEROVESE, comune degli Stati-Sardi , c. l. di mandamento , prov. di Genova. Riva-ne-Gua, b. del Forese (Loira), @ 54; 4,263 abit.; c. l. di cant. e circond. di Saint-Etienne, da cui e dist. 4 l. N. Ivi comincia

il canale che comunica col Rodano a Givera. Vetrerie e com. di carbon fossile.

RIVEL, villaggio della Linguadoca (Aude), a 3 i. N. O. da Quillan . Riversono, b. del ducato di Parma, presso

iarenza. Rivanic , b. del Lionese (Redano) , ad a l.

O. da Mornant, e 5 l. da Lione .
Rives, b. del Delfinato (Isera), . nuvas, p. dei Dellimato (Isera), 💿 🦗 ( Marcellino, da cui è dist. 6 l. N. 1/4 E. Com.

di ferro , acciaro , carta , spade , tele e rete. Acque minerali e minicre di ferro. RIVERALTO, in francese RIVALALTES, Rossiglione (Pirenci-Orientali), sel fi. Ogli, c.

I, di cant. e circond. di Perpignano O, da acati. RIVIERA, valle della Svizzera, nel cant. del

Ticino, traversata dal Ticino da Abiasco fino a Bellinzona.

Rivièna (la), villaggio dell' Alsazla (Alto-Re-no), a 2 l. N. E. da Béfort . Rivièna, pic. città del Force (Loira), a 5 leghe N. da Saint-Etienne; presso Mont-bri-

Riviant , b. (Aveyron) , a 31. da Milhau . RIVIÉRE-DE-THEYRANGRES, VIllaggio della Liuguadoca (Gard) , circond. di Alas , da cui è

dist. 3 l. N. 1/4 E., c 3 l. da Barjac .

Rivitas Transcentte, b. della Normandia,
(Eure), .; ad 8 l. N. O. da Enreux ed 1 L da Brioine .

Rivière-Verdua, pic. paese, lungo la Garon-na (Farn-e-Garonna). Verdua, e. l.

RIVOLET, villaggio del Bolognese di Fr. (Rodano) . a 2 l. O. da Villefrusche Q. Bivort, Ripulse, borgo consid. e popolato

del pirmonte (Stati-Sardi) , capo 1. di mandamento, e prov. di Torino, posto sopra un colle fertile ed ameno; a 2 l. N. da Torino;

pop. 5,070 ahit. Magnifico palazzo, ove nac Carlo Emanuelle 1. re di Sardegna. Long. 15. 6. lat. 44. 53. — Idem, villaggio del regno Lomb-Vento, nel Veroncae, sull'Adige pres-so al lago di Garda, in un'amena pianura ove li 14 gennajo 1797 l'armeta francese co-mandata da Bonaparte riportò una vittoria contro gli Austriaci comandati dal generale Alvinzi. Questo villaggin era stato eretto in ducato da Bonaparte a favore del marescia llo Massens, M.

RIXHEIR , villaggio (Alto-Reno), a 4 l. E. da Cernay, ed 1 l. da Milliausen .

Rixorsa (la), villaggio (Jura), circond. di
S. Claudio ., da cui è dist. 2 l. N.

BIZA o RISAN, ant. città della Natolia, nel paese di Rom; 5,000 abit.; porto frequen-tatissimo; com. di pannine, berretti, lino d' Egitto , piombo, rame, acciaro , ferro , ta-

bacco, polvere da cannone, carta, frutti sec-chi e pellicorrie; fabbr. di famose tele di Tra-bisonda. Il territorio fornisce cera e noci sulla costa orient. del mar Nero; a 3o I. N. E. da Trabisonda. RIZARO, pic. città della Dalmazia, sopra

un lago, a 2 l. N. E. da Ragua. Ro, grosso horgo del r. Lo sh.-Veneto, vi-ciso a Milano.

Roa , citta forte di Spagna (Vecchia-Casti-glia) , e un una cittadella , sul Ducro , in una vasta campagna, tert. in grano, vino ec., a 4

1. S. O. du Aranda. ROLESS. Ved ROUARES.

Roam, in trancese Rouen, Rothomagus, una delle più grandi, delle meglo popoliste, del-le più commercianti e delle più ricche cii-tà della Francia, inaddictro capitale della Normandia, con arcivescovo, la di cui diocesi comprende il dipartimento della Senna Inferiore, e che ha per suffraganci i vesc. di Contances , Rayeux , Seez ed Evrenx. Bellinime sono la chiesa dell' Abazia di S. e la cattedrale. Sonovi parecchi begli edifizi fra quali si distingue il salone del palazzo. Nel 1430 gl'Inglesi fecero perire in questa città Giovanna d'Arc, detta la Pukella d'Ortéana che salvò la Francia sotto Carlo VII. Raffine-rie di zucchero, fabbriche di bella majolica, di panni, siamesi, droghetti, spagnolette, te-le di lino e di cotone d'ogni sorta, drappi di seta , cappelli , sapone , potassa , tabacco , amido , chincaglierie , berretti , cilindri , acidi, cartoni, carte colorate, lavori di corno e -; filatoj di cotone, lino e lana; molte stamperie, librerie, oreficerie, atamperie di tele, conce, fucine, fonderie ec. com immenso in tutti i generi con l'interno e coll'estero. Fiere di 15 g. , 20 febbr. , 20 giugno e 23 ott. . c di un g. la viggilia dell' Ascensione; e. l. di prof. un g, la viggilis dell' Accenione, e l. di pr. f.  $\Theta_{p,i}$  (86%) a alit, corte reale; da cu di pendono i trih, di pr. ist. della Senna-Inf. e dell' Eure; tribunale di prima istarna e di con., ; accoa (l'ettera B), affizio della basica di Pr., can. di commercio, lorsta e consiglio di savi detto di prest hommer, dir. delle dogne, s'à conservazione delle foresta, e l. della 15.º divisione militare. Accadenia Adl' mire. Senoltà di teologia e gollissione salelli mire. dell' mire facoltà di teologia e gollissione salelli mire. dell' univ., facoltà di teologia e collegio reale; biblioteca di 70,000 volumi. Patria di Pietro e di Tommaso Corucille , di Pictro Bardin , di Niccola Lemery , di Fontenelle , di Sanadel riccola Lemery, di Foncenere, di Sana-don de Mézerai, di Daniel ec. Questa cità è in una bellissima situazione, sulla riva di-ritta della Senna, aulla quale è un bel ponte di Barche, che si apre per laciar libero lo adito al bastimenti. Se ne sta terminando uno di pietra, diviso in due parti, che ha 6 archi, 958 pledi di lunghezza e 44 di largh. La marea rimonta a tale altezza, che le navi di 150 a 200 tonnellate possono abbordare alla 150 a 200 'tomediate passeno' abbordure sila cità, citò che i pone ad rango delle città maritime di Francia. Rele viciname acque dell'esta del Parigi, America. Rele viciname acque del Parigi, America, Dieppe, Harver, Fecang, Cena Alexpon el Eureux. Fagonsi da Parigi, Parigio Parigio (Parigio Parigio Parigio (Parigio Parigio (Parigio Parigio (Parigio Parigio) (Parigio (Parigio Parigio) (Parigio (Parigio) (Parigio)) (Parigio) (Parigio) (Parigio)) (Parigio) (Parigio)) (Parigio) (Parigio)) (Parigio) (Parigio)) (Parigio) (Parigio)) (Parigio) (Parigio)) (Parigio)) (Parigio) (Parigio)) (Parigio))

di questo fiume, sulla quale è situata la città

di Roanoke.

ROATAN , isola descrita della Baja d' Hondu-HOATAN , HOLD OCERTA OCH AND A C 4 1/2 ci largh., c 4 1/2 di largh., c 1/2 ci largh., c 1/2 gli largh. circondata di scogli. Nel 1/81 gli Spagnooli ne scacciaron gl' Inglesi, che vi si erano fertificati. Long. occ. 89. lat. 16. 25. Rossio, comme degli Stati-Sardi, c. l. di

mandamanto ; prov. di Mortara (Lomellina). ROBER-EYLAND O ISOLA-ROBER , isola d' Afr. presso al capo di Buona-Speranza , all'ingresso della baja della Tavola ; di 3 l. di circonferenza. Abb: di quoglie e conigli; sorgenti di acqua ecceffente. Quivi si ralegano i malviventi. Long. 16. 4. lat. S. 33. 50.

Roseque , b. dell' Artesia (Passo-di-Calais) ; ad I !. da Saint-Venant .

Roses, pic. flume, che sbocca nella Mo-sella, a Treveri.

"Roszaro (S.), borgo (Corrèze), circond di Brises , da cui è dist. 5 l. N. O. Roszt, città del dutato di Mecklenburgo, sul lago di Muritz, a 14 l. S. E. da Gustrow. Rocca (capo della), alto moute, a 2 l. O.

da Lisboua Rocca-Alendra, potesteria in Toscana, nel-la prov. inferiore Sauese. Alla sua pieve son

soltoposte 184 famiglie. Rocca-n' Auro, pic. e fortissima città del r. Lomb.-Ven., sul lago d' Idro, a 6 l. O, da

Rocca-Bicazena, villaggio della prov. di Niz-za, da cui è dist. 9 l. N. (Stati-Sardi). ROCCASRUSA, pic. città del principato di Monaco, con un castello sul mare, fra Mo-

naco e Mentone. Rocca-n' Anazzo , grosso b. del Picmonte , sopra un monte, sul Tanaro ; c. l. di mandamento e prov. d' Asti , de coi é dist. 2 L.E. Rocca-nt-Baldt, villaggio del Picmonte, prov-

di Mondovi, da cui e dist. 2 l. N. O.
Rocca-Dr. Crista, capitale della punta S. O. dell'Estramadura portoghese, a 10 l. O. da Lisbona.

Forentino, sulle frontiere della Romagna; da Voncies ; Tom. II.

esso dipendono le potesterie di Terra-del-Sole, Galenta e Premilcuore; vicino a Mediglianas

mercato, il lunedi, mercoledi e venerdi.
Rocca-Fennascan o Tanantan o Tanantan, pic. villaggio in Tescana, nella prov. interio-

re Sancse, vicino a Mussa Rocca-Suzano, ant. castello diruto in Tocana , nella prov. superiore Sancse , vicino a Montalbano.

Roccastrana, castello in Toscana, nella prov. inferiore Sancse, di 154 fuochi, con potestà ; aria buona, Roccavenano, comune degli Stati-Sardi. c.

I. di mandamento, e prov. d'Acqui.
Roccavione, villaggio del Piemonte (Stati-Bardi), a 3 l. S. de Conco; c. l. di manda-

mento, e prov. di Cunco. ROCCELLA (la). Vedi ROCHELLE (la).

Roccus, gruppo d'isole sulla costa setten-trionale della Terra-Ferma. Lat. N. 12. long.

ROCCHETTA-LIGURE , commise degli Stati-Sar di , c. l. di mandamento, provincia di Novi. Rocco (S.) , pic. città dell'Andalusia , nelle cui vicinanze esisteva un tempo una miniera d'oro. Contorni arenosi e sterili.

Rocella, pic. città della Calabria ulteriore con forte castello. Pesca di coralio.

Rochac, città della Svizzera, and lago di Costanza, nel cant. di S. Gallo. Commercio di grani , vini , bestiami , telerie en ; a 2 l. N. E. da S. Gallo.

Rocanaux, pic. città d'Ing., nella conies di Lancastro, da cul è dist. 3 l. N., sul Dale 3 com. di man. di laua

Rocus (la) pie. città sopra un'eminental nel cant. di Ginevra, a 2 L O. da Bonneville; 2,000 abit.—Pie. città sull'Ourthe (r. de Pas-Bi-Bassi) , a 5 l. S. E. da Marche , nella fosepass), a S. E. d. matche, the series delle Ardenne.—Altra, nella Svizzera; cant. di Vaud, fra Aigle e Villencove, presso el Rodano. Haller vi soggiornò sei anni. Rocheo Asellez (la), villaggio (Alta-Vienna), cava di serpentino, a 2 l. N. E. da Ste

Frieix O.

Rocne-Banos , villaggio del Porese (Loira) ; ad 8 L S. da Montbrison. Saint-Etienne 9. Rocur Bratcouar (ta), villaggio del Peri-gord (Dordogna), sul Lisonne; a 15 l. O. 1/4 S. da Nontron, ed 1 l. da Marsuil . Fonderia di cannoni ; fucine e miniere di ferro. ROCHE BANAM [48], pic. città della Bret-tagna (Morbiban), sol Vilaine, a 4 l. dalla sua imboccatura, \$\int\_{\infty} 1,278 abit. Com. di re-fe, (erritoro abi, in pascoli e bestami, c. l. di cant. e circond. di Vannes, da cui e dist-

Rocus-Carattac (la), villaggio del Limosin (Corrère), c. l. di cant. e circond. di Tulle , da cui é dist. 4 l. S. E. ROCHE-CHOUART, città del Limosino (Alta-

Vienna), 6; 2,790 abit. c. l. di sotto-pref.; e trib. di pr. ist.; sul declivio d'un monte. e trib. di pr. st.; sui decivio d'un monte. Minière di Erro; a 5 l. 8. da Confolens, e 9 da Limoges. Long. occ. 1. 31. lat. 43. 49. Rocar-Deanen (la), pic. città di Brettagna (Costa-del-Nord.), c. l. di cant. e circondario di Launion, da cui è dist. 3 l. E., cd. 1 l. da Treguier 3. Battaglia nel 1347

ROCHEPORT, bella e consid. città della Son-

somo , sul Charente , a 5 l. dalla sua imboc-catura. Luigi XIV. la fece editicare nel 1664, e ne formò un dip. della marina ; O per ananna e di sotto-prefettura civile , trib. di pr. ist, e di com, scuola di nautica, Strade diritte e larghe, case hasse ed uniformi, aria insalubre; helle mura; spedale magnifico, aracnale e londeria di camuoui ; piazza d'arme, bagno de forzati , rafineria di zucchero , ar-namenti per la pesca de baccalari e pel cahotaggio ; com. di grani, vini, acque-vile e sole. Ficre di 3, g., 4 marzo, 11 luglio ed 14 nov. L'ingreso del fiume edificso da parce-chi porti. Patrin di La-Galissonniere; a 3 l. N. da Bronege , 7 S. E. dalla Roccella , e 127 I. S. O. da Parigi. Long. occ. 3. 17. 49. Int. 46. a. 36. Il porto mercantile è al di sopra della città Altra nella Pelsia (Senna-ed-Oisa), sul Remarde , a 2 l. N. da Deurdon @ ; fitatoi di cemer-Altra , nell' Alvernia (Puy-le-Joy al Celibert aux, net auterns in the 1800 per 7 l. E. - Villaggio della Franca-Contea (Jura) sul Donle ; c. l. di cant. e circond. di Doth spl Lomme, fra rupi, pel regno de' Pae-ai-Bassi, un tempo fortificata. Bel palazzo; a 3 Loss, O. da S. Uberto, 11 S. E. da Namur e 6,8 da Dinant.—Villaggio del principato di Neuchâtel, sulla strada che conduce da Niu-Reductor S. Agros, h. del Velsy (Alta-Loiro), a 5 l. S. O. dal Puy . ROGHEROCCAPLE (la), piccola città della San-bigna (Charente), sul Tardonere, 3 50; 2,501 abit, Patria del duca de La-Boche ouvanili, au-

di kle, droghatit a saje ; concer. Pierre at 3 ε<sub>1</sub>, 13, piegno c 9 arti; e. 1. di cant. e circ cond. d'Angouleme, da cui e dist. 5 l. N. O., 0, ε 1 § 19, 40. da Pareji, Luog. coc. 1. St. O., 150. σ. la 15, 45, 30. ...

1, Bortz-Grove (la), pie, città della Beisa, (Serma-relo/isa), solla Serma 1, a 3 l. N. 1/4, O. da Mautas, e. d. 1, lega da Homierre G. ...

100. di 100 piezno città mill'Occasso i madiere. gr., forte e ricca città , sull'Oceano ; inaddicteo cap, del paese d'Annis, con porto comodo e signro; sede della prefettura della Charente Inf. 2 34; 17,512 abil.; vennvo suf-fraganco di Bordeaux, che comprende i dipar-Vandea : timenti della Charente-Inf. e della collegio reale , accademia di belle lettere , seno la di mulicina e octroi , borsa , guarda-coste scuole recondarie di nantica , puzza di 3. classe, Sindacato marittimo, c., L. della 12.ª division militare, alirezione delle dogane, consoli esteri, tribunale di pr. ist. e di com., zecca (lettera II). Le case son belle è sostenute da arcate e da partiri. Armanenti per le iso-le. Com, consid, a agolarmente in vini , acqua-vite, sale, carta, tele, saje ec. Fiere di 5 g., 1.º grupajo e 1.º Inglio. Raffinerie di succhero; man. di majolica e retrerie. Il territorio produce viui , sale , canapa , acuse di

tore delle Mass me. Com. consid. e fablir.

di tele, droghetti e saje i concie. Fiere di 3

lino, senapa , corbon fossile, pietre e minic-re di rame e di ferro. I Calvinisti s' impresessarono di questa piszza nel 1557. Luigi XIII la costrinse colla fame ad arrendersi nel 1618 dopo un assedio di 14 mesi, e fu smantellata. Luigi XIV. la foce fortificare e vi fece costrui re un forte. Patria di Résomur, di Venette e di Désaguilirrs. Vi fan capo le strade da Bordeaux , Poitiers , Augordéme e Nantes. Pa-Bardens, Fouters, Augoutene e Nantes, Pa-gansi da Parigi Go puete. As 5 J. N. da Bor-etaux, ap S. 1/5 L. da Nantes, 89, S. O. da Orléans, e 12/5 S. O. da Parigi (dat. Esgale 84) chilema, J. L. occ. 3, 29, 55-lat, 46, 9, 24. Rocur-Machanan, V. edi Ganavarsuccunsars, Rocursarvas, b. del Vivarres (Artiche), and Redapo, e. I. di cant, e. circond. di Pri-yar, da toi è dit. 4, 1, 8, ed 1 L. da Bosi-tellucat de Demon

telimart. . Droma ROCHE-POSAY, città del Terenese (Indre-e-

Autora-posty, etta uei i curnese (Indre-ciona); sul Cruse, ad 81. da Loches, e 51. da Chistellerault ©. Acque minerali. Ilocue as-Rayanta, horgo (Alla-Loria), a 4 l. e mezm N. dal Puy ©. Rocussor (a), villaggio di Borgogna (Costa-d'Uro), a 4 l. S. O. da Braune, od', l. da Nolor.

Rocez-Servreze, b. del Poitou (Vandea) . c. 1. ili cant. e circond, di Mentaigu O , da cui t dist- 4 1. 0.

ROPERSTER, ant, città d'Ing., contea di Rent, sul Medway, ove si vode uno de' più hi poni d'Ing.; a g l. N. O. 1/4 O. da Can-turiery. Lai. N. 51. 26. long. cc. 1. 50. ROPERTE, villaggio della Savuja, a 5 l.E.

da Chamléry. Rorus-Tairris, villaggio del Lionese (Roriano), sulla Saona, a 2 l. da Liene . Pa-tria d'un cardunale di questo nume, che dalla condizione più oscura pervenne pel suo me-

ritq a questa emirente dignità.

Rocarosa, b. d'lug., nella contea d'Essex, a 5 l. S. F. da Chelmsford.

ROCHLITZ, antica città della Misnia, m bel castello , sulla Mulda , 7 l. S. E. da Lipsa; bel ponte di pietra lungo 200 piedes faldar, di buoni panni e di buone tele. Sul monte di Rochletz vi sono delle cave di mormo, diaspro e caferdoni

Bockes, is al S. delf'is. dl Wight, nella Manica. Reckessituses, pic. città det palatinato-inf., nella prov. l'ayarese del Reno, sull'Alsen; a 4 l. N. da Kaysers-Lantern.

Bo aroan , villaggio della Carolina ilel Nond, a 46 l. N. O. da Ralrigh,

ROCKINGBAN , pic. città del Northempton , in Ing., sul Nen, a 4 l. S. da Oskham.— Altra, negli Stati Uniti, Cerolina del Nord, a 23 l. da Hillsborough.—Altra, in Virginia soth Shenandoba, ad 8 l. N. O. 1/4 N. da Staunton; c. l. della conten dello stesso no-me, all'O. delle montagne blu.

ROCKYMOURT , pir. città della Virginia , ne-gli Stati-Unti d'America , a 12 L S. E. da l incastle.

Rocass. Fed Firer. Rocot, villaggio presso Liegi (regno de Pae-si-Bassi). Vittoria de Francesi contro gli Al-

leati dell' 11 ottobre 17/6.

Rocquiere, villaggio della Sciampagna (Ardenue), a 5 L. N. R. E. da Rethet ...

pocnor, forte città della Sciampagna (Ardenne), in una pianura cinta di boschi, a 2 L dalla Mosa; celebre per la vittoria riportatavi dal principe di Conde sopra gli Spagnuoli li 13 maggio 1616. seravi ota principe di Conde sopra gli Spagnoli il i 3 maggio 16/8; 0 ∞ x 1,3/5 abit. c. l. di sotto-pref. e Irib. di pr. ist.; a € 1. N. O. da Mozaères, e € 5 N. E. da Parigi. Long. a. 11. 37, lat. 49, 53. 36. Booa, pie. città di Sassonita, nel principato di Altenburgo, a 31. S. E. da Jena; gr. città di Sassonita il di Controllo di Co

ringia, a 3 L S. da Mansfeld.

RODACE, pic. città della Francoma, a 6 l. N. O. da Ciburgo.

Roback, piazza forte dell'Indostan, a 25 l. N. O. da Delhi. Long. 74. 16. lat. 29. Boosso, Rhodonus, gran finne di Francia, che scaturisce da una ghiacciaja del moncta, ne scaurisce da una guiaceasa dei mos-te della Porca, fra i gradi 56 e 57 di Latit. N., ed i gradi 6 e 7 di longit. Esso percor-re il Sempione, entra nella Svizzera, traver-sa il Vallese; shocea nel lago di Ginerra, di contro a Villeneuye, ne sorte a Ginerra, presso la synale ricore le acque del limnicello Arve, traversa Seyssel, ove comincia ad esser navigabile , e quindi Saint Geniez. Alla distanza di 4 l. da quest' ultima città si perde nelas dt § 1. da quest' uttura citta si perde nel-la fendiura d' una rupe, d'onde ricompari-sce poto dopo per passare sotto il ponte di Grezin. Esso irriga Giuerra; "Lione, Con-drient, Vienna, Tournon i Vitriers, Valen-za, Avigono, Ponte-Sunto-Spirito, Benizona Taracona ed Arles, e si scarica per tre foci el Mediterrane». Nel suo como divide il dip. dell' Ain da quello dell' Isera e dalla Savoja s dell'Ain da quetto dell'Ain , della Loira , circoscrive quelli del Rodano , della Loira , della Drome, dell' Ardèche, del Gard, di Valchiusa e delle Booche-del-Bodano; riceve a diritta l' Ain , la Soona , l' Ardèche ed il Gard ; a sinistra l' Iscra , la Droma e la Duranza; comincia a Ponte-Arlon ad esser navigabile ; ma per lo spazio di 25 mila tese la sua estrema rapidità ne rende la navigazione pericolosa. Infine eso dà il nome a due dipar-

limenti , cioè a quello del Rodano ed a quel-lo delle Borche-del-Rodano. Rooaro (dip. del), formato dal Lionese e dal Bogiolese; è circoscritto al N. dal dip. della Saona-e-Loira, all' E. da quelli dell' Aiu e dell' liera, al S. da quest' ultimo e da quello della Loira, che lo circonda altresi all'O. Lione, c. l. di pref. : 2 circond. o sotto-pref.: Lione e Villafrauca ; 25 cant. o giudicature di pace, e 261 comuni. Questo dip. ha 137 L quadrate, e 342,000 abit. Clima mediocremente temperato, ma più freiklo che caklo, il territorio è compasto di colline, pianure e mon-ti, e produce buoni vini, ottimi frutti, eccel-lenti fyrnaggi, e pascoli longo i fiumi. La coltivazione della vite occupa la maggior par-te degli abitanti del poggio. La parte meridio-nale del dipartimento somministra i vini di Côte-Rotie , e la parte sett. quelli del Bogiolese. Fabbr. di tele di canapa e di cotone, di drappi di seta e nastri rinomati : miniere di rame e di carbon fossile. È traversato dal Rodano e dalla Saona, dal canal di Givors, Torino, Grenoble, Marsiglia, Perpignano, Bordeaus e Périgneus a Lone, 19ª dir. mi-

lit, discoi e corte reale di Lione. Rooano (dip. della Bocche-del), uno dei pattro l'ormati dalla Provenza, Marsiglia , c. quatero format dana revocata, maragira, c. L di pecfa 3 cir. o sotto-pref. Marsiglia, Aix ed Arles, 27 cantoni o guidicature di pace, e 108 comunit. Questo dio, ha circa 1,179,425 juno ri quadrati e più di 320,000 abit. In eso berunius il Rodano il suo corso, scaricandosi nel golfo di Lione per parecchie foci, fra le qua-li trovansi de vasti terreni, la maggior parte aridi. È irrigato dalla Duranza, dai Camar-que, dall'Are, che abocca nello stagno di Berre, dal Venune, e dai canali d'Alpines e di Capronne, e produce olio d' diva, seta, vino, bestie lanute, sa'e, capperi, uve, li-chi ed atri frutti che si fanuo seccare. Il grano serve appena per la metà del proprio consomo. Gr. com. marittimo di calsotaggio e di esportazione, principalmente dai porti di Mar-siglia e Tolone. È traversato dalle strade da Nizza, Avignone e Digue a Marsiglia; 19<sup>a</sup> divis. militare; diocesi e corte reale d'Aix, Long. 2. 3. 30. lat. 43. 10.—43. 55.

Rontuace, villaggio del granducato di Lu-cemburgo, a 3 l. N. N. E. da Thionville. Rooexeene, b. di Germa, nella contea di Lippa-Schaumburgo; acque minerali , a 7 l. O. da Annover. Rootsto, città della Turchia europea, nel-

la Romelia , con porto assai commerciante , all'estremità d'un pic. golfo; 5,000 abit.; sul ali excessia u in pre gonos, 5,000 uotr, 5,000 uotr, 5,000 uotr, 5,000 uotr, 5,5 t. S. O. da Eraclea, e 25 S. O. da Costania-poli. Loug. 25 5. t. 6. lat. 4a. S. 34. Roost o Rusoux, ant. città, cap. del Ro-regue (Aveyron), sull' Aveyron; acde di proicttora, ②; 6,181 abit.; con trib. di pr. ist e di com., camera delle manifatture, bor-sa di com., biblioteca pubblica, collegio reale e società d'agricoltura. Il campanile della cattedrale è rinomato per la sua altezza ; fabbr. di panni ordinari, tele e candele di cera-Com. di muli , fiere a mezza quaresima , giugno, 8 sett. e 30 nov.; a 18 l. O. 1/4 S. da Monde, 23 N. da Tokosa, e 141 S. da Parigi. (Distanza legale 672 chilom.) Long. 0. 14.

20. lat. 44. 20. 50. Rom , Rhodus, isola d'Asia , solla costa merid. della Natolia , di circa 44 L di circon-Rrenza, 16 l. di lungh. e 6 di largh. . Aria besona e territorio fertile, ma malissimo coltivato. Rodi ha veduto nascere Cleobulo, nno de sette savi della Grecia , l' astronomo Ipparco, ed i poeti Timolcone ed Anassandride. I Rodani sostennero nn assedio famoso contro Demetrio Poliorecte, verso l'anno 285 avanti. l'era cristiana, e più volte porsero ajuto ai Romani. Questa isola è celebre altresi per es-acre stata la residenza dei cavalicri di San Giovanni di Gerusalemme (di Malta), dalla epoca del gran muestro Foulques de Villaret, sotto il regno di Filippo il Bello, fino all'an no 1523, iu cui Solimano la tolse al gran maestro Villiers-de-l' Ile-Adam, dopo avervi perdati 10,000 uomini. Rodi n'è la capitale, sella città , difesa da parecchi castelli ; fabbr. di tappeti e cammellotti. Buon porto sulla costa orientale dell'isola, all'ingreso del quale esisteva la slatua culossale d'Apollo, di 70cubiti d'alterra. I bastispenti le passavano fe

223

Rodonz , b. (Aude), c. l. di cant. e circond. di Quillan Q, da cui è dist. 3 l. S. O. Ronasco, isola d'Africa, nel mar delle Indie, a 120 l. E. dall'isola-di-Francia; essa ha 5 l. di lungh. e 2 di largh., è abitata e circondata di scogli. Dall'Isola-di-Francia vi si vanno a prendere le tartarughe di mare. Fu cedata dalla Francia all'Inghilterra nel 2814. Long. 60. 51. 30. lat. S. 19. 40. 40. Roosan , città d'Assa , nella piccola Buen-

ria, a 50 L S. O. da Cashgar Rol (la), b. della Maina (Majenna) ; a 7 1. O. da Château-Gonthier , e 3 L da Craon . Rosonenna, pic. città del cir. di Solms, sulla Nida , a 2 l. O. da Francoforte-sul-Meno,

Roamman, pic. città del principato di Hen-neberg, a 13 l. S. da Smalkade, Rose, pic. fiume che ha la sorgente presso Gemund, e shocca nella Mosa a Ruremonda.

RORTELN. Vedi BOTZLES. Roaux, graziosa città del r. de Paesi-Baui, a 3 l. N. E. da Mons.—Villaggio dell' Artesia (Passo-di-Calais), circond, d'Arras , da cui e dist. 2 l. E. e 4 l. S. O. da Douny, Ross , pic. borgo della conten d' Hereford ,

in Inghilterra, a 3 L O. da Glocester. Rocensunco, città con abbazia, dist. 4 L S. E. da Ulma, nel r. di Baviera ROGENHADIEN, villaggio (Alto-Reno), a 3

Rogestwan, pic. città di Russia, nel governo di Pietroburgo, da cui è dist. 2 l. S. O. Roccesswill, città degli Stati-Uniti, nella Tennessea, contea di Hawkins.

Roocawin (isolo), nome d'un arcipelago nel grande Oceano, all'O. delle Marchesi di Mendoza. Long. occ. 160, lat. mer. 7. Rogizas, villaggio di Provenza (Varo), ad 1 l. e mezzo da S. Massimino 3. Rocciano, città di Corsica, dist. 8 l. da Bastia. . Borgo del r. di Napoli, Calabria citeriore, a 4 L e mezzo S. E. da Cosenza, e 14 S. E. da Napoli. Patria di Gravina, fon-

datore dell'accademia degli Arcadi Rogna, città di Corsica, presso Corte. Rognes , villaggio di Provenza (Bocche-del-

Rodano) , dist. 1 l. da Lambere . ROGRONAS , villaggio di Provenza (Bocche-del-Rodano), ad a L. O. da Castel-Renard , ed 1 lega da Avignone . Valchiusa; 900 abit. Rucosno, pie città di Pollonia, a 4 L N. da Posnania, nel granducato di questo nome. ROUTINS, b. del Bogiolese (Rodano), I. da Belleville-sulla-Sauna wie a L. E. da Roanne .

Ronaczow, città consid. di Russia, a 55 L N. da Kiovia, ROMAN , b. della Brettagna (Morbihan) , sull'Adonse; c. l. di cant e circond. di Plor-mel, da cui è dist 8 l. N. O., 10 N. O. Sa Vannes, c 4 da Josselin .-Rohan-Rohan, horgo (Duc-Sevre), K j c L di cant., a 2

L de Niort O. Rontzcosn, prov. dell' Indostan, un tempo fertile, ma ora inculta ed abbandonata, carcoscritta all' O. dal Gange, Esse era abitant dai Robilli, popoli dolci, laboriosi e fedeli all'imper, del Mogol, i quali furono quasi in-tieramente distrutta nella batt. del 23 apr. 1775. Il loro paese, riunito a quello di Uda, è al-tualmente soggetto agl' luglesi, Cap. Bereilly.

Rossette, villaggio della Picardia (Somma c. l. di cant. e circond. di Peronne ...), cui è dist. s. l. e mezzo.

Boss, y illaggio della Bria (Scnna-e-Mar-na), presso uno stagno, a 2 l. E. da Logny e 2 l. da Tournau Q.—Altro, a 6 l. N. E. da Parigi, c 6 l. S. da Dammarim.

Roussan, città di Boemia, a 4 l. E. da Pil-sen. Fu presa ed abbruciata da Zisca, ma ora è ripristinata. Fonderie

ROLAND, pic. città della Lusaria-Inferiore, sull'Elster-Nero; a 14 L N. da Dresda. Rotnue , pic, città del r. de Pacsi-Bassi ; il

Rottoe, ptc. citt dei r. de Pacis-Bassi ; herriorio produce del carbon fissile; a 7 l. E. da Macstrielat. Long. 3. 40. lat, 50. 53. Rotta, graziosa città del canton di Vaus al lago di Ginevra, 2 5 l. O. da Losama 2,329 abit. Boune vigne ed acque minerali. Rolle, isoletta d'Afr., presso la costa del-la Ghinca, al S. di S. Tommaso; fert. in po-mi, limoni, banani, ananassi e zenzero, ottima

rada; quivi sogliono rinfrescare i bastiment ROLLOT, b. della Picardia (Somma), a 21. S. E. da Montdidier . Ron o Rosn, isola della Danimarca, sulla

costa occidentale della Jutlanda merid., l'isola di Manoe e quella di Sylt, di a L di largh, dura di largh. Sonovi parecchi villaggi, due de quali hanno un piccolo porto, Rose, b. del Poitou (Due-Sevre), sul Dive, a 4 l. S. da Lusingano, ed 1 l. da Couhé

Vienus.

Roмa, Roma, ant., gr. e bellissima città d Europa, la più famosa del mondo, cap, di tutta l'Italia in generale, e della Stato-Pontificio in particolare , nella Campagna di Roma, di circa 5 l. di circonf. Fu fondata da Romolo, 752 anni avanti G. C., e diede il nome al celebre impero romano. Il governo con-olare e repubblicano vi fu stabilito l' anno 509 prima dell'era cristiana. L'autorità de' consoli era quasi sovrana; ma diminui molto sotto gl' imperatori, e finalmente fu a-holita l'anno di G. C. 541, sotto l'imperator Giustiniano. Creato Cesare dittator per-petuo, la republica prese il nome d'impero romano, il quale dipoi su diviso in impero orientale ed impero occidentale. Augustolo fu l' ultimo imperator romano d'Occidente verso la fine del 5.º secolo. Gli Eruli , gli Ostrogoti ed i Longobardi furono in seguitu padroni dell'Italia ; ma nell'anno 800 Carlomagno ai foce dichiarare re de Romani. Roma fu saocheggiata sei volte: 1.º da' Galli Sennoni , lo anno 393 avanti G. C.; 2.º da Alarico, re de' Goti, l' anno 410 dopo G. C.; 3º da Gen-scrico, re de' Vandali, l' anno 455; 4.º da

Odoacro, re degli Eruli, nel 476 ; 5.º da Tolida , l'anno 546 ; ed infine dalle truppe del connestabile di Borbone nel 1526. Vedon-si in Roma, un infinità di preziosi avanzi del вир autico splendore. Non permettendoci i limili di quest opera di amuoverare se non i più chanci, cilcremo sollanto, il Pauteon di Agrippa, il Colosseo o antitentro Flavio, il maysoloo d' Adriano , oggi castel Sant' Angelo , il mamoleo d' Augusto , gli archi trion-fali di Tita , Costantino , Settimio-Severo e Galieno; i templi di Giore Statore e di Gio-Gaissino, i tempia di Giore Statore è di Gio-ve Tonante, della Coucordia, d'Antonio e Fassina, del Salo e della Luna, della Pace, di Romolo, di Pallade, della Fortuna virile, di Venta ce,; le tegne di Tito, Diocleziano e Caracalla, le colonne Trajana ed Antonina; il palazzo degl' imperatori , il teatro di Pompeo, il monte Palatino, le vestigia del ponte frioufale, gli acquedotti, l'Acqua-Claudia, la Glosca-Massima; gli obelischi di San-Pietro, di San Giovanni in Laterano, della pizzza del Popolo, della Rotonda er. Fra monumenti moderni , 1.º Chiese; San Pietro. Nessan edificio pubblico la vince in magnificenza , ne ouò paragonarsele per la bellezza dell'architettura. Tre secoli e mezzo sono stati impiegati nel fabbricar questo tempio, ch' è costato più di 50 milioni di sendi romani. Altezza della cupola (elevata da Michelangelo) da terra fino alla sommità della croce palmi 616. S. Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore , S. Paolo , incendiato nel luglio 1823, S. Lorenzo , Sant' Andrea della Valle, S. Carlo , Sant' Ignazio , Gesù ec. , 2.º Palazzi : il Vaticano , ove sono le logge e le camere di Raffaello , la biblioteca ed il museo ; Monte-Cavallo, Coloma, Farnese, Doria, Giusti-niani, Borghese, Corsini, Ghigi, Rospiglio-si, Spada ec. ; 3.º Ville: Medici, Mattei, Negroni , Ludovisi , Albani , Borghese , Madams, Lante, Panfili ec. 4.º Fontane : di Trevi, dell' Arqua-Felice , Paulina della piazza Navo-na ec. ; 5,º Piazze : Navona , Colonna , di Spagna, del Popolo, di Monte-Cavallo, di San Pictro ec. Il campidoglio colle sue collezioni di statue e quadri . Il collegio della sapienza è il più antico di Boma. Non si contano adesso nella sola città che circa 140,000 anime ( sotto il regno di Claudio, gli abitanti di Roma, compresa la pop, dei sobborghi, ascendevano a 6,968,000). Vi sono 81 parrocchie; alcune manifatture; fabbriche di cappelli , veli , nastri , rasi , velluti , pan-ni ordinari , calanca , e bellissimi basini , vasi sacri, majolica, perle false, guanti, fio-ri artificiali ec. Com. d'alume e cera. Fabbr. e com di alume, pomate e profimerie. Le belle arti vi si coltivano con successo; vi fiorisce l'incisione in zame. Vi è lo studio del cel scultore cav. Thorwalsdon, e diversi altri studi di scultori e di pittori, e vi si fa un commercio consid. di statue, quadri, medaglie ed antichità. Roma fece nel 1822, la perdita del gran Canova , che aveva ivi il suo studio di scoltura. Operazioni di banca. Vi è il gusto per la satira , e per quella specie d'epigrammi , che dicunsi Pasquinate. Le monete sono in oro: la doppia nuova, che vale 15 franchi 87 cent; il zecchino, che vale 11 fr.

65 c. in argento ; lo sendo romano nziovo da paoli 10, 5 fr. 27 c. Vi si tengono le scritture in soudi romani da, 200 hajocchi. L'1100delle cambiali sopra Roma tratte dall'estero edi 21 giorni dopo l'accettazione ; quello delle cambiali traste da una piazza degli stati romani è di 17 giorni dopo l'accettazione. Non vi son che le tratte degli stati romani , che , quando hanno conseguita l'accettazione, goono d'una settimana di favore. I giorni stabiliti per l'accettazione sono, il mercoledi per le tratte degli stati romani , il venerdi per le tratte del regno di Napoli, ed il sabato per quel« le degli altri paesi. Se l'accettazione è apposta io giorno diverso da questi, ella si data dal mer., ven. o sab. precedenti. I protesti di non pagamento si levano il giorno dopo la scadenza, e se questo è festivo, due giorni dopo.) Roma giace sul Tevere, il quele ne traversa um parte; e contiene nel suo recinto 10 mon-ti o colli. Il distretto di Roma è composto de' luoghi suburbani, a de governi di Tivoti de hioghi hunuruqui i, e us pretra us avente e Subiaco, y a la sua popolarione totale ascende a 45,459 sbit. E diet. 327 l. di 2,000 tos (27, antiche) S. S. E. da Parigi, 433 S. S. E. da Londra (350 ant), 275 S. O. da Vienna (186 ant), 578 S. S. O. de Petroburgo, 593. O. da Costantinopoli, 100 l. da Migo, 553, O. da Godanimopoli, 100 L. da Mi-lano, 57 N. N. O. da Napoli, 165 B. da To-rino, 69 S. S. O. da Firenze, 555 S. da Sto-chholm, 334 da Amsterdam, 453 S. da Co-penaghen, 9 500 N. E. da Madrid. Long, a San Fister, 10. B. E. lat, 41, 55. da, I. Fran-cesi invasery questa cità nel 1758, e vi sta-bilirono sun repubblica, e de duri sull' 38 mesi. Fa presa da Napoletani e dagli Inglesi ud 1759. Biccomputable da Fennesi, divenue ud 1759. Biccomputable da Fennesi, divenue nel 1810 capo-luogo dell' inaddietro dipartimento del suo nome. Nel 1814 fu restituita al Pontefice. Una parte de capi d'opera di pittura e scultura che si ammiravano in questa città fu trasportata a Parigi nel 1798 e negli anni successivi, e restituita poi nel 1815.

Ronacos , principato dello State-Ecchaistico, che cont. al N. col Errarese, al S. colla Toscana e col decade d'Urbiro , all'E, collgoffo di Versira, ed all'O. col Bolognese e
con una parte della Toscana. Pasce fertile ed
abb, di bonoi vini, grani, frutti spissiti ojl,
salvaggiume , paccoli , miniere , acque minerratile simplemente di saine. Esso è diviso
in due delegazioni Ravena e Forti ; popolatipos 24/200 obbi. Ravena e, repitale.

ROMAGEANO, COMMO CENTROLLES, CENTROLLES, CONTROLLES, CONTROLLES, CALLISERCHI, C. L. di. mandamento, c. prov. di Nortera. ROMAGEA, J. ORGO d'ARGÓ (Mains-es-Loire), a. 4 l. S. de Besupréar, c. 2 l. de Coldet Q.—Altro, Potion (Vienna), a. 4 l. S. de Vironna, c. 2 l. de Cotché Q.—Altro (Moss), a. 5 l. S. de Montardé, del 1 l. da Damesliere Q.—Rosaux (Sainby, b. della Sanagga (Charente), i. Rosaux (Sainby, b. della Sanagga (Charente),

Royam (Saint), b. della Santogoa (Charente), da i I. N. O. da Jubeterre, e 6 i. dalla Grandio ♣.—Altro nella Normandia (Senas-Inf.), o ♣, i. √1,60 shit ; e 1. di cant. e e ir. dell'. Havre, da cui é dist. 5 l. E. 1/4 N. — Altro , nel Begieles (Rodano), a 2 k. 5 d. Lione ♠. Royam-ns-Gua (Saint), b. (Rodano), dist. 5.

Romain-en-James (Saint ) , borgo (Loira),

a t da Rivode Gier Q. . otmana ni - At HOMAIN-DE-POPLY (Saint ), borgo del Bogiolese ( Rodano ) , sul Tordale , a 2 L O. dall'Arbresle, c.a l. da Tarare Q.

Romana-Morrisa , pic. città della Srizzera, nel cant di Vaud , con un cast, , in una vallata del monte Juru , sul Nozon ; a 4 L S.

O. da Yverdun.

Roman , b. della Moldavia , antica capitale della provincia di Tropao, nel paese di Getes, atuato sul Sireth, a 18 l. S. O. da Vassy. : Howaxena , tiumicello del dip. dell' Isera , in Prancia.

ROMANO, al N. del lago di Ginevra, nella Svizzera; la parte del cantone di Vaud, e vi

Romande, villaggio di Borgogna ( Cuta-di-

Orn ) , presso Nin's O , vini eccellenti. ROMANIA O ROMELIA, untica Trucia, priv. della Tarchia europea, che conf. al N. colla Bulgaria, all' E. col mar Nero, al S. coll' Arcipelago e col mue di Marmara, ed all'O. colla Macadonia e colla Bulgaria. Essa prese il nome dai Romani, nyvero dalla Nuova Roma osia Costantinopoli. Piese fertilissimo in grano, segale, granturco, vino, riso, pascoli, seta e cotone di qualità inferiore, miniere d'argento, piombi ed alumo. Questo è il pascialicato o sia il governo più cousid. de Turchi in Europa. Costantinopoli, cap.-Sofia è la residenza del pascia.

BOMANO, città ilei r. Lomb.-Ven., sopra un frame che scorre fra l'Oglio ed il Serio ; gr.

com. di grani. ROMANO (Stato); Vedi STATO DELLE CHIESA:

Romano (S.), pic. lungo in Toscana, nel Fiorentino, vicino a S. Miniato. Roman, città ( Drôma ), in una bella pianura sull' lacra, 3 x4; 7,000 abit.; trib. di com., e camera delle mau. Com. di lane e pelliccerie; fabbr. di calge; bachi ils seta; nel territorio, vino eccellente: c. l. di cant e circond. di Valenza, da cui è dist. 4 l. N. E.

Long. 2. 42. lat. 45. 6. Ronales, villargio (Alto-Reno ), a mesza L. N. E. da Santa- Maria-nur-Mines .

Brier O, da cui é dist. 3 l. E. Romana, b. in Toscaua nel Casentino; fio-

ra 29 e 3) gitgao Roug-og-Tany (Saint), pic. città del Rouergue (Aveyroa ) sal Tarn c. l. di cant e circond. di Naint Affrique O, da cui è dist. 2 L. N .- Saint R in de Cernon , b. dello steiso dip., ad ( I. dal prim), e 2 L da Saint

Affrique 3 Rouselly Vedi Romania.

R MANAY , grosso horgo di Bresse ( Saonas e-Luira), ad t L N. da S. Trivier, e 4 L ds Tourner .

ROMESCHAMP, b. del Beauvoisis (Oisa), al Rouerre, pic. città di Sicilia, dist. 2 L da Messina

ROMBILDER. Vedi REMBILO. ROMBAS OSBIT DA ROUMEL, b. (Gers), eir-

conl. di Condun ), da cui è dist. 2 l. e m:220 N. E.

RIMILLY, borgs (Ash: ); fabbr. di calse ; a le di caste e circual, di Nozeut, da cui è

dist & L. E., ed : 1. da Granger ...

Rowner-wa-Annesses, villaggio della Nor-mandia (Eure), presso Pont-de-L'Arche ...

mantia (Eure'), presso Pont-de-Large G; fonderia di rame, e fabbrica di cata. Roseata, Zeugnos, b. sull'Eufrate, in Siria, 49 l. N. da Membigs. Rosser (New) b. d' 104, contea di Kent, a 10 LS. U. da Cantorbery.—Città della Vir-

ginia, contea di Hamps, sul Potowmack, a r6 l. O. 1/4 S. da Winchester.

Romoto, miovo stabilimento d' America (Statu della nuova York.), conten d'Ontario. ROMONTE , O ROMONT OWEFO ROMOMONT . città della Svizzera, nel cant. di Friburgo, presso Glanc; fiere di bestiame molto frequentate. Sibiata sopra un monte a 4 L S. O. da Bribargo.

ROBOLESTES, città del Blesese (Loir-e-Cher ) sal fignicello Marantin , @ ; 6,675 abit. ; c. l. di sotto-pref., trib. di pr. ist. e di com. e camera delle minifatture. Pabbr. di panni a berretti; fiera di 10 g., il lunedi avanti S. Martino i ogni sorta di mercanzie. Patria della regina Claudia, moglie di Prancesco I; a 40 L S. 1/1 O. da Parigi , e 12 S. E. da Bluis. Long. occ. o. 37. lat. 47. 20. Rosatosta, 2 isole al N. della Scozia, che

fanno parte delle Orcadi; la posizione di quel-la che resta al Nord è 5. 5. 30. di long. occ. e 50. 40. di lat.

Roxcaccia, pic. città d'Italia, presso Pia-cenza, a qualche distanza dal Po. ROSCEL, b. della Navarra, in Ispagna, sul-

le in utagre, a 9 L. E. da Pamplona. RANCHAMP, b. ( Alta-Siona ), a 2 L E. da Lure .

Rovenur, villaggio (Doubs), a 3 l. S. E. da Besauzone, ed 1 l. da Quangey ...
Riscansoctus; due villaggi (Senna-Inf.),
uno ad 1 l. da Rosno , el altro a 7 l.
N. E. da Rosno, ed 1 l. da Forger ... Rosciatione, terra ricca e popolata d'Italia nel patrimonio di S. Pietro, in piacevole si-tuazione, sulla Tereja, a 5 l. S. da Viterbo

ed 11 N. O. da Romi. Cartiere e ferriere. Press) questa città è il lago di Vico, che ha 1 l. di lunghezza. Roxciya, villaggio in Toscana, nel Pisano, nella già contea di Lorenzana, situato in ame-

na collina. RESCISUALLE, in francess ROSCEPAUX, valle della Navarra, fra Pampiona e S. Giovanni-Piè-di-Porto. Quivi fu disfatta la retroguardia dell' armata di Carlomagno da' saraceni nel 778. I francesi atterrarono nel 1795 la colonna che gli Spagnuoli avevano innalzata in memoria di questa vittoria.

Rosco , com sue degli Stati-Sardi . c. l. di mindemento, e prov. di Genova. Rospa, forte e graziosa città di Spagna,

nel r. di Granata, sulle frontiere dell' Andaleiia; con un castello. Pop. 12,000 abitanti. Fu tolta ai Mori nel 1485. È posta sopra una rupe melto scoscesa, presso al tiume Rio-Verde, ad 8 l. N. da Gibiterra, e 25 S. E. da Siviglia. Ponte superbo che passa sopra un precipizio spaventevole detto il Tazo, e che riunisce i due monti su'quali è situata la citth. Com. di seterie.

Bosps , isola al N. E. dell' Isola-di-Fran-

cia, nell' Oceano-Indiano, Lat. S. 10, 49-30. Altra, una delle Antille, al S. della Ver-gine-Gorda. Long. occ. 66, 38, 30, lat., 18. 3 .- Altra, al S. di Sonta-Lucia, una defle isole del Capo-Verde. Lat. N. 46. 34. 30 - Alatra , sulla costa N. O. d'America , nella Ja-nja di Bristol. Lat. N. 58, 32, longitudine 162.

1 14. 0. RONDSHOWN, comme degli Stati-Sardi , man Rozer, città della Svezia nella Elchingia, gircondata di rapi , ad a l. dal mare.

( Charente ) , a 5 1, da Angouleme Q. Busse, pic città della Danimarca, nell'iso-la di Bernholm, con porto fortificato, ma po-co profondo. Falsh, di porcellana. Altenburgo. Acque mineralis fabbs, di tele e vasi di terra-

Bornow , circolo di Boemia , a 3 L E, da Czaslau.-Altro circolo di detta, a 3 l. de Bolcslavia.

Rossena, città di Bormia, nel circolo di Pilsen , da cui é dist. 9 l, S. O. RORAGORE , B. del granducato del Basso-Re-no , in Westfalia , presso Dússeldurf; fabbr. di intensili di ferro e d'acciojo ; manif di panni, ROBIGERF , b. del granducato del

Danclie et. BONTA, castello in Toscana and Fiorentino appie delle Alpi, arin salolue, vi si trovano

Roost , villaggio del gran-ducato di Lucem-burgo , da cui è dist. 3 l. S. E.

ROOLE , 1901a presso la coata N. E. della Natova-Glainea, Lat. S. 5. 8.

, Roosenna , b. del Brabante Olandese , a 6 I. S. O. da Breda. Buprs, villaggio (Allo Bens), presso allo stanno di Meuche, ad 1.). N. E. da Befort Q., Roora (Is), pic, cilla del Rouerque (Aver-

roh), in una bella situazione, sa a l. S. da Milhaud, a 4. l. da Sant Affrique. — lorgo del Oucrey (Lot), a 2. l. h. da Cahigra • e. e 3. l. k. da Luzech. Brone o Alberta (la), b. (Pirebei-Organiali), a 51, S. da Perpigiono, c 31, da Colloure o Brone o Asturgos (b), villaggio Gocche deli Rodano), ad I L e merco N, da Lug-

Roquerace , borgo d' Alvernia (Capta) Cer ; C J. di capt e circond. d' durbles Que cip e dut. à 1 S. U. Requesauxa , villageux di Provenza (Vary),

sull'Argent , a 2 h.O. dn Frijus Q. Ri que Baumanon (la) , horgo, (Varo) , c. di cant. , a a l. S. O. da Briguelles Q. Roquecon , borgo (Tarme tiaronna) , a 411

Fahler, di verretti e minger, di jezze cei territorio, G. di cient, e ciponod, di Carirro di, di cin di della composita di carirro di di cienti di

ron ), presso Saint Afrique o Formaga es cellenti. - Altro ; in Proventa (Booche del Bo-

dano), circond. di Marsiglia, dist. 1 l. da Aubagne 3 .- Altro., riella Linguadora (Aud.) c. L. di cant e circond. di Limoux , da cui è dist. 9 l. S., e 3 l. da Quillan 9

Requeroar-ne-Massaw, pic. città (Lunde), nal Douze, 🔾 🦋 1,500 zbit.; c. l. di caut. e circond. di Mont-de-Maryan, da cid è dist. 2 l. N. E.

2 J. N. E.

ROCCELAURE, pic. cittle d'Armagnac (Gera),
ad 1 L. da Auch , presso al Gera. ROQUENADOURE, pic. città del Querey (Lot),

BOOTSMARTINE, vallaggio di Provenza (Bocche-del-Bodano), a mezza lega da Eyguarra, ed 1 L e mazzo da Organ .

ed 1 L e nazzo da Orgon C.
Rogingaraz, città (Gard), seprà una tope georgia, presso al Bedano C. 3, 539 shut. Broni vim, filatoj di seta, falsar, di acqua-ville e frantoj d'olio, Fiera di 5 giorni, 16 agosto ; c. l. di cast. e circond. di Uzè; da cui e dist. 7 l. E. N. E., e 2 N. da Avignone. Quivi mort il popo Clemente V nel 1314, ed Aimbale passo il Beno nolle sue viciuanze.

Almirace passo i (licro) note sie victuanze.
Reokeo Otas (15). Villaggio (Arricgo), e
4 L E. da Foix, c 3 l. di Mirrori. O.
Reote-Frz. isola dell'Oceano Indiano, illE. S. E. delle Sechellé, Lak. S. 6. long. 57.
33. E. Rooms sta Prases , villaggio (Valchilusa) , a 2 1. S. O. da Curpentrano O.

2.4-8 U, de Carpentratio O.
Beogeranizata, borgo e castello della Lingusdoca (Aude), circond, e cant. di Limour
O. Patra di Bernardo di Montimono,
Beogerinater (a), b. (Lol-Garonfia), è.
L. di cant. e circond. d' Agen O. da chi è

Broughte, Isola dell' Occasio Atlantico,

Event Tr., Sell of the Conjunct Atlantice, and A. S. C. Milley and A. S. C. Milley Tr. Milley Co., do S. S. Milley Tr., pp. 61 for the Protection of Structure and Protection of Structure and Structu

Maries, Caracherry experience invested by the Control of the Contr

rid, pel colfo del Messico. Long. occ. 78. 4.5 lat. 10. 11. 40 .- Fiu. dello stesso neme del Messico. La sua foce nel mare resta a gr. 22 e 51 min. di latitudine.

ROSATE, è ne secoli bassi Rossate, ant. Ven.) , dist da Milano poco più di 4 L E

to lungi dal canale detto Naviglio grande.

Altra pie, comunità dello steno regno, nel contado di Lodi.

ROSAY, b. dell' Is-di-Fr. (Schna-ed-Chai), a 2 l. S. da Mantes Q.—Vill. del Lacnese (Ai-sne), a 6 l. E. da Laon, presso Nenichatel, 1 1. da Quichy O. Cartiera. Vedi Rosh Roseacu, villaggio presso alla Sila, Naumburgo e Merschurgo. Rimarchevole la vittoria riportata da Prossiani su Frances nel novembre 1757. Nel 1807 i Francesi Ira-sportarono a Parigi la colonna ivi cretta in

memoria di questo avvenimento HOSCHACH , bel borgo della Svizzera , sul lago di Costanza , dirimpetto a Lindau , în titta mmirabile situazione, Porto frequentatu; com di grani, frutti, tele, bestiann e vino. Nel cantone di S. Gallo, da cui è dist. 3 l. N. E. Roscietto , ant città della Donimarca , nel rioda di Schanda, un tempo cap, e residen-ta de re, le tembe de quali sono rella catte de le. Bel paluzzo reale ed università. Nel 1658 si fu concluio un trattato fra gli Sve-

desi e'i Dapesi. All'estremità d' un pic, golfo, a 6 L S. O., da Copenaghen. Rosemban , h. della Transilvania , nella contea d' Hermaustadt

Roscorr , porto della Brettagna (Pinisterre), andacato maritimo, com d'acqua-vite, vino a tè cogl'Inglesi. Com di lele. Territorio fertilissimo ; ad , L da St. Polde-Lion o Resconses, città d'Italea, prov. di Con-paught; s 27 l. C. 1/4 N. da Dublino. Ps-tria di Goldsmith. Essa di il roto: di una contea di 18 l. di lubgh. e 7 di sarph, fertie in grani, e popolata da 86,000 shil. Round., hallaggio, nell'Hauja-Superiore,

monato, consigno, neu Hasia-Soperiore, in Germ, nel granducato d'Hasia-Dirmitadi.
Rosentro, rillaggio del r. de Pacsi-Bani, a 3 l. N. da Courtray, cel. per la lattiglia del 384, nella quale i Francesi disferero. Artivelle, generale de Fiamminghi. ROSETEA, borgo di Toscana, ad 8 L N. O. da Orbitello

Rosznav, città dell'Ungheria-Sup, nel cir. di Gomer, Min. di arg. vivo ora abband, e di anti-Gemer, min di agg. vivo ora accisio, cui ammonio abbordantissima, a 3 l. N. E. da Gemer.
Rostanaca, villaggio della prov. bavarcio del Rono, nel circolò di Landau, da cui e dist. i l. N. O.

Roszwanz, pic. città di Borma, nel dir. lar Shaid , prov. d'Oppelo, de cui è dist. io L. N. E. Altra , a 2 h e avezzo N. E. da Auditzkimi

Bossperto , ditti del ,r. di Wirkinberge , solle Taya , a 5 1 8 ,0 da Sulta . Bossperto , ditti del ,r. de de Beitera , sil r 1 8 ,8 ° E de Benaco , Gr. con di gran, Rodernette , viula reale ettir 1 1 de Briton. Boura, pic. na forte inti ni Sp. della Californi Wind reale della Californi della di controlla della controlla della californi della del tulegna sopra un picento golfo, con un porto

difeso da una biona cittadella. Pu presa du Prabecci nel 1603, 1704 e 1808 i sel Mañ-terrotaco, a 7 l. N. da Girona, e 18 l. S. de Peripignato, Long. 6. 0, 35 lat. 42. 20; ROSTITA O RACSILO, CITÀ dell'Egito, 10

pra uno de ranti principali del Nilo, di circa 1 L. di longh, ed 1/4 di f. di largh. Essa si è molto accresciuta dacche il canale che vi dal Cairo ad Alessandria non è più savigable ed il suo territorio è reputato il più deluzio dell' Egitto , essendovi abbondroza di tutto Questa città è popolata principalmente di Colt. Man. di tele di cotone: Com. importante. De questa città si trasportano le mercamie di Alessandria, che vi è dist. 15 l. N. 1/4 E. l. Francesi la presero nel 1798. Long. 28. 8. 3. lat. 31. 24. 34.

Roseria, pic. città d' Alsazia (Basso-Rea), appie de Vosgi. Fabbr. d'ancore, chiedan cc. ; fonderie, tilatoj cc. Miniere di ferre 

Houla, and. cat. in Acc., neits prov. sig. Sance, valla strade da Siran a Mass, sai In-nacello Rosis, pérte in piano e parte au pogis. Restrasa, pie. città di Pollonia, pella ca-mogiria; a 25 l. S. da Mutau. Rossasa, boego (Somma), e. L. di cent e circund. di Montidirer, da cui de dist. S. Li. C., ed r. l. da Liliona d.—Altro (Alio-Lo-

ra), a 3 L N. E. dal Puy .. HOSERES-AUX-SALINES , città della Lorena (Meurthe) , famosa per le sue siline Mandre, e cartiere ; 2,100 abit ; sol Menthe, a 2 l

S. E. da Nancy, ed 1 da 6. Procole 9: Rosints (les), b. d'Angiò (Maina-e-Loira), 9 × ; 3,578 abit, solla Loira a 3 l. N. Q. Rostovako, borgo del Piemonte, a 2 l. S. da Casale, c. 1. di mandamento. — Castello

molto pop. in Toscana', nel Pisano, sopra uma collena, d'aria non troppo salubre nella estate, e provvisto di buone acque di cisteria e & fonte ; pisnure fert. in grano. Sede d'ut potesta sottoposto al vicario di Luri. Nei seoi assi vi fu futta ona grande strage di Got Pin dal 783 aven forma di castello con beritorio o sia corte, e ne era signore un certa Perpando d'origine Longobardo. Dipoi pasti respenses d origine Longonardo. Dipol passe negli arciwiscovi di Pisa, colla qual citti ca-de in potere de Florentini. Si vibellò nella acconda gorra pisana, è fu preso è smanti-lato nel 1433. Firre dopo l' 8 sett. Long &

8. 30 lat. 42. 24. 30. Rossno, una dell'is. Moscate, nel mar del le Indie , a 10 l. S. E. da Benda. Rossav , pie città della Turingia , a 51 S.

mostav, pre etta detta Turingia, a 5 1 3: da Stalberg, e 6 1. E. da Norohausen.

Rostas, b. di Sconia, dist. i 1. e meno da Edimburgo; rimarchevole per una cappella gotica singularisatina.

Rostat h. della Scianna de Andrei ed Bossay, h. della Sciampagna (Aube), sol Voire, a 7 l. N. O. da Bar-soll Aube, c 21.

da Brienne .- Altro , nel Berry (Indre) , circond. del Blanc , da cul è dist. 3 Lib N. E.-Altro ; Sciempagna (Marnd) , a 3 Le mezzo da Reims O. Rose o Rosso, villaggio del Bogiolese (Rodano), a 2 l. S. E. da Amplepair, e 2 l. de

Turare Q.

Rossr , b. dell' isola-di-Fr. (Senna-od-Ossa), ad' i l. O. Ba Mantel. J. Patria di Sully ;

pop. 568 abit.
Itosokan , comune di Sicilia , intendenza di

Rosponden, pic. città di Brettagna ( Finisterre ), 3 × 3 560 abit.; c. l. di caut. e circord. di Quimper, da cui è distante 6 lerille. N.

Ross. prov. di Scosia, che si estende datun nutre all' altro. Paese montoso, cel abb. di legna, pascoli e lectiami. Mosti quasi semper ricoperti di nec'e, ma appressandosi al mur di Gerikinia, si trota un paese ferile in prano e irutti. Taina, Diingvali e Portrosa, ricoghi principali; l'Isola di Lewis dipende da Ross.

Bossa, isoletta della costa merid. della Sardegna, in un golfo formato dai capi di Vili e dell'Orso.

Rossaw, forte e consid città del r. di Napoli, nella Calabria cileriore. Territorio frith i in olio, zafferano, pece e cultamac; ad 1 lega del golis di Venezia, 12 N. E. da Cogenza, è 56 S. E. da Napoli. Long. occ. 11. 18, lat. 39, 32.

18. lat. 39. 32.
Rossa, grapiosa città d'Irlanda, nell'à contea di Wexford, da cui è distante 8 legle O.
Rossexa, pie città del ducato di Parma, dal quale è distante 5 l.

"Rossewa, pie, città del ducato di Parma, dal quale è distante 51. Rossewata, borgo dell'Hassia elettorale, sulla Vohra, a 21. S. da Frankenlevg. Rossiccione, in francese Roussitton, era

una provincia di Francia nel Pereuci, che conf. all' E. col Mediternuno, all' O. colla Cerdagna; al N. colla Linguadera-lofe, ed al S. colla Catalegna, dalla quale la separano i Pirenei. Altonimente firma colla Cerdagna il dipartimento de Pieren-Orientali. Lingi XIII la tolac qali Seganosi nel dide, ed il trattato del Pierene nel seguno di posseno alla Francia, Perojimano, cantiale.

to de Pirener ne assicuro il possesso atta Francia. Perpignano, capitale. Rossia, holiaggio nella contea di Stolberg, nell'Alta-Sassonia.

Rosso (il mar, ). Vedi Mar Rosso.
Rosso (il linme), fiume della Luisiana, che
shocca col fiume Nero, nel Mississipi, a 62 l.
dalla Nnova-Urlèan.—Le la silla costa O.
di Terra-Nuova. Lat. N. 48. 33, long. occ. 6.

67. 3n. Rost , isole delle coste di Norvegia , abitate da circa 120 individui di bioni costumi , e che vivono di pesca ; case di legno rotunde con un'apertura superiore per ricever la luce.

ROSTENSURGO, città di Prussia, nella Natangia, irrigata dal Gul-en.

ROSTENSURGO, b. della Corsica, pre-so la Porte

Rormo, b. della Corsica, pre-s» la Porta, al N. E. di Corté. Bastia Q.
Rormo, o Rorreca, elità forte e consid, del durato di Mecklemburgo, con una celchre università, un bellissimo porto e belle chiese; dividesi in città vecchia e nuova. Com. marittimo molto attivo coi passi sistata sia Baltico, sell'imphilterra ecc"sul finne Waranton, ad a Venezia: Tou. II.

t dal Haltico, e a8 E. N. da Lubrega. Long. fo. 31. dal 53. da Brasia, nel gov. di Jaroilaf, da cui e dal 15 L. S., e 48 N. E. da More, Man. di tele e fabbriche di vetriolo, berga e vernighiase. N. H. fa telezza eside una

basca e vermigliose. Nella fatezza esiste una asperia chiesa cattedrale con un monastero. Rouranese, fosogo della Bereltapua (Corte-iel-Nord), sul Blayel, Qi 981 abit. Territ, abb. di bestiami e. I. di çari, e circond, di Guingamp, da cui é dat, p 1. S. N. O.

gamp, da cui è dat, 9 l. S. S. O.

Rostervoz, vi laggio d'Irlanda, nella conlea di Down.

Roster de Roster sia città della Minima.

Roswers o Reper, pic. città della Minnia; com. di lane e panut. Roswerser, città del r. di Sassonia, sulla

Rosenezer, citta del r. di Sassonia, sulla Midda, a 7 l. O. da Dresda; fino del 1556 ha il privilegio di esigere un pedaggio da legni che pussano dal suo poute di pietra. Fah. di panni e tintorie.

Rora, pic. città di Spagna, sulla costa dell' Andalusta, a 5 1. N. da Cadrec, riovusata pe' suoi vini, 6,000 abstanti. Loug. occ. 8. 40. lat. 36. 37.

Bora, una delle is, Marianne; detta altreal Sappan e S. Gauseppe. Vedi S. Gausappe. Il oran, isoletta della laja d'Honduras, Lat.

N. 16. 3c. long. occ. 89. 38.
Royeles, pic. città dei grandocato di Basilea, con un un castello; a 4 L. N. F. da Basilea, Royeles, p. di Germania, nel dicato di Fulda, da cui è dat. 2 L. e 14c2o S.

Bertsatense, bella citis del r. di Baviera, Bertsatense, bella citis del r. di Baviera, billi atta nel fa" secolo. Pep. 8,000 abit. 35 Tabler 1 in preva dagli Stenda nel 183; a france ria preva dagli Stenda nel 183; a fig. 22.—Altra nel r. di Wirtunberge, c. d. di na balleggio di 13,73 abitanti e d' m circolo di 122,607. Acque minerali, and Neckger 3 à leghe S. O. da Toldaga. L. d. o. 65, 9; E. lat. N. §8, 29, 30.—Castello della Sassanies, della della Sassanies, della della Sassanies, della considerati, presso fichies—Borgo della Luszia, a 6 l. N. da Givita; e 10 N. E. da Bauta—Altra, da 8 l. da Magel-borgo, pressona della Castella della Sassanies, della Castella della Cas

ROTENFELS, castello e conica di Germania, nel r. di Baviera. Buoni cavalli, coltivazione di lino e fabbr. di tele; sul lugo Alb, ad r l. da Immenstadt. ROTENMENS, città della Stiria-Superiore, sul

Liesing, ad 8 l. N. O. da Jodenborgo, Rotex-Müssra, b. del r. di Wirtemberga, dist. 1 l. S. da Rothweil.

Errescres, gr. cashio ferificio all'anticacili coste ai Pre-longo nil Ugieria, a gi 1 N. O. da Transs--Altro, nel duceto di 1 N. O. da Transs--Altro, nel duceto di 1 N. O. da Transs--Altro, nel duceto di 1 Borrassa, gamel, fette, lella e roca città d'Ududa (r. de Pas-ilasi), la più-conla, del Ududa depo Austrelano nel el predel ammengialto, begli efficie forza rimachecole. La città e traversata da stri bei carica del propositione del precisione del presenta del presenta del prerie que se del grano, l'acce e sal di Sabre. ao j. com. di cubbia grano balirro e formagigio j. raffinerie di succluro e concie. Spicilisti ui nuncrose di hasilmenti sucreatili e contive di costruione. Pop. 5,000 obitanil. Partia d'Erasuo, di cui cuiste sulla piazza la salata in bromzo, e di Van-der-Werp, pistore. Sulla Mosa, presso all'imboccatura di questo finner, a 5 1. S. E. dal 7 Aja, 2 S. E. da 1 Pull, 5 N. E. da Briella, c 12 S. O. da Amsterdan. Long. 2. 8, 56. E. la 1, 51, 55, 29.

2. S. 56. E. lat. 51. 55. 22. ROTHAU, Villaggio della Lorena (Vosgi), a 6 l N. E. da St. Dié, e 6 da Rown G. Fu-

Rotussay, horgo d'Inghilterra, nella contea di Nortumbria, sul Coquet, a 3 l. S. O. da Atawick.

BOTHERSERG O ROTHERSERGO, CITLÍ dell'Illasia olettorale, sulla Fulda, a § I. N. da Airschfeld.—Altra, hell' Austria, § I. E. da Passavia; vioi eccellenti: il territorio che la circonda chiannasi Aschau.—Altra città della Slesia.

ROTHERWOOGO, b. distante 6 l. N. da Landshut, in Baviera.—Idem, balinggio del cantone di Lucerna, fertile in granagite e pascoli.
ROTHER, fi. d' Ing., che ha la sorgente nella
contea di Sussex, e shorca nella Manica, a

Rye.

Rotussanas, pic. città dell'Inghilterra, nella
contea di Yorck. Focine, man. di terro, e
fabbr. di stoviglie.

Rorsuss, città di Sozzia, prov. di Murray, a 3o l. N. da Etimburgo. Rorsussar, borgo di Sozia, nell'isola di Bute, sulle coste della prov. d' Argile, a 34 l. O. da Etimburgo. Longitud. occid. 7: 17. 37. lat. 65. 50.

ROTTA, pic. città del r. di Baviera, nel principato d'Anspach, da cui è dist. 8 LE, patria di J. M. Gessner.

ROTTA (la), casolare in Toscana, nel Pisano, sulla collina di tal nome, vicino a Castel-del-Bosco. ROTTESERUDE, nella Turingia, villaggio fi-

noso per le sue finderie di rame.

Rotterano, citta degli stati di Parma presso Piacenza, ove segui nel 1746 la battaglia delta di Piacenza.

ROTTESSERO, territorio dell'Austria-Superiore, che produce buoni vini, nel quartiere di Mihel, a g l. E. da Passavia.

ROTTEMEN, h. e villaggio del r. di Bavista, nel granducato di Wirtzburgo, da cui è dist.

Rorren, isola nulla costa della Frisia orientale, all'imboccatora dell'Essa.

ROTTUMANU, isoletta dell'Oceano pacifico ineridionale. Latitudine S. 12. 28. long. E. 174. 40. ROTWISE, città del r. di Wirtemberga, sul

Necker, presso alla sorgente di questo dinune ed a quella del Damibo, cap, d'un circolo di 100,727 alut., ud 8 l. S. O. da Tubinga Long. 6. 14. lat. 48. 7.—Bergo d'Ing., acita contra di Northampton, da cui è dist. 5 l. N. N. E.

RODANNA O ROANN, città consid, del Forese (Loira), © 12 ; 7,000 abit.; c. l. di suito-pref, trib. di pr. int. e sindacato maritiu : L'antro colleggo è superbo. Sulla Loira. Chi-

no da Lione, dalla Linguashora e dalla Proventa, e che vanno a Parigi pel cassale il Briare. Patria di Pernetty. Man, di chincaglirie e di bottoni di metallo di egni sorta, tabb, di teleric. Com. di tayole, vina, limi, telecarbon fissile, concie e fishati di cotone. A 25 L. N. E. da Clermont, 12 N. O. da Linne, 13 da Monthrion, e g. S. 1/4 E. da

35 I. N. L. da Monterson, y gr. S. 1/4 E. da Farigi. Long. The control of the control of the control of the Parish Long. (Loire-Int)., circond. di Patinoberof 9, da cui ci dia: 4 l. N. E. R. esaax, b. di Fiandra (Nord), a z l. N. E. da Lillo 9, 8, 2, 24 jaik Cam, delle mand. Fabbr. di lautitico, e stasse pe' herretti. Fiera di 3 g., 2 std.

Rouer, pie, città della S iampagna (Aisre), a 4 l. N. O. da Reins, e 3 t. da Fisner G. Micria. Carlo il Calvo vi convocò nell' 851 i

Marua. Carlo-il-Calvo vi convoco nell 851 i rappresentanti della nazione. Rossans, borgo della Sciampagna (Alta-Marua), a 4 L da Langres 3.

Roteacus o sia Rosaero (1), pacse di Francia nell'inseddietro governo di Gojenna. Rhodez n'era la capitale. Fo riunito alla curatua di Francia nel 1258 sotto S. Luigi: oggi fa parte del dip. dell' Avvyron.

Rocz, borgo della Maina (Sarta), ad 1 l. da Sillè-le-Guillaume 4. Rocci, borgo di Brettagna (Loira-Inferiorè), c. l. di cant. e circond. di Chateaustriosi

, d', da cui é dist. 2 l. N. O.

ROUGEMONT, borgo (Doubs) ; fonderie , c. l.

di cant. e circond. di Baume-les-Dames • ;
da cui é distante 3 l. N.

Roucaat, horgo (Creuse), a 3 L. S. da Evant, ed 1 L. da Auzonee 6. Routaac, borgo dell' Anganee (Charente); 1,184 abit.; c. l. di cant. ecircond. d'Augone lène 6, da cui è distante 5 L. N. O. — Vilaggio sella Lomagna (Lot-Garonna), ad 1

L da Astafert .

ROULLA, borgo del Poitou (Vienna), a 6
L S. O. da Poiners, ed 1 lega da Lusigna10 .

ROULES, borgo (Hérault), com. di mandole e d'acqua-vite; c. l. di cant. e circoud. di Béziers, da cui é dist. 4 l. E. e 2 l. da Pézents 6.

Roctago-t'Ectass, villaggio della Franca-Contea (Doulo), c. l. di cant. e cir. di Baussi Q, da cui è dist. 2 l. e mezzo S. U. Rovanas, pic. città del r. de' Pacsi-Bassi, ani Mandel; com. di tele; g, vo abit.; a 5

1. N. E. da Courtray.
ROUMAGNEZ O ROMAGNEY, b. della Norman-

dia (Manica), preso Martain .

Reusous (il), pace della Normandia, fra la Senna ed il Rille, Quillebeent, Pout-Andemer ed Elbeent ne sono i lueghi principali.

(Eure e Scima-Inf.).
Roccerraoux. Vedi Riscerraoux.
Roccerraoux. pic. città della Fisudra, a 7

L. S. da Bruges (r. de' Paesi-Bassi).

Rousenton, b. del Delinato (liera), c
di cant, e circond, di Vienna, da cui è d

di cant, e circond, di Vienna, da cui è dist. 5 l. S., presso al Péage 6.—Villaggio di Borgegna (Siona-c-Loira), a 4 l. N. E. da Auturi e 2 l. da Lucuny 6. Veteria e car-

Boutor, b. della Normandia (Eure), c. l. di cant. e circond. di Pont-Andener, da cui è dist. 4 l. E., 14 N. O. da Evreux, ed 1. l. da Bourg-Achard 6. Mercato consid. di be-

stiame.

Rouvaar, h. di Borgogna (Cosia-d' Oro),

ya; g65; abiti, circond. di Semir, da cui
è dist. 5 1, S. O. Castello demolito, La strada romana da Autun ad Auxerrè passava per
questo krogo.

Revras, villaggio della Lorena (Vosgi), circond. di Mircourt 🐧 di cui è dist. 2 l. O.—Altro, in Borgogna (Costa-d'Oro), riccond. di Digione, di cui è dist. 3 l. S. E., persso l'Ouche, ad 1 l. di Gouli 🐧 .. Rovvnor, h. della Picardia (Asso), presso

Rocvaor, b. della Picardia (Aisne), presso, S. Quintino ⊕; a 6 l. E. da Perona.—Altro della Picardia (Somma), a 7 l. E. da Amiena, e 2 l. da Lihons ⊕.—Altro, Lorena (Mosa), a 2 l. N. da St. Mihiel ⊕. Fabbr. di lanificio.

Rotziens (la), grosso villaggio della Brettagna (Loira-luf.), a 3 l. N. f., da Ancenis, e a l. da Varmer 3.

Rous, la del Nivernese (Nievre), sal finree Vannes, circond. di Nevers , da qui è dist. 6 l. E.

Bortumo, città pir, ma leila, rica e mercartité del Tiroto, nella rolle Lagarina, labbericata al guno italiano, presso l'Adige, a appir d'un monte, sulla riva d'un torronte, con un castello. Pop. 10,000 abit., 9 p. com. di esta fiabbr. di vidute e servire, tintorie e filatoi di fino mossi dall'acqua. Fin cedita all'Austria nel 1609, e presa da Francosi nel 17167, a § 18 5 da Trento. Lat. § 35, 36, Long. 8, 40 oc. E.

Rovezzano, comunità in Toscana, nel Fio-

Rovieso, cità pic., ma molto populata del l'Istria, con due bisoni porti; belle pietre da a alpello e vini eccellenti; a 14 l. S. O. da Capo d'Istria. Long. 1a. 55. lat. 45. 4. Rovico, pic. eti sot. cità del r. Lomba.

goveo, pic. et sor. cita nel l'. Lomn.-Ven., fondata sulle rovine d'abits sull'Adigetta, romo dell' Adige; a 9 l. S. O. da Padova. Long. 9. 30. lat. 45. 4. Rovalle, villaggio (Meurthe), pet 1 a 6 l. da Noncy 4.

Howsar, una delle isole Orcadi, al N. del-

βικαυσο ο Ποκοφούας, contes di Sentis separati dall' Inghillarra mediane la catena di montaggio di Cochrave; ha circa 10 I. (edi N. al S., 6 diall' E. alf' O. e confina al N. colla conceda di Mersa, all' O. con quella di Schiret, ed al S. ed all' E. coll' Inghilberra. Pasce montasso che produce guano tran Pasce montasso che produce guano cecellente. Jediurgo, cupitale.—Il cariollo di Inchargo è au Tecnica, a 6 1. S. O. da Bern Unchargo è au Tecnica, a 6 1. S. O. da Bern

BOXBURY, città degli Stati-Uniti, nel Massachusetts, dist. un terzo di lega al S. O. da, Boston.

Rozan, città della Santogna (Charrate-Inf.), con un pic. purbo, all'imboccabira della Gironda, © 1, 2003 abit., r. f. di cant. Pesra abb. e com di sardine eccellenti. Il suo territorio à fertile ed ameno; a 6 L. S. 1/4 E. da Marranes, L. occ. 3, 21, 33, Jal. 45, 47, 28.

Retrance (il), contrada del Delfanto, Pourde-Rayan, cap. (Isera e Ocons).

Roya.court, ant. absain (His), persan Lasandré a Serme-d'Evine Filter di cotone.
Royano, b. del Dellimato (Lurz). Cam. di pruni e aste; e. l. di cant. e circond. di Sau Marvellino Ø, da cui è dist. 3 l. N. N. O. Blure, yritai sorte di Pirardia (Sema). Ø μξ 1,968 alsit. Com. consid. di grun ; falbor di calte di Inne e filtato di colone. C. L di cant. e circond. di Montholdire, da cui è dist. 4 l. recircond. di Montholdire, sia cui è dist. 4 l. serme.

calze di Irus e filator di cotane. C. I di cant. e criccond. di Monthdier , da cui è dist. 4 l. N. F. e. e 26 N. 1/4 E. di Parigi. Long. c. 27, 20. lat. 4g. 41. 55. Ela so-lemito II assodi, e di la avuto a incende e tre volte la prate. Envisa, villaggio della Marca (Greuce), e. L di rant. e circond. di Montreuil, da rut è

dist. 3 l. E. 1/4 N., c 4 da Bourgneuf ...

Roros, villaggio d'Artesia (Passo-di-Calais),
a 4 l. N. E. da St Pol, c 2 l. da Fruges ...

Rorsros, città d'Ing., contea, di Hartfort,
a 7 l. S. 1/4 O. da Hintingdon.

4 7 l. S. 1/4 O. da Huntingdon, Rozars, pic. città della Mazovia, nel r. di. Pollonia; a 14 l. N. E. da Varsavia. Rozars, yillaggi (Alte-Alpi), c. l. di cant. e rircond, di tiap, da cui e dist. 12 l. N.

MOGANA, VIIINGER (Alte-Alpa), C. I. di Canae rircondi, di Cap, da cui e dist. 12 I. N., O., e 4 I. da Serara . Buan, isola o scoglio delle coste della Siria, a 2 I. N. E. da Tripoli di Siria. Long.

33. 45. Ial. 34. 4s.
Reaugus, una delle Marchesi, nell'Oceano,
Pacifico del Sud, al N. 1/4 N. E. dall'isola,

Pacifico del Sud, al N. 1/4 N. E. dall'isola, di Trevenin. Ruseana, b. della Picardia (Somua), a 4.

1. S. da Doulens, e 3 l. da Antiens 6. Rossacu, villaggio dal granducato del Basco-Reno; a 2 l. N. O. da Coblentz. Roussacca, rittà della Slessa, nel ducato di Ratibor, da cui è dist. 6 l. E.

Ratibor, da cui è dist. 6 l. E.

Rossena, (il), oggi Luso, fisme d'Italia,
che scorre presso Rimini.

RUNNEAS, castello con antiche firtificazioni nel durato di Modena, sulla Secchia, se, a. 3 l. O. da Modena, Long. 8. 30. lat. 44. 34. Ruca noma, b., del grassincato d'Ilusia therma stadt, in Germ., sul Siu; ad 1 l. e messo

S. O. da Brucknau.

RUCKBROHT, b. del granducato del Basso-Reno; a 5 L. N. E. da Neuwied.

no; a 5 l.N. E. da Nerwied.
Reckrawatoa, città della Missio, nel circolo d' Erizgeburg, a sa l. S. E. da Dreoda.
Rudes, più cuità del granducato del BassoReno, sai Moen; ad 8 l. S. O. da Paderlorma.
Rudesmanna, b. del ducato di Wortthurgo, a. 3 l. N. E. da Castell (Regno. di Ba-

BUDERRACE, villaggio dell' Alexia (Atto-Reno), a 2 l. S. E. da Alekingh. O... Ruonssuta, pic. ritta del Rhingaw, a 6-l.

vara).

O. da Magonza, sulla spenda divita del Reno. Rompreno. Vedi Lancuranna. Romorstant, città ben falibr. di Turingianella contra di S-hwartzburgo-landuktadi, sett-

nella contra di Schwartzburgo-lindolisiadi, nelecastello, a 10 l. S. E. da Erfort. Rupous-vaor. Vedi Ropoussarar. Rupous-woarn o Neusmanan, forte città-

della Carriola, sul fi. Gurck, in un territ., fert. in luon vino; a 5.1. N. O. da Mettling. Long. 13. 25. lat. 45. 51.
Rupscucas, forfissina città della Turchia-raropea, nella Bulgaria, cilla appinta di ilay

.

del Danubio, con una buona cittadelfa. Vi si contano, oltre i Turchi, circa 40,000 Armemi, Greci, Ebrei ec. Pu presa da Russi nel 1810.

Rue , pic. città della Picardia (Somma) , sul Mayo, com. consid. di bestiant, pesci e gram stague e pascoli nel territ.; 1,500 abit.; c. l. fli cant e cirrend. di Abbeville O , da on edist 3 L N. O .- Altra della Svizzera, nel cant. di Priliurgo, da cui è dist. 8 l. S. O., presso al tiroye; nota per le sur ficre e per, suoi merenti . Ree: Vedi Vatreza.

Russ, grass borgo dell' Isola-di-Francia (Sema-ed-Uisa), a z I. e nezzo N. U. da Pa-

P. presso Aunterre . Senna. Ruster; villaggio dell' Angomise (Charente), sul Tonerry, a 2 l. da Angouleme O. Bella tonderis di cannoni.

Ruen ; b. del principato di Schwerin , da ui è dist. 3 t. N. O. , tel direato di Medlenberge , soil Warmick, con un abbaza di fan-

ciulle protestanti.

Thracus, pic. ed ant. città di Fr. (Alto-Re-mo), aut Rothsch, 1, 2, 3, 3, 3 abit.; c. l. di cant. e circond. di Comar, da cui e dist. 2 l. S. O., e 116 S. E. da Parigi. Loog. 4.57. 45. lat. 47. 57. 30. RUFFEC, pic. città dell' Angomese (Charente), Q x; 2,197 abit., c. i. di setti-pref. c. trib. di pr. ist. : tiere di 3 g., 28 ott. Sul liumicello Anche. Nelle sue vicinanze miniere e fucine ; à 3 l. N. da Castel-Regnault, e 10 l.

da Angonlême. Rurrantiar, villaggio d' Aliazia ( Alto-Reno) , a 2 l. S. da Noufbrisa h 3.

RUFFIEUX , villaggio di Savoja (Stati-Sordi) , c. l. di mandamento e prov. di Chambéry ; a 7 I. N. da Chambery. Rorrigae, villaggio di Brettagna (Loira Inf.),

circond. di Chilteaubriant 3, da cui è dist. 3 1. N. O. Ruppuvituz, b. della Normandia (Manica), a 3 l. da Mortain , e a l. da S. Hario Q.

ropeo, in Alrica, dist. 3 l. da Gorea. Lat. 14. 46. 30. Revisoco, firme, porto e stabilimento es-Ruganar, città d' Ing., nella contra di Staf-

ford, a 2 l. N. da Lielaffield. Regen, isola del Baltico, nella Pomerania naddicto Svedes, dirimpetto a Stralsandi, L'arte e la natura l'hauno resa fortissina, Girea 5 i di lungh. e 4 di largh. I Frauco; se ne imposestarono nel 1807. Territario sertilissimo ed abboudante di hestiame. Bergen ,

RUGANTHAL, Vedi MUGHELW. Rugeswate, graziosa città della Pomerania

nlteriore, con un bel castello ed un buon porto sul Wiper, a 3 l. dal Baltico, e 14 l. N. E. da Colberg .- Altra , stilla Rega , a 9 I. S. E. da Colberg Rucies, borgo sul Clyde, nel Clydesdale.

in Iscozia. Rucles, borgo (Eure), sal Rille; 🔾 ,1,500 abit. Fabbr. di ferro, entodi, spilli, ottone e nastri di refe; c l. di cant. e circond. di Evreux , da em é dist. 9 L S. E.

Rogar, b. d'Inghilterra, nella contca di Warwick; a 3 L S. E. da Coventry.

lienca, pie, città dell' Alta-Sassonia, fabbr. di pipe, calze, guanti e chincaglierie. Com-micron considerabile à 3 leglie e mezzo E. da

Eisenach-Butte, borgo della Maina (Majenna), a 3 1. 0. da Laval 3

Ruicks, borgo (Sarta), a 3 l. E. da Cha-tran-do-Loir, ed 1 l. dalla Chartre 3.—Altro , in Borgogna (Saona-e-Loira) , presso Chagny . Buon vuio. Russes, città d'Alvernia (Cantal), c. l. di

caut. e cirond. di ot. Flour Q da cui e dist. 2 L e mezto S. E. e 15 S. E. da Aurillac. ROLLYD. Vedi HOLLY

RULLECOURT (Grau), borgo (Passo-di-Calais), dist. 5 1. da Arras 3.

Russ, pierola ed ant. citia della Colcide Georgia-Russa), nel paese degli Abassi, a 21 L. S. E. da Iskuria.

RELTZES, città della prov. Bavarese del Re-no, sul Wirbach ; a § 1. E. da Landan. Rese, isola di Seogia, ma delle Westerne, al S. di quella di Skye. Filanteello abb. di salmoni, e monti pieni di bestie selvagge. Long, oce. 9. lat. 57. 12. Romencar, pic. tittà del r. de Pacsi-Bassi

Pundra), ad 8 L S. S. O. da Bruges. Pop. 3,523 3lit. Ri nittaco , pic. città di Bocmia. Fabbr. di

tel- e in hiancherie da tavola.

REMESSHEIN, villagio (Alto-Reno), presso al Reurs; n 4 L.S. E. da Nuovo-Bristovo O. Roursin, borgo d'Ing., nella contea d'Es-sex, a 5 l. S. (f. da Chelansford. Russest , h. della Sciampagna (Ardenne) , e. l. di cant. e circond. di Roccoy ; da cui e

dist. 6 l. S. O. ed 1 l. da Autonion . Patria dell' ustronomo La-Caille. RUSHLET . prc, città d'Artesia (Passo-di-Caais), proses la sorgente dell Aa, dist 2 L

da Finzes Q. REMILEY, plc. città di Savoja, in ana pia-nura elevata, sul confl. del Serm e della Ne-la, 2,800 abit. A 3 L O. S. U. da Amiert; c. L di mandamento, e provincia d' Anney

(Genovesc). RUMBELSSUAGO, pie ciftà della Pomerania, a to I S. da Rogenwald (Stali-prossiani).

Russer, villaggo del Gatinese (Sema-e-Marna), a 4 l. 0. ila Nemours, e 2 l. da la desherbes Q. Leiret. Rosser, pic. cuta della contra di Hants, in Ing., sul Test. Path. di panni.

Rescret, ple città del principato di Nassay, con un cast, fra Dietz'e Weilburgo , sul Lahn, a 12 L. E. da Weilburgo. - La cont. d Runckel ha 7 l. di lungh, ed una largh, me-dia di 3/1 di l-ga.

BUSCHEN, villaggio della Livonia, presso al lago Worthseri. Quivi nacque Calcrina moglie del crar Pietro

RUNGPORE , città dell' Indostan , sulle froniere del Butan, nella parte settentrionale del Bengala. Vi si reca annualmente una caravana del Butan , che vi rende aranci, noci, manifatture di lana ordinarie e cavalli, e drende in contraccambio tela di cotone, sale ed aftri prodotti. Raccolta di tabaeco eccellente, e poco indaco. A 45'l. N. E. da Moqsudahad ed 8a leghe N. E. da Calcutta . Longitudine

RUS

7, 5, latitudire 25, 42. Reports , villaggio di Tosc, nel Fiorentino, d'evill, de llami di Stazzona e di Terrinca. Vi si lavora il ferro, e vi si fabbricano eccellenti caune da fucile.

RUPES, nome del Nethe, dopo il suo confliente colla Dyla. Rupersonna, città del r. de Paesi-Bassi, Pa-

tria ili Mercador, situata sella sinistra della

ria in Mircator, supata sulla stinara ucua Schefda, dirumpetto all'imboccatura del Ito-pel; a 3 I. S. O. da Anversa. Rivarra (S.), era una celebre abbazia sul Beno; a 3 I. O. da Magonza. Rivara, cuta della Media Marca di Bran-

demburgo, cap. del circolo dello stesso none.

deribings, cap, net carcon unto assessione. Falb, di tele e birra, sopra un lago del me-desimo, none; a 14 l. N. O. da Berbino. Rusanosopa, bella città del r. de Pacsi-Bas-si, nell'Alla-Gheldria, stuata sul confl. del Hoer coils Moss, he made fucine su questi due friqui, a 6 1. S. da Vanto, Firre di 8 g. 13, giugno, tefere, mercarie, chincaglierie, ec-Pop. 4, ceo cabit. Let. N, 51, 41, 48, long, 3.

Rusert, borgo dell'antico diculo di Duc Porti, ad. 1, 1-8, c. de Lautreck. Rusert', borgo (Doubs), c. l. di cant., a 4

L. da Mortene O.

Brana o Mosorra. Quest impero, che lie-ne sello il suo donunio una gran parte della Europa, e quasi un tergo dell'Asia, che comprende la novesima porte della terra fir-ma, è la ventotte ima di tutto il globo, era, appena conseciuto prima del 18. scolo, Eson dec il suo splendore a Pietrori-Grande, che lo civilizzà richiamandovi le scienze, le arti, le manifethere ed il commercio, I suoi sorrani portano il titolo d'Imperatore e quello di char; la corona è creditaria, non escluse le femmine. Dividesi in Rissia curo ca e Russia asiatica. La Russia cur spea è limitata al nord efal mar Glaciale; all occidente dalla Svezia, dal mar Baltico, dalla Prussia, dal maren re-gno di Pollonia, e dagli Stati-Austriaci; al; goo di Pollonia, e diajii Shirj,Anetiere; al di jura magazole dilla Hirollia corpora e dali jura magazole dilla Hirollia corpora e dali jura magazole dilla Hirollia corpora e dali jura magazole di jura di peri la pira pira pira pira di pi Al Nord il freido è eccessivo è inverno di-ra to pres , el il termometro di Faleren-heit sernde 50 gradi sotto al gele. Il suolo , senz esera fertilisamo, produce grano, frattaj vino e tatti gli oggetti uccesari alla vita-L' esportazione ovasste in belle politicerie, le-gname da costruzione, rame, ferro, cibanita, alabastro, diaspro, marmo, cuoja, carca-me, pece, olio di pesce, sevo, rabarbaro, cera, mele, lino, tele di lino, tabacco ce. Il paese ia generale è piano, e sparso di foreste. I due laghi più considerabili sono il Ladoga e l' Onega. I suoi fiumi principali sono il Wolga, la Dwina, la Petzona, la Duna, il Don, lo

autico Tanai , il Duneper o Boristene , e la

Neva. Dividesi la Rusia curopea na 30 governi; i 2 al Nord: Arcangelo Obratz, Wibur-go, Revel; Riga, Pictroburgo, Pshot, Avov-gorod, Vologda, Fuer, Jacoskil e Kostroma; 14 nel ceutro: Smolensko, Mosca, Wisdimir , Nijncinovogorod , Kaluga , Tula , san, Tamiot, Novegorode Seuraki, Orci, San, Tamiot, Novegorode-Seuraki, Orci, Kursk, Worsnetz, Tchernigoff c Karkoli, 3 al mezode to 10 all oriente i Kiol, Ekalerinoshef, Tauride, Polotha, Mohilow, Curlanda, Wilna, Slomin, Almai, Vjolinja, Podolia, Bratslaw, c Wulegda—La Rossea anadotta, Freidsew, e Walergha, Isa, Besson, asize for, citatal Fri. 50; c. 50 grant di, ids. M. cel 1 57 grait di long. E: e 1.70 fik lung. O; cercascritta of N. ddi mar Gischley, all c., cercascritta of all E. dall Quanto Pecifico. Itani finan principal sopio 7 Oby, I' Irtich, I mar Ginney, cil all E. dall Quanto Pecifico. I most finan principal sopio 7 Oby, I' Irtich, I familia, I mar all proposition of the principal principal sopio and principal sopio 2 Oby, I' Irtich, Anadir c I' Uci. 11 bay, Bakhli e ij pin gam-to, and the control of the principal sopio and the control of the College of the control of the control of the control of the college of the control of the control of the control of the control of the college of the control of the cont di lough. e 360 di largii. e 667, 4521, quadrale. Si la ascendere la sua popolazione a 6,000,000 d'abit. Fra Tartari e Bussi. I, Tar-tari si compongono di vari popoli, ci e Ostiac-chi, Samojedi, Tangma, Jakuti, Jukagari , Tachoki , Kamiciatkesi, Vogeli, Tochewnise. si , Mordnani , Calmucchi, Tschuvaschi e Kirgus. La maggior parte di queste nazioni son tuttavia pagane. Il nord di questa paste della Russis e quasi tulto ricojerto, di foreste, piene di zibellini , volpi , remii , alci, c. pri-noli , lupi , orsi e mul selvaggi, Le pellicor rie, e le miniere di argento, di rause, di krro e di qualche patra preziosa loguano l'u-nica ricchezza del passe, Veggonsi, in quella parte dell' Asia vasti deserti sabbiosi , chiamati Steppe, in merzo ai quali si ratrovano, alcuni copugli e pochi grappi d'arhasti segoti, che proprocentami pli Onsi dei deserti dell'Africa. La parte meridionale produce grano. frutti di ogni sorta e pascoli e cellenti. O seta ponzione dell'Impero rosso, che divideva sun tempa in quatter grands provincie: Kasus , Openhargo, Astrakaji e Siberia, jornia attiale Oprologio, Astracio e Solerta, incria sinde-mente e giverrita coca, intolosa, arbada, a Perma Vadka, Kasan, Simbira, Pensa, Sa-rittoli, il Canavo ruso, e Kolyani, Gauviane, agrinogere la Giorgia, della judici il Rissi, coca provincie, la Miggielia, il Imorda, al Constitucio del Miggielia, il Imorda, al Giriel , il Cacket , ed al Carduel Castentio-no di guest impero favorisce singularmente il suo coromercio. Il mar Capio gli apre ana comunicazione colla Persia e collo Judie; il mar d'Azof ed il mar Nero a colla coste dels Mediterraneo. Per morzo del Balligo e del mar-Glariale commisso colle nazioni le più com-mercianti dell' Europa e ed il Kamberalka gli spre una comunicazione colla Chius e cull' America. Se questo vasto impero prescula ina quadro variato ne'snoi prodotti e nella temperatura delle sue diverse contrade, ne offre un altro egualmente sincolare nella differenza degli noi e costumi della moltitudine delle nazioni che lo compongono, le razze prioripali delle quali sono gli Slavi, i Funsi, i Mon-goli ed i Mancio. Non prima del 10,0 secolo, rpoca in cui il vangelo penetro nella tiusna,

si posson cominciare gli annali di questo impero. Esso restò immerso in una specie di bar-sarie fino al regno di Pietro-il-Grande, che civilizzò i suoi popoli , formò una marina ri-spettabile , fece edificare in breve tempo città e forti considerabili , batte gli Svedesi , e fu il più potente monarca del suo secole. Il sovrano dell'impero russo era altre volte un vero despota , padrone della vita e delle pro-prietà de auoi sadditi , che poteva a sua vo-glia relegare ne ghiacci della Siberia, quali che ai fossero i lor servigi e la lor noscita. I Rossi acquono il rito greco. Il czar Pietro alvii in Russia la dignità patriarcale : i monaci sono rivestiti delle altre dignità ecclesiastiche. Vi sono 33 fra arciv, e vescovi. Il clero del secondo ordine è molto pivero ed ignorante: una gran parte appena sa leggere. I Russi son sobri, ingegmai ed accorti, religiosi, huoni soldati, e snolto sott messi al lor prin. Il codice di questo imp. acquista ogni giorno move perfezioni. Si valutano oggi le sue rendite a più di 40,000,000 di rubli, che corrispondono a 170,000,000 di frauchi, Il sovrano attuale della Russia fa ogni aforzo per sollecitare i progressi delle scienze, delle arti e della popolizione. Egli favorisce quanto è possibile l'abolizione del servaggio, e già i contadini della Volhinia banno ottenuta la libertà; ne vedesi lontano il momento che tutta la Russia sarà partecipe di lenefizio siffatto. Vedi Sisunia.-Tengonyi i libri in Russia in rubli da 100 copecchi, che vagliono , in moneta antica, prima del 1797, 4 franchi 5 centesimi , in moneta miova , dopo il 1797, 5 franchi 71 centesimi; in rame e colole di banca, 2 fr. 6 cent. San Pietro-burgo, cambiando con Parigi, riceve 82 soldi tornesi per uo rublo d'argento; 100 me-tri di Fr. 1000 140, 6/ arcchine di Russia. Le moncle in corso sono : in oro , l'imperiale di 10 roldi, avanti il 1763, 51 franchi 85 cent.; mezzo-imperiale di 5 rubli, 25 franchi 90 cent.; imperiale di 10 rubli, dopo il 1763 , 40 fr. 85 cent. ; mezzo-imperiale di 5 ribli, 20 fr. 40 cent.; moneta di 2 rubli, 8 fr. 20 cent.; d'un rublo, 4 fr. 10 cent; di mezzo rublo, 2 fr. 5 cent.; ducato, 10 fr. 90 cent. In argento: rublo avanti il 1763 4 fr. 37 cent.; mezzo-rublo idem 2 fr. 16 cent.; rublo, dopo il 1763, 3 fr. 90 cent.; mezzo-rublo idem, 1 fr. 96 cant.; quarto di 1 fr. 3 cent., griwna ossia 10 copecchi , 23 cent.; piat ossia & copecchi, 5 cent.; moneta di 4 copecchi di Livonia, 15 cent.; moneta di 20 copecchi di Livonia, 15 cent.; rioneta di 20 copecchi, 78 cent.; di 10 det-ti, 39 cent.; di 5 detti, 17 cent. Rust, isola stille coste della Norvegia, al

di qui delle issle di Dorwer e' di Weroe, Lat.

N. 67. 40. long. 8. 39. E. Roswyz, baliaggio e borgo del cant. di Lacerna, Acque minerali.

RUTHERGERS , città di Scozia , prov. di La-

nerk, ad 1 l. S. E. da Glascow, RUTHER, pic. città della contra di Dem-bigli, sul Clyde, a 5 L S. O. da Holywel. RUTIGLIANO, città del r. di Napoli, a 2 L. S. E. da Bari.

RUTEUPING, unica città dell'isola di Lan-riandia, nel Baltico. Appartiene al re di

Danimarca.

Danimarca.

RUTRENFER, Città dell' Ind stan, a 70 l.

N. E. da Nagpur, e 133 O. da Calcutta.

RUTLAN, piazza forte delle Indie, a 15 l.

S. O. da Ugeio, e 5 (s. O da Burrhampur.

RUTLAND, città della contea di Donegal, in Irlanda , edificata di recente per facilitar la pesca. Immensa quantità di pesce. Magazzin e cantieri per la costruzione de bastimenti

Edifici per salare e preparare il pesce.
Retriasto, città degli Stati-Uniti, nello stato di Vermont, sull'Otter-Greek, a 19 L. N. da Bennington

RUTLANDIA, la più pic. prov. d'Inghilter-L'aria è salubre ed il suolo fertilissimo. Abb.

Laria c squibre ed il suoto teritissimo. Ano, di hestiame e lepta. Okchem; cap.

BUTRILINER, villaggio ( Loira ), a 3 L da Austonar Ardeole.

Revo, fionnicello del r. di Napoli, ad 8 L.
S. O. da Beri.

Rur, h. del Delfinato (Lera), a to L.N. E. da Vienna, ed 1 L. da Bourgoin ⊕ Ruvuvonear, villaggio (Passo-di-Calais), dist. 3 l. da Ropeume ⊕.

Ruro, h. del granducato del Basso-Reno, a 6 L S. O. da Cologia.

Rersserfoe, villaggio del r. de' paesi-Bani, 2 5 1. S. E. da Bruges, Rez, valle proplatissimo del prin. di Neuf-châtel, di § 1. di lungh. et 4/5 di 1. di largh.; racchiude 24 villaggi ; manifature d' indiane,

fabbriche di calze, trine, orologi a pendolo, fusti cc. Rr , h. (Senna-Iof.) a 4 l. E. da Rosmo , e 3 l. da Buchr . Patria di Méserai.

Rrz, città d'Ing., nella conten di Somez. Long. 1. 8. 3o. lat. 5o. 58.

RYEGATE, pic, città d'Ing., contea di Sur-rey, a 10 l. S. da Londra. RYRBACH, h. del granducato del Basso-Reno,

a 5 l. (t. da Bonn. Rrs, villaggio del r. de Paesi-Bassi, fra Alkmaer e Purmerend. Reswick, villaggio d' Olanda, r. de Paesi-Bassi, presso all' Aja, con un castello rimar-chevole pel trattalo del 1647 fra la Francia, la Spagna , l'Olanda , la Germania e l'Inghilterra; sol Repo

Ruccirea, città della Libiania, sul cordi, del Wyedrzych col Dnieper, 42 l. N. da Kiovia. Rzeva, città di Russia, sul Wolga, a 27 L. O. 1/4 N. da Mosca.—Altra, nell'astessa provincia, detta Rzeva-la-Deserta a 75 L O. dalla prima.

SAADI, città assai popolata dell'Arabio, nell'Yemen. Falibr. di be'marrocchini; a 120 I. da Sana, Long. 42, 30, lat. 17, 15.

Saate, fi. di Germania, che sbocca nell'Elba. Saales, villoggio di Lorena (Vosgi), c. L di cant: e rircond. di Saint Die Q, da cui

è dist. 3 L N. E. SALPELD, città del principato d'Altenbur-

go, sul Saale, situata fra monti e fra bellisime praterie.

SAALTELD, pie. città della Sassonia-Superio-re (Turingia), liel castello e fonderia di ve-triolo, man. di blu di Berlino. Essa cra la rerioto, nan. ai na di Sassonio-Zolorgo, na la caderna de principi di Sassonio-Zolorgo, na Sasle ; a 12 l. N. O. da Coburgo. Long. 9. lat. 50, 33. I Francesi vi batterono i prussiani li 10 ottobre 1806.

SAAREN. Vedi SAREN.

SAAB-BOCKERHRIM, o BOUQUENON, pic. città i Lorena ( Meurthe ), sul Sarre; ad 1 L. N. O. da Saverde.

SAARBRUCK. Vech SARBRUCK. SAARRURGO, Vedi SARRURGO,

SAARDAM. Vedi SARDAM. Saannunn, pie. città del Brandemburgo. sul Saar.

SAARSTARDT, pic. città del r. d'Annover. a 2 L N. O. da Hildesheim SAAR- UNION O SARRE-WERDEN , pic. cit-

tà (Basso-Reno ), 3 14; 2,800 abitanti; c. I. di cant. e circond. di Saverna , da cui è dist. 6 l. N. O.

SLATZ. Veds SATZ. Sana, città di Persia, nell'Irack-Adgemi sulla strada da Sultanich a Com, in un vasta

pianura. Sasa, isoletta amena e fertile d' America, una delle Antitle, di circa 4 a 5 l, di circuito; non v'é porte, ed il mare é poco profondo, talché le piroghe ed i harcarecci sol-tanto possono abbordarvi. Essa è fortificata dalla natura, e vi si coltiva il cotone e l'in-

daco, Long. occ. 65. 41. 4. lat. 17. 39. 30. N. Sana o Azano, paese d'Africa, lungo il nar Rosso; prod. mirra e balsamo

Sanacz, forte in un isola della Sava , dist. 15 l. da Belgrado , in Servia. Sanaczan, città di Russia , nel r. di Casan,

al S. det Volga e dell'isola di Mogritez. SARAIMEUN, città dell'impero Birmanno, sull'Irrauaddy , a 40 L N. E. da Rangun SARAY, città della gran Bucaria sul Kisil-

Daria, a 32 l. E. 1/4 N. da Samarcanda.— Isola, una delle Antille, al S. di S. Tommaso. Long. occ. 67, 17, lat. 18, 15, 30, Sanna, isola nel mur delle Indie, all' E

della baja d' Antongil. Long. 52. 25. lat. S.

Sanna (isola di ), nel Canada , deserta

per mancanza d'acqua, di 15 l. di circuite dist, 30 l, dat Capo-Brettone,-Altra, sulta costa N. E. d' America. Lat. N. 44. long. occ. 63. 10.-Altre is, di questa nome nel mar llusso, al largo di Comsida. Lat. N. della più grande 18. 58. long. 37, 52.—Capo sulta costa della Niova-Olanda nel mar del S. Lat. S. 24. 45. long. 150. 49. E.-Capo che forma la punta S. O. della penisola della Florida, Lat. N. 42. 23. 45. long. occ. 67. 50. —Isuletta nel fiume Camarone, sulla costa d' Afri-ca.—Isola sulla costa della Cochinchina. Lat. N. 12. 20. long. 105. 50.—Isola nulla costa N. O. d' Antigua ( Antille ).—Una delle iso-le Fidji , nel mar del Sud. Lat. S. 16. 15. long. 181. 55 .- Isole nel golfo di Pekino, sulla costa della China. Una di esse , chiamata Salu-Pu-Tieng, resta alla latitudine N. 30. 1. longitudine 116, 20, E.

ARRA , isola del mar delle Indie, al S. E. delle Molucche; prod. bufali , montoni , ve-lati e frutti in abbondanza.

Saraya, isola del mar Rosso, a poca distan-za dal Raz-Hali. Longit. 38. 20. latit. 18. 30. Sama, r. d' Africa, nel Monomotapa, al S. di Sofala. Mambona, capi

Sanze, ant. e com. città della Jutlandia ; ad 11 l. N. E. da Alberg.

SANNA, prov. d'Italia, nello Stato eccle-aiastico, di 9 l. di lunghezza, e quasi altret-tanto di lunghezza; è fertilissima, ed abb. soprattetto d'olio e vino. Pop. 65,734 abit. Rici , capitale. Santonezza, penisola della Dalmazia,

eirea 30 l. di circoni, al S. del golto di Na-renta, ed al N. d'un canale che la divide dalle isole di Curzola, e di Meleda. Long. dal-In punta O. 15. 8. lat. 43. 26.
Sanonerra, pic. e forte città del regno

Lomb.-Veneto, a 7 l. N. da Parma. Lat. N. 49. 54. 47. long. 8. 9. 5u. E.

Santanceaux , nome d'un forte dell'isola di Re, di Francia, a 2 legbe dalla Flotte . Santa , pic, ed ant: città ( Sarta ); in una menissima situazione sulla Sarta, O pe; 3,131 abit; fabbr. di guanti , com. di deposito in grani ; cave di marmo e carbon fossile ; c. l. di cant. e circond. della Flèche, da dist. 4. l. N. O., e 57 S. O. da Parigi.

SARLES-n'OLONER, città del Poiton ( Van-Santan-Oltoswa, etta dei romon (van-dea), ⊕ 5,5,723 abit.; e. l. di sotto-pref, e trib. di pr. ist. Porto di mare privilegiato per l'esportazione de grani per l'estero. Com. in grani e bestiami. Pesca di sardine; pesca di baccalari a Terra-Nuova. Riceve il nome dalle dune di sabbin, dalle quali è circondata; ad 1 l. O. da Olonne; 15 N. O. dalla Roscella , 110 S. O. da Parig

SABLESTAN (il). Fech SIGISTAN.

Samer, h. di Provenza (Valchiusa ), cir-cond. di Vaison, da cui è dist. 1 l. e mezzo

S. O. e 4 L da Carpentrasso ... Sationeraux, b. della Santogua (Charente-Inf.), a 3 l. S. O. da Saintes, ed 1 l. da Saujon 3.

SABONA, pic. r. d' Africa, sulla Costa d'Oro di Ghinea, cont. N. col r. d' Acani, ed al S. col mare. Fertile in grani e frutti. SARRAN , villaggio ( Gard ), ad 1 l. S. O. da Poute-Santo-Spirito, ed i lega da Ba-

gnols O. Sanza, cità di Guascogna ( Lande ), e.

1. di cant., a g l. N. da Mont-de-Marsan , e 5 l. da Liposhey . Sasugal, pic. città del Portogallo, prov. di Beira, a 5 l. S. E. dalla Guarda.

SACALA , città d' Africa, mell' Abissinia . 50 I. S. O. da Goudar. Gr. com. di bestiami,

butirro, mele ec. Sacanta, parte della Marca fra golfi di Le-

panto, d' Engis e di Napoli. . Sacca, Vedi Xacca. SACCAI O S'ACATA, città molto cel. c. forte dell' isola di Nifon, nel Giappone, a 3 l. da Osaca, con un porte ed un castallo, a 3o l. dal capo Sangar, Long. 137, 20, lat. 38, 36.
 Sack, b. della Normandia (Manica) a p.

I. S. E. da Ponturson O. Sacresa, pio città di Sassonia, a 4 leghe e mezzo S. E. da Oster de.

Sacusenseas, citta slella contea di Waldeck. a 5 l. S. da Corbach. Sacnsensuago, pic. città della Turingia, a

12 L N. da Mülliausen. Sacharender, pic. città della contca di Schawenburgo, ad 8 l. N. E. da Minden.

Sachsenhausen, borgo di Germania, nel principato di Corbach, da cui è dist, a l. S. Sacnsennen, pic. città del r. di Wirten-SACILE, pic. città del r. Lomb-Veneto, a so l. N. E. da Treviso, se

SACRUM, isoletta, a 10 l. S. E. daila Ro-che-Tuscar, presso la punta S. E. d'Irlanda. Suchas, borgo dell'Isola-di-Francia (Senisaed-Oisa) , a 2 L S. O. da Etampes .

SACO, fiume degli Stati-Uniti, nel distretto del Main.

SACRAHENTO (SS.), città e colonia appartenente agli Spogonoli, sel livine della Plata, quasi di cantro a Buenos-Ayres, Fusilata dai Portoghesi nel 1680. . SAGY-LE-GRANO, b. del Bennvoisis (Oisa) , circond, di Clermont, da rui è dist. 2 1. S.

E., ed 8 L. E. do Bennvais, Sacy-le-Petit ne è poco distante, e tutti e due sono a 2 L da Pont-Sainte-Maxence . Sadentas , città d' Armagnac (Gers) , cir.

di Lombez ; al a l. da Milhau ... Sano. Vedi Sano.

Sanas, stabilimento che apparteneva un tempo agli Olandesi, sulla costa del Coronandel , a 12 l. S. da Madras. Lat. 12. 34. Sanor , villappio della Danamarca , sulla co-

Afborg. Same (S.) b. della Nermandia (Senna-InC), 3; 2,345 abit. Com, di legua , grano e cou-

ja ; concie e fable, di tota ; c. L di cant e

circond, di Neufchâtel, da cui e dist. 3 leche S. O. SARULGEN. Vedi SULGEN.

Surrant, isoletta dell' Arcipelago; al S. čel-l'isola S. Giovanni. Lat. N. 36, 25, tong. 25,

SAFFET O SAFAD , città della Siria , de credesi essere l'antica Betulia, a 45 L E. de Acri, sopra un monte che produce un bella simo cotine. Nel 1799 i Francesi vi disfer-ro i Turchi e gli Arabi. Long. 33. 27. latitudine 32. 58.

SAPPIA, città consid. d'Afr., nel r. di Marrocco, nella prov. di Duqueta, con un castello. Credesi fondata dai Cartaginesi. Il re di Marrocco vi tiene una buona guarnigione; mercatu considerabile. Situata in un pacse fertile, circondato di monti. Long. occ. 11. 53

SAFFIER, valle interessante del paese dei Grigioni, nella Svizzera, di 7 L di lungh. Sarrai , b. della Borgogna (Costa-d'On)

sul Breuse, ad 1 l. S. E. da Vittemer 3 - Altro nella Brettagna (Loira-Inf.), proso l'Isac , che sbocca nel Vilaine , circ ud. di Châteaubriant, da cui e dist. 7 l. S. O., e

a L da Nonce . Pop. 2,100 aliit. SAGAIRI , Tartari che hanno abbracciata la religione cristiana , nel governo di Kolivan ,

fra l'Oby e l'Jenissei. SACALEN-ULA-HATA, grand' isola fra la Tartaria chipese ed il Kamtsciatka, Vedi Tenoca-SAGAN, graziosa città ilella Slesia, capita-

le d'un principato dello stesso nome, ou mi castello. Il re di Prussia vi fu battuto dallosi nel 1759; versa il conft, del Bober e del Queiss , a 27 L N. O. da Breslavia. Longitudine 13. 2. 15. E. lat. 51. 42. 12. SAGARIAR , città della gran Bucaria , a 45 L. N. E. da Balk.

SAGARD , pic. città dell' isola di Rugen, pr.+ so al Bultico, nella penisola di Jasmunda, a

3 I. N. E. da Bergen. SAGGINALE, pic. luogn in Tescana, nel Mu-gello, prov. Fi pentina.

Saccus, piazza forte dell' Indostan, negli Stati del Nizam, a 26 l. N. O. da Adoui. Sacc-Hanners, porto della Nuova-Yorci,

a 4 l. N. O. da Southampton. Sacrá (la), villaggio del cantone di Neuchâtel, Patria di Daniele Giovanni Richard, che ha introdotto l'acte dell'orologicio in

quelle montagne, Com. d orologi e foragei-Salona , città diruta dell'isola di Corsica, a 5 l. N. da Ajaccio Q. SAGORARIA, isoleite sulla costa S. O. di

Corrica. SACONNE, b. (Cher), a 2 leghe da Sancoins . Sacaa, città fortissima del Portogallo, nel

l'Algarve, con un forte, dist. 1 lega e meszo dal capo S. Vincenzo, e 50 l. S. da Li-sliona. Long. occ. 11. 17. lat. 37. o. 30. SAGCESAY, prov. dell' Amer. sett., sal fome S. Lorenzo, così chiamata dal fiume Sa

guenay. Queber, capitale. Saer, b. della Borgogna (Saona-e-Loira), circond. di Louhans . da cui è dist. 2 l.

Sanacon, città di Spagna nel r. di Leore,

sulla Sea , in una fertile pianora; a 7 L. N. O. da Palencia.

Sanar, città marittima dell' Arabia, porto i il più considerabile dell' Hodramont, frequentato da bastimenti delle Indie, di Persia, di

Madagascae e di Melinda. Sanana, gr. descrito dell' Africa, che si estende al N. della Nigrizia dall' Oceano fino all Egitto ed alla Nubia , andando dall' O, all' E. Esso è un paese pieno di sabbic ardente e quasi disabitato, salvo che in alcuni luoghi che sembrano tante isole in mezzo al mare, e che chiamansi Ousi. Nella parte occid. cresce l'albero della gomma. I Mori sono i soli abitatori di quei vasti descrti ; essi discendono dagli antichi Arabi , de quali lianno conservato i costumi. Dividonsi in tre trihu, virono in campagna aperta, e cambianu di dimora secondo che lo esige la stagione o la mancanza di pascoli. Non hevono che acqua e latte, e non mangiano quasi altro che pan di miglio. Sonovi parecchie miniere di sale, il quale articolo è la base del lor commercio co negri. Essi hanno delle gregge di montoni, capre e cammelli, ed i più ricchi hanno anche de cavalli. La tribù de Mugeari è la principale di quelle che abitano il Sa-

bara. Sanaaaroga , pice. città della prov. della Nuova-Yorck (Stati-Uniti d'America) , sul fi. Hodson , a 14 l. N. N. E. da Albenia. Gli Americani costrinsero nel 1777 in quelle vi-cinanze le truppe del general Burgoygne a deporre le armi.

Sange, foresta di alberi di gomma bianca, sulla costa occid. dell' Africa; a 25 l. E. da Portendic, appartenente ai Mori Trarshaz, che commerciano coi coloni europei del Se-

Su, città dell' interno dell' Africa, presso al Niger, a 15 l. S. O. da Sego.

Sain , nome Arabo dell'Alto-Egitto . Gir-gé , capitale. Saina. Vedi Sein.

Sucaz (il), h. del Vivaresc (Ardeche), a 6 l. O. da Tournon . Salenes, villaggio dell'Alvernia (Cantal) , c. l. di cant. e circond. di Mauriac, da ci

e dist. 4 L N. E., e 2 L da Bors . Correzė. SAIGNON, pic, rittà di Provenza (Valchiu-12), ad 1 L.S. E. da Apt .

AILLE-SOUS-COUSANS, villaggio ( Loira ), ad 1 L da Boen , e 4 L da Montbrison . Acque minerali.

SAILLAGOUSA, b. ( Pirenei orient. ), c. l. di caut., a al. da Monte Luigi O, e o l. S. O. da Prades.

SAILLIAMS , pic. città fra Die e Crest ( Dro-ma ) , • ; 1,482 abit.; c. l. di cant. e circoid. di Die, da cui è dist. 5 l. S. O. Fabbr. di seta e cotone.

Sallty, b. della Sciampagna (Alta-Marna) c. l. di cant. e carcond. di Vassy, da cui è dist. 6 l. S. E., 19 N. E. da Chaumont, e 2 l. da Joinville .- Altro nell'Artesia ( Somna ), ne; a 3 l. N. O. da Péronne .—Aliro neu Arteosa ( somma ), ne; a 3 l. N. O. da Péronne .—Altro, in Fiandra, sui Lys, ad 1 l. da Estatrez . Nord.—Altro, in Borgogna ( Saona-Loira ), a 3 l. N. E. da Charolles, € 2 l. Yougies ; Tom. II.

SAL da Bury . Com. di buoni vini .- Altro (Mosella ), a 5 l. S. da Mets .-Altro ( Arden-

ne ), premo Carignano ... Sain, isoletta di Francia, dirimpetto alla ponta merid. della baja di Brest, a 5 l. da

Pont-Croix . Saina, gran lago della Finlandia russia nel-la parte N. O. del governo di Wilerg.

Sains, b. della Picardia (Aisne), e. l. di-cant. e cir, di Vervins, da cui è dist. 3 L.S.O., e '2 l. da Marte .- Altro nella Picardia (Somma),

c. l. di cant.; a 2 l. da Amens 3. C. I. di caut, a 2 t. da America G. Santras, aut. e consid. città della Santogna ( Charente-Inf. ), appie di un'eminenza, sulla riva stuistra del Charente; cap. della Santogna / m; 8; 800 mbit; c. sk fur instrapref., e trib. di pr. ist. e di conf. fl suo territorio produce vino e granturco; fabbr. d' ae porcellane; concie; belle cave di pietre, petrilicazioni e marcasite nel territorio. Tiere importanti di 3 giorni , 4 marzo , 11 Inglio ed 11 novembre. Vezgonsi le vestigio della sua antica grandezza negli avanzi d' mi antiteatro ed in un arco trioniale di mormo bianco, suff ponte del Charente. Vi si son tennti de'coneili nel 563, 1075, 1080 e 1096; a 15 l. 8. E. dalla lioccella , 15 O. da Angonleme, 30 N. da Bordinux, e 122 S. O. da Parigi. Lon-gitudine occ. 2. 58. 17. latitudine 45. 44. 46. SAINTONGE ( la ) o sia S'ANTOGNA , prov. di Francia , che confina all' E. coll' Augomese e col Perigned, al N. cul Poitou e col paese d'Aunis , all'O. colf Oceano , ed al S. coi Bordellese e colla Gironda , di circa 25 l. di lunghezza e 12 l. di larghezza. En risnita alla corona da Carlo V ; é divisa in due parti dal fiume Charente, e forma coll'Aunis dipartimento della Charente-Inf. ed una parte di quello della Charente.

SAINTRAILLES, villaggio dell' Armagnac (Gers) a 4 l. O. da Auch, e 2 leghe da Mielm . SAINVILLE, villaggio della Belsia ( Eure-e-Loir ), circond. di Chartres, da eui è dist. 6 I. e mezzo E., 3 S. O. da Dourdan, e 4 J.

da Gallardon . Saine (S.) villaggio della Normandia (Senna-Inf. ), dist. 1 l. da Neufchdiel ..

Satmae, pic. città della Linguadoca ( Andde ); fabbr. di panni e fucine. C. l. di cant. e circond. di Carcassona 3, da cui é dist. 5 l. N. O.

Saissana, b. dell' Armagnac ( Gers ), nei-l' Astarac, ad 1 l. N. da Masenbe, e 4 E. da Mirande, presso al Gers. Auch .

Saisr, villaggio della Borgogna (Saona-Loira), a 2 l. da Nolar . Costa d' Orr. Sarvan , b. del Poitou (Due-Sevre) , ad 1 L. O. da St. Mairent .
Sanana, villaggio della Natolia, sopra una

cattiva rada del mar Nero; esso somministra per l'approvisionamento di Costantinopoli una quantita considerabile di carbone di legna, a 6 l. E. da Aktchechar.

SARRARA, villaggio dell' Egitto, all' O. del Nilo ed al S. O. del Cairo, presso al quale esisteno delle antichissime piramidi. La più consid. contrutta di grandi mattoni ha 800 piedi d'estensione misurata alla have.

San ( Ilha-do ) Isola-del-Sale , isola d' Afri-Su

ca , la più orientale delle isole del Capo-Ver-de , di circa 9 l. di lungh. e 2 di largh. Trae il nome dalla gran quantità delle sue sa-

Sala, pic. città della Svezia, nella Westmania, sulle frontiere della Nericia e della Uplandia. Acque minerali , e min. d'argento raine e ferro ; a 12 l. O. da Upsal. Long. 13. 30. lat. 59. 58.

Sall, villagio dist. poco più di 2 l. da Padova (r. Lomb-Ven.). Bella villa altre volte appartuente alla famiglia Farsetti. Pa-lazzo deosrato di colonne di granito ed ornato de più bei marmi , e grandioso giardino

Sata (la) , fiume di Germania , nell'arcivescovato di Salishurgo, che sbocca nel Saltz a poca distanza da Salisburgo.

SALAGNAC O SALIGNAC, b. del Poitou ( Alta-Vieuna), a 2 l. N. E. da Limoges . — Altro del a Marca (Greuse), sul Gartempe, c. l. di cant., a 5 l. O. da Gueret, e 3 l. da Souterraine Q. -Villaggio (Dordogna), c. 1. di cant, e circond, di Sarlat 3, da cui è dist. 3 l. N. 1/4 E. Esso ha dato il nome all'illustre famiglia alla quale apparteneva l'im-mortale autore del *Telemaco*.

SALAMANCA , Salamantica , ant. , grande , bella, ricca, popolata, ed una delle più cr-lebri città di Spagna, nel r. di Leone, ny é la più famosa università di Spagna. Begli edifici e chiese magnifiche. Questa città è di forma circolare, cinta da ogni lato di superbe prospettive, di magnifiche ville e di graziosi villaggi. Sosovi dicci porte, e molte belle chicae e conventi. Bellisama è la gran piaz-za, nella quale nel mese di giugno si da lo spettacolo della eaccia del toro. Lutte le cae di questa piazza son di tre piani . e fabbricate con eleganza e simmetria. La città ace perte sul colle e parte in pianura, sul fiume Tormes, the si traversa sopra un bel ponte di pictra di 25 archi , opera de Romani; a 42 l. S. da Leone, 74 S. E. da Com-postella, e 35 N. O. da Madrid. Long. occ. 7. 42. lat. 41. 16.—Altra, nel Messico, sullo satuo di Yucatan. Lat. N. 20. 40. long. occ. 103. 16.

SALAMELI-DE ARCORIDO, pic, città di Spa-gna (Andalmia), a 33 l. N. O. da Siviglia. SALAMERIA, fiu, della Tessaglia, che traver-sa Lorissa e abocca nel gollo di Salonicco, antico Penco.

SALANCHES. Vedi SALLENCHE.

Salanoatita, fiame del r. di Napoli, che ha l'imboccatura nel golfo di Taranto, a 9 L S. E. da Salandra.

Salanzenen, città della Schiavonia, sul Danubio, ad 8 l. N. O. da Belgrado. SALA-PARUDA, comune di Sicilia, nell' inten-

Aveyron), c. l. di cant., a 3 l. S. E. da

SALAT , fiume de' Pirenei , che ha la sorge e sul monte Cuns, irriga i dipartimenti dell'Arriège e dell' Alta-Garonna, e si nella Garonua un poco al di sepra di Tolosa. Nelle sabbie di questo fiume trovansi delle parfier!le d'oro,

Saldanna ( baja di ), sullo costo occiden-tale d'Africa , fra la baja di S. Elena e la baja della Tavola. Nel 1796 gl' loglesi vi sorpresero la flotta olandese, e se ne impadromrono senza tirare un colpo di cannone. Samanna, pic. città di Spagna, nella Vec-

chia-Castiglia, a 16 l. E. de Leone. SALORES, magnifica villa presso Brut Satzusskoi, b. del governo di Tokolsk, in Russia. Fonderia di ferro, e grandi foreste

ne centorni.

Salá, grande, bella e forte città d'Africa, nel r. di Fez, rinomata per le sue piraterie; si governa da se stessa. Falibr. di be' drappi di seta, panni fini e ricami in nro. Il fisme Rabat o Guera la divide in due città, una al N. detta Veochio-Sule o semplicemente ou le, e l'altra al S. Rabat o Nuovo-Sale.All'imboccatora di questo fiu. è una barra che impelisce a bastimenti grossi di entrarvi. Torre el avanzi d'un antico castello; a 26 L O. 1/4 N. da Fez, Long. occ. (di Rabat) 9. 3. latit.

SALE ( isola del ), nel mar delle Indie, fra l'isola Banca e l'isola di Billiton.-Una delle isole del Capo-Verde, al N. di Buona-Vista.

SALESEG. Vedi SALA. Salzensis, borgo del Blesese (Loir-e-Cher),

ye ; 1,268 abit.; c. l. di cant. e circond.
di Romorantio, da cui è dist. 6 l. E.; sei

Saudre. SALE-DI-TORTONA , comune degli Stati-Sardi , c. l. di mandamento , provincia di Tortona. Sauerres, b. della Linguadoca ( Aude ), a 2 l. S. da Narbona Q

a 2 t. b. da Narbona Q.
Stern, città d'America, capitale d'una
contra dello stesso nome, nello Stato di NerJerrey, a no l. S. O. da Filadelfa, sul brlawara. I corsari americani vi conduccoo le
loro prese in tempo di guerra. Longite cotta,
75. 33. latitudine '2. 35.—Altra nel Massichausetta, a G. l. N. 1/§ E. da Bosson, e roN. da Filadelfia; grau com. di carrai sabile
e persi salati, poto negocia e pesci salati. Pop. 10,000 abit.; porto mediocre.—Altra, nella Carolina del N., a 12 l. N. E. 1/4 N. da Salisbury, e 177 S. O. 1/4 O. da Fladelfia.—Piazza forte dell'Indostan, s 41 l. S. E. da

41 l. S. E. da Seringapatnem.
SALEMA, pic. città di Sicilia, verso ja regente del Salemi, intendenza di Trappoi, di stretto di Mazara. Nel 1740 un terremoto la fece avvallare di 100 piedi senza che alcuna

sece avvaniae di 100 pieni senza cee avvaniae di 100 pieni senza con casa ne riportasee danno; por, 12,258 abit.

Salence, villaggio, Isola-di-Francia (0i-sa), ad i l. E. da Noyon eg, sulla sponda diritta dell'Oisa, in faccia a Varennes. Que ato villaggio dee la sua celebrità alla festa della Ronera, San Medardo, vescovo, di Noyon, sotto Clodoveo , ne fu il fondatore. Egli asse gnò sopra i suoi beni una rendita di 25 lice tornesi ( somma considerabile in que tempi), per darsi alla funciulla più virtuosa di Salco-

cy , sua patria. Santon , villaggio (Alte-Alpi ), a 10 1. 5. O. da Gap, e 2 l. da Serres 3

SALBRES , pic. città di Provenza ( Varo); i suoi contorni producono vino, seta, fichi ed olio d'oliva; c. l. di cantone e circoad. di Draguignen 3 , da em é dist. 4 L O. Sassano, ant., cound a com. cuts del F.

di Napoli, sup: del Principato cit, con porto e castello, in man piccola pianura circondata da fertili e ridenti campone. Essa è celebre per la sua antica scoola di medicina ; r' ha in ogni amo una fiera famonissima . Pop. 18,000 abit., ♠ µ; in fondo del golfo dello

18,000 abit., • > 11,000 del golfo dello stesso nome, ad 11 l. S. E. da Napoli , e 12 S. da Benevento. Long. 12. 52. lat. 40. 35. Satanas , pie. città d'Alvernia (Cantal ). Com, di hostiami, cavalli e formanoi. Falba

Saras, pice città d'Alvernia (Cantal).
Com, di hostiami, cavalli e formaggi. Fabbr.
di refe e fela; c. l. di cant. e circond. di
Aucillac, da cui è dist. 4 l. N., ed 1 l. da
S. Martino-Valmerotax G. Long, occ. 7. lat.
45.8.

Saxes, villaggio della Linguadoca (Audé), c. l. di cantone, a. 3 l. O. da: Castelmunda ry • Castello di questo nome nel ducato di Savoja, colebre per la nascita di S. Francesso di Sales.

BALES-CURAN, b. dell' Aveyron, c. l. di cant. e circond. di Rhodes, da cni è dist. 5 l. S. E., e 5 l. da Milhau .

Sarraou, b. dell' isola di S. Domingo, 'a

17 l. S. da Léogane.
Sazarra, castello con grandiosa villa dei
marchesi Riceardi di Firenze, in Toscana,

nel Pisano.

Salaive, montagna preuo Ginevra; elevazione 3,072 piedi al di sopra del lugo.

zione 3,072 piedi al di sopra del lago. Salpelo, pic città sul Glan, nella Carinzia; a 2 l. N. E. da Glagenturth. Vedi Sall-

SALERERG. Vedi Sale.

Salererge d'isole fra Mindonao e le Molucche. Longit. 124./5. latit. 3. 43.

Sattectro , horgo del Piemonte , a 7 l. N. Buda Mondovi.

Sattectro , seela di Spagna, sulla costa di Galizia , nell' Gotano , all' imboccatura del fiume Rose ; a 15 l. da S. Giscomo-di-Compostella.

Rose; a 15 Li da S. Giscomo-di-Compostella:
Satuis; pic. città del Comminge (Alta-Garoma ), c. l. di cant. a circond. di San Gaudenzio, da cui é dist. § l. S. E., ed 1 l. da
St. Martory ©. Rimarchevole per le sue sor-

groti d'acque salse , della quale si ritrae del sel bianco. Vedi Santana.

Saterac. Fest Salaporte.
Salaporte. Fest Salaporte.
Apos. abitanti. Pernde il nome delle ricche
saline, che vi sono, cod di cui prodotto fa
un rilevante.com. come pure in frutti secclii.
Longo 13. Lat. 38. 49.

pia, nell' Austria-Superiore, capitale della Stato dello stesso noroe, possedato un tempa dall'arcive-covo di Salisburgo. Havvi un castello fortistimo per la sua situazione', ova nacque Carlo-Magno, ed una università fondata nel 1623. La cattedrale ed il palazzo muovo sono edifizi superbi. Com. consid. di sale , ferro , rame, alberi e macine da mulino, pop. 18,000 abitanti. I francesi vi cutrarono nel 1800 a nel 18 sg; situata sulle due sponde della Saltza, 235 tese al di sopra del livello del mare, a 2d L S. da Passavia, e 27 E. 1/4 S. da Monaco. Long. 10. 41. lat. 47. 48. Il paese di Salisburgo ha 36 leghe nella sua maggior luaghezza, e 32 nella sua maggior larghezza, ed e unito montono singolarmente nella sua parte merid; le più alte montagne amo il Greiner', che ha 1,744 lese, Ebergo soll' Alpe, 1,500 tese; Haugil, 1,494 tese; Brenn-Kogel, 1,509 tese; Herzog-Erust, 1,515 tost. I suo fium principali sono la Saltza, l'Enus, lil Sahl ; il Murh ed il Zaller. Sonovi , parecchi laghi ahh. di pesci , come per es. l' Alber-See ed il Tachen-See. Il suo tegritorio produce lino, canapa e poco grano, abb. di bestianie, salvaggiorne e pesce, e vi esistono delle buone razze di accellenti a velocimuni destrieri. Fabb. d'acciajo ed ottone ; gr. com. di bovi. Le sua min. producono annualmente 856 quintali da rame , a 25,860 di ferro, 260,000 di sale si e 1,350 marchi di argento. Vi, si trova piombo, bitume, earbon fossie, autimonio, zinca, e sal gemma. Questo stato e la sua capitale furono ceduti nel 1803 al grarduca Ferdinando d' Austria in indennizzazione, della Tescana s colla pace di Presburgo furono uniti all' Austria; culla pace di Vienna del 1809 yennero incorporati al r. di Baviera, a finalmenta nel 1815 furono di nuovo erdati all' Au-

SAL

str:a. Pup. 300,000 ahitanti Salaseurt, Serviodurum, una della più belle città d'Ing., cap. della cont. di Wilts. La cattedr. ha il più bel campanile d'Ing.; essa fu terminata nel 1358. La sua lungh, è di 450 piedi , a la sua lorg. di .73 piedi. L' altezza della volts e di 76 psedi Flanette rinomate. Com. di trine. Su fil Avon e Rourne, a 7 t. N. E. da Southampton, e 24 S. O. da Londen. Long. oce, 4/5, Int. 51.5.-Altra nella Carolina del Nord, cap. del distretto dello strsso nome, a 76 l. O. S. O. da Haisfax. Long. occ. 3a. 3 35. 47 .- Altra, vel Delaware, a 4 l. N. O. da Daveri-Aitra, Sel Marylaud, sulla bajo di Chesapeack, a 54 l. S. O. da Filadeltia-I-ola nella baja d'Hudson , all' E., dell' isola Nottlingham. Lat. N. 63, 29, long. occ. 79-7-Salt-Sanar, ant. dittà della Tart me, nel paese degli Usbecchi ; a 20-leglie X. E. da

Sativa, h. della Borgogna (Costa-d'-Oro), c. liogo di cant. e circossi. di Grancey, da. c. lio di distante 2 l. O., e 4 l. da Is-sur-Ti-le 2.

Buz. iscnes, comune degli Stati-Sardi, c. I, di mandamento, provincia di Bonnevillo (Fanssigny).

Sattantaine, b. del Poitou (Vandea), a. 3 l. S. O. dalla Garnache, ed a lega da Chal-kone Q.

Satte (le) , b. della Linguadoca (Gard) , e

I. di eant. e circond, del Vigan, da cui è dist. 5 J. N. E., e 2 l. da S'ant' Ippolito-del-I orte . Salla, h. del Piemonte, a 41. O. da Voghe-ra.—Villaggio della Lorena (Vosgi), a 3 f. N. da St. Diey .-Altro , Borgogoa (Saona-e-Loira) , a 2 l. da Macon , e 2 l. da St. Oyen .-Altro , Detfinato (Alte-Alpi) , a 2 L da Brianzone 3. Filutoj , tabbr. di berretti e car-

tiera. SALLE CURAN, Vedi SALES-CURAN. SALLE-LE-VIRIERS , b. d' Angio (Maina-e-Loira), a 2 1. N. O. da Vihiers Q. Fabbriche di fazzoletti, berretti ed iudiane; filatoj di co-

tone e cartiere. SALLENCHE, b. del cant. di Ginevra, presso l' Arve, a 6 l. N. O. da Chamouny; elevazione 1,674 piedi al di sopra del mare. Com. di bestianni

SALLES, b. dell' Angomese (Charente), a 2 I. S. da Cognac . - Altro, Linguadoca (l'arn), a 41. N. O. da Alby, presso Cordes .-Altra, Bogiolese (Rodano), a 3 I.N. O. da Villafrenea . Altro , Aunis (Charente-Inf.) , a 2 l. S. E. dalla Roccella .

Saltian , città di Persia , nello Schirvan ,

Sattlas ; citta di Persal, actio Scinreas, sal Kor, finne rapido, che sbocca nel mar Caspio. Fabbr. di drappi di seta.

Sattlas ; pic città della Bearnia (Bassi-Pi-renei), 7,272 abitanti; due sorgenti d'acqua salsa nel territ, dalle quali si ricava del salbianco. Com. di pracciutti detti di Bojunna; c. l. di. cari, e circond. di Orthea 🗣, da oui é dist. 3 1. S. O.

Saltione , città (Jonna) , cant. di Sens O, do cui e dist. 1 L. Altra , Poitou (Vandea) , a 5 1. N. O. da B urb n Vand a .

Saum, h, detta Lorena (Vosgi), presso al finme Brusch, alla sorgente del Sarre, ad 8 Altro nel granducato di Lucemburgo, a 4-l.
S. O. da Malmédy. Chiamasi quest' ultimo
Nieder-Salm per distinguerto dai precedente chiamoto Ober-Sulm.

SALM (Principato di), paese di Germania, incorporato nel granducato del Basso-Reno, del quale forma la parte N. E. Esso ha 5 l. di lungh, dal N. al S., e 18 l. di largh. Luoghi principali : Dorsten , Borken , Vreden , Billerbeck , Steinfurt , Halteren ec.

SALMADE, sorgente minerale a Bussang, Lorena (Vosgi).

SALMAISE , b. delta Borgogna (Costa-d' Oro) . circond. di Semur-en-Auxous , da cui e dist. 61., e 2 L da Vittenux .

Salmanawellea, pic. città, a 5 l. E. da Uberlengen, presso al lago di Costanza, nel granducato di Baden. Salmenance e Ravat, borgo d' Alvernia (Pny-de-Dôme), a 6 l. E. da Clermont, ed

I l. da Lesouz . SALMIRGH, pic. città del Rouergue (Aveyron),

14 I. S. E. da Rhodes @.

SALMUNSTER, pic. citta sul Kinzig, a 10 l. S. O. da Fulda, nel gran-ducato d'Hassia-Darmstadt. SALO, Salodium, città principale della ri-

viera di Salo, r. Lomb.-Ven., ben fabbricata; op. 5,000 abitanti ; imbiancatura del refe di huo; territorio abb. di limoni e vino eccellente ; comm. rilevante di refe , acta , vinc olio ed agrana. Sal lago da Garda, a & l. h. O. da Garda, e 7 N. E. da Breseia. Questa città fu presa nel 1706 dagl' Imperiali , donarono dopo la battagna di Calci nato. Patria di Bernardino Paterno, Long. S. 12. Int. 45. 38. SALOBRERA , pic. città di Spagua , nel r. di

Granata con porto e sorte castello. Ge. com. di zucchero e pesci. Sopra una rupe , presso all' imboccatura del fiume di questo nome nel Mediterranco; a 5 L. F., da Almonogar Satosona (le iso:e di) , isole sosperte nel 1567 da Alvaro di Mendoza e Mendana , e tin qui puco note i nel gr. Oceaso, all' E. della Nuovo-tihioca, ed al N. O. dell' Arcipelago dello Spirito-Sauto ; son lo stesso di la Lerra degli Arssenti di Surville, Produs no canne di zucchero , banani , ignami , anaci e noci di cocco ; le loro veste foreste son piene di cingbiali , lontre , piccioni , ed altri volatili poco comscinti. Gli abitanti delle diverse isole di questo arcipelago son sempre in guerra fra loro, ed i prigioniera divenguno schiavi de' vincitori Essi vivono di carne, di tartaroghe, di precioni , uova, radiche et. Il laro capo li governa dispoticamente.

Sator, pic. città di Provessa (Hocche-del Rudano), sopra un canale detto La Fosse Crop one , che comunica colla Duranza , 4 ; 5,102 abitanti. Tomba di Nostradamos, Com d olio e bestiami ; filatoj di seta e conci il suo territorio produce molti foraggi e frut-

C. L de cant. e circond. di Aix, da cui e dist. 4 l. N. O. SALOBA, città presso Spalatro, in Dalmania, servi di ritirata all' imperatore i siceleziano; e conserva aucora diverse natiche ro-

SAZONA, città della tercon ; con vescovo greco ; sopra un fiumicello, pres-con vescovo greco ; sopra un fiumicello, pres-con vescovo greco ; sopra un fiumicello, presso al golfo dello stesso nome, a 17 l. N. da Lepanto. Longit. ac. 10. latit. 38. 50. SALONI (San), pic. città della Catalogna, in Ispagne, a 10 l. da Bercellone.

Salunicco o Tessalunica, Therma, città ant., gr. pop., ricca e cri. della Turchia europea, cap. d'un pascialicato, con arcivescovo greco, buon purto e parecchi forti. Motte moschee, chiese greche e sinagoghe. Begli avanzi di antichità, come per es. l' arco di Costantino, la Rotonda ce. Questa città è ragguardevole per le grandiose suo vicende politiche . Essa chiumavasi Therma dal golto Termiano sul quale è posta. Avendo Filipp:-il-Macedone, 300 anni prima dell'era cristiana, vinto una battaglia contro i Tessali nelle sue vicinanze, le cambio il nome che a-veva in quello di Thessalonica, che significava vittoria tessalonica; quindi col tempo si abbreviò il nome, e chiamossi tanto la città quanto il golfo Salonicco, I cambiamenti di autorità che essa sofferse fanno epoca nella storia. Cento sessanta anni prima di G. C., mentre vi regnava Perseo nitimo re macedone, il console Paolo Emilio la conquistò per la seconda volta : ottant' anni dono . Mitridate re di Ponto se ne impadroni enstamente alla Grecia ed alla Tracia; ma vinto questi da Silla e da Lucullo, e totalmente so mitto da Pompeo, i Romani di nuovo gli tolacro

ttà. Nella divisione dell' isnfece parte di Oriente. ori di Costant olittando Gui causati dalle

po , e ne rino al 1360, afforquando esercito comundato da le Palenlogo, che vi faordinario fu costretto

on i Turchi la rivendet-, che vi mandò suo regnandovi dopo primonicro e vittidusa ripersero Sal

Nel 1423 Adriano Paore dell' ultimo im ti in possedettero e Salonicco in potere della Porta abiti / de quali 12,000 Ebrei ti e, 7,000 Giannisten turchi E ata dalla peste c. della feld. 4 singularmente in seta, cora y cunja y alomo e spugne in co, coecinighia, senzero, pepe, oci moscute , legno Brapio e del Giappone, zucchero, panai loudrini , ed altri

da , carte di Francia , ne, e calle delle isole. All' estremido golfo del suo nome , parte a e parte sul declivio d' un soc reso al flome Nardat ; a 22 L S. E an , 49 S. O. da Sofia , e 108 O. da Longitudine 20. 28. Intitudino nay a città della Borgogna ( Saona-em), circond. di Macon, da cui é dist. 7

ne al mare, a 3 L e mezzo a. Saline e lago contiguo. enti minerali del Fe

o fra Baden e Strasburgo , nale di Roano vi fe-

del Rossi-D. Long. o. 35, lat. 42, 51, STEA , mola del mar delle Indie , presso alla penisola di qua dal Gange, nel Visa-pur, di circa 24 l. di circuito, 7 di longh. e 5 di larghezza ; essa è fertilissima in risfrutti e canne di zucchero , ed appartiene all' Inghilterra.

Salso, uno de maggiori fiumi della Sicilia, che si getta nel Mediterranco per due foci . -Piccolo fiume di questo nome nella stessa isola , che va a perdersi nella Platina. Saustaut , città della Svezia nell' Uplandia,

dirimpetto all' isola di Alandia, a 20 L. N. E. da Upsai.

SALTA, città dell' America merid., nel Tucuman; gr. com. di grano, vino, bestiame ec.; a 15 l. N. O. da Esteco. Long. coc. 66. , lat. merid. 24. 20

Saltasa, borgo d'Inghilterra, nella Cornoyaglia, sul declivio d'un colle, irrigato dal Tamars , con porto all' imboccatura di questo fiume. Com. consid.; ad 1 lega e mezzo N. O. da Plymouth, Long. occ. 6, 29, lat. 50. 39. Saltzanosa, h. della contea di Dorset, in Inghilterra , a 7 l. N. Dorchester.

SALTELERT, pic. città d' Ing., nella contea di Lincoln, da cui è dist. 11 l. N.

SALTGOATS, porto di Scozia, nella contea d'Argyle, 3 i. N. N. O. da Ayr. Saltaa ( la ), finme di Germania, che ha la sorgente presso alle frontiere del Tirolo,

jarga Salisburgo, e shocca nell'Inn.

jarta, città di Germania, negli Stati-Prussioni; a 4 l. S. da Magdeburgo, anll' Elba.
Sprenti d'acqua salsa.—Altra, a 2 l. e mez-

S. E. da Hitdesheim, nel r. d'Annover. Saltzauraco, piccola città di Norvegia, nel governo d' Aggerhus, sul Scrpen; rimasc incendiata nel 1597.

SALTEDAL, VILLAGGIO e villa magnifica del secato di Brunswick, dist. 1 l. di Wolfenbüttel.

Saltz-nga-Helden , b. e cast. del r. di Annover, ad 1 l. S. da Eimbeck; saline, Saltz-Hennenmont, pic. città del regn

d' Annoyer, con una sorgente salata, a 5 l. E. da Hanciu. SALTZROTTEN , b. della Westfatia , a 2 L O.

a Paderberna (Stan-Prussiani). Saltzungen , piccula città del principato di Henneberg, appart nente alla casa di Sossonia-

Meinongen 1 a 9 l. S. O. da Gotha.

Salum, finne d'Africa fra 'I Senegel e la
Gambia. I paesi de' contorni formano un regnu dello straso nome.

Sarvizio, Salutiae, marchesalo e città del

Piemonte, con vescovato, sopra un cone ameno, sulla Vraita, poer lungi dal Po, pop-10,400 abitanti ; c. l. di provincia. La sua cattedrale è sorprendente. l'abbriche di seterie e cappelli, e molti filatoj di seta. Il suo com-principale consiste in grano, vino e bestiame, Fiere d'un giorno, primo settembre, e di 3 giorni, pr. decembre, mercanzie diverse. Patria dello storico Agostino della Chiesa, e del aria unio storico Agostino dena Chiesa, e del celebre tipografo Bodoni; a 7 l. N. O. da Ca-neo, 10 S. 1/4 O. da Torino, 6 S. E. da Pi-merolo. Long. 5. 8. lat. 44. 35. Saluzzona, comune degli Stati-Sardi, c. I.

di mandamento, prov. di Biella.

Salvadico, scoglio pericoloso sulla costa della Nalolia, all' E. dell' isola di Calimene.

Satzanoma (S.), comune degli Statisandi, c. l. di mandamento, provincia d'Alexanderia. Satzanoma en Pitzar (S.), villeggio degli Stitisardi, minodemento di Steinon-di-Niza, prov. di Nizas, de cui e distante 12 l. N. Satzace (le ), due inole d'Africa, attorniate da scogli, fra Madera e le Canarie. Este sono inabitabili, coperte di lava, e vi si trova una gran quantità di canarini. Long. occ. 18. 1.5 l. 5. o. 8. 30.

Salvaguac , piccola città della Linguadoca ( Tarn ), sul Scon , c. l. di cant. e circond. di Guillac , da cui è dist. 4 l. O., e 2 l. da

Rabasteins .

Sarvarizana, pic. città del Portogallo, nell'Estramadura, sulla sinistra del Tago, a ro I. N. E. da Lisbona. — Altra nella prov. di Beira, sulle frontiere dell'Estramadura spagniola. Sul finne Elia, 5 I. N. E. da Alcanlara.

SALVATERRA, pic. città di Spagna, sul Minbo, 12 I. N. da Braga. — Altra nella Biscagna, prov. d' Alava, appiè del monte di San' Adivino, a 5-1. E. da Vittoria. Long. occ. 4. 38. lat. 42. 50.

Salvatroan (San), o Banza, gr. città d'Africa, cap. del Congo, con vasto palazzo, nel quale risielle il re; sopra un monte scosco, a 50 l. dal mare.

Salvaroux (San ) o Basta, cith groudy bella e popolate dell' America murid, nella baja di Tatti i Santi (Brestle ), con un nemich, nella baja di Tatti i Santi (Brestle ), con un nemichana, in production dell'article dell'artic

Salvavar (1a), b. della Linguados (Hèrauli), e. l. di cant e circond. di 32. Peus O, da cui è dist 31. N., sal fiame Agrait. Cun. di bulirro eccellente.—Altro nel Roserque (Averyon), c. l. di cant e circond. di Rhodez O, da cui è distante 81. S. O., e § 8. O. da Villefranche. Patria del ministro

Claude.
Salviac, b. del Quercy (Lot), e. l. di cant.
e circond. di Gourdon , da cui è dist. 2 |.
S. O., e 7 I. N. O. da Cabore.

Salvington, b. della contea di Sussex, in Inghilterra.

Salawaroat, città del Brandemburgo, sul fiume Jetze. Manif. di panni, tele re. a 12 l. N. O. da Stendal. Long. 8. 58. lat. 52. 52. Sana, contrada consid. della Co-la-l' Oro

di Guinea.

Sinadori, b. della Guascogna (Lande), a

3 l. S. da S. Severo .

Samala, isola presso S. Domingo, una delle Lucaje. Long, occ. 76. 15. 60. lat. N. 23. 9. 10.—lsola sulla costa N. E. di S. Domingo. La sua punta più orientale chiamasi Capo-Samana. Latit. N. 19. 16. 26. long. occ. 71. 33. 48. Sanasonacou , entica Samotracia, isola del l'Arcipciago , dist. 5 l. dalle coste della Bomelia , di 3 l. di circuito. Com. di mète e di marrocchini. Longitudine 23. 32. latitudine 40. 24.

Suna, inola del mar delle Indie, uma delle Falppine, al S. E. di Lussonia, dalla quale la divide lo stretto di S. Bernardino; la circa 130-1, di circuito, e molte montage Passure fertili. Prod. camo di succhero, » ranci, leguni e frutti. Pable, di tele fingune, e tesasti di seta e di cotone; cordaggi gomene di secara di albero. Gi spanni, il patate e la carne di majale formano il principal nutrimento degli sittano di principal nutrimento degli sittano

Sanata, oiti di Bausia, nel gor di Simira, da cui e dituta 51. Si, preso nal Welgi p; a, sono case p concici di conja, gana. di derpo, pri di sete co. Giran com. di berishiane, practiceno e salato, e divinile l'Enteri vi reconditione principale della della pella di gastillo-dil diame di lomare irrigia della pella di gastillo-dil diame di lomare irrigia con di consistente di la contra di la consistence, del podocto a pora di distanta dalli Dasia.

Sanasano, città molto pop. nella parte orient. di Giava. Gl'Ingleis vi-hanno uno stabilimento po di un forte; a 90 I. circa de Batavia. Sanasara, città un tempo consid. dell'Irak-

Arabi, a 44 I. S. E. da Bagdad.

Sixuacaroa, unt., grande, forte, helle, popolata e l'amos città d'Asir, nella Bucaria,
cup. del t. dello atsuro nome, nel paese degli
Unbecchi, città unia cel, tocademia, e un catallo nel quale. Tanterchiso facera la sua resideras. L'era consu, singularrenticio firotti, squiutiti, Ebbe., di carte di setà per il Oriente.
amer Caspio, e do l. N. E. di Robara. Long.
66. 5r. iat. 39, 55. Gengi-Kan la pone nel
1200.

Sananow, cità di Russa, mal fabbricata, e tatla di legno, presso al confl. dell'Irisch e dell'Oby; nel gov. di Tobolsà, da cui è dist. So l. Longitodine 66. So. latitedine 61.

Sanatan, città dell'Armagnae (Gers), in una vallata, sulla Sava, c. l. di cant. e circond. di Lombez &, da cui è distante una lega N. Sanatana, isoletta del mare Adriatios, sulle coste dell'Epiro, a g l. N. O. da Cor-

fo.

Samealz, isolette dell' America, sulla costa
settentrionale dell' istmo di Panama.

Samelancer, b. del Torenese (Indre-e-Loira), a 4 l. N. O. da Tours, e 2 l. e mezzo da Newy-le-Roy . Samus, castello distrutto nel comune di

Chinsdino, in Toscana, prov. Superiore di Scius.

Samera (la), in francese La Samera, Sabir, fiume che ha la sorgente presso al villaggio di Novion, e shocca nella Mosa a Namur.

Esso è navigable per mezzo di cateratte da Landrectes fino a Maobeuge. Samutancan, pic. città nell'isola di Minda-

Sammascan, pic. città nell'isola di Mindanao, 15 l. N. O. dalla capitale, unico stabilimento degli Spagamoli nell'isola; soggiuna degli esilisti di Maniglia. Long. 120. 13. 1at. 6. 41.

Samerca, castello in Toscana, nel Fiorentino, potesteria suburbana a Pistoju.

Samuca, comune di Sicilia, intendenza di Girgenti, distretto di Sciacca, pepolazione 8,728 abitanti.

SAMENA, prov. d'Abissinia, separata dal Sirè per mazzo del fiume Taccare, e compo-sta d'un'ampia catena di montagne, lira le

quali è la Rocca-Giudea, punto il più clevato dell' Abiasinia.

о det Apasanta.

Sanaa, b. dell'Artesia ( Passo di-Calais ),

⇒ t 1,600 abitanti, e.l. di cant. e circond.
di Boulogne, da cui è dist. 3 l. S. O.
Sanzaa, h. del Curdistan, nell'Assiria, dalla
parte del vecchio Bagdad.

Saracez , una delle isole de'Ladroni , nel mar del Sud. Lung. 110. 23. lat. 22. 9. SANNATAN. Vedi SAMATAN.

Sanores, borgo della Savoja, l. di manda-mento e prov. di Bonneville ( Faussigny ) , a 6 l. E. S. E. da Bonneville.

Sauccizia, ant. prov. di Pollonia, appartenenie oggi alla Russia, conf. N. colla Coriandia , E. colla Lituania , O. col Baltico , e S. colla Prussia reule ; lunghezza circa 70 leghe, larghezza 50. I suni cavalli son piccoli e molto apprezzatl. Territorio abb. di mele e bestiami; montagne altissime. Abitanti rozzi, ma onesti. Rosienna e Medniki sono le eitta prin-

Swogen ( i ), popoli che occupano, nel gor, di Tobolak, in Russia, un estension immensa di terretto, ricoperto di macchie e paludi, fra il Masen e l'Olenek, vale a dire re T ne e di 1115. grado di longitudine, linea di 150 l. di lunghezza e 100 a 200 di larghezza. L'origine di questi popoli è ignota. La loro statura ordinaria è di 4 à 5 piedi: Essi son mal fatti, sudici, e si mutriscono di renni salvaggi e di pesci. Hanno il visu piatto, i capelli neri e lucenti, gli occhi grandi e rilevati. La loro religiune è il fetiscismo Hanno dei maglii e dividonsi io parecchie tribù, ognuna delle quali ha un nome partico-lare; menano una vita errante, ed abitano sotto le tende nell'estate, ed in abitazioni chiamate jurte, specie di covili, nell'inverno. Le donne all' età di 10 anni , escudo già arrivate alla pubertà, si maritano. Sanonino. Vedi Cament.

Sanos J. isola dell' Arcipelago, sulla costa della Natolia, al N. del golfo dello atesso no-me, al S. del golfo del Esco, ed al E. della isola di Nicaria, di circa 13 l. di lunghezza e 9 di largh, Territorio fertilissimo; 12,000 abitanti quasi tutti Greci. Essa appartiene ai Turchi; i monaci ed i preti ne occupano una gran parte. Gora, residenza del vescovo, n'è la capitale. Monti ricoperti d'alberi e di verdura, ed abbondanti di salvaggiume e volatili ; prod. grani , seta , olio , melagrani , frut-ti squisiti e moscato eccellente. Patria di Pittagora e del pittore Timandro, A 25 l. E.

Sano sen , fiu. dell' Ungheria-Superiore , che ha la sorgente nella Transilvania , irriga Zabmar e abocca nel Teisa. Samo s-Utvano , città ben fabbricata della

Transifyania, abitata dagli Armeni; sel fin: Samos , in una contrada fertile ed amena. Samosa, città della Pollonia austriaca, sul San, presso a monti Carpari.

SAMOTRACIA. Vedi SAMANDRACHA

Sampaka, città della Ghinea, in Africa, a 25 l. E. da Benown; fabbr. di salnitro. Sampetaz , cosoune degli Stati-Sardi , c. L. di mandamento, prov. di Saluzzo.

Sampinao , villaggio di Corsica , e. l. di cant, e circond, d' Ajaccio O.

Sampiont, della Lorena h. (Mosa), fra Com-mercy e S. Michele, con hel cast., edificato nel 1636 sul diegno del Lucemburgo di Parigi, da Giacomo des Brosses, a 2 l. da Commercy & Samena, prov. d'Asia, nella Georgia.

Sameri, isola della Danimarca, nel Balti-co, al N. dell' isola di Fionia ed all' E. della Jutlandia, di circa 3 l. di lungh. ed : l. di largh.; fert. in grani e piselli. Long. 8.

2. lat. 55. 49

Samson (S.), b. della Normandia (Eure), and Rille, a 2 l. N. da .Ponte-Audemer . -Altro della Maina (Majenna), a 6 l. O. da Alenon, e mezza l. da Pre-en-Pail G .- Altro dell'Angiò (Maina-c-Loira) , presso Angers .--Altro nella Picardia (Oisa), a 2 l. da Songeons 3

Samson, ant. città della Natolia, nel governo di Sivas, con un porto sul mar Nero,

SAN , SANTO , SANTA (Cerchinsi per ordine

alfabetico i nomi propri, che cosi cominciano: e che non si trovano all' S.) Sana, città dell'Amer. merid., nel Perù, nel-la prov. del suo nome, a 40 l. N. da Tru-

xillo, e 150 l. N. O. da Lima. Long. occ., 81. 45. lat. S. 6. 50.—La prov. confina all' O. coll'Oceano, ed all' E. colla prov. di Caxamarca, ed ha 25 l. di lungh. e 14 di largh. Abbonda di frutti , e produce vino , zucche-ro , ca sia , datteri , soda e tabacco. Vi si fattno delle conserve delicate

Sana, eittà dell' Arabia, cap. dell' Yen re-idenza dell' imano sovrano. Belle moschee, le' palazzi , e m lte caravansiere. Contorni fertili . In una bella situazione , a 100 l. N. Permi . 17 uno bella situazione, a 100 l. N.
E. da Adeoa. Long. 42. 44, lal. 51. 21. 6.
Sanazia, b. di Spagna, nel r. di Leone,
da cui è dist. 28 l. O.
Sanazia, fortezza di Russia, nel gov. di
Ufa, presso Sanarka.

Ula, presso Sanarka.

Sannach, pic. eittà d' Ing., nella contea di Chester, da cui è dist. g l. E.

Sancano, ant. città d' Africa, sulle frontitiere dell' Abisinia, dalla parte della Nubia;

300 case ben costrutte; gli abitanti son maomettani, e si nutriscono di corne di elefante. Sancesours, b. del Berry (Cher), sull' Au-bous, c. l. di cant. e circond. di Sancere; da cui è dist. 5 l. S. E., e 2 l. da la Cha-

rite . Nievre.

mo giallo venato. Fiera di 4 g., il merculedi di Passione. Sopra un monte di 758 tese di altezza (2,4.6 metri), presso alla sponda sinistra della Loira, 2 9 l. N. O. da Nevers e 4 S. da Parigi. Long. o. 28. lat. 47. 22. Sanchevilla, b. della Belsia (Eure-e-Loir), c. l. di capt., a 5 l. N. O. da Châteaudon , e 3 L da Bonneval .

SANCIAN, isola dell'Oceano, sulla costa della provincia di Quan-Tong, nella China, di circa 15 L di circonf. Quivi mori S. Fran-

eraco Saverio nel 1552 Sancoins, pic. città del Perri (Cher), sull'Anhois, @; 1, 87 abit.;c. l. di cant. e cir. di S. Amand-Montroud, da cui è dist. 8 l. N. E.

SANDANIANO-DI-CUSEO, comune degli Stati-Surdi , c. l. di mandamento , provincia di Co-

SARDANHOUST, h., dist. 4 l. da Münster; nel granducato del Basso-Reno.

SANDANT, Città degli Elefanti, nell' imero Birmanno, a 17 l. O. dalle rovine di Ava , sull' Irrauaddy . Quivi si addestratso gli elefanti del re.

SANDAU, città del ducato di Magdeburg, (Stati prussiani), a 7 L N. da Jerichau. Sandees, città della Gallizia occid., appi de' monti Carpazi, sul torrente Dunaise

13 l. S. E. da Cracovia (impero d' Austria) 13 L. S. E. da L'acovia (impero d' Austria).
Samenastates y villaggio di Germania del
Haisai clettorale, presso Cassel, dall' altra
parte della Fedida. I Francesi vi ripertano
una vittoria sopre gli alleati nel 1758.
Savenastates pire, città del principato di
Ambalt, a 4 l. N. E. da Mansfeld.

SANDHAM, porto di Svezia, nell' Uplandia, difeso da una torre chiamata Gronikier, ove si visitano tutti i bastimenti che vengono da Stokbolm o che vi vanno. SANDILLON , h. dell' Orleanese (Loirel) , a 3 l. S. E. da Orleans .

Sanno, isola del Giappone, sulla ensta sett. dell' isola di Nison, con una città dello stesso nome. Essa ha circa 35 L di circonferenza,

ed abb. di legna, poscoli e peace. Sannoma, città forte della Gallizia occidentale (Piccola-Polionia); essa dà il nome ad un overno del r. di Pollonia, di cui il c. L. é

Radom; sul confl. del Son e della Vistola, a 30 l. N. E. da Cracovia . Long. 19. 21. lat. 50. 30.

SANDOUX (S.), b. (Puy-de-Dôme), circond. di Clermont O, da cui è distante 4 leghe. Sandan , villaggio della Bresse (Ain), a 5 S. O. da Bourg , e 2 l. da Chikikon-kes-Dombes Q.

SANDRICOURT, b. del Versinese (Oisa); ad s

da Meru 3. SANDWICH, città d' Ing., nella contea di Kent, a 4 l. E. da Cantorbery, e 17 l. S. E. da Londra ; sulla Shira , la di eui imbocca tura furmava un porto, che fu quasi ricolmo da un vascello che vi naufrago. Long. oce. 3. 55. lat. 51. 19. Città di Scraia, nella con-te: di Ress, sul golfo di Murray, a 6 l. da Cromarli, e 71 N. da Edimburgo. Altra nel Massachus-etts, presso al capo Cod.

Massachusetts, priso at capo Cod.

Saddate, gruppo di inole nel gr. Oceano, scoperte nel 1779 dal capitan Cock. La prima nella quale diede fondo è quella di Affui; poi uccio nel 1779 in quella d'obbibea. Esse ano undici, vioc.: Obbibea, Mowea, Rantuy, Morokima, Tabaroa, Mostoy, Wha-

hoo, Attui, Onceboura, Once-How a Takesra . Greden che tossero conoscure anni . Esse son fertili e belle quanto quelle de Gredesi che fossero conosciute dagli Spagli Amici, ed abbondano di majali, ignum, patate, frutti da pane, banani, sale e conse di zucchero. Gli abitanti sono di colore obiastro, destri, di carattere dolce, e buoni natatori; ma comervano quelche uso barbaro; le luro vesti sono tessute di scorza d'albere, l loro capi hanno una specie di mantello ento, formato di piume di varj colori. Contana nelle isole di Sandwich 200,000 abit. Un movo Pietro I. si è elevato dal seno di quete isole selvagge. Forse un giorno vedrasi la maggior parte della isole del grande Oceano riuste sotto il dominio di Tamehama, sovrano di Owhilson (una delle isole suddette). Egli ha introdotto nelle sue isole le arti della Europa. Sestenuto dai consigli di alcuni Europes, ha fatto edificare un palazzo elegate di mattoni con finestre di vetri, ed è pervepolo a formarsi una marina. Il capitano Vanchaver, allorquando rilasció in queste isole, fece costruire un bastimento per questo principe, e venti anni dopo la sua murina era e suposta di venti navi , la maggior parte ar-mate di cantroni. I suoi bastimanti vanno ga a commerciare sulla costa N. O. dell' America, e ben presto gli spedirà fino alla Chisa. I soldati della sua guardia hanno un' nnivme all' europea , e la loro disciplina è estre-mamente severa. Degli artefici europei di tate le professioni si sono stabiliti ne suoi stati--Gruppo d'isole, forse grande isola, la piu meridionale che si conosca, vicino alla Nuova-Georgia,

Saunt-Hook ,punta del New-Jersey , in ficcia alla punta occid. dell'isola Lunga, all'ingresso della baja che conduce a New-Yorck, Long. occ. 79. 35. lat. 40. 25.

Sanz o S'antus, finme del cant. di Berra,

che sbocca nell' Aar, al di sotto di Guemus. Sanza o Gastanat, baliaggio del canton di Berna, formato da una valle lunga 10 legle, nella quale si trova il borgo di Sanen. Li razza del hestiame grosso di questo beliaggio

è la più bella di tutta la Svizzera. SANPRONT , commine degli Stati-Sardi , c. L di mandamento, prov. di Saluzzo.

Sanford , piccola città degli Santi-Unit di America , nel distretto del Main, a 6 legle N. E. da Portsmouth

Sangana, città del Giappone, sulla punta più attentrionale dell'isola di Nifon; esadi il nome allo stretto del Sangaar.

SANGADIANI O SANGARIANI, pirati che infestano le coste di Mekran in Persia, sull'Ocrano Indiano. La loro dimora attuale è verso la baja di Cutchukartch, San-Gunanuz, due molette della Sardegna, dirimpetto alla Corsica; una chamasi Bieze,

e l' altra Peragia. Sangannapur, città della Turingia, cui un castello, a 3 l. S. da Mansfeld (Stati-Prussa-

SANGUERAR O SANGUERAR, città di Sconi nella contea di Dumfries, da cui è dist. 7 l. N. N. O., e 17 S. O. da Edimburgo, preso

al Nith. Sanguznanza, isoletta della costa orientale della Sardegna, presso al capo di Cagliari. SANGUESA, pic. ed ant. città di Spagna, nel r. di Navarra; pop. 3,000 abitanti , presso al fiume Aragon ; ad 11 l. N. E. da Calaborra.

Sancrin, isola del mar delle Indie, l. N. dalla penisola settentrionale dell' isola

Celebe. Capitale Tairon. SANGUNIARA, fiume del Patrimonio di S.

Pietro, che ha la sorgente presso al lugo Brae-ciano, e sbocca nel mar di Toscana. Sanno e Sanzono, nome di due grandi contrade dell'impero del Giappone, una al

Nord e l' altra al Sud.

Sannazzano de Bungonoi, comune degli Sta-ti-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di Mortara (Lomellina).

Sanox , picc. città della Gallizia , Pellonia oricut. , sul finme Sand , presso a monti Car-pari , a 36 l. S. E. da Cracovia.

Sanonn , isoletta d' Italia , sulla costa dello Stato romano , al N. E. dell' isola Punza. Sanoar, prov. che la parte del Visapur, ed ha 13 l. di lunghezza ed 8 di largh., in una città sul Tum; a 39 l. S. S. E. da Visapur. Sassur, cosia Ozat d' ammone, borgo deserto della Libia, in Africa. Luogo celchre nel-

l'antichità pel tempio di Giove-Ammone; a 18 giornate di cammino all'O. dal Cairo. Sansanding, grau città d' Africa, sul Joliba o sia Niger; pop. 10,000 mitanti; essa è mol-to frequentata dai Mori che vi recano sale, vetrame e corelli, e ne riportanu in cambio polvere d'oro e tele di cotoue; nel r. di Bam-lara, a 9 l. N. E. da Sego. Sansar. Vedi Sanzar.

SANS-SOUCI. Vedi POTZDAM. SANS-SOUCH. POR POTEDAN.

SANTA O PARILLE (I a), città d'America
merid., nel Perù, cap. della prov. di Santa,
the cont. all' E. con quella di Genillas, al N.
con quella di Truxillo, ed all' O. col grand'Oceano. Essa ba (n. l. di lunghezza e 12 di
landare. Con di lattica minuto, cutoni larghezza. Com. di bestiame minuto, cotoni e sevo che si spedisce a Lima; raffinerie di zucchero, fabbriche di acqua-vite e minicre di calamita, sul fiume del suo nome, presso ul mare ; a 27 l. S. E. da Truxillo , cd 85 N. O. da Lima. Long. occ. 81. 13. lat. S. 8.

59. 3, Savya-Fà, pic città di Spagna nel r. di Granata, sul Xenil, sili O. di Granata. Fu edificata da Ferdinando-il-Cattolico per servirsene di campo ull'assedio di Granutu; pop. 2,400 abitunti.—Altru città dell'America sett., cap. del Niiovo-Messico, posta fru monti pres no al Rio-del-Norte, u 400 l. N. N. E. da Messico.-Altra, eittà dell'America merid. nel Paragnay, 10 l. al di sopra dell'imboccatura di Rio-Salada. Fondata nel 1573 da Giovanni

de Garay.

Santa-Fi-ne-Bocota, città dell' America merid., cap. del governo del suo nome , nel nuoventa cap. dei governu uei nou ieius, vo vo r. di Granata; con areiv, trib. sovrano, uni-venttà stabilita nel 161a, biblioteca pubblica el orto hotanico 3 pop. 18,000 abit. Ariu mol-to salnbre, e primavera quasi continus. Gran os atmore, e primavera quasi communicación com, coll'Europa. In una pianura devatissima; ad 80 l. N. E. da Popayan, 166 S. E. da Cartagena. Long. occ. 76. lat. 4, 18. La prov. di Santa-Fé confina all' O. col fiume della Mad-

tna , N. colle prov. di Santa-Marta e di Voscies ; Tom. II.

Merida, ed all' E. con quella di Juan-de-los-

SANTANDER. Vedi ANDRE.

SANTAREM, ant. e hella città del Portogallo

Sarraina, and. e hella città del Portogallo nell' Estranadura, sopra un monte, presso il Tago, in territori. Eride in olive, frunctio e vinoi pog. 8,000 abitanti ; ad 8 leghe S. da Leiria, e i 6 N. E. da Listona.
Serre (le ), fir isolette dell' America, al S. E. delle Basso-Terra, rella Causdalppa, a to passibiliente busson, producono del colore e del catle, e sono abitate da un picciol numero di culoni. G'lluciei le conquistramona le morto d'incidio. mero di culoni. Gl'Inglesi le conquistarono nel

1794. Latit. della punta N. O. 15. 51. 25. N. long. 64. 1. 40. O. Sabtan, pic. città del granducato del Bas-

so-Reno , patria di S. Norberto ; in una valle; a 3 l. N. E. da Cleves.

Santenar , villaggio della Borgogna ( Costa-d' Oro ) , z 3 l. S. O. da Beaune , ed : l. da Chagny O. Saona e Loira.

Santenze, pic. paese della Picardia (Somma), che ha il Combrese al N., il Vermandese all' E., l' Amienese all' O., e la Somma al

S. Peronne, capitale.

Santhoven, villagio del r. de Paesi-Bassi, a 4 l. E. da Anversa.

Santia , Sancta Agatha , città del Piemon-te , c. L di mandamento e prov. di Vercelli , da cui è dist. 5 l. O., e 12 N. E. da Torino, sulla Sesia. Essa è edificata sulle rovine del-P ant. Vicus vine longue, in uns bella pianu-ra, e prossima al cassile che porta da Ivrea a Vercelli; pop. 2,800 sbitanti. Cel. per avervi Carlo-Magno ricevuti gli ambasciatori di Persia e d' Africa, e per esser la patria di Giacomo Duranti poeta e geografo. Long. 5. 48. lat. 45. 24.

SARTIBAREZ-ZARZAGUDA, città di Spagna, nella Nuova-Castiglia. Fabbr. d' aghi fini ec. SANTILLANA, città di Spogna capitale dell'Austria, che porta il suo nome; sul mare, con buon porto. Il territorio produce grano, lino e bestiami; n 7 l. S. O. da S. Andrea, 22 E. da Oviedo, ed 8o N. O. da Madrid. Long. occ. 6. 59. lat. 43. 24. Sastriouce, villaggio dell'Andalusia, sulla riva diritta del Candalusia.

riva diritta del Guadalquivir, dist. 1 Siviglia, Esso è l'antica Italica, patria degl'imperutori Trajano, Adriano e Teodosio Begli

SANTOGNA. Vedi SAINTONGR.

Sartoena. Fed Sartorer, isola del-l'Arcipelago, al N. di Candia ed al S. O. di Naufio, di 3 l. di lungh. e quasi altrettanto di largh. con parecchie piccole città, la prineipale delle quali è Scaro o Casiro, e due vescovi, uno latino ed uno greco. Non vi sono quasi puntu Turchi. Essa è di difficile accesso, e quasi tutta ricoperta di pietra pomi-ce, ma l'industria degli abitanti sa trarre partito da un terreno si ingratu, di modo che roduce abbondantemente orzo, cotone e vino. Fubler, di belle tele ; pop. 10,000 abit. Quat-tro isolette vicine sono state produtte da cru-zioni volcaniche , l'ultima nel 1707. Verso il tempo in cui detta isola si vide comparire, vi fu un terremoto accompagnato con lampi e tuoni, e per parecchi giorni l'acqua del mare fu

bullente. Questa isola deve la sua origine ad un vulcano sotto-marino e sorge 200 piedi sul livello del mare. Dapprima non aveva ehe una l. e mezzo di circonferenza, ma si è ampliata suecessivamente, ed ora é anche coltivata. Long. 23. 34. latit. 36. 26.

SANKAY, pie. città del Poitou (Vienna), a 11 l. S. O. da Poitiers, e 3 l. da Lusignano O.

SAONA, isola alla punta S. E. di S. Domingo. Longitudine occid. 70. 51. 30. latit. 18. 12. Saora ( la )., in francese Saore, Arar , e Soccona , fiume consid. di Francia , che ha da sorgente ne monti de Vosgi, presso Darney; traversa i dip. de Vosgi, dell'Alta-Saona, e della Costa d'Oro e della Saona e Loira; traversa o costeggia Conflans , Jouville , Jussey , Pont-sulla-Saona , Gray ed Auxonne , ov é navigabile: Verdun, Evernez, S. Giovanni-de-Losue, Chillous, Tournus, Mácon e Trévoux e shocca nel Rodano, sotto Lione. Esso riceve sei fiomi: il Vigeanne, l'Ognon, il Béze, l'Ouche, il Doubs ed il Reissonze, e dà il nome a due dipartimenti.-Nome d'un finme del regno di Napoli, Savo, che ha la sorgente a Tiano, attraversa la Terra-di-Lavoro, e va a gettarsi nel Mediterraneo fra Capua e Gaeta.

Saova ( dip. dell' Alta ), formoto dal baliaggio d' Amont, che faceva parte della Franca-Contea, Vesoul, c. L; tre circond. o -ottopref. Vesoul, Gray e Lure: 28 cant. o giudi-cature di pace. Pop. 3o3,751 abit. Prod. gra-ni, vini, frutti, legumi, bestiami, hutirro; formaggi alla foggia di Gruyere, ferro e legnami da costruzione ; ricche miniere di ferro , che alimentano molte l'onderie e fueine , cave di torba di granito, acque minerali e ter-mali, e molte eartiere e vetrerie. È irrigato dalla Saona e dai Concy, e traversato dalle strade da Epinal, Chaumont, Besanzone e Basilea a Vesoul; 6.º divis. milit.; diocesi e corte rea-

le di Besnuzone. SAONA-E-LOURA (dip. della ), che si compone dalla parte merid. della Borgogna, Macon, capo luogo; 5 circond. o sotto-prefiz Mácon , Autun , Châlons , Charolles e Louhans ; 48 cant. o giudicature di pace. Pop. 498,057 abit. Il territorio è intersecato di montagne, colline e fartilissime piannre, e produce in abbondanza grano, canapa, frutti e singolarmente de boo-ni vini detti di Măcon; booni pascoli e lelle foreste; cave di marmo e d'alabastro, miniere di carbon fossile e ferro ; fabbr. di er li , rame in lastre e strumenti di ferro. È irrigato da' fi. Loira , Soona , Sella , Arroux e Doubes ed è traversato dalle strade da Digione, Ljone e Ginevra a Macon; 8.ª divis. milit.

Acouse e America a Macon ; 6. divis. milit.
diocesi d'Autun , e corte reale di Digione.
Saosero , pie, e forte eittà del contado di
Nizza (Stati-Sardi ), sulla cima d'una montagiu a, a 7 l. N. N. E. da Monaco.
Sar (il ) ; grosso lorgo della Normandia. ( Orna ), 4, 1,317 abit., ad 8 l. S. da Li-MICUX.

SAPATE. Vedi PULC-SAPATE.

SAPALO, is la d' Amer., sulla costa della Georgia, a 9 l. S. S. O. da Savannalı.
Savioram (St.) pic. h. del cant. di Vand,
1 lla riva del lago di Ginevra, a 3 l. E. da Lounna ed 1 l. da Veray; pop. 2,194 abit.

SAPIRREA ( isole della ), cinque isole sella costa dalla Morca, due sole dello quali sono abitate, e producono degli olivi.—Capo della Morca al N. O. Sapozoz , borgo della Russia , nel gov. di

Rezan , da cui é dist. 30 l. Suppa, antico vescovato di Dalmazia, fra

Durazzo ed Anti-Pari. Sartes, villaggio della Linguadoca (Aude) presso Carcassona 3; belle man, di panni, SARABAT, limne della Natolia, che riceve il Pactola, irriga Magnesia, e sbocca nel golfo di Smirne. Nelle sabbie di questo fi si trova del-

Sanasus, città dell'isula di Sardegua, confl. del Flumendosa e del Zuri; a 10 l. N.

E. da Cagliari. Sanacozza, Caesar Augusta, ant., gr. bellissima, pop. e connimerciantistima città arriv. di Spagna, cap. del r. d'Aragona, nel territorin di Saragozza, con università ; un tempo residenza del vicere e di tutte le amministrazioni della prov. Gran numero di bellissimi edifizi, fra' quali meritano particolar menzione la famosa chiesa della madonna del Pilar, b spedale maggiore, il palazzo dell' inquisizione, ehe serve di cittadella alla città, ed il palazo pubblico. Prima del 1809 cranvi dicusette grandi chiese e quattordici be conventi. Po-polazione 28,000 abit., fabbr. di seterie e pan-ni fini. I Francesi e gli Spagnuoli furono difatti presso questa città nel 1710. En pros da' Francesi nel 1800 dopo un assedio di cui l' istoria offre pochi esempi. I suoi edifizi pro-cipali hanno molto sofferto. Sulla riva unistra cipai name mono soucre, come riva sous dell' Ehro, in un jace fertile; a 3 j. 0. 1/4 N. da Tarragona, 23 O. da Lerida, 33 O. da Barcellona, e 6a N.E. da Madrid La-gil, occidentale 5. 3. latitudine 41. 47. Sanatre, pic città ail confl. de fi. Sarred

Albe (Mosella), pascoli eccellenti e sorges te salata. Fiere di 3 p., il lun, dopo S. Mu-tino, dopo la 2.º domenica di quaresima, e dopo la Trinità. C. l. di cant. e circond. di Sarguemines 3, da cui è dist. 4 l. S. O., 7 L. N. O. da Bitche. Saranos, pic. città dell' Armagnae (Gers),

r. I. di cant. e circond. d' Auch 3, da cui e dist. 3 l. S. E.

Sanann , un tempo Sarepta , città dirett della Siria, a 5 L S. da Tiro o Sur, e 41 S. O. da Seida.

Sanausa, città poco consid. della Rossit, c. l. del circolo del sun nome, ed inaddicto del governo di Casan. Gli abitanti son qua tutti coltivatori. Nel governo di Penza, dilla quale è dist, 15 l. N.

Sanapur., pic. ma popolatissima città di Ro-sia posta sulla riva diritta del Kama, nel soverno di Wiatka. Appie di un' eminenza soco vi le revine d'un' antica fortezza. Abitanti iscoltosi. Fiera annua assai considerabile. Sanaquiso, una delle isole dell' Arcipelara, anll'ingresso del golfo di Salonicco; è descia

ed ha 7 L di circuito. SARA-Sou , fiume d' Asia che sorte dallemes-

tagne d' Alpy-Dim , nel parse de Kaissaki , e va a gettarni nel lago Telegul. SARATOR O SCRATOR, città di Russia, c. L. del governo dello stesso nome, presso al No-

gs, sul declirio d' un monte; fu călificate un et 150; dal care Prdor Transvoirich, e ri-muse incondiate il 13 agosto 1775. Il suo commo more di negoziatori. Ad 11 I. 8. 0, da Ca-zan. Long. (3. 40. lat. 5: 3), 38. — Il go-zero confina 3 8 con quello del Caucano, reverse confina 3 8 con quello del Caucano, per confina 3 se con quello del Caucano, per confina 3 se con quello del Caucano, per confina del care del car

Sactor out, for control of the contr

20 S. E. da Meik Long. 4, 36. kit. 49, 16. Sansungo, San

1,700 and.; c. 1. di sotto-pret, c frib. di pr. ist.; fabbr. di vetri, cristalli e porcellana; a 16 l. da Nancy, ed 80 l. da Parigi.
Sancé, b. della Maina (Sarta), a 7 legbe.
S. dal Mans, e 2 l. dal Lude 20.
Sancetus, pic. città dell' Isloa-di-Francia
(Senua-ed-Oi-a), a 3 l. N. da Parigi, pres-

S. Écouen 3.

Sances, villaggio della Pirardia (Osa).

Sances, villaggio della Pirardia (Osa).

Palder di calze, di saje dette di S. Lô, rovesci e inezzi rivesci; filatoj di cotone. Evvi in questo villaggio un palazzu edificato nel 1522, la di cui facciata ha dei hassirilicvi

all arabeso, 'che vengono rignardati come un capo d'opera in questo genere ; ad 8 l. N. £. da Beurvais, ed 1 l. da Grandolfere 3. Sanoa, pie città delli di Sarabgna, nella prov. di Logodoro, a 3 l. E. da Terra-Vauva. Sanoan, gr. e bel villaggio dell'Olanda et de Paci-Bassi); cantiere di costropione.

Sarauxi, gr. è bei villaggo, dell' Olandi. C. n' de Paesi-Dassi ); cantiere di costriance. Esso è celebre per ascere il liego ovei il crar Petern-di-Grande, sotto il nome di Michaelori, petern-di-Grande, sotto il nome di Michaelori, controli in una capaona, di cui tuttera dotrocchi in una capaona, di cui tuttera dovedere il posto, impurb'i arte della estrirame navale. Stoord circa 450 m ditini a segamesti in myto dal venta. Gli abbinnti i didiciarus al cont.; sol Zuyderzee, a 6 l. S.E. da Alkinner, c. 7 N. 1/§ E. da Anni rlaux.

Sunnos (1)). Norwinis, isola del Mailer terraneo mel isola di reggo, che appariire alla casa di Samija i S. dell' indui (1, casa i di Sal di Ingla, e di Lara y di Sal di Ingla, Sa I. di Ingla, e di Lara y di Sal di Ingla, so i di Ingla, e di La di Bonificio, che ha sole 31. di Inglasa, edi noi novo diferen indele, i a separe dalla Cordon. E fertilasiani in granti, oli: 11 aprilera di Ingla, anche i propositi di 11 aprilera di Ingla, anche i propositi di 12 aprilera di Ingla, anche i propositi di 12 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 13 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 13 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 13 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 13 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 13 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 14 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 14 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 14 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 14 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 15 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 15 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 15 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 16 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 16 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 16 aprilera di Ingla, di Ingla, di Ingla, di 16 aprilera nio dei Cartaginesi sotto quello dei Romani , dei Vandali e dei Goti; sul finire del 9.º e sul principio del 10.º secolo ebbe i suoi giudici o re, che venivano presi dal corpo del-la nazione; indi passò in potere de' Saraceni, dei Pisani, dei Genovesi, e dei re d'Aragona e di Spagna. In fine ess ndo nel 1712 per-vennta alla casa d'Austria , questa dietro il trattato di Londra del 1718 la cedette nel 1720 al dura di Savoja in cambio della Sicilia, ed a quell'epoca questo duca prese il ti-tolo di re di Sardegna. Egli risiode in questa isola, dal 1798 fino a tutto quel tempo in cui i Francesi turono padroni della Savoja e del Piemonte. Dividesi la Sardegna in due pro-vincie, chiamate una Capo-di Cagliari e Gallura, che ha Cagliari per rapitale, e questa comprend. la parte S., e formasi per la mag-gior parte di montagne, e l'altra detta Capodi-Sasari e Logadoro, di cui Sassori é la capitale, ed il suo territorio è uno de più u-bertosi che si conoscono. La Sardegna è bagnata da due fiumi principali, cioè il Flomentosa che la percorre dalla parte E., c l'Oristano che irriga la parte O. La religione dominante è la cattolica. Gli abitanti che ascendono a circa 520,000 si compongono per la maggior parte di pastori in:220 selvaggi che parlano la lingua sarda, la quale è un mito d'ant, greco, d'it, e d'altre lingue. 100 libbre peso di marco fanno 112 rotoli di Sardegna Li quale da 62 soldi per 5 fr. 80 cent di Fr. Cagliari, cap. di tutta l'is. Long. 6, 7, 50, lat. 8, 55.—41, 15.

SAR

Sanze, Santei o Sardir, ant., cel. edubla 18 la capitale del regoo di Creso, e venne rovinata da Tamerlano. O ne è riobita ad un mistro villaggio detto Sart, posto sul Paciola, ove si oscrrano medii avutza della su

since a produzia, p. ao fi. L. c. di Senure.

De produzia (L. c. c. di Periodice) di Periodice;

2º il di octo di Servoja; 3º il Munferrato;

2º il di locto di Genora, e pº l' li sia di Ser
di di lidica (L. c. c. c. c. pº l' li sia di Ser
di Li di Locto di Genora, e pº l' li sia di Ser
di Li di Locto di Genora, e pº l' li sia di Ser
di Li via (L. c. c. di Periodizia (L. c. di Mica)

di Li via (L. c. di Periodizia (L. c. di Mica)

di Li via (L. c. di Periodizia (L. c. di Mica)

di Li via (L. c. di Periodizia (L. c. di Mica)

di Li via (L. c. di Mic

## PROSPETTO

## DEGLI STATI DI TERRA-PERMA APPARTEVETTI AL ER III SARDIGNA, GIT-TA LA CLASSIFICAZIONE DEL 1800.

| CLA                                    | SSIFICAZIONE   | DEL 1809.  |                               |
|----------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| Divisioni. M                           | andamenti.     | Comuni.    | Abitenti.                     |
| di Torino<br>della Savoja<br>di Genova | 77<br>51<br>55 | 458<br>619 | 715,855<br>467,113<br>559,359 |
| d' Alessandr.<br>di Cunco              | 23<br>63       | 394<br>259 | 510,340                       |
| di Novara<br>di Nizza                  | 55             | 449        | 440,044                       |
| duc, d'Aosta                           | 29<br>7        | 73         | 64,674                        |
| Totale                                 | 410            | 2,7:27     | 3,439,785                     |

Le realise del Re di Sardegna presono acceadere a jo milioni ; l'exercito è terte di pepo a comini senza le militre straordinarie. La marirenzi è di pore momento finora, anche che po l'acquisto di Genova. Il re riside a Torino, capitale del Piemonte e di tutti i soi atti ; il governo è mosarchien; v'è un consiglim di stato. Il duca di Genova ha una cosumzione particolare. Pedi: Sardegna, Pramorra, Savuas e Grasova.

Sana, b. della Bearnia (Bassi-Pirenei), a 2 1. S. E. da S. Giovanni-de-Luz, e 5 leghe da Bojonna 💁. Sazepta, città e colonia di Moravi, nel

governo di Saratof, fra il Dou ed il Wolga; a 73 l. O. da Astracan.

Sagass, città della Svizzera, nel cant. di S. Gallo, sui rovescio d'un nontagua, a 5 S. N. O. da Coira. Longinuline 7, 14, lattudine 47, 11. Essa forma uno de distretti del cantone di S. Gallo, presso alla città trovasi una sorgente d'acqua minerale. Valle fertilissima.

Saroé, b. della Maina (Loir-e-Cher), sul Braye, circondario di Vendôme, da cui è distante 6 leghe N. Q., e 2 leghe da Mondoubleut .

Sasata, Canuccis, gr. ed ant. città di Africa, nel r. di Marocco, con un porto difica da un castello. Nelle vicinanze di questa città Andrea Dorin fu battuto dal corsaro Barbarossa. A n. l. da Tenze e da Algeri, sul mare, all'imboccatura del Safran. Longit. 16. no. lat. 33, 30.

SARGRAC, b. della Linguadoca (Gard), a 4 1. N. E. da Nimes .

Sascusnites, città della Lorena (Mosella), sul Sarre, 5 % 3,498 abitanti c. 1. di sotto-pref, e trib. di pr. ist. Com. di grani, frutti e legname da costruzione; concie e fabbrica di majolica; a 3 leghe S. da Sarreburch, e 16 da Metz. Longitudine 4. 50. latitudine 40, 8.

Sarr, città della Peria, nel Mazanderan . Esa era un tempo considerevole, ma con vinata nelle guerre civili che desolarono la Perisi dopo la morte di Schah-Nadir. Contorni ferili in riso, aranci, contone, succhero sela. Eranvi 7 torri, quattro delle quali sussistono tuttava, e esculvano esere state costruite per servir di tomba ad altrettanti pergonaggi distito.

Sasteciota, h. della Macedonia, a 5 l. S. O. da Kara-Veria. Sastenà, b. dell'Angiò (Maina-e-Loira), a

Danous, b. dell'Anglo (Minne-Loire), a 3 l. N. E. da Angera D. Sana, isoletta della Manica, chiamata dai Franccia Cera, dipendente da Guernesey, ed appariemento agl' Ingleta; essa ha § l. da longlezza e o di targhezza, e prodoce il nocapiezza e con l'anglezza, e prodoce il nocatiol e con l'Inghiltera occid. Consiste la usa industria in man, di relate, guanti, berrettie camirinole a maglia. Loug. occ. 4, 44, 45. latitudire (d. p. 25, 32.

Sallat, città assai povera del Périgord (Dordogna), in una valle, sul fiume Sarlat, che si scarica ad una I. di distanza nella Dordogna, 🌖; 5,024 abit.; c. l. di sottopref., e trib, di pr. 1st. e di com. Com. d'o. hio di noce, bestiami, mercerie e panni; ad 11 l. S. E. da Périgueux, 35 E. 1/4 N. da Bordeaux, e 127 S. 1/4 U. da Parigi. Lougoce. 1. 7. 11. lat. 44. 53. 20. Sas-Lous, città del gran-ducato del Basso-

Sus-Lorus, città del gran-ducato del Baso-Reco, sull'istuno d'una peniola formata dal fiume Sarre; edificata nel 1680 per ordine di Luoji XIV e briticata de Vaulan. Popolar, 2,500 abitanti, Miniere di Ferro e di carbon fossie, Man. di cocia, acciajo, til di ferro, bande stagnate, armi e lume. Fiere di tre g, 25 marzo; til 8 giorni; il luned dell'estalzione della Croce; a 4, 1 N. O. da Sarrebrick, 13 N. E. da Metz, e po E. 1/4 N. da Par-

gi. Long. 4, 25, lat. 49, 19.
Sassas, gr. città d' Africa, nella reggenza

di Tripoli , abitata da' Bereberi.
Sasuttero , ammasso di 80 isole tuttavia
incognite al N. dell' ingresso O. dello stretto
di Magellano , chiamate dagl' Inglesi isole del
duca d' Yorck.

Sasn, isola sulla costa d' Africa, al N. del capo Mirrick, che forma l' ingresso del fiume S. Giovanni. Lat. N. 19, 12. Sasten, b. del cant. d' Underwald nella

Svizzera, in una valle deliziosa, a 3 l. S. O. da Alpnach, e 5 S. O. da Stanz. Sarnerna, pic. città d'Aragona, in Ispagoa, a tu l. N. E. da Saragozza.

gna, a lu l. N. E. da Saragozza. Sarro, Sarrus; città vesc. del. r. di Napoli, nel Principato citeriore; sul fi. Sarno, vicino alla sua sorgente; a 5 l. N. E. da Salerno, ed 8 S. E. da Napoli. Long. 12. 10. lat. 41. 46.

Sansor, villaggio (Oisa), circond. di Beauvais, presso Grauvilliers, . Fabbr. di occhiali.

SAROKRI, città d' Asia, nella prov. d' Alsbah, nel Turchestan, sul Sirr-Daria; a 10 l. N. E. da Taskeut. SAROS, cast. dell' Ungheria, sulla Thereza,

a 2 l. O. da Eperies.

Sana (la), piccola città e castello della
Svizzera, nel cantone di Vand, sopra una

eminenza; cave di marmo, e sorgeuti minerali. Sanan, h. della Guascogna (Gers), circond. di Lectoure, da cui è dist. 4 l. S. E., e. 4 l. da Ginont • .—Altro nell'Orleanese (Lo-

ret), a 2 k da Ortiana 👁.
Sanaaronan, piecola città della Bearnia (Alti-Pierner), nella valle d' Aure, aul Neste;
a 5 lephe S. dalla Barthe-de-Neste, à 8 Le
a Tarbes, e 2 leghe da Arreau 🐠 Cave
di marmo, fabbrica di vetri e di calze, e
cartiere.

Sassa, fiume che ha la sorgente al di sopra di Salins, nella Lorena (Vosgi), comincia ad esser navigabile a Sarrable, e abocca nella Mosella, al di sonra di Treveri.

cus au cest navaganue à sorrante, e donc la Moella, ai di sopra di Trevercole la Moella, ai di sopra di Trevercole la Moella, ai di sopra di Trevercole la cui e. l. era Treveri, e che si conponera
di una parte dell' elettora di Trevere e del
ducato di Due-Ponii. Fu separato dalla Francia che 1815, e diviso fra parcedo principi di
Germania. Il re di Prusia ne ha avuta In
maggior parte, la quale è data rimidia ai
mon dati deti al re di Pariera, e fanno parte
della pron. Paratrese della riva insister del
della pron. Paratrese della riva insister del
della pron. Paratrese della riva insister del

Reno. Il duca di Sassunia-Coburgo ed il duca d' Oldenburgo banno avuto cas-cheduno un territorio di 20,000 abitanti. Il landgravio di Hassia-Homburgo ed il duca di Mecklenburgo-Strelitz hanno conseguito ciascuno un territorio di circa 10,000 abit., ed infine il conte di Pappenheim ne ha avuto uno di 0.000

abitanti. Sanse, b. della Bearnia (Bassi-Pirenei), a 3 1. E. da S. Giovanni-de-Luz, e 5 leghe da Bajonna .

SARRAL, pic. città di Spagna, nella Cata-logna, sul fi. Francoli, a 3 l. N. E. da Mont-blanc. Cave di talco bellissimo.

Sanaian, pic. città di Provenza (Valchiu-sa); bachi da seta; com, di ficuo e di zafferano. Fu saccheggiata ed incendiata nel 1791 i a 2 l. N. O. da Carpentraiso Q, e 4 N. E.

da Avignone. Sansina, autica città della Romagna (Stati-

Pontifici), sulle frontiere della Toscana, apromineji, suite ironiere dena loscana, appie dell' Appennino, sui fi. Savio, che stocca nel golfo di Venezia; patria di Plauto; ad 8 l. S. O. da Rimini, e 13 S. da Ravenna. Longit. 9, 51. latit. 43, 33, 54.
Salta. Vedi Sartia.

Santeano, grossa terra e potesteria in Toscana, nella prov. superiore di Siena, di la dal torrente Astore; patria del Beato Alberto da Sarteano i com, e manifatture consid.; vicino a Cetona, SATTELER, città del nuovo regno di Leone,

nel Messico, abitata da Spagnuoli ed Indiani, a 190 l. N. dal Mesico. Longit. occid. 103. 20. lat. 28. N. Belle chiese, strade larghe e pulite con case di pietra. Gl' Indiani vi col-tivano de' giardini abbondanti di frutti e di piante curopce.

SARTENA, città di Corsica, c. l. di sottopref. e trib. di pr. istanza, @; 4,000 abit.; a 2 l. S. O. da Tallano, e 28 S. O. da Ba-stia. Long. 6. 48. lat. 41. 30.

stis. Long. 6. 48. Int. 41. 30. Santus o Santa, fl. di Francia, che ha la

sorgente a Somme-Sarthe (Orne), a 2 l, da Mortagne, e shocca nella Majenna, dirimpet-to all'isola di S. Aubin, 2 leghe al di sopra di Angera; comincia al Mans ad esser navigahile.

SAATHE O SARTA (dip. della), dip. di Fr. composto di una gran parte della Maina. Il Mans, c. l.; 4 circond. o sotto-pref. il Mans, la Fléche, Mamers e St. Calas; 33 cantoni o giudicature di pare; 333 l. quadrate, e 428,432 abit. Il suolo è variatiasimo ed acconcio a molte sorte di produzioni; le principali sono grani, pasture, vini eccellenti e frutti; bestiami, salvaggiume, pesce e molti volatili de più squisiti. Miniere di ferro; cave di marmo e lavagua; fabbriche di vetri e di majolica ; cartiere , e man. di candele di cera, di tele e di stamine. È irrigato dalla Sarta , navigabile da Arnage fino al Loir, dal Loir e dall' Huisne; traversato dalle strade da Alençon, Chartres, Tours, Angers e Mortagne fino al Mans; 22.º divis. milit.; diocesi del Mans, e corte reale d' Angers.

SARTILLY, villaggio della Normandia (Ma-nica); c. l. di cant e circond. di Avranches, da cui é dist. 2 l. N. O., c 3 l. da Granville .

SARTIBE (isole), sulla costa N. O. dell' Ameri-Santria (1804), soin eves y 0, deri Andrea C Quesla catena si compone di 3 isole, due mediocri ed una più grande. La più al largo è alla latitudine N. 50, 70, long, 131, 45, 0, Sanura, b. d' Inghilterra, contea di Wilst, dist. 1/2 l. al N. da Salisbury.

Sanwan, eittà dell' Ungherio, sul confl. de' finme Raab e Godness , a 23 l. S. S. E. da Rash. Patria di S. Martino di Tours. Long. 15. lat. 46. 5.

Saguitza, città della Turchia europea, nella Macedonia, sopra un fiumicello, a 18 l. O. 1/4 S. da Salonico.

Sanzana, Sergionum, antichissima e forte città dell'antico stato di Genova (Stati-Sardi), c. l. di mandamento, e prov. della Spezia (Levante), • ; sulla riva sinistra del fi. Magra, cui i pic. bastimenti possono rimontare. Apparteneva al granduca di Toscana; ma i Genovesi nel 15.º secolo cedettero in cambio t-chovest net 13.7 secolo cedettero in cambio Livorno quando questo non era che un pic-villaggin. Cattedrale, qualche altra chiesa, piazza e palazzo pubblico. Molte lapide lu-nensi. Le migliori servizono alla costruzione della casa Benettini, la quale il Muratori avrebbe volcutieri demolita per rivendicar quelle dalla barbaric di chi le fece servire di materiali a quell' edifizio; a 13 l. E. S. E. da Chin-vari, 13 N. O. da Pisa, e 20 S. E. da Geno-

va. Long. 7. 32. lst. 44. 8.
Sareau, pic. cità della Brettagna (Morbiban), nella penisola di Rhuys; 6,324 alit.; c. l. di cant. c circond. di Vanues .

da cui è dist. 4 l. S.

Sas-ne-Gann, pic, e fortissima città, a 5 l. N. E. da Gand (r. de Paesi-Bassi), belle cateratte, sopra un ramo della Schelda, all'estremità d'un canale che comunica con Gand. Porto situato nel centro della città. Ficra di 18 g., 29 agosto: cavalli e bestiami. Long. 1, 26. lat. 51, 15.

Saseno, isoletta dell' Epiro, nel golfo di Venezia, presso alla città di Valona. Sasenam, città dell' Indostan (Bengala), appie dei monti , presso un grande stagno , a 24 l. S. O. da Benares. Longitudine 102.

lat. 26. 10. Sasquasananoxi, popolo selvaggio della Virginia, nell' America settentrionale.

Saman, Sassares, gr., bella, importante città arciv. della Sardegna, cap. del Capo-di-Sas-sari, posta in un' amenissima situazione, al-le falde di deliziose collinette che la circondano, cinta di mura di forma gotica, e di fesa da un forte castello; pop. 30,000 abit. Benché lontana dal mare 4 l., è assai com-merciante, mentre il porto Torres, che comunica con questa città mediante una bella e comoda strada carrozzabile, viene riguardato come il suo porto, al quale però non posso-no abbordare che piccoli bastimenti. Magni-fico santuario, attorniato da bellissime ville ; sorprendente acquedotto che porta l'acqua alla città. Sassari pon ha fabbriche di manifatture, tranne la regia fabbrica di tabacco ; ma fa un importantissimo traffico co genera che spedisce all'estero, i quali consistono in olio, in una quantità consid. di grani, formaggio, lana, agrumi e frutti. Essa fu presa e saccheggiata dal Francesi nel 1527; a

6 l. N. da Algieri , ed 8 S. da Castel-Aragoirese. Long. 5. 13. lat. 40. 46. Sassen end , pie. citta della Westfalia , In

Sassemerac', pie. citta della Westfalia, In Germania, nel gran-ducato del Ba-so-Reno, a 5 l. E. da Münster. Sassemace, b. del Delfinato (Isera), c. l. di cant., a 2 l. O. da Gremolde •; rinomato

pe' suoi buoni formoggi e per le sue eisterne, una delle maravighe del Delfinato Sassara o Millangaez, città della Tran-

silvania, sul confl. di 2 fiumerlli che sboccano nel Marosk, qualche l. al di sotto; a 9 l. O. da Hermanstadt.

Sasserra, pic. cast. in Toscana, nel Pisano, sopra un monte, fra i boschi; aria buona ed ottime acque; pop. 400 abitanti. Sasso-Feravo, b. d'Italia, a 7 l. O. da Urbino; patria del giureconsulto Bartolo.

Urbino; patria del giurecoasulto Bartolo, Sase-Foatiso, piccolo lisigo in Toscana, nella prov. inferiore Sanese, fra Prata e Roccastrada. Ne' e intorni molte mandre di minuto bestiame.

Sassonia, gr. parte di Germania , diviso in fre parti : il ducato di Sassonia , ed i circoli dell' Alta e Bassa-Sassonia. Il docum o colo elettorale di Sassonia confinava al N. col margraviato di Brandemburgo, all' E Misnia, ed colla Bassa-Lusazia , al S. colla all' O. col principato d' Auhalt. Esso ha cir-ca 30 l. di luog. 25 di larg. Prod. grani, vini, bestiame grosso e minuto, frutti, lino, mineuralme grosso e munico, trutte, turze, mirer d'argento, stagno, piendro, hismelo, tupazzi, agate ec., ed è irrigato dall' Elba, dalla Sprea, dall' Elbar, dalla Mulda e dal Neisa. L' Elba lo divide in dee parti ineguali, Wittemberg, cap. Il cir. dell'Alta-Sassonia confinava E. colla Prussia , con una parte della Pollonia e colla Siesia ; S. colla Baviera, colla Boemia e col car. di Franconia; O. col cir. dell' Alto-Reno e con quello della Bassa-Sasso-nia; e N. col mur Baltico e con una porzione del circolo della Bassa-Sassonia. Il circolo della Bassa-Sa-sonia confinava al N. col mar Baltico e col ducato di Sleswick; O. col mar di Germania e col eircolo di Westfalia; S. col circolo dell' Alto-Reno e col circolo dell' Alta-Sessonia, col quale confinava pure all' La casa di Sassonia si è divisa in due rami capitali mediante i doe fratelli Ernesto ed Alberta, sul principio del 16.º secolo, La linea Eruestina è suddivisa in più rami, che sonn: 1.º Wennar, 116,000 ahitauti; 2.º Gotha, 189,000 ahitanti; 3.º Meinungeu, 43,000 abitanti; 4º Hildhurghausen, 53,000 abitanti, e 5º Saalfeld, 30,000 abitanti, che fanno parte della Confederazione germanica. La linea Albertina si riduce alla casa elettorale, the possiede il regno di Sassonia. Prima del 1814, questo regno, che faceva parte della confederazione Renana, comprendeva i eircoli di Wittemberg e di Turingia, la contea di Stolberg e porzione di quella di Man-afeld; i circoli di Meissen, Ertzeburg, Voitgland e Neustadt; le signorie di Schænburg i vescovati di Naumburgo e Merseburgo, il principato di Querfurt, le due Lusazie, il eircolo di Cottbus e l' inaddietro granducato di Varsavia, che gli era stato ceduto col truttato di Tilsit. La sua superficie , senza il du-cato di Varsavia , era di 2,509 miglia qua-

drate, la sua popolazione, compreso il ducato, era di 5,600,000 abit., e senza il ducato, 1.993,6 o abitanti . In conseguenza de cambiamenti territoriali, che successero agli avvemmenti del 1814, la maggior parte degli stati del re di Sassonia passo sotto il dominio del re di Prussia, e questi sono: l' Alta-Lusaria ed i pacsi sasponi alla diritta dell' Elba. La Bassa-Lusaria era già atata conquistata dalla Prussia. Il granducato di Varsavia fo codoto all' imperature di Russia, all' eccezione di qualche distretto dato al re di Prusc prese il titolu di regno di Pollonia (Vedi questo articolo). Gli Stati attuali del re di Sassonia consistono principalmente nel-la Missia, nel circolo d' Ertzeburg, ed in una parte del Vuitgland; hauno circa 50 leglie di l'unghezza, 30 nella loro maggior larghezza e 7,500,100 abitanti. Dresda n'è la capitale. Il regno di Sassonia confina al N. ed all E oil ducato di Sassonia, appartenente al re di Prussia, al S. colla Boema, ed all O con parcechi piecoli principati della casa

di Sussinia, città del ducato di Modena, sul-Sassonio, città del ducato di Modena, sulla Secrita; magnifito palazzo e deliziose adiscenze; a 4 l. S. O. da Modena. Long. 8. 54. lat. 44. 3a.

Sastur; pie città della Natolia, ad 11 l. N. da Tianea.

Satacoso, la dell' Indostan, nel Bengala,

on tempo gran citità, au liame Biejly.

Stratasa, un tempo grande e Petinisma città della Natolia, solla cotta della Caramania

ti della Natolia, solla cotta della Caramania

on un pia, porto è di vissi in tre citità, ed

è altutta all' entremità d'un gello periopolariesetti e agrunii; noperba inzo desa. Esportazione di lana, e stone, pelo di copra,

agriro, gromas degante, nipro, cere giul
ha, la più bella e la pai apprezzata dal Le
sunte a go il. O. 1/15. al. Oggy, e 110
Lat. 36, 57.

Sarvas, josiche dell'Arcipelago, al N. dell'

Sarvas, josiche dell'Arcipelago, al N. dell'

Sarvas, josiche dell'Arcipelago, al N. dell'

ivila del Diavolo, ed all' E. dell' ingresso del golfi di Salouicco. Lat. N. 39. 39. 100g. 22. 17. E. Sares, pic. città della Dalecarlia, sulle ri-

ve del lago Linstern; riccle miniere di rame.

SERTALAN (II), cantone del terriforio prassano, suella Westfala, circondato di lande e paludi; 5 I. di lunghezza e 3 di larghezza je racchinde le comuni di Scharle, Rasmodo e Stricklingen; 2/00 abitanti di coatumi sangulari e swipidicissimi.

Sattlett, borgo del Vivarese (Ardeche), c. l. di cont. e car d'Atmonay O, da cui dist. 2 l. S. O, e 4 l. N, O. da Tournen, Sa-Tuener, città della prov. di Cleus-Si, in Clina, 3 l. del gran deserto di Shamo, e preso la gran puraglia. Long. 95. 54. Lat. 39. 35.

Sattanan, b. dell' Indostan, nel Visapur, presso alla sorgente del Kriscknab, a 18 I. S. da Punah.

Satus (S.), Berry (Cher), the forma 2 altri borghi, Foutenay e S. Thiébault, solle due rive della Loira, com di vini per Parigi, e concie; ad 1/3 di l. N. E. da Soncarre .

SATORNIA, pic. terra, in Toscana, nella prov. inferiore Sanese, con collegiata, nel mogo ove esisteva la città etrusca di Aurinia, vicino a Roccalbegna.

SATURNINO , (S.) , b. d' Alvernia (Pny-de-Dôme) , a 3 l. S. da Clermont 3 .- Altro ,

nel Rouergue (Aveyron) , sul Serre , a 3 1. da Api 3

SATE O ZEDECE, città di Bormia, a 16 L. O. da Praga , cap. d' un circolo dello stesso nome , sulta riva diritta dell' Eger. Pop. del circolo 113,080 abitanti.

Saua, città del Korassan, in Persia, a 20

I. E. da Hamadan (Echataoa). Savany, borgo d' Egitto, a 25 l. S. E. da Fajum, presso alla sponda orientale del Nilo, ove cominciano le grotte della Tebaide, che altro non sono che cave scavate dagli Egiziani, e guarnite di geroglifici.

Saucuany, b. della Picardia (Aisne) , a 3 L S. da Château-Thierry, press Charty .
Sarcourt, villaggio di Picardia (Somma),
a 2 l. da St. Valery .

SAUDRA (il) , fiume del Berry (Cher) , che ha la sorgente nel Berry, e sbocca nel Cher, al di sotto di Romorantin fra Selle e Saint Aignan, Il pic. Saudre sbocca nel Saudre al di sopra di Salbris.

Saurline (S.), b. della Picardia (Somma) a 3 l. S. da Amiens . Savoz (S.), pic, città del Nivernese (Nie-vre), c. l. di cant. e circond. di Nevers de da cui è dist. 6 l. N. E.

Saucé, b. dell'Angiò (Maina-e-Loira), dist. 1 I, da Brissac Q. SAUGERS-TOWN , horgata dell' America sett.

nicl paese dei Saugei, sul fiame Uinsconsing, a 24 l. E. dalla città degli Ontagami, a gr-90 a 92 e 5 min. di long. oec., ed a gr. 42 e 45 miu. di latitudine. I Sangei abitano fra il Mississipi ed il lago Michigan.

Savours , eitti del Gevodanese (Alta-Loira). Com. di trine c bestiami, i suoi contorni producono grano , segale , tieno e legna , ma mancano di viti ; c. l. di cant. e circond. del Pny, da cui é dist. 6 l. S. O., 11 l. N. da

Mende, e & da Langeac .
SALTON, b. della Santogua (Charente-Inf.),
3, 2,000 abit.; c. l. di cont. e circund. di
Saintes, da cui è dist. a l. O.

Saulceminit, b. della Normandia (Manica), eircond, di Sarburgo, da cui è dist. 5 l. S. E. Valognes .

Sauthay o Souday, h. della Maina (Loire-Cher), circond. di St. Calais, e cant. di Brondoubleau , da cui è dist. 2 l. Saulors, villaggio del r. di Wirtemberga a 3 l. S. da Buchau.

Saulgon , b. della Santogna (Charente) , a b. N. E. da Angoulème , e 3 leghe da San

Giuliano . Al ta-Vienna,

Sautier, città della Borgogna (Costa-d'Oro), sopra un' eminenza, in un terreno fertile in grani, ed abb. di bestiami. Un tempo collegio de' Druidi; avanzi d' un tempio del Sole. Gli Inglesi la prescro e la incendiarono nel 1549; indi essendo in mano della lega, nel 1539 Tavannes la prese , @ pe ; 3,102 abitanti.

Trib. di commercio ; com, di legua , fusti , il grano , canapa , lane pegiale e pesci de lagai circonvicus. Filado y cotone, falde, di panni per uso delle truppe e concie. Patria di Yanban. Territorio tertità in grani ed abb, di bestiami; a 6 l. S. S. E. da Sénner, 13 O. da Digione, e 65 S. E. da Parigi. Long.

1. Sa. Digeres, 2008.

1. Sa. Se. lat. 47. 16. 49.

Sausanina J. della Manica (Cause), circusd. di Gueret O., da cui è disch, lega.

Sausaor, villaggio e sorgente di aqua salata nella Franca-Coutea (Doubs.). dono di

Lure O., da cui è dist. 4 1. Mia. 30.

Carretti di Browere Mala Sausanina. Sault, pic. città di Provenza (Valchina). c. l. di cant. e circond. di Carpentrasso,

cui è dist. 7 l. E., e 5 da Apt 3.

SAULE, b. della Borgogna (Costa-d'Oro)
a 2 l. N. O. da Is-sul-Tille 3. — Altro nel principato di Monthelliard (Alta-Siona), w. c. l. di cant. e circond. di Lure, da cui d dist. 4 l. O., e 3 da Vésoul 3.

SAULXURE-EN-VOSCES, b. (Vosgi), c. l. d. SAUMUR, Città consid. dell' Angiò (Maina e-Loira), sulla riva sinistra della Loira, sulla quale vi è un ponte ch' è nu passo impertante di questo fiume ; belle caserme , 👁 🔀 9,936 ubit.; c. l. d' uua sotto-pret. . trib. di pr. i-t. e di com., e camera delle manifattu-re. Vi si son tenuti due concilj, uno nel 1276, cd uno nel 1315. Duplessis Mornay, che ne fu governatore sotto Enrico IV, protesse il calvinismo, che vi aveva una cel, accademia, Questa città perde molto alla revoca dell' editto di Nantes , e sollerse non poco nelle guerre della lega e della Vandea . Patria di canapa e lino ; fabler, di tele e fazzoletti; raffineria di polvere e salnitro, e concie. Fiere di 3 giorni , il terzo giovedi dopo Pasqua , il primo giovedi di luglio , il quarto giovedi di settembre , ed il pr. giovedi di dicembre. Il territorio produce vini, seta, canapa, granturco , legumi secclii , prune ed olio, Saumur è dist. 9 l. S. E. da Angers , e 68 S. O. da Parigi. Long. 2. 23, lat. 47, 15, 24. SAURAT, b. del paese di Foix (Arriège), a

5 1. S. da Poix, e 2 l. da Tarascona 3 . SAUSSENERG, ant. castello diruto nel grandurato di Baden , a 3 l. N. O. da Basilea.

Sauvacáne (la), b. della Normandia (Orna), a 4 l. E. da Domfront, ed 1 l. dalla Ferre.

Mace @ SAUVAGNAT, b. dell' Alvernia ( Puy-de-Dô-me), cir. d' Issoire, dist. 8 L da Clermont . SAUVANT (S.), pie. città del Poitou (Vienna), a 7 l. S. O. Poitiers, e 2 legbe da Lu-

signano O. Sauvassances , b. dell' Alvernia ( Puy-de-Dôme) , a 4 l. S. da Ambert .

Sauves , pic. città della Linguadoca (Gard) sul Vidourle , @ ; 2,658 abitanti. Fabbr. di calze di seta e di cotone ; fiera di 3 giorni , pr. settembre. Patria di Giovanni Astrue ; c. I. di cant. e circond. del Vigan , da cui è di-

stante 7 l. S. E. SAUVETAT (la) , b. dell' Alvernia (Puy-de-Dome ), a 2 l, da Issoire, e 4 l. da Cleront .- Altro nell' Angenese (Lot-e-Garonna) , a 3 l. da Agen .

Sauvarenna, b. dell' Agenese (Lot-e-Garon-na), a 3 leghe N. da l'amel .—Altro nel Quercy (Lot), a 2 l. S. O. da Sastenna-de-aa), c. i. di cant. e carona, uend neore 🕞, da cui è dist. 3 l. N. O. — Altro nel Rouer-gue (Aveyron), c. l. di cant. e circond. di Rhodes 🌖 , d. cui è dist. 6 l. S. O., e 5 l. E. da Villefauche.—Piccola città della Bearnia (Bassi-Pirenei) , presso al Gave-d'Oléron, c. l. di cant. c circond. d' Orthez 🔾, da cui e dist. § l. S. O., c. 7 N. O. da Pau. — Altra nell' Armagnac (Gers.), ad 1 l. O. da Lamba O.

Sauvaca (S.) , pic. città della Normandia Manica ) , sul Douve ; c. l. di cant. e cir. di Valognes , da cui è dist. 2 l. N. O. , e 5 N. O. da Carentan.—Altra, nel Nivernese (Jonna), c. l. di cant. e circond. d'Au-xerre, da cui è dist. 7 l. S. O., e 2 l. da \$t. Fargeau .—Luogo cel. per le sue acque minerali sulfuree nella valle di Barrèges, aso Luz, nel Bigorre (Alti-Pirenei). Turpresso Luz, nel Bigorre (assessa (Manica), c. nella Normandia (Orne), a 4 l. S. da Argentan, presso Carruges ...
Savuua (S.), isola considerabile sulla costa N. della Brettagna, fra Lannion e le set-

te-Isole.

SAUVZUZ-LE-VEZSAIR (S.), grosso bergo del Forese (Loira), circond, di S. Stefano, cant. TOTRE (LASTR), CITCHICI, OI D. SICHRIO, CARLO GARDA (CORR) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997

l'Alvernia (Puy-de-Dôme), circond. di Thiers

o, da cui è dist. 4 l.

Sanvigav, b. (Nievre), fiscine, fabbr. di la-vori d'acciajo; circond. di Nesers , da cui è dist. 2 l.

SAURILANGES, pic. città dell' Alvernia (Puyde-Dôme); fabbr. di stamme e cammellotti ; miniere di rame e di carbon fossile; c. l. di cant, e circond, d' Issoire @ , da cui è distan-

te a leghe. SAUZAY, città del Borbonese (Cher), c. l. di cant. e circond. di S. Amando-Montrond

o , da cui è dist. 3 l. S. Sanzi-Vanssais, città del Poiton ( Due-Sè-vre), c. l. di cant. e circond. di Melle, da cui è dist. 5 l. S. E., e 12 S. E. da Niort Sava, fiume di Germania, che ha la sor

econe octa carniola-Superiore, sulle frontiere della Carinzia, e sbocca nel Danubio, presso Belgrado. Il suo corso é di circa no leghe. gente nella Carniola-Superiore, snlle frontie-

Savannan, città degli Stati-Uniti, nella Georgia , situata presso l' imboccatura del fiun dello stesso nome, con un porto. I Francesi e le truppe degli Stati-Uniti vi attaccareno inutilmente le lince degl' Inglesi li 9 ottobre 1779. Due terzi della città rimascro incendiati nel 1797. Orfanatrofio. Long. occ. 83. 16. lat. 32. n. 45.

SAVARHAR, fiume dell' America sett., che divide la Carolina dalla Georgia, e shocca

nell'Oceano atlantico, verso il 3.º grado di ls t., dopo un corso lunghissimo. Le scialuppe lo possono rimontare a più di 100 leghe dalla sua imboccatura.

SAVARBAN LA-MARY, città della Giammaica che rimase sommersa nel 1780 ad eccezione di poche case; a 40 l. O. da Kings-Town. Long. occ. 80, 30, lat. 18. 7. SAVANNAM-IL-GINDRO, città della Girjana nel-l' America settentrionale, colonia di Surinam,

sulla riva orientale di questo finme, a più di 14 L.S. E. da Paramaribo, in linea retta, ma a più di 22 l. per acqua. Long. occ. 47.

SAVANNICA, pic. città d'America, nella Ge-orgia, sulle frontiere del paese dei Creeck, sul fiume Tallapose, a 58 leghe N. da Pensacola.

SAVARY, isola solla costa N. O. d' America, nel golfo di Georgia, al di là dell'isola Quadra. Lat. (punta E.) 49. 57. N. long. 126. 43. 3o. O.

SAVATOPOLI, città mal fabbricata d' Asia cap. della Mingrelia, sulla costa orientale del mar Nero, a 30 l. N. da Poti. Long. 40. lat. 43. 18. A poca distanza vi e un un propriata del patriar-Pejnvitas, ov è la chicsa cattedrale del patriar-ca cattolico della Mingrelia. In un cantone del paese vi è nna missione ed un villaggio di Teatini. La città chiamasi oggi Isgaur.

Saveignes, villaggio del Brauvossis (Oisa), circond. di Beauvais 4, da cui è distante 2 leghe.

SAVENAY, pic. città (Loira-Inf.), ③ ; 1,700 abitanti; c. l. di sotto-pref. e Irih di pr. 11,700 abitanti; c. l. di sotto-pref. e Irih di pr. 11,700 gr. com. di bestiami. Ospizio. Ad 8 l. E. da Guerande, e 7 O. da Nantes. Long. occ. 4. 15. lat. 47. 20. SAVENDROOG O SIG LA RUPE-DELLA-MORTE .

forte imponente delle Indie, edificato sopra un enorme masso di diverse rupi , l'elevazione delle quali è di 500 tese perpendicolari. Questo masso, la di cui base ha 3 l. di circuito, è cinto di mura e palizzate. Il forte divides e cinto di mura e panizzate. Il torte attivicasi in due cittadelle situate sopra due opposte sommità, e separate da uno spaventevol precipiziu. Essendo questo baloardo nel 1791 in potere di Tipoo-Saib, gl' Inglesi se ne impadronirono; a 10 l. S. O. da Bangalore, e 15 N. E. da Seringapatnam.

Saventènes, b. d'Angiò (Maina-e-Loira), sulla Loira, a 3 L S. da Angers, e 2 L da

S. Giorgio . Cave di marmo. SAVERDUR, pic. città del paese di Foix (Ar-riège), • ; 2,819 abit. Patria di G. Fournier

figlio d'un mugnajo, che ascese al soglio pon tificio sotto il nome di Benedetto XII; sulla Arriège; c. l. di cant. e circond. di Pamiers, da cui è dist. 3 l. N. O., 4 N. da Foix, e 7 S. da Tolos

7 S. da Tolosa.
S. verbaro o Zeserma, città appie de' Vosgi, in un paese succissimo e fertile in vini, sul fume Sort (Alto-Reno), 

— × 1, sul sotto-pref. e trib. di pr. ist. Collegio e spedale. Il bet palazzo de' vescovi di Strasburgo è stato trasformato in caserme. Comm. della della constanta della della constanta della della constanta della collegio. consid. del prodotto delle sue manifatture di panni, catac, birra, tabacco, candele, fon-derie di ferro e rame, storiglie, concie cc. A 9 l. N. O. da Strasburgo e 107 N. E. da Parigi. Piere diverse. Long. 2, 26. latitudine

SAVERNA (la), Sabrina, fiume d'Ing., che ha la sorgente nella contea di Montgommery, sulle frontiere di quella di Cardigan , traver-sa Glocester , e dopo aver ricevuto l' Avon ,

sbocca nel canal di S. Giorgio.

Saviguano, graziosa e fortissima città del Piemonte, vantaggiosomente situata sulla Mai-Premonte, vantaggosamente stuata suita Mar-ra, c. l. di mandamento, prov. di Salnezo. A 2 leghe O. da Fossano, e 9 S. da Torino. Fabbr. di panni e filatoj di seta. Com. di gra-no, granturco e bestami. Long. 5. 20. latit. 44. 35. 3 × . Essa era la cap. d'una picc. prov., che contina al N. colla Carmagnuola, all' E. colle prov. di Cherasco e di Fossano, al S. con quella di Cunco, ed all'O. col mar-chesato di Saluzzo.

Savienac-Les-Églists, b. del Périgord (Dordogna), sull'Isle, r. l. di cantone e circond. di Periguence ; da cui è dist. 4 l. N. E. Savignano b. del r. di Napoli, nel princi-

pato ulteriore, presso Ari

SAVIGNANO, pic. città dello Stato-Ecclesiasti-co, a 2 l. N. O. da Rimini, e 9 da Cescna. SAVIGNE, pic. città del Torenese (Indre-c-Loira), a 3 l. N. da Langeais O.
Savient L. Evrope, b. della Maina (Sarta)

# ; a 2 l. N. E. da Mans . SAVIGNIES. Vedi SAVEIGNES.

Savient, villaggio dell' Isola-di-Francia (Senna-ed-Oisa), a 5 L S. da Parigi, Fromen-

SAVIGST, villaggio di Borgogna (Costa d' O-ro), dist. 1 l. da Beaune .

Savient-sulla-Sella , borgo della Borgogua (Saona-c-Loira) , a 2 l. O. da Louhaus 3 . Buoni vini. SAVIGNY-EN-SAPTAINA , b. del Berry (Cher),

sul fi. Yvette, circond. di Bourges , da cui è dist. 3 l. S. E. - Sul Bruye ( Loir-e-Cher), c. l. di cant., a 2 leghe da St. Calais

O. Sarta. SAVIN (S.), città del Poitou (Vienna), sul Gartempe 3; 850 abit.; c. l. di cant. e cir-condario di Montmorillon, da cui è dist. 4 l. N. — Borgo della Gujenna (Gironda), c. l. di cant. e circond. di Blaye, da cui è dist. 4

1. E., e 3 l. da Bourg Q.—Altro nel Bigor-

p: (Alti-Pirenci) , presso Argeles 3 , ad 8 L S. O. da Tarles. SAVINES, b. del Delfinato (Alte-Alpi), c. I di caut. e circond. d' Embrun . da cui è

dist. 2 L O.

SAVINIEN-DU-PORT (S.) , borgo della Santogran (Charente-Inf.), © 1, 2,878 abit. Com. di grani, majolica, aoqua-vite e pietre; c. l. di eant. e circond; di Sun Giovanni d'Angély, da cui é dist. 5 l. S. O., e 125 l. S. O. da Savoca, pie. città con un castello, in Si-

cilia, sopra un finmicello del suo nome, dist. 3 L da Messina.

Savosa, ducato sovrano d' Europa, tra la

Francia e l' Italia , conf. al N. col lago di Ginevra, che lo separa dalla Svizzera; all' E. colle Alpi, che lo separano dal Piensonte e da Vallese; all'O. col Rodano, che lo separa dalla Beugesia e dalla Bresse; ed al S. col Delfinato e con una parte del Piemonte. La Voscies ; Tom, 11.

largh. Piumi principali : Rodano , Isra , Arvo, Arche e Seron.

## DIVISIONE DELLA SAVOJA. 1

| Mand. | Comuni.                      | Abitanti.                                                       |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 13    | 151                          | 119,918                                                         |
| 7     | 113                          | 71,853                                                          |
| 4     | 55                           | 39,329                                                          |
| 6     | 69                           | 49,774                                                          |
| 5     | 58                           | 45,031                                                          |
| 8     | 6g -                         | 68,498                                                          |
| 4     |                              | 35,118                                                          |
| 4     | 72                           | 37,902                                                          |
| 51    | 619                          | 467,113                                                         |
|       | 13<br>7<br>46<br>5<br>8<br>4 | 13 151<br>7 113<br>4 55<br>6 69<br>5 58<br>8 69<br>4 42<br>4 72 |

Gli abit, son laboriosi e di costumi semplici, dolci e buoni; gli uni si dedicano alla coltura del terreno, e si spargono gli altri in tutte le contrade dell' Europa, ove attendo-no a diversi guadagni, et a forza di stenti e d'economia vanno accumulando qualche denaro, che riportano in patria . Chambéry, cap. I Francesi se ne impossessarono nel 1792 e ne formarono il dip. del Monte-Bianco, ed una parte di quello del Lemano. Nel 1814 fu restituita la Savoja al re di Sardegna, forma oggi parte integrante degli Stati-Sardi , meno una parte del Ciablese ch' è stata cedota alla Svizzera e riunita al canton di Ginevra. È questo un paese pieno di montagne altissime, fra le quáli sono rimarchevoli le montagne Maledette ed il Monte-Cenisio. Produce poco frumento, molto ficno, poco vino passabile e buoni bestiami, greggi e mull'; salvaggiume in abb.; com. di bestiami e fabbr.

d' indiane. Savoss, borgo della Borgogna (Costa d'Oro), circond. di Digione, da cui è dist. 16 L. N. O., e 3 l. da Montbard .

SAVOLAX, prov. della Svezia, che fa par-te della Finlandia; conf. al N. colla Botnia, al S. colla Carclia, ed all' O. colla Finlantia

propria. Fu ceduta alla Russia nel 1800. Savona, città vesc., bella, forte, pop. e piuttoste grande dell'antico Stato di Genova, oggi faciente parte degli Stati-Sardi, c. l. di prov., con due castelli, molte belle chiese ed altri edifizi di buona o struzione. Fu finodata dai Goti Sennoni , pec i lungi dalle ro-vine dell' ant, Sablatia , le quali si vechno lungo il golfo di Vadu. Il papa Pio Vtl vi fu relegato da Napoleone nel 1809 e nel 1810, e non ne sorti che per andar prigioniero a Fontainebleau, Patria di G. Chiabrera. In un territ, ben coltivato, ed abb, di seta e di offiniti frutti sul Mediterranco, con porto quasi ricolmo da Genovesi; fabbr. di maju-bea, ancore, sapone, carte da giucoo, cal-ze di lana, vetriolo, mattoni, tele comuni, trine, vetri; vele e cordaggi; cartiere, finine, concie e cantiere di costruzione; pop. 12,000 abit. Fiere di 15 g., 18 maggio e 15 agosto, ogni sorta di mercanzie; a 10 l. S. O. da Genova, 5 N. E. da Finale, ed 8 S. O. da Aqui, 🕳 👟 Long. 5, 3u. lat. 44. 34

250

Savesurians, b. del Torence (Indre-o-Loi-ra), a 2 l. S. da Tours 

Nelle vicinanze caverne famose pe' loro stalattiti.—Due villaggi, unò nella Sciampagna (Mosa), a 3 l. O. da Dizier . Alta-Murna. Cave di belle pietre ; l' altro nel Barrois (Mosa) , ad 1 l. S. E. da Bar-le-Duc .—Altro, nel dip. del Rodano , a 2 l. O. da Lione . Bagui minerali frequentati.

SAMBRISEWORTH, borgo d' Inghilterra, nella contea d' Hereford , a 9 l. N. da Loudra.

Saue, borgo della Svizzera, nel cant. di Appenzel, da cui è dist. 2 L.E. SAXELN, villaggio della Svizzera, nel car

tone d' Underwald , sul lago di Sarmen , da cui è dist. a l. S. O. Savemenaco, pie, città della Carinzia-Su-periore, sulla Drava, a 17 l. O. da Klagen-furita.

SAXEMBURGO. Vedi Sachsprengo.
Saxembagen, b. della Westfolia, nella con-

tea di Schaumburgo, da cui è dist. 4 leglie N. E. SAXENHAUSER. Vedi FRANCOPORTE.

SAMENDAM, b. d' Inglitterra, nella con-tea di Sufiolk, a 6 l. N. E. da Ip-wich. Samena, isola dell' Occano orientale, dipendente dal Giappone.

SATEROOK, città del Connectient (Stati-Uniti), sul Connectient, a 6 L O. dalla Nuova-Londra, Long. occ. 74, 55, lat. 41, 15. Sarcoca, grand' isola dell'Oceano orienta-le, una delle isole del Giappone. Fedi Giar-

PONE. SAYDA, pic. città della Misnia, nel circolo

d' Estrachurg, ad 8 l. S. S. O. da Dresda. SANN, pic. città di Germania, presso al Reno, a 3 l. N. da Coblentz, appartenente oggi alla casa di Nassau-Usungen. Isoletta

oggi ana casa un reassante ana sulla costa merid. della Brettagna. SATPAN. Vedi GIESEPPE (S.) SAZAVA , b. della Bormia , sul fiurpe Tou-

nons , a 9 l. S. E. da Praga, Suze, villaggio della Liuguadoca (Gard), a 2 l. S. da Remoulins, e 2 l. da Villeneu e-les-Avignon Q. Com, d'olio d'oliva.

Scara, villaggio di Brettagna (Finisterre); sorgenti minerali ; c. l. di cant. e circond. di Quimperlay , da cui è dist. 5 l. N. O., e 3 L da Rosporden Q. ScarFaluto, pic. lago in Toscana nel Fio-

rentino, vicino a Cutigliano. Essa e circ-odato di monticelli tutti coperti d' erbe, ma renza fondo sensibile e senza pesci per l'estrema freschezza delle sue acque,

Scaues, b. d'Olanda, presso Alkmaci (r. de' Paesi-Bassi) ; il suo territorio è uno dei più fertili del paese.

SCAGER-BACK , SKAGEN O SCAGGERIE , CAPO il più settentrionale della Jutlanda, sull' ingresso del Categat, con un fanale. Lat. 57.

A3. 44. long. 8. 17. 55. E.

Scarun, la più pic, delle isole Smill, solla costa del prin, di Galle, in Inghiltera.

Scara, pic, città del r. di Napoli, nell' Abruzo citeriore, a 2 l. N. da Amalli. Long. 12. 13. lat. 40. 38 -- Posta in Toscana vicino a S. Miniato.

SCALA-NUOVA, città della Natolia, con po to e castello , in un territorio abbondante di buoni vini , sul mare. Com. di caffe , lino e canapa d Egitto , cotone di Smirne e panti di Salonicco ; a 5 l. S. O. dalle rovine d'Efeso, dirimpetto a Samo. Long. 25. 15. lat. 57. 54.

Scalea, pic. città della Calabria citeriore, sulla riva del mare; il territorio produce olivi , viti , agrumi , monna e méle.

Scalitz of Scalit, città dell' Ungheris-Se-periore, presso alla Moravia, sol Mark, a 20 l. N. da Presburgo.

Scanacuta, città della Persia, cap. dello Schirvan, a 75 l. da Nachevan. Loug. 51, 40, lut. 40, 50.

Scaues, villaggio della Svizzera, nel cust. de' Grigioni , nell' Alta-Engadina , a 5 L e mezro da Livino.

SCANDERONA. Vedi ALESSANDRETTA. Scissiano, grosso borgo del Modenee, cel per esser la patria di Spallanzani ; pop-9,000 abitanti ; a 3 l. E. da Reggio , e 4 S. da Modena.

Scanninavia, nome della gran penisola, che comprende la Svezia e la Norvegia.

Scangego, b. dell' Arcipelago, sull'ingresso del golfo di Salonicco. SCANIA. Vedi SCHONEN.

SCANZANO, grossa terra in Toscana, nella prov. inf. Sanese, a levante di Cotone, con vicario regio; pop. 8 io abitanti. Aria buona. Nelle sue adiacenze tenuta di Pomonte spettante allo scrittojo delle RR. possessioni , ore si tiene moltissimo bestiam

Scanna, una delle isole Ebridi, a due mi-glia di distanza all' O dall' isola Jura. SCARROBOUGH, eitla d'Inglillerra, nella contea di Yorck, da cui e dist. 14 L. N. E., sopra una rupe molto scoscesa ed elevata, che sporge in nare. Bel castello con porto che si reputa uno de' migliori dell' Inghilterra.-Altra città nell' isola di Tabago, una delle Antille.

Scannale, nome d'un paese d' Inglilterra, pieno di rupi , nella contea di Derby. SCARDONA, città della Dalmazia, a 3 L E.

da Schenico. SCARERA O ESCARERA, villaggio della conlea di Nizza, e. L di mandamento, e prov. di Nizza, da cui e dist. 3 leghe, sul fi. Paglia. Scanlino, Scorlinum, pic. luego del prin-cipato di Piombino (granducato di Toscana), sopra un monte vicino al mare; aria poto salubre; a 4 l. da Piombino, e 3 l. S. da Massa marittima, Lengitudine 8, 32, latitudine 42. 58.

Scano, horgo dell'isola di Santorini, nell' Arcije ago. SCARPA, Vedi SCARPE.

SCARPANTO, isola dell' Arcipelago, al S.O. di Rodi, ed al N. E. di Candia, di circa 9 l. di lunghezza, e 3 l. nella sua maggior larghezza.' Alte montagne, bestiami, salvaggiome, miniere di ferro, cave di marmo e parecchi buoni porti. Long. (punta N.) 25. 22-3o. lat. 35. 52.

Scare, finne in Francia, che ha la ser-gente sopra Anbigny, e sborra nella Schelds, presso Mortague, dip. del Nord. Cominca ad Arras ad esser navigabile per mezzo di

calcratte.

Scaperna, castello vago e spazioso in To-scaua, nel Fiormtino, capitale della prov. di Mugello, una delle più firitili e popolate del granducato. È di ligura quadrata cinto di mura e di turri, e le strade vi son disposte. Residenza d' un' vicario regio. Fabbriche accreditate di coltelli e d'altre armi da taglio; fiera 28 ottobre. Nel vicino ha g : detlo i Crocioni si trovano spraso ossa di musti, armature, soonete ed altro, e si presende che i Goti vi fassero disfatti dalle truppe di Giustiniano; a 7 l. N. E. da Pistoja, e 10

N. da Firenze, SCATARY, isula sulla costa E. del capo Brettore, a 3 l. N. E. da Louisburgo. Laug. oce. 61. 56. lat. 46.

Scataix, isola del figme Shannon, sella-costa O. d' Irlanda.

Scraux, h. (Scuna), watto-pref, seusa trib. di pr. ist. Fabbr. di pajalica e di percella-BC. Ficta d' no giorno, 15 agosto; a 2 L.S. S. O. da Parigi, presso Bourg-lo-Reine Q. Settlières, b. della Pranca-Contea (Jura),

aul Brun, 4; e. l. di cant. e circoad. di Lons-le-Saunier, da cui é dist. 4 legbe N.-Villaggio ed antica abbazia presso Poul-str-Seine (Aube), ove fu sepolto Vultaire. Les

Grouges . Sexy, villaggio della Franca-Coutea (Alta-Saona), c. l. di cant, e circond. di Vesoni, da cui e dist. 4 L. O., ed 1 L. da Pout-sur-

Saone 9. Fuenie. Schaous, b. d'Egitto, sul Nilo, a 20 L N. N. O. dal Cairo SCHARRDING , città dell' Austria-Superiore ,

con no castello, a 4 L S. da Passavin, presso all' Inn.

Scharners, b. del granducato di Hassia-Darmstadt, a 5 l. S. da Hanau,

SCHAPT, città della Persia, nel Ghilan, in un territorio alib, di riso e di seta : quest ultimo prodotto torma il principal come e la ricchezza di questa città.

SCHAGES. Vedi SEAGES. Schamergo, villaggio della Lorena tedesca, a 5 l. N. E. da Sar-Louis. Selve, e miniere di ferro e rame.

Scrimes, valle della Svizzera, una delle più fertili del cautone de Grigioni. SCHANDRAU, città del r. di Sassonia, nella

Misnia, presso a'le frontiere della l'ocuria, a 10 l. S. E. da Drosda, sulla riva diritta dell' Elba. I suni abitanti son molto esperti nella navigazione di questi firme.-Altra pie. città della Boemia ; a 7 l. N. E. dà Leutinerilz.

Scruss-Tuss, prov. della Chiua, che confina all' O, con quella di Pe-Telic-Lee . con parte di quella di Honan, al S. con quella di Kiang Nan e oil mare; essa forma una penisola Pvp. 20,000,000 d'abitanti. Produce framento, miglio, talacco e coone. Il canale imperiale, e parecchi laghi e fiunii abbelliscono e fertilizzano le sue campagne. Salvaggiume in abbondanza e bachi da seta, Confucio e nato in questa provincia, la di cui cap. & Tsi-Nang-Fon

Schaprop, città della Pomerania, nell'iso-

le di Rugen, con porto occellente, del quale vengeno fatte le spedizioni di francati per Stralsenda.

SCHARERE, L. della Svierera, pel cant. del Grigioni , nella valle di Doules, fig. Schanste, pic, citta del Tirolo, passaggio-di grande importana, a 4 L N, da Inspruck, su confini della Baviera.

Schannen, contea dell' Ungheria nel circolo-

di Cassovia, Sonovi molti telaj Schunnesto, b. del r. d' Amover, sopra

un' alta rupe , presso Osterodel , nel princi-patu di Grubenliagen . Nelle sue vicusanze trovasi ima caverna che contiene molti cadayeri d' oumini e di antmuli petrificati

Senavarac, pic. città della Franconia, nel baliaggio di Latteratein. Schaven, città della Pomeracia alteriore, sul Wipper, a 5 L. S. E. da Rugenwald.

Schattastago (Lippa), contea di Germania, nella Westfalia, fra Minden e Brunswick, sul Weser. Schaumburgo, antico castello sul monte Re-selberg, a 2 l. N. E. da Riufeln, presso al Weser, le ha dato il nome. Questo paese sommuistra del carbon fos ile eccellente, e vi si trova il bel lago di Steinhode, Il principe di Lippa-Schaumburgo è membro della Cortederazione germanica. Vedi Lippi. Scheson, città d' Asia, nella Kowaresman,

a 12 l. N. O. da Urbenz. Scheensua, pic. città d'Olanda, nella Fri-

Schrahnons, montagna della Svizzera, nel' cant, d'Ury, di 10,071 picdi d'elevazione. Long, 6, 29, 50, lai, 46, 49, 50,

Schriegengen, be del r. di Sassonia, nel cird' Ertaeburg, a 14 L S. E. da Freyberg. Com. d'acqua-vite e fabbr. di bande stagua-

Schetdeck, neuitagna della Svikacra, nel cant. di Berne, fra il Hassly ed il Grindelwald, Elevarione del pasaggio 6,045 piedi. Schanness, forte situato presso Ustrut, a 4 L S. da Querfurt.

Senerna , Scaldis , finnse effec ha la sor-gente nel dap, deil. Aisne, e precisamente nel villaggio di Beaurevoir; si divide in due rami, uno dei quali scorce vicino Berg-op-Zoom , e si chiaum Schilda orientale , e altro traversa Flessinga, e si chiama Schelda occidentale, e shocca nel mar di Germania. Questo firme comiacia a Valenciennes ad esser navigabile.

Schetzenes, h. del grandscato del Basso-Beno, ad S I. N. E. da Malmedy.

SCHELESTART, ant e forte città del Basso-Senterian, and Fire this de base-Reon, sull III, \$\int\_{10} \text{w}\_{10} \text{s}\_{1} \text{f}\_{1} \text{abitunt; c. l.}\$ di solto-pref. e trib. di pr. ist. Pu presa da-gli Svedesi n'i 1600, è questi poi la cele-pono a l'Francesi, a' quali fii assicurata dal tratteto di Westalia. Dal 1845 fino al. 1818 fu occupata dalle truppe delle potenze alleste. Vi fu inventata la veruice pe' vasi di terra. Com. e fable. di taliacco; mon, di armi; fonderie di ferro e di rame, cure per le tele; fahhr, di berretti, cordaggi e cappelli di peglia Patria di Martino Bucer. A 10 l. S. O. da Strasburgo, e 5 N. O. da Colmar. Long. 5. 8. lat. 48. 17.

Scottatissens, h. della Bayiera, sulla Sal-

za; a 3 l. N. E. da Berchtolsgaden. Schelling, mola dell'Olanda (r. de' Paesi-Bassi), a 4 l. dalla costa di Frisia, fra le isile di Ameland e di Wlicland, al N. del Zuyderzee ; non vi sono else 5 villaggi poet considerabili. Terre lavorative e pascoli di gran produtto'; a n5 L N. E. da Alkmacr. Lat. N. 53. 36. long. 3. 7. E.

Schallulager , piccola città sull' Ach , nel Voralberg. Schennitz, città dell'Ungheria-Soperiore,

una delle sei città delle montagne, con tre castelli. Nelle sue vicinsuze vedesi un alto thoute, the da una parte, dalla cima al fon-do, è composto di una pietra di color tur-chino cupo, con diverse macchieverdi e gialchino cupo, con diverse mecute verate gasa-le, che in lottananza lorras im oslpo d' occhio sorprendente. Pop. 19,000 'abitanti. Mi-niere d' argento, le più abbondanti dell' Un-gheria. Questa città e p sta fra alcane elevassime montagne, sopra un fiumicello; a 26 I. N. E. da Presburgo.

Schepenna, pic. città della Svevia, nella contea di Holsenberg, da cui è distante i le-

Schennene, pie città di Moravia, nel circolo d' Olmetz. Fabb. di panni. Scurackastone, città della Lusazia-Inf., a 2 L. S. da Guben, nel ducato di Sasamia (Prusia).

Schenino, pic. città di Svezia, nell'Ostrogyria; in un territorio fertile e d'aria huona; a 3 l. S. E. da Waldstena.

Scheningen, città di Germania, a 2 L S. O. da Helmstadt. Senese, forte nel r. de' Parsi-Bassi , a 2 L

N. da Cleves, sulla spouda dir tta del Reno, nel luogo ove questo lliume si divide in due rami, uno de' quali chiamasi Wahal; a § 1. N. E. da Nimega.

Schennia, hel borgo della Svizzera, nel cantone di S. Gallo, sul Linth, a 2 leghe e

merzo da Glaria.

Schenta, cast. d' Ungheria, in oggi abbandonato, sopra un monte elevato, dal quale si scorgono cuique provincie, sul Wasg, a 9 l. N. O. da Neitra.

Schra o Sensea, pic. città di Germ., nel r. dt Wirtemberga, sul Danulsio, che ivi ai traversa sopra un ponte, a 18 L S. O. da Ulma, e 3 N. da Pfullenderf.

Schending. Vedi Scarning. Scheningham, isola delle Indie-Orientali.

sulla costa del Coromandel , formata dai rami del llume Caveri . Essa è lunga e fert. , ed è celchre per la sua famosa pagoda forti-ficata , una delle più grandi delle Indie. Gli Inglesi se ne impadronirono nel 1793 unitamente alla costa del Coromandel.

Schunneren o Schunuuno, pie. città del randucato del Basso-Reno; a 54 leghe O. da Minster, e 5 S. E. da Wesel.

SCHERBBERG , b. dell' Alta-Sassonia , nella Turingia, a 2 l. S. O. da Sondershausen. SCHERNEZ O CIERNETZ, città della Valacchia re-so alla riva sinistra del Danuhio, ad 8

l. E. da Orsowa, ed 11 l. N. da Widino. Fu cendiata da Passwan-Oglú nel 1798. Schenlitz, graziosa città del r. di Bayiera; pop. 7,211 abit.; presso Bamberga.

Schettard (le isole di), 46 isole del mui di Scuzia, a 15 l. al N. dalle Orcadi. La più grande è quella di Schetland , detta al-tresi Mainland, che ha 22 l. di lungh. e 7 di largh., ed è piena di rupi, paludi e la-ghi. Queste isole furono sottoposte ai Normanni fino all' anno 1623, nel quale, essen-dosene impadronito Magno di Norvegia, le vendette al re di Scozia. Non v' è quasi alcuna differenza fra il territorio di queste isole e quello delle Orcadi. La pesca delle arin-ghe è una delle principali risorse degli abitanti, i quali per una grau parte dell' anno sono involti in dense nebbie, e non hanno comunicazione cogli esteri a motivo dell' intpetuosità del mare. Ne' mesi di giugno e luglio non hanno che due ore di notte, ed in dec. e gennajo il giorno non è che d' altret-tanto. Vi si trovano de' cavalli piccoli, ma forti e vivaci. Lerwick n' è la capitale.

Scheva, pic. città della Danimurca, nell Jutlauda settentrionale, diocesi di Wiborg and imboccatura d' un fiume, nel golio di Wirksund, Il suo territorio somministra ottimi

Schevelinges, villaggio di pescatori, in Q-landa (r. de' Paesi-Bassi), ad 1 l. N. (t. dall' Aja. Quivi imbarcossi nel 1795 lo statoldes per sottrarsi alla rivoluzione d Olanda Nel 1574 circa 150 care di questa villaggio fu-

rono ingliottite dal mare

S'HIAVOSIA, paese dell' Illiria, situato fra a Drava e la Sava, e conf. all' E. col Da-nubio, all' O. colla Carniola, La Schiavonia reriore fa parte attualmente della Croazia, e l'inferiore, che si estende dal Danobio fi no alla Crouzia, fu riunita all' Ungheria nel 17/6. Superficie 292 miglia quadrate, e pop. 50,000 abit. Ira Serviani , Crosti , Valacchi, Tedeschi , Ungheresi ec. , totti belticusi , ze-Lantiesami cattolici romani ed espitalieri. Il passe è pieno di laglii e forrate, e schbere mal coltivato, produce iu abbondanza grani, piante buone alla tintura, tabacco, gcisi e bachi da seta. Abbonda pure di pesce, vo-latili e salvaggiome . Miu. d' oro e d' argento. Posega, capitale

Schladan , città d' Olmda ( r. de' Paesi-Bassi) i è posto sulla Schia e comunica Mosa per mezzo d' un grau canale; ad 1 l. da Rotterdam, e 2 leghe N. da Delft. Gran com. di ginepro distillato; 8,000 abit., che ai occupano principalmente della pesca aringhe, Lat. N. 51, 55, 9, long, 2, 45, E. Schlener, forte castello sul fi. Emmer, al

N. di Paderborna, nella contea di Lippa-Schaumburgo,

Schluppengen, città della Nuova-Marca di Brandemburgo , sulla Rega , a 6 legbe N. da Falkenburgo. Fabbr. di pauni e rasoj.

Schiennosimood, isoletta d'Olanda, all' E. di quella d' Ameland , fra quest' ultima e I isola di Bosch , sulle coste della Frisia. Scarry, isoletta sulla costa N. E. di Neoponte, nell' Arcipelago. Long. 22, 13, lat.

38. 40. Schulandi, ant. Antinot, città d'Egitto, edificata da Adriano in onore d' Antinoo. Teatro e rovine romane. Sulla riva sinistra del Nilo, a 50 l. S. dal Cairo.

Schilde, pic. città del r. di Sossonia nel circolo di Misnia, ad 8 L. N. E. da Torgan. Schildriche, borgo del granducato del Basso-Reno, a 5 l. S. E. da Ravensberg.

SCHILDLAU , villaggio detta Lasazia-Infer. , sull' Oder (r. di Prussia)

SCHILLACH, pic. città del r. di Wirtember-ga, a 5 l. N. O. da Rothweil.

SCHINTA, piccola città dell'Ungheria, sul Wag, a 40 f. N. O. da Neitra. Schintzrach, famosissimi bagni caldi, nel cant. d'Argovia, a poca distanza di Hapa-burgo, sull'Aar; temperatura gradi 26 e mezzo.

Sono, pie, città com. del r. Lomb.-Ven, Fabbr. di drappi di seta. A 5 l. N. O. da Vioenza, e 12. S. E. da Trento. Schoener, città della Prissia, sul con-

fluente del Guber e detl' All. Schiras, gr. e celebre città della Persia cap, del Parsistan, fondata l' anno 336 dett capa ner a instant, fonciara i anno 530 deti cgira, e rinomata de suoi poeti, che sono i migtiori dell' Asia. Vi si vedonn le tombe di marmo bianco, che racchindono le ceneri de poeti Sasdi e Hafex; a 7 l. N. E. dalla città in un sinedice città di come. città, in un giardino cinto di cipres-i. La città è aperta e senza difesa. Collegio dette scienze orientali, begli edifizi, e moschee numerose; strade incomode ed anguste. 4,000 case; huoni hazar e buone caravansiere. Le sette de' Guehri, d'Omar e d' Ala sono sparse per la città, e si perseguitano del continuo. Schiras è situata sul fi. Bendemir , in una piunura amenissima , intersecata d' in-finiti casali d' acqua eccellente, che la rendono fertilissima, ed è circondata da alti monti che producono de buoni vini; abb, di capperi, oppio, e rose; fabbr. di be' vetri.

Essa fu press per sesalto e saccieggiata nel 1782. A 72 l. S. E. da Ispahan, e 63 N. O. da Laar. Long. 49. 12. lat. 29. 6. Sunaca, b. della coutea di Wernigerede, a-Inferiore, sul fi. Kolde-Bode. ella Sassoni

Miniere di ferro. Schirmer, b. dell' Alsazio (Vosgi), c.

di cantone e circondario di St. Dié , da cui è dist. 9 l. N. E., e 6 l. da Roon @

Schinva, Chiavan, Senvas. Vedi Shinvan. Schinvelarim, eittä della Nuova-Marca di Brandemburgo, Fabbr. di panni; belle lane. A 27 t. N. E. da Custrino. Semtwaa, isoletta sulta co-ta del Farsistan,

nel golfo Persico, al S. E. dell' isola di Bushead, dalla quale la separa un cauale di circa t l. di larghezza. Essa abbouda di frutti , ed im tempo vi si pescavano le perle-Semzan , o Larina, ant. città delta Siria, sult Oronte , a 25 l. S. 1/4 E. da Aleppo ,

in un terreno abb. d' alberi e di frutti. Scheachen, pic. città di Germania, nel principato di Coburgo, da cui è dist. 7 L S. O.

Semarrz, città del r. di Sassonia, nella Misnia, a 6 l. N. da Hoff, con un castello.

Fabbr. di trine, SCHLARYWALD, citta della Boemia, a 4 l. N. O. da Einbogen , e 27 N. O. da Praga, con un castello, Bel collegio e ginnasio. Ricche miniere di stagno. Fabir. di trine nel terratorio.

Scottan, città di Boemia, a 5 l. N. O. da Praga.

SCHLARGEN-BAD. Verli SCHWALBACH. Sementi), moste fameso de lla Siberia, dite-so da un forte; abbonda di minerali, trovandosene d' ogni specie sotto ad ano schisto che li cuopre. Nel governo di Kolivan; a 24 l. N. da Irtisch, 37 dall' Obi, che sorre all' E. ed al N.; a 25 l. N. da Ustkamensgork. Long. 79. 49. 30. latitudine 31. 9. 29. Le ric-chezze che questa montagna nasconde netle sue viscere non son conosciute che fino dall' anno 1732.

1732.

SCHLAWA, pic. città della Stesia prelistana, a 7 L N. da Giogan.

SCHLAWA, pic. città della Pomerània prussiana , a 6 L S. E. da Rugenwald , sul Wipper. Il vecchio Schlawe n' è distante m'eza iega al N. E.

SCHARRORS, b. del granductto del Basso-Re-no, ad 8 L. N. E. da Malmédy.

Scurzismum, villa del re di Baviera, a 4 L. N. da Monaco, forse la più magnifica di tetta la Germania. Vi si ammira sopra tutto una ricca galleria di quadri.

Schleswick, Vedi Susswick. Schleusenger, città della contes di Sassonia-Meinungen , capo 1. delta contea di Henneberg, sul fiumicello Schleuse, con un bel

palazzo ed un bel cotlegio. Ponderia di rame; a 13 l. N. O. da Coburgo. SCHLINGER, b. del granducato di Baden, ad 1 l. e mezzo da Neulsurgo.

Schupertens, pic. città di Germania, nel grandocato d' Hassia-Darmistadt, a 6 l. S. O. Schuckenau, di Bormia; fabbr. di tela-

SCHLEGERRE, al Dorma's tanner di tels.
Schlüsserene, castello del granducato del
Basso-Reno, a 3 leghe N. E. da Misslen, sal
Weser. — Altro, nell'Austria-Superiore, a 5
l. N. O. da Lintz.

Schrusseracaco, inaddictro Noteburgo, fortetza del lago Lad-ga, in Russia, nel luogo ove la Neva sorte da questo lago, ad 8 l. E. da Pietroburgo; prigione di stato. It ezar Giovanni VI di Brunswick-Beveru vi fu rinchinso dopo la sua detronizzazione nel 1741,

e vi fu massacrato nel 1764. Schmarrantag, b. della Westfalia, a 9 l. S. O. da Arenberg.

SCHWALKALD. Vedi SMALKALD. Schweckten, luogo del granducato del Bas-

so-Reno , presso Paderhorna , rimarchevole per le sue acque minerali. In quelle vicinan-ze Quintilio Varo fu disfatto da Arunnio sotto f' impere d' Augusto. Schwering, grazioso villaggio della Sviz-

zera , nel canlone di S. Gallo , all'estremità del lago di Zurigo, sul Linth.

Schniedenene, città della Slesia, a 9 l. S. O. da Janer, appie d'un monte, presso al-la sorgente del Rhoder. Pobler di tete di lino.-Altra nel ducato di Sassocia, a 4 l. S.

. da Wittemberg ; birra eccellente. SCHNOELLES, pic. città della Sassonia Su-periore, a 3 l. S. D. da Altemberg, sulla protta; appartiene alla casa di Sassonia-

Schwolartz , pic out dell' Ungheria, nel

circolo di Cassovia. Il rame delle sue miniere serve a fore molti vasi ed utensili.

Schwaczensungo, città del principato di Zell, sull' Elba, a 10 leghe N. O. da Havel-

Schwarzeno, fanosa città e montagna del-la Misnia, nel circulo d' Ertzgeburg ( r. di Sussonia), sulla Mulda, a 4 leghe S. O. da Zwickau. Miniere di argento scoperto nel 1417, dalle quali si sono estratte delle me summense. A poca distanza trovasi il borgo di Neustacdel , i di cui abitanti son tutti minatori ; fabbr. di bande stagnate , e di fa-

mose trine bianche, e fireine. Schognazar, b. d'Inghitterra, nella contea d'Essex, all' imboccatura del Tamigi.

Schonna, castello della Misnia, nel circolo d'Estageburg , a qualche distanza da Frey-lwrg; residenza del ramo di Solms-Schoena. SCHORNAU, città della Slesia, nel docato di Jauer, da eni è dist. 4 L. S. O. : rimarche-

vole per le sue miniere di rame. Schoerzene, b. della Lusazia, a 2 l. S. da Goerlitz .- Altro, pella Moravia, a 16 l. N. O. da Olmutz.—Altro presso Lubecca , nella Sassonia Infrriore. - Castello distante mezza lega al N. da Brusselles, supra una piecola eminenza presso al canale di Brusselles, in

una deliziosissima situazione.

Schoeses uns , villaggio della Siesia , nel docato di Brieg i cristalli purissimi.-Bella villa imperiale nell' Austria-Inferiore; ad ona lega di distanza da Vienna, cominciata dall' imperatore Giuseppe I, e terminata dall'imperatrice regina d'Ungheria. Il suo giardino Schoeseck, pic. città ad 8 l, N. da Tre-

veri (granducato del Basso-Reno), sul Nyms. Schoenega, borgo della Boenna nel circolo di Elnbogen; miniere di bellissimo sta-

Schoenruns, città della Nuova-Marca di Brandemburg), a 2 l. E. da Konigsberga. SCHORBHAUSEN, villa reale dist. 2 l. da Ber-

lino. Schonsen, pic. città di Prussia, nel territorio di Colma.

Schoineck, pic. città del granducato del Basso-Reno, a 12 l. N. da Treveri. Schoklaro, isola del Zuyd-rece, in Olan-

da; vi è un fanate diranpetto al porto di Genemuyden. Scholasse (Saint), b. della Normaudia (Or-ne), a 7 l. N. E. da Alençin, e a leglic dal

Mèle-sulla-Sarta 3. Schowere, pie, città del granducato del Basso-Reno, so ora un moute, ad I l. N. O.

da Pruyin , e 6 l. S. da Runburg . - Altra , nel ducato di Due-Ponti , a 1 leglie e mezzo S. E. da Simmeren , e 12 leglie S. da Coblentz. Schowsungo, contea del circolo dalla Sasso;

nia-Superiore (r. di Sassonia), vicino al cir colo di Lipsia; terre pico fertili; miniere e fabbriche importantissime.

Schokannek, pie città degli Stati prussiani; saline e fabbriche di drughe; sulla sponda si-nistra dell' Ellia, ed a 4 leghe e mezzo S. E. da Magdeburgo.

Shopes o Scanta, prov. della Sycaia, che

conf. all' O. col Sund, che la divide dalla Zelandia, al N. coll' Alandia e colla Smalandia, all E. colla Blekingia e col Baltico, che la circoscrive attresi al S.; ha 23 l. di hmgbezza e 16 di larghezza, ed é la più amena del regno, e fertilissima in grani; somministra carbon fossile, lavagna, calce, tassa, pece, catrame, querce, pietre molari, cavalli e bestiami. Nel 1659 fu ceduta dalla Daninsarca alla Svezia. Lunden , capitale.

Schontsean o Schones, piccola città della Baviera, sol Lech, a 12 l. S. da Augusta. Schoningan, città del ducato di Brumwick (r. d' Annover) , a 5 leghe S. O. da Helm-

Schonnaur, città del r. di Baviera, a 17 L N. O. da Wurtzburgo, sol Meno.

Schonwalda, pic. città del ducato di Sassonia, stil Plichach, a 6 l. E. da Wittemberg (Prussia). Schoonnove, forte città di Olanda (r. de'

Pacsi-Bassi), con porto comodissimo. Pop. 3,200 abit. Fonderie e cartiere. Patria di Graff, sul Lech, nel quale si pesca una gran quantità di salmoni; a 3 l. S. E. da Gonda, 6 l. E. da Itotterdam. Long. 2. 35. latit.

Scoremen, pic. città del granducato di Baden, sol Wiese, a 7 l. N. E. da Basilea; cure di tele e fabbr. di filo d'ottone.

Schonspour, forte città slel r. di Wirtem-berga, con un bel castello, sulla riva sini-stra del fiume Rens, a 6 leghe N. E. da Stutgard, Long. 8, 8, lat. 48, 35, Capitale di un circolo di 103,800 abitauti.

Schosevago , h. dell'Ungheria , a 6 l. N. da Presburgo.

SCHOTTEN, pie. città dell' Hassia, sulla Nid-da, a 2 l. N. di Nidila. SCHOTZOW, pie. città della Stesia, sulla Vistola, con un castello ; a 5 l. S. E. da Te-

Schoutes, isola del gr. Ocrano, al N. della terra dei Papus. Fu scoperta da Goglieluso Schouten, olandese, nel 1816; a 45 l. S. dalle isole Fortunate, Long. 133, 25, lat. S.

Schower, isola dell' Olanda ( r. de' Pacsi-Bassi) , separata da quella di Gorca e di Overlacker per mezzo del Grezelingen-Cram-mer; ha al S, quelle di Waleberen e di Nord-Beveland, ed all' E. quella di Duyve-land; 7 l. di circuito, Ziriczee n' è la cap. Schnauberg, h. della Sassonia-inf., a 4 1. N. da Brema. Fabbr. di tele.

Senarenau , pic. città della Sassonia, nella contea di Mansfeld, da cui è dist. 4 l. S. O. de Hall, sulla riva meridionale d'un lago. SCHRECK , villaggio del granducato di Ba-

den, ove gli Austriaci passarono il Reno il a Inglio 1744; a 4 l. S. da Philippsburgo. Scharck-Hoan, una delle più alte monta-ne delle Alpi, fra l' Vallese ed il cantone di Berna. Elevazione 12,560 piedi (4,07 1 me-

tri). Long. 5. 48. 71. lat. 49. 31. 42. Sunstz, pic. città e signoria dell'Alta Sas-sonia, a 4 l. e mezzo N. E. da Laberistein. Schnaoschin, cast. della Boemia , a 4 l. N.

O. da Pilsen.

Scanzazzan, fabbrica di majolica nella prevostnra d' Elwangen nella Svevia.

Schroermauser, pie. e graziosa città del-la Baviera, a 6 l. S. O. da Ingolstadt, e 9 l. N. O. da Monaco.

Schuavendon, pir. e graziosa città dell' npero Birmanno ; strade angustissime lango il finne Irranaddy; 300 case con giardini circondati di bambu; a 35 l. S. O. di Ummerapura.

Scholences, b. della Westfalia, ad 8 L

N. E. da Paderborna (Prussia). Schule, villaggio della Danimarca, con bnon porto , a 2 L S. da Touningen

Schuma, città della Turchia, nella Bul-garia, appie de' monti Balkavi; fu presa da' Russi nel 1810. Schrous, b. della Svizzera, nel cantone

de' Grigioni, nel'a Bassa-Engadina. Acque minerali e cartiere. Scurssesaum, pie, città del r. de Wirtem-berga, a 2 l. da Bieletti.

SCHUTT, isola dell' Ungheria, nel palatini to di Presburgo, formata del confluente del Raab e del Waag, nel Danubio i ha 20 l. di himphezza e 11 di latguezza. Esa è impor-tante, e facile a difenderal mediante i soci firmi e paludi ; fertile in pascoti ed in frut-ti ; comprende Comorn , Szerdohelg , Wai-

kau e Samaria. Schurrashoffer, città della Boemia, pres-so al Wattava; a g l. N. O. da Passchaletz Schurroff, b. della Westlaha; a 2 l. da Bentkom; sul Veche.

Schurica o Estres, pierola e moderna città dello stato di Nuova-Yorck (Stati-Uniti d' America) ; situata sul fi. Mohawk; a 29

1. O. da Albaria. Schuttaitt, fi. della Penrilvama, che traversa Filadelfia , e shocca nel 'Delaware , 2 L al di sotto di questa città.

Schwarzen o Schworzen, eitta pop. del r. di Baviera , a 4 l. S. O. da Norimberga , aul Rednitz. Pop. 12,817 abit. I Francesi re-fugiativisi all' epoca della revoca dell' editto di Naotes, vi stabilirono delle manifatture. Sonovi pure molti Ebrei. Com. di calze, a-glii, indiane, talucco, filo d' oro e d' arento e lavori di legno, di como, d'osso e di ottone al tornio; birra e farina eccellenti.

Schwareck, pic. città a 6 l. S. O. da Augusta, nel r. di Baviera. Schwaning, villaggio a 3/4 di L da Mona-o, nel r. di Baviera ; resti d' antichità.

Schwasstert, h. della Danimarca, nel do rato di Sleswick, da cui è distante 5 L S.

Schwachar, piec. città dell' Austria-Inf., presso al Danubio, a 3 L S. O. da Vienna. Man. di cotone. SCWARRISCH-GENUND. Vedi GRHUND.

SCHWARDISCH-HALL, Vedi HALL.

Schwatzen, villaggio, e. I. della contea di Catzenelbogen; 1,500 abit. Acque minerali e rorità naturali; a 3 l. N. O. da Magonza ( granducato d' flassia-Darmstadt ) Schwamunchen, borgo di Baviera , nel vescovato d' Augusta , presso al Lech. Fabbrica di calze di cotone.

SCHWANDER , grosso horgo con un castel-

lo nel cant. de Glaris, da cui è dist. 2 L S., nella Svizzera , sul conll. del Linth e del Scult. Gli abitanti professano la religione riformata. Cave di bel marmo nero e bianco.

Schwardony, bella e piccola città di Bavicre, sul Nab, a 4 1 S. E. da Amberg.

Senwanser, città della contea di Glamorgan, in Inghilterra, con un porto. Com. di car-

Schwartz, eittà del Tirolo. Pop. 8,000 abit.; sull'Inn. a 411 N. E da Inspruck, e 3 L S. O. da Ratemberg, L. 9, 26, lat. 47, 1, S. Le sue mioiere d'argento, che nel 1560 ocenpavano 30,000 operaj, e che dal 1564 produsero 36/80 opera), è che dai 1500 promisero 2,508,501 marchi d'argento fino, a pepera ren-dono in oggi da cuoprir le spose. All'oppo-sto il lavoro di quelle di rame è locrativo. Sons artzen, pie, città del discato di Wirtzhurgo, da cui è dist. 31 l. E., sul Meno (r. di Bariera).

Schwartzeuren , principato e rastello di Susconia, 'in Turingia , sul Schwartz ; ad 8 1. S. E. da Erfurt , e 14 N. da Celmbach. Long. 2 g. 2. lat 50, 45. Lo casa di Schwartahunge dividesi in a rami , di Sonderhausen e di Rudolstadt, membri della Confederazione germanica. Paèse fertilissimo, else racclinide delle miniere di argento e di rame. Pop-

del principato 107,000 abitanti. ori principano 107,000 alatanti. Sana arrassine, città e cast-llo del r. di Faviera, ind finne Lee, a 20 l. N. O. da Norimberga, e 18 E. da Wurtchargo. La contea di Schwartzenberg, situata fra i vescuità di Bamberga e di Wurtchargo, ed il marchesito d'Auspach, produce del hono via e mutre modifi bestiami—Pictola città della Misma, nel circolo di Ertzgeburg, a 6 l. N. E. da Zwika. Fonderia di ferro, miniere di stagno e di piombo , e terre proprie a fare dri colori.

Schwarzenneng, b. della Samonia-Inferiore, preso Lubecca ( r. d' Annover ) Schwartzennoan , pic. città dell' Hassia elettorale , a 3 L O. da Hirschfeld. Miniera

d' alume. Schwartzward, haliaggio di Germania, nei oschi della Turingia, appart. alla casa di

Sassonia-Gotha Schwabzacz, abbazia della Svevia, appartenente oggi al granducato di Baden. Schwarzergo, pic. città del granducato

d' Hassia, in Germania, a 10 1. S. O. da Frizlar. Schwarzskreed , h. della Pranconia , a 5 L S. da Fulda.

Schwent, città della Marca Ukrania, sul-l' Oder, a S I. N. E. da Oderberg. Scaweroserz, città forte della Slesia pru siana, con un castello, famoso per la butta-glia del 1642. Essa fu presa dagli Austriaci

nel 1757, e si arrese nel 1807 a Francei ; i quali ne demolirono le fortificazioni. Pop. 8,201 abitanti. Manif. d'Indiane ; sopra una eminenza; sul Wedstritz; a 7 l. S. O. da Breslavia. Longitudine 14. 6. lat. 50, 44.

Schweinfust, fortissima città , con un ma gnifico palazzo, nel r. di Baviera, e.l. di un circolo dello stesso nome. Abitanti protestanti. Gran traffico di panni, telerie e penne d'oca ; fabbr. di biacca , e gr. com. di commissione, Pop. 7,760 abitanti. Sella riva diritta del Meno, in un territorio fertifissimo in grano, vino ec.; ad 11 l. N. E. da Wurtabungo, e. 9 l. O. da Bamberga, Long. 7, 47, Jat. 50. 6.

Senweisitz, pir. città del ducato di Sassonia, sull'Ebter, a 7 L S. E. da Wittem-

Suwersserre, pie città dell'Hassia elettorale, con un castello, sopra un eminenza, sulla riva dirittà dell' Ulm; ad 1 l. N. O.

da Homberg.
Semmanampren, b. del r. di Baviera, in Franconsa, a 3 l. N. E. da Schweinfurf.
Semman, pic. città del granducato del Bassolitoro, nella Westlalia, a 10 l. E. da Disseldorf.

Schwerkseno, scogli del golfo di Wiburgo, all'estremità di quello di Finlandia, che formano parecchie isole a fior d'acqua. Estlaglia navale nel 1790 fra gli Sredesi ed i Russi con la peggio di questi ultimi.

Souvane e disclor contra del Meckhampo efrisi I non dall'attra dal lega di Schwerie, Il primo les no 1. di Jamphane Meckhampo efrisi I non dall'attra dal lega di Schwerie, Il primo les no 1. di Jamphane Bonde l'Enclinia. Il contra al 10 0. del la gri, las no 1. di Jamphane del Schwerie, petili Serte, con foste escapitale Schwerie, petili Serte, con foste escapitale Schwerie, petili Serte, da Wisman, et S. S. de Ja Lohveca Louge, S. G. Jat. 33.
3, Il James di Meckhampor e membro della di Schwerie, da Serte dell'architectura dell'

Schwarinsepaco, magoilios castello della Pomerania, nel principato di Stettino; appart, alla casa di Schwerin.

Schwitzuser, villaggio e villa del granduca di Baden, a 3 l. S. E. da Manheim. Long. 6, 14, 4, lat. 40, 23, 4. Schwitzuser, forte città della Slesia, dist.

Schwinger, forte città della Slesia, dist. 8 l. al N. E. da Grossen, con un led castello e vastissimi subburghi. Ne' contorni delizioni giardini e belle vigne.

Schwissungo, città della Danimarca, sulla creta orientale di Fionia, ad 8 L S. E. da Odensee, Fabbr. di panni.

Odensee, Fabbr. di panni. Schwinge-Schwabtz, pie, fortezza , sol fiume Schwinge, ne contorni di Slad (r. d'An-

BOVET ). Schwitz, Switz, cantone della Svizzera, che da il nome a totta la nazione. Esso e cuttolico, e conf. all' O. col lago di Lucerna, al S. col cantone d'Uri , all' E. con quello di Glaris , ed al N. con quelli di Zug e di Glaris. Comprende inoltre attualmente Gersaw , Kussnacht, il territorio d' Einsiedlen, Hofe, la Marca e Reinchenburgo, Paese pieno di fo reste e di montagne ; la parte vicina ai laghi è poco fertile, ma alimenta molto bestiame, e vi si trova una grao quantità di pietre rare ; com, di butirro e formacci. La parte set-tentrionale è fertifissima , e sonovi delle miniere d'un metallo simile all'ottone, molto posante, ha poco solubile. Aria pura e salue lere ne monti. Uomini forti, vigorosi, alti alle armi ed a' graudi Lwori, e gelosissimi della loro libertà. Essi si sono molto distinti contro i Francisi nel 1799. La popolazione

di questo cantone, ch' è la patria di Werner e di Guglielmo Tell, ascende u circa Sogona abitanti. Il bergo di Schwitz n' è il c. i, cia o è hello e grande, cd è posto vicino alla go di Lucerna, in un' amena campagna; al. E. E. da Lucerna, 4 S. da Zug, e 160 E. E. da Patrigi. Long. g. 13. lat. 46. 55. Scawanta, pic, città della contra di Dabba.

no, in Irlanda. Sciacaroras, prov. del Perù e città capitale. Com. di cotone, tabacco, cuoja e bestiami ; ad 80 l. N. da Truxillo.

ad 80 l. N. da Truxillo. Scacca, comune di Sicilia, intendenza di Girgenti, c. l. di distretto; pop. 11,514 abitanti.

SCIAFFUSA , in tedesco SCHAFFRAUSER , Sen tone di questo nome (Svizzera), con un castelle in torma di cittadella. Pop. 7,000 abitanti. Sonovi due bei templi ed un orolo ammirabile ; situata sulla riva diritta del Reno, ove aveva un sorprendente ponte di pietra , distrutto nel 1754; a questo ne venne sostituito uno di legno della lunghezza di 378 piedi , opera del falegname Grubenmana di Appenzei , sul quale passavano i carri più pesanti. Esso fu abbruciato nel 1799 nella guerra de Francesi contro gli Austro-Rossi a fu restaurato in seguito ed esiste tuttora. La felice situazione di questa città, che la fa essere il punto di comunicazione tra la Sre-via , la Francia e l'Italia , contribuisce assi all' attività del suo commercio, tanto pel transito delle merci e-tere, quanto per lo smer-cio delle sue manifatture, avendo molte fibbr. d'indiane, telerie e drappi di seta, cartiere, ed una sorprendente falibrica d'acciajo fuso e di diversi oggetti di questo metallo, invenzione di G. C. Fischer, che ricscono alla perfezione di quelli d'Inghilterra; oltre di ciò d' una gr. importanza si è il traffico di vino e granaglie, clar quivi si fa diretta-mente colla Svevia, Essa è dist. 1 l. dalla famosa cascata del Beno, ove conviene scaricamosa cascata del livno, ove conviene carica-re le harche, 9 l. N. da Zurigo, 9 O. da Costanza, 17 È da Basilea, e 150 E. S. E. da Parigi. Loug. 6.36. lat. 47, 38.—11 canto-ne confirma in N. ed all' O. col granducato di Baden, all' E. col cantone di Zurigo, ed al S. con quello di Turgovia. Paese bellisamo, ed abbondante di frutti e vino, ma non som ministra grano abbastanza pe' snoi 30,000 abitauti, else lo fanno venire dalla Svevia ; produce foraggi eccellenti; colline alte e fertili man, di tele, cotone e seta; esportazione di vini ; deposito di acciajo , rame e fil d'otto-ne procedenti dalla Stiria , da Salisburgo , dall' lingheria ec. ; 5 l. di lungh. e 3 di lar-

SCIANFACHA, Vedi CHAMPAGHE. SCIANFERI, Vedi CHAMPAGHE.

SCIARASTA. Vedi CHARESTE.
SGIATRA, isola dell' Arcipelago, al N. di
Negroponte, quasi all ingresso del golfo di
Salomero, di circa 9 l. di lungh, e 3 di
largh Fertile in viti, fichi ed olivi. Long-

41. 50. 42. lat. 39. 29. 50.
Scienta, città della Sicilia, nelle di ca vicinattze sonovi delle rovine di un' antica città, che supponesa caser quella di Cumena.

Scapea, Fedi XACCAL. Senza o Sciento ( il rapo di ) e del r. di Napoli nella Calabria citeriore, ch' é il famoso Sevlla degli antichi. Alla sua base forma una prefonda caverna, ove precipitandosi furiosamente le onde del mare tanno uno strepito tale, che sembra in lontananza il latrato di molti cani uniti. Esso è posto dirimpetto a Charibde, the resta sicino a Messina in Sicilia, Esrendo il nonse di questo capo anche quello d'un principe, il suo signore vi aveva futto edificare un forte sulla cima ed ima citta alle falde ; ma l' orrible terremoto orl 5 febbraje 1583 fece precipitare per metà il lorte, e rovino totalmente la citta, ove trovavasi il principe, il quale assendo montato so-pra una barca colla sua lamiglia per salvanti, peri per la turia del mare, e 2,700 abitan-ti ch'eransi riluggiati sulla spinggia rimascro pure annegati. Questo capo é dist. 4 l. N. da

Reggio di Calabria. Sentr (Isola di ). Vedi Sontinona. Scimin ( isola delle ), nola dell' Arcipelago , Ira quella di Bodi ed il capo Crio , di

to l. di circuito; prod. vitti squisiti. Scro, una delle più Lelle, delle più amene e delle più celebri isole dell' Arcipologo; assal vicino alle coste della Natolia al S. di Motelino el al N. O. di Samo di circh 13 l. di lungh, e 6 di largh. Essa è munituosa, ed alde di agrumi, pelsi, mastice cc. Vi si raccoglie molto vino prelibato; ma la seta è il meggior prodotto dell'isola. Vi si trivano cirntegasor producto dell' icela, Vi si trivrano circa no,000 Turchi, 3,000 Latini che vi lasmo un veterovo, e. 30,000 Grevi. La pata nel 1988 vi fece perire 15,000 persone. Com. consad. cell' estero; man, sii di appii di stra, vellutti, dammedi tatoli, latini, latini, perinti in tro, odi argento per l'Asii, jl' Egitto e la Barbaria, e. lessuri di cottone, el (ceropresi hamos possedato) quiedi latoli per lamphissimo tempo; me ne foron poi scacciati da' Turchi nel 1565 I Veneziani se pe impadionatino nel 1694; ma i Turchi la ripresero nel 1605. È uno dei luoghi che pretendono d' esser patria d' Omero. Scio n' e la cap., città gr. e hella, con mi eastello ed un porto frequentatasimo, vescovo Sátino e ricett vescovo greco. Presto alla custe della Natolia , a 19 l. da Smirbe. Long. 25.

45. lat. 38. 27. Scioure, comune degli Stati-Sardi, c. l. di. mandamento, prov. di Terino. Scioro, gr. li. dell'Amer. sett., che irriga

il territ. dell'Ohio, è shocca nell'Ohio Sud. Un canale d'una lega e mezzo farebbe comunicare questo fiume col Sanduski, che va a cadere nel lago Erie, nel Canadà. Il suo corso è lento e senza cascate; atraripa perio-dicamente in primavera, è fertilizza estesissime campagne di viso ; ne contorni sorgen-ti salate, e miniere di carbone.

Sciovan o Sisan, città del deserto di Barca, in Egitto, nell'interno delle lerre, ad 80 l. S. O. da Alessandria.

80 I. S. Ö. da Alessandria.

Scierora, cillà pioderna degli Stati-Uniti.
e. I. della Nnova-Yorck, sulla riva N. E. del lago Cayuga; a 4 L S. E. da Genevia e 150. N. O. da Filadelfia. Scha o Saa, forterza consid. del Muora,

nell' Indo-lan ; a 23 l. N. da Scringapatnom.

Beino ; isola dell' Arcipelago ; all' O. di Metelino, al N. E. di Negroposte ed al S. E. di Sciati ; Wi ti L. di Songh, e 3 di largh, S .movi 300 lemglie preche che la roltivano, e ne ritraggono grani , cotoni , trutti e bioni vino. (ave di lel marmo. Il c. l. di quest'inola e S. Giorgi e de Sciro , pie, eitta con porto passabilimente buono

SCIEVAE O SHIEVAE, Servenia, prese apporterènte oggi alla Russia, posto tra l'Arasse ad il Cur, di 70 l. di linglia e 16 di larghez-10. Sorgente di Liturne lungo il inar Cuspio; aria salubre, alte mont, coperte di pere ; produce la seta della quale si fabbricami i velluti nel Nord delt Italia. Shamaki e Bakon

son le città principali.

Schtova, citta della Bolgaria, nella quale la tenuto un congressa nel 1790 per repolare gl'interessi dell'Amtria colla Porta Citonana . Quivi fa sottoscritta la pace fra Loopoido II. ed il gran Signore , li 4 ago-sto 1791 ; in una bella situazione preser al Danishio, a 28 L. E. da Nicopoli, ed 85 N. L. da Sotia.

Scittata, forle città dello stato di Ri-o-de-Liand, negli Stati-Uniti d'America, ad

8 I. S. O. dalla Provvidenza. SCLAVONIA. Vedi SCHIAVOBIA Scrubarga, isola all'ingresso del perto di

Gartagena ; nel r. di Murcia ; pesca abb. di sgoml ri. Scosa, pir. città di Scozia, sul Tay, ad I Le mezao N. E. da Perth.

В спеда (к. д. на година Вспра, сопиле degli Stati-Sardi, с. l. di mandamento, prov. di Varallo (Valevin), Вспрамева, b. di Corsica, с. l. di cant. e circond. di Sattene; 2,130 abilanti. Ajac-

Scopetn, isola dell'Arripelago, a 2 l. E. da Sciati, e 7 l. N. E. da Negropoute, sull' ingresso del golio di Salunicco, di circa 4 l. ingresso del gono di Sammero, di cirra 4 L. di lungh, e 2 di largh, i fertilissima, sispolar mente in hugo visto. Pop. 12,000 abit., quast tutti Greci. L'ongittedite 21. 4. latit. 39. 25. Scorta. V. di Uschria.

Scorra, P. M. USOPPAL.

Scorra, parecchie is. al largo del capo Scott, che forma la punta de il inola Quadra e Vancouver, sulla casta N. O. d'America. La più al largo è distante g. I. N. O. dal Capo. Lat. 50. 51. 30/ leng. 131. 8. 18. O.

Scoma , contrada che occupa la parte seta tentrionale dolla Gran-Brettagna , chiamata dagli antichi Calestonia, Il fi. I'weed, la baj di Solway ed alcuna mont. la separano dalon zoway en ateum mont, in septiratio dal-fing, Ba 80. Id ilongli, 55 di largh, e cir-ca 1,600,000 abit. Aria salubre, e gran nu-mero di laghi e ilimi i, i principali di quesi-ultimi sono i il Tweed, il Tay, il Dou, il Úyde, la Dea e I Esk. Gran qua titi di monti e foreste, e valli fertiliasimo. Com. di cuoia , sevo , panui , canapa ec. Parlati nei monti una lingua derivata dalla celtica ; negli altri luoghi è in 1150 l'inglese. La religione dominante è la riformata. La Scuzia ha avute per laugo tempo i suoi re particolari, Nel 1603 Giacomo Stuart VI. riuni le corone di Inghilterra, d'Irlanda e di Scozia, sotto il nome di Giacomo I, e prese allora il titolo di re della Gran Brettagna. Dividesi in 33 contce, the si distinguono in 18 ngvidionali

a 15 settratrionali per rapporto al Tay, che le spura fabrebas, Ayr. Ango, Angla, Banat, Bota, Clarasuma, C. maely, Cattheres, Dombarka, Domfres, Educatorge, Flat, Hastigson, Inversors, Kinesas, Airenderight, Laneck, Luftishgov, Mearn, Mersa, Morray, Narra, Norsa, Norsa, Norsa, Norsa, Norsa, Norsa, Rettlew, Ross, Rotherengh, Serlick, String, Kinemaland et Wigtowa. E.

dimburgo, capitale, Scotta ( la Nonva ). Vedi Acanta.

Scarul , torreste assi inspersoo d'Italia, che ha origine dalle Alpi, percorre il Tortotese, bagua la città di Tortona, e va a gettarsi nel Po.

Scurati , Chrysopolit , ant., gr. c bella Turchia , nella Natolia , con practo frequentalissimo , e maguifica morches , sal declivo d' un monte, sallo strette di Costantiopoli, di cui viene ripuardata cone: un subborgo. Com. consid. Long. 26. 38. lat. 41-1. 27.

Scripas o Escola, Scodius, gr. c popolata cità della Truchia cur, cap. della Nuova-Albania, sede d'un puscii , con vescove catbolico romano. Essa fu assediata invano dai Turchi nel 1477 e nel 1478 Com. conside; val lago iel suo nome o 2ers, all imbocatora della Boccana i ad i i l. N. E. da Anturari, 20. N. O. da Alessio, e 3 2 S. E. da

Blayres Long, 17, lat. 42, 30.

Sonta o Deta, pieciolisima, ma celebre sola dell' Arcipelago, con un parlo; avantati un tenpiu d'Apollo. A posa distanta marvi un isola un peco più grande ("Rhunese), detta altrual 5 delle; corelletti pascoli; e molte rovine di sepoleri di marano, capitetti e fregi E dissibilitata a cagion del cersari. Long, 34.

4. lal. 37. 22.
Searond, città e porto d'Ing., nel Susex;
2 1. S. S. E. da Lewe, e 16 S. 1/4 E. da
Londra.

SEAL, isola voille costa della Novea-log, , America del N. E., alla punta S. O. della Acadia. SEALCOT, città dell' Indostan, nel passe dei

Seiki , a 22 l. N. E. da Labor. Searon , porto di Scozia , nello stretto di

Forth. Long. occ. 5. 14. tat. 56. Stanco, uola sulla costa O. del Messico, al-N. del capo Santa-Maria. Latitudine N. 7. 35. Stanca, lago d' Egitto, all' O. del Delta. Questo è il lago *Bravestis* degli antichi.

Sealer, isole situate alla punta N. O. delle Malovine. Lougitudine occid. 61, 15. lat. 5. 51, 7.

Syraste. Vedi Sivas.

Senantiano (San ), borgo del Piemoute , (Stati-Sordi ); c. l. di mandamento , o provi.

di Tortona i di 11 N. E. da Genovia. Sezan-raso (3), perziona e forte città della Sparpa, in una penisola, prore. di Gispasona, con un boso porto frequestatissimo. Grati como. Pecine, concie e tiabèriche di lano da spade, pop. 12,000 albanti; at l'imloccutura della Gurmea, presso ad un montra della di pressa di Francicci ind 1,526 e rel 1888; 1 n. D. I. E. da Bilbao, c. no N. O. da Pamplena. Long. co. q. 18 § 5, lat. 43.

19. So. Pril Rio. Jennin, Mannesen-Fee Citli dell' inti di Tercera, una delle Annere, con 1,000 silitati, diries da si bossi harta-Antica cini della prov. de Cisno diani, quel Menisco.—Josia site posti Osi della cini della prov. della cini della prov. del Sono diani, quel Menisco.—Josia site posti Osi della cini della cini della cini della cini della prive. Let S. 33. So. Iong. coc. 47, 72-100; N. O., dell' ingresso di Riodserio. Let S. 33. So. Iong. coc. 47, 72-100; N. O., dell' indish Molagazara, Lai S. v. Capo N. O., dell' indish Molagazara, Lai S. v. Della cini della cini della cini della cini propositi della cini della cini della cini della cini della cini della cini propositi della cini della cin

Seass, h. del Tirolo, a 5 l. S. O. da Bressansare; sopra un monte, dal quale la origine l'Eysak. Nelle sor vicinanze trovani gli avassit della città di Sabiona, distrotta da Attila.

Semusico, fortissima città della Dalmazia , con porto vasilaziono, un forte ed un catello, presso alla foce del fiume Charca, od golio di Venezia a 15 l. N. O. da Spalato, c 10 S. E. da Zarra. Lougit. 14 20. lat. 44-7. Seatano, città della Russia, nel governo di Polotok, da cui è diat. 18. l. N.

Sess, b. della Tartaria, presso Kech. Patria del famoso Tamerlano.

Secona , isole sulla costa O. del Messico, nella baja di Honda.

Secenta, flume degli Stati di Modena, che he la sorgente ne monti della Garfagnana, irriga Sassuolo e Carpi, e va a gettarsi nei

Ps, vicino a S. Beroletto.

Scruzzaz (soch), grupp di 33 isolette, nel nar delle Indie, fra I I is-k-di-Tracia; en el nar delle Indie, fra I I is-k-di-Tracia; et a N. di Madagacar. In una di one Irvasia I alle I isolato della prancipale ai classia. Schollar a Fidde, la Pencipale ai classia. Schollar a Fidde, la el albesta di acqua e di lepta. Al-uni colo ni coliticano con successa le spezierie dell'abbache. Qu-te inde appartengeno oggi di Moharche. Qu-te inde appartengeno oggi di S. Littation S. 3, 1, 6, 38. Littation S. 3, 1, 6, 38

Secur, b. dell' Inghilterra, nella contea di Norfolk, a li L. N. N. E. da Loudra. Sexam, pic. città e castello della Stiria-Inferiore, a l. L. N. E. da Judenburgo. Long.

nel 1638; a 2 l. S. E. da Basilea Long. 5. 38. lat. 47. 35. Sec.118, b. (Nord), c. l. di cant. e circond. di Lilla 4. da cui e dist. 2. l. S.

SECONDECKY, b. del Poitou ( Due-Sevre ), fabbr. di lanificio; verso la sorgente del Thone che sincera nel Clain, al di sotto di Portiera; c. l. di cant. e circond. di Parthenay 6, da cui è dist. 3 l'ejle o mezzo O. S. O.

Secondo (S.), comme degli Stati-Sardi , c. I, di mandamento, prov. di Pinerolo, Secundata, città dell'Indostan, nella prov.

di Delhi , da cui è dist. 14 f. S. E. Sanar, forte città della Sciampagna (Arden-

ne), sulla riva diritta della Mosa, O 🛏 c. 1. di sotto-pref. ; 10,634 abitanti ; trib. di pr. ist. e di com. delle manifatture, consiglio di savj, detto di prud hommes ; fortissimo castello. Il duca di Buglione cede questa città alla Francia nel 1642. Essa è della chiavi del regno, e fii occupata dai Pressiani nel 1815 ed evacuata nel 1818 Com. di grani , bestiami , canapa , lino e piante medicinali d'ogni sorta ; fabler, di panni fici rinomati, di berretti ed armi, e concie fanosc. Patria di Turenne, Baudin, Despertes, la Grive ec.; a 4 leghe E. S. E. da Méxic-res, e 6: L. N. E. Parigi. Long. 2. 37. 36.

lat. 49. 42. 29. Secanon , villaggio del Delfinato (Droma) c. l. di cant. e circond. di Nyons, da cui e dist. 12 l. S. E., e 5 l. dai Buis .....

SADIRAM, borgo dell' Alto-Egitto, ove i Francesi riportarono una vitt via sopra Murad-Bey e sopra i Mameluo hi

Sen-Janua, villaggio della Siria, dist. 2 l. da Cana. I Prancesi vi batterono gli Arabi li

11 aprile 1709. Sanutz, in Boemia, circolo d' Elubogen, villaggio a 10 l. S. E. da Pilsen; rimarchevole per le sue acque salutari e pel sale por gativo che se ne estrae, conosciuta sotto il

nome di sale di Sedlitz. Seasens, collina presso Gotha in Sassonia; apecola terminata nel 1791, d'onde si gode

una veduta superba.
Seasaurz, città del r. di Sassonia, nella
Misnia, circondata di monti ; fabbr. di tele

e di seterie. Sansunco, baliaggio della contra di Manafeld , da eni é dist. 6 l. S. E. (Prussia). Nel-

le sue vicinanze sonovi due grandi laghi abbondanti di pesre, uno d'acqua dolce, e l'altro d'acqua salata.

Seanty, piazza e forte del Butan, a .8 I. S. E. da Mocaumpur. Secuausa, città della Vecchia-Marca (Al-

ta-Sasonia), sull'Aland; a 16 l. N. O. da Brandemburgo; essa e stata incendiata negli anni 1653, 1669, 1676 e 1722. Sassascura, piecola città dell'arcivescovato di Salisburgo, sul lago Aller (Austria).

Sastano, pie, prov. del cantone di Berna, ricca in buoni pascoti; riceve il nome dai laglsi, perche Secland in tedesco significa pae-se de laghi

SREWAR Vedi SVOUAR.

Sezz , aut. e consid. rittà della Normandia-Inferiore (Orne), in una campagna amena e fertile, presso alla selva d'Escouves, • 5,500 abitanti | cattedrale bellissima, vscovato. Fabbr. di calze, trine, mossoline, mossolinette, basini, piqué, pauni, saje e atamine, e concie; com di grani; nel territorio miniere di rame e di magnesia fuori di attività ; c. I. di cantone; a 5 l. N. da Alencon, Longit. occ. 2. g. 16. latit. 48. 36. 23. SAGELAN , castello direto in Toscano , nel Pisano, vicino a Bibbona.

Secasenc , città dell' Hu'slein , presso al fi. Trave, a 10 L S. da Kiel, ed Lr N. da Amborgo.

Secrement o Strieman, città grande e pop. d' Africa, sel li. Ziz, in un paese lert., al S. del r. di Fez. Il suo territorio produce grani, frutti e datteri in abbondanza. fo la prima sede della dinastia degli Al-Muravidi , famosi per le conquiste fatte tanto in una parte dell' Afr. , quanto nella Spagna , a 60 I. S. 1/4 E. da Fez. Secretar, Vedi Segistan.

Sugaswaut o Schusuvago, Sgethusa, città e contea della Transilvania, edificata in forma d'anfiteatro sul pendio d'un colle, al di cui piede scorre il fi. Kokel ; a 20 l. N. O. da Cronstadt.

Segrwote, pic. eitta di Russi ia, nel gova di Riga, da cui é dist. » I. N. E.

Segnagues , citta dell'impero Birmanio , sulla riva sinistra dell'Irramady , a 20 l. N. O. da Rangun.

Scourcea , città dell' Ungheria , sul confluente del Marisch e del Theiss a 30 I. S. E. da Boda. Gran com. di bovi. Città grando e nsal fabbricata i appartense per lungo tempo a' Turchi ; ma gl' Imperiali se ne naposses-rono nel 1686. Il suo territorio è fertifissimo singularmente in tabacco; pop. 16,000 abit-

Szona, città della Dalmazia austriaca con un buon porto ed un forte, in un territorio freddo, montuoso e sterile. Il canale di Morlaccina la divide da Arbo; presso al golfo di Venezia, a 16 L N. O. da Wihitz. Long. 12. 50. lat. 45. 10.

SEGRATEGNIO, prov. della Nuova-Sp. (Amer. sett.), a 20 l. O. da Acapulco. Suolo piano, e gran numero di villaggi

Szon, Signa, ant. e pic. città episcop dello Stat «Erclesiastico, nella Cam; agna, sopra un munte; quivi credesi che siano stati suventati gli organi, a 13 l. S. E. da Roma, e 5 l. S. E. da Palestrina, Long. 10, 40, lat. 41. 41. 53.

Sana, eap. del r. di Bambara, nell' inter-no dell' Air., che forma 4 città, 2 delle quali sulla riva acti. del Niger; a 90 1. S. da Walet. Longitudine occidentale 4. 50, latitudine 14. 10.

Segonzac, b. dell' Angumese (Charente), c. I. di caut. e circond. di Cognac, da cui è st. 2 l. N. E., e 2 l. da Jarnac 3. Segoreta, aut. e bella città vescovile di

Sp., nel r. di Valenza, con titolo di ducato, sal pensio d'un colle, fra due montagne : territorio fert. in grano est in buon vin a cave d'un bel marmo. Presso al fi. Murviolena ad 11 l. N. O. da Valenza, e 60 l. E. da M drid. Lougit. occid. 2, 50, lat. 39, 52. Secovia, ant. gr., ricca fo te ed una delle più consid, città rescorta ai spiagna, non-vecchia-Castiglia, con un bel palazzo rest-detto Alcarar. Rimarcabili sono la zorca cel-il superbo acquaedatto, opera de Romani, che conduce I acqua nella città. Com: consid. di be panni di lana lina delle percre che si allevano nel suo territorio. Cartiere, e fabbe, di majolica er.; 8,000 abit. Fu presa da Francoaj nel 1809. Sopra un monte, fra due col-line, pre-so al ti. Eresua; a 14 l. N. O. da Madrid, 27 E. 1/4 S. de Salamanea, e 21 S. 1/4 E. da Valladorid. Longitudina occidenta-

1/4 E. 02 Valuatoriti. Longitudina occidenta-le 6. 24. lat. 40. 36. Sucora (la Nuova), Segonia, città dell' A-mer. sett., nella Nuova-Spagna, nell' Edica-za di Guatimata, da ciu è dist. (10. l., sel fi. Yarre.-Altra sulla costa sett. dell' isola di Lusson, nelle Pilippine, con un vescurale ed un iurte, verso l'imboccatura del Coyan. -Altra città dell'Aiger, merid., nella Terra-Perma, priv. di Veneziel, edificata digli Spagnioli nel 1551, sel fi. Bariquirenete, presso ad un alto monte, che racchiude del-le miniere d'oro; a fi L da Preciyo.

Segas, ti. di Spagna, che discende da' Pirenei , traversa Puycerda , e sbocca nell' E-

Secat , pic. città d' Angiò (Maina e Loira), pr. ist. Com. di refe , e fabler, di tele. Sull' Outlon, 4 9 I. N. O. da Angers. Long. occ.

3. 11. lat. 47. 40. Sécare ; b. della Maina (Sarta) , a 6 l. N. 1/4 O. dal Mans , e 2 l. da Bennasort . Segunar, finme del Canada, che shocra nel fi. S. Lorenzo, dirimpetto all'Isola-Verde. Secus o Jacov, villaggio d' Armagnac (Gers), c. l. di cant. e circond. d' Auch O,

da cui é dist. 4 L. N. O. Sècua, b. d'Alvernia (Cantal), a 6 l. S.

da S. Flour, e 3 l. da Munt .—Altro nel fourque (Aveyron), a 5 l. S. E. da Bloo-dez, sul Viaur, e 4 l. da Severae ... Sucuna, pic. città del Portugillo, prov. di Berna, con un cast, sopra un monte, pres-

so al li. Elia; a 3 L S. E. da Castel-Blanco, ¢ 12 l. N. O. da Alcantara. SEGURA-DE-LA-FRORTERA , città dell' America

tett. (Nuova-Spagua) , edilicata sopra delle rupi tel 1520 da Ferdinando Cortes , al S. di Lus-Angelos Sni-Isona, sulla costa sett. della Lapponia, sull'imboccatura del fi. Jockeua, verso la

punta Swutenaes. SEICHES, città dell' Angiò (Maina-e-Loira), sul Loir; cartiere; a 51 N. E. da Anges O. -Altra in Guascogna (L.d. diaronna), c. l. di cautone e circond. di Marmande . da

cni è dist. 3 l. N. E. Senua o S. 119.4, anticamente Sadone, città mal falbricata della Turchia, nella Siria, con un porto quasi ricolmo, sul Mediterraneo. 10,000 abitanti; riceve l'acqua potabile dal finue Anla per mezzo di canali scoperti, ed è situata in un territorio fertile, presso nu isola ov è una cittadella che comunica colle terra-ferma mediante un ponte magnifico. Esportazione di seta, cotone, tele di cotone, sapone, galla, orra, gomma, sale ammoniaco, caesia, sena, incenso, pennacchi di struzzo, zibibbo e pistacchi. A 17 l. N. E. da S. Giovanni d' Acri, Long. 33. 40. lat. 33. 38 Seinchitz, città della Boemia, poco distante da Sedlitz; sorgente d'acqua medicinale.

Sziotnezzo, h. con un castello nell' Alta-Luszzia, a 4 L S. da Górbitz. — Altro nella Carniola, a 6 l. O. da Rudolphomerth.

SRIGNELAY, pie. città di Borgogna, sopra un colle, a 3 l. N. da Aurerre . Bosni vini; fablir, di saje; com di cartagne; acque minerali nel territorio. Pop. 13,000 abitanti, c. l. di cant. a circond. d' Auxorre, da cui d dist. 3 l. M.

Suat, San o Serame, setta religiosa dello indostan, formatasi alla metà del 17.º secolo a poco a poco da individui guerrieri, e specialmente ottind cavaheri, i quali si res-ro formidabili si loro vicini : e formaroso ro formidabili al loro vicini; e formaron uno stoti indipendente dai Maratti. Questa setta, che può aruare too,ooo cavalli, po-siede al presente un territorio di 250 L di bundanza a con di Implicaza e 100 di larghezza, il quale con-prende la città di Lubor che n' è la capito-le, i cantoni vicini, il Pange-Ah, ed ma parte del Multan, e si estende all E. bno al firme Jumna assai prossimo a Delh al S. fino al deserto di Rocistan, al S. O. fino alle frontiere di Tatta, all O, lumpo l'In-do fino alle città di Attok, ed al N. fiso ad una catena di montagne che si prolong-no verso il Tibet ed il Cachemire: Sigeome i mansha, cost i suoi confini ne sono indetemmabili.

Settate, villaggio del Limenino (Correr), se ; c. l. di cant. e circond. di Tiele 6, da cui è dist. 3 l. e nezzo N. N. O.

Sextans, b. di Provenza (Varo), a 4 L N. E. ila Druguignano o ; com d'olio di oli-, e fabbr. di panni ordinari.

Sutte, finne di Princia che ha la mygente allo stugno di Lindre appie de Vosti, e sharra nella Moseka, a Metz.-Alim, feme di Fr. che la origine nel dip. del Postdi-Calais, e aborca nella Scholda , al di so pra di Valenciennes. - Altro fi me di Françia che staturisce nel dipartimento dell'Inrapresso Châteas-Saline, irriga il dipartmento della Siona-e-Loira, e si scarica nella Saom, fra Pont-de-Vaux e Tournus,

Seixe (la), villaggio di Provenza (Var.), sulta riva del mare, ad 1 L S. O da Tolone .

Susta (Saint) , b. della Borgogna ( Costad'Oro), o x; 788 abitanti; c. I. di cont. e circond. di Digione, da cui è dist. 6 leglie N. . e 4 L da Mirebents .

Seinsnein. Veck Windmein. Sessans, pic. città d' Armagnae (Gers),

a 4 1. S. da Auch O. Sussemmas, b. della Carniola-Inferiore, diel. 6 L da Budolphiswerth,

Seisse, Verli Serssel. Serrea, isola del Volta nella quale è A-

Serroup, ima delle otto provincie dell'impero del Giappone, verso il Nord. Sra, villaggio di Brettagna (Ille-e-Vilaine) e. l. di cant, e circond. di Redon, da cui d

dracan.

dist. 12 l. N. E., e 2 l. da Bain 3. Fat

Senanna, isola del Baltico, la più grande delle isole della Danimarca, Il Sand la spara all E. dalla Scania , il Belt la divide all'O. dall'isola di Fionia, e confina al S. colle isole di Laland e di Falster, ed al N.o.l mare. Superficie 540 leghe quadrate o siano 666,550 ettim., 200,000 ahitanti. Molte foreste piene di salvaggiume e grasse pasture , grani in abbondance. Fonderia di cannoni c Satavaso , città del docato di Semigallia ,

in Curlandia, sotla Dwina. Serarsia. Vedi Serascuit.

Salusti, b. stella Natolia, sul Mediterra-neo; a 21 l. S. O. da Ermenak, all' imboccatura del fiume del suo nome.

Scensona, città della Caramania, nella Natolia, sul Kelikdui, ant. Selescia, ad 8 L O. da Adena, presso al Mediterranco.

Selina , gran deserto dell' Africa , all'O. del Nilo e del gran deserto di Nubia. Le caravane lo traversano andando dal Sudan ovv. ro dalla Nigrizia al Cairo.

Sauge unt , b. della Picardia (Somma ) , a 3 L da Poir O.

Serreciassos, città della Romia, nella Siberia , governo d'Irkutsk ; essa é stretta , ed ha mezza lega di Imphezza , è soggetta ai terremoti, ed i suoi abitanti son molto pigri. Da questa città partonn le caravane per la China. Il suo territorio produce del rabar-baro; sulla riva orientale del fi, Selinga, al 8. del lago Baikal ; a 3co l. N. 1/4 O. da Pekino, e 5co l. S. E. da Tobolsk. Latitu-

dine 104. 18. 30. lat. 51. 6. 6. DELIKOSTADE, città un tempo imperiale, og-gi appartenente al grandura di Hassia-Darm-atadt, sul confl. del fiume Gernaprentz col Meno, a 2 l. S. O. da Fessia-Meno, a 2 l. S. O. da Francoforte, e 4 l. N. E. da Magonga. Longitudine 6. 3u. latit.

49. 56.

Setian, pic. città dell'isola di Candia, sul-la costa meridionale, nel posto dell'antica Lissa, ad 11 L S. O. dalla Canea, Contorni iscritti in olivi, e gr. com. d'olio.

Sauraranos-Gonop , b. della Russia nel p verno del Caucaso, presso l'Aktuba, a 55 L. N. N. O. da Astracan , M. Lvi a pora di-atanza sono le rovine di una città di Tartari-Nogai.

Serivana, città della Turchia ; nella Romelia, sul mar di Marmara, un tempo ben costruita, ma oggi quast dicuta; deposito dei grani; a 4 t, O. da Cestamiteopoli. Longit, 25, 50, tat. 41, 4, 35. N. Setatuck, burgo reale di Scosia, capitale

della contea del suo nome, rimarchevole per esservi stato disfatto. Montrose dalle truppe del parlamento, sotto Carlo I; a 9 l. 9. da Ediniburgo, sol fin. Estrick. Longit. occ. 5. 8. lat. 55. 35.-Questa contea confina al N con quella di Prebles , all' E. con quelle di Roxborough e di Berwick, al S. ed all O. con quelle di Dumfries e di Peebles; ha 6 l. dal N. al S., e 4 dall E. all O. Foreste e montague. Valli fertili in grano, rezo e paacoli. SELLA, finnicello della Spagna, che per

corre l'Asturia di Santillana , e abocca nell' Остано.

Selear, una delle isole Ebridi , all' O. della Scozia. Ssan (in) , h. dell'Alvernie (Chantal) , a

3 l. S. da Aurillac . CELLES O CELLES, piccola città del Berry (Loir-e-Cher), sul Cher, che vi si passa sopra un bel ponte, con un bel palazzo, 🔾 1 3,817 abit. j cepizio , man. de pauni e sinda-

falite. d'arus. Copenaghen , capitale. Vadi esto marittimo ; e. l. di cant. e circond. di Zalanda. Romorautin , de cui à dist. 4 l. S. O. SELLES-SAIRT-DEVIS, b. di Santogna (Loi Cher), a 2 l. E. da Romorantin, 2 l. da Salbris .

Sallin, borgo della Croazia, nel distretto di Carlstadt. Settowirz, città della Moravia, sul fiume Schwartz, a 5 l. S. E. da Kannitz, nel cir-colo di Brinn, da cui è dist. 4 l. S. E.

Salonnes, villaggio del Vendomese (Loir-e-Cher), c. l. di cant. a circond. di Vendo-

me @ , do cui è dist. 2 l. Sacoacovay, villaggio (Doubs), circond. di Montbéliard , da cui è dist. 2 l. S. E. Fabbr. d'orologi.

Stronger, pic. città della Borgogna ( Costa-d' Oro ), sui tiumicello Venelle, presso.

sta-u tro ), sui filometelo Verselle, presso, alla sorgente dell' Aube ©; 1,627 abitanti ; c. l. di cant.; a 9, l. N. E. da Digione-Vico eccel Fabbr, di ismificio; 6 fiere l' anne, fletaur, pic. penisola della content di Susarx, in lorg., a l'S. di Chichester.

Sanzus, b. del dicetto di Nassan-Usingero, son contenti l'Ada Magorna, sui Lalm. Acque sirretti l'Ada Magorna, sui Lalm. Acque

minerali rinomate,

SELTS , pic. città dell' Alsazia-Inf. (Bassorio di Weissenburgo, da cui è dist. 3 l. S. E., 9 N. E. da Strasburgo, c 2 da Londoro burgo . Acque minerali. Longitudine 5. 49. ri. lat. 48. 53. 30.

Sasvaccia, isola del gr. Oceano, arcipelago de Navigatori ; abitanti crudeli e feroci ; esperta da Cook , che le diede questo nome a cagione dell'aspetto selvaggio de asoi abitattaging the appendix according to the state of the state o

Salve, isoletta del golfo di Venezia, al S. tella Morlacchia, fra l'inola d'Oscro e quella di Pago,

Satva, pio città del Rouergue (Aveyron), c. l. di cant, e circond, di Rhodes , da oni è di dist. 6 l. S. Salwoon, fore-ta e borgo d'Inghilterra nel

SEMANAR, città dell' Indostan, nella pros, di Sirbing, da cui è dist. 15 l. S. E.

SEMAVAT, ant. città dell'Irack-Arabi , a o l. S. 1/4 E. da Bagdad. Era questa una delle più celebri scuole de' Caldei.

Sannaw-Onsawn, piccola città dell'impero. Birmatino. Deposito delle mercanzie del Bengala; sull' Irranaddy, a go L S. O. da Umerapoura.

Savagonda, città dell' interno dell'Afr., sulla sponda orientale d'un lago del paese di Warigara, nel quale il Niger va a shoccare, a 5 L S. O. da Bornů, e 208 L E. S. E. da sesina. Longitudine 19. 10, lat. 15. 20.

Samendata o Spavonnom, forte città della Servia , che fu presa da Turchi agl' Imperiali nel 1690. Sul Dambio, al confl. della Morava , ad 8 L S. E. da Belgrades.

Senzamo, montagna della Germania dalla parte delle Alpi Carpazie. Susmanuscos , pic. piazas forte sull' Irtisch , dist. of L. S. U.

Sunnatura, (du abo di), parte orientale della Curlandia, salla riva sinistra della Dwi-

Saunter, villaggio della Normandia (Mani-ca), circond. di St. Ló , da cui è dist. 1 l. N. E. Fabbr. di tele e tralicci. Seminara, borgo del r. di Napoli, nella Calabria-Ulteriore, a 10 l. N. da Reggio, Fu

districtio dal terremoto del 5 febbray: 1785 senza che vi perisse alcuno degli abitanti. Avanzi dell'antico Tauriano, A 10 l. N. da Reggio. Longitudine 13. 38. lat. 38. 26.

EMIPALATROS , fortezza e città della Russia, c. l. d'un circolo del governo di Kolivan, da cui è dist. 16 l. S. O. Piazza di con. pe' Kirgui. Longitudine S. 77. 50. latitudine 50.

Semur, pie città di Turchia, nel giverno di Marasch, un tempo capitale del regno di Comagene . Patria di Luciano c. dell'ererea Paolo di Samosate . A 25 l. N. O. da Orfa. Long. 35, 23, lat. 37, 6, Suntino, grosso horgo della S-hiavonia,

rso il confluente della Sava e del Danobio. 300 case, consiglio di sicurezza e lasseretto per impedire la contanicazione della poste in Ungheria ed in Austria. A 4 l. N. E. da Belgrado, e 5 l. e messo S. da Peter-Waradi-Senoussac, b. della Sontogna (Chares

Inf.) , circond. di Jonsac , ad I. L. da Mi-Senoy, fi. che scaturisce nel Lucemburg

resso Arion, e shoesa nella Mosa, a L. qi di sopra di Charleville Senracu , pic. città della Svizzera , nel cant. di Lucerna , da cui è dist. 3 L. N. E. 1/4 O., pres-o al lago di Sempoch, o Sursee, che ba a l. di lungh. e menta l. di largh., ed ha t,590 piedi ( 516 metri ) di elevazione sal del mare, Essa è rimarcherole per la battaglia del 1386, nella quale Leopoldo du-ca d'Austria perde la vita, ed Arnoldo di

Winkelried s'acquistò una gloria immortale, sacrificandosi per la sua patria. Long. 5. 46, Seuriose, in francese Starton, mont, delle Alpi, si confini del Vallese e del r. Lomb. Ven. Tragitto frequentatissimo dall'Italia alla Pr. Napoleone Bonaparte capo del gov. italiano vi fece rostruire una grande atrada magnifica, che fa cominciata nel 1801. Essa è sempre larga 8 m-tri , la quale dimen si mantiene nelle gallerie, che hanno di altezza 6 metri , ha soli a pollici e mezzo per tesa d'inclinazione, ed ha da ambi i lati un sentiero della larghessa di un metro pe pedoni, separato dalla strada delle vetture da due file di pila-trini detti paracurri, collocati egualmente alla distanza di un metro l' imo dall'altro. Per maggior comodità dei viandanti dopo ogni migliajo di metri si legge scolpito in una colonia più elevata il nu-mero delle miglia trascorse. Darante il tempo del maggior lavoro erano impiegati a questa opera circa 3,000 lavoratori. La palvere conrimata per le mine ammonta a libbre 175,000.

Le gallerie o suma strade scavate nel mano

in Siberia , nel governo di Kolivan, da cui è . 2010 6, una delle quali lat 201 pensi di lat ghesza. I ponti ascendono a cinquanta. Gli acquedotti costrutti, i muri alzati per so steneria e fiancheggiaria , le rocche abbatto te n traforate , i materiali impiegati ed issi miti altri lavori necorsi in questa grande ope ra sono in alcolabiti , concorrendo il tutto a renderla degua di quel genio che ha sapito la , e renderia degna dell'ammirazione versale. - Il villargio del Sempione è 4,518 piedi (1,677 metri ) al di supra del lirello del mare, ed il punto più elevato del pa-seggio è 2,015 metri (6,172 piedi). La parrocchia di Simpleberg resta sulla cima del moute, presso Brieg. Questo è un ospisio di frati Bernardini nel quale si alloggiano e si elimentano grafuitamente per tre giorni i pa-saggieri di ogni condizione. Esso è dist. 14 L. all' E. da Sion, ed altrettanto al N. N. O.

da Domo d'Ossola. Sampars , città e conten dell' Ungheria-So-

periore, irrigata dal Bodrog. Senue - zn - Auxuis , citta della Borgon ( Costa d' Oro ) , sull' Armançon , sul qui (Costa-d'Oro), sull'Armançon, sul quie sonovi due be ponti. È divisa in tre Parti Bourg, nve existe una bella chicsa; Donjon, iazza forte , che serve di cittadella, e Cha 3. × ; 5,065 abit. ; c. l. il una sotto-perf. e trib. di pr. ist. Man. di lanificio e com di rimi a 15 l. N. da Autun, e 58 S. E. di Parigi. Long. s. 59. lat. 47. 3a.

Senta-un-Batonnata , città di Borgogna, (Saona-c-Loira ) , sul declivio d'un monte , a 1/2 L di distanza dalla Loira ; c. l. di cant. e carennd, di Charolles , da cui è dist. 6 L S. Q, ed 1 l. da Marcigny . Long. 1. 45. lut. 46. 15. Sepapran, isoletta della costa d' Arabia,

nel mar Rosso, sull'ingresso del golio del-Senantont , b. di Picardia (Somma) , a3

L N. da Aumale . Senna-Inf. Sauses , lago dell' America settentrionale, che dà il nome ad uno stabilimento dello sta-in di New - Yorck, al N. di Catherinestown, di 12 leghe di lungh, e 6 a 8 di lungh, Vieu traversato dal fi. Seneca , che sbocca nel lago Ontario. Le sue rive sono abitate da' selvaç-

gi. - C. L. di cant. di Coraica , presso Bo-gliano. Bastis . SERECEV (il gran), horgo della Borgogna (Sanus-Loira), 4. xx; 2,3°2 abit.; c.l. di cant. e recond. di Châlons-sulla-Sanua, da emi é dist. 3 L. S., ed 8 l. da Mácon. Buoní vini.

Serer , villaggio del r. de Pacsi-Bassi , a 2 L. N. E. da Charleroi, e 2 l. S. O. da Nivelle; cel. per la vittoria che vi riportò il principe di Conde li 11 agosto 1671 sopri Guglielmo principe d'Orange, poi re d'Inghilterra.

SERREAL (costa del ), parte della Ghino acttentrionale, di cui le principali città o gli stabilimenti principali degli Europei sono Me-dine, cap. Juad , Portendick , S. Luigi , James, Cacheo ec. I Francesi avevano cedito gli stabilimenti che avevano agl' Inglesi in virtú del trattato di Versaille, del 1763; ma nel 1779 se la ripresero , dopo aver su parte distrutto gli stabilimenti degl' logis i sulle roste; e la pore dei 1983 ne conferno lovo il possoso. Dopo il trattato d' Annena gli Indiva i umpadroureno degli stabilimenti francesi del Sen gal, una nel 1814 gli homo restituiti sila Francia. Li solo di Gorra, situata a podi distanto dal Continente, è il capo-luogo di detti stabilimenti.

Senaat, gr. fiume d'Africa, che ha la sergente nelle alsses montagne ove sentairezi i Niger, a 50 l. N. dal Capo-Verde, e abocra nell' Cerano Allantico dopo in corso di figo 1. Esso stratipa regolarmente come il Nilo, e nutre de coccedifià. I Francesi vi ficerano un tempo la tratta de Negri, ed il com della polivire d'oro e della pomma. Le sue rive sona abitate da de Movi-Arali. Fin scoperto nel 1454 da Diomito Franastes protoghos.

Barra pericolesa all' imboccatura. SENESE (II) O SANESS, provincia del gran-ducato di Toscana, che confina al S. col Mediterranco, all' E. collo Stato-Portificio, a specialmente col Perigino, coll'Orvietano, col Patrimonio e col dicato di Castro, al N. col Pisano. Essa ha circa 21 l. di lingliczza e poco meno di larghezza. Produzioni naturali: Agarico naturule, Terra lianca, Tri-polo, Terra galla e rosa , Rena simile a quella di Sicila , da alcuni chiamata Pol-vere del Diavolo, Pietra azzurrina, Lapislazzuli , Magnesia , Lapis rosso , Marchesita , Alabastro , Granito , Travertino ligio , Breecia , Diaspro rosso , Agata , Corniola , Ametista, Cristallo di monte, Essalti, Pietra spe-colare detta volgarmente. Spec luio d'asino, o occhi di S. Lucia, Corri d'Ammone, Den-triti di varie sorti, Amianlo, Talco missa-le, Zolfò, Carbon fossile, Alune, Verdera-me, Antimonio, Cinabro minerale ferrio, Piombo di miniera, Minerale d'argento puto, d'uro scarso, Eschino impietrito, Tuboli, Balani, Grani al di la del proprio bisogno, olive, gelsi, ottimi vini, fra i quali distincino cc. Montagne coperte di boschi. Nelle pianure della Grossetana razze di cavalli agipanture detta trioserana razze ut cavani age-il e vigerosi, e molti armenti di lestie a cor-na e minute. Dividesi il Senese in due pro-viovie; Superiore ed Inferiore, Pop. 150,100 abit, compenso lo stato-de Preside, Finni: la Cecine e l'Ombrone, Il Senese ha un gover-Cecine e l'umorone, il senser na un giver to generale, un commissariato per la Pro-vincia-Inferiore, della quale il commissario regio risiede a Grosseto 16 vicariati e 35 potesterie. Siena, cip. del Senses in generale, e della provincia Superiore in particolare.

tiroscio, cap. della prov. Inferiore Senese.

\*\*Yedi Manuma: Goosepusa.

Sentraseao, pic. citià dell' Austria-Inf.—

Altra città nella Misnia, a 10 L. N. E. da

Invada, sull' Ester-Nero.

Seasuri, sorgente d'acqua minerale stomaisca, preson Riberao, in Fr. ( Dordogna),

nel Perigord.

Serez, pic. città inaddietro episcopsie (Basse-Alpi), in no territorio sterile, fra de monti. C. l. di cantone e circond. di Castellano 

Ø, da cui è dist. 3 l. N. O. Long. 44, las.
43. 54, 40.

Swaara, città dell'Indoctom, a q. 1. S. O. da Dichi, e à §1. N. da Adjurere:
Sassa, antica città dell' Indochi-Francia:
Glasa, y antica città dell' Indochi-Francia
le, e quasi circondata da uo gran bosco. La
na forma di circondata, e il sua etrossiverateriori della de

14. 58. lat. 49. 12. 28. SERLISES, villaggio dell' Hurepoix (Sennaad-Oi-a), presso Chevreuse, a 2 l. da Tru-

SERR, h. sulla riva occ. del Tigri, di contro all'imboccatura del Zab, in Armenia, a 48 l. N. da Bagdad.

Sana (In), Örquana, flume che ha la sorpreto Chapretinento della Cata d'Oro, preso Chauvena, a 6 l. N. de Digion, tracio al le mura di Rome, e Aboca nell'Accano per un'ampia foce ad Havre-de-Graos. Hi Tilmo del mer rimonta quota fome fina a 6 l. al di sopra di Romo, e allora i pieco 10 l. nella periodi per della periodica a periodica del periodica del periodica a custo delle sabbie mobili che trevansi dopo Quildicoud. I finami principia dei rivere soquillocoud. I finami principia dei rivere soglialocoud. I finami principia dei rivere so-

Sessa (diju della ), composto d'una pairte dell' bella-d'iracció, « circostribi de quisi lato del dip. della Sema-ed-Gias. Parigi, o la 3 circudo a ostro-porfi. Parigi, à Denis e dell' periodi della della della della della della periodi della della della della della della della della giorna prodesimien, che mo e proportionala alla sua etemiène di solo qui jugia quadratie cilcula temperatu, ed tara para, su più fred-Clina temperatu, ed tara para, su più fredcibia temperatu, ed tara para, su più fredcibia temperatu, ed tara para, su più fredcibia temperatu, ed tara para della della produce grani, visi solio medicori, l'opuni artia i sospie mioratil; care di pière. Bonda della Sema-ed-Cina, della Sema-chiara a della Sema-ed-Cina, della Sema-chiara a della Sema-ed-Cina, della Sema-chiara a della Sema-ed-Cina, della Sema-chiara a

P. Attor.

Sens. Albertoner (thy. delta), composite to Sens. Albertoner (thy. delta).

Sens. Albertoner (thy. delta), composite the settlemental of the Percent, conf. at R. colis Manifac, at R. colis Medica, conf. at R. colis

majdica, amidos, cartiere, tintorie, fable. di lanificio ec. Il com/è considerabile. È tra-versato dalle atende da Parigi, Amiera, Diep-pe, Fessup, Harre, Caen, Alencon, ed. Evreux a Roano y 152 div. milit, diocesi di corte reale di Boa

SERVA-P-MARKA (dip. della), composto ell' Aune e dell' Oise stall' E. con quelli d l' Aime , delle Marna e dell' Aube , al S. con. quelli della Marna e del /Loiret con quello della Senna-ed-Ossa ; ret ed all Quas Melun e L di pref. ; A circundi o sott-pref. ; Melun, Coulommiers, Fontainebless ; Mesux c Provins; 29 cant. o giudicatore di pace, 4-570 comuni. Questo dip. la 3u3, 100. abitanti, e 300 L que drate, d icrigato dalla Merna, dall' Hiere e dalla Senna , ed è traversato dal strado che fanno capo a Pacigi del N. no al mezaggiorno Suolo fertilissimo i vini mediocri , foraggi e bestiame ; man, d'indiane e porcellene d'eartiere, vetre-rie,, concie ec. Butirro e formaggio di buona dità. Il com, repulto da prodotti e dalle briche del pacse. Prima divisione militare,

tabbriche, del pacce, Prima divisione mui diocesi di Manus, e sorte reale di Paru Essaya-sa-Ona (dip. della), e formato di parte dell'Isola-di-Francia, e circopda i partimento della Senna a confina, al III. quelli dell'Osa e dell'Eure, all'E. della Senna-e-Marna caus-e-Marna . .. ed all' O. con qu urc. Versailles , c. l. di

resta all' occidente dell' Abissinia, ed è irri gato dal Bahrel-Asrock, che è un rano del

Sana, forte dell' Afr., solla co-ta oriest., presso at fi. Guenna, a 75 l. N. O. da Sotala. —Fiurne famoso della Cafreria. SERRE, fi. che travera Brusselles, e forma il canale che dalla Dyle serve per andare ad Anversa.

Бенваничи, città popolata e commercian-tissima d'Egitto, sul Nilo, a.4 L. S. O. de Mansoura. Long. 29. 14. lat. 31. Вленити, h. dell' Alazzin (Alto-Reno), nd

Doller; a a L S. da Thann, e 4 L da Befort a. SERRWALD, grazioso villaggio della Svizze-ra, nel canti di S. Gallo, paese di Su,

presso al Rein. Sandnats o Sunonusu, poese di Francia, lengo il fi. Jonna ; faceva parte della Sciam-

pogua, ma appartiene oggi al dipartimento della Jonna. Scott, cap. Sanoxcues , horgo del Percese (Euro-Loir), presso ad una foresta; c. l. di cant. e ca-c ad. di Dreux, da cui è dist. 3 l. S. O., e 3 l. da Chdreauneuf . Fucino. Snaonus, h. della Lorena (Vosgi), c. l. di

cant e circond. di St. Die , da cui è dist. 2 l, N., e 2 l. da Ross 3. Fabbr. di teleni e majolica. Longit. 4. 37. lat. 48. 23. 7. Savouras. Vedi Saronas.

Senoseron, pic. città della Carniola, dist. 6 l. al N. E. da Fiume, Susotau (S. Martino e S. Pietro di) , 2 villaggi della Borgogna (Saona-e-Loira) , dist. 1

2 i. el N. da Aldron . Suas, ant. città, arciv. della Sciampap Scass, and CHA, are consistent of Champing (Jonna), vantagejusamente attuta pel com., in una fertile caspagna, sul confil. de Bomi vanne ed Jonna. Mura di contrusione romana, ⊕ м; 8,655 abit. C. l. di solto-pect, trib. di pr. ist, e di cont. e camera delle manifatture. Yi si son brouti parecchi concidi. il più celebre de quali è quello del 1140 nel quale Abailardo fu condannato. Il delf no, liglio di Luigi XV, e la delfina, sua consorte, forono inumati nella cattedrale, che è bellissima. Falb. di velluto in cotone, pann, mollettoal, droghetti, saje, calae, colla coppelli i filiatri, concice orologio idraulto. Divers fiere A 30 l. S. E. da Parigi, a 13 N. da Auserre, Long. o. 57, 21, lat. 48 11, 58. Same-Beausev , b. del Berry (Cher) , circond. di Savoerre O, da cui è distante 2 k-

SERTIS , alta montagna della Svizzera , nel cant. d'Appenzell. Elevazione 2,670 piedi (2,491 metri).

Senza-Fosno, isola dell' Arcipelago Perico-loso scoperta da Lemaire e Schouten, e da essi chismata Soudre-Gront, Punta N. lat. S. 15. long. 144. 12. D. Szpaux, b. della Sciampagna (Johna), a 3 L

O. da Joigny O. SEFOLORO (S.) O BORGO SAN SEPOLORO,

città in Toscana, nel Fiorentino, con rescoun suffraganeo dell'arciv. di Firenze, e vicario regio. Pop. 3,000 abit. Anticamente fu esa e ripresa più volte da Fiorentini e dalis truppe postificie; finalmente fu ceduta per contanti a Cosimo I nel 1581. Fiere l'ultimo luncii di febbrajo, mercato il sabato; a 16

I. S. E. da Firenze Sercosy, forte dell' Industan, a 24 l. S. O. da Gualyor.

SEPTEMES , b. del Delfinato (Iscra), a 3 l. E. da Vienna-di-Francia .

SEPT-FORTS , b. del Quercy (Tarme-Garon-na) , a 2 l. N. E. da Coussade . Sept-has, villaggio della Brettagna (Costs-

del-Nord), dist. 4 l. da Lamion . Sapr-Monezz, villa: gio della Franca-Contea (Juia). Formaggi riuomati; eco singolare nel vicin monte; ad 1 l. da S. Claudio 3.

Septimus, alta montagna della catena delle Alpi-Grigie, Pawaggio frequentato fra la Valtellina ed i Grigioni

Saputyroa, pic. città di Spagna, nella Vecchia-Ca-tiglia, sopra nn'emmenza presso al fumicello Duraton; ad 11 l. S. da SERVINO, isola dell' Arcipetago, al S. O. di Nassa. Long. 23, 26. lat. 36. 40.

Segal , b. principale dell' isola di Si anto , nell' Arcipelago , sopra una scoscesa rupe. Sede il un arciv, greco,

Senamo, villaggio del regno de' Paesi-Bassi . ad 1 l. O. da Liegi.

Sanaro. Vedi Bosna-Schat. SERARINO, isoletta dell' Arcipelago, all' ingresso del gulfo di Salonicco

Seeres , pic. città della Persia , nel Koras-san , a 70 l. O. da Balck. Senampra, pic. città dell' Indostan,

prov. di Bahar, da cui è dist. 32 l. S. E. SERRECOURT (grande e pic.) , due borght della Picardia (Aiste) , a 2 l. da S. Quintino .

Seaas, isoletta delle coste della Grecia, sull'ingresso del golfo di Zeitum , da cui è di-st. 3 l. N. E.

Sanavalla, horgo in Toscano, nel Fioren-tino, sul confine della Vul-di-Nievole, con castello in alto sulla cima della montagna; potesteria suborbana a Pistoja. Apparteneva ad un ramo dalla famiglia de conti Guidi, a cui lo tolsero i Pistojesi nel 1302, e fu a vicenda possedutu da essi e dai Lucchesi finche passò in potere de Fiorentini dopo la morte di Castruccio, che se n'era impadronito.

Seaavezza, grossa terra smantellata e diviva in borgate, nel Pietrasantino (granducato di Toscana); all'influente del canal di Buosina in quello di Rimagno; ha molte belnuosina in questo di rumagno; na monte con-le case e nuolte comode famiglie. Dell'altra parte del fiume velesi un pelazzo reale fal-bricato da Cosimo I quasi tutto di marmi. Cave di mormi. Fiera 9, no e 11 settembra. Sarcujo (il), fiume d'Italia, che ha la sorgente nella parte meridionale del Medenese irriga la pianura di Lucca, e si scarica nel

mar Toscano. Seepowal, b. di Russia, nel governo di Wiburgo, da cui è dist. 27 l. N. E. Seak (Saiot). Vedi Cres.

Seassi-Kovina , villaggio della Siberia , nel sese degli Yopkaçiri, nel governo di Jakuzik. Long. 154. 50. lat. 67. 10. 14.

Senucippe-ner-Ray, città dell' America me rid., nel Brasile, cap. del governo dello stes-Vosciese; Tom. 14. so nome; in firme Vazabaris. SERENA. Vedi Coprimeo.

SERENDUE. Vedi ZARARG. Seann (1), negri della Ghinea, all' interno

del Capo-Verde, nazione libera e indipenden-te, e divisa in pie, repubbliche. Allevano de' betiani, bevono del vino di lataniere, e co-Sense, gran città della Turchia, sul finne

Marmara, nel pasciali ato di Salonicco, da cui é dist. 17 l. N. O. Com, consid.; 20,000 abit. Produce molto cutone , del quale se ne distinguono cinque qualità. Long. 21. 34. lat.

40. 55. Seast, pic. città, a 22 l. S. O. da Choc-

zim, nella Morlacchia. SERETH Vedi MOLDAVA.

Szaro, isola dell'Arcipelago, a 20 l. N. O. da Nassia , e 30 l. dalla costa orientale della Morea , al S. E. dai golio d' Engia. Es-sa lia circa 4 l. di lunghezza e 2 nella sux maggior larghezza, ed è piena di ropi e montagne. Miniere di ferro e d'argento.

Seacines, borgo della Sciampagna (Jonna), Com. di viui ; sindacato ni r timo ; c. l. di caut. e circund. di Sens . da cui è dist. 4 l. N., c 2 l. da Pont-sur-Yonne 9. 16 l. N. da Auxerre

SESCIPUE O RIO-REALS, città del r. del Brasile, nel gov. di Bahin. Pop. 5a 6,000 abit. SRAGURFSE, città di Russia, cap della prov. del suo nome, nel gov. d'Uia, da cui e diat. 70 l. Sorgenti sulfuree ne' contorni

Sentenac, b. (Finisterre), circond. di Quim-per, da cui è dist. 15 l., e 4 l. da Morteia . Seasonas , pic. città della Linguadora-Inf riore (Hérault), a 2 l. S. da Béziers 🔾 "sul Vigues e preseo al mare.

Seasons, città di Giava, sullo stretto della Sonda, nel r. di Bantam

Szai Nagaa, anticamente Cachemire, città al N. E. dell'Indostan, sulle due sponde del Djelum, con un ponte di legno. Case di mat-toni e di legno, di due e di tre piani; tetti di legno, coperti di terra. Strade anguste e poco pulite. Territorio fertile; a 60 l. N. O. da Dallii, e 115 E. da Labor. Long. 72. 52. lat. 31. s.

SERINGAPATHAN, città dell' Indo-tan, cap. del Misora e degli stati di Tipoo-Saib, liglio di Heyder-Aly. Fu assedia a nel 1792 dagli linglesi, che la presero per assaltu nel 1793. Tipoo-Saib fii ucciso combattendo nelle strade della città, ed i suoi due ligh: ferono fatti prigiomieri. Questa piazza è tuttavia in potere degli Inglesi, e giace in un'isola sul Caveri, a 77 l. O. da Madras. Long. 74. 10. lat. 10. lo. Sano, fiume d'Italia nel Veneziaso, che

ha la sorgente su contini della Valtellina. scorre al S., hagna la città di Crema, e va a gettarsi pell' Auda al di sotto di Lodi. Santis , villaggio della Siria , nel pasciali-ento d'Aleppo , da cui è dist. 14 L.O. Prod. fichi , olivi , gelsi e viti.

Se HAREN, proses borgo della Sciampagna (Mura), sul finme Saux, a 3 l. N. d. Dizier, e 6 l. da Vitry le-trançais 4. Songen-

Servin, b. distante 8 l. N. N. E. da Fa-mic, pella Seria.

Seamone, pic. nittà del r. Lomb.-Ven. , soora una piccola penisola, nel lago di Garda. Seasonara, lorgo fortilicato d'Italia tella Campagna di Roma (Stati-Pontificj) , nelle paludi Pontine ; aveva il titolo di ducato ; a 3 I. da Segni pe-

Senura, b. di Francia (Crensc), a 2 l. S. O. da Autance O.

Seasts (S.), h. (Aveycon), @; 844 abitanti, e. l. di cant., a 26 l. da Rhodez. Senoulatorskoi , pic. piazza di Russia , lon-

go il finme Aktoula, nel giverno del Cancaso, a 12 l. N. da Astracan. Sanonca, gr. città dell' Indostan, prov. di

Malva, a So I. N. F. da Udgein, Gli alatanti peruziano di belle indiane. Long. 75. 40. lat. 24. 15.

Seau-Coarnos, pie. città di Russia, nel governo d'Uia ; fubbr. di solfo,-Altra entà, sulla riva del Wolga, presso al Sama, appie d'un amente, dal quale si estrac dello solio fossile.

Seara , forte città del Portogallo , nell' Alentejo , presso l' Andalusia , sopra un'emi-nenza , ad 1 l. dalla Guadiana , e 83 l. S. E. da Lishona. Longit. occ. 9. 59. latit. 57. 50.

Saurentana (isola di), isola del Mediterranco dipeniente dalla Sardegna, ad I i, dal cape. Ferrato, e 6 l. E. da Cagliari. Suprente (isola dei) o sango - nos - Connes

isoletta fortificata, nel porto di Rio-Janeiro, sulla costa del Prasile. Sanguage, città di Russia, sulla Narva; fabbr. di tele da vele , saponi e scierie; gov. di Mosca , da cui è dist. 29 l. S. O.

SERBA, villaggio di Corsica, c. l. di cant, e circond. di Cervioue, presso Bassia . Sessa-Luova o Sissana-Luona, gr. flume d'Africa, nella Ghiuca, che da il nome ad nna costa eiscoscritta dai due capi , Tagrino, al S., e della Vega, al N., i quali formano una gran baja. In essa slocca que-sto liume per una foce di 4 L di larghezsa. Questo è uno de' migliori porti dell' Afri--a. Gl' Inglesi vi hanno mna colonia, e ne espurtano catié, zuerbero, pepe e senzero. In passato vi si faceva la tratta dei Negri. SERBANA, isola del governo del Messico, fra

ta Giamaica e la costa di Nicaragna. Sunavalle, Screvollii, pic, città forte del Piemonte, sui torrente Chezza, a 5 l. S. O. da Tortona, e. l. di mandamento, e prov. di Novi.-Grosso villaggio che separa la Marca d'Ancona dall' Umbria (Stati-Pontifici) .---Bocco del Piemonte, che ha una vasta cartiera , ed è la patria del cel. Redento Baravanzano, rommo filosofo, che si merito gli encomi di Bacone da Verniamio; a o l. N. da Vercelli.

Seant, pic. città del Delfinato ( Drôma ), e, I. di cant. e circond. di Valenza , da cui è dist. 9 l. N. E. , c 6 l. da St. Vallier . e dist. 9 i. N. E., c. 6 i. Ga off. Futher & Altra città del Delfinsto (Atte-Alpi) , sui Eurch, . 4. 1,219 abit.; e. l. di cant. e circond. di Gap, da cui e dist. 8 l. S. O. S-naines, b. del Vivarese (Ardeche), and Redano, r. l. di cant. e circond. di Tourpeu, da cui e dist. 7 l. N. O., e. 2 l.

Lal Penge . . serv.

SERBOTHEU. Vedi SERBO-IN-Su. Semalty o SHERSHELY. Julia Caesares. cilta d'Atrica, reggenza d'Algeri, de ca é distante 28 l. O., nella prov. di Teses, con porto e cittadelli.

SEAUE, isolo d'America, una della Antille, all' E. dalla punta N. E. dell'sola di Tortosa, ed al N. O. della Vergiue-Gorda, ed at S. O. dell' nola di Cammanous.

Senotas. Vedi Chimia.

Servan (S.), pic. città di Brettagna ( Ille-e-Vilain ), all'imboccatura del fi. Lance, 3 × 3 9,255 abit. Sonovi due le porti, ma detto Solidor, e l'altro St. Per, il prime destinato alla marina militare, e l'altro al cosm. Vi si fanno in tempo di guerra none rosi armanenti di corsari, ed in tenpo pace degli armamenti per le Indie e per la America; c. l. oi caut, e circond. di S. Ma-

lò, da eni é dist. 1/2 L. O. eittà del Gerodanese SERVEREFTES , pic. ( Lozère ) , presso il Truyère , se; c. L di cant. e circond. di Marvyols, da eui é dist. 4 L e mezzo N. E., c 3 L da Chely . Seavis, prov. della Turchia, un ter Mesia-Superiore, conf. al N. col Danubio e colla Sava , al S. coll' Albania e colla Macedonia , all' E. colla Bolgaria , ed all' O. colla Bosnia.; circa 38 L dal N. al S., e 76 del l' E. all' O.; 960,000 abit. greci scismitca Clima saluhre; abbondanza da pascoli e bestiami; man. di lana e cotone. Belgrado, cap-Territorio fertile, ma mal coltivato. Nel 1801 gli abitanti vollero scuotere il giogo della Porta Ottomana mediante un tributo, ma le lero negoziazioni non avendo avuto effetto, mi prestro le armi e batterono i Tarchi : 10 anni dopo furono però olaligati a sottomettre si. Nel 1815 il Gran-Signore concluse con essi un trattato col quale vennero loro acorda-te non poche delle loro dimande. È stato da to il nome di Nuova-Servia ad una parte della Tarteria, al di sotto dell'Ukrania, fra l Bog ed il Nieper, che Caterina II fece popolare di coloni venuti principalmente dalla Servia. Essa forma la parte O. del governo di Ekaterinostaf.

Seavise, borgo della Linguadoca ( Hérault ), . I. di cant. e circond. di Beziers . da cui è dist. 3 l. N. E.

SERVICERS, h. del Limosino ( Corrère ), cui é dist. 5 l. S. E., e 2 l. da Argentac &—Altro nella Linguadoca (Lozère), a 2 le messo N. da Mondé .

Seavon, villaggio della Bria (Sema-e-Marna), dist. 1/2 l. da Brie-sull' Yerès 4. Suavoz, villaggio del canton di Ginevra, sulla strada che va da Ginevra a Chamouny dist. 3 leglie da Salianches.

Sassaga, una delle più pic. isole Marche-si, di 8 l. di circonf., con un vulcano. Susen o Susum, città del principato di Brunswick (r. d'Annover), a 5 L O. da Go-lar.

Sistia, fi. d'Italia nel Picmonte, che la origine nelle Alpi al S. del Valtese, pussi al S. di Vercelli, e dopo aver hagnato Cr-sale, va a gettarsi nel Po. In passato data il some ad un departimento francese in Italia.

**2**67

Sussa, Suessa, ant. e pie, rittà rpise, di Italia , nel r. di Napoli , e nelia Terra-li-Lavoro, sopra un cininenza, in passito reggnardevole, ma ora assai devaduta. Nelle sue vicinanze evvi una palude, che credesi il luogo ove rifugiossi Mario per sottrarsi alle per-accuzioni di Silla ; ad 8 l. N. O. sia Capua, e 13 N. E. da Napoli, Longitudine 11. 34.

SET

lat. 41. 20. Sustino, vicariato in Toscana, nel Fiorentino.

Serro o Serro - Caranda , borgo del s. Lomb.-Ven., posto nel luogo ove il Ticino sorte dal lago Maggiore dividente lo stato Lomb.-Veneto dal Sardo; la sua situazione lo fa esser mercantile . A 7 L da Novara , ed 11 da Milauo.

Sarro, castello in Tosc., nel Fiorentino, potesteria minore, ad una l. e merzo da Forenze fuori di Porta-a-Prato. Cospicua lavorazione di lanificio, ed in vicinanza cel.

fabbr. di porcellana del marchese Ginori. Sestota borgo ed inpassato fortezza d' le., nel Frignatzo, ducato di Modena, dalla quale è dist. 8 l. S.

Surros, custello edificato sulle rovine di Seatos, sulla co-ta europea del canale dei Dardanelli. Longitud. N. 40. 13. 15. latit. 24. g. 15. E.

Sestra (il gr.), città d' Africa, all' imboccatora dell' Estravos, solla costa di Malaghetta , mila Gumea. Long. ore. 10. 20. lat. 4 55.-Altra, detta Sestra il pic., al S. della

prima , da cui è poso distante. Guan com di pepe di Ghinca. Sestas-ni-Levaste, Tignilio, ank e pic. esttà degli Stati-Sordi , nel Genovesato , riviera di Levante , e. l. di mandamento e prov. di

Chiavari; ha un pie. porto, è la residenza del vecovo di Brugueto, ed è dist. 10 l. S. E. da tienova. Long. 7. 4. lat. \$4. 32. Sestapos-Possera, Sestiam, grosso-borgo d'Italia, nel Genevesato, lungo la spiaggia del Mediterranes, in una situazione amenissima 3 giardino delitiosi, pieni di agramii. Fab-br. di sapone e do tele da vele. C. I. di mandomento e prov. di Genova , dalla quale è

dist. 2 L O. Long. 6. 30. Atit. 44. 25. Serem , città della Tartaria chiosse , sulle coste , all'imboccatura del fiume Amur-nel mar d'Ochetz , dirimpetto a Irhola.

Sa-Tengav; gr. prov. occid. della China, che conf. al N. col Chen-Si, al S. coll Tud-Nan , alf E. coll Hou-Quang , ed all O. col Tibet. Il Kinng la traversa; pianure fertili; montagne intolle ed abitate das Tartari. Ching-Tu-Fu, capitale, Superficic 60,003,223 sett.; pop. 23.000,000 d'abitanti. Setteapre, fiume dell'Indo-tan, il più ori-

entale del Pange-Ah, che scuturisce dai naus-ti Ghaloor, riceve il Briad, e shocca nell'

Seveny, ant. città d' Africa, reggenza di Algeri, da cui è dist. 3 l. S.

Setta, città di Candia, a 27 l. E. da Can-dia. Long. 24. 24. lat. 35.

Sette-Conusi (le), sette villaggi posti sopra montagne scoscese e sterili , appartenenti al r. Lomb.-Ven., sulle frontiere del Vicentino e del Tirolo, Essi si nominano: Asiago, E-

SET nega , Faga , Boriana , Gellio , Louisna e Ros E . I horn abstrate thousand our dat Camber, di cui conservano tuttora la lingua e la vita pastorale, e non comunicano co loro vicini che per vendere al prodotto de' numerosi loro greg-

Serre-Isone o Louis-Jouncus. Vedi Stati-Usiranesca-Lorea-Joyicua. SETTE-LOLE (Ic), isole vedute dal capitano

Plntipps , presso alla Groculandia. Long. 15: 40.-18. 30. tat. 80. 30.-80. 42.

SETTE-ISOLA , neila Manica , sulla costa del-la Brettagna , fra Morleix e Launion. Clima salubac; ad ; l. c mezzo E. da Triagons. Serrante, pic. città di Spagna, nel r. di Graneta , sopra un'emmenza , in una bella situazione , a 13 l. N. da Gibilterra.

Serriso-Tompese, comunità degli Stati-Sardi , mandamento di Caselle , provincia di Torino w.

SETTIMO-VITTORE, h. del Piemonte, Stati-Sordi, vopra mu collina; c. L di mandanento, e prov. d' l'vrea, da cui é distante a l.

exual o Serve es, città forte e con del Portognilo, acti Estramadora, con buon posto, dafear dal forte Sant'Jago; ne'suoi ointoriii molti avanzi d'aptichita. Com, di varj gen ri, e sing farmente di sale. Il terremoto del 1755 la distruse quasi interamente, ma è lata in gran parte rifabbricata, etorio fertele di vino e frutti , a 7 l. dat Tago, e g S. E. da Lisloma. Long. occ. 11. 13. 47. lat. 38. 28. 54.

Sepane, pic. città (Costa-d'Oro), O pa; Besone, da eni è dist. 6 l. E. ed 8 l. S. da Digione.

Saviscipoli, Vedi Actua Savannanu, pic. città del Brabante olande-

se , a 3 l. O. da Breda. Severe o Caparne (le), montagne de Francia nella Lingundoca-Inferiore, ne dip. del Gard, nel Lozere e dell'Ardeche, Sono

spesso servite di ricovero zi Protestanti, all' epoza della revoca dell'editto di Nantes Sevenwonen o Surenovano, contrada da Olanda (r. de Pacsi-Bassi), una delle quattro

parti della Frisia. Sooten, capitale. Seven (S.), h. delta Normandia (Calvados), pe; c. l. di caut. e circund. di Vire (), da

cui è dist. 2 l. e mezro. Seven-Cap (S.) , città di Guascogna (Lande ) , sull'Adour , • ; 5,300 abit. ; c. l. di noa setto-pref. e trib, di pr. ist. Com. di vi-

ni ; ad 8 L E. du Dux, e 26 S. sf4 E. da Bordcaus. Sevenae-Rustan (S.), pie. città dell'Auto-rac (Alti-Pirenci), a 4 l. N. da Turbes 2. Savenac, b. di Brettagna (Loira-Inf.), ad

8 I. N. O. da Savenay, e 3 L. N. da Pont-Chiltent . Sevenar-ez-Charet, pic. città del Rouvegne

(Aveyron), 4: 2.737 abitanti ; c. A di cant. a 4 l. da Mont-de-Marsan Siving (Sainte), forte (Charcute), nell'Au-

gomese, e nel cantone di Jarnac in Francia. Vi si vede un antico campo comano rapace di contenere 10,000 uomini ; esso é qualitat

SFA

perfeito, e moito ina conservata. Savana (Samte) , b. del Berry (Indre) , c. l. di cant. e circonil. della Chdur , da cui è dist. 3 L e mezzo S. E.

Savesta, ant. prov. di Russia, occupata dal governo di Novogorod-Severskoi. Savanna (Santa), Siberina, pic. città episc.

del r. di Napoli , nella Calabria ulter ore , posta sopra una scoscesa rupe, prossuma al fiume Nelo; a 3 l. dal mare, 18 S. E. da Rossano, e 15. S. E. da Cortuza. Long. 14. 55. lat. 39. 15.

Sevenino (S.), b. (Charente), a 9 l. S. da Angouléme, ed 8 l. dalta Graulle . Sevanno, pic. citta degli Stati-Ecclesiastici, prov. della Marca, delegazione di Marerata;

posta tra due colline, sul finme Putenza; essa è la patria di Ciccialispi ; a 3 l. N. O. da T lentino , 5 N. E. da Camerino , e 1a N. O. da Fermo, Long. 10. 51. 20, lat. 43, 14.

Savanino (S.), pic. città del r. di Napoli, nel principato cateriore, prossima al frane Sarno. Essa la data il nome ai principi di S. Severino, ed è dist. 2 l. N. da Salerno. Sevena, forte nella baja d' Hadson, capo Enrichetta-Maria ed il tionne di Hayes.

Lat. N. 55. long. 91. 20. Sevannonoo, posto dell' Indostan, sulla costa del Concan, a 22 l. S. da Rombay. Savano (S.), Severopolis, pic. città del r. di Napoli, nella Capitanata, in una piamora, ad 11 l. O. da Mantaedonia, e 3o N. O. da

Napoli. Long. 12. 59. lat. \$1. \$9. S. N. O. us. Napoli. Long. 12. 59. lat. \$1. \$9. Sevinearia, villaggio di Corsea, e. l. di cant. e circond. di Ajaccio .

S. Nicaco, h. della Bearnia (Basi-Pirene), .

3. 1. N. Mulla. di Bearnia (Basi-Pirene),

a 3 l. N. da Morlas , e 4 leglie da Pose 3. Sevierr, b. del a Sciampagna (Ardenne), a 5 I. N. O. da Rhetel . Sevinguoni, villaggio di Corsica, c. l. di

cant. e circond. d' Ajaccio .

Sevas-Lisonress (la), fiume di Francia, che
ha la sorgente 3 L. al di sotto di Saint Majxent; comincia ad e-ser navigabile a Niort. e shorea nell' Orrano, al di sotto di Marane, Savea Nantusa , firme che scatorine nel dipartimento delle Due-Sevre, traversa S. Lambeet , Mortagne , Tiflange ed Aisson , e si sca-

rica nella Loira di contro a Nantes. Savaa, Savaas o Sars, h. (Scuna-ed-Oisa), a 2 l. O. da Parigi, sulla Scnoa 🍎 🚾 ; 2,131 abit.; c. l. di cant. e eircond. di Ver-

sailles. Bella man, reale di porcellana e cristalli , e falib , d' indiane.

Savaz (rip. delle Due), Esso comprende un terzo del Poiton ed una porzione della Sao-togna, e conf. al N. col dip. della Maina-c-Loira, all' E. con quello della Vienna, al S., con quello della Charente-Inf.; ed all' O. con quello della Vandea. Niort, c. l. di pret. 3 cir. o sotto-pref.; Niort, Breamire, Melle e Parthenay, 31 cant. o gindicature di pare, e 363 comuni. Questo dip. ha 260 l quare, è 303 comuni. Questo aip, na 2001 quadrate, e 253,236 abitanti, ed è irrigam al N. dalla Sevra Nantsa, dal Thoué, dall' Otogi e dal Tniret, al S. dalla Sevra-Niorèse, e dal canale da Niort alla Roccella, e traversato dalle strade da Borbon-Vandes Rochefort e Pustiers a Ne rt. Questo paese e

attraversato al S. E. ed al N. E. da una catena di culline selvose; è fertile e ben coltivato, e produce grano, granturco, foraggi, legumi, frutti, nuci, castagne e poco vuo. Gros-o e minuto bestiame in quantità. Miniere di ferro e carbon tossile; legna da costruzione e da ardere; fabbr. di lanificio e berretti. Il dip. delle Duc-Sevre è stato il primo teatro della guerra del a Vandea. La maggior parte delle sue citta ed un gran mimero dei suoi borghi e villaggi furono devastati o in cendrati in quell'epoca disgraziata ; 12." divisione militare, diocesi e corte reale di Poitions.

Savas , città vescovile , gr. e fortificata di Russia, nel guv. d' Orel; sulla Socha; guarnigione rispettabile. Long. 32, 45, tat. 52, 28; a 23 l. S. O. da Orel , e 75 N. O. da Kio-

via. Saws, città dell'Industan, sull'Indo, a 50 J. N. E. da Tatta. Long. 62. 10. lat. 26. 5. Essa è l'antica Musicanus, che si sottomise

ad Alessandro-il-Grande. Sexano, pic. città dell' Ungheria, sul Sarwitz, dist. 25 l. da Essek.

Saran-Puto, isola situata all'ingresso della stretto di Malacca , a 13 l. O. dall'asola di Yonek-Seylon, Lat. N. 8. 3o.

Sarna, pic. città di Provenza (Basse-Alpi), sopra un finnucello che sho ca nella Duranza, @; 2,920 abitanti; capo l. di cant e circond, di Digne, da cui è distante 8 legle N. E.

Serssat, pie, città della Bengesia (Ain), divisa dal Rodano in due parti, ③; 2,304 abit, c. l. di vant, e circond, di Belley, de cui é dist, 6 l. N. 1/8 c. Com. di vivo e sa-le, Quivi comincia il Rodano ad esser naviga-

Seysour, b. del Delfinato (Isera), dist. 1 l. da Vienna .

SEZARAR, città della Sciampagna (Marne), sull' Auge , in una pianura , 3 ; 4,252 alutanti. Fabbr. di panni ordinari, saje e berretti , concie e com. di grano , legna e viui mediocri; c. l. di cant. e circond. d'Eprinay, da cui é dist. 10 l. S. O. Esiste questi città fin di Ptempo di Cesare, e rimare qua-si intieramente incondiata nel 1632. Varic ficre, Long. n. 24, lat. 48, 43, 17.—Borge del Piemonte (Stati-Sardi), appie del monte Gi-nevro, a 4 leghe S. E. da Brianzone. Sezza, pic. città dello Stato-Romano, nelle

palodi Poutine, ove si vertono le vestigia di un tempio di Salurno. Pop. 6,000 abit. Nei suoi contorni raccogliesi il miglior vino dello antiro Luzio , in cui e usiste il traffico di questa città , che è distante 6 l. e mezzo N. da Terracioa , e 18 S. E. da Roma. Szzza, b. del r. Lomb.-Veneto, a 3 leghe e

mezzo S. da Alessandria, e 3 l. e mezzo N. 1/4 E. da Acqui.

Sazzi, comone degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. d' Alessandria.
Spanz o Spaz, città maritt., gr., rica

e pop. dell' Africa , nella reggenza di si i contorni ricoperti d'ameni giardini e di belle ville. Ricovero di corsari . Essa è difesa da alte mura e da bassi fondi , rhe aumentano la forza di questa piazza ; fis bombarda-

ta da' Veneziani nel 1785 e nel 1786. Gran com. d'olio, grani, lane, pistacchi, datte-ri e tele; a 22 l. S. da Susa. Long. 8. 9. lat. 45.

Springago, pic, città della Turchia, nell' Allonia.

Sporzeria , largo sulla montagna di S.ª Fiora, nella prov. inf. Sanese (Toscana). Scientere, citta del Butan, sul fi. Brama-Putra, a 55 l. O. da Lassa.

SHABE & , signoria della Svevia , nel r. di

Bavi ra , a 6 l. S. O. da Augusta. Sua stranza, città d'Asia, nel paese degli Usbecchi, nella Khovaresmia, a 25 l. N. E. da Urglamz.

SHAPTNETEY, horgo d'Inghilterra, contes di Dorset, ad 8 l. O. 1/4 S. da Salisbury, e 32 S. S. U. da Londra. SHAGG, O isole de Nigandi, sull'ingresso

del porto di Natale, nella Baja oscura, alla ponta S. O. della Nuova-Zelanda. Snaca , città della Siria , sull' Assi , a 13

I. S. da Antakie SHAHAE , città dell' Arabia , al. is gresso del mar Rosso. Abitanti civilizzati.

Shaima, Calamae, b. della Persia, sulla costa del Mekrau, a 60 L E. da Jack.

Sea-Iscues, città della Tartaria chinese, nel deserto di Cobi.

SHAJENANPCE, città dell'Indostre, nella prov. d'Udgein, da cui è dist. 15 L. N. E. SHAMARIA, città della Georgia persiana, cap. dello Shirvan; il terremoto nel 1760 vi fece deno Survan; it terremoto nei 1700 vi tece perire Spoo shit. Schah-Nadir l'aveva quasi distrutta nei 1734, avendo fatto edificare; ad una giornata di distanza, un'altra città alla quale diede lo etesso nome. Oggi, l'antica Shamakia é ripristinata, e sonovi 950 famiglie persiane o tartare, e 50 armene; è situata ad 80 l. N. da Erivan; e 40 S. S.E. da Derbeist. Longit. 46. 50. lat. 40. 50.

SHANGALLI (gli), negri d'Africa, che scendous dai Costrili, e che abitano l' Abissinia-Inf., tra i gradi 12 e 13 di latit. Il loro paese è delizioso, ed il suolo assai fertile producendo in abbondanza del cotone e della acta; per altro il frumento ed i legumi non vi allignano; ciò la che questi Negri, che non hanno diunora fissa, e vivono nell'estate sopra gli alberi esperti di pelli, e nel tempo della preggia nelle caverne delle montagne, si nutrono di ciò che producono le loro mandre e la caccia.

SHARROR , ti. consid. d' Irlanda , che ha la sorgente principale nel lago d'Allen, nel circolo di Leitrim, scorre al S. ed al S. O., e abocca nell' Oceano per un ampia foce. Nel aun corso forma diversi larbi.

SHANOOZ , borgo dell' Indostan , a 16 1. S. E. da Darvar.

SHAPINE, una delle Orcadi, presso Main-land; ha 6 L di circonferenza, 2 di lunghesza e 2 di larghezza. SHAPUR , città dell' Indostan , prov. d' Al-

lababad; com. di salustro e d'oppio ; a 45 L S. E. da Benares.

SHARN (Al), piazza sul mar Rosso, costa d' Arabie, al S. di Jambo. SHAWBAWAZ , pic. città del paese de Scicki .

nell' Indostan, a 53 L S. O. da Labor.

Surpresso del braccio di Sues. Success, città dell'Indostan, a 36 L N. E. da Udgein.

Sunerwasu , borgo d'Inghilterra , contea di Devon , a 44 l. S. da Biddesfort.

Sessassas , b. d' Inghilterra , contes di Kent, nell' isola di Seppey, ad 1 l. N. da Queenshorough.

Serrout, città d'Ing., nella contea di Bedfart, da cui è dist. 3 l. S. in mezzo a de ruscelli che ivi si riuniscono, e vanno a shorrage nell'Ousa.

Smarmat, horgo d'Ing., nella contea di Shrop; a 3 l. N. N. E. da Bridgenorth. Surnes, porto della costa meridionale del'a Arabia-Felice, a 142 l. E. da Moka. Long.

46. 42. lat. 14. 30 SHEROHARAD, città dell' Indostan, a 14,1 S. E. da Agrah

Sustantas, città d'Ing. nella contra di Dor-set; fabbr. di lanificio e chincaglierie, e tilatoj da seta ; a 14 l. O. 1/4 S. da Salisbury. Samenana, e tià moderna della Nuova-Sor-

sia o Acadas, a 29 I. S. O. da Halifaz Nel 1786 armava 300 bastimenti pel commercio delle isole, e per la peso delle balen e dei baccalari. Popolazione 9,000 abitanti. Setzurien, città d'Ing., nella contea di York, man. di ferro, seciajo, lime e coltellami , e fabbr. di tappeti , cappelli , mar-socchini , vetriolo e bottoni di metallo , cartiere e filatoj di cotone; miniere d'alume e ferro; a 11 l. N. da Derby , 54 N. 1/4 O. da Londra.—Altra nel Masachusetts (Stati-

Uniti) , a 7 l. E. da Hodson. Surpau , ant. città dell' Assiria (Cardistan), sul Delos, a 10 l. N. E. da Artenay. Long. 42, 40, lat. 34, 10.

Surpey o Surpey , isola d' Ing. di circa 7 L di circuito , formata dal Medway nel luon ove questo fiame si divide in due rami . Territorio fertile, ma insalubre. Queeusbo-

rough, capitale. Seepsaanstown , città degli Stati-Uniti , nella Virginia , sul Polowmeck , a 39 l. O. S. O. da Filadelfia.

Suzpros-Mazter, pic. città d' Ing. , nella contea di Sommerset, sopra un colle; a 6 L. S. O. da Bath, e 58 da Londra. Fabbr. di panni.

Suzzacewca, città delle Indie, nel Miso-ra, a 22 l. N. E. da Misora. HERSDEN, Vedi NANTUCKET. Suzazzeza, città del Curdistan, nella Tur-

chia asiatica, sul Delos (Diala), a 30 L S. E. de Erbil (Arbela). Residenza d'un pascia. Snass-Ari, h. d' Egitto, sulla sponda oc-cidentale del Nilo, dirimpetto ad Arbanunein. SHATLAND. Vedi Schetland ed Oscani.

Scient, montagna d' Arabia, nella prov. d' Hadramuth , a qualche lega di distanza dalla città di Mereb. Questa montagna produce le più belle pietre onici ed agate dell' Oriente. Surrow, città del Tibet, a 15 leghe S. E. da Aridsong.

Smirros, pic. città marittima d' Ing., nella contea di Nortambria, verso l'imboccatura del Tine, a 4 l. E. da Newcastle.

Sutuos , pazione africana della costa del

mar Rosso, Essa conduce i moi armenti nelle pianure d' Ajan rese feconde dalle pioggie, a torna dall' altra parte de monti quando le pieggie vi fertilizzano i pascoli.

STILLMARE ORIS PÉCIGO Morre, pell A. merica acti, stato dell'Unio, a gradi Spinimiti do di lat. sett., e gradi Spinimiti do di lat. sett. sett.

Suspenserago, città della Pensilvania a 7 I. N. 1/4 E. da Chamberstown, e 42 O. N. O. da Boston.

Shipton, b. d'Ing., contea di Worcester, a 42 l. S. S. O. da Stafford, e 29 N. O. da Londra.

Settamatt. Vedi Sessattr.
Sausserano, Nioi, pie. città di Persia, nel
Sigistan, sul fi. ed al N. E. di Serah.
Sauza, b. della Siria, sull'Oronte, a 25
L. N. E. da Tripoli. Long. 34, 45. latit. 34.

41. Quivi fu avvelenato Balduino, re di Garmalemme.
Suoa, prov. meridionale dell'Abiannia, appartenente ad un principe indipendente.

Shoars, isoletta dell' America, dipendente dello Stato di New-Hampshire. Gli abitanti non miserabili, e si occupano della pesca. Sarocas. Vesti Carreo.

Schimanusch, che significa in tedesco Bat-Boschetto, castello di Germania, presso Aschaffenburgo.

schauenburge.

Schutteau, b. d' Ing., pella contea di Sussex, all'imbocratura dell'Adur, cantiere di oustrazione per piccoli bastimenti; a 5 l. N. N. O. da New-Haven, e 19 l. S. 1/4 E. da Londra.

Sucossa, la più estentisonale delle inde Kuroie, sulle cose del Kametska. Sucosa, città del Pange-Ab, nelle Indie, verso il confluente dei fiumi Chelo e Chelone. Sucassaure, bella propieta e ricca città di pic, capo della conse ad Sistrop, nopra un' constructa, in mea peniela Fornatz dalta, dillip, incresso di pomi ordinary e di majalità, parento di pomi ordinary e di majalità, parento di pomi ordinary e di majacittà degli Stali (Junit, pel Neu Servey, a 15

leghe E. da Trenton, e 25 E. N. E. da Fila-

Sano-, contea d'Ing., circoscritta all' O. dal parce di Galles, al N. dalla contea di Chester, all' E. da quelle di Worcester e di Stafford, el al S. da quelle di Radnor, Ille-refort e Worcester; pop. 113,680 sblt.; films temperato prod. grano ci o roo al N. del III. si i rimanente è mon fortile, e produce con la contra di Nette de bonoi pascoli, miniere di pirmbo, rame, ferro, carbone mescolato di sustana rhe produce molto bitume e belliuma tana. Shreva

wibory, cap.
Stacea, Xacra o Xazza, Thermor Sahimuntare, pic, cità sulla costa S. O. della Sicilia; nelle sue vicinante sonovi i fassosi bagni di S. Calocero; ad 11 leglic E. 1/4 S.da Mazara, e 19 S. 1/4 O. da Palermo. Long. 10, 44, lat. 27, 34.

Stam , r. d' Asia , nelle Indie ; penisola di la dal Gange, soggioga a da Birmanni, cod N. con quello di Laos, E. con quello di Cambogeo e di Keo; S. con un golfo del soo nome; ed O. colla penisola di Malarca. Il Maygue o Meinam lo traversa, e sulle sue rive sono le principali città. Parse rirco in minicre, fertile in riso, ed abbondante in cotone ed in frutti; grano d'India, belanno, legno sandalo ec.; miniere di ferro, stagno, iombo, calamita ed agate tinissime ; gli elefauti sono i soli animali domestici . Gli altri animali son quasi tutti particolari al paese; la popolaz, non corrisponde ne alla sua esten-sione, ne alla sua bellezza, non eccedenda 1,900,000 abit. di nazioni differentissime. I Siamesi in generale son piccoli e d'aspetto apiacente, con occhi pircuti, bocca grande, e denti anneriti dal betel. Son ben fatti prodella persona, sobrii, neghittesi, torse pel calor del elima, e portan la testa mida; si bagnano e si profumano spesso. Abhandonano alle donne la cura del dommercio, el agli achiavi le fatiche maggiori, per vivre nella mollezza. La for religione e tutta la lor morale si riducono a non necidere , a non rubare, a non mentire, a non commellere impurità alcuna, ed a non bere liquori me-

brianti. Siam , cap.
Siao , due isolette al N. della punta settetrionale dell'isola Celebe. Lat. della punta S.

2. 1.5. N. long, 125. 15. Shara, c'ittà dell' America merid, nel Persille, capitale del capitanato di questo none, fra le provincie di Marignone e di Re-Grande, mila costa settentrionale. Essa è procommerciante. Long. occ. 43. 41, lattulias S. 5. 3%.

Stanuan , Sanamene , h. della Persia , nel Mazunderan , sul mar Caspio. Sizzata, contrada che comprende la paric più settentrionale della Russia asiatica e dell' Asia, e conf. E. col mar del Giappone. S. colla gran Tartaria , O, colla Russia , e N. col mar Glaciale, Essa ha circa 1,300 l. nelle sua maggior larghezza dall' E. all' O., 500 dal N. al S., e comprende i governi di Tobol-k, d'Irkussk e di Kolivan, Ch'Ostise chi, i Samojedi, i Tongusi, gli Jakuti, gli Jukagiri ed i Kanutsriatkesi. La p ete meridionale della Siberia è un paese ragionesalmente hiono ; ma la porte settentrincale è orribile, fredda all'estremo, quasi incolta e poco popolata. La principal ricchezza della Siberia consiste nelle helle pellicerie che se n'estraggion, e nelle miniere. La Siberia e il luogo d'esilio de rei della Russia, e le sue montague più considerabili sono i monti Urali, che la separano dall' Europa, e racchiudono ricche miniere ; i monti Altny, Seyani, Pa'knli , Nertch'ntsk, ed infine le montague d' Ochotz. I suoi fiumi principali sono: l'Oby, l'Jeniscea, l'Anabara, la Lena, le Indigerka, la Kowima, l'Anadir, l'Amor e l'Irtisch; ad eccezione delle catene di monti consiste la margior parte della Sileria m paludi inascessibili , ed in vaste pianure cho-

280,406

SIC -

mate -Steppe, ossiano deserti saldiosi, in merzo ai quali si ritrovano alcuni capugli e pochi gruppi di arbasti screati, ele rappresen-tano gli oan dei dracrti dell'Africa. Il Iago più grande della Siberia è quello di Baikal (Vedi quest'articolo). Vi sono inoltre l'Altya-Noor o lago Tetcakoie, nel governo di Kolivan , ed il lago Tehani , in quello di To-bolsk. Tobolsk ,capitale, ll vajuolo fa grande

strage in questo paese. Oltre le pelliccerie, la Russia n'estrae ferro, rame, oro e cala-mita. Pop. 3,000,000 d'abitanti. Strenta (Nuova), grand' isola dell' Oceano

glaciale, al N. delle imboccature de fiumi Lena e Jena, scoperta da Linikhof, ed esaminata da Chwoinof e da Hedeustrom. Quantità immensa di legname petrificato, ed ossa di mammut in abbondanza. Alcuni credono che potrebbe essere un'estremità settentrio-

nale dell' America. Sinia o Sissa, città diruta della Siberia,

a 6 l. N. da Tubolsk, sulta sponda diritta dell'Irtisch. Sembra che quest'antica città abbia dato il nome a tutta la Siberia. Sisousan, b. del Lahour (Pirenei ), separato da Giovanni-de-Luz , mediante il

fiume Nevette.

Sinner, villaggio del granducato di Lo cemburgo (r. de Paesi-Bassi), a 6 L N. E. da Neutchâteau. Sisaichetone, isole sulla cueta N. E. della Norvegia, a 4 leghe N. N. E. dalla rocca

Wecht. Siar, pic. porto dell' Arabia, sul mar Ros-

Sicasica , prov. dell' America merid. nel vi-ceregno della Plata , conf. al N. e. N. E. conle Ande e colla prov. di Larceaja, all' E. con quella di Cochahemba, al S. E. con quelle di Paria e d' Ornro, al S. O. con quella di Paria e d'Univo, al S. O en quella della Paz. L'asa è una delle più vaste del regno; nutra-sce qui invita di bestiami, e produce riudi di tutte le specie, cunne di succhero, baossi vini, china, i tabaco, presse di cedri e d'altri legni preziosi, miniere d'oro e d'as-gento, e lane ui abboodanza. Sicasica, capitale; a 23 l. S. dalla Paz. Long. occ. 70.50. lat. 18. 20.

Sicconanio, b. del Piemente (Stati-Sardi), sul confl. del Ticino e del Pu, vicino a Vogliera. È opinione di alcuni storici, che nel territorio vicino a questo borgo abitasero i Murici, popoli che fondarono Pavia,

Sicie, capo sulla costa di Provenza in Fran-cia, nel Mediterraneo. Lat. N. 42. 58. long. 3. 26. E.

Stritta, anticamente Trimeria, la più grande e più considerabile isola del Mediterranco, fra l'Africa e l'Italia, dalla qual ultima la sepera il faro di Messina. Essa la il titolo di Regno, e la forma di triangolo. Lunghezza 70 l. del Faro fino al capo Boco, larghezza 55 l. dalla punta di Melazzo fino al capo Passaro, e superficie 8,359 miglia quadrate. Dal pr. gennajo 1818 le tre grandi valli e provincie di Mazara, di Noto e di Demone son divise in sette valli minori, ed amministrate dalle arquenti sette intendenze, cioè

Paterno seddivisa in 4 distretti. Comuni. Abitanti.

218,977 60,483 Palerino 23 Cefalu 17 Corlex 24 Termini 79,682

Messiwa suddivisa in 4 distretti.

Comuni, Alitanti Messina 27

Castroreale 236,785 Mistretta 12 Patti 28 52,770

CATABIA suddivisa in 3 distretti.

Comuni. Ahitawi.

Catania 36 160,774 Caltagirone Nicosia 14

GIECESTI suddivisa in 3 distretti.

Comuni, Abitanti. 25 1,33,560

Girgenti Bivona :4 223,877 Sciacca 41,932

Stractes soddivisa in 3 distretti.

Comuni, Abitanti, . 14 56,714

٠í 3.588

TRAPARI suddivisa in 3 distretti. Comuni, Abitanti.

Trapani 6 58,508 Alcamo 53,766 Matera

CALATARISERTTA sudd. in 3 dist. dta 16

Piazza

Comuni. Abitanti.

Terranuova

Totale della popolazione al 1826 n 1,651,527

La Sicilia è governata da un luogotenente generale. Vi è il famoso Vulcano, Etna ossia Mongibello, che si eleva 1,672 tese sul livel-lo del mare. Tutte le città dell'interno dell' isola sono edificate sopra monti scorcesi , che in tempo di turbolenza, servivano di ritiro agli abitanti. Fertilissimo è il suo terreno ed nbbonda di vini eccellenti, frutti squisiti, gransglie, olio, lana, cotone, manna, mele,

orra ec. Le canne da aucchero vi crescono felicemente. Veniva chiamata un tempo il grunajo del popolo romano. L'aria vi e pu-ra e calda. Vi sopo delle miniere d'oro, d' argento, di rame di piombo è di firro; raargento, di rame i di primbo e di terro ; ra-ve di porfido, di bellestimi marmi, diaspro, agata, smeraldi, alume, zolfo, retriolo ec; acque minerali calde e bollenti , sale ec. Il mare somministra abbundante pesce, spe-cialmente tonno ed acciughe, e sulla costa di Trapani vi è la pesca del corallo; ma la seta forma la maggior ricchezza dell'isola. Molte delle montagne della Sicilia son vulcaniche, e tutta l'isola mostra le tracce di frequenti e-ruzioni dell' Etna. Long. 10. 11.-13. 40. lat. 37. 44.-38. 16. La Sicilia fu invasa e sacrheggiala nel 439 e 440 da Genserico, re de Vandali. Belisario la riprese nel 625. Nel settimo secolo cadde in potere de Saraceni, a' quali successero i Normanni. Carlo d'Ana quali successero i recreamin. Cano a am-giò, fratello di S. Luigi, ne fece la conqui-sia, ma nel 1282 Pietro III. re d'Aragona, fece trucidare tutti i Francesi al primo tocco del vespeto, il qual massacro prese quindi il nome di Vespero siciliano. La Sicilia fu nel 1430 riunita al regno di Napoli, e dopo il 1736 postedota da un principe della casa. In essa riticossi il re di Napoli durante il regno di Giuseppe Bonaparte e di Murat. Le monete di Sicilia sono: in oro, l'ouza di 3 ducati di regno, che vale 13 franchi e 70 centesimi; in argento, l'orga di 3 duc di regno. che vale 12 franchi 50 cent.; lo scudo di 12 tari , 5 franchi 12 cent. I libri vi si tengono in onne da 30 tari a 20 grana, del vaore di 12 franchi 80 cent.; 100 metri di Francia fanno came 51, 45, e palmi 413, 50 di Sicilia. Sicu , città di Sicilia , dist. 5 L al S. O.

da Noto.

Siculara, pic. città di Sicilia, all'imboc-catura del fiume Canne, intendenza e distret-to di Girgenti, da cui è dist. 4 l. O.; pop. 5.210 abitanti. Sinara, città e porto d'Asia, sulla costa

settentrionale dell'isola di Giera; residenza del re di Surubaya. Vi si faceva in passato un gran commercio, il quale in oggi gli O-landesi si sono attirato a Japara. Com. di riso del suo territorio.

Sinziocaspa, pic. città della Turchia, nella Macedonia, rinomata per una miniera d' oro ivi vicina; a 2 l. del golfo di Contassa. Lon. 21. 31. lat. 40. 30. Sinzas, b. del cant. svizzero del Vallese,

in un passe fertile in pascoli ed in vini. Sunscotta, h. del Devonshire, in Inghilterra, a 4 l. S. E. da Exeler, sul Side, con

porto quasi ricolmo. SIESENTHAL. Vedi SIMMENTEAL.

Sinceseno, pic. città del ducato di Berg nel granducato del Basso-Reno, sul Sieg, a 6 I. S. E. da Colonia.

Singen , città di Germania nel ducato di Berg (granducato del Basso-Reno), con un buon castalio, sopra un fiume dello stesso no-me; a 7 l. N. O. da Dillemburgo, e 25 l. E. da Colonia. Longitudine 5. 45. Latitudine

Segra , grande , antica o gelebre città di

Toscana, capitale del Senese in generale, e della prov. superiore in particolare, vaga-mente a tuata sopra tre colline, e d'aria silabre, con un arcivescovato, Li cui diocsi e circa 39,000 abitanti. Famosa imiversità, accademia de' Tegei ed altre letterarie, e di fisica e stria naturale. La netropolitana lunga 330 pedi, narostata di marmi a nell'interno che al di luori, quantunqor gotica, è un'opera perfetta, ed il pavinento è isòriato, parte in mesaico e parte intagliato. La chiesa dei Domenicani, della Madonia di Provenzano, di Sant' Agostino, di San Ma-tino, e generalmente tutte le chiese sono hel-lissime. Le strade non sono allineate, le più impiantale a mattom per taglio, ed il suolo è norguale. Piazza di elegante figura, in gui sa di guscio di conchiglia, ornata di una maguitira fontana, e di recente abbellits di ur bel colonnato all'intorno. Torre del Mangia, De' palazzi. Tentro pubblico, collegio Toto-nici, pubblica biblioteca, musro e pase;gio della Lizza. Aveva ne' secoli 13.º e 14.º più di 100,000 ahitanti, ora non ne contiene che 17,800 dentro una circonf. fatta a stella d circa 5 miglia, 23 parrocchie. Residenza del luogotenente-generale e governatore; auditore del governo, in cui son riunite le funzio-ni di consultor-legale del governo della provincia, e quelle proprie de vicari regi pel criminale, la polizia e gli affari civili. Ruots di prume appellazioni per le cause civili composta di quattro giudici, e molti altri regi ufies motte manifatture, di cui le principali son quelle della lana; fabbrica di setere; puni pepati ; commercio di marmo dette procratello di Siena. Patria di Santa Calenna da Sierra, San Bernardino, Beato Colombino, varj papi, Gio. Baltista Ferreri, A-kssandro e Francesco Piccolomini, Sisto da Siena , Pandolfu Petrucci , Socino capo della setta de Sociniani ec. Siena si pretende fondata da una colonia di Galli Sennoni, di quali ricere il nome; fu una delle città lt-liane che dopo il tempo di Carlo-Magno si eressero in repubblica. I Senesi sono affabili, spiritosi e di un carattere franco ed alkgro; parlano con dolcezza e molta grazia lo idioma italiano. Fiera 16 agosto. Mercato minuse naniano. Firra 10 agostó. Metady, il asbato ♠ M; a 12 L S. da Firenze, 12 N. 1/4 O. da Roma, 12 da Montepulciano, 24 da Perugia, e 19 S. E. da Pi-a. Metropolitana. L. 8. 59. 56. lat. 42. 19. 16. Palazzo pubbl. n g. o. 8. n 42. 19 19 Strack, pic. b. della Lorena (Mosella), c. l

di cant., a 4 l. da Thionvil.e Q, ed 8 l. N. E. da Metz, sulla Morella. Sissesta b. d' Alsazia (Alto-Reno), x; s

3 l. O. da Uninga. Sienta, parola spagnuola che significa ci-

tena di monti , come per es. Sierra-Morena , Sierra-de-Cuenca, Nevada ec.

Stassa-De-Paros, provincia dell' America actientrionale nel Messico, Nuova-Galizia, al N. del Mechoacan; miniere d'argento Le fonderie di S. Luigi-di-Potosi la rendono molto rinomsta; capitale dello stesso nome, a 75 l. N. N. O. da Messico, e 15 L. N. N. da S. Luigi-di-Potosi.

Stanna-Luona. Vedi Sanna-Lugara. SIERRE. Vedi Siokes.

Stavansmausan. Vedi Stvansmausen. Siares, villaggio di Provenza (Basse-Alpi),

circond. e cantone di Digne .

Sipatro, isola ridente ed amena, un tem-po la più ricca dell' Arcipelago, di 10 L di lunghezza e 2 di larghezza; miniere d'oro, argento, piombo, ferro e calamita, neglet-te; cave di bellissimi marmi; campagne smaltate di fiori i raccolta di seta, cotone, fichi, olio, cera ec., oggetti del suo com-mercio. Fabbr. di cappelli di paglia e di belle tele di cotone. Pop. 6,000 abitanti circa. Scrai è il luogo piu considerabile di quest' isota; a 3 l. N. E. dall' Argentiera, e 5 l. O. da Antiparos. Longit. 22. 22. latit. 36. 5.

-37. 3. -37. 3. Signas, pic. città della Linguadoca (Aude), sul Berre, l'amosa per la vittoria riportata da Carlo-Martello sopra i Saraccai nel 737, e per le sue paludi salate, ⊕ № 1, 1900 ubit.; c. l. di cant. e circoud. di Narbona, da cui

è dist. 4 1. S. Sicarn, circolo e borgo dell'Ungheria-In-firiore, a 5 l. dalla Drava, 20 legbe O. da

Colocza, in terreno paludoso.

Sigistan o Sengestan, prov. della Persia, al S. del Sablestan, ed al N. del Korassan. Una catena di monti la circonda da ogni lato, ed è in parte deserta ed incolta; è soggetta attualmente al re di Cabul. Cap. Zarang.

Stata o Stano, capo sulla costa E. di Cor-aica, che forma la punta O. dell'ingresso di Porto-Vecchio. Lat. N. 41. 39. longitudine 7.

28. E. Signaniscen, pic. città sul Dauubio, ad 8 l. N. E. da Tubingen nel principato di Hobenzollern.—Il principato di Hobenzollern

Sigmaringen ha circa 34,000 abit., e fa parte della Confederazione germanica. Sicaa, castello in Toscana, nel Fiorenti-no, sulla riva dell' Aroo; tolto dai Fioren-

ni nel 1124 alla casa Fabroni di Pistoja. Signate, balinggio e castallo del cantone di Berna nell' Emmenthal. Sicans, horgo della Provenza (Varo), sul

fi. Latay, nel circond. di Tolone, da oui è dist. 4 l. E., e 3 l. da Brignolle . Store, pie, città epise, dell' Alta-Romagna (State-Ecclesiastico), sopra un monte, in un territorio che produce del vino eccellente.

Sigst, horgo della Sciampagna (Ardenne), c. l. di cant. e circond. di Mézières, da cui è dist. 5 l. S. O., e 2 l. da Lauroy . -Piccola città dello stesso dip., c. l. di cant., a 2 l. N. O. da Aubenton . Aime. - Altra città detta Signy-Signets (Senna-e-Marua), cant. di Ferté-sous-Jouarre O, da cui é dist.

Sigoponé, borgo del Torenese (Indre-e-Loira), a 4 l. S. da Amboise . Sigoponés, borgo (Dordogna), c. l. di cant., dist. 3 l. da Bergeruc .

Sigruna , ant. e piccola città della Svezia , nell' Uplandia, sul lago Meller, fra Stockholm ed Upsal; un tempo era molto considerabile, Signerza, fortissima città di Spagna, nella Vecchia-Castiglia, con una università ed

Voscina; Tom. II.

un castello, appie del monte Arienca, sopra una collina, presso alla sorgente dell'Ilena-res, a 25 l. N. E. da Madrid. Log. occ. 12. 48. lat. 41. 6. Surgente d'acqua salsa ne' contorn

SHAN. Vedi SIGRAM.

Sining, detta anticamente Oznozza, isola dell' Arcipelago. Non ha porto, ed i battelli si fermano davanti al borgo di questo nome; pop. 400 abit. Il territorio produce buoni vini , grano , orzo , comme e frutti. Giace fra le isole di Nio e di Policandro , a 7 l. da

Paros. Long. 22. 48. lat. 36. 40. Sixor, la terza in grandezza delle isole del Giappone, al N. E. dell' isola di Kiusiù, ed

al S. di quella di Nifon.

Star, lago della China, nella prov. di Tche Kiang, presso Hang-Tcheou-Fon. Il s. so circuito è di 2 L, e vi sono due isole sulle quali havvi un tempio e vari casioi di delizie. La sua acqua è ottima e limpidissima. Sitaca, uno dei borghi dell'isola di Ther-

mia , nell' Arcipelago. Silano, fiume del r. di Napoli, nel Principato citeriore, che sbocca nel golto di Sa-

lerno. Silauna, pic. città della Bulgaria, sul Da-nubin, a 15 l. N. O. da Nicopoli.

Silsensens, in tedesco Monte-d'argento, pir. città della Slesia prussiana , a 6 l. O. da Munsterberg ; ricebe miniere d'argento

pe' contorui. Silonesten, pic. città della contea di Hamp .

in Inghilterra, ch' era la Vendomia de Ro-Sildan, villaggio del granducato di Baden.

2 I. S. da Friburgo Sina, torrente del Veneziano, che ha ocigine all' O. di Treviso , si unisce ad uo ramo della Piave, e sbocca nel golfo di Venezia. Suggs, pic. città di Spagna in Catalogna a il suo territorio produce un buon vino bian-

Stanza, eittà del Bengala, cap. del distretto di questo nome, sulla frontiere dell'impero Birmanuo ; a 24 l. O. da Cospur , e 65 N. E. da Calcutta.

Strayraia, o Donestrao, gr. e forte città della Turchia, nella Bulgaria, con una buona cittadella. Ne coutorai veggoosi le rovine della muraglia fatta costruire dagl' imperatori gre-ci per guare tirsi dalle incorsioni dei barbari. Fu presa dai Russi nel 1810, ed la 40,000 abit. Situata appie d'un monte circundato di abissi , presso al confl. del Missovo nel Daa 39 l. N. E. da Nicopoli, c 21 S. E. da Bucharest. Long. 24, 46, lat. 44, 3:a. Silla, gran città d'Africa, nel r. di Bam-bara, all' O. di Jennè.

Sillan Miù, gr. città dell'impero Birman no, nel r. d' Ava, notabile per le sue manifatture di seta ; a 95 l. N. O. da Pegu.

Sille Le-Guillaume, pic. e com. città del-la Mama (Saria); 3 2,204 abit.; territorio montooso ed abb. di montoni. Fabb. di tele fine e da invoglia; miniere di ferro e fucine, Fu assediata nel 1431 e 1432 dogl'Inglesi s situata preso alla sorgente del Vegre, che slocca nella Sarta; c. l. di cant. e circond. del Mans, da cui è dist. 8 l. N. O.

Sullery, b. della Sciampagna (Marna), sul Velse, se; a 3 l. N. 1/4 E. da Reims. Buoni vini ne contorni.

Sillian, b. della Carinzia, presso alla Drava , a 4 t, S. O. da Lienz.

SHAING O SINNING , isola forte sulla fronticra occid. della China dalla parte del Tibet, centro del commercio de'due stati. Il Tibet vi spedisce polvere d'mn diamanti, per-le, coralli, muschio e pelli di lontra del l'engala; e la China v'invia broccati d'oro e d'argento, seterie, rasi, té, tabarco, verglie d'argento, porcellana, frutti secchi, pelliccerie, istrumenti musicali ec. Long. 99. lat.

36, 30, Siloz, isoletta dist. 1 l. e mezzo O. da

Nate di Norvegia , sul capo Derneus. Suvata (St.), la della Normandia (Calvados) , a 4 l. S. E. da Can .

Silvaniz, pic. città del Ronergue (Avey-ren), a 3 l. da Vabres, altrettanto da St. Affrique O.

Silvano, b. del Piemonte, a 2 l. N.O da Vogliera, c 5 l. N. E. da Alessandria. Silves, pic. città del Portogallo, nell' Al-

garve, a 18 l. N. O. da Faro; in amenissima situazione, presso al mare. Long. occ. 20. 48. lat. 57. 13. SH.VESTRI (citti). Vedi FORESTIERE.

Sn.vio. Vedi Matterborn. Simancas, pic. città di Spagna, nel r. di Leon , con una fortezza , sul Duero , a 2 l. O. da Valladolid.

Sensiso, pie, città d'Afr. cinta di alte mura, a 4 l. S. da Jarra, sulle frontiere del r. di Ludamar, ed al S. del Sabara.

SIMMENTHAL, valle det canton di Berna di 12 l. di lungh. ed un quarto di lega di largh., che termina presso al lago di Thom Il Simmen , che la irriga le dà il nome. Gli

abitanti tanno molto butirro, e de formeggi eccellenti, e si notriscono per In più di Latticini, patate, frutti squisiti, pesce e salvaggiume.

Simmenen, città del gran-ducato del Basso-Reno, con un castello e sul fi. Simmeren ; a 4 L. O. da Baccarach e da Bingen., 6 S. da Coblenza e o l. da Magonza. Long. 5. 8. lat.

Simone (S.), b. della Picardia (Aisne), c. 1. di cant. e circond. di San. Quentino o , da cui è dist. 3 l. S. O .- Altro borgo d' Alver-

nia (Cantal), pres-n Aurillac . Simostrouxy, città dell' Ungberia-Inferiore,

sul finne Sarwise, in mezzo a delle paludi, a 3 l. N. O. da Tolna, Simonar, b. dell' Armagnae (Gers), a { L. S. E. da Auch, presso Lombez 3; sul Gi-

mone. Simple, b. d' Angiò (Majenna), a 5 l. S.

O. da Laval, e 2 l. da Cruon

O, da Laval, e 2 l. da Croon G. Sursens, città del paese de Calmucchi-Uigurieni in Asia, a 25 l. S. E. da Oramsdu. Sinat o Gessel. Mexa, Sina, monte fam-so dell' Arabia, nella penisola formata dai due gelli d'Aitah e di Sucz. Su questo mon-te fu data da Dio la legge a Mosé. Alle falde trovasi il convento greco di Santa Caterina , ch' è ben fortiti ato e difeso dalle invasio ii degli Arabi del vicino deserto, Anche

sulla cima sonovi diversi ospizi e cappelle. Long. 22. 12. lat. 28. 25. Sinand, villaggio del Delfinato (Isera), a 7 l. da Grenoble . cantone di Monestier-di-

Clermont, incendiato nel 1800. Sindinsck o Simerase, città della Russia, cap. del gov. del suo nome, divisa in due parti, di hell'aspetto, e hen situata pel com, per acqua; 300 case di negozianti, campanili elevati , concia di empa , e ne conturni cave di pietre calcarie. Ad una lega di distanza dalla città trovasi la lin-a tirata dalla Sora al Wolga per ordine del ezar Alessio Michalowitz, che è un ramparo molto alto con un prof ndissimo fosso. La città è posta sopra un monte fea il Wolga e la Svijega, a 30 leghe S. da Casan, e 100 leghe O. da Ufa. Long. 47, 15, lat. 54, 28. Il governo giace lungo il Wnlga, e si divide in 14 circoli. Popolazione 700,000 abitanti , il più gran numero dei qua-

li si occupa dell' agravitura, Sissoning-Curv , piccola città della China nelle prov. di Pe-Tche-Li, a circa 11 l. S. da Pekino.

Sindalfingen, b. della Svevia, a 2 L S. E. da Weil.

Sinni (il). Vedi TAATA. Sisnia, stato d' un principe dell' Indostan ,

al S. O. d'Agrah, tributario degl' Inglesi. Sianiagna, villaggio delle Indic, a 9 L circa da Broda, nella prov. di Guzerate;

somministra della lacca. Sixoo , Sixos o Inpo , gr. finme d' Asia , che ha la sorgente nella catena del Tibet. L Indo dà nome alle Indie, così chiamansi due gr. penisole separate dal golfo di Bengala e dal Gange, e che si chiamano altresi penisole di la e di qua dal Gauge. La prima vien chiamata Indolan (Feder Indostan); la se-conda comprende l'impero de Birmanni, il Toschin, Laos, Occhienchina, Giampa, Cam-bogeo, Siam, Malacca, e le isole del mar delle Indie, le principali delle quali sono quelle di Crylon, le Maldire, Sumatra, Giava, Bornen, Celche, le Molucche, le Pilip-pine e le Marianne. La penisola di qua dal Gauge si appella occidentale o Decan, e quella di la dal Gauge orientale o di Mulacca. L' aria nelle Indie è pura e salubre , temperata al nord e caldissima al sud. Il clima e le stagioni variano notabilmente per la differenza della latitudine e delle situaziani locali. Regna per altro una certa uniformità di temperatura in quelle vaste regioni ; in generale vi si provano dei grandi calori, interrotti talvolta da vinlente procelle. Dal giugno al settembre è la stagione delle pioggie, gli uttimi mesi dell'anno sono generalmente piace-voli; ma nel gennajo e febbrajo dominano nebbie folte ed insalubri. L'ostacolo che oponigono a' venti le cime delle Gbatte, montagne le più elevate delle Indie, produce il fenomeno chiamato Monsone. Egli è causa che si provi nello stesso tempo sulla costa del Corumandel una stagione opposta a quella della costa del Malahar. La stagione delle piogge ha luogo sulla costa del Coromandel nel monsone N. E. e sa quella Malabar nel monsone N. O.; e la sicrità vi regna ne'mesi di morzo, aprile, moggio e gingno. Le sue vaste pianure vengon fertilizzate da un gran numero di finmi e ruscelli, e non sono interrotte che da qualche catena di monti poco elevati. Le pioggie periodiche ed i terti calori vi producono un lusso di vegetazione quasi sconosciuto nel rimanente del globo. Il riso vi abbonda, e vi si coltiva gran quantità di granturco, cotone, indaco e betel. Copioso è il numero degli animali, tanto più che la religione degl' Indiani loro vieta l'ucciderli. Vi son molti elefanti , tigri e scimmie. Le manifatture delle Indie consistono principal mente in mosoline e tele di cotone ; ma vi si fabbricano ancora delle callicò . La pittura presso gl' Indiani è nell' infanzia, non conoacendo essi ne prospettiva ne chiaro-scuro. La bellezza de colori delle mossoline colorate e delle calticò devesi più alla natura che all' ar-te. La scultura non ha fatti maggiori progressi in quelle contrade: essa pecca e nel dise-gno e nell'essecuzione. L'architettura presengno e nell'essezimore. L'arcuneura passimi ta ne tompli , chiamati pagude, una certa tal qual maesta. Gli strumenti impiegati nelle ar-ti mecaniche sono in piccard numero. Si ascendere la pop. delle Indie ad 80,000,000 di abitanti. Gli Europei ne esportano mossi-minanti ese line, tele di cotone, aromati, diamanti ec. Le monete delle Indie sono il rupio d' Arcate, che vale a franchi e 44 cent.; quello di Bombay e di Madras, che vale a franchi 49 cent.; quello di Pondisceri, che vale 2 fr. 49 cent.; quello di Hayderna, che vale 2 fran-chi 39 cent.; quello del Bengala (Sicca), che vale 2 franchi 57 cent. Questo bel pacu vicne irrigato da fiumi Indo o Sindo, Gange, che shoceano in mare, dal Bruhma-Putra, che si scarica nel Gange, e da altri finmi minori.-Si è dato impropriamente il nome d'Indie occidentali all'America meridionale, e specialmente atle isole del golfo del Missico, Deriva questa denominazione dal co-atume de primi navigatori che scoprirono le isole della costa d'America di prendere il cammino d'occidente per andare ne'le Gr.-Indie. -Gl' Indiani o Indi sono uno de' più antichi popoli dell' Asia; soggiogato da' Tartari, conservò in mezzo al manmettismo la sua religione (l'idolatria), i suoi usi e le leggi; egli crede di porificarsi da ogni lordura Isagnandosi nelle acque del Gange : i più saggi riguardano i loro Dei come ministri del Creaprincipalii 1.º i Bramini o Bracmani, o siano classi principalii 1.º i Bramini o Bracmani, o siano depositari delle seienzo; 2.º gli Svetri n siano militari, le di cui saddivisioni sono i Bajà, i Nairi ed i Rasbodi ; 3.ª i Baniani o siauo Beisi, cioè mercanti, la maggor parte de qua-li sono banchieri o negozianti di gioje, alcuni pochi esergitano anche l'agricoltura ed al-Jevano bestiami, e questi si distinguono sotto il nome di Giovassi ; 4.º Sciudri o Sudderi ; o siano artigiani ce. I Partà , rifinto di tutte le classi, sono esclusi dalle città e do templi. Queste caste non s' imparentano fra esse, ed hauno il diritto di vita o di morte tu'loro membri. Dell' infamia di uno di questi ne parteripa tutta la casta i quindi puniscono severamente la azioni vergogno-e, seaccinndo dala sua casta colui che se n' è resu colpevole , il quale non può refogiarsi in un'altra, mo perde parenti, amici, e perfino mogli e ligli, altra risorsa non restandogli che di refuguarsi fra gli Europei che abborre. Essi puniscono di morte l'uccisione d'un nomo e di una vacca ; credono nella metemparcosi e son poligami. Le mogli degl'Indiani si gettano nel fuoco alla morte de' lor mariti, ma questo barbaro costome comincia ad andare in disuso per l'opposizion costante degl'Inglesi. Gl'Indiani sono estremamente sobri ; si astengono da qualunque liquore spirstoso, e perfi-sso da qualsivòglia ciba animale. Semplicissimo sono le loro abitazioni e le loro vesti. Le case fatte di terra e di mattoni hanno un solo piano, non hanno tinestre, ma solo qualche pieciola apertura. Consistono i lor divertimenti in processioni religiose. Vi è fra essi un gran numero di ballerine chiamate badojere , le di cui danze son voluttuosissime. Le kero pagode, i loro haren ed i loro idoli meritano l'attenzione de viaggiatori. Hauno poi un linguaggio sacro detto S'anscrit, che parlavano un tempo i Bramini, e nel quale sono scrit-ti i lor libri sacri. Gli altri idionii delle Indie derivano tutti da questa madre-largua. I costumi degl' Indiani son molto dolci e puri , essi non amano il lavoro, son poco atti alla guerra e appassionatissimi per le donne, cortes verso i torestieri ed ingegnosi all'estreno. Sicconie eredono nella prodestinazione, ensi si assoggettano con rassegnazione a tutte le vicende della vita. La fisonomia degl' Indiani è molto varia: al Settentrione son quasi bruui , ed i lor capelli pendono nel biondo a nella parte meridionale dell'Iudie son neri affatto o quasi neri senza per altro avere ne i capelli crespi ne le fattezze de Negri. La carnagione al lle d'une e degl'individui delle classi superiori è olivastra cupa , mista talvolta d' un leggieru e vago vermiglin. Gl' Inglesi posseggono la maggior parte delle Indie orientali , ed hauno per trabutari tutti i piccioli principi di quella contrada. I Francesi, i Portoghesi ed Danesi vi hanno pure delle colonie.-Vedi MARATTA

Sispansoas, pic, città del r. di Wirtemberga, sul Kocher, a 5 l. N. E. da Hritbroun. Swaz, città marittima del Portogalis, nello Alentejo, sopra un promontorio, a 24 l. S.

Sinco, città della Turchia, nella Mace pia, sidia costa del golio di Munte-Santo. nella Macedo-Singua, città dell'Indostan, nel reguo di Siata, silla costa Malaca, all'imboccatura d'un fi-unicello, nel golfo di Patani. Long. 119. lat. 6. 40.

Sixica, città degli Stati-Uniti, sulle fron tiere de la Carolina e della Georgia, a 35 L N. O. da Augusta.

Sinigacia, Senogallia, pic., ma florida e ridente città vescovile dello Stato-Romano, prav. d'Urbino, delegazione d'Urbino e Pe-saro, tondata da Ga-li Sennoni con un castello, e pic. porto sul mare Adriatico, allo slacco del tiune Misa, Essa era un pic, borgo al iluto da pescatori, ma essendole stata accordata nel 1718 una fiera franca, la qua-le comi cia il 13 di Inglio, e dura tutto il mese. l'alluenza de negozianti da tutte le parti ciell Europa, ed anche di Africa che vi accurrono, ha portato ad un grado tale di prosperità questa città, che sono stati consi derubilmente e-tesi i suoi fabbricati, specialmente con ampi magazzini e case comode, n-a scara lusso. La sua popolazione ordinariamente non è che di circa 3,000 abitanti, na in tempo di tiera è notabilmente maggiore. Broni quadri nelle chiese, le più belle delle quali sono la cattedrale e S. Martino. Ne le vicinanze di Sinigaglia fu disfatto l'esercuo di Asdrubate dal console Livio Salinatore. Cau. ragguardevole di granaglia, canapa, oho, e asta, i quali generi si ricavano dall'ulertino suo territorio; a 7 l. S. E. da Pesaro, 7 O. da Ancona, e 10 N. O. da Urbino Long. 10. 51. 30, lat. 43. 43. 15.

Sinnaman, finme della Gujana francese che sbaca nell'Oceano-Allantico, a 32 l. N. O, da Cavenne. Depo un corso di 3o l. fa otto cascate. Pesca di tartarughe su la costa fra questo figure ed il figme Karop, Sul territorio da esso irrigato si stabilirono gl'infelici

d portati del 5 settembre 1797. Siso, fi del r. di Napoli, che scorre ne'la Basificata , bagna la città di Tursi , e va a gettarsi nel go:fo di Taranto.

Sixore, ant., famosa e fortissina città del-la Natolia con buon porto sul mar Nero, di 60 tese di lunghezsa ed 80 nella sua magcior larghezza; 10,000 abitanti, Patria di Diogene il cinico. Legname da costruzione, estrame, seterie, refe, tele oc.; a 51 l. N. O. da Amnich. Long. 32, 21. E. lat. 42, 2. 16.

Sintheim, pic. città del granducato di Baden, a 4 l. S. E. da Heidelberga. Sios, monte della Gindea, che oggi fa

parte di Gerusalemme, al S. Sion, Sedunum, antica e graziona città della Svizzera, nel cautone del Vallese, in amena situazione sul Sitten, a qualche distanza dal Rodano; essa è assai ben fabbricata, ed i suoi contorni son fertilissimi ; giace appie di due montagne, sulle quali sono tre castelli appartenenti al vescovo, da cui è occupato quetto di Mayoria, che è il più vasto, e nel quale si aduna il consiglio del pae-se. Vi si trovano dei Cretini, nomini sordi-muti ed imbecilli, per cui gli abitanti banne i maggiora riguardi. Pop. 2,800 abitanti.

Sion racchiude qualche monastero, sei chine, un collegio ec., ed é a 10 l. E. da Lo.ann, 13 N. da Aosta, e 160 l. di 2,000 tose d Parigi. Long. 5. 2. lat. 40. 10. Questa città rimase quasi del tutto incendiata nel 1786, e fu presa per assulto dai Francesi nel 1708. Sion, b. della Brettagna (Loira-Inferiore), a 4 L O. da Châteaubriaut, 13 N. E. da

Nantes, e 2 l. da Derval 3; 2,000 abitanti Siouse, finme di Francia che acaturisce no contorni del Monte-Dore, e abocca nell'Al-

fier, a Echerolies. Sirria, montagne della costa occid. della Natolia, che circoscrivono al S. la pianura di Moguesia.

Saa , isoletta dell' Arcipelago fra Miconi e

Termia. Long. 23. 1. lat. 37. 19 Siaacusa, Syrucusa, ant. ed in passato famosa città, e capitale della Sicilia, fondata da una colonia di Corinti venuti da Archa; aveva allora 8 i. di circuito, e si componeva da 5 quartieri separati, cioè Ortigia, ch'era edificato sull'isola di Naso, Acradina, che comunicava col precedente mediante un poste, Troha, che formava un seguito d'Acradina, ed aveva all' E. quello di Neopoli o sa città mova, che si estendeva lungo il gran porto, ed in fine Epipole, situato all'estremità orientale. Allorquando i Romani presero questa città sotto il comando di Marcella epoca che venne segnalata dalla morte del grande Archimede ( il di cui sepolero fa scoperto da Cicerone fra i respugli, nel viaggio che questi sece in Sicilia), la sua popolazione ascendeva a 1,200,000 abitanti; ma que sti conquistatori la rovinarono, e la resco deserta. La mesterna Siracusa, che compre-de il solo guartiere isolato di Ortigia, e citti vescovile, e c. l. dell' intendenza del suo nome, ha un porto bello e vasto, difeso da un castello ben fortificato, vicino al quale trorasi tuttora la celebre fontana d'Arctusa. La circonferenza di questa città è di 2 miglia italiane, e la sua popolazione di 13,851 abiunti. Essa conserva ancora la celebrità de soni vini mo cati, nei quali consiste il suo prin-ripal commercio. Osservansi sempre dei gradiosi avanzi della vetusta sua grandezza, e fra questi il sorprendente tempio di Minerra, ora convertito in una chiesa ; dei gran frammenti d'un teatro e d'un antiteatro, alcuni sepolori e catacombe, le latomie e le orecchie di Dionigi , le quali erano prigioni angolari scavate nel masso, in cui i raggi sonori raccoglievansi in un sol punto, ed il tiranno portandovisi sentiva ad una gran loctananza tutto ciò che dicevano fra loro i prigiouieri. Vantasi questa famosa città di es-ser la patria , non soln di Archimede , ma ser la patria, non solli di Arcuniacie, sia anche di Teocrito e Mosco poeti pastorali, di Lissa oratore, e di Pelisto e di Diodoro, storici; a 29 l. S. 1/4 O. da Messina, 29 S. E. da Reggio e 44 E. da Palermo. Loog.

Standia o Stanaso, città del r. di Pollonia, con un castello; c. l. della vaivodia di P.dlachia, in una pianura, aulla riva anistra della Warta, a 25 l. N. E. da Breslavia. Leag. 16. 18. lat. 51. 36.

13. 10. lat. 37. 10.

Serar, pic. città di Persia, multo decadata

dacché il suo commercio è passato a Bender, Conso e ad Ormuta; sul golfo Persico, d contro all'isola di Keisch, a 45 L O. da Bender Abassi

SISAN , b. d' Alvernia (Cantal) , a 5 l. da Aurillac . Vrdi Cinas (S.).-Borgo della Linguadoca (Hérault), a 5 l. S. O. da S. Pous-de-Thomières, e & L. da Azille . Au-

Sirangam , isole al S. di Mindanao. Lat.

N. 5. 15. long. 123, 10. E. Siak (il) , provincia dell' Abissinia , che è irrigata dal Tigri , e si estende da Axom fimo al tiume Tacazze, presso ad una valle an-gusta e profonda, in una delle più brillanti contrade; man. di tele di cotone ordinarie. La moneta del paese consiste in grani di ve-tro. Siré, capitale; ad 80 l. N. E. da Gon-dar. Longitudine 35, 42, 16, latitudioe 14, 4.

Samuen , ant. città dell' Indostan , a 50' l. N. O. da Delhy.

Sinia, Suni o Cuam, provincia della Turchia asiatica, circoscritta al N. dal Diarbeck e stalla Natolia , all' E. dal Diarbeck e dai Vecabiti , al S. da questi ultimi e dalla Giu-dea , ed all' O. dal Mediterraoco. Paese abbondantissimo di olio , trumento , aranci , banani, pistacchi e datteri, belle pianure e buoni pascoli. Vi si trovano bufali, cammelli, gazzelle, jene ec. Essa è esposta alle in-cursioni degli Arahi ed alle vessazioni dei Turchi che la posseggono da tre secoli circapitale. Dividesi in quattro ca. Damasco, capitale. Dividesi in quattro pascialicati. Aleppe, Tripoli, Acri e Damasco fra quali non comprehdonsi il Kesroan, il pacse de Drusi e la Palestina, che hanno de governi particolari. Pop. 2,200,000 abit. fra Greci , Arabi , Turchi , Curdi e Beduini, quasi tutti miscrabili salvo che sulle coste.

Statan , pic. città dell' impero Birmanno , aulia costa , fra l Marteban e l'Irrauaddy. Long. 94. 43. lat. 16. 44.

Sininagan, pie, paese dell' Indostan, al S. del Tibet, ed al N. del paese di Delhy; a 67 l. N. E. da Delhy.

Stanten, Sigmium, ant. e celebre città del-la Schiavonia, patria dell'imperator Probo, di Valerio-Massuno, di Costanzo II. e di Graziano; sul Bosweth, presso la Sava, a 13 l. N. O. da Belgrado. Siao , isola dell' Arcipelago , una delle Ci-

cladi, a 5 l. S. da Androf. Essa è ben coltivata e fertile in orzo, vino, olio, fichi, extone e frumento. Stan-Dania , Javartes , fiume d' Asia . che

ha la sorgente su' monti di Belur shocca nel lago Aral dopo un corso di 230 leghe. Sas, pic. città della Natolia, nella prov. di

Adaoa, a 9 l. N. O. da Auzarba. Sisaarskoi , città della Prossia nel governo di Perm , a 6 L S. da Ekaterinenburgo : bei lavori di ferro e di acciajo.

Sissa, borgo degli Stati di Parma, a 7 L O. da Parma. Sissacii, grazioso borgo della Svizzera, nel

cant. di Basilea , da cui è dist. 4 l. S.

Sis-ax , piazza della Croazia , sulla Sava , . a 24 l. N. E. da Carlstadt, I Turchi tentarono invano di prenderla nel 1582, 1500 e

1593; ma la presero poi nel 1594 e l'incendiarono. Sassa, borgo della costa settentrionale delle

isole di Candia, ad 8 l. E. S. E. da Can-Smoonna, b. della Picardia (Aisne), c. l. di cant. e circond. di Laon . da cui è dist. 5 L E.

Sista, pic. città d'Egitto, fra l' Cairo e Damiata, sul Nilo. Sistaaseen, pic. città del governo di Wi-

burgo, in Russia. Fabbr. d'armi. Sisteros, città di Provensa (Basse-Alpi), sulla Durauza, sul suo confl. col Buech, con

sona cittadella , 👁 🐹 3,806 abit. ; c. L di sotto pref. e trib. di pr. ist. Fiere, 21 gen., 2 g.; 1.º 3pr., 3 g. A 18 l. N. E. da Aix, e 163 S. 1/4 E. da Parigi. Long. 3. 35. 47. E. lat. N. 44. 11. 51. Sistova, città della Turchia-Europea, nella

Bulgaria , a 5 l. E. da Nicopoli.

Sitang, fiu. dell' impero Birmanno, che sbocca in mare, a 17 l. E. da Rangun. Situa, doe fi. della Georgia, negli Stati-Uniti, che sortono da un lago situato all'O. nel paese de Selvaggi, e si scaricano nella kaja degli Apalachi Sittann, pic, città del granducato del Bas-

so-Reno, nel docato di Juliers, ad 8 l. N. O. da Aquisgrana. Sittingenan, piccola città della conten di

Kent, in Ing., a 4 l. S. E. da Rochester. Sivas, gran citta, cap. del gov. dello stes-so nome (Natolia), a 28 L da Tocat. Gran com. di cotone.

SIVRANA, Inrtezza di Sp., nella Catalogna, a 5 I. N. E. da Tarragona.

Sivenstausan , b. di Germania , a 28 L O. da Brunswick. Stylctas , Hispalis, Julia-Romula, città antica, ricca, pop., bellissima, ed una delle rimarie e più grandi di Spagna, cap. del-Andalusia con ricco arcivescovato, celebre università, vasto e buon porto, e titolo di città regia. La chiesa metropolitana è la più regolare della Spagna; il suo campanile detto la Giralda ha 350 piedi d'altezza, è composto di 3 torri una sull'altra, e vi si ascende tauto comodamente che un uomo a eavallo può solire fino alla prima galleria i Tutto ciò che trovasi al di sopra di questa galleria fu rovinato dal terremoto del 1755, ma fu poi riedificato. La ricebezza degli arredi sacri, le pietre preziose, le pitture ori-giuali ed i vetri a colori, che ornano questa chiesa, la rendono assai interessante, e più ancora il mausoleo di Cristoforo Colombo esistente nella cappella dei re. Il palazzo rea-le, la borsa ed il convento di S. Francesco sono editizi superbi. Ammirasi sopra tutto il palazzo pubblico , ed il gigantesco acquedotto che porta l'acqua alla città dalla distan-za di 6 leghe. Le strade di Siviglia sono anguste, tortuose e mal selciate. Pop. 90,000

abitanti. Accademia di scienze e di belle kt-

euoja pelose , frutti secchi ec. ; man. di lanificio e di seterie; fabbrica di tabacco. Le

cambiali vi godono 14 giorni di grazia. Frai

tere; 120 spedali che hanno considerevoli\* rendite. Com. considerevole di marrocchini ,

matit tomini illustri cle Sivelja ha pendira il anovernnia patricolaramente Jarts-imumea Je-Lau-Canas, Arasi Bontamus Corruntio. Je-Lau-Canas, Arasi Bontamus Corruntio. La delira della vita; sulla sponda sinistra ti este pranti stray, escendri perti dali ra vi tece pranti stray, escendri perti dali ra uri spon en della vita della vita della vita della vita uri spon en della obligargi di Trima (viavia fi tradicita) della vita della vita della vita vi fi tradicita per decerto delle Corte si uri spon en della Sippasa sel 1933. È sita, 75 E. 145 S. da Lebona, ed 55 S. 44; O. da Mairich, Long, coc. 7, 63, bistituline

37, 26.
Sivicia, pic. città diruta della Giammaica, con porto sulla costa settentrionale.
Sus, nazione potente dell'America, sul

Missuri 4 circa 3,000 guerrieri.

Stert, Lrospoda, chita grande e popolisa did Allo-Egito, laga criticiate, le di cia coque aervono ad insiliare il internen giata coque aervono ad insiliare il internen giata forticieri. Prima del contrae in città veggoni molti fenamenti di colonus di grantio e delle vivano di sepolori. La città e posti alle fadi del um monte, o e sonori selle grandi e belle gotta shiste del Coli. Pop. 25,000 a monte di sentine di colonus di c

Sivas, villaggio della Bria (Senna-e-Marua), circond. di Melun 👁, da cui è dist. 2 leghe.—Altro nella Lorena (Mosa), a 3 leghe N. O. da Verdun 🖷, e 5 leghe S. O. da

Montmédy, Siwan. Vedi Stouan.

Surora , pic. città di Provenza (Varo), sulla costa , a 2 L S. O. da Tolone .

Stranca, sobetta di Spagra, nella Galizia, ad 8 l. N. O. dalla Corogna. Scareou, pic. città di Turchia, nella Romeia (Romania), sopra una penisola formatia dal mar Nevo, colla mightor rada del golf di Burgar, solla rujule danno Sindo i hazimenti da gorra. È abitata da un piccòl numero di Greci, e vi si fianto delle caricazioni di vino e Legna. Salla conta oce. del rigio di vino e Legna. Salla conta oce. del

mar Nero, all'ingresso marcidionale del golfo di Foros, a 20 1. S. O. da Costantin-poli. Long, 25. 25. S. Int. 42. 37. Strana, città di Rossia, a 31 1. S. O. da Simbirsck, posta in amena situazione sopra un'eminenza, lungo il fi. Krimssa; abitanti meschini. Long, 46. 4, 45. lat. 36, 9. 53.

SERUN, villaggio di Brettagna (Finisterre), c. l. di cant. e circond. di Morlaix, da cui è dist. 6 l. S. O., e 3 l. da Laudeirana —— —Sulla costa, isoletta di questo munc., che altro non produce che un poco d'orzo. Seases, picc. città martitima della Dani-

marca, presso al capo Skagen, con fana e in vicinanza, di contro a Gotenburgo, da cui è dist. 20 l. O., e 21 l. N. E. da Aslborg. Long. 8. 17. 55. lat. 53. 47. 44. Saasa, monastero di monaci greci sul monte Olimpo, d'onde si gode d'una redita magnifica; esso è circondato di forsate di pini, abeti, querce e castagni, piene di cingliali, corvi, caprisoli ed orsi. I religioni che abitano in questo monnatero soffimo dede continue vessazioni per parte degli Alba-

Desi.

Seatmort, gr. villaggin d'Islanda, capitale dell'isola; a 10 L.S. da Hola. Long. occ.

17. 35. lat. 63. 50. Skattrz, pic. città di Boemia, a 3 l. M. da Königugratz.

SKANDERBURGO, pic. città della Danimarca; nella Jutlanda-Settentrionale; a 5 l. S. O. da Aarhas.

Sana, ant. città della Svezia, nella Westrogozia; avanzi d'un antico palazzo, nel quale risiedevanti i re Goti; sulla Lida; a 2 l. dal lago Wener, e 7 leghe N. da Falkoping.

Skauloway, pic. città dell'isola di Mailand, una delle isole Shelland, sulla costa occ., ed a 6 l. N. N. E. da Larwick.

occ., ed a 6 l. N. N. E. da Larwick. Sarserarov, pic. cithi degli Stati-Unit di America, nella Nuova-Yorck; essa è regalare e fabbircata di mattoni; deposito de pendotti del fi. Mohawk per Albany pe pasi ririgati dal Mohawk e dal Genessee; pipolazione 4,000 abit.; odlegio. Com. di pelitorrie; a 6 l. O. da Albany.

Serranes, pic. città d'Irlanda, nella costea di Dublino, da cui è dist. 6 L.—Isoletta distante mezza lega dalla punta Carron, ad-

l'isola d'Anglesca.

Sauszana, b. d'Irlanda , nella contes di
Cork , a 3 L S. E. da Bantry.

Saidaway, isoletta solla costa della Gorgia (Stati-Uniti d'America). Sairs, pie città di Norvegia, a 14 leghe S. O. da Cristiania. Sul fi. dello steno esme, che forma a poca distausa una cascala

singolarissima, Skirsitaa, pic. città della Turchia, nella Romelia, a 17 l. E. dalla Cavala.

Sairros, cità di buona contruzione e contea di York; ne contorni della città sorrate salsa e suffurca; a 15 l. O. da York. Saosa, b. del governo di Drontheim, ia Norvegia, nel cant. il più fertile in gram di

tutto il regno. Saosus, pic. città di Russia, nel governo di Rezao, da cui è dist. 18 l. S. S. Е., sul fi. Verda.

Sax, isola di Senzia, una delle Western, al S. della prort. di Ros, di 14 1. di seglezza e 4 1. nella sua maggior l'arghezza piena di molti golfi e promonturi. Ferranpiena di molti golfi e promonturi erritiusimo, mare abb. di pesco, e montri-certitusimo, mare abb. di pesco, e montri-certitusimo france piene di bestatame i e situata fra la lat. N. 55. 17.—57. 50. long, occ. 8. 25.—9. 46.

Saraoa. Verti Scino. Stagat., pic. città di Donimarca, nell'isola di Selanda

SLAGRY, pic. città della Pomerania, sil Wipper, a § l. S. da Rugenwald. SLARS, b. marittimo di Scozia, nella contea d'Aberdeen; stalattiti rimarcabiti nella Grotta delle Goore; a 13 leghe S. E. da

resource Combi

SLE SLANT, Vedi SCHLAN. SLAWRAO, pic. città del r. di Pollonia, a 2 I. N. O. da Cracovia; miniere di piombo

misto d'argento. SLAWCOW. Vedi AUSTRALITZ.

Serarore (New), pic. città d'Inghilterra, nella contra di Liucoln, da cui è dist. 6 le-Scarpars, gruppo d'isole sulla costa della

haja d' Hud-00 , nell' America-Settentrionale , che si estende dalla lat. N. 58. 36.—60. 10. long. O. 84.

Saures, canale per entrare nel Texel, al-l'imboccatura del Zuyderzee. SLESIA, in tedesco SCHLEHEN, ducato di

Germania , ano de' più grandi d' Europa , circoscritto al N. dal marchesato di Brandemburgo e dalla Pollonia, al S. dalla Moravia e dall'Ungheria, all' E. dalla Pollonia, all'O. dalla Lusazia-Interiore è dalla Boemia. Lunghezza circa 120 leghe, larghezza 40. Il territorio è piano, ed abb. di grano; vaste foreste, pascoli, pesci. L'Oder è il solo gran fiume della Slesia; gli altri suoi fiumi sono: il Neiss, il Bober, il Queiss, l' Oppa e a Elsa. La Slesia ha delle miniere d'argento, di rame, di stagno e di altri metalli; ed è ricca inoltre di cave di pietre calcarie, gosso , carbon fessile , marmo ed alabastro : somministra anche antimonio , salnitro , zolfo, alume , vetriolo , mercurio ed altri miocrali; manca però di sale, Ricche fabbriche di telerie e panni. Coltivazione di zafferano, abhondanza di cera, méle ed olio di lino. La Slesia comunica con Berlino ed Amburgo mediante il canale di Federigo-Guglielmo che va dall'Oder alla Sprea, la quale comunica coll'Elba per mezzo dell'Havel. L'Oder divide la Slesia in Superiore ed Inferiore. Gli abitanti della Slesia-Sup, sono per la maggior parte cattolici, e quelli della Slesia-Inferiore son protestanti. Questo granducato si divide in diciassette piccoli ducati, ed in sette stati o signorie libere, non compresa la contea di Glatz. La casa d'Austria la cede nel 1742 al re di Prussia col trattato di Dresda, riser-handosi nella Stesia-Superiore il principato di Teschen, colle otto signorie che ne dipendo-no, le città forti di Troppau e di Jägern-dorf, la signoria d'Othersdorf, quella di En-nedorf, ed in fine tutte le città che servono di barriera. La parte che appartiene al re di Prussia ha circa 2,000,000 di abitanti. Breslavia n' è la capitale. Il re di Prussia ba fatto de' notabili cangiamenti nel governo tanto ci-vile che ecclesiastico della Siesia, e l'imperatore Giuseppe II aboli il servaggio nel 1781 nella porzione rimasta all'Austria. Questa porzione, nel 1810, conteneva 81 nuglia quadrate e 435,000 abitanti. Troppau n' è la capitale.

SLESWICK, ant. e cousid. città della Dani-Stewarz, ant e community and a series on me, marca, capitale del ducato dello stesso nome, nella Jutiando Meridionale, un tempo imperiale, anscatica e lloridissima; sul golfo di Sim, ove ha un buon porto; a 10 i. S. da Apenrade, 24 N. O. da Lubecca, e 50 S. O. da Copenaghen. Long. 7. 8. lat. 54. 36. Pop. 5,630 abitanti.—Il ducato di S'eswick ha 8 l. di lunghezza e 5 di larghezza, e con-

fine all' B. col Baltico , al S. coll' Holstein . ed all' (). coll' Occano ; caso è fertilissimo iu grani, ed abbonda di pascoli. Fabbr. di saponi , tele hatiste fine e refe da trine , frantoj di olto e rattinerie di succhero, SLEYDA. Vedi SCHLEIDEN,

Surromua, horgo popolatissimo del r. dei Pacsi-Bassi, a 2 l. N. do Gand.

Salso, contra d'Irlanda, nella prov. di Couusught, coperta di monti; essa rachiude 36 parrocchie, 11,500 case e 60,000 abitanti. La capitale di questa conten è il borgo di situato a 9 l. N. N. E. da Kiliala, e 31 N. N. U. da Dublino; 8,000 abstanti-Castello e buon porto. Com. di lane.-Ilaja sulla costa N. O. d' Irlanda , fra I capo Tieling e gli Stags.

Sattra (mola della) , nel gr. Oceano , al N. E. dall'isola di Clerke. Long. occ. 168. 23. lat. 64. 30,

SLOCKUM, porto dell'isola dello stesso n me, aulla costa dell' America del N. E. Questa isola è una delle Elisabette.

SLOWIN, pic. città della Lituania, a 12 L. S. O. da Novogrodeck, con un castello sulla Sezara.

SLOOTHS, città dell' Olanda (r. de Paesi-Bassi), sulin Slooter-Meer, dist. 1. dal Zuy-derzee, ed 8 l. al N. O. da Steenwich, Long. 3. 19. lat. 52. 57.

Stucza, citti della Lituania, sullo Slucza, a 26 l. S. E. da Minski. Sotto il regno da Sigismondo i Tartari perderono tre battaglio nelle vicinanze di questa città.

Serra, pic, città di Pollonia, a 5 L N. E. da Posta.

Serres, villaggio del r. de Pacsi-Bassi, rimarchevole per la superba cateratta del canal di Bruger al mare.

SNALARDIA, prov. della Svenia, che forma la parte meridionale della Gozia; conf. al N. coll' Ostrogozia , all' E. col Baltico , al S. colla Scania e colla Blekingia , ed all' O. colla Westrogozia. Essa è montaces , assas fort le, ioteraecata di laghi, ed ha alcune belle foreste. Il territorio produce grani e pascoli, niere d'oro, d'argento e di rame, com, di bestiami. Lunghezza 25. Calmar, capitale,

SMALMALDA, città di Germania, nel ducato di Sassonia-Meinungen, sul tiume Smalkalda, no consonia-menungen, su mune commences person alla Werra, a 1, d. S. O. de Erfurth, 20 N. O. da Bamberga, e 15 N. E. da Fulda. Long. 8. 6. lat. 50. 45. Ne contorni mitere di farro e d'accasero, fonderie, fabbr. e com. di armi. Questa città è cel. per la lega de protestanti negli anni 1530, 1537 e

1540.
Souzannanaoo, collina russo, nello Spita-berg, mantenuta da negozianti d'Arcangelo, berg di nen di balena, pelli di perg , mantenuta da negozianti d'Arcangelo , somministra olio ed osso di balena , pelli di orsi bianchi e di volpi , e lingue di renai af-fumicate. Latitudine N. 79. 44. longitadine o. 33. R. 9. 23. E.

Smunocountara, fortezza della Siberia, nel governo di Kalyvan, che racchinde uno spedale e parecchie chiese. Long. 79. 49. 30, lat. 51. 9. 37.

SHETHGRINA, horgo della Boemia, a 2 l. N. O. da Pruga.

Smann o Limin , Smyrna, antica città del-

la Turchia asiatica, cap. della Natolia, una delle più belle, delle più grandi, delle più rie-che, uelle più lloride e delle più mercantili del Levante, di cui è il primo scalo; boon porto; concorso notabile di negozianti di tutte le nazioni per mare ed a carovane; queate ultime vi recano coton filato, pelo d'angora, seta e tappeti di Persia, refe di cana-pa, spugne, pelo di capra, cammellutti, droghetti d'ogni sorta, galle, mastice, mentina di Scio, cera, fichi, belli zibibbi detti di Smirne; mercanzie delle Indie per la via della Persia e d'Aleppo; gr. com. di scamonea e galle del suo territorio, sterace, saponi, diamanti e perle. I bastimenti vi portano piastre , panni , saje , berretti , carte , cocciniglia, lartaro, verderame, indaco, sta-gno, legni da tinte, aromati e zucchero. I Maragliesi vi fanno un gran traifico. L'osportazione consiste in seta, cotoni, cuoja, marrocchini, mossoline, muschio, diamanti, erle, ameraldi e grano. Vi si contano 21,000 Greci e 5,000 Armeni , le quali due nazioni ví hanno un vescovo ; 65,000 Turchi e 1,000 Ehrei. Questa città è molto soggetta a' terremoti, che l'hanno molto danneggiata otto volte; ma il 3 luglio 1778 la distrussero inticramente : in seguito però fu riedificata , e possiede oggi un collegio greori floridissimo. La sua situazione, all'estremità d'una gran baja, sull'Arcipelago, è ammirabile. Ad 83 S. 1/4 E. da Costantinopoli. Longitudine 24. 46. 33. latitudine 38. 28. 17.

SMO

24, 40. 33. latitudine 38. 28. 17. Surra, capo sullo stretto d'Hudson, Lat. N. 70. 48.—Isola sulla costa N. E. d'America , presso al capo Carbo , aul' ingresso della baja di Chesspeack.—Isola delle Antiile sulla punta E. d'Antigoa.-Isoletta dell' Arcipelago di Salomone, fra l' isola delle Contrarietà e quella di Carteret. Lat. S. q. 44-

long. 164. 14.

Surrafueza, pic. città degli Stati-Uniti di America, nello Stato di Rhode-Island, contea della Provvidenza.-Altra, nello Stato di Vîrginia, a 25 l. S. E. da Richmond. Surrnrows, città degli Stati-Uniti, nella

Nuova-Yorck, a 17 l. S. E. da Nuova-Yorck, e 45 l. N. O. da Filadellia. · Sытичили, città degli Stati-Uniti, nella Carolina del N., a in l. S. da Wilmington. Smotansko, gr. e forte città vescovile di Russia, capitale del granducato, governo e palatinato dello stesso nome, sopra doe monti. Questa città, che ha una lega di circuito, é cinta di solide mura che banno 30 piedi d'al-lezza e 15 di grossezza, è difesa ai lati da 4 torri all'antica, ha un cammino coperto, dwersi fortini che la circondano, ed un forte castello nell'interno. Il suo materiale ha qualche cosa di stravagante, venendo le case di gusto moderno confuse tra edifizi gotici, o separate da estese praterie e da giardini narniti d'alti alberi, che sorpossano i fabbricati, ciò che forma un inseme singolare ed imponente, Pop. 4,000 ahit. Con molto limitato con Dauxica, Riga e coll'Ukramia in lino, cauapa, mele, cera, cuoja e pellicterie. Sulle sponde del Dinierper, alle frontiere della Lituania; a 70 l. N. E. da Novogrodeck, 22 N. da Kioyia, 73 E. da

Wilna, e 92 O. S. O. da Mosca. Longit. 29. 40, lat. 54. 43. Nel 1812 fu presa da' Francesi che ne formarono il loro quartier generale; ma i Russi , lascian lola , l'avevano incendiata.-Il governo di Smolensko si divide in 13 circoli, e racchiude 3 sole città; al N. confina co governi di Twer e di Pleskof, all E. con quelli di Kaluga e di Mosca, al S. ed all O. con quelli di Novogorod-Severskoi e di Mobilef. Pop. nel 1812, 892,300 abit. Paese fertile, che produce grano, vino e canapa, oggetti principali del suo commercio ; legname da ardere e da costruzione, cera, sevo e grau quantità di belle pelli fornite dagli ani-mali delle sue foreste.

SHARES O ISOLE DELLE IMPOSCATE, tre isole scoperte da Vancouver, al S. S. O. del capo S. della Nuova-Zelandia, Lat. S. 48, 3. long.

163. 59. 15.

Sasavia, Sinabria, borgo sull' Eufrate, nella Piccola-Armenia, a 30 l. E. da Shivas. SHREE O SHITZ, graziosa e forte città della Prisia latina, nel -regno de Paesi-Bassi; scuole assai celebei; dintorni paludosi; a 5 I. S. da Leuwerde.

Snoams, b. della contea di Norfolk, in Ing-Snowbon , il più alto monte del paese di Galles, nel circolo di Carnarvon, di 1,153 metri di elevazione.

Snow-Hills, città degli Stati-Uniti, nel Maryland, sul Pokomoke, a 27 leghe S. da Wilmington. SETATIF, città mercantile di Pollonia, nel-

la Gallizia orientale ; sul Pruth ; a 3 L. E. da Colomey. Long. 41. 12. lat. 48. 44. SOANA. Vedi SOVANA.

Sonantizim, pic. città del grandicato del Basso-Reno, sulla Nave, a 7 i. S. E. da Sim-

Soniestaw, piccola città di Boemia, sul Luchnitz, a 5 l. S. E. da Bechin. SOROTRA, b. della Boemia, a so l. N. E. da Praga. Sozzawe, pic. paese di Spagna nel r. di

Aragona , circoscritto al N. dai Pirenei , ed all' E. dalla contea di Ribagorce. Sociación, città del r. di Pollonia, sopra

un fiumicello, ad 11 l. O. da Varsavia. SO HETA' (le isole della), circa 60 isole del grande Oceann hen coltivate e pop., scoperte dal Capitano Cook, le principali delle quali sono: Taiti, Bolabola, Huchaina, Ulietea, Otaha , Maina ec. Vedi a' respettivi articoli. S-xoa, pie. porto fra S. Giovanni-de-Line

e Bajonna. Socosso, isola dell' Ocrano-Pacifice, presso alla costa del Messico, ad 80 l. S. 1/4 O. dall' ingresso del mar Vermiglio, Lat. 18. 54. N. long. 103. 15. O.

Soconusco, prov. dell'Amer. sett. nella Nuova-Spagna, cont al N. colla prov. di Chiupa, all E. con quella di Guatimale, al S. col grande Oceano, ed all' O. colla pro-vincia di Guazaca, di circa 35 l. di lunghezza e quasi altrettanto di larghezza. I naturali son poco civilizzati , arroganti , crudeli , nemici degli Spagnuoli. Paese piano e fertite in frutti e caccaes. Soconusco n'è la sola città ; a 45 l. N. O. da Guatimala. Long. occ. 96. 15. lat. 15. 25.

Socoroace , città d'Asia , nel paese dei Caluncchi , appie dell'Altay. Long. yr. lat. 44, 58.

"Sournosa, isola d'Africa, nell' Ocemo Iradino, soli impres. dello artecio di Baled Mandeba, a to l. N. E. dal capo Guardafisi, di I. J. di Isongh. e gol Isagh. Il no territorio abbonda di trutti e Issiani. I datteri, vegneto di pane. Non ha porto, sa suo a rada bosona e iscura ne' contenni. Gli abitanti danno no loc, aubora girda i judico; intenna samgue di drago e drugbe inedicinali in cambie di mercanite delle Indic e d'Incui e consultati nel controli di della di controli di protecti della di controli della di controli di controli

E.) 53. 8. lat. 12. 18.

Sociawa, città della Moldavia, in Turchia, a 22 l. S. E. da Choczina, presso al fome Scret. Sede d'un arriv. greco. Quivi risiede l'espodaro nella bella stagione.

Sorra, villaggio della Siria, nel deserto fra l'Hassa e Hasaram. Gli abili, son cristiani maroniti, e meschinissimi, ed abiliano in case edificate di terra. Buon vino rosso ne contorni.

Sustr, bella e ricea città di Germania, un tempo imperiale ed anneation, apparta il granducato del Baso-Reno. Le case torro di una cattiva costrutione, e le strade vecapion irrigate dalle acque d'un profondiziano lago; pop. 5,000 abit.; a 7 l. S. E. da Münstri. Long. 5. 50. lal. 51. 45. Saltiue nel territo.

Sozata, citià e regno d'Africa, sulla ros at di Moumbio, ai 8. chi Moumotapa, Vi ai trevano delle ricche miniere d'oro e di ferro, e moti eletanii. Solida, e ap, del regno, apparlene al hernogheti, decommercio collo Cafreri, la città e dulla frira del mare in una grande isola, all imbecature del a Nofela. Solida si chiama suche Solira, e creckai coser l'Ofir, oro Salemore spechra 3. di halta contari l'uno el arrofo. Long.

Soria, gr. città della Turchia europea, enp. dilla Baigrai, e residenza del pacia della Bonesia, ed. pel coscilio tenutus nel pacia bene propieta della Bonesia, ed. pel coscilio tenutus nel propieta della Bonesia, ed. pel coscilio tenutus nel propieta della Bonesia della propieta della Bonesia della propieta della propieta della propieta della propieta della mica dorafica in linega di aria titualistica pi solo I. N. O. del Costatti-propieta, e alla propieta della pro

Soria, pic città edificala nel 1780 presso Canko Zelo nel governo di Pietroburgo, da cui è dist. 5 l. S. Soria, (Santa), comunità in Toscana, nel

P iorentino, vicariato di Rocca San Casciano. Sortana, città della Persa, nell' Aderhijau, in una valle umidissima, a 10 leghe N.D. da Tauride.

Sorta, o Sorta Vedi Sorta. Soono, prov. d'Africa, nel r. di Congo, Voscien; Tom. II.

willa creta d'Angola, circo-critta al N. dal Zairo. Paese arido ed arenso, che si estatua Imgo il mare, ed ablonda di sale, Gli alitanti avno alti di statura, e m-lto ben fatti, ma vili e traditori. Cap. dello stesso nome. Suconza, pic città della Natolia, pul mar

Neonas, pic. città della Natolia, sul mar Nero, a 10 l. S. da Anapa. Somasava, pic. città dell' Indostan, a 50 l. S. da Allahabad.

Sonan, le della contra di Cambridge, in Inghilterra, sul Cam, a 2 legue S. S. E. da Ely.

Sonou, pic. città della Turchia Asiatica, aulla costa orientale del mar Nero, con una rada, persoa alla costa degli Alsara, resid. del dey degli Abszes, nominato dalla Porta. Fu presa da Russi nel 1810. Long. 37. 27. lat. 4, 25.

Soura, isoletta d'Egitin, sul Nilo, in una posizione ameuissima, a 20 leghe S. E. da Pajum. Sourara, grosso castello in Toscana, nel Pi-

amo, alpradie un tempo dalla vicina badia di Morrona. Result valorosamente nel 1456 all assedio the vi poero i Fromilini, e-sis prede la vita il commissario di questi, il lamono Piero Capponi, quel medesimo cle avva avuto il coraggio di lacerare in faccia a Carto VII, red il Francia, i capitoli di un accordo vantaggiosissimo alla sua patria, proputo da quel re.

posto da quel re.
Sotostas, pie, città del r. de Pacsi-Bassi, nell'Annonia, sulla Senna, che acaturison nelle fue vicinatue, presso ad una fovesta. Diverse fiere, 4,000 abitanti, a 2 l. N. E. da Mons, e 7 S. O. da Brusselles. Long. 1. 44, lat. 30, 52.

Sussessa, ant., bella e consid. citi à veccovie della Farcia (Aimo), 49, §; 7,203 abitanti ; c. 1. di sotto-pre-, e trib. di pr. inte di cent. In antico quata citia era la resicoloro di contra di contra di contra di conpreo d'up la vittoria da esco ripartata nel
486 sopra Siegro. Carlo-l-Semplice vi lu battoto rel goz, quantonque avese ucrio di
esco della contra della contra di contra stata fertificata dal dore di Majema nel
esco della contra di contra di conera stata fertificata dal dore di Majema nel
esco della contra di contra di conera stata fertificata dal dore di Majema nel
esco della contra di conera stata fertificata dal dore di
esco della contra di conera stata fertificata dal dore di
esco della contra di conera stata fertificata dal dore di
esco della contra di conera stata fertificata dal dore di
esco di conera stata fertificata dal
esco conera stata fertificata dal
dore di Majema nel
esco della contra di
esco di conera stata fertificata dal
dore di
esco di
es

SOLAMDER, is la sulla costa S. O. della Nicova-Zelandia. Longitudine 164. 10. latitudine S. 46. 40. SOLAGO, isola sulla costa del Perú, nell'

Oceano-Pacifico meridionale, a 4 l. 5. dal porto di Callao. Soldis, giaziona città della Niova-Marca

di Brandemburgo, nel circolo e sul lasy delle diesso nome, a 7 l. N. O. da Landsberg, Sona (valle del) o SULESING, Vallis Solis, valle del Trestino, nel Tirolo, fertile e popolata; racchiude due borghi Mals e Caliles , parecelai villaggi e due sorgenti d' acque minerali.

Siera, borgo della costa settentrionale dell' isola di Cipro, a 2 l. N. O. da Nicosia. Suresser, b. dell'Annonia (Nord). Fabbr-

di tele buttiste e linon; c. l. di cant. e cir. di Cuesnoy, da cui è dist. 2 l. S., e 4 l. da Cambrar .—Altro b. dell' Angiò (Surta), sulla Sarta, a mezza l. N. da Sable . Soletta. Vedi Soluba.

Solfanno, h. del r. Lomb.-Ven., nel Mantovano, ed ai confini del Veneziano.

SOLFATARA, antico cratere, presso Pozznoli, nel r. ed al S. di Napoli; se ne ricava alume e zolfo.

Solianskoi, h. della Siberia . nel governo d'Irkutsk, a 15 l. S. O. da Irkutsk.

Solicant, b. del Velay (Alta-Loira), c. l. di cant., a 3 l. del Pur . Soursesara, città di Russia nel governo di Perm, da cui è dist. 50 l. N. Saline; circa 800 case ed alcune chiese. Bagni a vapore. Una parte de'snoi abitanti è tartara.

SOLINGEN, pic. città del ducato di Berg (ganducato del Basso-Reno), a 9 l. O. da Co-lonia, sul Wipper. Fabbr. di man. d'acciajo

e di chineaglierie, e particolarmente apprez-zate sono per la loro tempera le spade ed i coltelli che vi si fanno, Solutionise (la), villa deliziosa del re di Wirtemberga, nella Svevia, presso Stuttgard. Magnifica veduta.

Solliés, b. popolatissimo della Provenza (Varo). Com. di fichi , olive ed agrumi. Sul Latoy, a 2 legbe N. E. da Tolone, presso

Cuers O. Solus o pintiosto Honen-Solus, contea e borgo di Germania , con un farte castello ; a 2 l. N. O. da Giessen, e 2 l. N. O. da Wetzlar, Long. 2, 9, 19, lat. 50, 34.—Il circolo abbonda di bestiane, ferro, rame, ai-gento e legna. Dividesi la casa di Solms in

12 rami, il maggiore de' quali fu elevato al-la dignità di principe dell' impero dall' impe-rator Carlo VII. Solocna, Seralaunia, pic. paese di Fran-cia, che inceva parte dell' Orleanese, al S. della Loira; lunghezza circa 25 l., larghezza 12. Romorantin, capitale. Ora fa parte del dipartimento del Loir-e-Cher. Vini dei

quali si la l'acqua-vite; lane pregiate. Solore, provin. pico estesa della Nnova-Spagna, che confina al N. con quella di Quesattenango e di Taconipacan, al S. col gean-de Oceano. all'O. colla provincia di Suehitepeque, ed all' E. colla valle di Guatimala, fertilissima in grano, ecci ed altri legumi frutti , e particolarmente fichi eccellenti ; m l-ti filatoj di cotone ; due vulcani. Sotoo , isoletta fra Mindanao e Borneo .

Long. occ. 11. 8. 55. lat. 5. 57. Solon, isola al S. dell'isola Celebe, a 25

1. N. O. da Timor . Essa ha un re partico-SOLRE-LE-CHATEAU , b. dell'Annonia (Nord),

🔾 💢 ; 2,011 abitanti ; a 3 l. S. da Manbeuge. Fu preso da Turrena nel 1637. Comm. di legna, lana e lino; fahbrica di trice e concidSolinga, piccola e forte città di Spagna, in Catalogna, sopra un'eminenza, a 4 teghe N. da Cardona, e 16 l. N. O. da Barcellona. Long. oc. o. 5. lat. 4 l. 5o.

Solitag, horgo del r. d' Annover, ad 11

SOLTAU, bo.

SOLTCAMP, pinzza forte d'Olanda ( r. dei acsi-Bassa ) , al N. dell'Unste , ed alla sua imboccatura.

Salvwenzt, città di Germania, nella Vec-chia-Marca di Brandemburgo, sul fi. Jetze, a 7 l. S. da Daneberg. Long. 8. 57. latitu-

dine 52. 54. SOLDRA U SOLETTA, in tedesco Solotnuas, Solodurum, città bella, ant. ed assai grande della Svizzera , cap. del cant. dello stesso nome , alle falde del monte Jura. Parecchi belli edifizi, e singolarmente la collegiata di Sant' Orsola , il palazzo pretorio ornato di helle pitture rappresentanti le gloriose hatta-glie degli Svizzeri ed il palazzo dell'amba-sciatore di Francia. Belle lortifi ezioni. I Gesuita vi avevano una magnitica chiesa . Nel 1777 vi tu conclusu un trattato d'alleanza per 50 anni fra il re di Francia cd i 13 can-toni. I Francesi la costrinsero a capitolare li 2 marzo 1798. Pop. 5,000 abit. Fabbrica di calze di Iana, cappelli e coltelli. È posta in un'amena situazione, sull'Aar, ad 8 l. N. E. da Berna, 12 S. da Basika, 18 O. da Zurigo, e 135 E. S. da Parigi. Long. S. 3. lat. 47. 18.—Il cantone contina al N. ed al S. con quello di Basilea , all E. con quello di Berna, ed. all'O. con quest'ultimo e colla Francia. Paese lertilissimo sopra tutto in pascoli, grani e frutti; vigne e belle foroste; acque minerali e metalli diverai. Pop. circa 46,327 abitanti; 5 distretti : Solura, Bieberist, Ballstal, Olten e Dornach. Essendo questo cantone direttoriale, ogni sei anni la dieta della confederazione elvetica risiede nella città di Solura, che n'è la capitale. Soluwar, gran baju situata al N.E. dell'i-

sola di Man, quasi verso la frontiera che se-para la Scozia dall'Inghilterra.

Sona , b. del r. Lomb.-Ven., con un ca-stello. Frammenti d'iscrizioni , da quali , e più dall'autorità degli antichi storici si racroglic che nelle vicine colline sia seguita la fa-mosa sconfitta di Scipione. In questo borgo attrae inoltre la comune curiosità un cipresso ehe oltre l'occupare os fronzuti suoi rami, che partono da un tronco di braccia 8 e mexzo milanesi di circonferenza, uno spazio sorprendente d'orea, annunzia un'età che mon-ta a tempi renotissimi, anteriori, secondo la volgar tradizi ne del paese, a quelli di Giulio Cesare. La vicina chiesa collegiale di Sant' Aguese contiene buone pitture. Pop. 1,000 abitanti ; ad 8 l. E. da Milano. Sonusco, villaggio del r. Lomb.-Ven., a 3 l. N. O. da Bergamo.

Som reason, borgo della Borgogna (Costad' Oro) , sopra un alto monte , 3 x; 708 abitanti ; a 6 l. O. da Digione , verso la sorgente del flume Bremie. Com. di lana , canapa e grano.

Sousoa, città grande e popolata dell' Ungheria-Inferiore, in territorio fertile. Sonenego, isola disabitata dell' America sett.

una delle Antille, a 18 l. N. O. da Languil-les Long. occ. 65. 47. 30. lat. 18. 33.-Altra isola di questo nome, a 21 l. N. da Ni-cobar, nel mar delle India. I suoi altitanti sono assai docili , timidi ed ospitalieri.

Someacuem, b. consid. del r. de' Paesi-Bas-si, a 3 l. N. O. da Gand. Pop. 6,300 abitan-

Sommanton, pic. città d'Ing., un tempo consid., che ha dato il nome alla contra di Sommerset; a 26 l. S. da Londra.

Sonna, uno de più alti punti degli Appennini , dist. 2 l. da Spoleto. Elevazione 3,740 iedi.-Piccola città del r. di Napoli, nella Calabria cit., net di cui territorio si raccoglie nna gr. quantità di seta eccellente.

SOMMA (la), in francese Somme, flume di Francia in Picardia (Aisse), che ha la sorgente nel cortile della fattoria di Pervaques, dopo aver traversato il dip. del auo nome abocca nella Manica , fra Crotoy e S. Vakry; comincia a Bray ad esser navigabile, e comunica da alcuni anni coll' Oisa madiante

il canale di S. Quentino Sonna (dip. della), che si e mpone della parte occid della Picardia; confina al N. col pare occus ucus restura romana a n. cus. dip. del Pas-ci-Calais, all' E. con quello dell' Aiste, a 8 S. con quello dell' Oss. a 1 S. C. con quello della Senna-Inf., ed all' O. col. in Manica. Annens, c. i. di prefettura; S. stro-pref.: Annens, Abbeville, Doulent, Nontidider e Perusa; 41 cont., 8 8 com. m., e 37 s. j. quadrate. Pop. 558,900 abit. R. m., e 37 s. quadrate. Pop. 558,900 abit. R. irrigato da fiumi Authie, Somma, Sella, Avre , Dou , Noye e Breste , ed e traversato dalle strade da Douai, Boulogne, Roano, Pa-rigi, S. Quintino e Soissons ad Amiens. Il territorio è l'estile in grani, lino, camapa, legemi, frutti squisiti, fagiuoli, colzat e gra-ni oleosi; pascoli, greggi, volatili, sa'vagni occoni; piscoli, greggi, volatili, salvagiume e tonka; man, di panni, salmeni, tapezzerie, tele batiate e herretti pregiati; ple loroste; com. de suoi prodotti. Il mar eden ne bagna la parte occid, è abbondautissimo di perce; 15.º divisione militare, diocci a corte reale d'Amiena.

corte rease a Amieus.

Souvasava-net-Bosco, Summurina Nemoris, b. del Piemonte (Stati-Sardi), c. l. di
mandamento e provincia d'Alba, dalla quale è dist. 5 l. 0., 8 l. S. 0. da Asti, e 7 l. S. da Torino.

Somme-Aura, villaggio (Mosa), a 4 L E. da Bar-le-Duc . SOMMERDA O GROMEN-SÖMMERN, città di Turingia, sul fi. Unstrutt, ad 8 l. E. da Mülhausen.

Sommeroten, b. d'Olanda (r. de Passi-Bas-), c. l. dell'isola d'Over-Placke. Sonnaneux, b. di Picardia (Oisa), a 6 1. N. da Beacivais , ed 1 L da Griaudvilli ra 3.

Sommenfeld , c ttà della Lasazia (Prossia) , con un ant. ca-tello, sella Cupa, principato di Crossen, da cui è dist. 6 L S; man. di Souman, isola nel golfo di Finfundio, a 7

I. N. N. E. dalla punta settentrionale d' Hogland.

Sommeserman, o sia conten di Sommenter, contea marittima d'Inghilterra, circo-critta al N. dalia contea di Glocester, all' E. dalla

contca di Wilts, al S. dalle contce di Dorset e di Devun, ed all' O. dalla boja di Sa-verna; 18 I. di lungh. e 14 di largh.; superfirie 5 6,670 ett., 56,000 case e 321,000 abit ; aria doke e temperata , abb. di grani . frutti , pascoli , oche eo elicati e bestiame ; miniere di carbon fossile, piumbo, rame, cristallo c calamina; sorgenti minerali; fabbr. di panni, calze, icrretti, saje, droghetti e taine. A Chidder, il quale fa parte di questa contea, si fanno i migliori formaggi d'Indillera Bristal , cap.—Altra contea nel New-Jersey (Stati-Uniti). Pup. 13,000 abit., con capitale dello steso none, a 7 l. da Tren-ton, e 2/ N. O. 1/5 N. da Filadelfia.—Altra contea del Maryland, che ha 16,000 abit.

Sommannausen, b. della Franconia, nel r. di Baviera, a 2 l. S. da Wurtzburgo. Buoni vini nel territorio.

SHEERY, b. della Normandia (Senna-Inf.), a 6 l. N. da Lions, e 2 l. da Forges .

Sommènes, piccola città della Linguadoca (Gard), sal Vidoorle, con forte castello, a 3,449 abit.; camera delle manifetture, c. l. di cant. e circond. di Nîmes, da cui è dist. 4 l. S. O. Fabbr. consid. di mollettoni e coperte di lana; concie; com. d'acqua-vite; 4 cre l'anno.

Sometis, borgo (Marna), sol formicello Rois: c. l. di cant. e circond. di Vetry-sulla Marna 3, da cui e distante 4 L S. O.

Morrial 3, us cui e testame 4 1 3 0, 0, Saurt, h. della Sciampagna (Marna); cir-cend, di Santa Menchould, da cui è dist. 7 1. N. O., ed 8 1. da Chdlons 2. Nel 1769 vi segui la battaglia di Rhétel. Pup. 1,335 abitanti.

Soncino, Soncinum, grosso horgo del r. Lomh-Ven. nel Cremonese, soll'Oglio, confini del Bresciano, cel. nelle guerre d' I-talia, essendo stato fortezza ragguardevole. Quivi nel 1259 Ezzelinu da Romano esendovi rinchiuso dopo la sconlitta sollerta al pas-saggio dell' Adda , s' socise di propria mano. Vantasi queslo h. d'essere stato il primo luod'It., ove si stamparouo dei libri in lingua ebraica, che portano la data dell'anno del mendo 5240, corrispondente all'anno 1489 dell'era cristiana. Nel 1509 fu una delle vittorie più segnalate dell'amonta imperiale l'aver preso questa foriezza d'assalto dalle mani dei Fr., per cui l'imperatore aveva inve-stito del frudo di Soncino il generale Lod. vic Belgiuj so comandente le sue armate. Ritornato il ducato di Milano nel 1539 agli S'orza , dopo la pare di Bologna , il nurelesabi di Soncino senne conferito alla casa Stampa di Milano, che ne fu in polere fino al 1796. Pop. 1,800 abit.; ad 8 l. N. O. da Cremana, 8 S. O. da Brescis e 3 da Crema. Long. 7.

22. lat. 45. 24 Sonna (le is della) che chiudono all'E. l'Ocr. Indiano. Le principali sono: Somatsa, Bor-nco, e Giava; quindi Bah, Lamboe e Bannoo, e Giava; quindi Bañ, Lamboe e Ban-ca. Lo stretto della Sonda, situato fuz le isole di Sumatra e di Giava, è pieno d'isosole in Sumara e di Garay, è pieno di no-lette, le principoli delle quali sono i l'isola-del Principe, Sanbaricò, Sales-y, Craca-toa i l'isola del Mezzo, Kandangue, la gran-de e la piccula Toque. Questo stretto la dousole leglio di larghezza, e si fearersa pre suslare alle Moincehe, alla l'ilippine, alla China ed alle isole del Giappone. Sonoassuaco, città della Danimarca, nella

Sonoassunao, città della Danimarca, nella inoia d'Alsen con porto eccellent. I suoi abitanti si dedicano alla naviguzione E gituata sui pendio d'un colle della coata S. O., ad 8 I. S. E. da Appenrade, e 47 N. N. E. di Slewick. Lougit 7, 28, 29, lat. 54, 54.

59. Sondarandora, città della Turingia, nel priocipato di Schwartaburgo, se fa. Wiper e sobor, residenza del duchi di Schwartaburgo-Sonderabassen. Sopra un' emisenza fiscri della città magnifica villa del principe; a 6 l. S. E. da Nordhausco, 10 l. N. da Gotha. Long. 8, 58. 6. lat. 15, 22, 23.

Long, 8, 58. 6. lat. 15. 22. 33.

Sosnato, pic. e graziosa città della Valletlina, nel r. Lomb-Vern, in una bella situazione, sull' Adda; a 7 l. S. E. da Chiaventa, e 3 l. N. N. E. da Milano, Pop. 5,500 alti. Com. consid. di tele e pauni.

alit. Com. consid. di tele e panni. Noxanua , eitt à dell'Indostan , nella prov. di Bezar , a 45 l. S. E. da Butknopur , e 55 J. O. da Cattek.

1. U. da Cattek.
Sosascos, città delle Indie, nel Bengala,
sul Brahma-Putra, a 5 L S. E. da Dacca,
Sosgasta, paese dell'Asia centrale, che
forma un bacno fra monti Ulugh ed i mon-

ti Alak.

Songaosa, borgo (Oisa), 

; 1,035 a-bit.; a 5 l. da Beauvais. Fabbr. di occhiali

e formaggi. Sidro eccellente, Sone-Kiane-Foo , città della China (Kiang-Nsn) , cilificata sull' acqua come Venezia , al S. E. di Song-Tchon-Fou. Fabbe. di tele di

Sonco, lago del r. Lomb.-Ven. nella Valcamonica, nelle di cui vicinanze trovansi delle cave di cristallo di ròcca. Sonnav. b. (Indre-e-Loira), dist. 1 l. da

Chd'ents-Regnault 6.
Sonnessac, pic. città del principato di Cohorgo, da cui è dist. 6 l. N. E. Fabbr, di specchi e chincaglierie in legno.

specchi e chineaglierie in legno. Sonnanuaco, graziosa città della Nuova-Marca di Brandemburgo, sulla Wartha, a 4 L. S. da Costr.n.,

SONNENDEO. Feeli Pana.
SONNENDED, piccola città della Lenania
(Prussia), sul Boher, con alcune fortificazioni et un inton ca-tello; a 6 leghe N. O. da
Cothus.

Soxxivo, pic. città della Campagna-di-Roma (Stato-Ecclesiastico).

Souna, prov. dell'America settentrionale, nella Nuova-Snagna, aul mar Veenniglio, nun niere ricchissime di vari pretalli. Pop. 121,400 abit. Superficie 19,143 l. quadrate. Cap., Arrispe.—Trovasi in questa prov. una città dello atesso nome che ha 6,400 abit.

Sosquasi, popoli d'Africa, che abitano le mont, dalla parte merid. Essi son Cafri, vivono di radici e di caccia, gono molto abili e corrono velocissimamente.

Sons. Vedi Zons.

SONORATA O SINFORATA, prov. del Messico (America sett.), che confina al N. colimontagne della prov. di Guatimala, all' O. colla prov. di Guazscapan, all' E. col distretto di S. Salvabre, cd al S. col grande Oceano 3 25 L di lungh. a 15 di largh.; dima caldissimo; prod. coccao; auchero, riso, annislo ed olio. Il traflico di questa porè intermedio tra il Peri ed il Messico, ed la lungo particolarmente per mezzo del porto della Triusdad, che è l'unico di quotto pere capace di grossi bastimenti. Gran one, d' anaca, a 15 L E. da Gustimala.

SOSTMENM, pic. città del r. di Wirtenberga, ad r l. S. E. de Hall, nella Sveviz.
SOSTMENE PER, b. presso l'Iller, che la la sorgente pel suo baliaggio; miniere di fero;

a 4 l. N. da Oberdorf.
Sostuso, pie, cit-à di Sicilia, sull'Alfo,
a 3 l. O. da Siracusa.

SONTA, pie. città dell'Hassia elettorale, posta fra' mouti, a 7 l. O. da Eisenach. Sonzay, h. del Torence (Indiec-Loira) presso Chates:-Regonali, a 5 l. N. da Turi 3

Sonoo. Vedi Sonoo.

Scorna, cità dell' Indreism, a 40 I. N. O. de Chitteldrog. Longitudine 72, 40. isl. 15. 38.

Scornagge, cità dell' Indostan, sulla cott d'Orixa, sul fi. Mahenada, a 92 I. O. de Calcutta.

Sioska, pic. citta di Russia, nella pror. di Wologda, da cui è dist. 35 L Sornaca. Vedi Epunevaco.

Soasso, Jerra In Toscana, nella prov. inferiore Senne, con potentà, a poca distona da Sovana; pop. 900 abit. Chiesa collegia dedicata a S. Niccolò di Bari. Molta lavor-

zione di salnitro.

Suratow. Fedi Sarator.
Soraw, pic, eitt della Lusazia-luf, (Prosia). Com. di refe, pami e tele delle suc'hbeiche. Su' ezufini della Slesia, presso al Rober, a 5 l. N. da Budissen. Longit, 12, 58.
lat. 51, 58.

Iat. 51. 58.
Sonsa, villaggio dell'isola di Coralca, circond. di Corte, e. l. di cant. Bastia 9.
Sonsano, comunità in Tracana, nel Fiorentino, dipendente dal vicariato di Barro.

Sources, villaggio della Sciampagna (Ardenne), ad 1 l. N. da Bheire! 

Rimarchevola per la nascita di Roberto di Sorbon fondatore della Sorbona nel 1253.

Soacr, b. del ducato di Bar (Moss), nd fi.

Soacr, b. del ducato di Bar (Mosa), sulfi.
Mosa; a l. al di sopra di Commercy, e al
a l. da Void 3.

Soanes, b. (Lande), sul Gave d'Oléron, a 4 l. S. da Dar G. Soanevoto, b. del Piemonte (Stati-Sard);

fabbr. di panoi ordinari ; a 2 l. O. N. O. da Biella.

Sonni, isoletta presso la costa N. O. di Gendia, Long. 21, 21, lat, 35, 39,

SOR Sonooau, pir. città dell'Estramadura portoghae, nella corregidoria di S. Thamar. Sonoux o Souraum, villaggio della Bria (Senna-e-Maria), ad i l. da Provius ... Sone, b. (Lande), c. l. di cant., a 5 l. da

Song, b. (Eure-e-Loir). Cantiere. Circond.
Song, b. (Eure-e-Loir). Cantiere. Circond.
Song, c. (Eure-e-Loir). Cantiere. Circond.
N. E. di Motmack.—Tre delle inole Caroline nel mar Pacifico del Sud.-Isole nel mar

delle Indi: Lat. S. 5. 42. long. 103. 21. 30. Smesto o Sognanto, Surrentum, cità episc. del regno di Napoli, posta sul golfo di questo nome, in provincia di Napoli, in un territorio delizioso. Popolaz. 15,001 abitanti. Questa citta, famosa presso gli antichi, nou conserva nessuna memoria esclusa qualche i-scrizione e de'serbatol. Essa di la patria di Torquato Ta-so, ed a se dirimpetto vedon-si le rovine di Baja, consid. al tempo de Romani, quelle dell'antica Cuma, i laghi di

Averno e d' Acheronte, ed i campi Elisi; a 7 l. S. E. da Napoli, e 4 N. O. da Amalfi. Long. 13, 2, lat. 40, 40. Soatsuna, grosso borgo del r. Lomb.-Veneto, nel Cremonese; pop. 2,000 abil. Com.

consid, di grano e lino, a 5 leghe S, da Cremona. Sonézz, pic. città della Linguadora-Supe-riore (Tarn), con un fomum collegio, ad 1 L da Revel . Alta-Garvana.

Soacusa, fl. di Fr. nel contado-Venesino, orte dalla fontana di Valchiusa ed è navigabile dalla sua origine fino al Rodano, ove

va a g ttarsi per due foci. Sona, città di Spagna (Vecchia-Custiglia), presso alle rovine dell'antica Numansia, a soco distante dalla sorgente del Douro, a

12 l. S. O. da Tarragona. Sontano, b. d'Italia (Stato-Ecclesiastico), a 3 l. E. da Viterbo.

Sontasco, b. del Picmonte (Stati-Sardi), c. l. di mandamento, prov. di Voghera, da cui è dist. 2 l. S., e 3 l. da Tortona. Lane eccel lenti

Soates (St.), b. della Bengesia (Ain), sul Rodano, presso S. Ramberto, a 2 l. da Am-Bonin , b. della Borgogna (Saona-e-Loira),

Sonum, b. della Borgogna (Saona-e-Loira), circond. di Milcon , da cui è dist. 1 l. e mezzo N. O.

SORLINGHE, Sillinge, isole d'Inghilterra dette dag! Inglesi Scilly , dist. 8 l. dalla punta della contea di Cornovaglia. Se ne contano 145 disposte in circolo , parecchie delle qua-li però altro non sono che songli sterili e pe-sicolosi. Le principali sono Santa Maria , Ann pero auro not sono cee songi sterii e pericolosi. Le principali sono Santa Maria, Annosh, Sani Agnese, che ha un fanale, Samson, Silly, Breast, Roo, S. Elena, S. Martino ed Arturo, Abbondan quasi tutte di buoni pa-oni, e salvaggiume. Alcune hamou nocus della miriancora delle miniere di stagno. Soanac , villaggio del Limosino (Correze) ,

c. l. di cant. e circond. di Ussel 3, da cui è dist. 4 l. N. O.

FORNIM (St.), b. della Sant-gna (Charente-Inf.), a 3 l. E. da 1. arriures .

Schartza, pic. città della Tessaglia, a 12 I. N. O. da Larina. Long. 19. 46. lat. 40. 3.

Sono, fiume del Portogallo, che acaturisc nell' Estramadura Spagnirola, lambe i confi ni di quella del Portogallo, e abocca nel Tago a Benavento.

Sonoca, piassa forte della Pollonia, sul Niester. Sonorschiperalia, fortezza di Russia, nel

gov. d'Ufa , la più consid. della linea del Samara. E abitata da Calmucchi. Sona, b. di Bormia, nel cir. di Königsgrats.

Gli Austriaci vi furon disfatti dai Prussiani il 30 Settembre 1745. Soano-in-So, villaggio di Corsica, c. l. di

cant. e circond. d' Ajaccio . Soar, pic. città d'Afr., nel deserto del suo nome, a go l. S. E. da Tripoli.

Soarmo, comune di Sicilia, intendenza distertto di Siracusa, popolazione 7,155 abi-

tanti.

Son Vedi Vic-I Buson Sospetto, Sospitellum, pic, città della con-tra di Nizza, c. l. di mandamento e prov. di Nizza, da cui è dist. 6 l. N., e 3 l. N. E. da Monaco; pop. 3,000 abit. M. Fu pre-sa da Francesi nel 1692, restituita al re di Sardegna nel 1695 e ricuperata da Francesi nel 1792. Oggi appartiene di nuovo agli Sta-ti-Sardi. Patria del padre Teofilo Rainaud,

gesuita, insigoe scrittore del XVII secolo. S'TTEGREIR, b. del r. de Paesi-Bassi, a

B. E. da Oudenarde, e 5 l. S. E. da Gand. Sottkyate, b. della Normandia (Manica), a 2 l. N. da Valognet 3.

Sottkyate, b. di Normandia (Senna-Inferiore), dirimpetto a Romo .

Sottile (150kz), al S. delle Marianne, nell' Oceano-Pacifico. Lat. N. 12. 40. loog. 151. 14. E. Socrase, pir. città della Santogna (Charen-

te-Inferiore), sopra un eminenza, presso al Charente, ad I l. da Rochefort .

Socasa y h. della Sontogna (Charento-Inferiore), ad 1 l. da Mirambenta 👁.
Socrt , h. (Jonna), a 2 l. N. da Sens 🌜.
Socnt , h. della Brettagna (Loira-Inf.);
circond. di Nantes , ad 1 lega da Châtens-

briant . Sopod-Le-Bauart, b. della Maina (Majenna), circond. di Laval , da cui è dist. 2

Songé-LE-GARRELON , b. della Maina (Sarta). Circond. di Mamers, ad 1 l. da Fremay . Southac, pic. città del Quercy (Lot), sei Correze, presso la Dordogna, 4 ; 1,654 abitanti. Trib. di com. e sindacato marittimo, c. l. di cant. e circond. di Gourdon

da coi è dist. 5 leghe. Long. oco. o. 53. lat. Soully , b. della Lorena (Mosa) . Com. di ferro. C. I di cant. e circond. di Verdun .. da cui è dist. 4 1, S. O.

Soula, una delle isole Orcadi, dist. 1 l. dalla costa sett. della Scozia, rimarchevole per la gran quantità di lavagna, che se no estrae, e che vicue spedita in Ingbifterra.

Sometaures , b. della Sciumpagna ( Aubr ) , c. I di cant, e circond, di Bar-sull Aube .

da cui é dist. á l. N. Soure (il paese di) , paese di Francia po-sto fra la Navarra e la Bearma , del quale Mankon era il c. l, Ora fa parte del dip. dei Bassi-Pirenci. Surlian, b. del Poitou (Vandea), ad r l.

da Chalons . . . del Poitou (Vandea), :

Soula-sous-Foarrs, pic. città dell' Alsazia (Bassa-Reno), sa; c. l. di cant. e circoud di M'eisemburgo 🔾, da cui è dist. 3 l. Com. cussid., miniere d'astalto e di carbon fossile nel territorio, fabbr. d'armi, calze, birra, polazia, pastej ce e varie flere.

potassa, nastri ec., e varie flere. Suppes, h. dell'Isola-di-Francia (Senna-e-Marna). Man. d'acciajo e cartie.e. Circond. di Fontainebleau, da cui è dist. 7 l. S. O.

Château-Landon . Sournose, pic, città della Gua-cogna (Lando), posta tra paludi, presso all'Adour, a 12 l. E. da Tartar .

Soera, Sourium, pice, città di Portegallo nell'Estramadura, sol fiume del suo nome, 5 l. S. Of. da Coimbra. Sourana, villaggio del Rossiglione (Pirenei-Orientali), c. l. di cant, e circond. di Pra-

des, da cui è dist. 5 L, e 2 1. da Sun Paudes, da cui è dist. 5 L, e 2 1. da Sun Paulo-di-Fenouillet ... Souset, pic. città del Portogallo (Alentejo), a 4 1. N. da Estremos; famosa per la battaglia del 1663 fra gli Spagunoli ed i Porto-

glie del 1063 fra gli Spagunoli ed 1 Portogliesi. Sопятнок, pie. città di Guascogna (Lande), c. l. di cant. e c.rcond. di Dax 🐧, da cui

e dist. 6 t. N. O., prono allo siagoo del no nome.

Sou-Trous-Fou, sondi LE PALEIDO BELLE.

Sourise, estis molti prande e popolata, una di Risaga, molti molti prande e popolata, una di Risaga. Nun Essa è magnificamente collicata, ai causia imperiale i attavarea se diversi altri causali la bagunon in ray sensi, ejen caratte di qualita i soli abitanti commercia di qualita i soli abitanti commercia di causia i posi abitanti versoro di seta. Generale di Risaga di Alexandria di Risaga d

SOUTERBAIAS (Is), pic, città del Limosino (Circuse), \$\oldsymbol{\sigma}\_i 2,607 abitanti; e. l. di cant e circond. di Guéret, da cui è dist. 7 l. N. O. Fabbr. di tete.

S UTRAM, b. d'Inghilterra nella contea di Warwick, da cui è dist. 2 l. S. E., e 27 N. O. da Londra.

Scormastrow, citià consid, d'Inghilterra nella le contec di Harti, situata atlla gran baja del suo nome, fra i fismi di Test e d'Iching 1, a § 1, S. S. O. da Winchester, e a 3 S. O. da Nicohester, e ca 3 S. O. da Long, occ. 3, 10, lat. 50, 50, cut incendiata da Francesia del 1, secolo. Scorra-Mororro, città di Inghilterra nella

contea di Devon, sul Taw. Fabbr. di saje, cappelli ec. Sograwata, città d'Inghilterra, sul Greet,

Sournwerz, città d'Inghilterra, sul Greet, nella contra di Nottingham, da cui è dist. 3 I. N. E.

Sourawanica, borgo gr. e bello d'Inghilterra, nella contea di Surrey, riunito a Londra per mezzo del magnifico ponte di Black-Frista, sul Tamigi. Resid. dell'arcivescovo di Cantorbery.

South-Would, città commerciante d'Ing. nella contea di Soffolk, sopra nu' eminenza, all'imboccatura del Blyth nel mare; a 7 leghe da Yarmouth.

Souviene , b. della Maina (Sarta) , ad a l. N. dalla Ferte Bernard .

SUTURE T, pic, città del Borbanes (Alier), sol liunicello Quennes, 9, 2, 2,50 abirt, 1. c. l. di caut. e circond. di Moulin, da cui dist. 2 l. O. Queste città fie la residenza di Carlo-magno. Pucine e vetrerie. Long. o. 51, 38. lat. 46, 39, pic. città veccuvile in Surasa o double, pice. città veccuvile in Carlo-magno. Pucine e vetrerie. Long. o. 51, 38. lat. 46, 39, c. città veccuvile in Carlo-magno. Pucine e vetrerie. Long. o. 51, 38. lat. 46, 30, pice. città veccuvile in consecutivate disconnectivate di consecutivate di consecutiva di consecuti

Sovana o Moma, piec. cillà rescovite in Tocana, nella prev. Inf. Sance, vistual dirimptto a Pitigliano, o ver risiede il di iri vecovo, che e miliragano dell' arcirescovo di Sirna. È spopolata, ma anticamente cra raggiardevole, e portava il nome di Suama. La diocci comprende 38 parrocchie, 5,500 lamglie, e 1,6000 abliatti, a 61 leghe S. E. da Siena. Long. 9, 15. lat. 42, 43. Soviente, terra antica e popolata in To-Soviente, terra antica e popolata in To-

scaua, nella provin. Superiore Sanese dalla parte della Marcuma, sottoposta nel criminale al tribunate di Siena; ha un potesta per gli allari civili. Sonoss piec. città del Vivarese in Francia

Sorous picc. città del Vivarese in Prancia (Ardiche), sul Rodano, a 2 leghe da St. Perur ...

Su, grosso borgo del r. de Parell-Basi, 2, de la bargi, diviso in veccho e norm, el li primo è un del 15 b. de la bargi, diviso in veccho e norm, el li primo è un condo si compone d'una solo state mal la-siteata, com una piazza el una fonta sun apprature de l'empo per des la papi nai-presente. Es el fermo per dess' l'empo per presente partire de l'empo per presente del l'empo per l'

Spaccaroano, comune di Sicilia, intendenza di Siracisa, distretto di Modera, popolazione 8,095 abit.

Spacijua, horgo della costa meridionale di Caudia, abitato dai Greci discendenti dai Cretesi; buoni guerrieri, ed abili sagittari; casi hanno conservato la pirrica, specie di danza guerriera.

Spacia, Hapania , regno consid. d' Europa, che cosò al N. co' Phereis e cell' O-cause allantice, al S. collo atraso Oceano e concerno di Silvarra, all'E. collo Medicarco del Collo atraso Oceano e di Silvarra, all'E. collo Medicarco del Collo atraso Decento e concerno di Silvarra, all'E. collo atraso del Collo atraso proportione della sua majeraza in el 1750 cries i Liopacco d' abbitati y finnii ragionalecchi i l' Ebre, il Grampia del Collo atraso del Collo atra

che hanno quasi tutte il titolo di regno : al N. la Navarra , la Biscaglia e le Asturie; all'O. l'Estramadora e la Galizia; al S. la Andalusia, Granata, Corduva, Jaen e Mur-cis; all' E. l' Aragona e la Catalogna; e nel centro, Leone e le due Castiglie, Vi si contano 8 arciv. e 46 vesc. , e prima del 1809 epoca in cui l'armata francese invase questo rigno, eravi uo gran numero di ecclesiastici, e 5 ordini muitari. La lingua castiglia-na è souora e macatosa. La Spagna ha pro-dotto celebri letterati ; i più famosi sono Cervantes, Quercdo e Lopez de Vega. Il terr. è fert. e produce in abbondanza grani, frutti , lino , canapa , vini squisiti , zallerano , robbia, soda, zuechero, olio, mele, lane eccilecti, ottimi cavalli, e poehe canne di zuechero. Miniere d'ogni sorta, ma mal lavorate. Ecco il prospetto delle monete reali e immaginarie della Spagna : d' oro : dol·lon de a ocho , che vale 83 franchi 63 cent. ; doblo de oro , 20 fr. 90 ccot ; e scudo de oro , 20 fr. 45 ccnt. : d'argento : peso ducro o fuerte, 5 fr. 43 cent., reale de a ocho, 4 fr. 76 cent.; real de a quatro, 2 fr. 17 cent.; peseta mexicana, 1 fr. 35 cent. Va-lute di Castiglia: reste di 34 maravedis di viglione, 27 cent.; de plata antigua, 50 c. Del Messico , reale da 16 quarti o siano 34 maravedia , 68 c. Di Catalogna : lira catalana da 20 soldi a 12 denari , 2 fr. 92 c., real di plata catalana da 36 denari , 44 c.; real d'Ardites da 24 denari , 29 c. Di Majorca: lira da 20 soldi a 12 depari , 3 fran-chi 62 ceot. Di Valenza: lira da 20 soldi a 12 denari, 4 fr. 9 c.; real di plata noo-wa da 24 denari. D' Aragona : lira Jaqueza, da 20 soldi a 16 denari , 5 fran. 12 cent. reale da 32 denari, 6 fr. 52 cent. Di Navara: lura da 12 grossi a 6 maravedis , 50 cent. Delle Canarie : pezza corrente da 80 quarti, 4 fr. 9 cent.: real di plata da 10 quarti, 50 c.; real di corrente da 7 quar-Li , 41 c. Monete di Cambio: dobion de plata antigua o sia doppia di cambio da 6o reali . 8 maravedis di viglione , 16 fr. 38 cent.; ducato di cambio da so reali , 4 fr. 9 c. ; eso de plata antigua o sia pezza da 15 reali di viguone, 4 ir. 9 c. La Spagna cambia colla Francia, e da una pezza di cambio da 32 reali di plata per 16 lire e 10 soldi torneat. Questo regno to posseduto da Romani . che ne furon poi discacciati da' Goti. Gli Svevi. i Vandali e gli Alani se lo divisero nel 5.º secolo. Nel 284 i Goti se ne impadrossiron di nuovo, e ne furono scacciati sul terminar dell'8.º secolo da' Mori, che regnaromo in Granata per lo spazio di 300 anni. Il regno della Spag, era diviso fra parecchi re cristiani, che n'esclusero i Mori nel 1492 . Posseduto da principi della casa d'Austria da Carlo V in poi , passò nel 1700 alla casa di Borbone. Nel 1808 Carlo IV , fere a Bonaparte una cessione di tutti i suoi diritti alla sovraoità della Spagna, i quali egli trasmi-se a suo fratello Guseppe. La maggior par-te degli Spagouoli non vollero riconoscere questo nuovo monarca, ed ajutati e spinti d aut' Inglesi , gli opposero una valorosissima r esistenza. Dopo la caduta di Napoleune nel

8.64, la casa di Bortone è rientrata in possesso del trono delle Spupe. Errdinando III, n' è il re attitule divirto i abdicazione di suo padre Carlo IV. Nel 1830 poi dei grandi cambiamenti cibero luogo nel governo. Nel 1823 però le truppe t'auccisi sotto il cuasido del duca d' Augoulème suos entrate in Isupran per libernere il re dalla prigionia in cui lo tenevano le Cortea, e per rendengli il potere assoluto.

Spacka ( la Nuova ). Vedi Messaco. Spartia, città d' Africa nella reggenza di Tunisi, da cui è dist. 45 l. S. O. Gran copia d'iscrizioni e monumenti d'anticlatà.

SPALTANO, Spindarum, ricca, pop. e hella citià, cepa della Dalmazia rentei (Statimantrice), con haon porto. Era un terreta (Statimantrice), con haon porto. Era un terreta te formano altutalente li recuto della citià. Il tempio di Giove, ottagono all'esterno e rotodo nell'iotrora e che cisitera und meato, è atato trasformato in una chiesa. Popo-51. S. E. de Schemico, e 36 S. E. da Zara. Long. 14, 53. Int. § 4, 50. Securiore, citi di figibilierra, pella con-Securiore, citi di figibilierra, pella con-

ra. Long. 14. 35. 18t. 40. 40.

Seatonse, città d'Inguilterra, nella contea di Lincoln, all' imbocratura del Welant.

Com. di carbou fossile e di grani, a 7 legie N. 1/4 E. da Peterborongh.

Seatomatorat, isolette disabitate dell'Arci-

polago, fra la ponta N. E. di Seio e la Natolia, rada siuru per bastimenti genati. Seasoau, forte città di Germania, nella Media-Nanca di Emadoemburgo, con cittadella ove racchiotionsi i prigionieri di stato. Arsenale e casa di correanone, tabbe, d'asmi e di cama da fincle; sull'lavel, dirimpetto all'.mboccatura della Sprea, Fu presa da Francesi und 1865; a § 1. N. O. da Bernati del 1865; a § 1. N. O. da

lino. Long. 10. 53. lat. 52. 32.

Spangenerso, città dell'Hassia elettorale, a 6 l. S. E. da Cassel, sopra un fiumicello che abocca nella Filda, con un forte cast.

Spanners. Vedi Sponners.

SPANEIR. Ford Cella Luisana, in America, situato alla foce del fi. dell'Acausas, nel Musissipi, a 3 leghe S. dalla cuttà degli Acausas.

Spanistrows, città dell' America, nella Giamaica. Quando quest' inda apparteneva agli Spagnoti, chiamavasi la citta Sant' Jago de la Yega, e n'era la capitale; ma da che gl Inglesi hanno edificato Kingstown, esse moito deraduta; a 5 L. O. da Kingstown.

Spanticow, baliaggio del ducato di Wesden, in Germania, nella Pomerania ult. Spanniseno, fortezza della Westfalia, sopra un'eminenza al S. di Bilefed, da cui è poco distante (Prussia).

SPARTAR Vedi Misitaa. SPARTAR UNGO, contea degli Stati-Uoiti, mella Carolina del Sud. Popolazione 9,000 abitanti.

SPARTEL, copo che forma la punta N. E. dell' Africa. Long. occid. 8, 15. 25. latitudine 35. 48. 40.
SPARTERENO, capo alla punta S. dell' Ita-

SPARTYENTO, capo alla punta S. dell'Italia, che forma la punta E. del golfo di Messina. Lat. N. 37. 35. long. 14. 20. E. SPASE, città di Bussia, sull'Occa, c. l. del circolo di Rezan, da cui è dist. 12 L. Seaves, la del Tirolo, a 4 L N. E. da Trenta.

SPAY, b. del dip. della Sarta (Maina), a 2 l. 1/2 S. dai .luans . Spanalatto, castello in Toscana, nel Pi-

sano, sul monte della Gherardesca, vicino a Bibbona.

Serlo, pic. città d' Italia, nell'Umbria (Stato-Ecclesiasico), nelle di cui vicioanac vedonsi le rovine dell' antica Hispelluss; ed 1 l. e seczso N. E. da Foligno. Seranago, pic. città di Sicila, la sola

Seganago, pic. città di Sicila; la sola che non concurse al massacro del vespro siciliano del 1382: Sog francesi che vi si rifugiarono furono salvi; distretto di Nicosia; intendenza di Gatania; pop. 1459 abitanti; ed 8 l. S. E. da Cefaña.

Bessaur, gr. e bella foresta di Germania, che ha il Meno al S., all'O. ed all' E. apparteneva un tempo all'elettore di Magonza ed a quello di Wurtzburgo, ed ha 8 leghe di lunghezza ed altrettanto di larghezza.

Seav, gr. e rapido fiume di Scozia, che sorte dal lago di Spey, nella contea d' Inverness, e abocca nel mar di Germania, a Speymouth.

Spayanance, villaggio della prov. havarese della sinistra spouda del Reno, nel circolo di Spira, da cui è dist. 2 L. O. Il maresciallo di Tallard vi riportò una vitturia sugli alleati sel 1703.

Sercenso, pic. longo in Toscana, nel Fiorentino, vicino a Empoli. Sercana, capo che torma la punta merid. dell'ingresso del Tago. Lat. N. 38, 24, 54.

Long. 11. 32. 47. 0. Spizgazasa , città del r. di Wirtemberga,

a 3 l. N. E. da Heilbronn; fabbr. di apcechi e cristalli.—Castello della Moravia, presso Brion.—Castello nell'Austria, 2 l. al di sotto di Lintz, in un isola tormata dal Danubiu.

Spiere, pie, e grazioso borgo della Svizecra, nei cant. di Berna, da cui è dist. \$ 1. S., sul lago di Thun.

Sиско, b. del Picmonte (Stati-Sardi), с. l. di mandamento e prov. d' Acqui, da edid. 3 l. S. O., e g l. S. E. da Asti. Sильмаево, mpia e popolata terra di Italia, ed il luogo più commerciante del Frinli, al N. E. di Conegliano (г. Lomb.-Ven.);

li, al N. E. di Conegliano (r. Lomb. Ven.); popolazione 1,580 abitanti i filatoj di seta. Sena. Lowca, villaggio e fortezza di Candia, con ottimo porto, in una valle fertile ed amena, sulla costa N. E. ; a 9 l. N. O. da Setia, e 17 E. S. E. da Candia.

Seucovar , villaggio ( Mosa ) . Filatoj di

lena, soff Othain; c. l. di cant. e circond. di Monimedy, a 3 l. da Etain 4.—1sola, al S. del capo San Giovanni, sulla costa settentrionale di Candia.

at S. del capo San Gaoranni, sant con actentrionale di Candia.

Seuso, piccola città d' Italia, nel Genovesato (Stati-Sardi), la quale cra in passet

nno dei feudi imperiali Seina , in tedesco Sparen , città di Germania, maddietro libera ed imperiale. Fu già floridissima e ben popolata , un escudo stata incendiata totalmente da Francia sel 1689, non he potuto più racquistare l'anti-co aplendore. Essi la presero di nuovo negli anni 1734, 1792 e 1793, e la rimaron al-la Francia, dalla quale fu poi separata nel 1814. Ora è e. l. d'uno de quattro circoli della prov. bavarese della riva sustra del Reno. Il suo territorio produce tabacco, vino, rubbia. Fabbr. di sal satutuo e candele di cera . Vi si vedono le tombe di otto imperatori, fra i quali Roberto di Hapsbergo stipite della casa d' Austria. Spira è salla re va sinistra del Reno; presso al luogo ore i fiume Spitzbach o Speyerbach vi si scarica; a 2 l. N. da Fillisburgo , 16 da Magonta e da Strasburgo , e 115 E. 1/4 N. da Parin Long. 6. 6. lat. 49. 18. 51.-11 vescovato d Spira, attraversatu dal Reno, ha 20 L di lunghessa, e 12 nella sua maggior larghesza. La parte di esso posta sulla riva sinistr del Reno, che apparteneva alla Francia, la 20 legbe quadrate di superficie, e 20,000 abitanti , e quella sulla riva diritte di ces finme, che era posseduta dal grandora di Baden, ha 3o l. quadrate, e 30,000 abit. Sesan (S). Vedi Coasast.

Sesatro-Sastro ( Terra dello ), isola del gr. Occano, la più grande e la più occidera tale delle Naove-Ebridi. Essa è riosperti di boschi, ed ha 77 leghe di circonfervan; fa scoperta di Quiron nel 1606, e riosnonienta da Bougainville nel 1768. Latti. 14 59 30 S. Iong. 161; 27. E. di Parigi.

Sentin-Sierro, pic. città e governo del America merida nel Braule, con un pieco lo castello ed un porto; solla riva del me, in un pasce fertiliation in frutti, e dive si colliva molto succlero chi è l'orgenizione del duo commercio; a foi 1.N.E. da Bro Janetro. Long. coc. 42. 35. lat. N. La provincia continua al fo. con qualia di Porti-Negaro, E. con quella di Ro-Jacrin, e del Control del

Serrat, pic. città dell'Alta-Carinzia, proso alla Drava, a 15 l. O. da Clagenfirita-Altra, in Iapagna, nella Catalogna, pesso al mare, a 7 l. S. O. da Tarragona.

mare, a 7 l. S. O. da Tarragona.

Serritriano, subborgo di Londra, rimin
a quella parte della città chiumata City. Mol-

te fabbr. di seterie. Settrasan, famosa rada d'Inghilterra, nella contea di Hant, fra Postamouth e l'isola di Wight. Questa rada è il punto ove si è dunano le flotte britanniche in tempo di gor-

Serra, pic. città dell' Austria-Inf., sul Denubio, a 15 l. O. da Vienna.

Serranno, paese di ghiscri nell'Oceano, al N. della Norvegia, fra la Groenlandia siPE., e la Nuova-Zembla all'O. Il suo neime deriva dall'erte rupi che vi sono, in più alta delle quali è il Parnasso, che ha 1,194 metri d'elevazione. Parse poco conosciuto, e L'equentato soltanto da quei navigatori che vanno alla petca delle balene ne'snoi paraggi. Vi si trovano due porti, unu chiamato la Baja Maurizia, e l'altro il Porto del Sud. Fii senperto questo paese nel 1596 da Gua glielmo Bacentz, e riconosciuto da Hudson nel 1607. Vi si trovano alcuni renni, ma non vi esiste alcuna traccia di minerali, ne alcun vestigio di volcani , non vi sono ne insetti ne rettili , e mancan pure affatto di sorgenti e di fiorni. I Rossi vi hanno uno stabilimento, Lat. N. 77 .- 62. long, del centro 15. E. SPLUGAN, montagne delle Alpi-Grigie, fra il cantone de Grigiori ed il r. Lomb. Ven.; assaggio frequentatissimo fino dal 13.º seco-

lo. Elevazione 1,925 metri (5,826 piedi). Spinaro, Spoletum, ant. città episc. dello Stato-Ecclesia tico, posta, parte supra una cullina e parte in piano, ove scorre il fiume Lesino, ed in un territorio fertilissimo, quale raccolgonsi degli eccellenti vini. Essa è ben fabbricata, ed un castello edificato sulla cima d'una montagna la difende. Sonovi dei superbi edifizi, e ad onta dei danni che sofferse per lo spaventevole terremoto del 1769 conserva tuttora dei capi d'opera d'architettura antica che meritano di essere osservati, e fra questi evvi la sua cattedrale d'un belfissimo stile gotico, edificata in marino bianco, ed il famoso acquedotto, opera dei Roma-rii, il quale somministra le acque ella città, venendo da Monte-Luco che n'è distante a I. e mezzo, ed in questo tragilto il condutto passa sotto il ponte Sanguinario, che la 630 piedi d'altezza. Inoltre osservansi le ro-Oso pied a anticatro, del tempio della Con-vine d'un anticatro, del tempio della Con-cordia, ed in line il famoso arco trionalale eletto d'Aunibale, innalizato dai Romani per l'inntile assedio che pose questo generale alla città di Spoleto, dopo la battaglia del Traeimeno. Questa città fu data ai papi da Carlo-Magno nel 780, ed è delegazione del suo nome, nella prov. dell'Umbria, e patria dell' attuale Sommo Pontefice Leone XII. Ad 11 1. S. E. da Perugia, 22 N. da Roma, 12 E. da Orvieto, e 36o S. E. da Parigi; pop. 5,500 abstanti, • 16. Fabbr. di cappelli. Long.

10. 36. lat. 42. 47. Seoxacz, antico castelin sul Reno, melia Bri-govia, a 3 l. N. da Brisacco.

Sinnum, ant. circolo di Germania, che fa parte attualmente del granducato del Basso-Reno , e si divide in autériore ed alteriore Il suo territorio produce colzat, vini , frutti , legna e bestiami , e vi sono delle miniere da ferro, di rame e di piumbo. Sponheim, ca-pitale; a 12 l. O. da Magonza;

SPORADI (le), isole dell'Arcipelago lango la costa occid, della Natolia, all' E. delle Cicladi , fra Somos al N. e Rodi al S. E. Sporswoon, pic. città degli Stati-Uniti, nel

New-Jersey , contea di Middlesex. Spans (la), Suevar, finme di Germania, che ha la sorgente nella Lusazia , presso alle frontiere della Boemia , a poca distanza dal villaggio di Ebersbach , irriga la Boemia e la Marca di Brandemburgo', e dopo aver traverento Berlino, slocca nell'Havel presso

Voscian; Tom. 11.

Spandau. Pederigo-Guglielmo free contraire on

canale per unire la Sprea all'Oder. Sprawsano, città e hel castello della Lusazia, sulla Sprca, a 3 l. S. da Cotthus.

Senesoriano, moderna e llorida città degli Stati-Uniti , dist. 6 l. da Filadeltia, Essa non aveva in principio che una sola fabbrica di instrumenti ordinari di ferro, ma racchiude un gran numero di uttime e grandiose offic ne, ove fabbricasi ogni sorta di instrumenti di ferro e d'acciajo.— Altra piccola città del Kentukey, a 25 i. N. E. da Francoforte. — Altra pic. città del Massachusetts, sul Connecticut, a 7 h. O. da Buston.

SPROTTAU, città della Siesia, con forte castello , sul conll. de fiumi Bober e Spotta ; a 8 I. S. O da Glogan, 3. S. E. da Sagan.

Spuggota, pic. luogo in Toscana, nel Fio-reutino, nel Mugello, vicino a Diomano. SPURN, capo il più meridionale della con-tea di Yorck, in loghilterra, alla punta set-tentrionale del fiume Humber. Lat. dal fanate 53. 38. N. long. 1. 58. O.

Squittaca , Scylatium , città del r. di Napoli (Calabria ofteriore), in deliziosa situazione, aul torrente Favelona, ad 1 L dal golfo di Squillace, e 12 l. S. O. da Santa-Severina. La sua popolazione ascende ad 8,000 abitanti; ma il terremoto del 1;83 l'ha in gran parte rovinata. Patria di Cassiodoro. Lung 14. 48. lat. 38. 55.

Saroner, tre isole del mar Glaciale, al N. della Siberia e del paese dei Luckagrisi, all' imboccatura del fi. Indigirska, a' gr. 163. di long, e 73, di lat.

STAR, pic. città di Boemia, situata sul fl. Rabberze, a 5 l. S. O. da Pilsen. STARLO. Vedi STAVELO.

STABORCE , b. del r. de' Parsi-Bessi , a 3 L. N. da Anversa. Piera di 10 giorni, 4 ottobre. Stack, isolette sulla costa O. dell' isola di Holy-Head, all O. Anglescy.

STADRERG O MARRARG, città del gr.-duc. del Basso-Reno, ad Dimel, a 10 l. S. da Pader-borna; 2,227 abitanti. Fu presa e smantella-ta dagli Svedesi nel 1645.

STADE, ant. e forte città del r. d'Aimover, un tempo ansentica, sulla riva sinistra dell' Elba, verso la sua imboccatura; por 6,000 abitanti. Fu presa nel 1712 dal re di Danimarca; a 9 l. O. da Amburgo. Long. 7. 8. 19. latit. 53. 56. 32. Vedi Osta Stant

Stanes, pic. città di Germania, sul flume Nidda, a 3 l. E. da Fridberg.

STABITZ, città della contea di Lentmeritz. in Boenia, ove usque il contadino Primislao, else la principessa Libussa prese per isposo. Stantin o Stantin o Stantin o legle E. da Breslavia; fucine e sia), ed 11 leghe E. da Breslavia; fucine e vetrerie. Belle razze di cavalli ne conturni, STADSAFRIG. Vedi STADSERO.

STAPT-AM-Hop, pic, città di Baviera, sul Danubio, dall'altra parte del ponte di Ralisbona, STADT-PORTNOZN, b. del r. di Wirtemberga, nella cont. d'Ulma, da cui è dist. 4 l. S. O.

Stabt-Winnis, b. del paese d'Eichsleld, Germania, a 4 h. S. E. da Duderstadt. STANTHAGEN, pic. città della contea di Lippa-Schumburgo , in um bella pianura a 10 L. E. da Minden.

STANT-IEW. / red Ind.

Brant-Loo, pic. eitte del gr.-duc. del Basso-

Reno, a 10 l. O. da Minster, sul Berekel. STADT-WETTER, balinggio di Germania, dist. 2 l. da Marpurgo. Stara , una delle più grandi parrocchie

del cautone e sulla riva nrientale del lago di

Zurigo. Pop. 4,000 abitanti STAFFA, una delle isole Ebridi , rimarche-vole per le sorprendenti colonne di basalto

che vi si trovano, per la famosa caverna detta di Au-va-vine formata sul livello del mare, e per la soperba grotta detta di Fingal, la quale ha 371 piedi di lunghezza, 250 di e-levazione, e 53 di apertura. Quest' isola è abitata da una sola famiglia, La violenza delle onde impedisce frequentemente di ap-

prodarvi per più mesi.

STAFFARD, b. del Piemonte (Stati-Sardi), sul Po. Eravi in passato una ricca abbazia di Cistercensi, che fu soppressa nel 1750 Que-sto b. è cel per la vittoria riportata nelle sto b. e cel. per la vittoria riportata nelle vicinanse nel 1650 dai Francesi comandati dal marcesciallo di Catnat, sopra il duca di Savoja ed i suoi alleati 3 ad 1 l. N. da Saluzzo. Longit. 5. 2. latit. 44. 34.

Staffenster, pic. città di Baviera, sul

Lauter, che in quelle vicinanze si congiunge

al Meno.

Starrosn, ant. e graziosa città d'Ing., cap. della contea dello stesso nome, in amena situazione, con due castelli che la difendono. Strade ampie, case elegantemente fal-bricate; fabbr. di panni e scarpe; sul fi. Soru; a 4 l. N. O. da Litchfield, e 45 N. O. da Londra. Lon. occ. 4. 27. lat. 52. 53.— La contea di Stafford confina al N. con quelle di Chester e di Derby , all' O. da quella di Shrewshury, al S. con quelle di Worcester e di Warwick, ed all' E. con quella di Derby, ed ha 16 l. di lungh. e 6 a 9 di larg. Il suo terr. e fertile al S., ove trovansi anche molte selwe , al N. aride montagne , stagni , miniere di carbon fossile e di ferro, e cave d'alabastro e di calcina. Pabbr. di stoviglie pregiate. Staccia, castello murato in Toscana, nel Fiorentino, sul fi. di questo nome che cutra nell'Asia; antica fortezza de Fiorentini sul confine di Siena, vicino a Colle. STAGLIERO, comune degli Stati-Sardi, c. l.

di mandamento , prov. di Genova. Staceo, pic. città del r. d'Illiria , con un

c. porto, nella penisola di Sabioncello, sul golfo di Venezia ; a 12 L N. da Ragusa. STARBERGERG , cast. dell' Austria-Inferiore , a o l. S. da Vienna .- Altro nell' Austria-Su-

periore, ad 11 l. S. E. da Passavia, Stain, città dell' Austria-Inf., con un porto sul Danubio, ed un ponte dirumpetto a Mautem, ove si paga un pedaggio.—Signoria della Carinzia-Inferiore, a 3 l. N. da Lubiana. STAINES, pic., ma popolata città della con-tra di Kent, in Ing., nella contea di Middle-

sex, aul Tamigi, con un bel porto; а 6 l. S. 1/4 O. da Londra; abb. di cotone. Sтазанки, b. della Veteravia, a mezza l.

S. da Staden. STAINVILLS , b. del ducato di Bar (Mosa) , circond. di Bar-le-Duc, da cui è dist. 2 l. S. ,

e 2 l. da Ligny .

Stalasmos, b. d'Ing., nella contea di Dor-set, a 7 l. N. da Dor-hester.

STALACE, castello della prov. bavarese della riva sinistra del Reno, al N. di Biberach.

STALMENT, isola celebre dell' Arcipelage, a 15 l. S. E. dal monte Athos, presso al golfo di Contessa. Essa è l'antica Lemno, la circa in L di longhezza e 6 di larghezza ed appartieue ai Torchi. Territorio tertile in gram, vini, cotone, olio e seta ; sorgenti di acqua calda e bagni. Vi si trovano molti serpenti , ed una qualità di terra detta terra sigillata o terra di Lemna. Sonovi 25 villaggi. Gli abitanti son quasi tutti Greci e laboriosissimi. La costa orientale è inaccessibile a motivo d'un banco di sabbia, chi si estende a più di diccimila tese, e che sembra fosse l' isola di Chryse, resa celebre dallo sfurtuntto Filottete, la quale venne ingloiottita all'epoca in cui comparve l'isola di Hiera vicino a Santorini , fenomeno seguitu l'anno 197 di G. C., nelln stesso tempo che si sprofondò una parte dell'isola di Lemno. La costa te-cid, è un buon ricovero coutro il vento del N. Gran rada sulla costa acttentrinnale. Al S. trovansi i porti di Candia e di S. Antor S. trovansa i port di Candia e di S. Aniosso; e la pic. città dello sterso nome, cap. del isola. L. 22. 55.—23. 13. lat. 39. i7.—40. 2.
STALLIDA, b. della Tessaglia, all'estremità
del golfo di Zsitum, da cui è dist. 3 l. N. STALLIMALL, fortezza delle Indie, sppart. agl' Inglesi, al di sopra de' monti Gala, a circa 28 L da Gar.

STALLUPOHNEN, pic. città della Lituania, nella Prussia orientale, presso Intersburgo.

Gr. com. di be-tiami.

STAMPORT, b. d' lng., nella contea di Lin-coln, ad 8 l. N. N. O. da Huntingdon. STAMPALIA, isola dell' Arcipelago, a 28 L O. da Rodi , e 5 l. S. O. da Stanchio , circondata verso il N. c l'O. da parecchie isolette. Essa e piana, bella, ricca e fertile, ha 6 l. di luugh. e 2 nella sua maggior largh. Le sue coste formann una moltitudine di seni e baje, nve i bastimenti possono comodamente dar fondo. Sonovi due porti, uno al N. e l'altro al S. Mare abbondantissimo di peace sulle coste. Long. 23, 59,-24, 8, lst. 36, 55,-36, 44.

STAMPFORT, pic. città del Connecticut, America, a 12 l. N. E. da New-Yorck.—Al-tra nel Kentuckey, a 18 l. S. E. da Franco-forte, e 15 l. S. O. da New Haven. STARAYOI, catene di alte montagne, fronticre della Russia e della Tartaria chinese, fra

gradi 127 e 135 di long., al di la della 55. parallela, nel paese de Tongusi.

STANCHIO, ant. Cos, una delle migliori is le dell' Arcipelago , presso alle coste della Na-tolia , a 5 l. N. E. da Stitupalia , e 16 l. N. O. da Rodi, di 10 l. di lungh. e 4 di larch-Territorio fertile, ed aria insalubre. Patria di Ippocrate , d' Apelle. ec.-Città capitale dello stesso nome, edificuta sulle rovine di Cos, deliziosamente situata sulla riva del mare, con un porto e castello. Il suo porto, un tempo sicuro e profondo, oggi non è espace che di piccoli bastimenti. L'isola che è fertilissima è abitata da Turchi e Greci; al S é montuosa , ma tutte il restn è piano , prod. agrumi, frutti e particolarmente fichi ed uve squisitissime, vini delicati e pascoli eccellenti, e vi sono numerosissimi greggi. Erano stimați assai dagli antichi i tessoti di lana di quest isola , tanto per la loro finezza quanto per la vivessa de colori. Long. 2428.-24. 42. lat. 35. 22. 45.-Golfo considerabile dell' Arcipelago che si avanza nella Natolia per lo spasio di 13 L, fra i capi Greo

e Petra.

STANDIA, isoletta dell' Arcipelago, al N. di Candia, ed a 4 l. N. dalla città. Standon, b. d'Ing., nella contea di Hertford , da cui cui è dist, 2 l. N. E. c 9 l. da Londra.

STARFER, pic. città della Svevia, a 3 1, 8, da Friburgo, nel granducato di Baden. Svennoe, b. della coutca di Durham, da cui è diat. 7 1, S. S. O., in Inghilterra. STARIS, h. della costa oct, di Scozia, nella cont. di Aberdeen, da cui è dist. 7 1, N. N. E. STANOBA-OR-VAREZ, pic. città e capo della Galizia, in Ispagna, a 9 l. N. E. da Mondonedo. Lat. del capo 43. 47. 25. N. long.

occ. 9. 59. 15.

STARTON , b. d' Ing., cont. di Lincoln , da cui è dist. 5 l.E. N.E., e 47 l. N. da Londra. STARTE, b. della Svizzera, nel cant. di Underwald, e c. l. dell'Underwald-Inf., a 3 L S. dalla città , ed 1 L dal lago di Incerna, Bella chiesa, Esso fo preso da Francesi nel 1798 dopo un sanguinoso combattiraento. STARZSTADT, VIllaggio del Svizzera nel can-TUnderwald, in non magnifica situazione sul

lago di Lucerna; fu incendiato nel 1798. STAPUDIA, nome di due aridi seogli nell' Arcipelago, fra le isole di Micone e di Nicaria. STARAJA-LADOGA, pic. ciità pel governo di

Novogorod, sulle rive del Wolckow. STARLI RESA, pic. città di Rusia, sol confl. della Russa nella Polissa, con un lago salso nel centro; governo di Novogorod, da cui è dist. 25 I. S.

STARCKERSERO, b. del granducato di Hassia-Darmstadt, con forte castello, a.5 l. S. da

Tarmstadt.

STARRERAG, magnifica villa reale dell' Alta-STARDARAG, magninga vina rease out a da-Baviera, con superbi giardini, presso al la-go detto Wurmsee, a 6 l. S. O. du Monaco. STARGARA, pic. città, cap. della Ponierania ulteriore, con belle fabbriche di panni ec. ed un' accademia; appartiene oggi al re di Prosia , sull'Ihna , a 6. I. S. E. da Stettino. Long. 12. 47. lat. 55. 17.—Altra nel ducato di Prussia , chiamata ancora Hazogard.—Altra nel ducato di Meckienhurgo , con un ca tello. Fabbrica di telerie; a 5 l. N. E. da Strelite, e

12. S. O. da Anclan Stoasronn, pic. città di Sassonia, negli Sta--Prussiaui ; a 6 l. da Magdeburgo , sul Bode. Saline ne' contorni.

STADRA-ISBANO OMIG BORA-DEGRI-STATE, ISOła d'America, sulla rada di New-Yorck. Ha 7 l. di larghezza e 3.840 abitanti , e forma la contea di Richmond , all' O. di Long-Istand.

STATESBURGO, città degli Stati-Uniti, nella. Carolina del Sud, a 7 l. S. 1/4 E. da Campden. Stati-Uniti n' Amanca, nome delle cona-nie inglesi del Nord, che si resero indipententi dall' Inghilterra nel 1776. Il governo di questi Stati, che hanno sopra una largiezza ndefinita 150 leghe di lunghezza, è repubblicano federale . Ogni stato o provincia è una piccola repubblica colla sua propria-cust i zione; ma tutte queste provincie o repubbliche essendo unite co' vincoli d'una costituzione federale, furmano un gran repub-blica che chianano l'Unione o gli Stati-Uni-

ai. Il potere legislativo risiede nel Congresso, e questo è composto della camera de rappresentanti, del senato e d'un presidente, a cui appartiene il potere escentivo. Il popolo ogni due anni elegge i rappresentanti, i senatori sono eletti ogni sei, ed il presidente ogni quattro anni, in modo per altro differente da primi. Gli stati sono : Vermont , New-Humpshire, Massachusactts, Rhode-Island, Connecticut, New-Yorck, New-Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Kentukey, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Georgia, Tennessee, territorio del N. O., Luisiana e Floride. La città di Washington è la residenza del congresso . La loro indipendenza fu riconosciuta da tutte le popotenze europee e dall' Inghilterra negli anni 1782 e 1783 . Questi stati devono la loro libertà al loro coruggio ed all'assistenza della Francia. La loro popolazione nel 1753 era 1,000,000 di abitanti i nel 1774 , 3,000,000 ; nel 1800, 5,164,523; e nel 1820, 9,500,000 La lingua nazionale è l'inglose, Tutte le religioni banno un libero esercizio del loro culto, ed il commercio è floridissimo. Rilevasi da documenti officiali , che l'importazione fit nel 1821 di 62,585,724 dollars , e nel 1822 di 83.251,541 detti , e l' esportazione nel 1821 di 64,974,372 detti, e nel 1822 di 721160,281, detti. Tutto annunzia che questa porzione dell' America è destinata a divenire una potenza considerabile, maritima e commerciale II 22 considerabite, maritima e commerciale il rico, il grano e l'indaco vengon prototti ne-gli stoti meridionali. I fiumi principali sono: il Mississipi il Missiri, il fiame degl' llii-nezi, l'Olio, il Delavare, il Potownneck e la Savanala. I laght principali sono: i laghi Su-prince, l'Iurou, Michigan, Eric, Ontario e Champlain. In tutte le piazze di questi stati tengono le scritture in dollars da 100 cente-

dollar, il quarto, il decimo ed il mezzo-de-cimo di dollar, ed in rame il centesimo ed il mezzo cente imo. STATI-UNITE DELLA ISOLA JORICHE. COMPERAdonsi sotto questo nome le sette isole di Corfu, Cefalonia , Zante . Santa-Manra , Itaca o Teaki , Cerigo e Paros , situate nel Mediter-ranco , sulla costa O. della Grecia , che formano oggi uno stam indipendente sotto la protezione dell'Inghilterra, dopo essere ap-partenute ai Veneziani, si Turchi, ai Russi

simi. Un pezzo-duro di Spagna vale 101 1/2

centesimi più o meno, e la deppia di Spagna 1,514 centesimi più o meno. Il dollar, moneta federale, vale 5 franchi 30 centesimi. In oro vi e l'aquila, la mezz'aquila ed il quar-

to d'aquila : in argento il dollar , il mezzo

ed alla Francia en alla Francar Statt (souch digil), son tre, una nel man Glaciale, ali S. della Nuova-Zambla; punta S. 77. i 4. di latit. N., e long. 19. E. La secon-da è separata mediante los stretto di le Mai-re, dalla Terra del Fuoto; e la terza giaca nel grand Oceano al capo S. Bartolommeo. Lat. S. 54. 52. 30. long. occ. 66. 50. 30.-Una delle isole Kurile, i a punta più setten-trionale del capo Uriaz è alla latit. N. 45. 50., e 146. longit. E. di Parigi.

STATIBARA, aut. e pic. città della Romel a. (Turchia cur.), a 4 hghe S. da Filippopoli. STATIBAT, B. dell'Ungherie, rimaccione le per le me belle fabbriche di vetri.

\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\textit{\$\t

| PROVINCIE                          | DELEGAZIONI                     | CLASSE<br>DELEGAZIONI | GOVERNI                                          | POPULAZIO  |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|
| MARITTIMA<br>C<br>CAMPAGNA         | Fresinone                       | ц                     | Finistione<br>Terracina<br>Anagni<br>Ponte-Corvo | 154,769    |
| SARINA                             | Rieti                           | 111                   | Rieti<br>Poggio-Mirteto                          | £ 65,634   |
| <b>Б</b> тівтноміо                 | ) Viterbo                       | п                     | Viterbo<br>Orvieto                               | \$ 114,488 |
|                                    | Civitavecchia                   | ш                     | , Orview                                         | 19,266     |
| Umbria                             | Perugia                         | ц                     | Perugia<br>Città di Cast.<br>Poligno<br>Todi     | 181,542    |
|                                    | Spoleto                         | 11                    | Spoleto<br>Norcia<br>Terni                       | 102,053    |
| CAMBRIBO                           | Camerino                        | ш                     | 7 Macerata                                       | 31,136     |
|                                    | Macerata                        | п                     | Severino<br>Fabriano<br>Loreto                   | 197,313    |
| Marca                              | Fermo                           | п                     | ) Ascoli                                         | 77,089     |
|                                    | Ascoli                          | TIT.                  | Montalto                                         | \$ 69,058  |
|                                    | Ancona                          | n                     | Ancona<br>Jesi<br>Osimo                          | 747,355    |
| Unusso.                            | Urbino<br>e<br>Pesaro           | } I                   | Urhino Pesaro Fano Sinigaglia Gubbio             | 198,145    |
| Вомаска                            | Ravenna                         | 1                     | Ravenna<br>Imola<br>Facuza                       | 123,767    |
|                                    | Foril                           | 1                     | Forli<br>Cesena<br>Rimini                        | 150,933    |
| BOLOGRA                            | Bologna                         | 1                     | ) Hamini                                         | 280,701    |
| FERRARA                            | Ferrara                         | 1                     |                                                  | 170,727    |
| Винеченто                          | Benevento                       | 111                   |                                                  | 20,184     |
| Nota, Il Distret<br>werni di Twoli | to di Roma è comp<br>e Subiaco. | osto de' lungi        | hi suburbani, e dei                              | 245,459    |
|                                    |                                 |                       | TOTALE                                           | 2,354,719  |

Stato-reti-Passira. Vedi Passito. Stata-Vontano, isola al S. E. dello Spitaberg, separata dalla grand isola m-diante lo stretto di Giovanni Hyre. Punta S. latit. N

stretto di Giovanni Hyre. Punta S. Iațit. N 97. 12. long. 19. 15. E. STAUBACH, cel. cascata della Srizzera, nel cantone di Berna, e precisamente nella valle

di Lanterbrunn; si precipita da 1,100 piedi di altegga.

STAUFF-EMBERGES. Fedi RECENTAUF. STAURTON, pic. città degli Stati Uniti, pel-

la Virginia, contea d'Augusta, sul Middle-Creek, a 34 L S. O. da Washington; po-1,200 sibilanti, Longia Br. 25. Inti. 38. 22. Syavaneza, città di Norvegia, nel govepo di Christiansand, da cui è dist. 30 L N., e 37 S. da Bergen, Long. 3. 36. 30. E. lat.

58. 58. 20.

STAVELO, pic. città del r. de' Pacsi-Bassi ; concie, e fabbe, di panni ordinari e colla. Sull' Etableve, che abucca nella Musa, a 2. I. O. da Malmédy, ed 1 I. S. da Limburgo.

Long. 3. 55. lat. 50. 28. STAVENHAGEN, città del principato di Custrow, e 10 L. S. E. da Brelock.

Brow, R 10 L S. E. da Brellock.
STANBROW, pic. citti del Brundemburgo, pella Mueca di Priegnitz, aid Locknitz, e 3

 N. E. da Schnakenburgo, STAWAREN, and. città d' Olanda (r. de Paei-Bassi), un tempo capitale de Frisoni; fu molto danneggiata dal mare alli en ca della

gr. sommersione; con porto ricolmo, sul Zuyderzce, ull'imbocatura d'un finmeello; a 4. LO. da Shoten, I suoi abitanti sono per la maggior parie marinari. Long. 3. 10. laj.

22. 46.

Stavanora, cioè Città della Croce, città russa, edificata nel 1737 per esser la residenza dei Calmucchi crutani i 3,000 abitani. Non vi sono fabbriche. Com. di pesec e gevo i 11 facine. Nel governo, di Simbirsh,

da cui è diat 20 l. S., sulla sponda occ. del Konnei-Folschki. Longit, 46. 5c. latit. 53. 36. Statune, h. d'Inghilterra, nella contea di Susaca, a 9 l. E. da Chichester. Statzema, castello in Toscana, sul pendio.

d'un monte, sul quale sono delle cave di marmi detti Seravezza.

STECHERS. Vedi ESTAME.
STROMMEZ, b. di Boemia. Sorgente di acqua
sprinceale.

STRERJORF, b. assai commerciante della Svizgera nel cantone di Turgovia, ani lago di Costanza, da cui è dist. 3 l. U.

STRANBARO, pic. e forte città del regno de' Pacsi Bassi, n a L. N. E. da Berg-op-Zoom, e 2 l. O. da Breda. Longit. 2. 3. lat. 5: 3.5. STENEMOGADA, h. di Fiandra (Nord), c. l. di caut. e circoud. di Hazelbruek. da cui e

di cant. e circond. di Hazebronek, da cui e dist. 2 l. N. E., ed 1 l. E. da Cassel Q. Concie e fabbr. di filo e stame. Starsawex, città forte d'Olonda (r. de' Pae-

ai-Bass), sull Aa, ad 8 I. S. E. da Slooten; et al. N. da Deventer. Patria d'Oloriso II principe di Parna la prese con uno atratageman nel 1581, ed il principe Mausizio la riprete nel 1591. Long. 3. (n. lat. 52. Jo., Sranawer (forle) o Roma, pie, ettà dello stato di Now-Yorck, negli Stati-Uniti di

America, sul fiume Mohawk, a 6 L N. E.

da Oneida. Li 24 ottobre 1784 fa concluso in questa città un trattato di pace fra gli Stati-Uniti e le sei nazioni indiane. Systemonifistan (Sau), burro del Piemonte.

Stati-Sarti), all O. d' Acqui, sul Belto, c, I, di mandamento, e provincia d' Alba.

Strayao (Porto Santo), p vto con fortezza, in Toscana, nello Statu de Presidi, p vito nello parte di Ponente d'una, penugola congunta at continente per mezzo d'una stretta lingua di terra faucheggiata dall'acqui del mare, e da quella del lago d'Orbetello.

STRIAM (Sint), in francese State Estate, wa, etti considerabile del Forse (Lorri) p ⊗ ; ±50.00 abienti; c. l. di sotto-peri, con trib, di pr. ist. e di com. Fabbr. d' sumi da fucco, armi biacorè, cottellami chimcagierise e nastri di stat. Cave di pietre cocilitati per arrotare e politre il ferro, e di carboni fanile. A g. l. S. E. da Four-, 12 S. Od bel lione, a col. S. i f. S. Demiri

O. da Lione, e 124 S. 1/4 E. da Parigi. Syspano-p'Avero (S.), comune degli Stati-ardi, c. I. di mandamento, provincia di Chiavari.

STEFANO-AL-MARE (S.), comme degli Sinti-Sardi , c. l. di mandamento , e provincia di S. Remo.

Strano-ot-Nizza (S.), comune degli Statis. Sordi, c. I. di mandamento, provincia di Nizza.

STEGEBORD, pie. città di Svezia, nell'Ostrogozia, sul Bultiro, con comodo porto, a 3o, l. S. O. da Stockholm. Stras, rittà assi grande e ben fabbricata

della Svizzera, in augun situazione sulla sponcia diritta del Reco, nel lago in cui questo fiume sorte dal lago di Castanza, ad 11 L N. E. da Zurigo, e 70 l. da Costanza, nel caustone di Sriaffiss. Long. 6. 25. lat. 4,7-5a. — A pora distanza trovasi il forte castello di Hobenkhingen. Vedi Stans.

STRIVACH, pic. città del r. di Baviera, nel, circolo del Merco; 7,769 abit.; r. 2 l. N. da, Calmhah.—Altra città nel principato di Cobargo, da cui, è dist. 9 l. N. O. Cave di marmo.

STRINAU, pic. città , baliaggio della Slesia prinsiana, a 3 I. N. O. da Wolzu , nilla sponda sinistra delli Oder. Fabbe, di panin , e gr. com. co Pollacchi.

STARRAU, h. del granducato di Hassin-Darustadit, nel paese di Hanou, sul Kintzing, 2 5 l. N. E. da Orbe. STRINGER, pic città del granducato di Ba-

den, da cui é dist. r l. S., territorio fertile in bion vino. Szrusen, b. della Svizzera, nel cant. di. Schwitz. da cui é dist. r l. N., sul declivio.

del Rossberg.
STEINFURT: Vedi STEINFURD.
STEINFURT: Vedi STEINFURD.
STEINFURT per città s pra una collina,
presso al Meno, a § 1. O da Francoforte.—

presso al Meno, a 4 l. O da Francoforte.— Altra sull'Emmer, a 10 l. N. O. da Paderborna,

STERNBURE, h. del r. d' Annover, sul lago del suo nome, a 5 l. N. O. da Annover.

STERNBURGE, villaggio del r. de Pacci-Barsi, a 3 l. S. O. da Halle; faunco per la vilutaria riportata dal marreriallo di Licembargo sugli albadi nel 165/21.

STRIBBIR o STRRESSCA, pic. città della Gallizia occidentale, a 40 l. N. E. da Cracovia. Koscinsko vi riporto una segnalata vittoria sopra i Russi.

Stazz, città della Danimarca, sulla costa settentrionale dell' is di Mont, con un forte castello; è quasi circondata da un lago, pres-so alla riva del mare; a 16 l. S. E. da Copenaghen.

STELLA, fl. dello stato Veneto, che irriga il Friuli, e va a gettarsi nel golfo di Vene-

STREAT, città di Lorena (Mosa), situata sulla riva diritta della Mosa, @ 🗯 2,855 abit. Luigi XIV. la prese in persona nel 1654, ne fece demolire la cittadella e le fortificazioni. Fabbr. di birra, seghe ad acqua, luci-ne e fonderie; gran fabbr. di bottami, nel-la quale coll'ajuto d'una macchina si contruiscono 160 bolti in 12 ore; c. l. di cant. e circond. di Montmedy , da cui è distante 3 L S. O.

STENDAL, città degli Stati-Prumiani, a 12 L. N. N. E. da Magdeburgo, soll' Ucht; mol-te fabbriche di panni. Fu incendiata negli anni 1673, 1680 e 1687. Patria di Winckels mann, o lebre antiquario.

STENFORD O STRINFURTE, cità del granducato del Basso-Reno, con un'accademia, sul Wecht, a 6 l. N.O. da Munester. Long. 30, lat, 52, 15,

STENOSA, isolelta disabitata dell' Arcipelago, a 6 l. E. da Nasso. STERSTADT, pic, città del granducato di Baden, sella Svezia, ad s l. S. E. da Neuburgo,

STEPRETZ, pie. città della Pomerania p stana; cantieri di costruzione; presso all'imboccatura dell' Oder nel Frisch-Hall; a N. N. E. da Stettino, Long. 12, 25. latitudipe 53. 4u.

STRPHANSWERT, cioè Isola di Santo Steffi-no, isoletta della Mosa, nel r. de Pacsi-Bassi , con una fortezza amportante; a 2 l. S. da Ruremonda. Longitudine 3. 13. lat. 51. 9. STAPRAJA, fortezza della Russia asiatica nel governo d'Ufa, a 16 l. S. O. da Tebe-

liabinsk.

O. da Bressanone; rinomata per le sue minie-re d'argento e le sue buone lame di spada. STETTINO, Stetnum, ricca, consid. tissima città di Germ, oggi cap. della Posucrania citeriore, un tempo amentica, oggi centro del com delle Pomerania, della Sie-sia e d'una gean parte della Pollonia. Que-

STEPREY, gr. e bel villaggio d'Inghilterra, nel Middlesex, all' Er di Londra. net miodieca, all E-di Londra.

Straansac, città d'ing, nella outea di
Herifort, nelle di cui vicinanae reggmai gli
avanzi d'un anboc campo romano.

Straansarza, pic. città della Russia, nel
governo d'Ul, da cui d'dat. 26 i. S.

Grarsian, de cui c'i dat. 4, 1 S.—Altro olCunzian, da cui c'i dat. 4, 1 S.—Altro olGratovi — Altro nella Nonva-Marca di Benitono del Tron olla Nonva-Marca di Benicapitale. demburgo, a 6 l. E. da Francoforte-sull'Oder. Gr. com. di bestiami. STRABIRGER, pic. città del Tirolo, alle falde d'un monte, sul fi. Eysack, a 5 l. N.

sta città comunica per mezzo dell' Oder con tutti i passi irrigati da questo fiume; ed il suo porto è a Swineminde, ove i grossi ha-stimenti approdano e scaricano le loro merci , che vengono poi inoltrate a Stettino per mezzo di bastimenti più leggieri, Pop. 24,000 arezzo di bastimenti più seggeri, Pop. 24,000 albit, eirca 1,700 case. Nella notte viene si-lumiuata da 315 lampiooi. Fabbr. di rasi, cappelli, panni, calze di refe e di cotone, nastri, talaseco, supone, ancore e pompe eccellenti, concie importanti, raffinerie di zuechero ed attivi-simi cantieri di costruzione, On sta citta è deliziosamente situata sopra una o ilina, la quale forma la sponda sinistra dell'Oder; a 23 l. N. da Francoforte, 30 U. 1/4 E. da Berlino, e 18 L dal Baltico. Long. 12. 16. lat. 53. 26.

STETTIE (Nuovo), città della Pomerania, fra'l lago di Villem ed alcuni altri laghi, a 34 L. E. da Stettino.

STRTE, S'tyres, pic, città di Germania, nel-l'Austria-Superiore, sul confl. de fiumi Styr ed Enns, ad 8 l. S. E. da Lintz, Quasi tutti i suos abi anti si occupano nel lavorare lo acciajo ed il terro , e quest'ultimo metallo , che scavano dalle miniere del paese, sira trasportato alla città sul fi. Enns, e favorato nelle grandissime fucine che trovansi lungo il fi. Steyr. Fu presa da Francesi nel 1800. STEVENCE, pic. città dell' Austria-Superiore,

Sul Daoubio , a 13 l. S. E. da Lintz. Stickhauser , forte sul fi. Leda , nel regos

d' Annover , a 12 l. S. E. da Ebden. STIGE, ruscrilo della Morea, il quale sorte dal lago Fereo, e scorre al M. della città di Nonoctus. Pretendesi che le sue acque, le quali sono freddissime, cagionino delle sincopi , e corrodano il ferro ed il rame. (mindi e che gli autichi poeti lo poscro tra fiumi

dell'inferno. Sticiano, Stilienum, pic. città del r. di Napoli, nella Basilicata; bagni celebri; preso alla Salandrilla, a 10 L E. da Cirenta. STILTON ; b. d' Inghilterra , nella contea di

Huntington, noto pe moi formaggi. Stinia, in tedesco Statumanca, Stirio rov. dell' impero d' Austria , circoscritta sl N. dall' arciducato d' Austria , all' E. dall' Un-Richard All Carmola, ed all O. dalla Carintaa e dal paese di Calishergo; 46 L di lunghezza e 30 di largh. Pop. 812,460 shit. Livistesi in Alta e Bassa. Paese montron, tirtule di grano, e ricco di buone miniere di firro e d'acciajo, ed irrigato da fiumi Dravu e Mucr. Fabbr. d'armi pregiate. Grata,

STIRLING, città consid. ed importantimima di Scozia, cap. della contea dello stesso nome, presso ai fi. Forth. Essa è grande ebm fabbricata. Il suo forte castello domina il ponte di pietra, che traversa il fiume, e servi spesso di ritiro ai re di Sconia. Giocomo VI vi passò il tempo della sua minorità, sotto gli occhi del celebre Buchanan, e nell'ultime rivolte fu difeso con successo dal general Blackeney. Fabbr. di saje e man. di cotone; a 12 l. N. O. da Edimburgo, Long. oct. 6.16. lat. 56. g.-La contra ha 12 l. di long. e di larghezza , è la più fertile del regno , al abbonda di carbon fossile.

STERONS , firmicello d' Italia , che irriga il Parmigiano, traversa Borgo-San-Donnino, e

STIVES. Vedi Tana. STOCHEM, pic, eittà del r. de Paesi-Bassi, incendiata nel 1605; a 4 l. N. da Maestricht.

Long. 4. 2. lat. 51. 2 STOCKACH, pic. città del r. di Wirtember-ga; a 2 l. S. E. da Nellemburgo. STOCKBRIDGE, borgo d'Inglulterra, nella

contea di Hants , a 3 l. O. da Winchester. Sтосанови о Sтоксовия, grande, popolata e ricca città marittima , cap. della Svezia,

nell'Uplandia, con un buon porto spazioso e difeso da una cittadella, ed un castello forte e magnifico nel quale riseggono i re. Le torie e magnitude nei quate imeggour re be case son quasi tutte di legno, vi sono per altro de' begli edifizi, cone per es. il palaz-zo della Nobiltà quello del primo cancoliere, ed alcuni altri nel subborgo detto Saul-Maln. Nel 1773 la nobiltà fece innalzare nella Piazza dei Nobili la statua equestre di Gustavo-Vasa, e successivamente il re consacrò alla gloria del celebre Linneo un monumento rimarchevole. Accademia di scienze e belle lettere e collegio dell' Ammiragliato. Popolaz, 75,000 abitanti. Fabbr. di cristalli, porcella-ne, aeterie, lanificio, basini, indiane, tele da vele e di altre qualità, e raffinerie di zucchero costruzione di bastimenti per i' estero, com. consid. coll'interno mediante il lago Meler, e coll'estern, cioè coll'Olanda, colla Francia, colla Spagna e cul Portogallo; com. di esportazione de suoi prodotti che consistono in ferro, acciajo, rame, legnami da costru-zione, alume, pece, catrame, potassa, tre-mentina ec. Le cambiali tratte sopra questa piazza godoro di 6 giorni di grazza dopo la scadenza, ma in caso di non pagamento dereaucura, ma in caso di non pagamento de-vono ester protestate il sesto givrno. Vi si tengono i libri in risdalleri specie da 40 acel-lini; del valore di 5 franchi 70 cert-triuri; roo metri di Francia fanno aune 168, 48 di Stockholm. Questa dominante è edificata su procanomi. Questi communic è edificata supra palizzate, in una situazione pittoreca, parvectiie isole, fra rupi e mottagne, presso al Baltico; ad 80 l. N. E. da Copenaghen, 280 N. O. da Vienna, 200 N. E. da Amsterdam, 250 N. E. da Londra 450 N. E. da

dam, 250 N. E. da Londra 450 N. E. da Rema, 575 N. N. E. da Madrid, 660 N. N. E. da Lisbana, 200 N. O. da Amburgo, 450 N. N. O. da Costantinopoli, 120 O. da Pietroburgo, e 350 N. N. E. da Parigi, Long. 15. 43. 45. lat. 59, 20. 3. Srocaxoaa , b. e montagna del cant. di Ber-na , al S. del lago di Thoun. Elevazione

6,787 piedi (2,204 metri). Stocksont, b. d'Inghilterra, nella contea di Chester, sul Mersee. Filatoj di cot-ne, e fabbr.

Greater, and Metrice, Financy of the end, elaborater, di indiane, settine cappelli a 2 l. S. E. da Manchester, e 57 N. N. O. da Loodra, Strockron, b. d'Inghilterar, nella cont. di Dunham, da cui è dist. 7 l. S. E. 1/4 E., sal Thesa. Com. di piombo, lando e busirro.

Thesa. Com. di piombo, lando e busirro.

Strockron, pic. città della Steia, sulla Vistola, dist. 4 l. da Teschen.

STOLARRO, B. del granducato del Basso-Re-

no ; fabbr. di panni , incerati , sapone e ot-tone , fonderie ec. Com. consid. del prodotto delle sue manifatture erette da dei protestanti refugiati; nel territorio miniere di rame ferro, piombo e carbon fossile; a mezza l N. E. da Corneli-Munster, e 2 l. S. E. da Aquisgrana,—Piccola città degli Stati-Prussiani, c. l. d'una contra di 6 miglia quadrate di superficie, con 15,000 abitanti, abb. di legna, salvaggiume e miniere di ferro. La città è dist. 5 L al N. E. da Nord-Hausen. - Altra città del r. di Sassonia, nel circolo d' Ertzgeburg , a 6 L S. E. da Zirickaw. Molte fabbr. di penni

Stormoras , città del granducato di Baden , STOLEMENS , CHE DER GERMUNDER DE DESCRIPTION DE MANDE DE LE MANDE pella Pomerania niteriore, r. di Prussia, in un'amenissima valle sul fiume Bolpen; a 21 i. N. E. da Colberg, e 28 N. O. da Danzi-ca. Questa città fa molte specizioni di ambra trasparente e ghiacciata o sia bastarda, a Livorno, ove si esita per l'Egitto ec. Long. 14 39, 1st. 34 31—Altra crua cena mena, con forte ed ampio castello edificato so-ora una rupe tutta formata di basalto, a @ I. E. da Dreada, Longitudine 11. 55, lat. 51: Srowa, b. d'Inghilterra nella contea di Stafford, sol Trent, a 2 l. N. da Stafford,

e 55 N. N. da Londra. STORCHAVER , b. di Scozia nella contca di Kincardia , a 4 L S. s/4 O. da Aberdeen.

alticarias, a q. t. 5. 1/§ U. da Aberdorn. Sroze-Hassa, mecunernio celtico il più singolare d'Europa, in Inquilterra, nella contest di Willia, a z. R. N. O. da Salisbury. Broze-House, città presso Plymouth, ur lagb. cofficat ad dei protostati francesi. Srosserova, città del Connecticut, a 4 L. 8. 1/4 E. da New-London.

Strockate, pic. città e castello della Lusa-zia, sul fiume Spree, a g l. S. E. da Berli-no, appartiene alla Prussia. Fabbr. di tele, nni e birra.

STORROW, città della Marca-Ukrania pres-so al lago Kucher.

STORMAZIA, parer della Sassonia-Inferiore a g l. S. E. da Berlino, di 5 leghe di lu ghezza e poco più di 3 di larghezza. Esso fa parte del ducato di Holstein

Stonwayay, florida città della Scozia, ca-pitale, dell' isola di Lewis, sulla costa E. Stoccuros, pic. città d' Inghilterra, nella contea di Sossex, al N. E. di Rocton.

Brova, fiume d' Inghilterra, nella contea
di Suffolk, che sbocca nell' Oceano, presso

Harwich. Stournstone , città d'Inghilterra , nelle

contea di Dorset , molte fabbr. d'aghi e di vetri ; men. di ferro.

Stow-Masert, b. d'Inghilterra, nella con-tea di Suffolk, sull'Orwel; fabbr. di lanificio ec.; a 4 l. e mezzo N. N. O. da Ipswich , e 22 N. N. E. da Londra. STOW-OR-THE-WOODS , b. d'Inghitterra , nel-

la contea di Glocester. Com. di luppoli, foraggio e pecore. Straassa , città d' Irlanda , nella contca di

Tyronne, a 4 l. O. S. O da Londonderry. Strackoutte, città di Boemia, sulla Wa-tawa, nel circolo di Prachen, a 2 l. S. E.

STRADELLA (la), pic. città, solla Versa, presso el Po (Stati-Sardi), a 4 L S. E. da Pavia; a 12 E. N. da Alessandria. Long. 7. da 45. S.

STARRI, b. d'Egitto, fra 'l mare ed il lago di Slaket, a 12 L S. O. da El-Arah. STRREES, città del r. de' Pacsi-Bassi, a 4 L.S. O. da Glachdria, e 2 l. N. E. da

Wenloo.

Strausen, fertinine e ricca città delle Pourraina, modietro Serdese efficietta nel controlle del pour anna de la compania de pour la controlle de potentia de granda privilegi. Il mar ed Franchen la rende quani inolata. Paldar contid, singoliverment in grant Pipa (4,000 abitanti; and Bultico, over ha un porto, direction) de la controlle del pour de la controlle della pour la controlle della pour la controlle della pour la controlle della Settino, e 13 1. N. O. da Gestrow. Long. 1; 20. la f. 4; 27.

STRAMERO, VIllaggio del Picmonte (Stati-Sardi), a 2 l. S. E. da Ivrea.

STRAMMENT, Pic. città della Pomerania , sopra un lago, pre-so il finme Rega.

STARNUTORT, pio. città d'Irlanda, nella contea di Down, a 2 L. N. da Down. STARNTAREA, città di Sozia, nella contea di Galloway, a 12 L. S. da Ayr. Long. occ. p. 46. lat. 54. 56.

STRANTERG, città del r. d' Annover, a 5 l. N. E. da Nordhausen; rinomata per le sue miniere d' argento, STRAMURGO, città antica, grande, bella, popolata, fortissima, ed una delle più considdi Francia, posta in un amena situazione aul fiume III., che l'attraversa, presso al Reno, sul quale vi è un gran ponte. Forte cittadella. Capo luego del dipartimento del Basso-Reno; vescovato, 🍎 🧝 ; 40,000 abi-tanti ; trib. di pr. ist. e di com. ; accademia dell'università , facoltà di teologia del culto protestante ; facoltà di legge, di medicina , di scienze e di belle lettere ; concistoro generale dei protestanti dell' Alto e del Basso-Reno; sinagoga concistoriale degli ebrei; c. l. tiella quinta division militare, collegio rea-le; scuola di farmacia, scuola veterinaria; musco, pubblica lublioteca, 20 (lett. BB), cam. di com.; centro del com. . Francia , Svizzera e Germania ; fabbr. da panni , tappeti, telerie, cappelli, armi, acqua-vite, bottami; istrumenti musicali, tabacco majolica, porcellana ec., lavori di orificeria molto oregiati , fucine e fonderie considerabili. Il territorio produce vino, tabacco, rubbia e canapa. Fiere, il mercoledi della settimana di Pasqua; 3 g.; 26 giugno, 15 g.; 18 derembre, 6 g.; e 26 decembre 15 g. La cat-tedrale è una delle più belle d'Europa. In essa vedesi, accanto el coro, un orologio che passa per un capo d'opera di nacccanica e d' astronomia, Ammiransi pure a Strasburgo il polazzo di citlà, lo apedale ed il camponile

ilella cattedrale, che ha 5% picdi d'alterza, e ci vollero 162 anni per fabbricarlo. Non

c'é al mondo che la gran piramide d'Egitto che lo superi in elevazione. La riligione la

terana vi e stata sempre tollerata, ed uno

de suoi templi racchiude il mausolco del ma-

mecilio di Sannia, capo d'oper di Figl., Quata città è la Farraj di Gillenberg, uso degli invenderi dell'arte tippercha. Ni fice capo le strate di Chotare, Isales, Nise, Capo de Capo

STRANSHOOD, pic. città della Marcallina STRANSHOOD, pic. città della Marcallina na Brandenburgo, a § h. E. da Pertaba, na Brandenburgo, a § h. E. da Pertaba, Garinnia, and Garta-Alta, au Dirische Dirischi, and Garta-Alta, au Dirische Punsia, a 2 l. da Thorn.—Altra degli Stati Disti, in Pensilvania, a 2 l. O. da Lancato, —Altra, in Virginia, sul fiorne Stevandosh, a 25 l. N. E. 1/4 N. da Staunton.

STRABBUTE, citta della Moravia, nel circolo di Hradisch, da cui è dist. 5 L. S.; acque minerali.

STRAT-BOOTE, pie. città di Scozia, presso al Devon, nella contea di Aberdeen, da cai è dist. 12 h. N. O.

e diki. 12 h. N. O.

Stragroar, h. d' Inghilterra, nella costot
di Warwish. da cui e dat. 3 l. S. O. Patra
di Shakropera.—Altra, in Irlanda, gullacotea di Wicklow, a 9 l. S. da Dublino.—Altra, in Inghilterra, nela contea di Buchingham, da cui e dui. 4 l. E.—Altra nel Gonnecticut, Stali-Uniti, sul finome Stratfort, a
5 l. S. O. da New-Hawen, 66 N. E. de
Filadellia.

STRATRAVEN, borgo di Scozia, nella contos di Lanerk, da cui è dist. 4 L N. O. STRATRIEV, pic. città, nella coutra di Sotherland, in Iscozia, sulla riva settentricale d'un lago, a 12 l. O. 47 S. da Wich. STRATORE, montiqua dell'America sett, nello salato di Vermont.

nello slato di Vermoni.

Srakapisara, hella e forte città del r. di
Baviera, aul a sponda dirittà del Danibio; a

J. S. E. da Ratisloma, 36 N. E. da Momeco, e 16 N. O. da Passavia. Pop. Geoabit. Long. 10. 11. lat. § 8. 35. Questa cità, ch' e la più connuerciante della Bivira,
fi presa dagli Austriaci in l'¿3 J. e restlaifi presa dagli Austriaci in l'¿3 J. e restlai-

ta nel 1735.

STARPEN, pic. città della Slesia, ad 11 l.

N. O. da Oela, e g N. N. O. da Breslavia.

STARDSERRO, città della Media-Marca di
Brandemburgo, ad 8 l. N. E. da Beclino. Man.

di tele.

STREETLA, città della Misnia (r. di Sasonia), sull'Elba, a 7 l. N. 1/4 O. da Missein. Nel 1760 cel. battaglia fra i Prusiani e

gli Austrici.
Stanstas, pic. città della Slesia, a 6 l.
O. da Brieg, sul fi. Olew. Fabbr. di buone
tele di cotone.

ucaras , città del r. di Baviera , a 6 I. E. da Barcuth.

STREETS, pio città del ducato di Mecklemburgo; residenza del duca; a 5 l. S. O. the Sturgard ; sopra un lago.

100

Swanting , pic. città della Blesia , a 4 l. E. Syncaras, città della Svenia, nella Buder-

ensa, sul lago Meter, a 14 L S. O. da Up-al, a 12 U. da Stockholm. STRETTO-D'ANTERCHA , passaggio dell'Ocra-o , sulle coste occid. di Francia , fra l' so-

la di Rhé e quella d'Oléron. Startro-Bastrona, al N. dell'isola di Rhé, fra questa ed il continente:

STRETTO-MAUNUSSUS, fra I continente ed il S. dolf isola d' Utéros

STREEBRA, città di Bogmia, a 5 L O. da Pilsen, rimarchevole per se sue min, d'argen STRIDO, già considerabile, ura piccolo villaggio di poche case in Tosca, uel Pisano, con pieve. Vi si vedon gli avanzi delle mura eastellanes mei suoi contorni trovani molto

carbon fosile. STRICAU, città della Skein, a 4 1. N. da Schweidnitz, sulla Zala. Battaglia nel 1743 fru gli Austriaci ed i Prussiam.

STRIOGHIA. Vechi GRAN. STREGOVIA, borgo dell Ungheria Inferiore,

atria di S. Girolamo. Statvote , untiche Strofadi , due is dette al

S. di quella di Zante, occupate da 60 a 85 monaci greci, il di cui convento è edificato torma di cortezza per guarentirsi da pirati-Frutti squisiti.

STROMA, isoletta di Sconia, dist. 2 L dalla contca di Catthness. STROM-RAG , pic. città del granducato del Basso-Reno, ad S l. N. O. da Paderisorna.

Strongeno, pic. città del Palatmato, con un bel castello, a 2 l. e messo S. E. da Bimmeren , sul finmicello Gillac. Fabbr. di lamificio e di tele, sume e di terro e fucine, cave di marmo e di pietre calcarie; cancie e cartiere nei territorio.

STROMBULI, O STROMBULT, una delle is Li-pari, la più settentrionale. Essa non è altro che una montagna di 4 l. di circonfercuza, che crutta fuoco ed è coperta di conere; alle faide però produce vino e cotine. Piesso all'Italia, a a l. e mezzo N. E. dall'isola Paparia, a 15 1/2 O. da Nicotera. Nel 1676 combattimento navale presso quest'isola tra Duquesne e Ruyter, Long. 13, 23, E. lat. 30, 2.

STRONGLI, O STROMBOLI, Strongytum, pic. città episc. del r. di Napoli, nella Calabria citeriore, posta sopra una montagua circoudata da ata monte. Essa e l'antica Pecilia , erl è dist. 1 l. dal more, e 3 l. N. E. da Santa Severina, Longit. 15, 1, latit. 39, 20. Stangerto, isoletta dell' Arespelego, pres-Antiparos, da cui la acpara un canale, Buona rada.

STROBRES, horgo sulla costa S. O. di Po-mona, una delle Orcadi, a 3 l. O. da Kirk-wall. Pop. 1,400 abst. Long. occid. 5. 51. lat, 58. 86. Strangeone , b. d' Italia , a 4 l. S. O. de

Rieti.

VOSCIES : Tom. II.

Bracesa, una delle irde Orcadi, di circa 6 l. di taughi, al N. di Pourma. Long. occ. 5, 15, lat. 59. 3. Circa 8 to abit.

STROPPARA, villaggio del Picmoote (Stati-Baudi), a 2 l. S. da Vercelli, c. l. di man-damento e prov. di Vercelli. Srova, fi. d'Inghi, nella contea di Suffolk,

the shores nell'Occaso, presso Harwich. STUART, isole suite costa N. O. d'Ameri-

car all'aggresso meridionale del golfo Norton. - Altra solla stosa costa, all' ingresso del canal di Butta Sruen , città dell' Unglieria-Superiore : ba-

uni caldi e miniere di rame e d'argento. STULINGER, città del granducato di Badeo. nel principato di Forstemberg, a 4 l. O. da Зстанива.

Stum, pice città di Prussia nel territorio di Marienburgo.

STUPINICI, superha rilla del re di Sardo-gua, al S. O. ed a poca distanza da Turino. STURA, nome di 5 tiumi del Piemonte. Il della Maddatena, sonde dal colle della Maddatena, sonde dal colle della Maddatena, sonde dal colle dell'Argentaria, passa da Demonte, Cunco e Fossaso, e ve a gettarsi nel Tanaro presso a Cherago. Glarasca. Due altri vaono a perdersi nel Por uno percorre la valle di Lanzo, ed entra in guel fiume dopo la Dora-Riparia, ed il secondo di questi è quello che attraversa la città di Torino. Il quarto è un torrente che passa a Pontestura , e va anch esso a finire nel Po. Il quinto tina mente è quel finna che passa tra Bel'orte ed Uvada, che forma le frontiere del Pienonte col Genovesalo, ed è quello probabilmente chiamatu degli aotichi Entolla

STURA (la valle della), valle del Piemona te, che a esteude dal Dellinato aioo vicino a l'orino; è bagnata in tutta la sua lunghesza dal fi, che porta il auo nouse, ed e lormata dall'apertura di due montagne distanti

l'una dall'altra 25 tese. Brorresso, Statgardia, bella città di Germa Jen popo ata, nel circulo della Svevia, cap-del r. ili Wirtemberga, con due bei castella. La cancelleria è un editizio superio. Accademia de pittura e di scultura, biblioteca, os crvatorio e giomasio. Bel subborgo detto il Ricco con strude ampie e diritte. Pop. 60,000 abit. Vi si tengono le «critture io tiorini piede di 24 fi vini pel marco d'argento fino di Colonia; il tiorino si divide in 60 carantani. Fabbr. di drappi di seta , panni , tele di cotone, lavori d' « ciajo , cordaggi ed oreficer.e. Buon vine n I territor o. Fu presa dai Francesi nel 16,6, cu è situata in una pianura amena e tertile, ii a taluni monti , soi ra un flumicel o , pres al Nicher , a 12 l. O. da Baden , . 7 S. E. on Heideberg , 16 N. O. da Ulma, vs N. E. da Stra burgo, 146 E. ila Parigi. Long. 6. 50. 45. lat. 48. 46 . 15.-Il car olo di questo none e su prende

balingi, ed la 121,041 alitanti. Straum , h. del ducato di Berg , nel granduc. to ilel Basco-Reno , sil R er , a 6 l. N.

da Düsselderf. Soures, citti e porto cel. d'Afr., in ma ja la di 15 l. li encuno, aul mar Rosco, dirimi etto a Djidda. Com. di perle, avorio, 33

pelli, penae di strouzo, frotti ce. Long. 35, x3. 45. lat. 19, 24. Passaggio ordinario delle caravane del Nigro o del Sudan, che si rendo to alla Mecra. Ott-ta città è quasi revinata darché i Turchi si son resi padroni dell'i ola.

Suara, popoli indipendenti dell' Asia, che abitann il Caucaso, al N. della Mingrelia; cri son rapa-isimi, sucidi e corrigiosi. Suaraco, Sublaquetar, città della Campa-

gna Il Roma (Statu-Ecclesiastro), a § 1. U.
da Palestrina, sul Teverone, con un vecchio
cas el n. Essa è cel. per essere stata la prima
citta d'Italia, in en nel 1/105 si stampassero
l'istitzami cristiane di Latanzio Firmano.
Sentaxo, rastello in Toscana, nel Fiorencittà, vicino ad Arezzo, con Lostetria, a

Schmano, rastello in Toscana, nel Fiorentius, vicino ad Arezzo, con polesteria, a sonfine del territorio Pontificio. Pop. 400 abitanti.

Successeras, b. slel r. di Baviera , presso l'Ider, a 5 l. S. da Kempten.

Scarr, piccola cilla del r. di Marocco, prive di Diqueta, sull'Ommirabi.
SULAINES, cilta del Torenese (Indre-e-Loi-12), a 4 1. S. da Ambrite ...

ra), a 4 l. S. da Amboue d. Scannik, pir. 1 orto della Siria, all' imborcatura dell' Oronte, ed a 6 l. S. O. da Antakić, suile rovine d'una forte città edificata da Scheno Nivanone. Sonovi poche capume di nescatori.

Surreas Méxière, b. del Berry (Indré), al S. E. di Méxière, ad 8 l. O. da fliditeurroux, a 4 l. da Chilillon-su l'Indre 9. Surce (la), cità della Barbaria, sulle c-sie

Sures (14), cuts della Barbaria i sulle ciste occ. del galso Sidra, nel r. di Tripoli, da rui è dist. 7 l. S.

Succanass, citta sulla costa occid. dell'isola di Bornes. Com. di diamanti.

Scoraso (taja itel), nello stretto di Lenaire, suda terra-del-Fuoco. Lut. S. 54, 59, 35, long. 6; 33,—Capo alla punta S. O. dello strett di Lemaire, Lut. S. 55, 2, long. 69, 57, 30. Scovor, città della Nubia, verso la setti-

nia cateratia del Nilo, a 70 lighe N. O. da Dougala. Long. 28. 47. lat. 22. 2. So-Chev. Vedi Sv-Tenov Fog.

Securizações, prov. dell'Amer. est., no Missira jent all'O. et al S. col grand'Ocrano, al N. O. et al N. colla provincia di Securizaci et al Sobola, Cima calda, e pioggr continua. Abb. di poser. Produc cacross, vaniĝis, asars, ocenoglia et al Nurva Spesars et Prate et al Nurva Spesars et Frat et la Terra-Perra II. Nurva Spesars et Frat et la Terra-Perra II. Surva Spesars et Frat et al Terra-Perra II. Surva Spesars et Armini di), et capitale, a 20 f. S. E. ila Securizo, e 26 N. E. ila Guatinisla. Long. ev: 85 3. do. il. 1, § 42.

Sucaus o Sucaua, prov. del Tibet, Prod. raburbaro. Montague avide r nude.
Surr., la della Bria (Sema-cl-Usa), a 4 l. S. f. da Parigi. Bre-Conte-Robert O. Suna, porto spanoso di Candia, e pie, cit-

tà, separata dalla Canon per merzo di un primintorio. Nel mezzo del gollo esiste una stolitta ed un forte che i Venerani comervaro no pea Lingu tempo, anche dopo aver perdino Candia. Suova, un lempo buon porto e commer-

Sunte, un tempo buon porto e commerciante cutta i o uggi è ridotta ad un piccolu horgo, che fa un com. consid. in vino del suo territorio; sulla costa merid. della Crinua, a 12 I. O. da Caffa. · Sunnar, ricua e pop. cil. d'Ing., cont. di Suf-

folk, sul fi. Stoure, a 12 l. S. E. da Londra. Sonangam, piccola città de la Segia propria; provincia d' Elsingia, ad 11 l. S. da Udwickswal, Pahlyr, d'armi. Supergoppe, città di Svezia, nell'Ostro-Supergoppe, città di Svezia, nell'Ostro-

Superscortes, città di Svezia, nell'Ostrogozia, a 6 l. dal Baltico, sopra un fiumicello navigabile, a 23 l. S. ila Sto khoim.

SUDESHARIA, POV. della Svezia, conf. N. coll Polishida e colla Westmania, E. e S. colla peniola di Terra e col Italico, ed O. colla Nericia, 25 l. di laugh. e 35 di largha esa è una delle più popolate della Stena, ed abb. di grano e di minisve di diversi metalli. Nicopia n'e la copt tale.

Substitute, porto della Turchia in Asia, presso alla costa urientale del mar Nero, ad al l. da Anapa.

Sous-Hoa, città della China, gr., bells e

Popolata, presso alla gran muraglia, a 33 I. N. O. da Pckino. Surt. Vedi Senwart. Surz (istino di), separa l'Africa dall'A-

sia, come pure il mar Rosso dal Mediterranio, e vi s no 18 a 20 l. di distanza da un mare all'ulto. Suzz, pie, città d'Egitto, sulla costa set-

Intrinsiale del mar Rossio, con un porto sol gilde di Sera, separato dal Meditrarano melitude un titun el rirera so. 1., rhe unuer 
l'Atia all'Africa. Il son como del Cantronoste in nete, l'agustue da contratione, coolègto, grano, even, seta, ecccialigia, justire 
burde e acciaim di Vistasa y reces un camhi e mercanità delle lusie, e singel rirerte il caffe dell'Arabos. È rituata in na lorge
attriliamon, cost con sono de alle rirei di 
serritano, servo con sono della rirei di 
Serritano, paraco rittà degli Staticilui di

Connectiret, a 3 I. S. da Springfield, c 5 I. N. da Harstort.

Servorá, prov. maritima d ling, com. N. cel E coli Medlà, S. colla contra fibera, et O, com quella di Cambridge, i al direghe i di limpla, i also villago, i also villago, i alpo piano e lertificironi i alto di grani di garin di

Seitemesse, prov. il Africa, nel foldoli geriti, conf. O. un't Filler e N. coll'Atante; di 40 il di linghezza. Sagolinosse, cap, In une pianura, sul Zis, con parecchi forti. Territori: tritinsamo in grano, datteri eltiri frutti i miniera di lerro, pionibi ed autimonio. Lung, occ. 5, 69, lat. 31, 30.

Sonsa, citti de' diento di Suceria Meno igen, at 8 1 N. E. da Heine's re, sub-i ILissel. Fatibr. d'ariur, fustagni, tele e rra-

beci. Sublat, b. della Slesia, a 10 L O. da

Bre lavia (Prissia). Surease a, b. della Russia, nel gov. di To-

bolsk , di cui è ili-t. 48 l. S. O. Surer, pic, citta della Sciampagna (Marna), sul Suppe, c. l. di cant, e nir end. di Chillens sullo Marze 3, da cui è dist. 5 l.

Sex, aut. città del Thet, nel poese dei Suckius, a 125 l. N. E. de La sa.

Sexassa, città d'Airara, sa' confini del Sahara , a 125 l. S. da Non.

School pic. citti di Germania (Svevia) , ad 8 t. N. E. da Salmonweiler. Soti , montagna dell' Epino , fra Parga e

Prevosa, presso alle coste del golfo di Vene-zia. Paese indipendente. I Tur-ti tratarona invano nel 1801 di soggiogare i suoi abitata i. SULINGER , b. del r. d' Annover , a 7 l. N.

O. da Nienburgo. Settuvay, eitta degli Stali-Uniti, distretto del Maine, a 12 l. S. O. da Portsmo-th.

Surr, città del Gatinese (Loiret), sulla Loira, con bellissimo castello, c. l. di caot, to de control di Giora de de cui è distante à L.O. N. O. Long tudine o. a. l'utividine (p. 15. Sultr-Vangan, b. del Nivernese (Nivernese 2) 3 J. S. E. da Couner ed 1 L da Drur de l'Alle de l'Alle

Minier di Brro e ficine. Struma, Sulme, ant, e hella città del r.

di Napili, nell'Abrozzo citeriore, sul fi. Sera, em totolo di pencipato, e 6,000 alut. Patria d'Ovidin Nasone; a g. l. S. da Clocti.

Long. 11. 38, lat. 41. 3. Source (Saint), h. della Linguadora (Alta

Garonna), and Lize, a 3 l. N. E. da Hierx, ed 1 l. da Noi .- Borgo della Normandia (Epre), ad t l. da Veru u 3.

Sulpice-les-Champs (Saint), villaggio della Marca (Camse), c. I. di cant. e carond. di Aubusion O , da cui é dist. 3 l. N. O. Nelpica-les Fecules (Saint), villaggio del Limosino (Alta-Vienna), c. l. di caut. e cu-cond. di Bellac da cui è dist. 8 l. N. E., ed

L l. da Arnac OL

C. L. az zeriac (z. Supret. L. Gazzet, villagels del Niverne, se (Niver), a 4 l. N. E. da Never (2. Sutanta, chi della Persia, n. li tras-Adgeni, sull'Adr. Jian, in noa gena pamera, B. Ba moschea; a too l. N. O. da I-patan. Scetarpea, città delle Indic, provincia di Uda, da cui è dist. 10-1. S.—Altra nel Pan-

geol , a 25 L S. E. da Lahor. SCITZ, piec. città con una salina, a 7 l. S. da Rostock, nel Mecktenburgo.

Sultz-Acn, pic. e graziosa città, e n no bel ca-telto, nel r. di Baviera, a 12 L. E. 14 N. da Nocimberga, Long. 9. 23. lat. 49. 22.
—Villaggio (Alt.-Reno), a 3 leglie S. O. da
Colmar 4. Sorgente minerale. Vedi Sala-

Sultzeunco, pice, città del granducato di Baden , in no territ, fert, in luon vino , a 3 L S. O. da Frilurgo

SUNATRA, isolo del mar delle Indie delle tre grandi isole della Sonda, ai S. Q. della pegiola di Malara e dell'icola all Dorura, separata ili quella ili Giava su dianie lo stretto della Sonta, e stavia in die parti abili equatore; 351 l. di lungh, e 75 di targliczza; calore temp-rato da venti di terra e di mare che succedon i regolarmente, e dalle contique pioggie; valcani numerosi e terreursti frequenti. Booni pasc ti ; territorio li rtile in 1150 e grani ; miniere d'oro e d'argento. Vi si raccaglie ogni sorta d'aromati ; ma il belanine, la canapa ed it pepe formane la-sua ricchezza principale. Le sue foreste quello di Achem è il più petente. I Malesi abitant la parte merid sogietta al re di Bantom. (.li abit. sono quasi tutti maomettani , negri , orgugliosi , sanginuary , astuti e tradit-ri; disprezzano i forestieri ed hamun una grande sti ca di loro stessi. Gl' Inglesi vi arrecano delle teierie ed altre mercanzio, e ne portano in cambio de' prodotti del por e; art (600 vi loutar-uo una colonia ; ne turnne cacciati, e quodi richianati; o gi hanno-una fattoria a Bencolen . Il forte di Matllorough, districtionel 1739 dai Francei, è stato riedificato. Gli Olandesi vi hanno dogli. stabilime di, i quali gl' luglesi, che se n'erars imposessati, localistmo restituiti. Achem, cupitale.

Source, città del M. dell' Podostan, e. L. del abstretto del suo nome ; a 36 k E. do

Sense Kien, città dell'impero l'amanno; tal-br. di salutro e di poly re da comone; estrozzone di riso ne cudomi : salt'irra-

undly; a 20 l. N. C. da Paghana Sunëse, borg (Gard); fabler di calze di seta è berretti ; c l eli cant, e circond, del

Vigan, da en è did, a t. S. E., ed i lega da Ganger 3. Héroult. Sun-warn, Indiaggio e eastello del canto-

ne di Perna , nella Svizzara. Seмот , pic. eittà del r. di Какоп, in Afr., a , l. da Sannac.

Sussant, pircola città all'imbeccatura del Keta . net governo d'Arcaogelo. Sunvix, villaggio del cantone de Geigioni, pella Svizzera, sulla st; ada che conduce da

Sesa, stretto dell' Europa di due piccule Rela di largh, fra Helsin, borg nella Serzia, gi Elseneur nella Danimaria. Esso è la chiare del Paltico, e tutti i bastiunnti che vi pus-2 to p gano un diritto ad Elseneur. Ch fuglesi forzarono qui to stretto nel 1801 e nel 1807, al outa del finori delle batterio dares.

Dissentis a Tions.

Sunternar, città degli Stati-Uniti, in Pensilvenia, sul fique Sesquebennale, a in tegla-N. O. da Piladelfia.-Altra , nella Georgia , a 12 l. S. do Saramah

Suspensurgo, città ste'la Danimarca, sulla Costa d' Alsen : a 7 l. S. E. da Apenrad. Sonderen, h. della Westfalia, a 2 tegl.e S. da Arensberg, nel granducato del Basso-

Sutpum un, città d'Inchilterra, pella contra di Darlam, ben fabbricata, e motto po-polata, con un vasto porte, all'imboccatora del Were; a 4, l. N. E. da Durham; 30,000

SUR abitanti, Comm. di carbon fossile, sale e votri. Long. pec. 3, 57, lat, 55, 35,

SURDOLU O SURGOTIA, pic. passe dell' Al-saria (Alto-Reno). Béfort, cap-luogo. SUNDOMA, porto della Circassia, sul mar Nero; a 25 l. S. E. da Calfa.

Suxui, prov. d'Africa, nel Congo, lungo il Zairo, con capitale dello stesso nome, Sunniva, isola all'estremità del golfo del Bengala, all' E. dell'ingresso del Gange, sulla costa di Chatigani

SUNDAMAGO, città della Svezia, sul golfo di Botnia, coo buon porto, culfica a nel 17.º scento, ed incendiata nel 1813. Falibre di lanilicia ; cantiere di costruzione ; a 60 l, da Strekholm. Longitudine 15, 6, latitudine

SUNGAGRERAY, DOME il' un distretto dello Imbatan, cedoto agl' luglesi da Tipoo-Sail in

virth del trattato del 1791. Sipaniona (lage), il più occidentale de 5 grandi laghi del Canada, ili quasi 300 l, di concentrate Esso è il più grande che si conceta in America. Il Nipigond al N., il Michipico ton al N. E., e to altri fiumi men considerabili vi metton fore. Sonovi molti scogli che ne rendono pericolosa la navigazione, e racchiude pure molte isole, le più grandi delle quali sono Minong e l'Isola-Rea-le. È navigabile per le fregate ed altri bastimenti grossi, e comunica col lago Huron mediante lu stretto di Santa-Maria.

Scenso, ant. città del r. di Napoli, nella contea di Molise, da eni è dist. 5 l. S., alle falde dell' Appennino.

Sua, città, o piuttosto miserabil villaggio delta Siria, nel pascialicato d'Acri. Essa è l'antica Tiro, della quale vedonsi alcune rovine ; è posta sulla riva del mare , ed ha un ortis. Com. di grano e citon sodo. Long. 33. 27. lat. 33, 21.

Sunanasa, nome del più piccolo de 3 stabilimenti olandesi dell' isola di Giava. Lat. S. 7. 14. 23. long. E. 119. 21. 13.

Schaus, pic. città di Pollonia, ad 14 L. N. E. da Witespk.

SCRATE, co sul. città delle Indie, nel Guzerate . con u i ca-tello ed no buon port . Com. immenso di de gherie e tele, e mimero prodigioso di negozianti di tutte le nazzni. Sul Tapty , a 4 l. dalla sua imbrecatura nel golfo di Cambaja, ove forma un porto di acers-o diffici'e a' prossi hastimenti curre a motivo de' benchi di sabbia . A 30 l. S. E. da Cambaja, Long. 69. 52. lat. 21. 10. Sružna, villiegio (Senua), a 2 l. O. da Parigi, pressa New Ily 4; 1,500 abitanti.

Suagnaza, b. dell'Auus, (Charente-In'.), me 1 1.500 abit. C. l. di cant. e circond. di Rechefort, da cui è dist. 5 l. N.

Stracocza, città dell'Indostan, a 57 L S. E. da Allahahad.

Svacor, città della Russia, in Sil eria, nel gov. di Tobolsk , da cui è dist. 80 d. N. E., Soll'Obi.

Scaer, b. del Nivernese (Nierre), ad : 1. N. da Clamery .

Sunt (Saint), b. della Gujenna (Giron-da), che serve di subborgo a Bordenur . Schana ; paese dell' America , nella Guja-

ua , colonia degli Olandesi , di 20 k circa di ensione lungo il fiume Surinam. Abbonda di frutti, pesci, salvaggiome ed animali sia-golari di varie sorti. Raccolta di calle, 200ehero, cotone, tabacco, gomma; legni da tinte ec. Gl' Inglesi se ne impadronirono nel 1500 e pel 1804. I preri fuggitivi vi stabilirono una repubblica.-Capitale dello stes-o none, finme Sorinam, eitth grande, puita e e namer iante. La sua cittadella si ma il Forte Zelandia. Lat. N. 5. 49. long. 57. 36. 47. 0.

Scarteann, balinggio e castello del contdi Friburgo, nella Svizzera.

Scanar , contea d'Inghilterra , al N. del Tamigi , all' E. delle contee di Kent e di 8 sex, ed all O. di Northampton e di Ber-eks, di 12 L di lunghezza ed 8 di larghez-24, e 171,000 abitanti. Guiliort , cap. Piece ameno e salubre; prod, grano, noci, luppo-

li, asparagi e terri da purgo pe pomilini. Sunsea, pic. e grazio-o villaggio della Srizzera, nel caut. di Lucerna, da cui è dist. 3 l. S., presso al lago di Sempach, in am na situazione. - Città della Virginia, Stati-Uniti; pop. 6,227 abitanti.-Altra, nella Ca-rolina del Nord; pop. 8,000 abit.

Suar-La-Comptat, pic. città (Loira), a 3 1. S. O. da Monthrison . Sus o Taridant n'e la capitale. Paese piano,

ed abbondante di grano , greggi , caune di zuochero e datteri. Gli abitanti sono per la maggior parte bereheri , buoni soldati , gelosi della lor libertà , e maomettani. Il finne Sus dà il nome al paese,

Su-A, città forte e com. d' Africa, nella reggenza di Tunisi, con un castello ed un buon parto; posta sopra un monte, preso al mare, a 26 l. S. E. da Tunisi, Long. 8. 2. lat. 35, 39.

Susa, antica città del Piemonte (Stati-Sar-di), c. l. di provincia. Essa è forte ed importantissima per la sua situazione, sull'ingre-so del passaggio del monte Cenisio. Lo imperatore Barbarossa la ridusse in cenere. I Francesi forzarono il passo di Susa nel 1629, presero la città nel 1690, e la possedettero tino al 1696; la ripresero poi nel 1704, ma tre anni dopo fu tolta loro dal duca di Sevoja. Vi esiste un superbo arcu trionfale. In passata era dominata dal firte della Bruncte, che fu dimolito nel 1796; pop. 7.000 alijianti. Filatoi di entone e conce. Sulla abilanti. Filatoj di estone e concie Doria , fra amenissimi monti ; a 12 l. N. O. da Torino, e 10 N. E. da Brianzone. Longtudine 4. 49. latitudine 45. 6. Susa, antica città della Persia, cap. del

Khirsistan , a 34 l. S. O. da Ispahan. Susanna (Santa) , due isolette nel golfo del Bengala. La loro punta più settentrionale è alla latitudine N. 10. 28 .- Piccola città della Maina (Majenna), sopra un eminenza; e-l. di cant. e circond. di Laval, da cui è dist.

4 l. E., ed 1 l. da Evron .

A. I. E., Gu I I. Ga Lovon G., Schall, città della Russia, nel governo di Mosca, da cui è dist. 45 I. N. E. Scsa (la), b. della Maina (Sarta), mila Sarta, c. l. di cant. e circond. del Mare, ad 1 I. da Foulletourie Q. Pop. 1,500 alsi.

Sosn-ux-Dines . b. del Delfinato (Droma) , d 8 1. S. da Montélimert, e 2 leglie da

Sest-La-Roussa, h. (Droma), a 3 L da

Pierrelatte . Pierreidite 3. Sesognassia, gr. flume degli Stati-Uniti, che sorte da' laghi Obsego ed Obsejo, traversa dal N. al 8. tuttu la Pensilvania, e aborca nella haja di Chesapeak; dopo aver ricevuto il Tyoga. Suss, h. della Svizzera, nel cantone de'

Grigioni, nella Bassa-Engadina. Sussar, b. (Alta-Vienna), a 6 l. S. E. da Limoges O.

Sossex, contra marittima d'Inghilterra, circoscritta al S. dall' Oceano, al N. dalle contce di Kent e di Surrey, all'E. dalla contea di Kent, ed all' O. da quella di Southampton, di 22 l. di lunghezza e 7 l. di larglezza. Aria salubre e suolo variato. Racchinde una città , 20 borghi da mercato , 108,000 abitanti, Chichester, cap.-Altra nel New-Jersey (Stati-Uniti), pop. 20,000 abitanti .-- Altra, nel Delaware; popolazi 20,500 a-

Sorrany, pic, città del r. de Paesi-Bassi, 4 l. S. da Ruremonda ed nna lega dalla Mosa, sul flumicello Zarel, che abocca nel

Surentre, città della Boemia, in una valle sulla Watawa.

SUTERA , pic. città di Sicilia , che racchiude molti antichi monumenti; distretto ed intendenza di Caltanissetta . Popolazione 3,384

abit. SETHEALANDIA , prov. maritt. della Scozia , che confina al S. col mar Germanico , all' On colla contea di Ross, all E. colla contea di Ross, all E. colla contea di Ross, all E. colla contea di Caithess, ed al N. col mar di Scozia; 15. 1. dal N. al S., e § 1. nella sua maggior larghezza dall' E. all' O. Essa è molto montuosa , sterile , ed intersecata da fiumi e laghi. Le sole rive del golfo di Dornock son popo-

late e ben coltivate. Dornock, cap. Scrar, pic. città del Patrimonio di S. Pietro (Stato-Ecclesiastico), sul Pozzelo, a g l.

N. O. da Roma Surros , b. d'Ing. , contea di Nottirg! am.

Man. di calze, Sorros-Corristo, b. d'Ing., contra di Warwick, da cui è dist. 2 l. N. E.

Sovetnia , ant. città della Siria , all' imboccatura dell' Oronte, a 3 l. S. O. da Antiochia. Suveraro, castello in Tusc. nel Pisano nel

pian di Campiglia, in luogo d' aria poco sa-Sczon, fi. in Borcogna (Costa d' Oro), che traversa Digione, e si riunisce all' Ouche al-la porta della città. Vi si pescano delle tru-

te squisite. Syavia, gr. paese ed inaddietro circolo di ermania, ne contorni del Danubio, appart. Germania, ne contorni del Danubio, apparta al re di Wirtemberga, al granduca di Baden ed al r. di Baviera, Vedi questi articoli.

Svezia, uno de' regni più settentrionali del-l'Europa, conf. N. colla Larponia inaddietro dancse e coll'Oceano glaciale , S. col Baltico", O. colla Norvegia, col Catrgat e col Sund, ed E. colla Russia europea. Ha circa 280 L dal S. al N., e 160 dall' E. alf O.;

17,000 l. quadrate, 2,550,000 abitanti, 4.000,000 , se vi si aggiungono quelli della Norvegia; rendita pubblica , 35 milioni ; forze di terra , 50,000 nomini ; marina reale , 40 vascelli , la religione loterana è la don nante. I parsi che la compongono sono : la Svezia propriamente detta, la Lapponia ave-dese, la Gozia, la Betnia, la Pomerania, le isole di Rugen , Gothland ed Oeland , e la sone at tugers, toutrant et Detand, e ha Norvegia, regoo particolare, che vi è slato unito nel 1814. La Svezia è un paese interecato di flumi, laghi, mondi e foreste. Il terreno in generale è ingrato. Abb. di pasture, miniere di ferro, rame e piombo, pesca d'arringhe e fabbe. di ferro lavorato e d'armi. Esportuzione: coola, legname da costruzione, pece, catrame e pellicecrie. Imortazione: vini , acqua vite , sale , carta , derle, stoffe, zuechero, droghe e mercerie. Gli Svedesi sono robusti , laboriosi , atti a sopportare la fatica , e vivono lungo tempo. a Svezia è patria di Puffendorff e del cel. Linnon, Università ad Upsal, Lunden ed Abo. Religione interana. Tre ordini di cavalleria : della Stella polare, di Vasa e della Spada, La lingua deriva dalla teutonica. Il potere del r. di Svezia era limitato da un senato e dagli stati che di frequente si adunavano ; ma nel 1771 ll re si è sottratto all'autorità del senato; egli ha fatta una legge, approvata dagli sisti allora admati, in virtividella quale il sorrano non è tenuto a seguire il par-re del senato se non che quando sia univer-salmente opposto al suo. Nel caso che i pa-reri sian diversi, il re può attenersi a quello che più gli piace. Il re non può fare ne abrogare veruna legge, e-igere veruna contribuzione, ne dichiarar guerra, senza il consentimento degli stati , che non fhanno tempo fisso per admarsi, e che non posson far-lo se non che per ordine del re. L'adunanza degli stati non può durare oltre a tre meai; se depo questo tempo non è stato deciso nulla, le cose restano sul piede antico. Il re nomina a tutte le grandi eariche del regno, scegllendo fra pretendenti che il senato gli propone . Nel 1780 il re Gustavo III fu costretto di por limiti alla libertà della stampa, al che si attribuisce il suo as-assinio seguito il 16 marzo 1701. Le monete d'oro dolla Svezia soni : il ducato, che vale 11 franchi 6a cant.; quelle d'argento ; i risdal-leri specie di 48 scellini , del valore di 5 franchi 70 cent.; la doppia plotte o moneta di 2/3 di risdallero, che ha corso per 32 scelli-

ni, e vale 3 fr. 75 cent; la plotte di 15 scela lini, che vale 1 fr. 90 cent. Stockholm, cap, Svezus-Paonent. E la principal provincia del r. di Svezia, resta nel centro, e confina all' E. col Baltico , al S. colla Gozia , all'O. colla Norvegia, ed al N. colla Lapponia ; essa è interserata da pareechi laghi provincie : l' Uplandia sa in cinque piccole e la Sudermania all' E., la Nericia al S., la Westmania all' O., e la Dalecarlia al N. Stos ekholm n' è la capitale.

Svickao, b. della Boemia, ad 8 leghe S.

O. da Pilsen, Svillage, città della Russia, c. I. d'un circolo del governo di Casan, da cui è dill. 6 l. S. O., salle rive alel Wolga STREETA " CONFEDERALIVA E ELFETTOS , II hetia, gr. pase d' Europa, con . E e N. c dla Germania, S cot r. Lam -V.n. ed O. colla Francia. È questa la parse più elevata d' Europa , e vi è un gran mun ra di laghi e finni. Il Beno, il Bolaco, il Ina, l' Adda ed il Tivino hanno le sorgenti neda Svizzera, a poca distanza l'uno dall'altro. BYEZECA, à DOCS GUSSAIRA I 1900 autre mo-L'Aur é il suo fisure prințulet. La parte orient, e merid, della Svizzeca racchissle le silte Alpi, le quali occupant î doc terzi di quasto pasce, e non offerono che sommită o-perte di ghasci perpetui e di valli profon-de, più o mono fertili. La parte occidentale e settentrionale è travenata da diverse catene del monte Jura, ch'è meno alto delle Alpi. Il ramo principale di com. della Svi-pra consiste in formaggi, hestiami ec. Il passe in generale è pover); ma in nessma payte della terca l'industria è più ingegnosa e più attiva ; costrioge gli scogli molesimi a produt viti , a verdeggiare di orgagliose pastore; l'aratro passa selle rive di spavento-ai pre ipizi. Gli Svizzeri son solari ed industrust, forti e robusti; sono stati celebri in tutti i tempi per la loro bravara, per la lne buma fede ed ospitalità, e per l'anoge del-la loro antica libertà. I cantoni d'Uri, Scuwite ed Underwald scorero il giogo della casa d'Austria; tre contadini di questi cantono, Arnold di Melchtal, Werner di Stanffach e Walter Forst, concepirono ed escauirono un tal progetto nel 1115, Altri canto-i si unirono ad essi ; e finalmente gli Svicceri formarono una confederazione composta di 13 cantoni , cioè : Lucerna , Uri , Schuite , Underwald , Zug , Friburgo e Salura , che son cattolici ; Zurign , Berna, Basilea e Scuif as , che son postestanti ; Glaris el Appenzetl, ove la religione è mista. Tutti quisti cantoni erano a trettante repubbliche, ed all'insierne di essi e de l'ero aliesti davasi il nome di Stato-sovrano. I Grigioni colla Valtellina, il Vallese, Bienna, Mulliamen ed il vescovato di Basilea , erano loro alleati. Vand, Baden, Lugano, Locarno, Mendrisio e Val.
Maggio, i balinggi liberi; Sorgana, la Turgoria ed il Rheinthal, pacsi soggetti. La
religione cattolica e la proiestante sonni conservate nei cantoni in cui venivano professate. Una rivoluzione accaduta nel 18-3 ne formò un nuovo stato confederato , composto de' 13 antichi cantoni e di 6 nuori, che sono; Argovia, San Gallo, Grigioni, Tesino, Turgovia e Vaud. Vedi questi nomi. La Svizzera perde in seguito Mulhaus n. il vescovato di Basilea , Neuchârel, Ginera ed il Vallese, che faron rianiti alla Franci-, non meno che il pacse di Chiavenna, della Valteltina e di Bormio, rimiti all'insidditro regno d'Italia; ed acquistò il Fricksthal e doe città forestiere. La superficie era allora di 2,260 L quadrate, e la sua popolazione di 1,434,004 abit.; ma questa popolazione sembrava teoppo debole. Nel 1814 f. r.u. aggion: i tre muovi cantoni alla confed razio ne Svizzera ; cicé · il Vallese , Ginevra cd il pro territoria , ed il principato di Neuethitel. La parte prà movid. del dip. françose dello

Alto Bero, che comprenda le città di Po-rentruy e di Délémant, è atata paramote entituita alla Svazera. Ogni cantone è sstano e padrone quanto a sé per la sua ammini-trazione i ma tutto ciò che concerne i suoi rapporti coll'estero, e tutto ciò che interessa la confederazione, dipende dalla dieta che tutti gli anni si adossi nel capi-luca d' uno de sum cantoni direttoriali, che s occ Fr.burger, Berna , Soletta , Basilea , Zurigi e Lecerna, Il Landamare della Svizzera, capo della Stato, viene eletto ogni anno dal cantone direttoriale. Vi si tengono le scrittore in franchi da 20 soldi a 12 denari . Il franco svizzero vale 30 soldi di Francia I.i monete d'oro della Svizzera sono ; la doppia, che vale 47 fr. 30 c.; la sompia detta 27 fr. 43 c.; il ducatu 11 fr. 70 centrimi, Quelle d'argento sono; lo scudo da jo hatz, che vale 5 fran, 85 c.; il fiveno di Baulea, 4 fr. 44 cent.; la moneta da so batz, 2 fr. 22 c.; il tranco di l'erna, 1 fr. 52 e.; lo sendo di Zurigo di 2 formi, 4 fr. 78 c.; il fiorino di Zurigo da 40 scellini, a fr. 39 c.; la moneta di 5 batz, 70 cent; la mointa da 21 batz di Neutchâtel, 2 fr. 70 centesani. Suatow, isola al N. di Santa-Croce, nel mar del Sund.

Swannous, isoletta sulla costa della Nor-

Vegia, dist. 4 l. da Donness. Sware, isoletta all'ingresso del polís di

Honduras, a 50 l. N. N. O. dat cap Dis-Gracias, Lat. N. 19, 20, long, 86, 22, O. Swasser, città d'Ing., contea di Glauve gan, all' imboccatura del Torg. Buon pero, e com. considerevole di carlson fossile; a 6 l. S. E. da Carsnarthen. Long. occid. 6. in. Lat. 51. 40.

SWAPHAM, città pop. e commerciante del l'Ing., nella contea di Norfolk; a 5 l. S. E. da Ljun

Swaasmo, piceola città dell' Uplandia, is Isvezia, in un' isola dei lago Meler.

Swartz-Sturts, pic, città d' Ol. (r. de Pre-ti-Bassi), sol Wecht, un prozo al di là del'a sua imboccatura nel Zuydezec. Sprassoso, fortezza della Finlandia, dial a l. al S. da Helsingsfort, riunione di a te politie Estificate che dominano un magnis-

co portn. Swein, città del Dar-Four, in Africa che vien traveriata dalte caravane dell' E

git to Sweaneno, isoletta sulla costa di Svezia, person all'ingre-so settentrionale del Sund. Sweate, città del ducato di Berg nel gr.-ducato del Basso-Retro, sul Boer, ad 8 legie S. O. da Ham. Fouderie , e comm. di & di ferru.

Switza, h. della Schiavonia, sulia Sava, s 17 I S. O. da Siriaium.

Sama, fi. della Pomerania, ramo dell' Odes , fra l'iseda d'Ussedotte e quella di Nolin. Esso shoces nel may Baltico.

SwinceLaur, b. della contes di Yorck, in Inglalierra, sull'On-a. Swingsteina, citti moderna della Pomerania, a 15 l. N. N. O. da Stetlino, popolar.

2,500 abitanti. Un piccolo stretto la separa

dall' isola di Wollin, Vedi Stattino Swinzaron, horgo d' Ingluiterra, contea di

Stattered. Swoas, b. d' Irlanda, nella contca di Du-

blim, da cui é dist. 4 li N. Synney, principale stabilimento degli Inglesi reportati , e città della Nuova-Olunda , di recente coliticata in mezzo al recinto del parto Jackson. Long. 148, 45, lat. meridinnale 33. Strade ampie e diritte, e case isolate; a 5 l. da Botany-Bay.

Svène. Vedi Assean.

Svan, b. del r. d' Anoover, a 3 l. e mes-

20 S. da Brema

STLT, isola della Danimarca, sulla costa occidentale dello Sleswick, dirimpetto a Tonda. Alsbonda di bestiami, e gli abitanti sou coltivatori e marmari.

Sruk, isoletta dell' Arcipelago, presso al-le coste della Natolia, di 2 l. di lunghezza. Sonovi due buoni porti pe' fustimenti grossi, e due piccole haje pe bareareeri. Essa è abi-tata da Greci , che lanno la pesca delle apu-gne ; a 2 l. N. dall' isola di Rodi. Long. 25. 20. lat. 56. 36.

Summones (Saint), villaggio della Guerro n.i (Gironda), c. l. di card, e circord. di Bazas , da cui è dist. 5 li O.—Altrobel

Runergue (Aveyron), ad 8 l. da Espelion, e 3 l. da Munde-Barres . — Altro nella Borgogna (Saona-e-Loira), presso Charellea, ed a Maison-Blanche O.

SYMPHOMEN-DE-LAY (Saint), b. del Bogiole-ae (Loira), ♠ ¼; 2,255 abitanti; c. luogo di cant. e circond. di Roacoe, da esd è di-

stante 3 L. S. E. Stapponier-n'Ozon (Saint), b. del Delfinato (Isera), appie d'un colle, o x : 1,485

ahitanti ; e. l. di cant. e circond, di Vienna, da cui è dist. 3 l. N. SYMPROBLES-BITE-CORM (Saint), b. del Lio-nese (Rodano), c. l. di cant. e circond. di Lione, da cui è dist. 7 l. S. O., ed 1 le-ga da Chazelles . Livira. Concie.

Srvan , città d' Africa , all' O. dell' Egitto,

in un' ousi che sembra esser quella di Giove-Ammone. Syman, città di Roscia, governo di Sim-

Mirsik, sulla Syrinska, presso al Wolca.
Szatun, torte città di Russia, sul fiume Szatska, nel governo di Woronesch, da cui e dist. 40 l. N. E.

Summe, borgo della contea di Wepin, in Unglieria, al N. del lago Balaton, a 30 leghr S. O. da Buda, BRISTOW. Vedi Scietova.

TA, grap fi. de'la China, che ha origine nelia prov. di Yu-Nau , e abocca io mare a Quang-Tchcon-

TAATA. Vedi TAHTA.

t'az , fi. della Pers a , che irriga il Ker-man , e si scarica nel golfo d' ( rmus. TABACHASAN , città della Natolia . nella contrada di Bosog , lia' monti , sul finme Ade-

na e presso alla sua sorginte, Tatago, is, dell' America, una delle Au-tille, ai N. E. stell' isola della Trinità, di 12 l. di Inoghezza, e 4 e mezzo di larghezza. Il clima, schben prossimo all'equatore , e temperato, ne vi son mai uragani. Il ta-Lacco vi fu scoperto nel 15tio. Prod. cotone, indaco, zocchero, legno sassofrasso, vera gomma copale, nori muscate e cannella hastarda , salvaggiome e cinchiali in al bondanza. Le tormiche tanno multi questi alle cam agne , che souo irrigate da parecchi fiumi . Nel 1789 la popolazione era di 8,400 abit. Era questa una colonia olandese fondata nel 1632. Gl' Inglesi ne li discacciareno nel 1666; ma fu restituita all' Clauda nel 1677. I Francesi vi aborrarono. Essa fu dichiarata neu-

trale nel 1748; ne fu ceduta la proprietà a-

gl' Inglesi mediante il traltato di Verszilles del 1763. Fu presa da' Francesi nel 1781, e dei 1703. Eu presa un riances dei 1701, e garentiu colla pare del 1783; fo presa da gl'inglesi nel 1792, e restituita nel 1802. Fu riconquistata nel 1803 da questi ultimi, a quali e restata in virtu del trattato di Parigi quan e restata m'irru uni antata di prigi del 1814. Scarborough n'è la căpitale. Que-ri îs la è reparata da quella della Trinitla mediante uo canale di 10 leghe, ed è dist. 10 leghe 8 dalla Barbada, è 19 l. dal continente spagnuolo, Long. occ. della punta di Sabbia, 65. 9. lat. 11. 5.

Tanasea, pic. isola e città della costa di Barbaria, nel regno di Tunisi, ove i Genovesi pescano il coralio. La compagnia d'Afr. stabilita a Marsiglia vi ha uo agente. Latit. B7. 12. N. long. 6. 40. E.

Tablest o Translade, ant. città di Siria

nel pascialicato d' Acri, fu quasi atlatto distrutta nel tempo delle crociate, e non vi re-stano che circa 100 famiglie. È posta sulla riva crientale del lago di questo nome, o Genesareth, che è traversato dal N. al S. dal Gierdano, ed ha 6 l. e merzo di lumpherza e 3 di largherza; a 22 l. N. E. da Gernsa-kmne, e 16 l. S. E. da Aeri. Ivi vicino nna sorgente d'acqui minerale, molto anlatare pe reumatismi. Longitudine 33, 32, latitudine 32, 28.

titudine 3a. 28.

Tassoo, isola dell' America settentri-nale, neila Nuova-Spagna, appartenente al gorer-no di Tabanco, nella baja di Campeggio; formata dal fi. dello stero nome, e da quello di S. Pietro e S. Paolo ; a 4 l. dal mare di 124 di dimunta del 124 di suntantino di cariborata. Latitudine

di 12 L di lungh, e 4 di larghezza. Latitudine R. 17, 4 h an titudine gà. T. Tasaco, prov. del Messico, che coolina di N. colla laigi di Compeggio, all' E. collo Youstan, al S. colla prov. di Chiqua, cel al l'O. con quella di Gonanca, di carca (5 L di lunghezza ad albrettanto di larghezza. Esse di circilissima, singolaprenate in caccon che ne forma la priscopale reclettara. Norta-Sentano del me forma la priscopale reclettara. Norta-Sentano

Dorade-la-Vittoria, cap.

Taviesa, città di Russia, nel gov. d'Ufa, sulla Rielaja i contorni ferilitanni i praterie cocellenti. Nelle vicinante i Baskiri tanno il com di mele. com. Lostumi e chiacadiera.

com di méte, com , bestami e chiacaglieria. Grovario d'Illa, die cui è datunde no l. S. Tautien, b. del Puitou (Vandeu), circond. delle Sabbesd' Olonne, e da cui è dist. 8 leghe N. E., e 3 l. da Boaréon @. Taroca, sola dell' Alcorica, nel gr. Como la biglia dell' pannana, di una lega e menuo di lunghezza e d i di larghezza. Pese montisso

Jungherrs ed 1 ell targlezus, Feer montanos ed absochante di abber frutterir, massime ed excesis—Uns delle 7 solos dello Sprinterg. Let N. 80-55, bono 16.5 g. En-boshta dellevante dellevante dellevante ed Annaton.—Bija solid quale è edification et Annaton.—Bija solid quale è edification del N. 0. di Madapascar. Lat. S. 15. 40-10. pp. 44. p. 40-200 solla conta R. dell' isola del N. es dell' solos premo Ta-Tarcocontas, picciolissimis isola premo Ta-

TARRISTAN (II). Vedi MASANDERAN. TARD, citta d'Alrica, nella Nigrana, a

go I. N. da Agades.

Tacatabro, città del Messico, nel gov. di
Talasro, sul fume di questo nome, unico
terriburio one cresce il caccon bianco.
Taccazza, fiume dell' Abivinia, cie shoc-

ca nel Nilo.

Tacnaw, città di Bocmia, nel circulo di Pilsen, da cui è dist. 9 l. U., sul fi. Mies. Long. 10. 18. lat. 49. 47.

TMARO, Vedi Ta-Loro,
Ta-Lucino o Tacanno, città cap. del Turchestan, rendetura del can del Kai-ski durante l'inverno y sul Sere, al confluente del
Tele rechià.

Ta-Con, città della China, nella provincia di Pekino, all' imboccatura del firme PeiHo o ria flume blanco, cap. della prov. ; recid. del vicerè; a 36 l. S. E. da Petino. Long. 115. 3. lat. 39. 8. Gr. commerco. Tacror, città d'Asia, nel Butan, a 63 e N. N. O. da Gherpong, e 52 leghe S. E. I.

Lesse.

Tacera, grazioso b. della Nissva-Spagna, in Amer., al N. del Messico. Latit. N. 19.

3s. long. 10s. 28. O.
Tancarras, pic, citti d'Ing., nella contra di Yorck, da cui è dast. 4 l. S. O.

Tabenner, piezes ferte dell'Indostan, nel Mi-re, a 50 t. S. E. ais Adony. Tabosa. Vesti Palmen. Tabosac, porto e a abdimento dell'Ameri-

Tanpsac, porto e a abdimento dell'America sett. sed fi. S. Lorenzo, ad 8g t. dalla sa fice, nel luogo ore receve il ti. Sagornay. Long. occ. 71. 37. lat. 43. 26.
Tansarant. Vedi Tensarant.

Tasz, città dell' Arabia , nell' Yemen , a 30 L N. E. da Moka.

Taraza, Pedi Danasco.
Taraza, pie e graziose citti di Spans nella Navarra, presso al fi. Gidaco, in un territorio fertile in Luon vino 4 a 5 leghe S.

At Pamplona.

Tariatar , regno d'Africa, nell'imperidi Marsons, the conflist al N. coi regul di Ye.

Marsons, the conflist al N. coi regul di Ye.

al S. col denere do liberlaria, e all'O. coi regul di Pera, di Marsocco e di Son j divio gia provincio Dana, Sara e Tone. Terlatari per sul propose propose per segule. Gli abitanti vinono di corre di caminolio e di datori e, da davono corre di caminolio e di datori e, da davono propose segule. Gli abitanti vinono di litte e di di di conso nome, n' e la repiale, città nonollo commerciato sing darmorie in marrocciani, pell'ul hofabo, tappel, de di propose del consolio commerciato sing darmorie in marrocciani, pell'ul hofabo, tappel, de del propose del consolio commerciato sing darmorie in marrocciani, pell'ul hofabo, tappel, de del Pera, e o S. E. de Marcocco. S. (E. da Pera, e o S. E. de Marcocco. S.)

Tagaosta, gr. est'à del regno di Menceo prov. di Sus., in una lertii pianora, a 20 le di distanza del mare, e 18 l. dall' Atlante. Long. occ. 11. lat. 29. 40.

Long. occ. 11. lat. 29. (o. Tacasa, pic. citta del r. di Fea, in mi paese montioso, sul fi. del suo nome, dol 1/2 lega dal mare.

Tacaste, un tempo città consid. della provincia di Costantina, nella reggenza d'Aigeri, oggi non è altro che un villaggio. Patra di S. Agostino. A 12 l. S. E. da Donna. Taccia, comune degli Stati-Sardi, c. l. d

mandamento, prov. di S. Remo.
Tattacorro, città del regno di Nopeli,
nell'Abruzzo nilerione, a 5 l. O. da Celanor.
Patria d' Andrea Argel i.

Tacasserso, finne del Prioli, colère per la vitacia di Mine sol priscipe Carlo.

Taco (f), gen func di Spagna, che bala seguente chia Norve-Castiglia, solli feoriera del P. Morave-Castiglia, solli feoriera del r. d'Artesona, traversa totta la Norve-Castiglia, l' Estramadura spagnacia, e di una parte del Portogollo, e siucca nel fi Occano Allantico, 2, 1 e di setto di Lisiona Cemineta del reser navigabile poco al di sotto di gesta colti.

Tacodas. Vedi Isadacas.

TAGONAGO, isola di Spagna, al N. E. di Ivica. Long. occid. o. 39. 35. lat. 39. o. 30 Tacars , capo all' ingresso meridionale del fi. Sierra-Leone. Lat. N. 8. 39. tong. occiden-

tale 15. 32. TAGUA , città dell' interno dell' Africa, nella Nubia, sulla via che conduce da Bornù a

Dongola, a 17 giornate O. da Dongola. TAGUNADARET, città d'Africa, nel regno di Tafilet, presso al finme Dras, con un buon castello, sopra una montagna TANGGAA, una delle isole Sandwich , nel

grande Oceano. Long. occ. 162. 44. latitudine 21. 42. 30.

TAHOUROWA, Holetta, una delle isole Sand-wich, fra le isole Ranai e Mowi. TARTA, borgo dell' Alto-Egitto, a 12 leghe

S. da Siut. TARUGLAURI, popoli dell'America settentrio-nale, ira I Canada ed il grande Oceano, sulle rive d'un lago di 300 l. di circuito, e 30 di larghezza, intorno al quale sono più di 100 borghi. Essi coltivano le arti, e si ser-

yono di armi da fuoco. TAJEF , città dell' Arabia , nell' Hedjas , in un territorio abb. di frutti , al S. del monte

Gazuar Tal-Hou, lago della China, abbondante di pesci , e circondato da una catena di monti, che offrono un aspetto pittoresco. Esso divide la provincia di Kiang-Nan da quella di Che-Kiang.

TAIRVAT, città dell' impero Birmanno, nel Pegu, sall' Irrauaddy, 2 16 l. e mezzo O. da Pegù.

TAILLAD, capo sulla costa di Provenza, al N. E. delle isole d'Hières. Lat. N. 43. 4. long. 5. 36. E. TAILLADOUGO, b. della Santogna (Charente-Inf.), sul ti. Charente, a 4 I. S. O. da San

Giovanni-d' Angely , ed una lega da Soint Same TAIR, pic. città del Delfinato (Drôma), 👁

pa; 1,004 abit.; sui Rodano; c. l. di canite circond, di Valenza, da cui è dist. 3 l. N. Long. 2. 33. lat. 46. 5.

Tama, città di Scraia nella contea di Rosa, a 4 l. N. N. O. da Cromarty.

Tat-Prec-Sor, città della China, provincia di Kiang-Nan, nd 8 lephe S. de Nankin preco al Kong. Parcectal ilumi navigabili ur-

rigano il auo territorio, e la renduno opu-

TALEGON , città dell'isola Sanguir , a 50 l. N. E. dall'isola Celebe.

Tarri, isola del grande Oceano, discoperta nel 1767 da Bougainville, e riconosciuta nel 1769 da Cook, formata da doe penisole circolari congiunte da un istmo; 45 legbe di circonferenza; sulle coste si trova del curallo; l'aspetto è amenissimo, ed il territorio fertile, producendo cocro, ignami, frutti da pane, banani, patate dolci, ed un albero la di cui scorza serve a fare una stoffa singolare, simile alla carta. I porci ed i cani sono i soli animali domestici. Gli abitanti son civilizzati e governati da un capo che aveva 70,000 sudditi di due razze, una bianca e di alta statura, forte e ben fatta; l'altra di statura mediocre, con capelli crespi e molto somigliante a quelli de mulatti : donne helle e voluttuose ; lingua dolce ed armoniosa. Que-Voscimi ; Tom. 11.

sti popoli , come pure il foro re , sono stati converuti alla fede cristiana dai missionari Inglesi. Dei deportati inggiti da Botany-Bay vi si sono rifuggiti nel 1803, e vi sono stati bene accolti. A quell'epoca La popolazione di Taiti era ridotta a 5,000 abit. di 15,000 che ne conteneva nel 1796 ; le malattie rd i vizi recati in quell'isola dagli Europei , l'infanticidin ed i socrifici umani sono le cagioni probabiti di una tale apopolazione. Long. 150. 40. 17.-- 51. 50. 30. 1at. 17. 9. 2.-- 17. 35. 3.

Tan (il), Tacene, pic. città della Persia, nel Sigistan, a 10 l. N. da Zarang.

TALABO, gotfo sulla costa S. O. della Corsica, at N. O. dell' isoletta Monaqui.

TALAMORE, villaggio, porto e fortezza alla estremita settentrionale dello Stato-de' Presidi fra Liroseto ed Orbetello. Longitudine Q. 124 latitudine 42. 42. TALANT, villaggio di Borgogna ( Costa-d'

Oro ), sopra un monte, presso Digione O.
Talassa, pic. città dell' stato di Tennessee, negli Stati-Uniti d' America, a 12 l. S. da Knoxville

TALAYSSA - DE - LA - RETNA , città consid. di Spugna ( Nuova-Castiglia ), con un forte ; strade regolari, ma mai selciate; fabbr. di vernice pregiata. Com. consid. di seterie e majolica; sul Tago, in una gran valle abb. di grano, frutti, e soprattutto di vini squisi-ti, a 32 l. S. O. da Madrid. Nel 1809 last-taglia fra i Francesi e gi Inglesi. Patria di

Mariana. Long. occ. 6. 48. lat. 39. 44.

Talavera-ta-Raal, pic. città di Spagna, nell'Estramadura, a 3 l. E. da Badajor, sul-

la Gradiana.

TALAVERA-LA-VIEJA , pic. città di Spegns , nella Nuova-Castiglia, presso alle frontiere dell'Estramadura sul Tago; a 28 l. S. O. da Toledo, e 14 S. O. da Talavera-de-la-Reyna. Talavo, b. di Corsica , c. l. di cant. e eircond. d' Ajaccio 1 da cui é poco dist. Tazaor, signoria d'Irlanda, nella contendi di Wicklow, da cui è dist. 8 I. O.—Isola alla punta N. del fi. 8. Giovanni, al N. dela Plorida, separata dall'isola Amelia mediante l'imborratura del fi. Nassau. Lat. N. 30. 3. long. 57. 30. 8.

TALERAN, città della Bucaria, a 32 l. E.

TALICHERI. Vedi TELLICHERY. TALLA, comune in Toscana nel Piorentino. TALLAGE, b. d' Irlanda, contra di Waterford, da cui è dist. 14 l. O.

TALLANO, h. di Corsica, a 5 l. N. O. da Porto-Vecchio. Ajaccio . TALLARD, b. stel Dettinato (Alte-Alpi) , sul-

la Duranza, c. l. di cant e circond. di Gap TALLIRA, città d'Africa, sulla frontiera del

r. di Bondon, Longit. occ. 13. 45. lat. 13. 30. TALLO. Vedi TALLAOM. Talmas, h. delta Picardia (Somma), a 3 I. S. da Doulens .

TALMAY, b. di Borgogna (Costa-d' Oro), in un' isoletta dal Vingcanne; a 9 l. e mezzo N. E. da Digione, ed i l. da Pontaillier . . Талмонт, b. del Poitou (Vandea), a 2 l. da Avrille .

TALMONT, pic. ciltà della Santogna (Charente-Inf.); in una penisola della Gironda, a a l. da Conés . Long. occ. 3. 15. latitudine 45. 32.

TALUYERS , h. del Lionere (Rodano) , cant. di Mornaut , a 4 l. da Lione Э. , Тамаса , fi. del Portogalio , che ha la sorgente nella Galizia, e absecta nel Duero. TAMALABROUR, città dell' America spagnino-

la , in Terra-Ferma , nel governo di Santa-Maria , sul fiune della Maddalena. TANALNA, città dell'interno dell' Afr., nel

deserto di Berdea , da cui è dist. 80 1. S. TAMAS, isoletta del mar Nero, formata dalle imboccature del Kuhan, sull'ingresso dello stretto di Caffa. Long. 34. 14. 45. lat. 45. 13. 16.

TANAA, pic. fi. d'Ing., nella contea di Devon, else forma alla sua foce il porto di Hamoare TANARA (le isole di), isole d'Africa, sulla

costa presso Sierra-Leone.-Città del r. di-Marucco, suita costa N. O. d'Africa. Long. occ. 12. 3. lat. 3o. 33.

Tanara, pie. finme di Spagna, nella Ga-litia; che traversa Compostella, e sbocca nell'Oceano 10 L al di sotto di questa città. TAMARAGA, prov. dell'Amer. merid., che confina al N. con quella del Brasile; ad 11

I. N. da Olinda, Taxastna, città dell'isola di Socotera con un

porto sulla costa settentrionale. Tananto, città principale dell'isola di So-cotera, sull'ingresso del golfo Arabico, con

un porto sella costa settentrionale. TAMARO, fl. del r. di Nap., nel principato ulteriore, che shocca nel Calore, presso Bo-

nevento. TANDA, villaggio dell' America nel Messico, che somministra alla città del Messien legna e carbone. - Aitro nell'Indostan , a 37 L O.

da Visapur, e 26 S. da Pantoch.

Tanssacusasy, piazza forte del paese dei
Maratti, nell'Indostan, ad 8 l. N. E. da

Calicut. TAMOP, città com. di Russia, c. l. del governo del 210 nome, pop. 10,000 abit. Sonovi un vescovo e 16 chiese; fabbr. di panni . tele da vele , vetri e salnitro ; sul fi. Zna , a 4 l. N. E. da Woronetz . 60 O. S. O. da Penza, e 235 S. E. da Pietroburgo, Long. 37. 25. lat. 52. 43. 44. Il governo si divide in 17 circoli, ma noo racchinde che 2 città ; conf. all' E. co' governi di Penza e di Saratof, al S. con quello di Woronetz, all'O. con quelli d'Orel e di Tula, al N. O. con quello di Kazan, ed al N. con quello di Wolodinir. Il suo territorio produce grani e pasture. Popel. 887,000 abit. Tank, b. d' Ing. nella contea d'Oxford,

da cui e dist. 4 l. S. Tamenville, b. della Normandia (Manica), dist. : l. da Valognes .

TAMIER , pic. ed ant. città dell' Egitto ; traversata da un canale che va dal Nilo al Fajum; contorni ben coltivati, a 10 l. S.

O. dal Cairo. Tanica, ti. d'Inchilt., dapprima chiamato Isia, che traversa Oxford, si unisce al Charwel, traversa Abingdon e Dorchester, ove ricere il Tan, che gli dà il nome, Irriga Lea dra, e si scarica nell'Oceano. La marca rimonta 4 l. al di sopra di Londra.

Tanine, città della China, nella prev. di Pekino, situata in un territorio amino, fertile ed intersecuto di fiumi e di lughi. TANISE, villaggio del r. de' Paesi-Bassi. Com

di trine; sulla Scholda, a g l. E. da Gand. Tannessauck, pic. città della Turingia. edificata da Pipino, nel r. di Sassonia, a 3 L S. E. da Mubibausen. Tampico, prov. d'Amer., uel Messico, al

N. E. della città di Messico, Il territorio pi duce bestiame. Com. di pesci salati. Tautima , c. l.

TANWORTH, b. d'Ing., contes di Stafford,

da cui é dist. 9 l. S. E.

Tana, forte dell'isola di Salsetta, sulla costa orientale della penisola di quà dal Gange, residenza del governatore. Vedi Tansa, Tanaczina, isoletta dell' (lecano orientale,

una dalleisole Likeyo. Long. 130. latitudine 30. TABABGUES, ruscello del Vivorese, in Pri Tanao, fiume che ha origine negli Ap-

shoon nel Po, preso Bassignano.

Tascagvaux, b. della Normandia (Scans-Inf.), a 2 l. da Saint Romain .

Tasconose, b. (Maina-e-Loira) . a 2 l. da Vibiers 3. TANDAYS. Vedi SAMAR.

Tannes, isola del mar Nero, all'imboccatura del Dnieper. TANGAROCE, porto della Russio, sul mar Nero; a § L. O. da Azof, Grata com. di gra-

no. Longitudio: 36. 18. 45. lat. 47. 12. 40. Tancan, Tingis, and città del r. di Fer on un porto medioere, sulla costa merid. dello stretto di Gibilterra. Pa presa da Pre-toghesi nel 1461, e rilasciata nel 1662 a Carlo II , re d'Inghilterra , ma essendo stata abbandonata nel 1684, tornò sotto il dominio de Mori . È posta in una bellissima situa-zione, a 50 l. O. da Fez. Lung. occ. 8. 17. lat. 35. 44.

TASCERNUMA, città della Prussia, nella Vec-chia-Marca di Brandemburgo, sel confluente del Tanger coll' Elba; a g l. N. O. da Bran-demburgo. Longit. 9. 45. latit. 52. 30. Tangona, isola sulla costa del Messico, ad

1 l. e mezzo da Aguatulco. Tanecas, grosso villaggio dell'Abissinia, resso alla riva N. E. dei lago Dembea, a 30 l. da Gondar

TARGUT. Vedi TIRET. Tanhatsen, pic. città del r. di Baviera, ad 8 l. S. 1/4 O. da Ulma. TARJADE, città dell' Indostan, sulla costa del

Coromandel, sopra un ramo del tiume Caveri, cap. del regno dello stesso nome; a. 331. N. E. da Madure, e 36 S. O. da Pondichery. Long. 76. 32. lat. 10, 44 .- 11 r. di Tanpaor è uno de migliori pacsi dell'Indostan , ben irrigato ed abbondante di riso e radiche da tinte; man. numerose. Le sue principale città sono: Tanjaor, Nigapatnam e Transpohar. Esso ha 30 l. di lunghezza e 20 di larghezza. Sonori moltierime pagode e 364 fra città e villaggi. Gl' loglesi hanno delle presessioni ricchissime: come per esempio, Cud-

TAP lalore , Convellan , Deva apatnam, Negarial-

TARIRGA, pic. città degli Stati-Sardi; c. I. di mandamento, e prov. di Bonneville (Fausagoy), da cui è dot. 3 l. E.

TARRIA, città del Tibet, capitale del Butan , a 36 l. N. da Tassisudon.

TABLAY, b. della Borgogna (Jonna), circond. di Tonnerre O, da cui è dist. 2 l. E.
Tan, pic. città dell'inaddictro docato di

rancoforte, in Germania, a 6 l. N. E. da Fulda.-Altra nell' Austria-Superiore, a 6 l. S. da Lintz.

Tanna , isola del grande Oceano , una del-le Nuove-Ebridi , al S. d'Erromanço. Un vulcano la rende fertilissima. Sorgente di acqua caldissima. Prod. ignami , banani , canne succlaro, noci ci cocco, patate, fichi salvatici e frutti da pane. Il porto della Risoluzione è sulla costa settentrionale. Long. 166.

59. 5. lat. 5. 19. Tannasaa, città grande e pop. della prov. di Delhi, da cui è dist. 36 l. N. O. nell'In-

TABBAY, b. del Nivernese (Nievre), . 1,200 abitanti , c. l. di cant. e circond. di

Clamecy, da cui è dist. 2 l. S. TANNANUERG. Vedi GMGEMBURGO. l'ason , città sulla costa del Malabar , ad 1 l. S. 1/4 E. da Calient. Paese fertile , cli-

ma solohre, caccia e pesca abbondanti. Tamona, pic. città della Turingia, sull' Im, a 4 l. E. da Erfurth; appart. al duca di Sasonia-Weimar.

Tanzusquanar, due forti, uno inglese e l'altro olandese, sulla costa della Ghinea Taoo, la più meridionale delle isole degli

TAGENTER O TAPORMINA, Tauromenium, città della Sicilia, sulla costa orientale, intendenza di Messina e distretto di Castroreale ; pop. 3,168 abitanti. Essa è posta sopra un monte , e giace tra Messina e Catania. La ntica Taormina era più grande della moderna, e racchindeva la cima del promontorio di S. Andrea, sul quale era stato edificato ira due alta rupi un teatro, la cui vista do-minava on' amenissima pianura, bagnata dal fiome Cantara, ove termina l' Etna. Una gran puste di questo edifizio esiste tuttavia. Nei moghi circonvicini a questo monte le acque dei mare cagionano talvolta uno spaventevole strepito prodotto da un voetice. Questa città è rinomata pe suoi bei marmi, per gli ottimi vini del suo territorio, e per esser la patria dello storico Timeo. Essa è molto sogpetta a terremoti s quello del 1693 vi cagio-

no gravi danni. Long. 13. 35. lat. 37. Tapacas, puov. dell'America meridi, nel Peris, di 20 l. di lungh. e 12 di largh.

Taracrat , popoli dell' America merid., nel Perù , al S. dell' udienza di los Charchas. Essi son velocissimi al corso. Tapaiw, pic. città della Prussia orientale,

sul Pregel , a to L. E. da Konigsberga. Tapanona, stabilimento inglese a Sumatra. Taramoa, isola dirimpetto alla baja di

Tutti-i-Sonti , dalla quale è dist. 7 l. (costa del Brasile) . Sonovi anolte case di campagna. Perca della balena.

Taparea , flume dell' America merid. . ha la surgente nel Paraguay , e alseca nel fiume delle Amazzoni

Тарранавноск, città della Virginia, sulla Rappahaumock, dist. 14 l. da Richmond.
Tarran, città della Nuova-Yorck, nella
contea d'Orange.

Taputi, nazione selvaggia del Brasile, al-

l' O. del gov. di Fernambucco.

Tana, cità della Sileria, e. l. d'un circolo del governo di Tobolsk; circa 670 case. Il circolo è fertile, e ricco in foreste, sal-saggiume d'ogni torta e pelificerie. Fromi abb. di posce. Sulla riva siniara dell' Irtisch, ad 83 l. E. da Tobelsk , e 102 N. O. da Kolivan. Lat. N. 56, 54, 31, long. 71, 45.

Tanacona, ant. città di Spogna, nel r. di Aragona. Il suo territorio abbonda di grano, canapa , lino e greggi. Essa é posta parte sopra un monte, e parte in una tertil pianura, sul fieme Queiss; a 5 l, S. da Tudda, c 5i N. 1/4 E. da Madrid. Long. occ. 3. 59. lat. 41. 55.

TARAGARA, città d' Africa , nel r. di Tafilel , sul fiume Dras; territorio abbondante da datteri, a 70 l. S. O. da Tafileti

TARANTANA, in finneese TARANTANE (10). gr. valle irrigata dall' Iscra, fra la Moriana e la val d' Aosta. Parse tristo , sterile e coperto di montagne spaventevoli. Montiers, cap. Taranto, Turentum, pic. ma ant. pop. e forte città del r. di Napoli (terra d'Otranto), situata in una penisola, sul golfo del suo nome, nel di cui mezzo evvi una sorgente d'acqua dolce che scaturisce dal mare. Es-sa è difesa da un forte posto sopri un cui-nenza, ed il suo porto, in antico si celebre, è ora in gran parte ricolmo , e non può ricevere che delle barebe. Questa città tanto considerabile sotto i Bomani , non conta al presente che 18,000 abitanti, la maggior parte pescatori , ma fa un traffico ragguardevole in tane. Bonaporte l'aveva eretta in ducato a favore del maresciallo Macdonald: è la pa-tria d'Archita e di Aristossene; a 16 l. S.

trus or Archita e di Arestosene; a 16 l. S. E. da Bari, 24 N. O. da Otranto, e 58 E. da Napoli . Long. 15. 10. lat. 40. 29. Tarane, grosso borgo del Lionese (Roda-ne), sul Tordine, 💇 x; 5,150 abit. C. 1. di cant., a 6 l. O. da Lione.

Tanascona, ant. città di Provenza (Bocche-del-Rodano), 🔾 ; sulla sinistra del Rodano , in un territorio fertile , dirimpetto a Beaucaire , con cui comunica mediante un ponte di barche; c. l. di cant., trib. di pr. ist. e di com, camera delle manifotture e sindacato maritimo ; pop. 11,300 abit. Costrozio-ne di piccoli bastimenti. Varie fabbriche. A 4 l. N. da Arles, 2 l. N. O. da Marsiglia e 177 S. 1/4 O. da Parigi.—Altra (Arricge), su questo fiuma , ♠ ; 1,357 abit.; a 3 l. S. da Poix. Essa fu quasi distrutta da un incendio. Tazavo, villaggio di Corsica, sul fi. di

nesto nome ; e. f. di cant. e circond. di Sartene, Ajarcio .

TARBAT, città di Scozia, nella contea di Argile, ad 8 l. N. da Cambeltown. TARGERT , b. d' Prienda , conten di Kerry ,

a 41 L da Dublino.

Taxus, città ausi propiata, pora una bella pinura, sull'Adorr ; c. i. dei [In. defi] Alpirura; ag H. Adorr ; c. i. dei [In. defi] Alpirura; de pa ¡ 8,059 abit, ş tribumb, de
p. int. e di con, sinulactio marilimo; comarino ejacidii magnific. Esta solizza intolo
per bremosto del 1750. Com. di chinoqulivie,
deripterie, panni e Erro; cartiere e conseri di
origa. Vi fin corpo le sirule da Depotenza, Tabusa e Bajonna. Pagnani da Frinți poste 107,
busa e Bajonna. Pagnani da Frinți poste 107,
busa e Bajonna. Pagnani da Frinți poste
108 de inducenti", 17 1. S. O. Ha Aud., e
§ 5. s. if. E. de Bordoux. Longit. sccial. a
16. latitudine § 3. 3. 52.

Tasonoron, città degli Stati-Uniti, nella Carolina del N., sul Tar, a 37 l. N. 1/4 E.

da Fayetteville.

Tanorra , villaggio della Bearuia (Bassi-Pirenei) , anl Guison ; c. l. di cant. e circond. di *Musicon* 9, da cui è dist. 2 l. e nezzo S. Tanra , lago d'Asia , net paeso de Tonquesi , verso i gradi 50 di long. ed i gr. 114 di

lat. Esse riceve il fiume Ultscha.

Tagga, pie, città d'Africa, nel r. di Feg, sulla costa del Mediterranco, con un castello

sopra una rupe.

sopra una rupe.

Tasoa, parte orientale la meno arida del Sahara. Vi si trovano de pozzi di ottima acqua, alcumi pascoli, e vi si raccoglie della manna, che vien trasportata nel vicino regno d'Agadea.

Tascon, b, della Gujenna (Gironda), c. l.

di caot, e cir. del Reole, da cui è dist. 6 l. N. O., e 3 l. da Cadillac . Tangonad, città fortificata della Moldavia,

Tangonad, città fortificata della Moldavia, sul Sereth, dist. 15 l. da Seczowa. Tangonisto, città della Turchia europea,

cap, della Valacchia. Essa è gr. e popolata, na sucida e mai fabbricata. Sonovi delle fortificazioni ed un lei palazzo. Sul fiume Johanniz, a 27 legle S. E. da Hermanstaut, e 117 N. O. da Costautinopoli . Longit, 25. 8. let. 45. 45.

Tancowitza, pic. città di Pollonia, a 28 1. S. E. da Braciavia.

Tanta, città povera e spopolata di Spagna (Andalusia), con un castello. Bottianti, pascoli e peca alibandante. Sopra un' eminenga, sullo arretto di Gibilterra dalla quade è dist, 7 l. S. O., cd 11 N. E. da Tangarla capo Tarifa è la punta più uneridionale della Spagna. Al S. giaco un' solotto della visnorme. Let. N. 36. o. 30. long. occid. 7, 55. 30.

Tanza, città dell' Amer. merid., nel viceregno di Rio della-Plata, ad 85 l. S. E. da Potosi.

Tanků, città della Circassia, nel paese dei Lesghi, sul mar Caspio, a 25 l. N. O. da Derbent, fra rupi scoscese.

Derbent, fira rupi scoaceae.

Tanna, prov. dell'Amer. merid., nel Perù; dima freddo, motti greggi, lana in abbondanza, fabbr. di varie manifature e ricele miniere d'argento. Tartua, c.q., a 5.

I. N. E. da Lima. Loug. occ. 77. 50. lat. S.
11. 30.

Tass, fl. di Francia, che la la sorgente ne mouti del Louère, al S. di Villefurt, scorre all' O., traversa Florae e Milhaud, eutra nel dipartimento del suo nome, irriga Alby

e Gaillac, ove comincia ad esser mavigabile, traversa Rabasteins, Buzet, Villetaure Montaubau, riceve l'Aveyron, e shoota nella Garonna al di sotto di Castel-Sarrasin. Esso è m-lito soggetto a straripare allorquando le nevi dimojano.

Tass (dip. del.), formato dalla Linquosia es Superiori, e dell'Allajore, e circoscrisio as Superiori, e dell'Allajore, e circoscrisio as Superiori, e dell'Allajore, e dell'Alla

Tasse-Gasowa (dip. del), dip. di Francia, fortanto In forenther 1866. Montabu, e. l., conf. al N. col dip. del Int. d. E. Con quille did Tarne de li I. Reyron, il con provincia del Constitution of the International Conference of Conference

Tannowitz, città della Slesia, nel ducato d'Oppela, da cui è dist. 14 l. S. E. Gem com. di piombo, stagno e sale; miniere di

TARO, Vedi Bonco-pi-TARO.

Tano, torrente d'Italia, che ha origin nell'Appenniora Borolassen, scorre al S. E. attverrando il ducato di Parma ; idi voltando al N. E. va a gettara nel Po accasi-maggiore. Esso è difficile a passarsi quado è ingrossato dalle pioggie, e dava il pome ad un dipartimento francese.

Tanon, città di Persia, nel Laristan, sopra un finmicello, che si getta nello stagno di Guebra; distretto abbondante di palme e cotone.

Tagos o Torchestan, città d'Asia, nel Turchestan, sul Taro, a 120 l. N. da Samarcanda. Long. 60. 34. lat. 44. 54. Tagona, pic. città del Portogallo, nell E-

Tanouca, pic. cità del Portogallo, nell'Estranadura, a 3 leghe e mezzo da Lamgo.
Tanou, luogo del Perù, a 5 l. S. da Go-

TAR ença, termine australe della meridiam determinuta nel 1737 dagli accademici francesi Godin , Bouguer e de la Condamine. Tanocurio, pico nell'Isola di Cuba. Lat.

N. 19. 21. 57. long. occ. 79. 7. 57. Tanana, città di Spugna, in Catalogna pra una collina, presso alla Cervera, a 6

L E. da Lerida.

TARRACORA, Torraco, ant., forte e comcittà arciv. di Spagna in Catalogna , dem lita dai Mori nel 719, e rifabbricata in seguito, Pop. 12,000 abitanti. Porto sicuro per piccoli bastimenti. Vi è un acquedotto, opera de Romani, che era caduto in rovina. Lo arcivescovo lo tece restaurare, e nel 1786 fu osto di nuovo in attività. Patria di Paolo Orosa. Fu presa per assalto dai Francesi nel giugno 1811 dopo un assedio ostinato e sanguinoso. Dal 1809 in quà è stata pre-a e saccheggiata quattro volte. Sul Mediterraneo, in un territorio ameno ed abb. di buon vino, olio, grani, canapa, lino, fiori, frutti ec. A 18 l. E. da Tortosa, 13 O. da Barcellona, e 90 E. 1/4 N. da Madrid. Long. occ. 14. 40. lat. 41. 8. 5.

TARAFTOPA, forte della Georgia russa, sul finne Terk. Tanso, ant. città della Natolia, nella Caramania, picna di rovine. Sul fiame Ciduo, presso alla imboccatura. Patria di Sun Pao-

lo. Long. 36. 52. lat. 32. 4.

TARTARIA, nome generico da lungo tempo in uso per designare la parte centrale e la parte settentrionale dell Asia . Dividesi in Tartaria russa o Siberia . Tartaria chinese o Manteiuria, ed in Tartaria indipendente, la sola che meriti il nome di Tartaria. Essa confina al N. col Jaick e colla steppa d'Isim, all' O. col monte Belur, al S. ed al S. E. col Kabul, ciò che forma una superficie di 60,000 l. quadrate, con una popolazione di circa 5,000,000 d'abit. Principali divisioni al cuca 5,000,000 d' abil. Principali divisioni al N., i Kirgui, i Karakalpaki, gli Aralieni ed il Turchestan; all' O. la Khowaresmia ed i Turcomauni; al S. E. la gran Bucaria, li paesi di Sogi de. È questo in grani bacino, attorniato di montagne all' E., al S. ed. al

II. E., occupato da immenae steppe n siano pianure deserte, ed irrigato dall' Amur e dal Sirr; clima salubre e suolo fertife sulle rive de' fiumi. Miniere d'oro, d'argento e di la--lazzuli. Riguardo ai Tartari, vedi Calmucchi, Kirgui, Kalkassi, Eleuti ec. Vedi anche Sintala. TARTARO, firme del r. Lomb.-Ven., che ha

la sorgente nel Veronese, va a gettarsi, parte nel Po e parte nell' Adige.

TAFTANCA (isola della), isola dell' Ameri-ca sett., a 2 l. N. da S. Domingo, dirim-petto al porto della Pace, di circa 6 l. di lunghazza e 2 di larghezza, inaccessibile a Settentrione a cansa degli scogli che l'attorniano, e mancante d'acquia doles. Lal. N.
20. 3. long, 75. 3. 33.—Altra nel gr. Oveano, fra le isole degli Anneie e le iole Fidji,
Long, 179. 16. lat. S. 19. 44.
Taaras, pie, citti (Lande), salle due rive
del fiume Midouze, che sbevea nell' Adour;

• x , 2,500 abitauti. Sindacato marittimo c. L di cant. e circond. di San Severo . da

cui è dist. 5 l. N. O., e 5 l. N. E. da Dax. TARODAR D Sus, grande ed ant. città di Africa, cap. della prov. di Sus, nel regno di Marocco, con un castello. Fabbr. di man. di seta , cotone e lana , e di utensili di rame. A 2 l. dall' Atlante.

Tanvis, città della Carinzia, a 10 l.S.O. da Clagenfurth. Fonderie di ferro. TASCH-CUPROF, b. della Natolia, nel gov. di

TARCH-LUPRON, D. della IVAIONA, nel gov. di Trebisonda, a 18 l. S. da Sinope. TASEARA, penisola al S. della baja dell'Av-ventura, unita alla terra di Diemen per mezzo d'un isimo di 80 a 100 prissi di lar. Tamacoara, b. sulla costa O. dell' isola di Palma, nelle Canarie. Long. occ. 20. 19. lat. 28. 38.

Tassus, villaggio del Lionese (Rodano); circond. di Lione 3, da cui è distante t

lega O. Tassing, isoletta della Danimarca; al S. del gran Belt, fra le isole di Pionia e di

Langeland. TANSSEDON, cit. del Butan, sul Tchiu-Tchieu, e 65 leghe S. O. da Lassa. Residenza del governatore del Butan. Havvi un palazzo tutto di pietra sormontato da una cupola dorata. Questa città giace in una valle alib di parcc-chie surte di commestibili. Long. 87. 20. lat-

Tasso; isola all'ingresso del golfo di Contessa , al N. dell' Arcipelago , separata mediante un piccolo braccio di mare dal capo Aspervas; in questo canale trovasi l'isola Tassapula. Lat. N. 40. 46. 40. Long. 22. 18.

54. E. Tatagar, città della Siberia, nel paese dei Kaissachi, all' imboccatura della Nusa, 100

lago Chargaldschin. Long. 77.—70. lat. 52.
Tatan-bassanstenni, città della Romelia, sul fi. Maritza, appie del monte Hemus. Ba-

TATE, isola del grande Occeno, scoperta nel 1755, al S. della Nuova-Guinea. Long. 144, 37, lat. S. 9, 28. TATIRÙ, isoletta di Fr. sulla costa orienta-

le (Manica), presso al capo la Hogue, ad 1 l. da St. Vant 3.

TATESTIEVA, fortezza della Russia, sulla linea del Jaik, nel governo d'Ufa; a 12 L. N. O. da Orenburgo.

TATTA O SINDI, prov. delle Indie, di 100 l. di lung., e 56 l. nella sua maggior larghezza; al N. catena di montagne fino al larghezas 3 al N. calena di montagne inno at Candelaar. Molti cammelli; terre fertilissime ed abb., di firttif. Il peace ed il riso formano il principal nutrimento degli abitanti, che suo della nazione Patana. Vi sono molti gel-ai e molto oror, mai li frumento il rano. Cor-co Portoghesi in ferro, salfo, sale, tele ordi-narie ed olio di peace; tabber, rimonata di portinitico atti indinana. Tatta copitale, e sul-citati e di peace di sulprimento di con-controllo di peace di peace di sulprimento di controllo di peace di peace di sulprimento di con-trollo di peace di peace di peace di peace di peace di peace di controllo di peace di quasi 1,000 tese di larghezza , a poche leghe dalla sua imbo ccatura. Long. 86. lat. 23, 20, TATTERSHALL, pic. città d' Ing., nella con-

tea di Lincolu, a 4 l. N. O. da Boston.

Tatti, pic. lingo in Tosc., prov. inf. Sonese, a 3 l. da Massa marittima.

Taun, villagges d'Egitto, fra Heste ed Herment. Autiche royine.

TAUSSE, fi. di Germania, che shocca nel Meno a Wertheim.

TAUCHA, pic. città della Misnia, nel r. di ssonia, a 2 l. N. E. da Lipsia. TAUCHEL, pic. città di Prussa, nella Po-merania, sul Verde, a 13 legle N. O. da

Culma.

TAUDERT, pie. città d' Afr., nel Sahrah, a 20 giornate N. O. da Tombut. TAUGOS-LA-ROSDE, b. (Charente-Inf.); a 5

L. E. da Marans , e 3 l. da Nuaille . Tausa , forte di Slesia , nel gov. d' Irkutsk ,

a 72 l. O. da Yamsk. TAULE, villaggio (Finisterre), c. l. di cant. e cir. di Mortaix 3, da cui è dist, 2 l. t).

TAULIGNAN , pic. città del Deltinato (Droma); fabbr. di saje, e filatoi di seta, ♠; 1,859 abit.; a 2 l. N. E. da Grignan.
Taunaco, isola del mar del Sud, acoperta sel 1606 da Quiros. Long. 176. lat. me-

rid. 13. TAUNEA, prov. dell'Amer. merid., nel r. di Quito; conf. all' E. colla prov. di Valleviciosa, al N. con quella di Quito, ed al S. con quella d' Ambatto, 95 l. dall' E. all'O., e 5 dal N. al S. Prod. grano, orzo e lana per le sue manifatture rinomatissime. Pablic. di stoviglie fine di terra possa; cap. dello stesso nome. Abit, industrion e laboriosi; fabbriche e gr. com. di panni; carni salate di cinghiale. Bagni d'acqua medicinale, legna in abbondanza, e fabbr. di buona polvere

TAUMIERS , b. del Borbonese (Cher) , a 3 1. S. da Dun-sult Auron .

TABRA, pic. città d'Egitto, sopra un cupale alla sinistra del Nilo. TAURTON graziosa città d'Ing., nella contea di Sommerset ; fabbr. di panni. Sul Thone , a 10 l. N. E. da Exeter. Long. occ. 5. 28.

lat. 51. 2.-Altra città del Massachussetts , a 13 L. S. da Bosto TAURI , città della Ghinea , dist. 2 1. da

Juida, TAURIDE, gr. città d' Asia, in Persia, cap. dell' Aderbijan , di 11 L di circuito , e 250,000 abit. Parecchie belle moscher, e molti giar-dini. Com. consid. co' Turchi, Arabi, Misgrelicsi , Giorgiani , Russi e Tartari . coperti guerniti di ricche mercanzie, di mamifattura di seta e cotone, di broccati di oro e be cuojami; situata in una pianura cinta di monti, sopra due fiumi; a 130 l. N. O. da Ispahan. Long. 42. 26. lat. 37. 56. TAURO, gran catena di mont. dell' Asia, che ha principio nella parte orientale della Piccola-Caramania, e traversa la Natolia ed

una parte della Persia TAURO-CASTRO, ant. b. dell' Attica, a 7 l. N. E. da Atene

Taus, città di Boemia, ad 8 L S. da Pil-

TAUSKOW, b. della Boemia, a 2 l. O. da Taussin, città diruta della Boemia, nel circolo di Caurzim. L'imperator Carlo IV vi

faceva sovente la sua residenza. TAUSTE, b. dell'Aragona, in Ispagna, sulle frontiere della Navarra, ad 11 L N. E. da

Tarragoua.

Taurensuaco, castello della Turingia, a 4 l. N. E. da Jena. Tauvaa, b. dell' Alvernia (Puy-de-Dôme)

• 3 2,144 abit., c. l. di cant. e circord. di Issoire , da cui é dist. 12 l. O. TAVARRA, b. di Corsica, presso Cervione, l. di cant. e circond. di Bastia 3; 1,000

Tavannas, grosso villaggio della Svizzra, a 2 l. S. da Délémont.

TAVARRELLE, b. in Toscana, nel Fisrenti-no, ad 1/3 di lega da Barberino-di-Valdelsa.

TAVASTIA, TAVASTLAND TAPASTCHUS, prov. della Finlandia, che somministra molto ro, e produce orao, lino, pascoli ec.; é però mal coltivata. Fonderie; 176,519 alit. Superficie 228 miglia quadrate. Conf. al N. colla Botnia orientale, all' E. col Savolax, al S. colla Nilandia , ed all' O. colla Finlan-dia propria e colla Botnia orientale.

TAVASTO, TAVASTRUS O CRONENSURGO, CIUS della Finlandia, cap. dalla prov. di Tavastland, sopra un fi. che shocca nel lago di Wana; a 25 l. E. da Abo. Longit. 22. 25. lat. 61. 15.

TAVE o TAFF, finme del principato di Galles , in Inghilterra , che ba la sorgente nella contea di Breeknock, e abocca nella Savena. Tavat, villaggio della Linguadoes (Gard), ad una lega e mezzo da Roquemaure Q. Boo-

ni vini. Tavenna, pic. città del r. di Napoli, Calabria ulteriore, sul flume Corace; a 5 L N. E. da Nicastro.

TAVERNA, villaggio della Provenza (Varo), c. l. di cant. e circond. di Brignolles , da cui e dist. 7 l. N., ed 1 l. da Burjois .

Taveany, b., dell' Isola-di-Fr. (Sema-ceOisa), ad 1 l. da Franconville .

Taversen , valle superiore del cant. de' Grigioni , della quale Sadrun è capo-luogo. (Sris-

Tavienano, b. di Corsica, sul finne del suo nome; c. l. di cant.; a 9 leghe S. E. da Corté. Bastia .. TAVIRA, città consid. del Portogallo, cap.

dell' Algarve, con un buon porto, difeso da un forte e da una barra : sede d'un governatore; pop. 5,000 abit. In un trrritorio » meno e fertile, all'imboccatura del fione Gilaon , fra I capo S. Vincenzo e lo stretto di Gibilterra. Com. consid., a 40 l. O. 1/4 N. da Cadice, e 48 l. S. E. da Lisbona. Long. осс. 9. 25. lat. 37. 7. Таугоск , città d'Inghilterra , nella con-

tea di Devon , sol Taw , a 10 l. O. 1/4 S. da Exeter. Long. occ. 6, 25. lat. 50. 32. Tavota (la), montagna all'estremità merid. dell' Africa, presso al capo di Beons-Speranza; essa è circa 15,000 piedi al di sopra dell' Occano.—Villaggio in Toscana,

nel Piorentino, contado di Prato.

TAVOLARA, isoletta della costa orientale della Sardegna , all' ingresso del golfo di Terra-Nuova. Longit, occ. 7. 23. 13. latit. 40.

54. 46. Tavor, città dell'impero Birmanno, a 6a I. N. da Mergui, Longit. 96. 10. Intitudine

42. Tawiskon, b. della Russia Asiatica, sulla

rosta sett. del mar d'Okotzk , a 70 l. O. 1/4 S. da Jamskoja.

Tay (il), fiume di Scouia, che ha la son gente nelsa contea di Perth , e shocca nel mar del Nord , a 3 l. E. da Dundec. Esso divide la Scozia in setteutrionale e meridio-

usvuot as scorras in settentrionale e meridio-nale, ci è marigiable pel corso di 61. Taran, pie cuttà di Scorra, nella e-ntea di Rosa, sul luune e sai giolo del suo nome, con un pueto; cenna, consid, sispolarmente di pesce; di contro a Dornock, a 51. N. da Cormartia. Longio occ. 59. latti. 57. 50.

TAYNGER , b. della Svizzera , a 4 l. S. O. da Sciattusa.

TAY-OUAN, città d'Asia, capitale dell'isola Formosa, nel mar della China, con un' boon porto, ma di accesso difficile, sulla costa occid. Long. 118. 15. lat. 22. 30. TATPIS, gruppo d'i-ole al S. del gran-Likeyo, nel grand Oceano. Long. 122. 40. lat. 24. 37.

Tar Toro, piazza forte della China, prov. di Chan-Si, a 15 l. O. da Pekino.

Tar-Yers-Feu, città pepolatissima della China, capitale dello Shan-See; tombe matgnifiche sopra un monte vicino. Fabbr. th

tappeti ed altre manifutture; a 87 1. 8. O. da Pekino. Temano-Temon-Pou, eittir della China, prov. di Fo-Kien; sul mare; di contro al-li isola d' Emony; a 115 leghe N. E. da

Tonao-King-For , città della China , prov.

di Che-Kiang; in una pianura vasta e fer-tile; nelle sue vicionnee caste la magnifica tomba del gr. Yu; a 5 leghe E. da Hang-Teheon.

TCHASOYBIA, b. e porto dell'isola di Cheo-muchon, la più sett. delle Kurille, al S. del Kamtsciatka.

TCHRRASSAR, pic. città di Russia, sul Wolga; gov. di Casan, da cui è dist. 25 l. O. Abitanti commercianti del artigiani i concie consid.; fabbr. di marrocchini e tele bin per le contadine ; com. di grani , farini e

Tenesa anouse ka , fortezza dell'impero russo, nel gov. d'Ufa , da cui è dist. 50 l. E. Nel pacse de Baskiri , presso al flume Tehebar. Couriene circa 300 case, e v'è

una guarnigione di Cosacchi, Tens-Kiano. Vedi Cus-Kiano. Teneriamusk, città della Russia; strade

I CHELLASSEK, CHIA GEHA RUSSAI 3 STRAGE regolari e pulite; salla riva diritha del Mi-cas. Abitanti collivatori 3 governo d'Ufa, da cui e dist. 75 l., c. 114 l. O. S. O. da Toholsk. Long. 59, 7, lat. 54, 56, Tessesura, b. della Natolia, presso al-l'Jekil-Ermak, a 13 legbe N. E. da Ama-

Tennou-Chan, isola della costa orientale della China, prov. di Che-Kiang, a 241. E. dal porto di Ningpo. Gl'Inglesi vi approdarono la prima volta che andarono nella TCHERKASK, h. della Russia, nel governo

di Simbirsk , al S. E. di Samara , sul Don. Esso fu edificato nel 1744 da' Cosacchi rus-si per difendersi dai Kirgui; coltivazione di tabacco, e greggi numeroni; nel giugno e

TCU luglio raccolta di cocciniglia. Long. 37, 30, Int. 47, 13. 34.

Tonsann, gr. villaggio dell'Abissinia, a TCHERRETZ, pic. villaggio della Valacchia.

pres-o al Danubio, in un paese tertile in grani c vini pregiati Тенкимозав, città forte e popolata della

Russia 3 l'unico edifizio di pietra è la chiesa principale; abbonda di sale e di pesci; sulta diritta del Wolga, nel governo di Sa-ratof, da cui è dist. 85 l. S. Long. 43. 38,

lat. 47. 48.

Tenzani, città e porto della Natolia di-rimpetto a Lesbo; cel. per la battaglia navale seguita nel 1770 fra la flotta russa e la flotta turca che vi si era ritirata, e che is nota turca che vi si cra ritirata, e che rimase initeramente distrituta, inisteme colla citta e col porto. Sorgente d'acqua calda e minerale, a 7 l. S. E. da Scio, 16 O, da Smirne, e 90 S. O. da Constantinopoli, Long, 24, 2, lat. 38, 22.

Tenerema, una delle isole Alcutie, nel gruppo di Khao.

TCHARC, fi. della China, che shocca nel mare dopo aver irrigato il Che-Kiang, e scorre fra due catene di monti, alle talde

de quali sono delle vaste pianure fertilissime in melagrani ed alberi di té.

Tentannan o Le Quanara Cotonna,
in Persia, a 12 l. N. O. da Schiraz; rovine famose di Persepoli, distrutte dagli Ara-

bi nel 7.º secolo, e non da Alessandro. Tempoani , villaggio turco della Romania solla costa occid. del mar Nero, all'estremità del golfo di Sorof, a 2 l. O. da Si-

zepoli. Tense-Tree-Fou , città della prov. del Pe-Tehe-Li , nella China , a 53 l. S. O. da Pekino. Sonovi parecchi templi.

TCHIRRIAN ISRULSH , grosso b. della Bulgaria , con un cattivo porto , sul mar Nero, Tcut Teunot Fot , città della prov. di Kiang Nan , tella China , a 38 l S. O. da Nankin.

TCHOCA, isola della rosta orient. dell' A. sia , un tempo chiamata Segalien , al S. E. dell' imboccatura del fi. Segalien , visitata da la Peyrouse nel 1787, e separata dal Chika mediante uno stretto di 15 leghe. Quest' isola, una delle più lunghe del globo, termi-na al S. col capo Grillon. Abitanti meschini e di costumi differenti da quelli de Mantei loro vicini, che vanno ad approvvisionarvia

di pesci; essi si vestono presso a poco come i Chinesi. Longit. 140. latit.. 45. 49. 54. Tencera, antichi popoli della Siberia, che abitavano le montagne dell'Inescra, don de furon respinti fin verso le sponde dell'Irtisch, ed ora son quasi distrutti. Essi crano eccellenti minatori, e veggionsi ancora ne monti Altai le traccie de loro lavori.

Tenoue-Korá, vale a dire regno del Mes-zo, nome che i Chinesi danno al loro im-pero. Credevano essi che la China restasse siel centro del mondo, e che gli altri pacsi franco comercia interno ad cesa come fasse fossero sparsi intorno ad essa come tante isolette, errore che gli Europei con molta pena hanno potuto distruggere.

TCHOUVACH, popoli russi, nel distretto

d'Alatyr, di Simbirsk ec., fra la Sura ed il Wolga i somigliano ai Tartari ne loro vestimenti e nelle loro abitazioni. Una gran parte di esi fu convertita nel 1723 alla fe-de cristiana. Essi allevano molte api.

Tcnu-Tcnaou-Fou, città della Chua, prov. di Che-Kiang; a 43 l. S. da Hong-Tebeou-

Terreseas. Vedi Terreseas.

Taa, pic. città della Catalogna, sulla riva del mare, con un pic. porto. TRANSWRAY, isoletta del gr. Oceano, sulla costa E. della Nuova-Zelandia, Long. 175. 29. lat. S. 39. 28. Tzaro. Vedi Turo.

Trawa, gr. città d'Afr. nel r. di Senna-ar. Com. di refe, e fabbr. di telerie ordina-

rie. Abit. manmettani, TERAIDE O SAYD, gr. contrada dell'alto-Egitto, da Fium presso al Nito, lino al mar Rosso, posta fra alti monti i prov. la men fertile e la men popolata d'Egitto.

Tana o Tiva , ant. e cel. città della Grecia , quasi ridotta al niente ; fra due fium-

offi, a 10 l. N. O. da Costantinopofi. Long. 21. 5. lat. 38. 22. Tara-n' Ecitto, antichissima città dell' Alto-Egitto, sulfa riva diritta del Niln, a 125 1. S. dal Cairo, Rovine di palazzi , di tempti ec. Vedi Luxon e Kannau. Lat. N. 25. 43. long. 30, 19. 6. E.

Tesetazar , prov. d'Africa , nel Biledul-gerid , con 3 pic. città. Al-b. di patme.

Tressra, ant, eittà d'Afr. reggenza di Tunisi, su'confiui del r. d'Algeri. Begli avanzi d'antichità. Sopra un fi. appie d'un monte, a 30 l. dal mare. Tanza, città forte e prov. d'Afr., nel r. di Marocco. Abitanti ricchi e bellicosissimi.

Sut declivio d' un monte dell' atlante. Com. considerabile.

TECALA, città dell' Amer., nel Messico, cap. della prov. del suo nome, al S. delta

cattà di Messico. Fabbr. e com. consid. di lanificio , coperte di cotone e carbone ; cave di marmo verde e bianco

TECRUT, città del regnu di Marocco, prov. di Sus, in una bella pianura; sul fi. Sus, in un paese abb. di datteri e canne di zucchero. Tsen (il), fi. (Pirenei-Orientali), else ha la sorgente ne Pirenei, al N. di Prats-de-Molo e abocca nel Medit., un poco al di

sopra d'Eine. Táck, cast. del r. di Wirtemberga, a 5

1. S. da Ealingen.

Trentansunco, città del granducato del Basso-Reno, edificata sopra un coffe, ad 8 I. N. O. da Munster. Longit. 5. 15. latit. 52, 20,

TECHASTEPEC, città consid. del Messico, nel governo di Guaxaca, a 60 l. E. da Antequera, sul grande Occano, con un porto. Long. occ. 97. 45. lat. 16.

TECORT, aut. e forte città d'Afr., esp. d'una prov. della stesso nome, nel r. c Maroeco, sopra un monte, a 50 l. S. da Pascara.

TECPATITEAN, città del Messico. Ricche mi-nicre ; a 18 l. N. N. E. da Guadalaxara.

TECRIT-BUTA, città dell'Algesire, in Asia,

stil Tigri, a 36 l. N. O. da Bagdad. TROULET, città del r. di Marocon, prov di Hea, con un ant cast, ed un piccolo

Tapasz, forte città d' Afr., nella reggensa d'Algeri, sul Medit., con un cast., s 20 l. N. E. da Algeri. Long. s. 53 48. E.

let. 36. 57. N. TROPAST, gr. e consid. città d'Afr., sel

r. di Marocco, cap. della prov. di Hoa in uua belta pianura, sopra un fiume che la circonda.

TEDST, ant. e consid. città d'Afr., nel r. di Marocco, prov. di Sus, in una p ra ricca in grano e pascoli , dist. mà t. dal fi. Sus , e 7 l. dall' Atlante.

Tayesana , ant. , gr. e forte città d' Afr. , nel r. di Tremecen, da cui è dist. 5 l. 8. miniere di terro nel territorio.

Tarlis o Tirlis, bella forte, e consid. città d'Asia, cap. della Georgia; pop. 20,000 abit, circa fra Armeni, Georgiani e cattolici romani i quali uftimi vi hauno no vescovo, It principe Eraclio, sovrano della Georgia, vi risirdeva. Nel 1783 egli rimmeiò alla protezione de Turchi e de Persiani , e si m sotto quella della Russia, Com. consid. di pellicorie ; ease mai fabbricate ; fabbr. di tele e lavori di varj metalli ; sulla dirita test e savort di vari metalla i sulla diritta sponda dei Kur, alle falde d'un monte, sa declivio del quale v'ha una buona forteza, ove sono de bagni d'acqua minerale i ad 80 l. N. 1/4 E. da Erivan. Long. 42 41 bt. 28. 30.

TEFFA, fiume del r. d' Algeri, che scorre nel Telensin, e sbocca nel Mediterrano Ta-Gaa, città della China, sesta metro-

poli della prov. di Huquang. Tegaza, città d'Africa, nel Saharah; nel territorio montagne di sale; a 12 giornale N. E. da Bonown.

Tegranséa, b. di Baviera, a 7 l. S. E. da Monaco, presso na lago dello stesso no-me. Bagni salubri.

TEGLES O TELL, h. del r. Lomb Ven. nella Valtellina, posto in riva all' Adda, el in un'amena pianura, a 2 l. E. da Sussiro. Taconana, passe d'Africa, dipendente da Afgeri, nel Biledulgerid; esso compressée più di 100 villaggi. Territorio ameno e fr-

TROTERA, città d' Afr. nel r. di Marocco , rov. di Hea.

TERAMA, contrada dell' Arabia, nell' Yemen, sel mar Rosso; conf. al N. cofto stato dello scerifio della Mecca, al S. col territorio di Moca, ed atl'E cotte montagne il suo territorio è basso, sabbioso e sterile.

Tenaurum, ant. città di Galazia, nella Natolia, sulla riva orientale del fiume lislys ( Ermak ), a 22 leghe N. O. da Am-

Tenenan, graziosa città, cap. dell'Irsk-Adgemi, ed atualmente di tutta la Persa-Essa racchiude 7,000 case, ed ha una pop-di 40 a 50,000 abitanti. La sua figura e quadrata. Il palazzo del re è vasto e mi-

guifico, e rassembra ad una fortezza. TEHUACAN, città ben situata e graziones-ma dell'America sett., cap. del Teluacande-las-Grenadas, nel Messico, fra Vera-Grus e Tepeaca, a gr. 19 e 25 minuti di latitu-

TERCUNOUTH, porto d'Inghilterra, nella contea di Devon , a 4 L da Exeter. Long.

occ. 5. 49. lat. 50. 32. Tantor, città del r. di Sus, in Barbaria, sul fiume Sus, a 10 l. della sua imboccatura nell' Oceano

Test ( il ). Vedi Tuest. Tustant ( il ), b. della Normandia ( Manica ) , c. l di cant. e circond. di Mortain TRINACH, villaggio del r. di Wirtemberga,

presso Zabelstein ; acque minerali. Tass (il), tiume dell'Ungheria, che acaturisce da monti Carpazi, e shocca nel Danubio, di contro a Salankunen.

Taiscusitz, pic. città del r. di Baviera, sul Radack , a 16 l. N. E. da Bamberga.

Taxi-Socan, rada alla costa di Georgia, in America, sicura per le grandi flotte. Teris. Vedi Besona. Tel. (il), grazioso villaggio del Vivarrae (Ardèche), sal Rodano, ad 1 l. e mezao

da Niviera O.

da Navere Q.
Tall. Vedi Taolio.
Tallanga. Vedi Talanga.
Tallanga. Vedi Talanga.
Telenen, b. di Germania, nel ducato di
Nassau-Usingeo, a 2 legbe N. E. da Ma-

TELECUL, lago del Turchestan, in Asia.

Il fiume Sarassu vi sbocca fra gr. 61. 40. e 63. 20. di long., c fra gr. 43. e 44. di latitudinc. Tatasa , città episcopale del r. di Napoli ,

nella Terra di Lavoro , a 3 l. N. da Ca-Talauri, popoli meschinissimi della Ros-sia-Asiatica, nel distretto di Tomsk.

Traura, città della Svezia, nella Suder-sania, sul lago Maler, a 5 L S. O. da

Sto kholm. Tauan, pic. città del granducato del Bas so-Reno , sull' Ems , a 2 leghe N. E. da Munster.

Tat-Kivaan , b. dell' Algesire , in Asia , 19 L. N. E. da Orfa. TRLLICHERY , città dell' Indostan , appart

agl' luglen , sulla costa del Malabar , a 3 L da Mabe. TELTOW, città della Media-Marca di Bran-

demburgo, a 4 l. S. da Berlino. TELTSCH, città della Moravia, alla sorgen-te del fiorne Tay, a 15 l. N. O da Zoaim. Long. 13. 2. lat. 49. 9. Thus, fiume dell'Inghilterra, che irriga

Ludlow, e sbocca nella Saverna, di cuntro a Worcester. TEMESDEPUST, città d'Africa, pella reggi

za d' Algeri , presso al Mediterranco , a 4 L E. da Algeri. Taurssa, prov. d'Africa, nel r. di Fez.

Tanussamas , lago d'America , nell'Alto-Canada , all' E. del fiume d'Ontawas , di 12 l. di lunghezza dal N. al S., c 15 J. di lar-

Tanussa, città del deserto di Sort, in Africa , a 120 l. S. E. da Tripoli. TENISVARO O TENESWIAE, bannato dell' Al-VOSGIES; Tom. II.

ta-Ungheria, il di cui governa é separato da peta di questo reguo. Pop. 450,000. abit. crritorio tertilasimo in raso, vano e legua. Esso comprende le contre di Temiswaro, Krussow, Trontone e Ba-tch. La capitale dello stesso nome è pusta sul Temes, ed ha forte e ben fabbricata , ma di aria insalubre. Solimano se ne rese padrone nel 1551, ed il principe Eugenio la riprese nel 1716; a 60 l. E. da Buda, e 22 N. E., da Belgrado.

Long. 19. lat. 45. 40. Tannetar, pic. e regolare città d' Africa . nel r. di Marocco, sopra un elevatissimo monte; gli abstanti son moschini ed incolti. TEMPEA, nome di parecchie valli della Teasaglia ; ma vien dato più particolarmente alla celebre valle irrigata dai fiume Peneo , fra

in control value at a some transport in monit of limpo ed Ossa.

Transport, due villaggi uno dell'Agranes (Lute-Garonna), a 5 l. N. N. O. da Agra, ed a l. da Sainte Livrade •; l'altro in

Brettagna ( Loira-Inf. ), a 3 leghe da Savemay Q. Templeuve-an-Pavila, borgo di Fiandra c. I. (Nord), di cant e circond. di Lilia O .

da cut è dist. 4 L S. Templative les-Dozeman, villaggio del r. de Parsi-Bassi, a 2 l. N. O. da Tournay. Taurua, piccola città del Brandemburgo. Gran com. di legna, per mezzo di due ca-

nali, presso al lago di Dolgen, a 12 l. N. da Berlino. Tanatra, pic. città di Russia, nel governo del Caucaso; pop. 2,000 abitanti; porto abbordabile in tempo di calma, sul mar

d'Azof, dirimpetto a Kers, a 22 l. N. E. da Jenikale. Tanaco, giurisdizione d'America, nella Nuova-Spagna, al S. O. di Messico; prod. granu, granturco ec. Sonovi delle raffinerie

di zucchero. Capitale, Tentel-Rango. Transparse, and e pop. citta, sull'istmo di Malaca, sul fi. del suo nome. Long. 93. 4. lat. 12. 25.

TERAY , b. della Beugesia ( Ain ) , ad : l. e mezzo N. da S, Ramberto . , sull' Albarine. Taasson, città d'Ing., nella contra di

Pembrock, da cui è dist. 2 l. E.; rada comoda. Com. d'aringhe e carbone. Taascav, b. d'Ing., sul Teme, nella con-

tea di Worcester, da cui è dist. 4 l. O. 1/4 N. Texes, villaggio del Velay (Alta-Loira). da cui è dist. 3 l. E., presso al Lignon. Taacu, isoletta al N. della Nuova-Irlan-

da, nel mar del Sud, Lat. S. 1. 39. loug. 140-11. Taa-Cnov-Fnu, città della China, nella prov. di Schang-Tung, sulla boja del suo nome, all'ingresso del golfo di Pe-Tche-Li.

a 100 l. S. E. da Pekino Tancin , villaggio del Delfinato ( Isera ) , ad 1 l. da Goncelin , e 5 N. E. da Grenoble.

Trana , b. di Corsica , c. l. di cantone. Bestia .

Tanna, forte città degli Stati-Sardi ( con-tado di Nizza ), con un bel castello, sul

6. Hoja , sull'ingereu dei culle del ano no-no; c. t. di mandamento, e priv. di Nizza plassaggio celeve, di 1723 brir di eleva-zano, bella strada, ad 8 l. S. O. da Canedo, c. l. N. da Nizza. C. l. N. da Nizza. Santa deia Nizzalas, al S. E. da Leuno, a 3 l. dallo deretto di Galipolfi, all'indeventura dei Nizzalas, al S. E. da Leuno, a 3 l. dallo deretto di Galipolfi, all'indeventura dei Dardanel, di cree 3, di Ingliezza dei dei Dardanel, di cree 3, di Ingliezza dei d' nella ma maggior arglocas. Vino mosca-tio, il migliore del Levante. Tenedea, dap-città assis grante, edificata sulla costa orientale dell'inola, appie d'an monte. Porto butthe cyasto, dileso its un eastelle, Pop. 60,000 abif. Long. (punts S. ), 23. 49. lat. 39. 54. Tesseason, b. del dip. della Charente-Mr. (Santogua), all 1 L. S. O. da & Giodonni d'Augety C.

Sarbigina ), ad 1 L S. O. da 6. Grown-nied Angely, included Africh, "infa delle Ca-marre, la più consid, per le sue ricchezze, pel sità com. e per la sia estensione, al S. chelle side Sarbago, al IV. della gran Cario-ria, al N. E. di Gomera ed all E. di Pal-tia, di Circa 8 L il Fingibezza ed 8 di lai-tia, di Circa 8 L il Fingibezza ed 8 di laitins, officiera (8 f. til Fingherra ed 8 d) liss, per special, per foggres (Jerns, Perf (M. disk), ligans, printerer, brid, fruit, bestinaf, usin per special per vi un a quel volcano, ripieni delle lave che crutta, son illventti storiji. Alle falle del medesatio sono te carterne septlerali de Gontchi, antichi abilanti dell' isda, Ligina n' E la capitale. Le altre citta sono, Santa Croz, Orathy i, Rialgo e Garachico, Nel 1657 184k; Oralbad, Richeo e Garactico, 11 Hay bear, higher et volo a findo parceed bastimen-ti pagnobli malgrado il finero delle batterio dell'isola e l'indicatris si riduce a pora coia, non accudorii che qualche tabbe, di calae e estruic Long, occ. (punta N.) 18, 9, 30, laf. act. 30, 30, 40, 1014 di questo notae; in Amer., nella Terra-Pernis, gaverno di Santa-Marta, da cui e dist. 40 I. S. O., sul flume

TERRUIT, b. det Perlanes (Allier), di-Taxes o Taxes, preferth dello Stato di i. N. E., con una huona fortezza sul deti-

gi. Abitanti guerrieri. TENERA, piece città d'Africa, nel r. di Marorco, in una vantaggiosissima situazione, and declivid dell' Atlante, a 18 L S. O. da

Tex-Fond-Hees , città della China , prov ill H. Nan. Torre altissima, the serve di spetola, edificata', per quanto dicesi, mille onni avanti G. C. dal famoso astronomo Tchena-Cong , inventore della bussola , secondo i Chinesi. Taxa huasu ; chtià d' Asia ! wel paese degli

Uigirieni, e 50 t.S. da Oramsdul!

to di Gutha, da cui è distante 3 l. 8.

Tannaissa, una degli Stati-Uniti d'Amer.,
di 120 l. di lung. e 35 di largh, circonstrit i al N. dal Kentockey e da ma parte della Virginia, all' E. dafla Carolina del N., at S. slaffa Carolina del S. e dalla Giorgia, ed all'O. dal Missisipi. Knoxville, cap. Esso fe 1.0. an Mississi, Mioxville, (a). Each several view fraginization bet 175%, is divide for the district district in Washington, More Clambington, ed. 11. context. Pop. 73,200 abil. sill-nite del 1753, c. offiziely held file. Silman vallaggiesishted; 2000 to middle 175, 2000 binded of 19,000 beginning with the stability of 1756, Quantum the state producer cavellit, bovi ed. dim between the state producer cavellit, bovi ed. dim bestiami, e vi tilligna celtone, cauapa e lino. Vi si trova shil terro ist abib. e del legname da costruzione, e se n'estroggoso pelicente, pelli di daino, lardo e forina. I Cheroches, Creeki ed P'Chietsawi abitano le vicuanze of mehr mus party del Tenesca, il quale provide if nome da un bet finme che ha origirse tielle mortague della Carolina e dorra nel Mississpi ; dopo trice recevuto il fune Comberlandia. TERRITADT, villaggio e linlinggio della Tu-

ringia, a 6 leghe N. de Erliert ( Stati-Prus-

Taxquis-Gaos, villaggio de!la Loives ( M.sella ), oc; c. l. dl cant. e circond. di Sartreguewine, da cui è dest. 7 l. S. O., e | L. da N. Avoid @. TENDERMINDS O TARDAMONDA. Vedi Dav-

BER MINDA. Tenendaer, forte città d'Afr., arl r. di

Treme et a sulla cima d'en monte, ale di cui fable scorre il fi. Tesma, sulla strati che condice da Fei a Trimeceni Tempogo (S.) ; soletta presso la esta si-tentri nale di Camilia , al N. O. della Canca-

Troposts. Vedi Carra. TE LACHA , mit. cettà d' Afr. , mel l'iledal-

Tapascay città del Méssico, c. l. delli prov. slel 500 nome (Noova Spagus). Ces. dt lung ad 11 li S. E. duller città di Missio. TRPETODE-LA-SEIR , prov. del Messico, che orod, molto hestianne grosso e minuto , e esione, "I , al.

TEMPLITE. Vedi, Touplit. Terrizontica, giari-dizione del Mesico e br. di bellisime tele; bavvi ana gran quatità di comosci, cervi ed aquile.

Tropaltion, pic. città e giurisdizione del Messico i minure d'argento misto di pi mbo.

Tan, fintae della Catalogna in Ispagaz, che scaturisce ne Pirenei e sbocca nel Medi-

TERANO, ant. e pic. città del r. di Napoli nell'Abruzzo ulteriore, sul confluente de finmi Viciola e Tordino, a 10 leghe N. E. da Aquila, Cop. di Abruszo ultra 1.º Tenane, pie, città del Basso-Egitta, de-citto del hatrone del paese; sul bulo, a 7

I. S. O. da Menuf. Thasson, pic. città della Santogna (Dor-dogna )-i, sul Vezèro, 3; 5,000 abitanti; c. l. di caul. e circond. di Sarlat, da eni è

that. 8 I. N. Tierser (la), horgo del Delimato (isera), 7 (". . 4 1

oill leven, ad 1 L. da, Towert . Pencent, toda dell' Oreano Affordico , la principale delle Azene, di circa iti i di circutto, attorniata da ogni lato da rojd soscese è da favete che la rendono ma considle. Il suo terretorio è fertile ed amino, ed bellissimi, tali abitunti son ben formati e pie-ni di spirito. Angra ne è la capitate. Quent isola appartiene ai Portoghosi, che vi re-legarono il toro re Altonso VI. Lat. N. 38.

38. io. long. occ. 29, 32. 55. Tenes, tiome dell Asia, the discende dal Cancaso e shoces nel mar Caspita

Tunga , aut. città d' Africa , nel r. di Marocos, and linne Ommerahi, a to L. E. da Azanor.

Tangons. Vedi Gons. Trucow. Vedi Gowna.

Taninazan ; città della Persia nel Ghilaral, dist. 2 l. dal mur Caspio. Tenny, Fed Tannu.

Tanuan, città d'Asia, nella Bucaria, aut. Gilent, a 33 L.N. da Balk. Teiminazione, isoli sulla costa S. O. della Nicova-Obindo. Long. 119. 19. latt. S. 34. 31. 13.

Tenner, città mile cota actionicionale della Sicilia, intendenza di Palerino e distritto di Termini. Essa è rinomala, per le sue acque uninerali ; begli acquedotti ui un territorio alib. di grano e vini , 4 25 t N. E. da Mazara.

Tanwott, città del r. di Napoli nella Caitamita, presso al mare, a 15 l. S. E. da

Trancana . Vedi Dandandana.

Teamonta, pela del monte Orta, fra la Teamonta, pela del monte Orta, fra la Teamonta e la Locride, passeggio angusto fra la montagno ed il marc, famissò nella storia gerca. Si chiama oggi Rocco-le-Lugo, ed è distante su 1 8 del 2 de Valor.

Tansan, b. del Liquese (Rudano), a a l. da Pumare O.

TERNART, villaggin ( Costa d' Om, a 2 L da Nuita .

Teanarn, ma delle isole Molucche, spocolata dalle guerre ce Portiglie i e cogli U-Indisi; abb. di noci di corcu, banani, agrami, mindoele, garofani, legna, salvaggiume, pappagalli ed nerelli di paradio. Paese pre-no ili montagne, una delle quali è s'evatissima; vulcano terribile; acqua potabile eccellente; mare abbondante di pesce. Re particolare, che dipende dagli Olandesi, e che domina parecchie isole vicine. Gli abitanti sori ma emittani. Malayo, capitale dell'isola, e residenza del re.

Tenver ( haja di ), sulla costa della Tar-ria chinese, al N. della Corea. La Peyrafaris chinese, al N. della Corea, and inservi diode fondo nel 1287; il parse è bel-nise vi diode fondo nel 1287; il parse è bel-mi disabitato, ed il mare bibliondante di pesce. Longetudine 175, 9. latitutti ne 33, 13.

Tenser, h. del Puitos (Vienna), cir-cond, di Loudur O, da coi è dist. 2: L.— Altro nel Delfinato (Bera), sel Radario, au 1 l. di Saint Symphore e d'Ors. S. Tans d.a., picc città e fortezzi dell' e del Parsi Past, fra crisi della Schelda, il a l'

N dal Saso di Gand, Fiera di S giorni, al Team, aut e cosse cité d'Ilulia lo Stato-Brazino , prov. dell' Umbria, e de. to State-ground provi acit (initial) e de-ganisme di Spoleto, 9 se; superpia call-deale ; rovine di un antiteatro e d'un ten-pio del Sole. Pop. circa 5,000 altilanti. In un isola laumata dal fisso. Acra ; in un ter-riforio 671, ril abli, di baoni vini . Patrid rioces per, et abs, di baoni vini. Patrisi di Ta ibi e di Florogi di U. S. O. da Spole, bi , e 18 l. N. 1/4 E. da Ruma, Long, to 3½, lat. 42. 34. Alla dislama di ima I, è muzza veggo and le magnifishe cascale del Ve-liue nella Aera. La principale la giù di acci piedi d'elevazione

Trancis , fuanc di Fiamira , che irriga Artesia , e sbocca uel Canche a Bodin. Tramiva, città della Turchia curopea nella Bolgaria , sopra un monte, presso al fiune Jautra 2 35 l. N. E. da Andridopoli. Long. 23, 10, lat. 43, 1. — Altra nella Tra-seglia, in una, liella utimizione, suf figure Sa-lamprias, a 3 f. N. O. da Tartissi.

Tenotrare, città dirulo dall' Artesia ( Pas-so-la-Calais ), sul Lys; a 3 kglie N. O. de Aire O:

Tagranas, nazione musa, nel giverno d'Ula, composti di parcechi popoli fuggitivi, dopo la rovira del e. di Casan. Essi vengono impiegati alle sobne "del alle minore, el altiviam hestiansi cettagi. I loro costone parteripano di quelli de Rusi e del Tartari, Trank , pic. loogo iella Linigiana (grand-dicato di Toscana ) , a posa distanza da Pi-

Tenancya, ant ci tă de Volsel, quesi di-inta, nella provincia Maritima e Campel gna, delegazane di Prosin de (Smil-Eech) gra, determine postere della Terra di La rors, all'estremità delle public Pomine. Ni conform frovaria muste govine di antichi ville. Pra questa città e Fundi veggoria più begli uvanzi della Via Appia 3 x sa è atientà press il mase, ail declivio d'un' inonte, in un territorio de più fertili ; à 20' Long U. 53. 7. let. 40" 13. 15"
Trans-Nova, and città culle cesta oriene.

lah della Sardegna, all'estremita d'un gol for presso all'iraloccatura d'un limitectio; a 36 l. N. da Caghari, — Altra città in Sicilia, intendenza di Calatanistetta, E. L'ali districts; pop. p. 234 insitanti; "vin un pordistribut pep, g.v. aviandi; von un por-ta all inde ventural del familie del suo nome.

— Grand is la dell'Oceano, sulla colta a-ricantic del America cett, all'ingress del galasi il S. Lorendo's separate dal Labradov. O Nosta-Berlano, fendante lo stetto di legi locale del Carindo, montante la baja di S. Lorendo's casa fat l'a del l'implerita e S. Lorendo casa fat l'a del l'implerita e espeiderabile e sicuro; terrilatio empiderabile e sicuro ; territorio pieno da muntanne e bischi ; miniege ni carlott ficu-I the tem cates inescriptiff. T. internet c pri gomes mitel till abithuti logo E claima! proble to cisties. Let sie son piche di lap

e as porti. Il principal vantaggio che offre quest'isola è la pesca de baccalari, che si fa resso ad un gran banco di sabbia che ne è istante 60 leghe. Gl' Ingksi e gli Stati-Uniti V impiegano circa 300 bastimenti e 11,000 ношіпі. Fu abbandonata agl' Inglesi colla pa-ce d'Utrecht e co' trattati di Versailles del 1763 e 1783, essendosi la Francia riscriato il diritto di pesca dal capo San Giovanni, aulla costa orientale dell'isola fino al capo Baye, all estremità occidentale e meridiona-le di essa. Piacenza n'è la capitale. Latit. del capo Baud 51. 39. 43. N. long. 57. 42. 52. O. — Borgo in Tostana nel Fiorentino; con potestà , sel Valdarno-di-Sopra ; merca-to , il sabato.

TRANA-DEL-SOLE, terra in Tosc., nel Fiorentino, con potesta dipendente da Roccarentino, con possa diperatente da l'occasione, vicarialo di Romagna. Fu fab-bricata da Cosimo I. nel 1570 per giurdia delle frontiere di Romagna, e lu così detta perchè, mentre si celebrava la messa per gettar la prima pietra, il cielo coperto di nubi lasciò apparire un raggio di sole che illumino soltanto il circuito della miova terra. Piere nell'agost, nel settembre, e li 30

povembre; mercato, il sabato. Trana-Rossa, antico feudo della casa Ma-

Tazaz-tossa, anneo seudo deria esa ma-tepiana, in Tocc, dipendente dal via ariato di Bagnone, nella Lunigiana. Tazaz-razasa, controda dell'amer, merid, nel nuovo r. di Cranta, appart. agli Spa-guodi, fra la Trinità e l'isimo di Pinama, di 145 l. di luugh, e go nella sua maggior largh. p clima caldo, ed umido, notti, frasche e piacevoli; suolo montuosu, e pianure ler-tilissime, ma poco coltivate. Prod. grani, frutti, cotone, tabacco e caccaos. I naturali e minerciano col Perù e coll' Europa , coltivano il granturco pe negri, e fanno seccare al sole la carne degli animali; miniere d'ar-gento in attività. Dividesi la Terra Ferma in 4 governi : il Darien , Panama , Noragua e Porto-Bello. Sosiovi de porti sopra i due mari, ma v'è porlossimo commercio, dac-che quello del Perù si fa per mezzo di Buenos-Ayre.

TERRA-SANTA. Vedi PALESTINA. TERRASTE, burgo d'Istria, a 2 l. E. de

Tanne-Austrania, nome dato dalla maggior parte de geografi al continente incognito del polo australe o meridionale. Se esistono delle terre in que paraggi, non devono essere molto grandi, mentre i più arditi na-vigatori son penetrati fino al 10.º gradu del poto, ove sono stati fermati da gianacti.— Comprendonsi altreri sotto questo nome la Nuova-Olanda, la Nuova-Ghinea, e le altre contrade situate nell' Oceano australe.

Tenarcciona , castello in Toscana , nel Pino, a levante di Murrona, situato in collina in mezzo ad una campagna bella e ben coltivata, piena di vigne e uliveti, ove spesso si scavano monumenti etruschi ed altri. Travoles, Vedi Tours.

TEATRY , città della Picardia ( Somma ) , sul Vignon , Ira Percenia o e S. Quintino. Pipino vi disfece Thievry nel 387. Tantat o Tante, città ricca e consid di Spagna, in Aragona, sulle frontiere del r. di Valenza; com. di belle lane de suoi greggi; in una pianura amena e fertile, sel cont. del Guadalaviar e dell'Albambra; a 30 L S. O. da Saragozza, e 45 E. da Madrid. Long. occ. 3. 15. lat. 40. 30.

Travana, città d'Olanda, nell'isola di Walcheren, nella Zelanda (r. de Paca-Basa), a 2 l. N. E. da Middelburgo, con un buon porto ed un bell'arsenale.

Tea-Worana , b. del r. de' Pacsi-Bassi , con un bellissimo castello , a 2 l. e mezzo S. da Brasselles.

Tescues, ant. città di Germ., nella Slesia austriaca, con un cast., fra' fiorai Weichel ed Elsa, presso alla sorgente della Vistola, cu Lia, presso alla sorgente cetta viscola; circondata di paludi. Com. di cuoja, masil. di lana, vini d'Ungheria e birra recellente; a 15 l. S. E. da Troppau, Long. 16, 17, bit. 40, 46.—Il ducato conf. colla Pollonia, col-l'Ungheria e colla Moravia.

Tascui-Lunen, residenza del reggente del Tibet, composta di 400 case; molti templi, magnifico palazzo del sovrano pontefice, sopra un emmenza, case di pietra di due si-ni, con tetti piani. Com. consid. in polvere d'oro, che cambiasi contro verghe d'argo-to. A 40 l. N. O. da Tassisudon. Long. 86.

47. lat. 29. 4. 20. TESSLY, città d'Africa, nel r. di Marocco, prov. d'Hea, presso alla sorgente del f. Techevit.

TESINO O TICINO , Tichum , fl. assai consid. d'Italia, che ha la sua origine nella Svizzera dal monte S. Gottardo verso al S., scorre per le valli Levantina e di Blenio, pass resso Bellinzona ingrossato dalle acque di altri minori finmi, ed inoltratosi sul terri-torio di Locarno sbocca nel lago Maggiore, cui attraversa in tutta la sua lunghezza, e risortendo tra Castelletto e Sesto-Calende costeggia una parte del Milanese, entra nel Pavese, bagna le mura di Pavia, e va a gel-tarsi nel Po dist. 1 l. da quest'ultima cuti. Grandissimi sono i vantaggi che il Milanescot gicava, tauto dal beneficio delle irrigazione quanto dalla navigazione, la quale mediante vari canali artificiali continua senza intern-zione per mezzo del Po fino al mare. Tra i molti canali artifi-iali formati dalle acque tratte da esso, è rimarchevole il così detto Ni-viglio-Grande. Questo canale colla denominizione di Tivinello fu condotto fin presso al atone di Iruseito in condotto in presso se can-pagne confinanti col Pavese, di poi con un muovo cavo da detti luogo a Gaggiano, en no di 1257 fu perfezionato fino a Milano ol nome di naviglio di Gaggiano, indi nel 1271 fu reso pienamente navigabile con somm vantaggio e comodo della suddetta città. Non ultimo pregio del Ticino si è l'eccellenza del-le sue trote e la preziosità della sue arme, dalle quali cavasi in alcuni luoghi dell'ora fiume serve di divisione fra 'l Pi-monte ed il r. Lomh.-Ven., e talvolta goofia a segno, che è difficile a passarsi.

TERIND o Ticino (cantone del) , il più meridionale della Confederazione Svizzera, firmeto dai sudditi che gli antichi cantoni passedevano in Italia , diviso in otto distretti : Mendrisio 2 Logano , Locarno , Val-Maggia , Bellinzona , Riviera , Blenio e Levantina , con giudici di pace, comiglio di 110 deputati, e piccolo consiglio di 9 membri del grande. hiesto cantone riceve il nome dal Tesino, o Ticino, che lo attraversa dal N. al S. 3000-vi 20 a 30 vallate e gr., numero di foreste, suolo fertile, clima dolce, e colpi di vista pittoreschi. Pop. 80,000 abitanti. Esportazione : formaggi , legna carbone , vitelli , capre, salvaggiume, trementina, seta, pelli, marmo, cristallo ec, Vi si professa la religion

cattolica. Bellinzona , cap.
TESORABEIA (isola della) , nel mar del Sud , nell' Arcipelago di Salomone, al S. dell'isola di Bougainville, ed al N. E. d' Eddisstone.

Lat. S. 7. 24. long. 153, 1. 45. TESOMERIE (isola del), nel mar del S., che fa parte del gruppo che si chiama Disappun-

to parte see groups one is chama Discussion, nell'Accipelago Pericoloso,
Tessacuta. Vedi Janaa.
Tessaconica. Vedi Saloaicco.
Tessa. Vedi Faoulay.

TESSEIN , pic. città di Germania , nel Me-

eklemburgo ; a 7 l. S. E. da Rotsock , sul fi. TESSET, piccola città d' Africa, nel Bile-

dulgerid. TESSEA, città d'Africa, al S. della reggenza di Tripoli; a 40 l. E. 1/4 S. da Muzzik.
TESSY, b. (Manica), c. l. di cant. e circond.
di Sant Lo, da cui e dist. 4 l. S., e 2 l. da

Thoriguy O.

TESTE-Da-Bucu. Fedi Bucu.

Turro-as-Peru, Pedi Breu.
Turros, pre, gruppo di sale fra la Granata e la Margherita, al N, del capo delle
Tre-Pinte, Lal N, 1.1. 3c. long, 5c. 35. Ta-Teusor, città della China, prov. di
Chanç-Tong, a pz. l. S. da Pekine.
Ter, fiume del Rossiglione, che ha origine prirecci, turrera Perpiguano, e abocca 3 leghe al di solto ad Medierranzo.

Terevaar , pic. e popolata città d' Inghilerra , contea di Glocester , alla sorge te dell' Avon. Com. di stame, formaggi e trine , ad 8 L. E. N. E. da Bristol.

Taysurs, porto d' Africa, al N. E. d' Al-geri. Long. 1. 55. 48. lat. 36, 37. TETEPANGO, città del Messico, e. L. della giurisdizione del suo nome. Com. di majah e

cinghiali. TETRAOW, pic. città del Mecklemburgo, ad

1 1. S. O. da Gustow. Terra, villaggio ed un tempo città della Boemia, dist. t. l. al S. da Berasm.

Tattuem, b. di Russia, nel governo di Casan, sul Wolga, a 7 l. N. da Simbirsk.

Tattave, pici città e castello del z. di

Wirtemberga, and Mulbenbach, at N. del la-go di Costanza, a 4 l. N. E., da Buchorn. Vedi MORTFORT

TETSCHEN O DIECZIN , pic. città di Boemia, sul circolo di Lentmeritz, sull'Elba, a 10 I. N. da Praga. Longitudine 11. 52. lat. 50. 40.

TETUANO, ant. e piarevole città d'Africa, nel r. di Fez, da cui è dist. 43 l. N. O., sul finme Cus; ad : l. dal Mediterraneo; con un antico rastello ed un superbo palazzo. Gli Ebrei vi fanno un gran commercio. In una

fertilis pianura. Long. O. 7, 50. lat. 35. 25. Teocasitz, pic. città di Bavera, sul Ro-dach, a 7 l. N. E. da Cronach.

TEUPPER, b. della Svizzera, nel cantone di Appenzel, ed 1 l. e mezzo S. da S. Gallo, un paese ameno e fertile.

TRUREAR, pic. città d'Africa, nel deserto di Barra, da cui è dist. 9 l. O. TRUPITE, pic. città della Media-Marca di

Brandemburgo, coo un bel castello, sopra un lago, a 10 L S. E. da Berlino. Tevazar, ant. città d'Africa, nel r. di Fez, da cui è dist. 65 L E.

TEURTEVILLE, borgo della Normandia (Ma-ca), a 2 l. N. da Valognes, e 2 leghe da

Cherbourg . TEUTELBANGO, città del Messico, a 15 l. S. O. dal Messico

TEUTRONIA, pie. città della Morea, gulfo di Porto-del-Cagli, presso Scopia.

Trous. Vedi Ousina. Tavancan, città della Bucaria, nell'ant,

Sogdiana, a 50 l. S. da Samarcanda.
Taveaz, Tibris, fiume ed. d'Italia, che
scorre dal N. al S., ed ha la sua sorgente
vicino a quella dell' Arnonell' Appennino, e nella parte orientale del Fiorentino ai connetia parte orientate dei riorentio ai con-fini della Romagna, bagna Peregia, passa per entro Roma, e dopo un corso di circa 43 b. va a gettarsi nel Mediterranco presso ad O-stia. I fiumi che si gettano nel Tevere sono la Chiana che viene dall' O., ed il Nera dal S. Oreno, ed al N. di Roma riceve anche il Teverone,

TEVERORE, antico Anie, fiume degli Stati-Ecresiastici, che ha la sorgente a' confina dell'Abruazo, traversa Tivoli, ove forma parecchie belle enstate, e sbocca nel Tevere, al di sopra di Roma.

Tevis , città dell' Armeuia , a 4 L N. E. da Ardak (Artassata). Long. 43. 15. lat. 40. Tewarsgurr, h. d' loghilterra, contea di Glocester, da cui è dist. 3. l. N. Man. di panni, sul confluente della Saverna e dell'A-

panni, sui cominente ucia a von. Battaglia nel 1470.
Tratt, isoletta del r. de Paesi-Bassi, all'ingreso del Zuyderzee, a 18 l. N. da Amsterdam; con hunn porto ed uo forte, presen al borgo del Texel; famosi per le batta; glie navali del 1653 e 1673. Trump fii neciso nella prima. Essa è la più grande delle isole di quel golfo, compresa l'Eyreland, unita al Texel per mezzo d'una diga. Suolo fertilissimo ; gli abitanti vivono dei loro montoni , e della vendita della lana . Fabbr. di formaggio verde fatto di latte di pecora, Sulla costa orientale rada comoda e sicura detta di Mosca, ove solevano admarsi i hastimenti della compagnia delle Indie orientali prima di attraversare lo stretto di Massaira. Longitudine 2, 7, 8. latitudine 53, 2, 50, ..., Tavona o Ata, fiume della Livonia, che shocca nel gulfo di Riga, al N. della città da

questo nome. Tezas, ant. e com citlà d'Africo, nel r.

di Fez. In una pianure fertile , sopra un fiu-me , a 16 l. E. da Fez. Texceco, città del Messico, sul lager da Mession; esta era molto consid. avanti ha conquista di quel pacse, ma oggi non lua cho

THE 500 abitanti. Fable, di lanitirio, com di majuli e di sale, aul lago di Mession, da cui è dist. 2 l. E. N. E. Long occ. 102. 20. lat.

20. 5. Tezena , antichissimo città d' Africa , nel r. di Tremecen , in una pianura aldondente di

frumento e d'orzo; a 7 leghe S. da Orano. Tezora, pic. città d'Africa, nel r. di Pezzo, sulla panta d'una rupe, a 3 1. S. da Melifta.

THEBOR. Fedi TAROR.

Transcar, baliaggio e borgo del cantone di Sciaffina, nella Sviezera. THERE, b. of Annis (Charente-Inf.), pres-so Rochefort, a 4 l. da Surgires .

THALEIRCHEN, villaggio ad una lega da Monaco de Baviera , sulla rive dell' Iscra. Trans. Vedi Tana.

THART, isola d'inghilterra, nella contea formete della Stura, alla ma focci di 3 L di lunghezza e 2 di larghezza ; abb di grani e pascoli. La città di Margate è in quest'isola. Il canale che la separava dalla conten é ricolm. THANK, pic. città presso un monte (Alto-

Reno), appie de Vosgi, sul finmicello Tistoro; l'abbr. d'indiane e d'acido solforico, e filatoj di cotone , fucine , buon vino nel ter-ritorio. C. l. di caut. e circond. di Béfurt , da cri é dist. 5 l. N. E., ed 1 l. da Cer-nar . Il dara di Lorena vi fu battato dal duca di Weimar nel 1638.

Traso, isola dell'Arcipelago, sull'ingresso del golfo di Contessa, di 5 l. di lung. è 3 di larghezza; abbonda di tutto ciò rh'i necessario alla vita; vino e frutti squisiti Ca-ve di bel marmo bianco, e bellissimi leguami da costruzione.-Il lago di Thaso n' è il c. l. Buon porto, frequentato da bastimenti uscrcantili. Long. (ponta S. E.) 22, 18. 54. lat. 4n. 46. 40.

THAUNACO, ant. città della Tessaglia, sithat sopra un'emienza, dalla quale si gi-de un superbo colpo d'occhin; a 9 l. S. O. da Volo, Long. 20. 29. lat 39. 21. Thaux. Ved Dhark.

Thanne , b. della conten d' Essex , in Inga mon. di panni; a 7 l. N. O.da Chelmsford, e 14 l. N. da Londra.

THAIRI, isoletta fra Cefalonia ed Olhugen, sull'ingresso del golfo di Venezia. THEOREGIAUMY, b. della Sassonia-Inferiore

a 6 l. S. E. da Brema, nel regno d' Anno-Trent (il), villaggio del Perrese (Orne), aull'Huisne, c. l. di cant. e circond. di Mor-

tagne, da cui è dist. 8 l. S. E., e 3 l. da Bellesme G. Vedi Tatt. Thens. Vedi Teres

Tuenines , villaggio del Quercy (Lat), a 3 L. N. O. da Pigéic , e a l. da Gramm O. THEREZAY, b. del Poitou (Due-Sevre) , c. 1 di cant. e circond. di Partheury 3 , da cui e dist. 4 l. N. E. Esso sofferse molto nella gierra della Vandea. Thanges. Vedi Treaces.

Turs w., villaggio del Périgord (Dordogna), e. l. de cant. e circond. di Périgueur 3, da, on e dat. 7 l., e 2 L. N. O. di Montiguac. Tub course (5) ; villa gio di Brettigna (Pinistere ), c. l. di cant. e circuid di Nostair e, da cui è dist. z l. S. O. Tuentaquat, prov. della Nunva-Spagna. Tuenta, tiume di Francia, che traversa

Beauvais, e sloots nell' Oi-a

TREEASIA, nome di un'isoletta dell'Arripelago, the nel prime secolo fu inalizata da un vulrano at di sopra del livelto del mare THERESIERSERO, collina dell' Ungleria rico perta di viti, che producono i vini di Tokai THEARSTENDELD, pic. città dell' Austria, a o l. S. O. da Vienna, Pucine e vetrerie magnitiche.

TREBEMENSTADT, forte città della Boemia. sel confl. dell' Eger coll' Elba, a 2 l. S. E

da Leutmeritz.

TREENIA, isola dell' Arcipelago, così chiamata per la moltitudine delle sue sorgenti di acque calde, at S. dell'isola di Zia, pressi al golfo d'Engia, di 5 l, di lung e 2 di larg. Territorio buono e ben coltivato; prol. larg. Territorio buono e ben collivato ; prod. seta, orao, vini e frutti. Pop. 6,000 abit.; 2 borghi ; com. di melle, orao, vino, cira e lana. Thermia , c. I. Long. 22. (n. lat. 37.24. Theantessos, villaggio della 'Savoja, soll. Air, a 10. I. E. da S. Giovanni di Mauricon.

TRETPORT, b. d Ing., contea di Norfolk, sull'Ouse; a 20 l. S. O. da Norwich. Tuerx , h. del r. de' Pacsi-Bassi , a 5 l.N.

O. da Malmédy. Fucine e fonderie. Tnezz, b. della Bearnia (Bassi-Pirenei) , e L'di cant. e circond. di Pau O, da cui

dist. 5 l. N. THIAUCOURT, h della Lorena (Meurthe); territorio che prod. grani, vino cc. C. l. di cant. e circond. di Tool, da cui é dist. 81. N., e 3 l. da Posit-à Mousson .

Thusenta, Fedi Tostar.

Thiseaville, h. della Normandia (Eur.).

c. l. di cant. e circond. di Bernay 4, da cu è dist. 2 !. N. O.

Trucce ; liume , villaggio e castello del cas-tone avizzero di Neschâtel. Scolo fertilissim: in vini , grain , frutti ec. Tener, pic città del r. de Parsi-Booi, circond, di Bruges, da cui è dist. 5 l. S. l.

Turescen Prdi Tiences. TRIÉRACHE, porzione della Picardia. Parte ettentrionale del dipartimento dell' Aisne. Gui

Tutes, città commerciante e populata ils declivio d'un colle, d se; 10,660 abit.; c. I di sotto-pref., con trib. di com. e di pr. ist, e cam. delle manifatture. Fablur. til chiecagliere, coltellami e refe, cartiera rin muta, a 102 l, S. 1/4 E. da Parigi Longit. 1. 11.

lat. 46. 51., Trienstrix , baliaggio e cast. del cant. di Solnra , nella Svizarca:

Tudar (S.), villa-gio di Sciampagua (Mar-na), a 2 l. N. (). da Reims 3. THORVILLE, fortissima città della Larra

(Mosella); in una situazione vantaggiosa, edtruscine), in tima simulation varianginos, più la sinutra della Maella, Q es ( ) 38 ( abl.; e. T. di soștio-pref., trib, di pr. ist, e direrio ne delle do sauc. Fabbr, di beretti, capp li e mapilica. Ficre di 15 g., a f settembre l'i residenza di Pipino d'Heristal; ceduta alla Prancia col trattato de Pirceri; fu asordate

inutilmente da Promiani nel 1702 ; a 5 l. N. E. da Metz , ed 83 N. E. da Parigi. Long. 3. 17. lat. 49. at.

Toroni , h. del Poston (Vandea) , dist. 1 l. da Saint Hermine 3. THIMMSTRIN , Die. città dell' Austria Inf. ,

resso al Danubio, con un bel castella, a 15 L. N. O. da Vienna.

THIRDS-LE-GARDAIS, h. del Perces (Euro-e-I. ir); c. l. di cant. e circond. di Nogent-le

Tarnes , b. d'Ing., pella contes di Yorck, da er i è dist. 8 L N.

· Tutviens, pic. città del Périgord, @ 34; 1,524 abit., c. I. di cant. e circond. di Nontron , da cui e dist. 6 L S. E. Cartiere, con-

cie e fabbr. di majolica. TRIVILE, I. della Belsia (Euro-e-Loir);

otto 1 l. da Chilerauchus (Lurese Lour); dist. 1 l. da Chilerauchus (Lourese Lour); dist. 7 l. d. Chilerauchus (Rodano), sopra un monte; c. l. di cant. e circond. di Villesfranche, da cui è dist. 7 l. N. U., e 2 l. da

Saint-Symphorien-de-Lave . Loira. Torrann, h. della Provenza (Alpi), a 2 l. N. O. da Digne.

Tnoiar, bi del cant. di Ginevra, a 2 l. S. da tles , e a l. O. da Ginevra

Tunisser , pie. città di Dombes (Ain) , @; 1.377 abit., c. I. di cant. e circond. di Trowest, da eni è dist. 6 l. N. c 100 S. E. da Parigi. Com. di telerie, bel collegio; situa-zione amena; territorio fertile, presso si finus Sanna e Chalaronne.

THOLEY; b. della prov. bavarese della s nistra sponda del Rano, a 16 L. E. da Thionville.

THOMA-BRUCK. Vedi TAMMERSBRUCK. Tunnas-Town ; b. d'Irlanda ; contra di Kilkenny, do esi e dut. 4 l. S. -Pircola città degli Stati-Uniti , sulla baja di Penobecut , distretto del Maine, a 72 l. N. E. da Boston, Trout (8.) . isola quasi rotonda d' Africa, nel golfo di Ghinea , scuperta nel 1495 dat

Portoghesi, a cui appartiene; essa ha eirca di helle canne/di zuccharo; produce pure della cannella e del vino. L'eccessivo calore ne rende l'aria insalubre. Pavoscan, cap-Long. (rada No E.) 4. 28. Int. 0. 20. Tuoue (Saint), pic, cattà della Linguadoca Inf. (Ardeche), alist. 1 I. da Viviere ...

Trous (Saint), città dell' Amer. merid. cella Gujana : crep. di cuoja e tahu cu, a 35 L. O. sloti imbogratura dell'Orences; ed 80 I. S. E. da Cumann. Long. occ. 63. 48. lat

. 55 — Piccola città portoglese , al S. di ladras , sulla costa del Coromandel. Tudans . horgo della Savaja . (Stati-Sardi) . e. I. di mandamanto, provincia d'Anna (Geneve-e), concie e mulini da seta, a 3 L

1/4 S. da Annery. Tronon, Turonium, pic, graziosa città del Chablais, in Savaja (Stati-Sardi), c. l. di provincia , milla riva meridionale del Jago del suo nome. Pop. 3,000 abit. Patria d'Amedeo IX., duca di Savoja, a 6 l., E. da Ginevra, Sorgente minerale a mezza lega di

distanza, Longitudine 4, 14, lat. 46, 28. Enos (il., villaggio di Provensa (Valchiusa), a 3 l. da Avignon .

THU Timuseno, hallaggio a cast. del cuntone di : Berna, nella Svignera.

THORDA, citta della Transilvania, sull' Araniasch. Nei suoi contorni sonori delle minicre di sale che si s avano fino dal tempo de Romani. Quivi si parta il vero ungherese,

THOREN , pic. città del r. de Pacu-Bassi , sulla Mosa, ad 8 L. N. E. da Maestricht.

Taransa-Sales, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di Annecy (Genevere).

Tu-mont, b. dell'Angiò (Maina-c-Loira) a a 3 l. da Chateauneuf. Tuoneav, pic. cutta della Sciampagna (Jon-na), a 3 l. N. da Seru **4**. Vedi Toneav. Tuona, citta consid, della Pollonia, un tem-

po anscatica. Fu presa da Carlo Gustavo nel 1655, e da Carlo XII. nel 1703. Il congres-so di Vienna del 1814 e 1815. I ha dichiarata citta libera. Patria di Copernico, Sulla Visto la jove truvasi un lunghis, ponte ; a 34 l. S. 1/4 E. da Danzica , c 37 O, 1/4 N. da Var-

Savia. Long. 15. 27. lat. 52. 56. Thousuny, b. d'Ing., nella contea di Glo-tester, da cui è dist. 8 l. S. S. O.

Tuona, città popolata dell'Ing., nella contea di Yorck , da cui é dist. 10 l.; sul Don, Thonsmitt, b. di Sozia, pella contca di

Linosanta, b. di Sonza, petra coteca di Dunferies, di cui è dist. 5 l. N. 1/8 O. Ta Dunferies, di cui è dist. 5 l. N. 1/8 O. Ta (Due-Sevre), edificata a guissi d' anticatro, sopra un colle, person al Those, poco po-polata a proporation della sua grandenza, \$\overline{\text{3}}\text{3.497}, abit.; c. l. di cant. e circond. di Bres-suire, da oni è dist. 6 l. N. E. Long, ooc. 2. 31. lat. 47.

TROUARE, h. della Brettagna (Loira-Int.), circond. di Nantes 4, da cui è dist. 2 l, e mezzo, solla Loira; 630 abit. THOURCE-EY-ER-CAMP , b. d' Angiò. (Maina-

e-Loira) , c. l. di cant. e circond. di Saumur , a 3 L da Brissac . THOURDUTTS, pic. città del r. de Pacsi-Bas-

si . a 4 l. S. O. da Bruges. THEAPSTON, piccola città d'Ing., nella con tea di Northampton, da cui è dist. 6 L N.

E., sul Nen. THURTTS, villaggio della Linguadora-Inf. (Ardeche). C. I. di cant. e circond. dell' Ar-

gentière, da cui é dist. 4 L.N. O., a 3 da Aubenas . Tauna (la), h. del Piemonte, presso al, piecolo S. Bernardo, a g L. da Aosta. Fu.

Preso da Francesi nel 1794. Tuvm , pic. città del r. de Paesi-Bossi , sulla Sambra, a 2 l. S. O. da Charleroi. Turia , pic. città del Rossiglione (Pirenei-

Orientali), con una dogana. Fu presa dagli Spagnuoli, e ripresa da Francesi nel 1793., C. l. di cant. e circond. di Perpiguano , da cui e dist. 3 l. 8. O.

Taura , terra , la più australe che si co-nosca , all' O. della Terra di Sandwich. Long. Goe, 50, 3. lat. 59 44... THURR, b. del Postou (Vienna), ad a L. E. da Châtellerault ...

Taus, graziosa città della Svizzera, nel cant. di Berna, con un cast. dal quale si go-de uno de più be punti di vista della Svizzera, in un territ. fertile, a 6 L S. 1/4 E. da Berns. Long. 5. so. lat. 46. 45.—Il lago el-lo stesso n-me è 1,780 piedi (378 metri) al di sopra del livelio del mare, ed la 4 1. di lungh, ed 1 di largh. La sua profondità arriva tino a 120 tes: (237 metrs), ed è ab-

bondantissimo di pesce,
. Tauaus, b. del Lionese (Rodano), a 3 L
S. O. da Lione . · Thusas, città della contra di Tipperary,

in Irlanda , a 23 l. S. O. da Dubli TRUBLOW, isola sulla costa N. O. dell' America. Punta O. lat. N. 50. 23. 20. long-

oct. 128. 4. Tunaso, pie. città della Scoria sett., nel-la contea di Caithness, con buon porto. Co-

ate abbonduntissime di pesce. THUSY-HARCOURT, Vedi HARCOURT. Tavas , contra dell' Ungheria-Superiore ,

pel eircolo di Neuscol. THUS, pic. città del Korassan, in Persia.

THEATTRE Vedt ALMMAN.

Tiano o Trano, Teaman, pic. ed ant. eittà vesc. del r. di Napoli 1 nella Terra-di-Lavoro. Sorgente d'acqua minerale. A 6 l. N. O. da Capua. È poco distaute dall' Agro ferrio, si famoso pe' suoi vini squisiti Tiser, vasta contrada dell' Asia, all' O.

della Tartaria chinese, ed al S. della Rus-na asiatica. Una catena di monti inaccessibili e coperti di nevi la separa dal Butan. I Tibetani son men forti , meno industricat e men bravi cottivatori che i Butani lor vicimi. La ricchenza principale de Tibetani con-aiste in numerosi greggi, molta lana, e pel-li d'agnello: essi son sotto l'indicenza dels l'impero chinese, e sotto l'autorità del De-lay-Lama. Pr. d. frumento, orao e piselli. Le or case son fatte come i forni do calce e la lingua loro somiglia alla Chinese. È gran tempo che conoscon la sipografia. Tori di pelo lungo e gambe corte: daini da muschio; ca pre molto stimute pel loro pelo, facendosene gli Schialli soppraffini detti Cachemire; miniere d'oro, piombo, cinabro, rame, sal-gemma, taleo e borace greggia. I Tibetani gemma, taser e norsce gregga. I niveas portano nella China polvere d'oro, diaman-ti, perle, coralio, un po'di biacca, panni del paese e pelli di lontra del Bengala, e ne riportano labacco, morturio, porcellana, rasi , broccati d'oro e d'argento , trombette , cemboli ed altri strumenti di musica; frutti secchi di varie setti, pelli di zibellini, ermellini e volpi nere. Spediscono nel Neapul, polvere d'oro, tinckal, e sal gemma, e ne ricevono riso, coja, monete d'argento, tele di cotone, ce. somministrano al Bengala polvere d'oro muschio e tinckal je ricevono in contracambio panni , tabacchiere , mercerie, aromati , noci moschie, ed altri aremati , legno amdalo , perle , smeraldi , coraili , luiegno amouno, perce imeratat, corant, in-strino, ambra, grosse concligite per itaru-menti di musica, tele di cotone, cuoja di Rangpore, tabacco, indaco, pelli di lontre ce. Il gran Luna, sorramo pontefice del Ti-let, de Calmurchi e de Mongoli, risiete a Lassa , cap. del Tibet. Le montagne del Tibet pasono le pris alte del globo; immensa è la loro estensione. Il pico più clevato non sembra aver meno di 7,400 metri, cioè 1,070 più del Chimborazzo.

Tricaces (capo), at S. O. di S. Domin-go. Long. occ. 76. 54. 15. let. 18. 19. 25. — Capo alla punta O. dell'ingresso dei guifo di Darien. Let. N. S. 33, lougit. occid.

79. 45. Tidao, una delle isole Filippine, al N.O. di Maniglia

Ticastro, villaggio del Piemonte, a 3 l. e messo S. E. da Casale. Ticteo. Vedi Taste

Ticonna, città del r. di Pollonia, a so 1. O. dal paese di Bialystock ; sul Narew . con un forte castello. Zecca

Ticompenso, tortexa degli Stati-Uniti, fra'l lago Chemplain ed il lago Giorgio, ap-partemente alla Nuova-Yerck. Тисововта, città delle isole Canarie, ove

si fe un traffico considerabile di contralbando.

Tma, città del regno di Marocco, Long. occ. 20: 48. lat. 33. 15. b. della contea di Derby, Tenneswall, b. della contea di Derby in Inghilterra. Deve il suo nome ad un por so, che ha il flusso e il riflusso come il mare, a 7 l. N. O. da Derby.

Tipoa, isola del mar delle Indie, una delle Molucche, all' E. di Gilolo, ed al S. di Ternate; di 7 l. di circuito. L'aria vi è più salubre che in Ternate. Prod. aronati. Gli olandesi vi avevano parecchi forti. Il sovrano regna sopra porecchie isole vicine e sopra nua parte di quella di Gilolo. Tidor, capitale, sulla costa orientale dell'isola, alle faide d' un monte di figura rotonda

Tinn, forte città del r. de Parsi-Busi. 5 L. O. da Nimega , sol Vahal. Essa è antichissima, a fu più volte arsa e distrutte, Carlo V l'assedio nel 1528. Gli abitanti si occupano della navigazione sulla Mosa, e del com. de grani. A 9 l. S. O. da Arnbein. Long. 3. 14. lat. 51. 52.

Tirroan , picc. città del granducato di Baden , sulla Wutcha , a 3 L N. O. da Scialfusa.

Tina-Titro , città della China , nella prov. di Pe-Tche-Li. Residenza del vicere. Le case son di mattoni bleù. La sua popolazione si pretende che aia di 700,000 abitanti. Clina dolcissimo e suolo fertile; situata sopra un declivio, con porto frequentatissimo; sul fu-

decivio, con porto requiramento, in democración, a 2 d. S. E. da Pechino.

Tezarezo, b. della Normandia (Manica), ad 1 L. E. da Advanches 

Tessas, b. dell'Aragona, in Ispagna, a
3 L. N. E. da Jaca.

Tuess. Vedi Tutess.

N. O. de Asti.

Tiesta, gr. città dell'interno dell'Africa, appart. al r. di Cassan. Non ha mera, no ana specie di cittadella. Gli abitanti son ricchi in grani ed armenti. A 22 | N. E. dalle rovine del forte di san Giuseppe-di-Galan-Long. occ. 11. 28. lat. 14. 47.

TIETHANNING. Vedi TITHANING Tirratous, pic. città del Poitou ( Van-dea ), sul finme Sèvre, a 4 L da Montagi-. Fu incendiata nel 1794 durante la guer-

re della Vandea. TIPLALA, isola presso le Orcadi. Tionsona, villaggio del Picmonte, a 3 l.

Tions ( li ), prov. d' Africa, nell' Abb-shuis, pieus di mont, poco fertili, me resa ricca dat com. coll' Arabia. Adowa, capo l.

Tigat o Dipustan ( il ), Tigris, fiume consid. dell' Asia, che ha la sorgente nelle montague del passe di Xopli in Armenia. Esso è formato da dise sorgenti principali , e sbocca coll Enfrate nel golfo di Bassora. Comincia ad eser navigal-ile a Diarberk, detto in arabo Didgeleh u sia la Frecciu.-Lola sulla costa della Coccinntiana, dist. 30 1. de Cambir-di-Terra.

Tiggittisaot, b, sulla costa ocidentale del

Kamtsciatka, a 128 l. N. O. da Awatscha, Tin ( il ) o sia et Durunto Datto Sues-RIMANTO, parte dell' Arabia, che forma la penisola lungo il golfo di Suez, nel mar Rosso , appartenente a tre tribu di Arabi Bednipi , i quali vivono delle loro capre e dei lor camelli, della pomma d'acacia, e de'latro-cim che tanno sulle strade di Socz e di Gasa e della Mecra,

Tinant, pic. città dell'Uncheria-Inferiore, in una penisola del lago Balaton.

Tisuca , valle del Brasile , presso a Rio-Janeuro. Fertile in indaco, pianico, ealle, carcana, came di zucubero, banani, agrumi, e. Titataco, b. del r. de Puesi-Bana, a 5

da Breda, e y l. S. U. da Buis-le-Duc. Falibr. di panni.

Titavar, b. d'Inghilterra, contea d'Es-

sex , ad 8 l. E. da Londra , sul Tamigi. Till (il) o sia 11 Trit, b. della Normandia (Eure), circond. degli Andelys, da cui è dist. 31. E., e 3 l. da Eccuis . Tille (la), fiume di Francia, che ha la sorgente nel Bassigni, entra nella Borgogna, e shocra nella Saona, fra Aussona e San Giovanni-de-Loune.

TILLIERES-SULL' Avez , b. della Normandia ( Eure ), • 16 3 850 abitanti ; a 4 l. 8. da

Conches. TILLINGS ( il ) NEL VESSENESE, villaggio

Eure ) , @ x ; 220 abitanti ; a 14 1. de Evreus. THEY-SUL-SEULB, b. della Normandia ( Cal-

vados). Com. di manteca, carterie e saline ; 939 abstanti; c. l. di cant. e circond. di Caen, da eui é dist. 5 l. O.

Tilar, città conad. e com. ilclla Prusia, resso al Niemen; pop. 8,500 abitanti. A 18 J. S. E da Memel, e 23 N. E. da Konigaberga. Gr. com. di grano, lino, sole, le gua , cera ec. Essa é celebre pel trattato di pace del 7 leglio 1807 tra Nepoleone e l'imperatore di Bussia ed il re di Prussia,

Tima, citta dell'Alto-Egitto, eirrondata di palme, a 4 l. S. da Sunt. — Altra eittà im Siberia, ant. Thema.

TIMANA, città dell' America merid. nel Popayan; territ. abbondante di pa-coli e frutti. A 40 l. S. E. da Popayan, e 60. S. O. da Santa-Fe-de-Bogota. TIMOLSAN , gruppo d'isole all' E. delle

Anamba. Posizione della pui settentrionale. lat. N. 3, 15. long. 115. 1. 56. E. Timos pero, isola sulla costa E. della pe-

isola di Malacra, al S. del golfo di Sum Lat. N. 2. 56. long. 101. 50. E.
Tinoa, isola al S. della Molucche ad al-

Vosciss : Tom. II.

PB, di Giava, di 17 l, di lumphezza e l 1/2 di larghezza. Gli Olandesi vi hanno un furte, e ne esportano erra, legno sandalo. bambû ec. I Portoghesi pore vi banno qualche piccolo stabilimento. Gli alutanti vivouo di grano d'India; quelli della costa sono alquanto eivilizzati; ma quelli dell'interno attorniata di rossi scorese. La rada maggiore è quella di Compang. Il suo territorio è molto strile, pieno di montagne e di valli, e diviso fra parecchi re. Minicre d'oro e di rame. I suoi fiumi portano colla sabbia par glictie d'oro. Prod. legnami da costruzione leguo sandalo, lambu, cera, mele, indaco cl.i leguni , botali , majali oc. Long. 121, 39, lat. S. 10, 23.

TIMOPLAND, altra isola del mar delle Indie , al S. delle Molucche , all' E. della precrelenie. Long. ( punta 8, O. ) 129, 31, lat.

S. 8. 15.

Timos-Pero, isola al N. della Nuova-O-landa, al S. delle isole Celibi. Lat. della ponta S. O. 10. 23. S. long. 121. 39. E. Tisc-Hat, città della China, nell'isola di Chasan, prov. di Che-Kiang. Il suo territorio é irrigato da molti ruscelli.

TINCHESSAY, città del Percese (Orne ), 😂 ; 3,180 abitanti ; trib. di cem. , e caru-delle man, Com, di tele e refe. C. l. di cant, e circond, di Domfront, da cui è distante 3

leghe N.

Tine, pic. città della Bosnia, sul Tis, 4

Tina, pic. città del r. di Tripoli, in A-frica, sulla riva orientale del golfo di Sidra, a fo I. S. da Barca.

Tina, una delle Cicladi, al S. d'Andros, al N. di Miconi, ed all O. di Nicaria, dale la quale è divisa medianta un bellissimo ca-nule Essa ha 7 l. di lunghezza e 3 di larghezza; è montuosa, ma assai hen coltivata ed ablonda di frutti squisiti , frumento es orzo, ottuni vini, picle, cera, cotone, g singolarmente di seta. Pop. 16,000 abitanti s ad 1 l. dalla costa giace S. Niccolò , c. l, dell' Isola, e nell' interno vi è il forte di Tine, posto sopra una rupe che domina l' iso la. Long. 22. 40. - 22. 57. - lat. 37. 52, - 37. 42:

Tisen, forte dell'Egitto, all'E. del lago Menzaleli, ove questo shoeca nel Mediterra-neo, a 17 l. S. E. da Menzaleh. Long. 30,

34. lat. 30, 59. Tinematr, b. d'Irlanda, nella contea di Wicklow, dist. 9 l. de Dublino. TIMEVELLY O Sig COSTA PALLA PRICA

paese posto al S. di Marawar, e che termi-na la penisola delle Indie, flurido prima che appartenesse agli Olandesi; ma in oggi qua si deserto. Sulle sue coste pescansi le perie a le conchiglie dette Xiourus, Nella parte meridionale sorge la tamosa pagoda di Rumna Tixa-pero, isoletta sulla costa E. di Ma-

laja, al N. dello stretto di Sincapur, Lat. N. 2. 27. long. 101. 45. E Tixosa, isoletta sulla resta F. dell'isola d'Hainen , dirimpetto a Lan-Triscou. Lali

A. 18. 45,

TINONA-PALSA, isola ad 8 l. N. da quella di Tinosa.

Tino-Tenzou-Fou, città della China, nella prov. di Fo-Kien, a 6. l. S. O. da Fou-Telecos-Fou, e 100 l. N. da Canton.

Tinguindiu o Tinguinindiu , pic. città del Messico, nella prov. di Mechoacan, capitale della giurisdizione del suo nouse, Prod. grano, granturco e canne di zucchero; pesca abbondante.

TINIADA, borgo della Rometia (Tracia), presso Trajanopoli Tistas, una delle isole Marianne, che la

15 l. di circuito, ed un aspetto ridente. Quivi sogliono approvvisionarsi i bastimenti. Long.

143. 3. lat. 14. 58. Tinitivi, nome degli abitanti delle issle situate all'imboccatora dell'Oceano al N. della Gujana. Tiaмости, b. marittimo dell' Ingbilterra,

nella contra di Nortumbria, a 3 l. E. da Newcastle. Long. occ. 3. 42 lat. 55. 3. TINTANIAE, Villaggio della Brettagna (Illee-Vilaine ), c. l. di cant. e eircond. di San Malò, da cui è dist. g. L. S. E., ed 1 L. da

Hede . Tisto, fi. di Spagna, che ha la sorgente nella Sierra-Morena, e sbocca neil' Oceano, all' O. di Cadice. Questo tiume riceve il nome dal color giallognolo che hanno le sue acque; esse petrificano le sablise in modo singolare; nessuna vegetazione pilo prosperare lungo le sue rive; perfino alle radiei de-gli alberi si comunica il suo colore, le cam-pagne che bagna inaridiscono, ed il pesce non peò vivere nel suo letto. Il gusto delle sue acque è ributiante ad ogni animale, e non ne levono che le capre. Il Tinto conserverebbe in tutto il suo corso tali singolari particolarità , se il gran numero di ruscelli che gli tributano le loro acque, non ne alterassero la mitura.

Tiszena, città d'Africa nel r. di Marocco ani fiume Dras. Il territorio è fertile in dattari, grano, ed 0120, e abbonda d'indaco. Tinzotta, città d'Africa, sulla riva del

Dras, nel r. di Marocco. Tioca, contea dello stato della Nuova-Vorck, in America, dalla parte del Canadà. Le città prin. sono: Chensugo ed Uniontown. Tionan, isola del grand Oceano, nell' Ar-

pelago Pericoloso, Longit. occ. 147. 50. lat. S. 14, 28,

TIPASA, città d'Africa, nella reggenza di Algeri, colonia romana; avanzi di templi e d'un aren trionfale; sul Miskissuh, che abocen nel Mayerda; a 25 L.E. da Costantina. Tippenar, contea d' Irlanda, nella prov. di Munster , di 18 l. di lunghezza e 4 a ro di larghezza; essa è ricoperta di monla-gne, pianure e paludi, e fertile in grani e pascoli; bestiame bellissimo, miniere di piomno, ferro rame; pop. 160,000 abit. — Bor-go di questa contea, a 3 L S. O. da Cashel,

TIPRA. Vedi BIRMANNO. Tinano, Tiranom, vaga città del r. Lomb.

Veneto , all E. di Sondrio , sul fiume Adda. Ne suoi contorni vi è un santuario insigne, dirimpetto al quale termina la valle di Po-achiavo; a 7 l. S. O. da Bormio.

Traix, una delle più piccole isole Ebridi, al S. O. di quella di Col. Vi si trovano bei marmi e be cavalli; pop. 2,400 abit. Trans, b. della Natolia, a 10 l. S. E. da Swirne.

THERMORT O THERMORE, città decadula del r. de' Pacsi-Bassi , nel Israbante inaddietro austriaco, un tempo considerabile. Fabbr. di calse, flanelle e birra, e raffineria di sale Fiera di 10 giorni , la domentea avanti Sar Giovanni; pop: 8,000 abitanti; a 4 l. S. E. da Lovanio, 9 N. da Namur, e 20 S. E. da Brusselles, Long. 2, 45. lat. 50. 51.

Tinnat , bella e consid. città dell' Unghe ria-Superiore, nella contea di Neitra, da cui è dist. 10 l. S. O., sul fiume Tirna.

Tino. Vedi Sua. Tianas , città della Persia nell' Aderbijan, sulle rive del Kisil-Ouzan, Contorni abbon-

denti d' olive. Tunto (il), paese che fa parte degli Stati creditari d' Austria, circonscritto al N. dalla Baviera , all' E. dalla Carinzia e dall'ar-civescovato di Salisburgo , al S. dal regoo Lomb-Ven. , ed all' O. dalla Svizzera , e diviso in sei quartieri. Il Tirolo ha molta somiglianza colla Svizzera , ed è occupato dalla cateus orientale delle Alpi, di cui il più alto monte è l'Orseler (2,336 tese). Divide si pure in tre circoli: dell'Inn., pop. 132,750 alianti; dell'Eysach, 161,121 abitanti; del-l'Adige, 226,492 abitanti; totale 620,353 abstanti ; superficie 43 miglia quadrate, o siano 28,465 chilometri quadrati, de quali 20,793 impiegati alla coltura. Vi si trovano delle miniere d'argento, rame e ferro. In-spruek, capitale. I Tirolesi sono industriosi e buoni soldati, red amano molto la caccia, singolarmente quella del camoscio; territorio montuoso, ben coltivato, abbondante di pascoli, vigne, seta, tabacco e grano nelle valli, lino e canapa ; al S. fabbr. di lanificio, tappeti , seterie , cuoja , lavori di ferro e d'ottone; cave di marmi, alabastri, saline e sorgenti d'acque minerali. Mediante il trattato di Presburgo, la parte settentrionale del Turolo fu ceduta alla Baviera; e mediante quello di Vicina del 1809, la me-ridionale fu riunita al regno d'Italia; ma nel 1815 il Tirolo è tornato sotto il dominio

della casa d'Austria. Tisuxna, contea d'Irlanda, prov. d'Ul-ster, al S. della contea di Londonderry; autolo montuoso e fertile, e pascoli eccellen ti. Man. di tele. Pop. 8,700 abit.

Tinonna, isola del mar Rosso, sull'ingre-no del golfo dell'Ela, che vien da esso diviso in due parti

Thoss 2 and, villaggio della Maina (Sarta), a 2 l. da Bonnetalle .

Tinsenesaerr, picc. città del r. di Bariera, a 15 l. N. E. da Amberg.

Tuana, picc. città della Natolia, dist. 17

l. da Conich.

Tiscaner, città del gr. deserto di Saha-rah, in Africa, presso a paludi salate, a 10 giornate di cammino da Sarra, a gr. 8. 53. di long. occ., e 17. 26. di lat. Se n'e sporta il sal gemma, del quale si fa un gr. com. co' Neers.

Titicaea, lago del Perù, nella prov. del-la Paz, uno de più grandi dell'Amer. me-tid., avendo 80 l. di circuito. Su questo lago trovasi un' isola del suo nome, nella quale gl' Incas avevano un magnilies tempio

Titissao, una delle più alte montagne della Svizzera, nel cant. d'Underwald, al di sopra della valle d'Engelburg, Elevazi assoluta , 10,710 piedi (3,461 metro ). Essa si vede da Colmar.

Tetransusa, pie. città di Germ., nel r. di Baviera, a 3 l. S. da Burkhausen, sul fi. Tirsums, pic, città della Moravia, con

un castello, a 7 l. S. da Olmutz. Tirz, pic. cutà del ducato di Juliers, a 2. l. N. E. da Juliers, nel granducato del

Basso-Reno. Trou, pic. città dell'Ungheria-Superiore, nella contea di Bodrag, sopra un'eminema e sul fi. Teisa, ad 8 l. E. da Peter-Wara-

Tiunas, forte città della Russia, nel gov. di Tobolsk, da cui è dist. 45 l. S. O., sul fi. Tura. Il suo territurio è il meglio coltivato della Siberia, e somministra delle eccellenti pelli di volpi.

TIVA. Vedi Tuan. Tivarrou, b. d' Ing., oella contea di De-

von , presso al fi. Ex , a 5 l. N. da Exeter. Com. Horido; man. di lanificio. TIVIOTUALE. Vedi BOXSOBOECH.

Tivy , fiume del paese di Galles , in Ing., che irriga la contea e la città di Cardigan , e poen dopo sbocca nel mar d'Irlanda.

Tivota, Tibur, ant. e cel. città episco-pale nel distretto di Roma, fondata da una evionia greca e oota 46, anni prima di Roma stessa. È situata in cima ad un'eminenza, ove scorre il Teverone, anticamente Anio, che forma quivi una cascata mac-tosa all' alterza di 50 piedi, ed in un territorio fertile in vino, trutti e grano; pop. 8,000 abit. Antiche e magnifiche rovine attestano ancora il seo splendore; le più considerabili fanno parte della villa d'Adriano, e consiatono in avanzi d'un anfiteatro, d'un circu, atono in avanza d'un annicaren, o un circu, d'alcuni bagni ed ivari templi. La cattedra-le eredesi fabbricata sulle rovine d'un t-m-pio d'Ercole; ma il principale ornamento di Tivoli si è la deliziosa villa Estesse; ed

il suo superbo palazzo edificato nel 1542 dal cardinale di Este. Tivoli è patria di Catone il censore, e fn il soggiorno d'Orazio e di Tibullo , ed è dist. 6 l. N. E. da Roma , 5 N. E. da Frascati, e 4 N. O. da Palestrina. Long. 10. 34. lat. 41. 59

città diruta di Persia, sulla costa del Mekran , a 25 l. O. da Guttar.

Tizzana, potesteria in Toscana, nel Fio-ntino, soburbana a Pistoja, posta fra la rentino, soburbana Stella e l'Ombrone TLAUPURGUAR, giorisdizione del Messico,

nel Mechoacau, con capitale dello siesso no me. Il territorio è montuoso, ma rirco di miniere d'argento miste d'oro, e vi si alleva molto bestiame.

TLASCALA O TLAZCALA, città del Mession, un tempo capitale della prov. dello stesso nome, ora riunita all'intendenza del Messico; 3,400 abit.; il vescovo è stato trasferitu a Pnebla-de-los-Angelos. Vederi in un convento il quadro rappresentante la nave di Cortez. E situata sulle rive d'im fome, parte in pianura è parte sopra un monte, a 25 l. S. E. da Messico. La prov. che ha 60 I. dal N. al S. conteneva nel 1793, 49,177 abit. ehe godono dei privilegi. Essa è occupata verso il N. da alti monti ricoperti d'al-

beri TLASSASALCA, giurisdizione e città del Messico, nella prov. di Mechoacan; com. di be-stiami. Concie di eurja considerabili. Toam, b. d'Irlands, nella contea di Gal-loway, da cui è dist. 8 l. N. E.

Tonacco ( porto ), pic, città e porto del Maryland, negli Stati-Uniti d'America, a 10 l. S. da Washington.

Tosse, paese della Svizzera, uno dei di-stretti del cantone di Turgovia. Toson, finme della Siberia, che ha la

sorgeote fra I grado 52°. e 53°. di lat., ed il gr. 81° di long., e sbocca nell'Irtisch., verso il 58.º grado di lat. e l'86.º di longitudine. Torotes, città consid. della Russia, cap.

della Siberia e del gov. del suo nome; rac-chinde più di 3,000 case di due piani. Nel 1587 era un semplice forte. Fu sucendiata nel 1645 e nel 1588. Dividesi in alta e bassa. La bassa è sorgetta alle inondazioni dell' Irtisch ; l'alta , tutta di materiali , è edifi-cata sulle rive scoscese dell'Artisch , 35 tese al di sopra della città bassa, ed entrambe nunicano insieme mediante alcune scalinate. Il quarto degli abitanti è Tartaro; le cate. Il quarto degli avitatti è l'acuro; le ca-ravane dei Calmucchi e dei Ruccari sogliuno svernarvi. I Russi vi rveano cuoja, panni, tele ed altri articoli del loro paese e dell' Eu-ropa, e ne riportano in cambio pellicerie, ferro, ec. I Calamicchi vi portano viveri, oro ed argento, e ne estraggono rame, ferro castoro, tele e man, di seta e cotone. I Tartari vi portano peli d'agnello, man. di co-tone della Buraria, drappi di sela delle In-die e pietre preriose. I Chinesi vi vengono a harattare i toro prodotti contro peliverie, panni ed altri articoli dell' Europa. Questa città è situata sul confl. del Tobol e dell'Irtisch, a 750 l. E. da Mosra. Long. 65. 46. si estende dal Kolivan fino al mar Glaciale, e si divide in due provincie; Tokolsk e Tomsk. Il S., è a-sai ben popolato e coltiva-to, è irrigato dall'Oliv dal S. E. al N. O., e produce pochi frutti , ma è fertilissimo in grano; il terreno è nero, leggirio e 000 ri-

chiede ingrassi. Pop. 500,000 abit. Toroso ( il ) , b. consid. della Mancia ( Nuova-Castiglia) , reso celebre dal romanzo di Don Chiscistte; pop. 4,000 abit. Fabbri-ca di storiglie; ad 11 l. E. da Conzuega. Torarna, città dell'Amer. merid., nella Terra-Ferma, nel nuovo regno di Granata. sul fi. Pari , presso al suo confl. cel fi. della Maddalena, all'O. di Santa Fe, in un territ. abb. di frutti e di canne di succhero.

A poca distanza trovansi de bagni caldi. Lung. occ. 70. 30. lat. 4. 16. Tocamerco, giurisdizione del Messico, di 8 L di lungh. a 5 di largh, dall B. all (). Temperatura dolce e piacevole, e territorio

fert. in granturco e frutti.

Тослевнико о Тоссеничное, ріс. рго Vincia della Svizzera, in una gr., bella e rion valle, fra alte montagne, delle quali il Hornhi ha 3,589 piedi (1,184 metri ) di elevazione assoluta. Il Thur, che ha la s-rgeute al S. E., la traversa in tutta la limi-gheaza. Dividesi in altà e bassa, ciascina deile quali è un distretto del cantone di San Gallo ; p.p. 46,000 abit. di due religiosi. Fert. in grani , trutti , lino e buoni pascoli ; bestians in abbondanza, Falibr, considerabile di tele, Cap., Lichtensteig, else lia 0,000 abet. TOCUTALPAN, gran cautiere del Messico, a 15 I. S. da Vera-Cruz-

Toctro, città dell'Amer. merid., nel muoro r. di Granata , prov. di Venezoela , a 22 I. E. da Truxillo. Fabbra di coperte e contie; circa 8,000 ahit.

Te nemartan, presso Minden, in Vestis-

la. Lungo rimarch vole per la distata dei Francesi npi 1759. Tons, Tuderium, 4nt. città episc. dello Batu-Romano, prov. dell'Umbria, delega-zione di Perugia, supra un colle, prevo al Tevere, a gl. S. da Perugia ed 8 l. U. da

Bi bleto ; e 22 Ni da Roma. Long. 10. 4. 41. lat. 42. 46. 45. Toxpurz, città di Boemia, a 5 l. N. O. da

Total Tr., città un nocessa, a 3 s. 11. co. L'uttimeistr.; fin. per le sue abque calde min.
Toass, luogo della Svizzera, nel cant. di Zurigo, celebre per la battaglia che i Zurighei vi perdettero nel 1392 contro Alberto, duca di Austria. Topana, pice. città della Turchia europea,

che forma un subborgo di Gostantinopoli , tiall'altra parte della stretto. Togna, città d'Africa, nel regno di Maroc-to, da cui e dist. 55 l. E. N. E. Togorsema, città del Tibet, in Asia, ad

11 I. S. dil lago Baikal. Long. 90. 10. lat. 43. Tourna, città della Tartaria chinese, a tou l. Ni dalla gran moraglia.

Totor , b. della Maina ( Sarta ) , a 2 l. e mont-le-Vicamte 3.

Tousar, Ved Transser,
Tousar, Ved Transser,
Tousan Noovo, castelluccio in Toucana,
hel Pisano; cusi detto a differenza di T fano vecchio già lituato a Levante di cao, ed bra distrutto. I Pisani lo tolstro al vescovo di Lucca, e nel 1362 furon costretti a cetterlo ai Fiorentini, the sel 1 64 lo distrustero a tenor del trattato di pate, e ne resero ai Pisani il territorio. Gli abitanti di Tojano vecchio fabbricarono allora Tojano nuovo, e nel 1406 si arretero ai Fiorentini . Questo lungo godeva varj privibej fino all'abolisione universale di essi stabilita nel 1814. Torai , horgo dell'Ungheria-Superiore, con

un castello; rinomato pe' vini squisiti che produce il colle detto Theresienberg; ve ne sono di quattro qualilà : la prima , detta essenza, vien fatta coll'uva secca al calor del bule. La corte di Vienna è la sola proprietatia di queste vigne, ed il vino che producoo non entra nel commercio. Sul confl. del Podrog e del Teiss; a 36 f. N. da Busia , e 415 da Vienna, Long. 18, 90, lat. 43, 20 Torat, Tocate, gr., bella e considerabil tittà della Natolsa, nel pascialicato di Siwas, capitale, residenza d'un cadi, d'un vaivoda e d'un aga. Essa è abitata de circa 2,000 famiglie turche, 4,000 armene, e 3 o 400 fa miglie greche, clic hanno un arcivescovo, ed è una delle più commercianti città della Natelia. I bei marocchini turchini che vi si vendon si fabbricano in un villaggio 2 li distant te. Mon. di tela stampata e seterici Essa è erificata appie d'un monte, sul il. Tusanla, in un territorio abb. di frutti e di vini squisiti; ta l. S. E. da Amasieh , 65 N. da Aleppo, e 100 E. da Gostantinopoli . Long. 34. 58. lati . ly. 14. l'on as , città d' Asia , nel paese de Cal-

mucchi-Uignrieni , a 36 l. S. 1/4 O. da O ramsdů. Totant, isoletta al N. del capo Corso. Lut.

N. 43. long. 7. 16. E. Totales Vedi Zuchen.

Tollego, Toleium, aut., fortissima, bella, com e cel. città di Spagna; la seconda della Nuova-Castiglia, con una famosa universit tà; parecchie falibriche di lanificio e actorie. Vi si sono tenuti diciassette concili. Il suo arcivescovo ha il titolo di primate. Fra un gran numero di begli edifici si rimarcano singolarmente il palazzo reale, superba fab-brica gotica, l'arcivescovato e la cattedralet pop. 25,000 ahitanti. Man. di lame di spadas 150 telai di stoffe in oro ed argento; fabbre di taffittà, rasi, arredi sacri, fazzoletti, be nastri ec. È situata in una valle lunga e stretta, tircondata da alte montagne, sotto un hel cudo, in un lugo delizio-o, sul confi. de finmi Tago e Taram, dalle sabbie del primo de quali si estrae dell'oro; a 15 l. S. da Madrid, 75 N. da Granata, e 7; N. 1/4 E. da Siviglia. Long. occ. 6: lat. 39, 50. - La popolazione della prov. di Toledo ammonta a 370,000 abits

TOLENAIDE Vedi ACEL Tours o Territers, pic. città della Ze-landia (r. de Paesi Bassi), in un'isola di questo nome; ad 1 l. N. O. da Berg-op-Zouni.

Zoom.

Толичия, Tol minium, pic cità delli Stato-Ecrlesiastico, sul Chienti; pop. 4,000 abit. Bella chiesa degli Agostiniani, ori è il curpo di S. Niccola. Questa città è e lebre per la pace ivi couchisa nel 1796 tra i Francesi ed il papa Pio VI. Essa è la patria di Filelfo, uno de primi restauratori della le teratura italiana; a 4 l. S. O. da Macerata, 3 S. E. da S. Severino , e 35 N. E. da Ro ma. Long. 11. 10. latet. 45. to

Toura, pic. luogo d'Italia, nel Patrimo-nin di S. Petro, ne di cui contorni sonori varie miniere d'alume e di ferro, de' bagni caldi, e delle cave d'alaba-tro.

Totates, città del granducato del Bas-ao-Beno, al di sotto del forte Schenck. Quivi pastarono il Reno i Francesi nel 1672 i e gli Annoveresi nel 1658. Tottan, città degli Stati-Uniti, nel Con-

necticut, cap. d'una contra dello stesso no-me, a 6 l. N. E. da Hartfort. Touser, b. del Poiton ( Vienna ), a 4

8. R. da Montmorillon . Miniere di ferro

ed acque minerati. TOLNA , città dell' Ungheria-Inferiore , sul la sposeda diritta del Daumbio, a 3 l. S. O.

na spinicia diritta del Danondo, a 3 i. S. O. da Colocca, Long, 16, 35, lat. 46, 30, .
Tolometa, Ptolemais, ant. città d'Afr., aull ingresso orientale del golfo di Sidra, a 4 l. N. da Barca, e 150 E. da Tripoli, edificata da Tolomeo-Filadel o. Ayanza delle

antiche mura e delle portes L. 18. 25. lat. 32 30. Tolone, ant., forte, ricca pop. e consideritta di Francia, nella Provenas (Varo), sul Mediterraneo, in una situazione ammirabile, avendo al N. delle montagne elevatissime, con una buona cittadella , 4 💥 ; 18,170 a-bitanti. Havvi un buon arsenele per la marina, ed un porto difeso da parecchi forti , che è uno de migliari e de più vasti dell' Europa. Il duca di Savoja ed il peincip Engenio foron contretti a levar l'assedio di Tolone nel 1707. La peste vi fece grande strage nel 1418, 1461, 1476, 1621, 1631, 1647, 1664 e 1720. Questa città è c. L d'una pref. marittuma, d'una sotto-prof. civile, d'un trib. di pr. ist e d'un trib. di tom.; commissariato generale di polizia; c. l. dell' 8.ª divisione militare; consiglio di sanità, scuola navale, lazzeretto, bagno e ga-lere; scuola di marina e deposito di sale; fabbre di paunine, seterie, cappelli, berretti, sapone e vetri. Il suo territorio produce vini, acqua-vite, olio, fichi, aranci, mandorle e capperi ; com. di grani , acqua-vite , olio, capperi, ticlii, uve secche, aranci, grani e farine. Fiere di 8 gi., 15 inaggio e 15 nov., mercanzie diverse. Dividesi la cit-15 fb/v., increasas enverse. Livineas as sin-li in quartier vecchio e quartier movom. Lui-gi XVI l' abbelli e la fortificò i bella piazas pubblica. Anche il poeto si dividei in vecchia e movo . Tolone è incepagnable per usure, bell' aresnale martitimo, parco d'articlieria . fonderia di caunoni , polverere, cautieri di costrozione ce. Gl' luglesi e gli Spagnnoli vi tntrarono li 16 agosto 1593, distrussero 2 vascelli di linea e fecero gran danni al arsenale, a cui appiecarono il fuoco, ma I Francesi la ripresero nel dicembre dell' stes-so anno. Patria di L. Ferrand. A 17 L S. E. da Aix, 15 S. O. da Marsiglia, 18 da

Druguiguan, 35 S. O. da Nizta, e 207 S. E. da Parigi. Long. 3. 33. 26. lat. 45. 7. 9. Tolons, pic. città della Borgogna, sull' Arroux (Saona-Cloira), 4, 1,893 abitanti. Com. di pesci, bestiami, grani e legnami, c. I. di cant e circond. di Charolles, da cui

e dist. 2 l. N. O. Tozonn, nome d'un recente stabilimento dalla parte d'Ontario, nell'America sett., all'O. dello stato di New-Yorck.

Torosa, ant chissima, grande ed una delle principali città di Francia, nella Linguado-ca-Superiore (Alta-Garonna), sulla riva diritta della Garonna, all'estremità del canale di Linguadoca; cap. di tutta la provincia, Essa aveva inaddictro un parlamento antico e telebre, 3 34 5 51,217 abitanti; c. l. di pref. Corte reale, alla quale si portano gli appelli dei tribunali di pr. ist, è di com. de partimenti dell'Alta-Garonna, del Tarn, stell Arriege e del Tarn-e-Garoana, 4 giudi

cetture di pace, accademia dell'università. collegio reale , museo , octroi , arcivese. che comprende i dipartimenti dell' Alta-Garonna e dell' Arriège ; c. l. della 10.º divisivo militare, secoa (lettera M), horsa di com., 13.4 conservazione della foreste. Havvi un accadeconservatione della foreste l'avvi il acute-mia letteraria de è la più autica dell'Eu-ropa, conosciuta autto il nome di Giuschi floruli. Il polazzo pretorio che porta il titolo di Campi doglio, è uno de più magnifici che abbia la Francia. Man. reale di tabacchi,

panni , drappi di seta , coperte di lana , ve-, basini ec. i superbo mulino di Basacle. Com. de suoi prodotti ed olj del Mezzodi ; succhero, calle, indaco, ferro e lane di Spagna. Il territorio produce grano , vini , seta , legna-mi da costrusione e lane. Molte fiere. Que-ta città non è populata in propurzinne della sua grandezza. I Tolosani son dediti alle scienzes prova di ciò ne sia il gran numero d'uomi-ni insigni che ne sono sortiti, fra quali contansi Filippo Berthier, il padre Cascuenve, Cujacio, famoso giureconsulto, Campistron, poeta tragico, e Francesco Maynard. Vi fan capo le strade da Parigi per Montalbano, Cabors, Limoges, Bordeaux per Agen, Auch e Montpellier. Pagansi da Parigi 90 poste per Montaliano. A 172 l. S. O. da Parigi (dist. leg 669 chilom.), 50 N. E. da Bordeaux, 45 N. O. da Montpellier, e 15 E. da Auch. Lon-

gindine occ. o. 53. 39. lat. 43. 35. 46. Torosa, Iturissa, graziosa città di Spigna, nella Biscaglia, cap. del Guipuscoa. Alfon-so-il-Saggio, re di Castiglia, la fondò nel Irolicesumo secolo. Fabbr. di lame da spada eccelenti , lavori di ferro , padelle ec. ; pop. 4.000 abitanti. Iu una valle amena e fertile , sa fiumi Araxe ed Oria ; a 19 l. S. E. da Bilbao Long. occ. 4, 3, 28, lat. 43, 12.

Tousatisco, castello un tempo fortificato, con un porto nella Livonia; sul golfo di Fin-laudia, fra Narva e Revel. Long. 25, 11, lat.

58, 50, Torrenva, pie città del circolo di Neu-

Noticeway, pie. cita act crees or Accessed, in Ungheria, ne contorni di Kremultz, pop. 3,000 abit. quasi tutti chrei. Totasa-Manusa, h. di Russia, nel gorerno di Nimei-Novogorod, a 25 I. S. E. da Arcumas, Fabbe. di polassa.

Tota, città dell' America merid. in Terra-Ferma, havvi un allero che produce una specie di balsamo, a 12 leghe S. da Carta-

gen4. Touz, pic. città del r. di Baviera, poco distante da Monaco.

Tomas, pic. città dell' Estramadura porto-ghese, in una bella pianura; appie d'un gerse, in una netta pianura; appie u un monte Pop. 3,000 abitanti. Territori rimopri-to d'olivi. Sul Nabao, 16 L S. E. da Com-bra, e 25 N. E. da Lisbona. Long. 0cc. 10. 30. lat. 39, 30.

Tommende, città della Georgia, in America, nel paese dei Creki, sul fi une Tombe-thee, a 55 l. N. O. da Pensacola.

Toxestares, isoletla della Normandia ( Manica), nella baja di Cancale,

Toxect o Toxectero , gr. città d' Africa , cap. del r. dello stesso monte, presso al Niger , che le forma un porto chiamato Kabra , ma distante g leghe dalle sue mura. Superho è il polazzo reale. Gran com. di caravabe. Gli abitanti di questa città son manonettani e fanatici al maggior segno. Long. o. 47. lat. 16. 35.

Tomas, prov. del Però, vicereguo della Plata, di 24 L di lunghezza, e 70 L di circonferenza. Clima caldissimo. Alsb. di trutti, canne di zucchero, hostiame grosso e minuto e cavalli,

Tourswan, pic. città della Bulgaria, a 30 L.E. 1/4 N. da Silistria. Quivi fu cailiato O-

Tomaso (S.), villaggio dell' Estramadura portoghese, in un'amena e vasta pianura coperta d'oliveti, presso alle ruvine di Nabascia; dalle quale il Nabar la divide.

Toussus (S), in discos delle Amille for purchelicos, Torola e S. Giornais, di S. L. di lunghezas e 3 L di larghezas. Brona rada capace di costenere i 20 vele. La cinti è mal fabbricata, ed è composta di una sola strada nunga. Nel 1972 pravati 3,734 abitanti, de la composta di una sola strada nunga. Nel 1972 pravati 3,734 abitanti, de la composta di consenta di con

Tours, citti della Reuni, in Skorin, for iden rani del Tours, che shoces sell'Oby; gor, di Tobolah, da mi è dut, soo I. E. Me sod contierni, che son fentili, simiere della Reuni della regione della

lizia, c. l. della giurisdizione del suo nome. Com. di majolica 3 a 5 leghe S. E. da Guadalaxara.

Tonoms. Vedi Tunquis.
Tonomans, città e balinggio della Danimar-

ca, nello Sleswick, gr. com. di grani, frutti e bestiami. Fabbr. rinomata di trine; sul Widaw, in no paese fertile; a 10 l. S. E. da Rypen. Long. 6. 33. lat. 54. 56. Toncatrasoo. Vedi Austranous.

Tonco-Coro-For, città della prov. di Perche-Li, in China, sul fiume Pei-Ho, a 4 L E. da Pekino. Long, 114, 17, 30, lst. 39, 54, Tonca, città della costa orientale d' Afra, cap. del paece d' Himlambana, al N. E., sul fiume di questo nome.

Toncoo, gr. città dell' impero Birmanno,

all'E. dell'Iranaddy, espitale d'una rieca prov. Fabbr. di belle tele di cotone. Tracoss. Vedi Toncoss.

Toro-Pino-Tonzou , eittà della China , prov. di Chang-Tong , di una L di lunghessa , e 5 I. N. da Yen-Teheou-Fou.

Torses o Toretter, Anamen, cith de references o Toretter, and prese bliefly, self lime Jan., a § 1, S. O. da Maestricht, e § 1. N. O. da Lingi, L. S. 7, 2; E. E. Let, 90, § 7, 2; Ens era un tempo considerabile. Attail distances of \$2\$ section, ed. I Normanni distances of \$2\$ section, ed. I Normanni control of \$2\$ section, and a Norman distance of the section of \$2\$ section, and a leous edifinity rimarchevole. Fire of bestimm per 9 givens, \$8\$ est.; pps. \$300 abit.

giorni, 8 artt.; pop. 3,000 abit. Токка, eittà di Germania, apportemente alla easa di Sassonia-Gotha, a 5 l. N. O. da

Erfort, a 2 l. N. da Gotha.

TONNAY-BOUTONNE, pic.città (Charente-Inf.), sal Boutonne, che sbocca nel Charente, c. l. di cant. e circond. di S. Giovanui d'Angely

, da cai è distante 3 leghe O.

TOWAY-CAMBERTS, ABLIG CITÀ della Sontoqua in Francia (Charente-In), sulla dirità del finne Charente, con porto comodo e sicuro i hastinenti di son tomodella arrivamo fino alla città, 91 2,000 abitanti. Sindacto maritimo, con. d'acquavite, vini, grano e sale; c. L. di cant. e circond. di Rochefort, da cui è dist. 1 1, e 116 S. O. da Parigi.

Tossus, pic. città dell' Agense (Lot-Garman ), formata di due borphi sulta Garman (1994). Comata di due borphi sulta Garman (1994). Gogo abitanti. Com. consud-di gramo, vino, acqua-rite, cordaggi e spilli, regia man. di tabacco. Nel territorio si coltisano dei tabacchi molto accorditati, sinducato marittiese. Varie fiere (c. l. di cast. e circosd. di Clerac, di cui e diti. 1 l. 0. Clerac, di cui a dili ingresso del porto dell' losd-di-Piche al mili ingresso del porto dell' losd-di-Piche (c. di noi. città). sull' Armani.

Toursant, pic cd ant citth, mil' Armano (Jona), 9 av, 4,156 shittai; ct.1.4° una soft-spect, e trib, di pr. ist. 'Chonde, fisheb, di cappelli e stovigle e frierine. Cun, di vini squasti del ano brevitario. Fu inconsiderati and the constraint of t

Tosques. Fedi Tosques.
Tossues, ant. città della Norregia, che è
composta di 200 cose di legno; com. di legno
me e tavele; saline. Nel gorerro di Aggerbas,
a 21 l. S. da Christiania. Long. 7, 3 i.d. S.
Tos-Wase-Ho, città della China, nella
prov. di Chang-Tong, a 7, 1 s. S. O. da

Pekino.
Tourut, isola del grande Oceano, nell'arripelago d' Othaiti (isola della Società).
Long. oce. 15r. 40. lat. S. 23, 25.

Long. oc. 15t. 40. lat. S. 23. 25.
Toosma, isoletta sulla costa dell'O. della parte N. dell'isola di Nifon, nel Giappone.
Lat. N. 39. 40. long. 138. 16.
Toperoneav., pic. città della Tartaria-Chi-

Topetoneau, pic. città della Tartaria-Chinese, nel golfo di Nigrepoli.

TOPRAY, h. d'Ing., nella contea di Devon , a 2 L S. S. E. da Eacter. Ton (isola de'), isola disabitata apparteinte al granduca di Toscana. I paesani di ampo nell'isola d'Elba vi vanno a seminare.

Towanni, popoli dell'Amer, merid, che ibiandonarmo la prov. di Fernambocco, il serivo de Portoghesi, e si sparere nelle arighiere, perincipalmente in un'isola formata di fiunti che shoccano nel fiume delle inazzoni, all' O. del governo di Maragnone. Tou (El), città un tempo fortificata dell'Iraba, sul mar Rosso, con un porto el un astitu di ruto. A poca distanza esiste un satitu di ruto. A poca distanza esiste un

You (E.I.), citità un tempo fortificata dell' Italia, and mar Roosa, core un porte od un attito dirutto. A poca distanza esiste un avesto di monesi del monte Siani. Nel giarina di questi convento sono delle sorgenti ricono di peser, reda siorra, bono avesuatogra forcondati di palme ; a 52 legle S. de Serze, e 165 N. O. da Medina. Long. https://dx.doi.org/10.1008/j. https://dx.doi.org/10.1008/j.

el gov. d'Ekaterinoslal, da cui é dist. 36. N. E. Longitudine 34. 55. distitudine 43. TORAURA, pic. città della prov. di Logolori, in Sardegna, a 6 l. da Algieri. TORAUR, baja tamosa d'Ing., rella constea il Devon, sulla Manica, a 2 l. N. E. da

i Devon, suila Manien, a 2 l. N. E. da humouth, ove il principe d'Orange sbarch d 1688.

Toscullo, città quasi diruta del r. Lomb.ro., a 6 l. N. da Venezia. Toscy, villaggio della Bria (Senna-e-Mar-

a), ad 1 l. S. O. da Lagrry •, e 5 E. da
'argi.—Altro nella Sciampagna (Ardenne),
cesso Sedur •.—Altro nella Normandia
'scna-lni.), ad 1 l. S. da Arques, presso
tellemare •.

Tonna, pic. città nella contea dello stesso

Tonostata, citti fortificata di Spagna, nel di Leone, con un antico palazzo; nel ule mori la regina Giovanna-la-Demente, a un territorio lert. in grano e vino, ail bero, a 7 l. S. O. da Valladolid, e 3o S. l. da Leone, 4,000 abil. Long. octid. 7. 12.

4. §1. 35. Tossaucano, grosso borgo della Transilvaia, c. 1. della contea di Torda, ministe di de, e trace de lavori fattavi dai Romani; d 1 l. di distanza dalla città vi è una cava i geno e di alabastro, in una valle, sul Aranyoche, ad 8 l. S. E. da Clausenburre e 12 N. E. Alba-Giulla.

\*\*, e i s N. Y. Alba-Giulia.
\*\*Tourissa. Ford Touriss.
\*\*Suronia A Prolaini \*\*Li Touriss.
\*\*Li Tourissa. Tourissa.
\*\*Li Tourissa. Tourissa. Tourissa.
\*\*Li Touris

quasi appiè delle Alpi , in ma vaga e ferti-lissima pianora lugnota dal Pu , al confluente del medesimo colla Dora Ripuaria. In tutte le sue strade sonrre l'arqua derivata da quest'ultimo fi., ciò che procura il vantag-gio di tenerle sempre pulite. Torino non ha più ne mura ne tossa che la circondino mentre inaddietro era regolarmente fortificata. Ha 3 miglia piemontesi di circuito, il palaz-20 reale e le tabbriche che lo accompagnano 2010 di un'architettura semplice e nobile. Le strade sono diritte, e s' increciano ad angoli retti; dividendo la città in 145 parti quadrate. Al centro di questo scompartimento evvi un'alta pietra, su cui salendo si dominano tutte le strade, le quali a raggi la cir-condano, e terminano in altrettante aorprendenti prospettive, cosa che forma un colpo d'occhio unico ed ammirabile. La contrada del Po, che condoce al palazzo reale è tirata a retta linea , spaziosa , ornata di portici da amendoe i fati , e lunga 400 tese. Assai belle son pure la strada nuova e quella della Dora-Grossa. Si godono diversi be punti di vista , specialmente nella parte moderna della città , che è la regolare , ed ha un aspete to assai brillante, sebben monotono. L'archi-tettura dei partici e delle case, ornate in ge-nerale con eleganza, produce un ottimo effetto. La piazza principale è quella di S. Carlo , grande , regolare e decorata di portici. Bellissimo è il viale cinto d'olmi , in cui si fa ordinariamente il corso, della lunghezza d'un miglio, che dalla Porta-Nuova conduce fino al Po, ove, non ha guari, venne e-retto un muovo ponte mignifico, ed al Valentino, deliziosa villa nel subborgo; e molti altri viali agnalmente belli conduceno ad altre città del Picmonte. Tra le chiese le più considerabili sono. 1.º la Cattedrale dedicata a S. Gio. Battista, antico edificio poco elegante, restaurato nel 1598. La coppella del San Sudario, architettura del Guarini, merita attenzione più per la sua singolarità che per una vera lsellezza : essa è di forma circolare, nua vera icuerza: essa e di rorma circolare, tutta incroatata di marino nero, e sveglia la idea di un lugubre mausoleo; 2.º la Conso-lata, che è un compusto di tre chiese: ivi ao-no da vedersi la infilioteca, la sata del capi-tolo e la cappetta della Madomas, 3.º S. Filippo Neri, architettura del Giuvara, spagunolo, ma non compiuta: sono in casa degrd di osservazione alcuni quadri del Solinze-ni, di Carlo Maratti e del Conca ; 4.º il Corpus-Domini, che passa per la chiesa più ric-ca ed elegante di Torino, ma non offre idea di boon gusto nella distribuzione de suoi ornati ; 5.º Santa Cristina, che ha una buona facciata, disegno del Giuvara: vi si amm rano due belle statue di Le-Gres. Le chiese egualmente che le case di Torino in generale son molto ornate; vi s'impiega d'ordinario il marmo di Susa che imita il verde antico, il marmo turchino o Bardiglio di Piemonte, altri marmi di variato colore delle cave del Delfinato e di Gepova. La natura, fertile in marmi, non ha prodotto in questo paese i Bramanti, i Buonarrotti, i Vasari, i Palladj, i Vignola ec. Nella profusione degli ernamenti mancano per lo più alle fabbriche

la regolarità ed il gusto. Si o difetto nel palezzo Carignano, uno dei principali edifizi di Torino; il disegno è del P. Guarini, che mano il li uarini, che amava il bizzarro più che ta regolarità, le finestre però, la porta, la grande scala ed il salone son degni di osservazione. Il palazzo detto del Duca d' Aosta , che comani ava col castella reale , disc gno di Filippo Giuvara , è la labbrica puù bella e pui nobile di questa città i leatro di Carignano é di boon gusto ; il gran testro, costrutto sul diseguo dell'Afficniversità è un ampio edificio i si veggono nell'interno basa-rilievi, cippi, ed antiche interizioni trovate per lo più ne contorni di Torino, ed alcone statue, un gabinetto di medaglie e di altre antichità , il teatro anatomico, la collezione delle macchine di fisica, e la biblioteca di 40 in 50 mila volumi, buon numero de quali manuscritti. Multi uomini dotti in ogni maniera d'arti e di scienze hanno illustrata questa città , ed è nota l' accademia delle scienze, che ha pubblicato delle memorie setta il titolo di Mi-scellanea Philosophico-Mathematica, quindi di Mclauges ec., ed in seguito di Memories de l'académie R. des sciences de Turin. Bellissime adjacenze: 1.º la Veneria, villa grandiosa preceduta de un grosso borgo, nella quale si osservano pezzi maravigliusi d'architetlora, vasti giardini ed ampio parco; 2.º Stupiugi, altro palazzo di denzie d'un gusto nuovo d'architettura, ove sono alcune huo-ne pitture; 3.º la Vigna della Regina, pic. palazzo di campagna in luopo camente, d'on-de si gode la veduta della citta, della pianode si gode la vequia deria ciuta, deria piano-ra fino a Rivoti, e del corso del Po per 3 leghe; pittura del Danieli e del Corrado; 4.º Moncolheri, altra villa graziosamente situata in riva al Po, in un ciuna sano e più trin-perato, perche più distante dalle Alpi; 5.º Superga, belli-sima chiesa sopra un colle ad 1 l. e grezzo dalla città ; estesissima veduta dalla cupola; 6° gran convento e chiesa dei Cappoceni del monte. Pop. 80,000 abit. se © La divisione di Torino ha 77 mandamenti, 458 comuni , e 7,15, 855 abit. Le pebbie che frequentemente si alzano nell'autunno e nell'inverno dal Po e dalla Dora rendono allora l'aria di questa città densa ed umida. La Stura e la Dora, che si passa alle sue porte, scorrono in un letto di pietre, che servono a lastricar le strade. Società brillanie. Il disletto piemontese è un misto d'italiano e di francoc; ma le persone colte parlano bene si l'uno che l'aitro idioma. Torino la sofferto parecchi assedi; ma il più memorabile è quello che sostenne nel 1706. I Francesi la presero nel 1797, l'evacuarono nel 1799, la ripresero nel 1800 e la restituirono nel 1814. Man. reale di tabacchi ; man. consid. d' Organzino ; tabbr. di drappi e calze di seta, panni, cappelli, chincaglierie, cartiere, vetrerie, e filatoj di seta e cotope. Banca. Vi si tengono le scritture in lire da 20 soldi di 12 danari piemontesi del valore di 1 Iranco e 19 cent. Nel cambio per Parigi, dopo la riduzione di franchi 80 a lire 81 tornesi, si cripputano ad lire tornesi per 20 lire pie-

montesi più o meno ; 100 metri farmo rei 165, 16 di Torino. Patria di varj uomini illustri, e fra questi il cardinal di Tournon ed Ambrogio Bertrandi. A 35 l. N. O. da Genova, 29 S. O. da Milano, 38 S. E. de Genova, 29 S. U. da Milano, 38 S. E. de Chambéry, 112 N. O. da Roma, 196 I. di 2,000 tese S. E. da Parigi, e 60 S. E. da Leone, Long. 5, 20. lat. 45, 4, 14. Tongos o Toncnos, entit di Russia, gr. com. di grani; suolo sabbiono e sterile, sul-

la Twertza, nel gov. di Twer, da cui è dist. 18 l. N. O.

Tonuns, fi. di Spagna, che ha la sorgente ne monti d'Aric, Avila, in Castiglia, e sbocca nel Duero, presso Miranda-de-Duero TORNANCERO VALLE-DI-CARPIA. Vedi MOT-TERRORN.

Torraw, città dell'Ungheria, sul fiume Sayo, a 9 l. O. da Cassovia.

Toanna, città della Svezia, nella Botnia occ., all'imboccatura del lago e del fiume Tornea, sulla costa la più sellentrionale del gulio di Botnia; a 100 l. N. da Abu, e 214 N. E. da Stockholm. Quivi il freddo e si forte, che il ghiaccio del finme giunge a 18 pie di, e vi gela perfino lo spirito di vino. Il re di Svezia vi froe innalzare una piramido in memoria delle osservazioni fattiva dagli accadentici di Parigi nel 1736 per determi-nare la figura della terra. La città ha 70 case di legoo, divise in 4 strade paratlele, e cinte da una palizzata. Long. 21, 52, lat. 65 50. 50.

Toparza o Cuazonira, h. della Morea, sulla costa occidentale, e verso il capo dei Cheloniti, a 6 l. N. dalla città di Zante. Tonnette, b. di Scoria, nella contea di Dumfries, da cui è dist. 6 l. N. N. O.

Torrova, ciltà di Tessaglia, solla Salem-pria, a 4 l. N. O. da Larissa.

Tono, ant. città di Spagna, nel r. di Leo-ne, celebre per la hottaglia del 1476. Quivi mori in esilio il duca d'Olivarez. Sulla riva diritta del Duero, all'estremità d'una piacurius ues Duero, au estremita d'una pia-nura, sopra un colle che produce un vino squisito; a 15 l. N. 1/4 E. da Salamanca, e 40 N. O. da Madrid. Toso, ( isola del ), isola di Francia (Fi-nisterre), difesa dal castello del Toro, sol-

l'imboccatura del finme Morlaix. - Altra sulla costa di Sardegna. Lat. 38. 47.

Tosocas, pic. città del Portogalio, prov. di Beira, a 15 l. N. da Coimbra. Tonogra, pic. cillà marittima di Sp.

in Catalogna, presso all' imboccatura del Ter nel Mediterraneo, appie de Pirenei. Essa e famosa per la vittoria riportata da Francesi argli Spagnuoli nel 1694; a 19 l. S. 1/4 E. da Perpagnano, e 4 S. O. da Hoses.

TOROPETE, pic. città di Russia, presso al-la sergente del fiume Dwina, nel governo di Novogorod, a 42 l. S. E. da Pleskow. Tonos DEL-GUBARDE, Porgo di Spagna, nella Nuova-Castiglia, s 12 L S. O. da Ma-

drid

Товотгао, h. d'Inghilterra, nella contea di Clester, da cui è dist. 3. l. S. S. E. Товав, h. del Picmonte (Stati-Sardi), я 3 l. S. E. da Mondovi. — Altro borgo del Picmonte, a a l. S. O. da Pignerolo.

( grandiwate di Toscana ). Tous DELLE-SALINE, forte nello Stato-dei Presidi ( granducato di Toucana ), sul littorale prono al luogo ove il tinne Albenga mette foce in mare.

b, del regno di Napoli, Toang-net-Gasco, da ciu è distante 3 l. S.: è stato più volte ricoperto dalle lave del ve uvio. Fabbr. di

c ralli

Toesetaguna, pie citti della Noora-Castiglia, in un'amerissima aituzzione, alle talde di alcune collinette. Patria del cardina-

le Vimenes; a g l. da Madrid. T ana-un-Moncony, città della prov. di Tra-l s-Montes , rei Portogallo , fra I Duero

. Sabor ; adiaconze fertili e ricche Toans-Novas . orte e cousid. città del Portogallo , nell' E-tramadora , con un buou orte e consid. città del ca tello, in una tertil pianora, sul fiumicel-lo Almenda, ad I l. N. dal Tago, ed 1 l.

N. E. da Sonfarem. N. E. on Suntatem.
Tozara-Venata, città dell'Estramadura porfreghese, a g l. N. da Lisbona; territorio abbord nde di buon vino, grano e frutti.
Tozar, comunità in Toscana, nel fioren-

Tonaiscros, pic. città d'Inglilterra la contea di Devon, sul Tawridge, Fabbr. di lantificio; a 4 l. S. 1/4 O. da Barnstaple, Toanta, potesteria in Toscana uella Val-di-Chiana Sanese, prov. Superiore di Siena, fra Pienza e Monte-Pulciano. Fiera i tre giorni susseguenti alla domenica dopo l'Ascen-

sione. Tonsan, isola nel mezzo del canale di Wiborg, nel golfo di Finlandia.

Toust, città della Svezia, nella Sudermania, sulla riva meridionale del lago Maler, u 10 l. O. da Stockholm

Toaspez, pie. rittà di Russia, nel governo di Pleskow, da cui è dist. 63 L S. E. TORTOLA, mia delle isole Vergini (Antille ). Long. occ. 66. 55, lat. 18. 16. 20. Tontona , città del Pirmonte ( Stati-Sar-

di ) , c. l. di provincia , 4 50; fii presa da-gli Austrisci nel 1794, da Francesi nel 1796, e di nuovo dagli Austriaci nel 1799; por 8,500 abitanti. Minisre di ferro nel territo-13 N. da Genova. Long. 6. 36. 17. E. lat. N. 44. 53. 26.

Toarrosa, porto della Siria, a 40 l. S. da Airppo. Long. 34. lat. 35. 3.

Torrosa, antica, forte e consid. città di Spagna, nella Catalogna. Piccola università, cattedrale e collegio reale; 10,700 ahitanti-Fabbriche di seta , lavori al tormo , finissi-ma percellana ec. Fu presa da Francesi nel 1649 e nel 1810; posta parte in pianura e parte sopra un colle, sulla sponda sinistra dell'Ebro, bel ponte di barvhe difeso da di e hastioni; argine all'imboccatura del fiume per impedire ai pesci di rimontarlo; ad un quarto di lega di distanza, famosa cava di marino, detto disapro di Tortusa; nel 1786 un' allavione vi cagionò immensi danni. A 4 L dal Mediterraneu , 48 S. U. ni. A 5 L dal Mediterraneu , 48 S. U. 48 S. O. da Tarragona , 36 (). 1/4 S. da Barcellona , a 74 E. da Madrid. Long. 1. 47. 15. lat. 40. VOSCERS ; Tom. II.

Trane, pir, Irogo nello Sisto-de presidi 48. - Caro di Spagna , sella erata del r. di alenzà , all'ingresso dell'Ebro. Lat. N. 40. 43. 55. long. 1. 23. 45. U.

Toer, isola aulla costa N. O. d' Irlanda al N. delle note Ballynes, I at N. 55. 9-

long. 11. 15. U. Tosa , firme che discende dal Griesberg , nella Svizzera, farma una delle più belle cascate delle Alpi, percorre la val Formaz-za, riceve le acque del Sempane, e shocca nel Lago-Maggiore, di contro alle isole Borroup e.

Toscana o Ergoria, stato sovrano d'Italia , col tatola di gran-ducato , di circa 45 I. dal N. at S. , e 37 dall E. all'O. La Toscana era abitata da popoli, che furono assoggettati da Romani. Lungo tempo dopo nel 16.º secolo, le città di questa contrada formarono una confed razione, della quale era centro Firenze. La casa dei Medici, ricchi negozianti , essendo divenuta potentiasi-ma , cibbe da Fiorentini la ovr unta nella per-ona di Cosimo, col titolo di gran-doca di Toscana, che gli fu confermato dai papi at 10-cana, cue gu un contributo da papi e dag. imperatori. Estinta questa finniglia, dopo che i suoi principi ebbero fatto liorire l- acienze, le arti, la letteratura, e merita-to di dare il nome al secolo, fu ceduta la Toscana al duca di Lorena, in cambio della Lorena, col trattato di Vienna del 1736, e cui trattato del 1801 fu di biarata regno . sotto il nome di regno d'Etruria, in favore del figlio del duca di Parma, morto nel 1803. Nel 1807 la regina d'Etroria cedé i ausi atati alla Francia, alla quale firono riuniti nel 18-8 Nel 1814 la Toscana è stata restatuita all'arciduca Ferdinando d'Anstria. Gli stati che la compungono son situati lungo il mar Tirreno, e tra la Lombardia , il Genoresato o lo stato Romano , e sovo il Fiorentino, il Sanese superiore ed inferiore, il Pisano, la Lunigiana, lo stato de Presidi, il principato di Piomino e le isole, cioè l'Ella, la Gorg na , il Giglio, la Pianosa, Gianuti, Monte-Cristo ec. Aria aana e para foorché nelle Maremme, Salme, cave d'alabastri, marmi, pietre dure ec., golfiere, miniere di rance, alume, argento (verso Monneri) ec. Numerose sorgenti minerali. Produce grani , vini eccellenti, come nerali. Promose grain y un ecciienti, come per et. Chianti, Pomioo, Muntepulciano e Artimino, olio limissimo ne monti Pisani, ca-tagne, coccole di ginepro, giuggiolo, se-ta, razze di bestiame ec. Le parti più fertili sono la Valdinievole, il Mugello, il Val-d'Atno di sopra, il Val-d' Arno di sotto, le Chiane, il pian di Prato e il pian di Pisa. In generale la terra in Toscana è mediocremen-te teconda, ma l'industria ed attività dei assei abitanti fa si che produce in al-bondanza tutto ciò ch'è necessario alla vita. Mauscterie, lanificio, Lerretti, cappelli di pa-glia, carta, coralli, cremor di tartaro, sapone, polvere da tucile, potassa, p rcella-ne, vetrerie, lavori d'alabustro ec. Piumi principali: Arno, Chiana ed Ombrone. Por 1,266,00 altitatti, fioanze circa 44 milioni di lire toscane. L'unico ordine nazionale è quello di S. Stefano papa e martire, che con-ta circa 800 membri Toscani ed esteri La-

Toscana è la cuna dei restauratori delle scienze , lettere ed arti. Ritornata sotto il paterno governo del sua antico benefico sovrano, essa può reputarsi felice, e non ha di che in-vidiare le altre nazioni. Il governo supremo si amministra dal consiglio di stato diviso in 4 dipartimenti, cioè di stato, finanze, guerra ed affari esteri. Gli altri principali dipartimenti sono: 1. real consulta, consiglio legale del sovrano per gli afari di prazia e giustizia; 2. segreteria del regio diritto per gli affari ecclesiastici e giurisdizionali ; 3. presidenza del buon governo, cui è affidata la Polizia; 4. avvocato regio ce. Il compartimento fiorentino alibraccia 206 comunità, 4 commessariati, e 66 potesterie. Il Sanese con prende 54 comunità, un commissarinto, 16 vicariati e 33 potesterie, cioè 17 la prov. auperiore, e 16 la prov. inferiore. L'isola dell' Ella è divisa in 4 comunità, un vica-riato e 2 potesterie. Le cancellerie comunitative son divise in 5 classi, i vicariati pure in 5 classi , e le potesterie in 3. Vi sono in Toscana 3 arcivescovi, cine di Firenze, Pisa e Siena, e 17 vescovi, cioè di Arezzo, Borgo S. Sepolero, Colle, Cortona, Chiusi e Pienza, Ficole, Grosseto, Livorno, Massa, Monte Alcino, Montepulciano, Pescia, Pistoja c Prato, Pontremoli, San Miniato, Sovana e Voiterra. In Toscana si parla con gran purcaza la lingua italiana, Firenze, ca-

Toscamezza, rittà d'Italia, a 3 l. O. S. O. da Viterbo (Stati-Ecclesiastici).

Tosnepr, h. della Sassonia-Inferiore, a 12 O. da Lunchurgo.

Tost, pic. città del principato d'Oppela, cella Slesia; fisbèr. d'ottone, potassa ed istrumenti di ferro. Tosta, la della Russia, nel governo di Pietroburgo, da cui è dist. 14 l. S. E.

Pietroburgo, da cui è dist. 14 l. S. E. Tosras, b. della Normandia (Senna-Inferiore) ♠ ; 505 abitanti ; e. l. di cant. e circond. di Dieppe, 1da cui è dist. 7 l. S., e 5 l. O. da Arques.

TOTANA, b. populato e commerciante di Spagna, nel r. di Murcia, in una fert. pinnura, ad in l. S. O. da Murcia. Toris. Vedi Doris.

Ti TMA, pic. e com. città della Russia, nel governo d'Arcangelo, rinomata per le sue saline; sul fi. Soukona, a 40 l. N. E. da Wologda.

TOTNESS, b. d'Ing., nella contra di Devoni fabler, di lamificio; a g. l. S. S. O. da Exeter. TOCCHE (isola della), sulla costa N. O. d'America, presso al capo Chasset. Lat. N. 48, 23, long. 126, 42, O.

48. 93. long. 126. 42 O.
TUCRES (les), b. della Brettagna, in Francia (Loria-inf.), a 6. l. E. da Nautes 4.
TUCCRES, b. della Normandia (Manica),
a 2 l. S. da Meritain 4.

Toret, pic. città della Sciampagna (Jonna), sull'Osaisme, 🐧; 1,000 abit. Acque minerali. Com. di legna, tessuti di lana urdinari, pelli e bestiami; c. l. di cant. e circond. d' Auxerre, da eni è dist. 5 l. O.

Tortest, piccola città dell'Armagnac (Gers), a 6 k N. E. da Auch, e 2 l. da Gimont 3. Tort, ant e consid. città della Lorene (Merulle); mils Morelle, in any pinner, for the critic quals de spui la art de moti de produccion ottimi vini " Q » 15 poso dal Sportha attellacite, e bell episcopio i c. l. de subsperia cattellacite, e bell episcopio i c. l. de critica del pratica del produccion del producci

TOURSCUET (isole di ), sulla costa N. E. di Terra-Nuova. Lat. N. 50. long. 57.1, O.—Pinda e canale all'isseita meridionale di

Brest, costa di Brettagna.
TOULL, città diruta della Marca (Cresse), sol monte Aarlot. Le rovine che vi si caservano attestano essere stata una delle più

forti piszze de Galli, ov'era un tempio frequent sio.

Torque, fi. della Normandia, che ha la sa geute a a 1 e mezzo da S. Evrouit, nel dip. dell'Orne, traversa Lisicux, nece l'Urice, irriga Pont-l'Evêque, ricere il Blangs, si appressa a Tomque e abocra nella

Semis, presi all'imborratura di questo fisse. È navigable pel cueso di iligoto ten per lattelli piatti, cominciando da Lisiente. Tocques, h della Normandia (Cálvador), emi pic, porto all'imboceatura del fi. del suomore, © j. jurza sibit, con. di bestime, en esidos j. c.l. di cant. e cirrond. d. Post-l'Evéque, ad cui d'att. 3 l. N.

Tora (ia), pic. città dell' Alvernia (Pnyde Dòme); avanzi d'un castello. Patra del la famiglia di Turenne; c. l. di cant. e ci cond. d' Issoire, da cui è dist. 10 l. 0, de 1 l. da Toaver (b.—Altra in Picuronte (Stati-Sardi), presso Ceca.—Villaggio del Picmas-

te, persos Figurerolo.

Tonassas (a), in fruncese Tonassas, port.

di Fr., ed uno de Sa mitchi giverni personi

di Fr., ed uno de Sa mitchi giverni personi

lanco. Euco ha certa va I. nella tan mappio

largibetta, e za la nella sun mapio largibetta, e ca la nella sun mapio largibetta, e sa la nella sun mapio largibetta, e a la nella sun para numero di fioni e di riragio da un para numero di fioni e di pietre feccip. La sua belletta e fertifità hamo fatto dare il nene di Giornino della Francia. (Austa prox. fu rimita alla corona di dip. dell'indere-existente.)

Tida di dip. dell'indere-existente.

Tota-Branche (la), villaggio (Dordogna), a 2 l. N. 1/4 E. da Riberac, e 2 l. da Mareuil Q.

Toga-na-Farrer (la), b. in Fr., ml Gli, nel Rossiglione (Pirenei-Orientali). Fabbr. di acqua-vite; c. l. di cant. c circond. di Perpignono Φ, da bui è dist. 5 l. N. O. Toga-ne-Pert., b. del cant. di Vaud., pa

Tochael Year, no del cant in Yaou, percebia del Year, nella Svizzea.

Toca-ou-Pix (la), pic. città del Delfinato (larra), • 5x, 1.5\(\pi\) o abit; c. t. d' una sotto-pref., il di cui tribunale è a Bourgoin. Fiera di 3 g., 26 giugno, a 10 t. E. S. E. da

Lioue, e 12 da Grenobie. Tous-Lausse (la), villaggio dell' Angiò (Maina-c-Loira), a 2 l. da Chemillé .

Tous-La-Ville, borgo della Normandia (Manica), separato da Cherbourg ., mediante un fin. Man. di begli specchi che imitano quelli di Venezia.

TOURNANTIRE. Vedi TRÉMANTIRE.
TOURNAS, h. della Bria in Fr. (Senna-e-Marua), o. ; 1,730 abit., c. l. di cant. e circond. di Melnn, da cui é dist. 6 l. N., e 3

b. N. O. da Brasia. Com. ali gravas. Tocassar, citis del r. de Piscoli-lissai, nella Tocassar, citis del r. de Piscoli-lissai, nella la tivide li n due parti riouite da un ponte la Magnille hoso da catteriate e la chicas dell' abbaria di S. Marrino. Luigi XVI e di La della della

TOURRECOUPE, pie. cit. dell'Armagnae (Gers), presso Lectoure, ad 1 l. da St. Clair 3. TOURREUEN, b. di Fr. (Passo-di-Calais), ad 1 l. e mezzo da Archus 3.

and the month of an inverse of Arcicles). A fabricas so all declivit of un moret, sulla sommità del quale cisita un castello, presente all Robaro (§ 9.3, 200 ablt.; c. 1 di set-to-pref. e trib. di pr. ist.; com. di vini, ise con al Robaro (§ 9.3, 200 ablt.; c. 1 di set-to-pref. e trib. di pr. ist.; com. di vini, ise trori; a 6.1. O. da Greroble, e [1, 1 da Pri-vas, e 13] S. 1/§ E. da Parigi. Long. 2.9. La, (3, 6.—8 prop. del Berry (Indre). sul Greus, e. 1. di cant. e trivoud. del House con (Indre-e Livin), a 9.1. S. da Locies, Pruilly Ø — Altro, nell' Agence (Lot-Classon), 7.9.9. alb.t., c. l. di cant. e circund. El et al. Locies, e. 1. di Loc

Teases, and. città della Borgogna (Sona-cluoria). Que, 5,298 abit., ont rib. di com., sulla riva diritta della Saona, sulla quale è edificato un bel poute di pietra , in un territorio ameno e fertile in granu, vini ec., rom. di vini; rave di pietre e marmi; c. l. di cant. e circond. di Chòlons, da cui è dist. 6 l., e go. 8. 1/1 E. de Parigi. Long. 2. 3½, 47. lat. 49. 37. 31.
Toensr. b. della Normandia (Enre), a 5

Tourst, b. della Normandia (Enre), a 5
1. O. dagli Andelys, e 3 1. da Vernon 3.
Tousouvra, borgo (Orne), c. l. di caut.,
a 3 l. N. O. da Mortugna 3.

a 3 l. N. O. da Mortugna 3. Tevas, città ant. grande, bella, ricca, arrivescovile, ed una della più considerabili di Francia, un tempo cap dei Torenses (Indre-e-Loira), in una bella pianura, fra la Luira che si passa sopra un bellissimo ponte di IChier, c. l. di pref. ♠ № 1, 21,500 a.

bitanti ; trib. di pr. ist. e di com., c. l. della 22.ª divis. milit. Collegio reale, borsa, octroi comunale e sindacato marittimo. La cattedrale, d'architettura gotica, è magnifica. La chiesa di S. Martino, che era una delle più vaste dell' Europa, fu demolita nel 1793. La biblioteca racchindeva de preziosi manoscritti. Quiva si a lunarono gli Stati-Gonerali nel 1470 , 1484 e 1506. Com. di vino, grano e prune, molte fabbr. di seterie, saje, panni, candele di 1era, fil di ferro. majolica e nastri, concie. Fiere di 10 giorni . no maggio e 10 agosto. Il territorio produce vino, grauo, olio, fagiuoli, fave, anacia coriandoli, trutti e seta. Adiacenze am nissime ornate di belle ville. Patria di Destruclies. Vi fan capo le strade da Parigi per Chartres ov-vero per Orléans, da Alençon pel Mans, da Orléans per Blois , da Bordeaux per Potters , da Nantes per Angers e da Châteanroux. Pagansi da Parigi 29 poste. A 21 l. S. O. da Orleans , 45 S. E. da Rennes, 62 l. S.O. da Parigi (distanza legale 2/2 chilom.). Long. oce. 1. 38. 39. 1st. 47. 23. 46. Torras; b. dell' Alveruia (Puy-de-Dôme), a

Tours; b. dell' Alveruia (Puy-de-Dôme), a
3 l. S. da Billom .
Tourrason, b. della Sciampagna (Arden-

ne), e. l. di caut e circond. di Vouziers, da cui è dist. 5 l. e mezzo; e 2 l. da Autgnr .

Touves, horgo (Varo), oc; ad 1 lega e mezzo da S. Massimino 3. 2,700 abitauli. Fiera di 4 giorni, 22 settembre. Touver (il), villaggio del Delfinato (Isra),

φ ; , , 367 à hitanti; ζ. l. di cant. e circond. di Grenoble, da cui è dit. 12 l. emezzo N. Τοτεντεα, N. Τοτεντεα, N. Τοτεντεα, N. Τοτεντεα, N. Αποτεντεα, ν. Επιστεντεα, α. Δ. L. L. da L. L. da L. L. da L.

Touar, b. dell' Orleanese (Eure-e-Loir), • \*\*: 1,200 abitanti; a 5 l. O. da Pith, viers.
T-ovare, formicollo dell' Angomese, in l' Francia (Charente), che abucca nel Chareute presso Angoulème.
Toure, Vedi Vancourenes.

Towcastra, pic. città d'Inghilterra, nella coutea di Northampton, da cui è dist. so l. S. Fabbr. di seta e trine. Town, tiume del principato di Galles, in

Inghilterra, che irriga Camarthen, e shocca nel canal di Bristol.

Towstoce, fitting d'Inghilterra, nella contea di Devon, che slocca nella Saverna. Toxicar, b. del Torenese (Intre-e-Loira), a 4 1. S. O. da Loches, ed 1 lega da Corme-

TARA-DAGO, città della Carinzia, a 20 J.-S. da Saissburgo.

Taissocoi o Taissexus, aut. celebre città imperiale della Natiolia, cep. del governo dello stesso nome, con porto e casello, residenza d'un beglierbey, gr. con. colla Ressia, colla Natolia, colla Persia ec. Sul arra Nero; appide d'un invoite, in ona bella cunpagna, a 255 l. P. da Costantierpói, ed. 28 N. E. da Erzerum. L. 73, last [23, 56, 18].

Tractionages, pic. città della Simia, sul Barticli, a 6 L N. U. da Wolaw. Tracusativato, balingglo consid. del cant. di Berna, nell' Euspenthall, fertile in pascoli. Gr. com. di cavalli e bestiumi, e fabbr. di tele.

Traditioni (isola de'), isola del gr. Oceano, coperta da Schouten, aeparata dall' isola de Cocchi mediante un ranale di 1 lega e mea-20, al S. O. dell' Arcipelago de' Navigatori. Long. ocr. 175. 15. lat. S. 16.

Tassatcaa (capo) dell' Andahusia , sull'iugres o dello stretto di Gibilterra , a qualche lega di distanza da Tarifa. Nel 1805 memorabile combattumento navale della flotta gal-Inpena con ro la llotta inglese. La prima tu quasi distratta ; e l'ammuraglio Nelson che comandava la llotta inglese vi rimase ucciso. Longitud. occ. 8. 20. latitudine 5g. 10. 15.

Taxconsu, isola dell' Arcipelagu ricoperta di piccoli monti, si quali i Miconesi mandano a pa-cere i loro greggi; buon aucotaggio, ad 1 l. E. dall'isola di Mironi.

Талнова, distretto della Bas-a - Engadina, di 12 comuni , con un borgo del suo none, grande e ben abbricato.

TRAINA o TROINA, pic. città della Sicilia, intendenza di Catania, distretto di Nicosia, pop. 7,000 abitanti ; a 7 l. dal monte Etna. Taurat , b. della Sciampagna (Aube) , a

3 l. S. da Nogent-sulla-Senna . Taaranopous, pic. città della Turchia cu-ropea, nella Romelia; con arcive-covo greeo; sol fiome Marizza, a 15 leghe S. O. da Adrianopoli.

Teasarro, città del r. di Napoli, Terradi-Lavoro, editicata solle rovine dell'antica Mintorno, presso alla foce del Garigliano, ad 8 l. da Capua. Taattar , b. d'Irlanda , cap. di Kerry , a

19 l. S. O. da Limerick.

Tas-Los-Mostas, prov. settentrionale del Portogallo, al di là de monti, relativamente alle altre provincie di quel regno, circoscritare arreprovince in que regno, cercos-rieta al N. della Galizia, all' O. dalla prov. di Fra-Duero-e-Minho e dal Beira, al S. dal Beira, ed all' E. da una parte del regno di Leone. Popol. 156,9 vo abitauti; 36 li gle di

lunghezza e 25 di Lerghezza ; fertile in vino ed olio, e rieca in bestiame. Il Duero la divide in due parti. Miranda , cap. Taamayes , villaggio (Saona-c-Loira) ; mar-

o nero nel territorio; capo l. di cant.; a 4 1 O. da Midgon . Tannenac, pic. città della Nuova-Marca di

Brandemburgo; a 2 l. S. O. da Falckemburgo. Taansowaa, ciltà della Pollonia, nella Po-

dolia ; sul Secret. Tannan , pic. città del Tirolo , ad 8 l. N. N. E. da Trento,

Talmonti, pic. città poco popolata del r. di Napoli. Teanceur, pie città dell' Ungheria,

ponda sinistra del Vag, a 25 L. N. E. da Presburgo. Acque minerali. TRANCOSO, ant. città del Portogallo, nella rov. di Tra-los-Montes , con un bel castel-

a 3 L O. da Pinhel. TRAFI, gr. citta del r. di Napoli, nella

"Perra-di-Beri, con forte castello. Pop. 15,0 abitauti; porto assai buono sel golio di Venezia. Souovi nove auliche colonne migliarie, ad 8 I. O. da Bari.

TRANQUESAR, citta dell' Indostan, sulla onsta del Corospandel , nel Taujaur , con una fortezzu. Essa appartiene ai Danesi, i quit vi tanno un com. consid. di mossolme, indanc ec.; fo presa dagl' inglesi nel 1803, e restit-ita nel 1814. Pop. 26,000 abitanti; all'imboecatura del Caveri. Long. 77. 35. lat. 1 . 11.

Teans, villaggin della Provenza (Varo), a 4 l. (). da Frépus, ed a leghe da Drugu-; titatoj di seta.-Altro nella brettagua (lile-e-Vilaine) , a 2 l. da Antroin 3 .-Altro nella Maina (Majenna), a 2 l.da Villaine a .- Altro pella firettagna (Loira-loiersore), a 4 l. N. da Ancesus O; goo abitanti

TRABSILVANIA , principato d' Europa , nell'imperio d'Austria , circoscritto al N. della lians U gierra e dalla Polloma, all E dalla Muliavia e dalla Valacchia, al S. dalla Valacchia, ed all' O. dall' Alta e dalla Bossa-Ungheria. La sua estensione e di 1,100 miglia quadrate o 60 l. di longh. e 50 di la gliezza ; p-p. 1,000,000 d' abit. Il calor dell'estate ed il treddo dell'inverso sono co cessivi. Prod. vini eccellenti ed il miglio grano dell' Europa. Miniere d oro, d'argen to, ferro e sale. Fiomi abbondantisumi di pesci. La Transilvania è abitata da tre diferenti nazioni : Susioni restativi fino dal tenpo delle croriate i Siculi discendenti dagi Unni , che furou condotti de Attila in quel le contrade; ed Ungheresi, sotto il nome de' quali comprendost non solo gli Ungleres di nazione, ma anche degli Armeni e de Valaechi. Ognuna di queste nazioni occupi de cantoni separati , e concorre a formare ciò che si chiama gli stati , aenza i qui non si può decidere cos'alcuna in quella provincia. La maggiorità degli abiranti agos il culto luterano. La Transilvania fo ri-miti all'Ungheria nel 1713. Quivi i contadmi son acrei. La capitale è Hermannstadt, mi il vo

scovo di Transilvania risiede in Alba Gidu. TRANTANAW, burgo del circulo di Konipgratz, in Boemia; patria di Ziska, capo degli Ussiti , e celchre per la vittoria che il re di Prossia vi riportò sugli Austriaci nel 1755 a 3 l. N. da Königsgratz , sul fi. Upova Teapast, Drepanum, città mer antie, tendenza del suo nome, posta in una penso la ; ba un buon porto , difeso da un castello , che è postu sull'isola Cul mbara , vicno alla quale vi è uno scoglio di Mal Con niglio, so cui dicesi che i Siciliani si aduna sero quando risolvetlero l'orribil massacro co gnito sotto il nome di Vespro Siciliano. Nel le vicinanze di questa città sonovi delle ab bondanti saline che formano un ramo consid di com., e solle sue coste si fa una ricca pe-sca di tonno e di corallo. Pop. 24,330 abil

Essa é la potria di Santa Elena, ed é dist-10 l. da Mazara , e 18 S. O. da Pakrao. Longitud. 10. 28. latit. 38. 3. Tearra (la), maddietro abbazia de Bernit-

in Fr., nel Percese (Orne), a 3 l. N. da Mertagne . in una valle. Questi religiosi son celebri per la severità della lor regola e pel silenzio che osservano. Gli edifici ed una parte del territorio sono atati restituiti a quest'ordine austero, che era stato soppresso in Francia con tutti gli altri

Taappes, villaggio (Senna-ed-Oiso), 3 ; 612 abit.; 9 2 l. U. da Versuille, e 7 O.

da Parigi.

Tananacu, pic. città sulla riva diritta della Moseila, nel granducato del Basso-Beno, a 2 l. O. da Simmeren. Taase, sult' lun, nel Tirplo, è un forte

castello, editicato sopra un monte, a 15 L E da Coira.

Taau, Taaw, Tragurium, pic. città forte della Dalmazia , r. d'Illiria , sul mar A-driatico , in un isola separata dal continente nichante un canale, ad 8 l. O. da Sp. Litro, ed 11 S. E. da Sebenico.

Taxen, contea dell' Austria-Superiore, uel

quartier di House, fia Lintz e Wels. TRAUNSICE, pic. città dell' Austria, sul fi Traun-See che significa lago di Train, ad 11 L. E. da Salisburgo,

Tatusteis, pic. e graziosa città della Ba-viera-Superiore, ad 8 l. N. O. da Salisborgo, sul ti. Tram. Bagni ad 1 l. di distan-

ta, e sorgenti d'acqua salsa. Taatnasira, cast. sul fi. Pfreintsey, nel r. di Baviera, a 16 l. N. da Ratishona.

Transa, pic città della Linguadoca (An-de), circond. di Carcassona, a 2 l. da Azalle a.

Tanttanau. Vedi Tanttanaw. TRADTMARIDORF, contca d' Austria, eretta

in priucipalo, a 7 l. S. E. da Vieuna.-Pic. città del r. di Wirtemberga, a 2 l. E. da Hailbronn Taxva (la), fi. dell' Holstein, che traver-

sa Lubecca, e shocca nel Baltico a Travemunda.

Taavacua, valle del r. Lomb.-Ven., fra il lago Maggiore e quello di Lugano, percorsa dal fi. Margorabbia, che shocca uella Tresa.

TRAVANCOR, paese dell' Indostan, sulla coata del Malabar, che termina al S. al capo Comorino, di 50 L di lungh., e 20 a 30 di largh. Il territorio produce pepe e cotore. -La capitale dello stesso nome è grande ed ba un loca porto sulla costa, a 45 L S. E. da Cochin.

TRAVENUNDA, fi rte città della Sassonia-Inferiore, all' imboccatura della Trava nel Baltico, a 5 l. N. E. da Lubecca. Long. 8. 31. 25. lat. 41. 2. 41. N.

Taavantnat , pic. città della Sassonia-In-feriore , sulla Trava , a 20 l. S. O. da Freyberg.

TRAVERS. Vedi VAL-TRAVERS. Tazzasa, torrente della Lombardia, che

ha origine dagli Appennini, e va a gettarsi nel Po a Piacenza. Nel 1799 si diede sulle sue rive una sanguinosa battaglia fra i Itirs ed i Francesi, colla p rdita di questi nitiua comandati dal duca di Taranto.

Taesiona , pic. ed ant. città d'Ila Dalmazis, sul fi. Trebinske, a 5 l. N. E. da Regusa.

Tagars , pic. città della Media-Marca di Brandembargo, a 6 l. S. da Berlino, Tazarrz, pic. città della Moravia, a 10 L.O. da Brino, sul fi. Jala. Fabbr. di pan-

ni rimili agl'inglesi.

Taarsitz, pic. città della Slesia, a 5 l. N. O. du tiels

Taesua o Tarsua, h. della Germania, nel grandicato d Hassia Darinstadt , presso al coull del Reno e del Meno , a 4 l. S. E. da Magneza; vi si sou tenuti due concilj nell' 811 e nel 1031.

Tascata, comune degli Stati-Sardi, c. L. di mandamento, prov. di Novara.

Tagresta o Tarcosto, luogo in Toscana, nella prov. Inf. Sancse, presso il mare, nelle cui vicinatize fu la citta di Cossa colonia romana, che aveva un porto, il quale si crole essere il moderno porto S. Steiano o

Porto Ercole. Tannett, pic. città della Carolina del N., negli Stati-Uniti d'America, a 18 l. S. da

Salem. Tan Firmi (i), pic. città del Canada, presso a tre fiumi che abuccano nel golfo di San

Lorenzo, in una hella situazione; a 30 l. S. O. da Onchec.

Taxuozzo, potesteria in Toscana, nel Fiorentino, ad una L e mezzo da M-digliana, presso la soriente del fi. Ronco; pop. 300 abit. L'airoar, pic. città (Ain), c. l. di cant. e cir. di Bourg 4, da cui è dist. § l. N.

Tae-Frattilla (i); tre isole dell'Occano Indiano, nell'Arcipelago di Sciomone, che formano nu gruppo colle isole di Salomone e Bourdé.

Tais unt o Dakeunt, pic. città dell' Hassia clettorale, a 4 L. N. da Eiscuach, presso la Verra.

Tabeassus, pic città d'Ing., cont di Cardigan, nel principato di Galles, a 5 L S. S. E. da Aberistwith,

Tancalata, auticamente Trog aria, castello in Toscana, nel Pisano, in collina; pop-500 abit; acqua ed aria ottiur. Le rovine che vi esistono famno credere che una volta uesto castello fosse più vasto. Il suo contado è fertile e ben coltivato ; ha vigne bellissime, e produce olio buono quanto quelli de monti pisani.

Tazost, b. della Siampagna (Jonna), a 3 l. da Saint Forgeou c

Taxcosy , b. d'Inghilterra , nella contea di Cornwales ; fabler. di saje ; a 5 l. N. N. E. da Falmouth.

Tributina, aut. città di Brettagna (Co-tedel-Nord), in una penisola, sol mare, con un pic. porto, 3; 2,064 abitanti. Ficra di 5 giorni, il pr. mercoldi di giugno; com. di grano, lane, cavalli el olio; carterie; c. L. di cant. e circond. di Saint Brienx; da cui é dist. 11 l. N. O., e 116 O. da Parigi.

Longit. occ. 5. 33. 49. latitudine 48. 46. 54. Tartexac, b. del Liurosino (Correae), c. 1. di caut. e circond. di Tulle, da cui è dist

 N., e S L da Uzenhe O. Filatoj di cotone, e falsbriche di cappelli e calze. Taguntians, h. della Brettagua (Loira-Inf.), circond. de Nantes C, da cui e dist. 3 l. N. E.; pop. 1,340 abit.

Tazisan (circolo del), uno dei 9 circoli del grandicato di Baden, che occupa la Briagovia 4. La sua capitale è Friburgo, 117,673 abitanti.

abilanti.

Tanus, pic. città del granducato del Basso-Reno, il di eni territorio produce vini, foraggi e legnami. Sulla Mosella, ad 8 L S.

foraggi e legnami. Sulla Mosella, ad 8 L S. O. da Coblentz. Taatos, b. della Fiandra (Nord), ;; c.

l. di cant. e circond. d' Avenir 1, da cui e dist. 4 l. S. E.

Tatuor, b. (Aine), ad 8.1. E. da Chleson-Thirry, press Dermons & Juranu, Taturator (b), b. della Santogna (Charnel-ide) g), pp. 2, 260 abst., solla riva sinistra del tiume Sandre, presso al mare; c. l. di cant, c circond. di Marennes, da cui è dist. 1. S. Buon preto, capace di contenere de bastimenti di 300 tomellate. I produti del paese consist no in vini, acquavite, sale ed aceto; labbe, di bottiglie.

Tannelar, b. della Belsia (Eure-e-Loir), a 3 l. S. da Dreux .

a 5 l. S. da Dreux 6.
Tansaces, pow. of Africa, nella reggenta
d'Alperi, 150 l. di lunghezza e 50 nella
sua maggor larghezza. La maggior parte de
archa, sterile e montosa. Dalla parte del
di grano, freu montosa. Dalla parte del
di grano freu montosa. Tenucco, capitale; città grande, cdificata in ma bella
pianora. Fabbica di drappi di seta, tappette
e man, di cotone. Com, co negri, Long. occ.
2. 50. lat. 34, 50.

2. 50. lat. 34. 50. Takunntiba, villaggio d'Angiò (Maina-e-Loira), a 2 l. N. E. da Cholet **②**. Fabbr. d'indiane.

Tarmiri (le isole di ), Diomedia Insulae, isole del r. di Napoli , nel golfo di Venezia, dist. 6 l. dalla costa della Capitanata, Sonovene 3 principali: Caprara, S. Niccolò e S. Domenico,

Tamousto, eastello in Toscana, nel Pisano, nella già contea di Lerenzana; palazso del già conte.

Taison, b. dell' Angiò (Maina-e-Loira), ad 1 l. N. E. da Vihiers. 

Taisourula o Taisoulle, città sul fisme Braise (Vienna), c. L. di cant. e circond.

di Montmorillon ♠, da cui è distante 3 leghe E.

Tazur, piccola città di Spagna, în Catalo-

gna, sulla Noguera-Palicresa; a 9 L N. E. da Balaguer. Tarsyczone o Tonguzosc, burgo della Brettagna (Code-del-Nord), a 2 legbe da

Lunnion .

Taxra, gr. flume d'Inghilterra, che traversa le contre di Stafford e di Derby, e sbocca nell'Humber, dividendo l'Inghilter-

ra in settentriosale e meridionale.

Tassriso (il), principato del Tirolo di cui Trento è e. l., appartenente all' Austria. Paese fertile, ed abb. di vino, olio, e

gramo.

Taesro, città antira, graziosa, popolata e cossid. del Tirolo italiano, in una deliziosa vallata appie delle Alpi tra l'Italia e l' Alenagua, di un miglio di circuito, sulla sinistra dell'Adige. I op. 10,000 abit., un treu-po era città imperale. Nella cattledrale v'e

un organo eccellente. Questa città è celebre coocilio generate tenutovisi dal 1545 fino al 1563 contro i protestanti : fu press di Francesi nel 1801, a 27 l. N. E. da Venzia, a 25 S. O. da Vienoa. Long. S. 43.3o. lat. N. 46. 6. 29.

Tastrox, citit degli Stati-Uniti, cap, del New-Jerrey, ani Delaware; navigabile per grossi basimenti, Gli Americatio vi ripottare, no una vittoria sopra gli Inglesi nel 1776, a to 1. N. E. da Faladeltia. Long, cocal. yo, to lat. 4n. 14—Altra della Carolina; sal finue Trent, a 61. S. O. da Newbern-Abtra thei distritto del Maine, a 10. 1. N. E.

da Penobsost, e 95 l. N. E. da Boston. Tarrischin. Vedi Tarrenin. Taron, villaggio della Belsia (Eure-c'Lor),

2 1. S. da Dreux ◆. Tairour, b. della Normandia (Senna-lat), all imboccatura del fiume Bresle, ad 1 L da Eu ◆. Il san porto riceve de bastimenti mecantili. Buona rada (2,000 abitanti.)

Targrow, pic. città della Pomerania, nel principato di Stetlino, con un castello; si fume Toll; a gl. S. O. da Audam-Altra nello stasso paese, sulla Rega, a 6 l. S. O. da Collurg. Targuanna, paese in Toscana, nella pro-

superiore Sanese, nella Val-di-Chiana, ta Pienza e Montepulciano. Trasco, una delle Sorlinghe, dist. meza lega da S. Martino.

Trases, porto della Svezia, nel Baltio, all'ingresso del canal di Telge. Trassansas, quattro isolette fertili all'o. della Scozia; fra l'isola di Coll e quella di

Mull.
Tarson, h. della Normandia (Sarta); Gr.
di Saint Ca'ais , da ein è dist. 3 l. E.
Tarra, città di Provenza (Bo-che-del-Robe

no), 2.800 abitanti. Minicra di carbon fusile. С. l. di cant. e circond. d' Air Э, di cui è dist. 5 l. S. E.

Тавттея, pic. ed antichissima città del в.

di Sassonia , nel Voietland Tanyan-Baiergen, Vedi Baieren. TRAVERS O TRAVES, città autichissima, popolata e celebre ili Germania, cap dell' antico elettorato e dell'arcivescovato di que sto nome, facente parte attualmente della Stati prussiani, nel granducato del Baso Reno, in una bella situazione, solla Mordia fra due monti, in un passe fertile ed abton dante di vino. Vi si vegnono molti belli avan zi d'astichità. Treveri era a tempo de Ro mani la più grande, ricea e potrate delle città oltramoutane, e parecchi imperatori romani vi haono fatto la loro residenza; ma in oggi è molto decaduta e non è popolati in proporzione della sua estensione. Non ri è forse in Germania altra città dove sianti tante chiese, e la più bella è la cattedrale, la quale è fabbricata di pietre di strandi naria grandezza. Treveri fu presa da france si nel 1681, 1703, 1705, 1731 e 1793. Pop. 9.200 abitanti. Commercio di legna e vini , fabbr. di panni , lanificio , tele el indiane di cotone, fonderie e concie. Ficra di nn giorno, 2 febbrajo; di 15 giorni, 25 giugno e 3 novembre, di mercanzie districi

di 11 giorni, pr. settembre, di bestiame; a 10 l. N. E. da Lucemburgo, 28 N. E. da Metz, 220 N. O. da Vicuna, c 65 N. E. da Parigi. Long. 4, 18, 5, lat. 49, 46, 37.

Parigi. Long. 4. 18. 5. lat. 49. 46. 37. Tarvis; pio. città (Mana-t-Lorra), sulla Loira, ad 1 l. da Rouert Q. Com. di prune.—Altra (Gard), c. l. di cant., a 4 l. da

Vigan 4.
Tarvi, b. degli Stati-Ecclesiastici, nell'Umbria, gopra un alto culle, ed edificato sulle

rovine dell'anties Trebis.

Tarvico, Trevicon, pie, città epise, del r. di Napoli, nel principato ulteriore, a 4 l. S. O. da Ariano.

They teas, b. della Normandia (Calvados); c. l. di cant. e circoud. di Bayetax 3, da cui è dist. 3 l. Q.

TREVICEO, forte città di Spagna, nella Biscapita, sopra un colle, presso al fi. Ayuda, a \$ 1. S. O. da Vittoria. Tarviso o Traffici, Tenvisium, ant., gr.

Tarusso o Trarres, Terwisium, ant., gr. efuel culture, ed. r. Lomb-Neux, capedial Marca-Trenjaina, cle apparteurs a felial Marca-Trenjaina, cle apparteurs a felial culture, and the self-great culture algorithm of the Stefe, ev. in Contano Signos abat. • 9 pc. Cam. com. di seta, lana e panni. Avera in antico un'interesta de la temperata a Patrico del Cartego del Liala da Bonagarre, il di cui investio car al move-siallo Morter. È in cui investio car al move-siallo Morter. Se medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 71. N. U. di Voctaria, e 100 medical Nat. A 100 medical Nat.

N. E. de Padova, Long, to lat §5, §3, E. Tariwan, p.; cut did Vir, and declivin di un colle (Am), sulla riva similtra della Siena, antica cap, del principato di Dombey. 
♠1, 2,000 alm², p. l. di s-tito-perf., e trib. di pr. ist. L. importator Severo latté quivi il son competitore Albino, Fab. di lavorard oreliceria, Varie bite. A. §1, N. d. Lione, e. nó. 8, 1/§ E. da Parigi. Long, 2, 26, 16, lat. §5, 56, 19.

Tagras, città di Germ, sopra un colle, presso al fi. Schwahrin, a 7 l. N. da Marpurgo, e 13 S. O. da Cassel.

Tarizzo, gross-burgo del r. Lomb-Ven. nel Milance, sulla 11va diritta dell'Adda. Poro longi da questo b. conincia il canade artiticiale, volgarunente detto nangiglio di Martisono ; a § 1. S. O. da Bergano , e cica 6 1. da Milano. Longitud, 2; taiti, § 5. Tarixocto-, isola deserta dell'Amer. morid, sulla Orenoco.

Taixos, due palazzi reali in Fr., nel parco di Versailles, che vengono datinit coi nomi di piccolo e grande, i di cui giardini ano amuni e sorprendenti.

Talaucourt, b. della Sciampagna (Mosa), c. l. di cant. e cir. di Bar-sull' Ormain, da cui è dist. 6 l. N., c. § l. da Santa-Menshould D. Maria. Taleate (la), b. della Linguadoca (Tarn), ad 1 L. N. O. dalla Caune D. Fab. di panni.

Tanazarea, ant. città della Pomerania, con un cast., presso al fi. Tribel, a 12 l. E. da Rostock. Longitudine 10. 27. latitudine 54. 4. Tatasa., pic. città della Luszia-Inf., con un cast.; a 4 l. O. da Soreau (Prassia).

Tamor, b. della Natolia, sul mar Nero,

con rada poco sicura. Com. di vino, cera, frutti e seta, a 10 k. S. O. da Trabisonda Taura Vedi Tarres.

Tairea. Vedi Tairus.
Taireala, Gescorus, città della Maredonia, sul fi, Jamboli (Amphipolis), a 201. ila Salonicro. Long. 21. 50. lat. 40. 43.—Altra cita, nella Tessaglia, sul fi. Petro, a 13 1.

O. da Larisso. Il ano antico nounc era Tricoa.

Taccaseo, città epise, del r. di Napoli ; nella Basilicata, dist. 4 l. S. E. da Girenza. Tacorr, b. della Picardia (Oiss). Fablir, di nomi ordinari per la truppa, 2 a 2 l. S.

Tarcor, b. della Picardia (Oisa). Fablur. di ponoi ordinari per la truppa, a 2 l. S. da Mondidier .

Tara, b. del Basso-Armagnac (Alti-Pircori), soli E. Baise, 3; 1,000 abit. C. l. di card e

circond. di Tarbes, da cui è dist. 6 l. E. N. E. Tairt., b. del Vessinese (Senna-ed-Oisa), salla Senna, 36, 36 l. l. da Poissy 4, ed 8 l. N. da Porisi.

Tarent, villaggio del Vallesc-Inferiore, fra Martigny e Сыявыну.

Tatesya, Torgeste, pie, ma forte, ant. facente parte del regno d'Illiria. Fino dai più remoti tempi governavasi da sè in forma di repubblica : dopo aver solierto le sciagure che afflissero tutta l'Italia per l'invasione de harbari , e di essersi ridotta ad una picciulissima città che conteneva soli 3,000 ahitanti, diedesi volontariamente nel 1382 alla casa d'Austria , dalla quale riconobbe il suo lustro ed ingrandimento. Essa e situata aul mare Adriation sul golto al quale da 11 nome, appie d'una collinetta, sul di cui pendio esiste ancora l'antica città, ed ha un forte castello, che le serve di difesa. Pop-30.000 abit. La cattedrale e la chiesa posseduta già da' Gesuiti, sono gli edifizi più rag-guardevoli, • w. La regolarità delle strade della città nuova, le quali mettono capo a delle ampie piazze ornate di belle fabbriche e fontane, la temperatura del clima e la salubrita dell' aria, unite alla sicurezza del suo porto e de canali che attraversano la città e comunicano col mare; e finalmente la di lei felice situazione che ad ogni tempo fu propizia pel com., rendono Trieste floridissima. L'epoca del suo risorgimento è quella del 1719, altorche, avendola l'imperator Carlo VI. eretta in porto-franco, si accrebbe talmen-te il sul traffico e la sua industria, che non furono più sufficienti l'antico e pic. suo porto detto del Mandrochio all'afflorma dei bastimenti, ed ancor meno il suo canale detto della Portisza, non essendo capace pel ricovero di grosse navi, perciò nel 1752 e nel 1753 fu scavato un secondo canale in mezzo alla città atto a contenere 50 grosse navi e furono costrutti il molo detto di S. Carlo ed il molo grande ossia riparo, per coprir la baja dai venti di un zzo-giorno e scirocco, talmente che al presente possono ancorarvisi i grossi bastimenti mercantili e da guerra. Alle due estremità del porto, ed in pica di-stanza dalla città sonovi due lazacretti, uno detto il nuovo e l'altro detto il vecchio o di S. Carlo. Abbenche il territorio di Trieste sia ristrejto, tuttavia, attesa la fertilità della terra e l'industria degli abitanti, produce derrate presoché aufficienti per provvedere i generi di prima necessità alla sua popolazione, specialmente vini asporitissimi , legumi e frut-ti. Ne suoi contorni sonovi molte anine, che danno un prodotto ragguardevole. Fablir. di azzurro di Berlino, biacca, acquatorte, terraglie, cordaggi, preassa, sapone, rosoli, cotoni filati rossi, triaca, conce ec.; canticre di costruzione e raffinerie di zucchero. Esportazione di ferro ed acciajo della Stiria, di panni di Moravia, di grani d'Ungheria, tele di Boemia ec. Importazione di derrate coloniali e delle Indie, oli, vini greci, ec. Fu presa da' Francesi nel 1797, 18 6 e. 1809 a 3 l. N. da Capo-d'Istria, 8 l. E. da Aquileja e 29 N. E. da Venezia. Long. 11. 26. 53. lat. 45 38. 8. Vi si tengono le scritture in fiorini da 60 carant ni , del valore di 5 fran-chi e 26 centesimi , ed in lire di 27 carantani e mezzo, che vagliono in corrente 4 franchi, 100 metri di Francia fanno 147 aune di Trieste misura di lana, e 155 aune misura di seta. Vi sono 3 giorni di grazia per le cambiali tratte sopra questa piazza, de quali però non godono quelle stipulate a vista, a qualche giorno vista o a giorno fisso, e ae il giorno del pagamento cade in giorno festivo non si paga che il giorno sossegi ente. Teneste, isoletta al S. E. dell'isola di Nassau, ed al S. O. di Sumatra, Long. 98,

45. lat. S. 4.
Taicreana, b. del Gatinese (Loiret), allo
E. di Château-hegnard, a 4 l. da Montar-

Tasu, pic. città d'Irlanda, sulla Boina, cap. della contra d Est-Meuth; a g l. N. da Dublino.

TRIMBERG, pic. città del r. di Baviera, ad 8 I. E. da Schweinturth. Tring, pic. città d'Ing., nella contra di Hertfort, da cui é dist. 7 I. O. Com. di granaglie.

Taisinan (la), città dell'Amer. merid., nel nunvo r. di Granata, a 25 l. N. O. da Santa-Fe. Com. di tabacco. Da questa città parti. Cortex per intraprender la conquista del

TRINITA' (isola della) , isola dell' America , ima delle Antille; sulla costa di Terra-Ferma, al N. dell' inflocratura dell' Orenoco. Essa ha 110 leghe circa di circuito, e fu emperta da Cristoforo Colombo nel 1498. I Francesi la presero e la saccheggiarono nel 1676; quindi possò alla Spagna, ma il trattati d'Amiena la diede all'Inghilterra, alla quale fu poi definitivamente ceduta dalla Spagna nel 1810. Pop. 28,000 abit. nel 1803. Aria insalubre, suoin fertile, e prod. zucchero, tahacco, indaco, cotone, caccaos, zen-zero, agrumi ed uva. Vi è un lagod'asfalto, La cap. é S. Giuseppe.—Isola posta nel mezzo nell' Oceano Atlantico del Sud. Lat. S. 20. 31. long. 30. 37.—Baja solla costa N. O. di America. Lat. N. 41. 3. long. occ. 126. 14. 15.—Eaja vasta e profonda aulla costa E. di Terra-Nuova. Lat. N. 48. 37. long. 55. 35. O .- Capo alla punta dei S. dell' isola Kediack, alt imboccatura dell'ingresso di Cook, anlia costa N. O. dell'America. Lat. N. 56. 44. 3o. long. 155, 45. O .- Due is, di media grandezza al bargo di quest' aftimo capo. Tanerra , comune degli Stati-Sardi , c. l. di mandamento , prov. di Mondovi.

Tasaria (la), cel, monastero di monaci di S. Basilio, in Russia, a 17 l. N. da Mossa, racchiude nove chiese, quasi mulle care, un palazzo, vasti giardini la casa de'monac, ec;

e vi s'insegnano varie scienze. Tasstrá (la) , villaggio della Brettagna (Morthiban); e. l. di cant. e circond di Picirnel , da cui è dist. 5 l. N. O. , e 4 l. da

Josefin ©.

Taiso, pic. città fortificata del Piemonte, nel Monterrato, presso il Po, c. l. di mas-damento, provincia di Vercelli. Pop. 5,400 abit. A 3 l. N. O. da Casale, e 5 l. O. da Vercelli. Long. 5. 5/<sub>1</sub>. lat. 45, 17.

Vercelli. Long. 5. 5]. lat. 45. 17. Transmata, città dell'Indostan, nel Carnate; a 15 l. S. S. O. da Arcate.

Tamperanta, Tampenata, città, porte ebig edificolo di Cylani, difisa da vapireti. Il porto è vasto e bello. La città, dotte mezza lega dal porto, altro non è che una gran forezza. Gl'Inglea se ne recropademi nel ayogi, e fioloro ceduta nel 1801. Lat. N. 8. 3a long. 28. 5a. E.
Tamperantara, h. della Proventa (Recche-

del-Rodan ), serve di subb rgo ad Arles ().

Taiona, comone degli Stati-Sardi, c. I di mandamento, prov. di S. Remo. Taiona, citti considerabile dell'Africa

modamento, prov. d. S. Henn. del Arico.

Hells Barberia, c.p. d'una repoli, di questonne, sobto la protezione del gran Siguetonne, sobto la protezione del gran Siguetonne del propositione del gran Siguetonne control gli Siguaria avani il "assidio de oatome control gli Siguaria avani il "assidio de oatome control gia promi e fredde le notti. Pe
trà d' Apolice. Solila costa estentivonte di
Mediterrano, il una pisonara arcono i di
Mediterrano il una pisonara arcono il
Tonini, e. 200 S. E. da Algeri. Long. tit. 7, tatt. 33, 33, 46, —1. a repubblica di lipoli confina al N. col Mediterrano, si Ari
Jil Co. ci repon di Tonini, e cel lidologi
al TO. cai repon di Tonini, e cel lidologi
al TO. cai repon di Tonini, e cel lidologi
e cel poce di Cadunio. Esa ha ti tabolo
e cel poce di Cadunio. Esa ha ti tabolo del
repo, e di la ali suo testa un dey è èlem-

as per le sue piraterie.

Tarseru, a mira e consid. città della Techia saintra, in Siria, sul fiume Quadevu.

Tarseru, a minorentara nel Medierre
perso alla sua minorentara nel Medierre
tatai far Turcha, Cristiani ed Eleve, ledi
incato, cle si estende lumpo il Medierremo,
incato, cle si estende lumpo il Medierremo,
incato, cle si estende lumpo il Medierremo,
il marie ca. A 30 l. N., O. da Damusco, Let.
32, 46, 5.5. Sono, 33, 24, 5.

Tanocuzza, citta della Morea, c. l. d'an pascialicato, a 7 l. O. da Napoli-di Romana, presso alle rovine di Mantinea.

Taux, isoletta deserta dell' America sidentrionale, sulla costa merid, della loja di Campeggio, all' O. dell' isola di Porto-Rele, dalla quale è divisa mediante un aspusiusmo cansie. Longhezza 2 1. Jarghezza altrettato. Vi si trova dell' acqua dolce, come par serpenti è daissi.

Tatrenssarati, com. città, cap. del Madore (Iodoslau), quasi distrutta dalle guerre, sul finue Caveer. Fu presa da Hyder-Aly nel 1780. Ad 11 l. N. 1/5 E. da Tanjane.

Tatreicaa, città poco antica della Tactaria chinese, a 250 l. N. E. da Pekino. Vi sta tina forte guarnigione chinose.—Governo poco popolatu j la parsione che contina coll' impero russo chiamasi Diuriu.

Pero russo chiamasi Deneriu.

Tatvasto, pic. città del r. di Napoli, nella contea di Molise. Sul fiume Trino, a 4 l.

D. E. da Molise. Thruna-ba-Coaroux (Saint), città del Bresse (Ain). C. l. di raut. e circund. di Boucg, da cui e dist. 7 l. N. O., e 3 l. da Ponto Euro.

Tarrina-sun-Mocnans (Saint), pic. città del D-mbes (Ain), c. l. di cant. e ciccond. di Tresoure 10, da cul è dist. 4 l. E.

Tatvictio o Trarictio, grosso h. del r. Lomb. Ven., nel Bergamasen; pop. Grossitianti; com. romed. di bestiame e seta, potria del pittore Montalti, e del dottore G. M. Bicetti de' Bottinoni; a 7 l. S. da Bergato, e 10 E. da Milano.

Tanass, b. della Normandia (Calvados),

y; ya3 abitantiy c. l. di cant. e circuod.
di Caen, da cui é dist. 3 l. E.

Taccerteletiscas, pic. città del regno di

Tacentzistsezs, pic. città del regno di Wictemberga, a 9 l. S. do Tubinga. Tacezaova. Vedi Taratana.

Taout, isoletta sulla costa N. E. dell'America merid., nel fiutue Essequibo. Taocas, b. della Svizzera, nel cant. d' Appenzell, appie del Gabrisberg, a 2 leghe e mezso S. E. da S. Gallo. Quivi sono le puè

grandi case di commeccio di Appenzell.

Таон-Мостнав (les), bocco di Fcancia (Vienna), с. l. di cant., a 2 legle da Les-den Ф.

TROITZRAIA, forte della Russia, nel goverto d'Ufa, da cui è dist. 85 1. E., pressoi alla sinistea sponda dell' U. Stende regolari. Com. consid. di seterie, tappeti, pelli d' agnelo, valute d'aro e d' argeuto, velluti, comnelloti, cuoja i force e e e pri da tinte.

mellotti, cuoja ; foergei e generi da tinter Taotrzaot, città della flussa, nel governo di Mosca, da cui è dist. 73 l. E. Taoua, pic. città del c. di Napoll, nella Capitanala, cdificata verso l'anno 1008, apa

Capitanala, edificata verso l'anno 1008, appie dell'Appennino, sul Chilaro, a 15 l. N. E. da Benevento.

Tanapa, comune di Sicília, intendenza di Catania, distretto di Nicosia, p. p. 7,000 alialanti. Taoxa, città della Pollonia, posta in meszo di paludi inaccessibili, sul finuncello Bre-

salu, a 7 lighe O. da Wilna, e 20 N. E. da Grodno. Taolmartta; fanoso canale della Secia, a 25 leglic da Gottemburgo, che riunisce il

a 25 leghe da Gottemburgo, elle riumsce il Baltico all'Oceano mediante una catena di laghi.

L'accurrent is, sulla costa della Norceria.

Paosacuso , is sulla costa della Norvegia, a 16 L S. 1/5 O. da Surroy. Lat. N. 69, 20. (long. 16. 15. Er Taor (Saint) o Saint-Tarray, pic. cità del r. de Paosi-Bassi, o el passe di Lirgi; pop. 3,000 abitanti. A 4 L S. O. da Hartin.

Voscits ; Tom. II.

Taoscaor, cardare della Picardia (Svittua) ; fra Amiena Abbertile ed Aumale , rimarchevole per la sropecta d'una ordezione di 4 a 5,000 medaglie d'ora nel 1801 ; a 2 leghe da Poix 4.

Tanana, una delle isole Shetland, di contro a Galloway. Ta-maanin, clità sulla costa orientale della priniola di Maleca. Il territorio produce po-

penisola di Maloca. Il territorio produce per pe, cera e stagno. Tanaquikas (la), b. (Lot), c. li di canti

a 5 li da Figênc (). Taras, h. del cambrae de' Grigioni, a media na 1. dal Reson, a 3 l. N. B. da Digo niss

an I. dal Reton, a 3 I. N. B. da Digonitation Coma della liberta de Geigioni nel 1424. Tautro, una delle isole Shetland, aeparas

1800 po, una deue sote succianta a george da Maniland mediante un piecole canale.

Tn.-rn., città del c. di Napoli, Calabria ultraser ; presso al mare, « σera ad un'emitoneuza , a ↓ l. N. 1/ξ O. da Nicotera; e 1? l. N. 1/ξ E. da Regio, quasi distrutta dal trematos del 5 febbraio 1:83.

Taovis (8h.), forte citia della Proventa (Vario), sali golfi di Grimantid, con perfu e cittadella, Ø 3 3,319 abitanti, trih, di comprande e pic cabatagio, Esportatione di vini, olio, Rgua, meio e marroni. Com. di tonno ed acciuple macinate. Fiere di a pieva i, 17 maggio e 36 luglio. A 3 L. 8. O. di Pejim, e 2 3 E. da Marriglia. Long. 4, 18.

20. Ini. (3. 16. 27.
Tauran O record, città geante, I bella el ferte, e ducalo di Germania, cap. della Nele ai moticaza. Fa perca del Prasimon del 1/4 el ferte, e decenium del 1/4 el ferte, e decenium del 1/4 el ferte, perca del Prasimon del 1/4 el ferte, percania di des amen. La casa di la indetentaria possirie il ducato come fendo cente. La città el situatà in una pianura amena e fertile, so e situata del pianura amena e fertile, so con della contra dell

Taorrow, pic. città della Pomeranti inaddictro Svedese, sul finne Tol, a 9 l. Si O. da Anclam.

Trosa, città della Sudermania, in Isvezia con un buon poeto sul mar Baltico, ad if L da Stockholm.

Taosty, villaggio della Picardia (Aisne); a 2 l. da Coucy O. Tactuan. Vedi Taosan.

Trownstroze, aut. città d'Inghilterra, nels la contea di Wilts, falile. di panni fini. Suf fiume Were, a 5 l. S. E. da Bath.

Turus, Juguardona, Tricusus, and, e, ricca, ed ons delig più cost calculai cità, e, ricca, ed ons delig più cost calculai cità, et al. è capitale, ciuta di hone mono, sulla cità e possibilità cità di lone mono, sulla cità di cella, in un territorio fertiliniamo. Sed i peditura, o No y 27,100 distauti i trib, di pe, ist. e di com, e scorron sullizanno di Pacigi, 2.5 comerariano della ferteta y consiglio di sati (prod hentos), fabiliote consiglio radi. Fabir, o ricci sottore, income motte in ted di lino, ricci cottore, lumis modo, sulla consiglia con con free cottore, lumis modo, sulla con con free cottore, lumis con con consiglia con con free cottore, lumis con con free cottore, lumis con con free cottore, lumis con con free con free

il 2.º hmedi di quaresima , 8 g. ; 1.º mag-gio , 15 g. ; 8 sett. , 8 g. Autico castello , residenza de conti della Sciampagna . Pelia-sime suno le chiase , cattulrale , di S. Lupo c di Sauto Siciano. Nell'8-8 vi fu tenuto un concilio. Patria di popa Urbano IV, di Pietro e Giovanni Pithou ce. Vi fan capo le strade e Ginvanni Pithou ec. Vi fan capo le strade da Parigi , Châlous-sulla Marria , Channont, Digione e Sens. Pagansi da Parigi poste 10 1/2. A 12 leghe N. E. da Sens , 25 Reins, 17 S. O. da Ghâlous, c 41 S. E. da Parigi. (Dist. leg. 459 chilon.) Longitus. 1. 44. 34. latit. 48. 18. 4. Тапсительним, città dell' Alsania (Ва-ка-

Rem), e. l. di cante circond. di Struber go O, da eui é dist. 3 L e mezzo N. O. Fabbr, di robbie e cordaggi. Cottivazione di tabucen.

Thun, b. del Percese (Orne); sul Dive; c. l. di cant. e circond. d' dryenton , da cui è dist. 3 1

Tauxo, b. d'Ing., coutea di Cornwales, ron porto per piccoli legni. A 4 l. N. da Falmouth.

Tauxs. Vedi Taoxs. TRUTSOW. Vedi TRASTANAW.

TRUMILLO, città di Spagno, nell'Estramadura, patris di Francesco Pizarro e di Garzia di Paredes. Pop. 4,000 abit. Posta fra i monti, sul declivio d'un colle, sulla sommità del quale vi è una buona cittadella; presso al fi. Almonte; a 47 l. S. O. da Madrid, e 26 S. O. da Toledo. Long. occ. 7. 42. lat.

39. 10. Tauxicco, città vesc. ricca e mercantile dell' Amer. merid., nel Perù, cap. della prov. dello stesso none, nella valle di Chium ; chilicata da Francesco Pizarro 1553. Pop. 5,000 abit. Nel 1576 vi furon trovali degl' immensi tesori stati nascosti dagi Indiani al tempo dell'invasion degli Spagnnoti. Essa fu incendiata nel 1618 dal pirata Grammont; giace in un territorio ablandante, sopra un finnicello, presso al mar del Sod, ov'è un purto detto Guanchaco; ad 80 l. N. O. da Lima. Long. occ. 81, 23, 37. lat. merid. 8. 6. TRUXILLO, città dell' Amer. settentrionale.

uel Messico, nel governo di Honduras, sul golfo del suo nome, con boun porta, situa-ta fra due formi, e ciuta di folti boschi. TRUNILLO, città dell'Amer. merid., nel nuova r. di Granata, nel guverno e sul lago

di Maracaibo. I suoi contorni producono grani, catte, zuechero, indaco, circans re-Tschekischt, città d'Asia, sul li. Caralop, a 45 l. N. E. da Cashgar.

INCHANGE O GLANGE , città della Tartaria chinese, all'O. del deserto di Coby. Lat. N. 40. 50. long. 109. E.

TECHERNESINE, città della Carniola, a 5 1. S. da Rudelphswerth.
Tsenenssiow. Feeh Czersicor.
Tsenensow, città d'Asia, sul Gihon, all'

O. d' Urglientz.

Tremasa (Ober) , pie, città della Slesia prussiana , a 9 l. N. E. da Glegau. Tsenoper, pie. città della Misnia, nel circolo d'Estadare, a 12 l. S. D. da Dresda.

Tscores in , popoli menadi ed indipenden-

ti , che abitano l'estremità settentrionale e la più orientale dell' Asia, divisi in due tribù; l'una stazionaria, abita la riva del ma re, e vive di pesci; quelli dell'altra tribi nono caranti, e gnidano i loro renni da un lungo all'altro. Gli Tschnichi nono alti, ro busti , poligami , idolatri , di escattere dolee cal ospitalirri , hanno l'udito finissimo e veggoatt to gran loutananza; fanno compiere d'avorio fossile, e portano nelle città della Russia pelliceerie ec.

Tstration, villaggio dell'isola di Giava, a 60 l. S. E. da Batavia.

Tsi-Nan o Tsi-Nan-Fou, città grande, e pop. della China, cap. del Chang-Tong, sul fi. Tsi, celebre per la seta bianca che se

ne esporta.

Tsi-Nisc-Tennov, gr. c pop. città della Claina, prov. di Chang-Tong, a 32 l S. da Tsi-Nan-Fou, sul canale imperiale.

Tsix-Tenzoe-For, città della China, prov. di Chang-Tong, a 30 l. E. da Tsi-Nan. Gran com. di posce.

TSECUPA O GLAMBA, r. di Asia, circoode-to al N. dal deserto della Cochinchina, al S. E. dal mare, ed all O. dal Cambogo. Gli abitanti sono idolatri, credono nella metempsicosi, venerano Confucio, ed hano un gran rispetto pe' morti. Prod. indaco, cattiva seta e poco cotone

Tson-Mine, isola della China, all'imbot cat-tra del Kiang, di 20 l. di Jungh. e 5 of di lurgh. V ha una città e parcechi borghi. Tsosa-Tentor, città della Clans, pror.

di Pe-Che Li, a 7 l. S. da Pekino. Tagra-Tengor-For, città della China, prov. di Fo-Kien, a 125 l. N. E. da Canton. TUAM. Vodi. TOAM.

Teat, paese pero conocciuto dell'Afr., nel deserto di Saliarali. TUBAL, isolette della Società, che fi parte dell' Arcipelago Pericoloso, Lat. S. 16. 12.

long, 109, 39, E. Tenan, città d' Asia, sulla costa sett di Giava, con porto. Essa e soggetta ad un re particulare.

Tunens o Thierest (SL), pic. città della Linguadoca (Hirault), a 2 l. N. da Apic, c 2 l. da Pesenas O. Tuernos, sorgente minerale in Fr., ad dipartimento dell' Aude, presso Aleth.
Turisga, in tedesco Turisgas, grazina

eittà del r. di Wirtemberga, con una uni-versità fondata nel 1477, ed un forte cut-sopra un'eminenza, sulla sponda sinistra del Necker. Territ. abb. di vino. Patris di Gerling ad 8 L S. O. da Stuttgard, e 20 E. da

Strasburgo. Longit. 6. (3. latit. 48. 31. 4. Trana, città dell' Africa, nella reggenta d' Algeri, da cui è dist. 45 l. S. E. Turorup, b. della Maina (Majenna), cr cond. di Majenna, da cui é dist. 6 L.N. E.

e 3 l. dal Ribay O Tucanen, città d' Africa; vaste rovine; s

9 l. S. O. da Tunisi, sul Megherda. Tuccanatene, città della Georgia, in A-

merica, nel paese ile Greecki, sul fi. Oakfiiski, a 17 l. N. E. da Alibama.

Tuenas, b. della Linguadora (Ande), c. L di cant. e circond. di Carcassona, da cui é dist. 12 l. S. O. , e 5 l. da La-Grasse . Tuckum, pic. città della Livunia, presao al golto di Riga.

Tuernas , prov. dell' Amer. merid. , annessa al viceregno della Plata, circoscritta al N. dalle provincie di los Chicas e di Chaco, all' E. da quelle di Chaco e di Rio de la Plata, al S. da paesi di Chiquitos e de Par pas, ed all' O. dal vescovato di S. Jago. Cffma caldo e territorio arenoso. Unesto paese abbonda di grani , frutti e salvaggiune , e produce vino , cotone finissimo , legno grajaco c mele eccellente. Molti muli e cavalli. Palòr, di sapone. Gli Spagnuoli posseggono rator, di sapore. Gii spagnoni passeggiori ua gran parte del Tucuman lino dal 15/91 il resto è occupato da naturali indipenden-ti. S. Jago o Tucuman, cap.; a 225 legbe N. O. da Buenos-Ayres. Long. occ. 66. 20.

bt. S. 27. 10. Tocovo, città dell' Amer. mcrkl., nella Terra-Ferma, governo di Venezuela, nella valla e sopra un finne dello stesso nome, a to L 8 dalla Nuova-Segovia. Aria buona, pendi

conne di zuechero e cotone

Tubuncton, pic. città d'Ing., nella conta di Bedfort ; a 12 l. O. da Loudra. Tupeta, gr. città di Spagua, neth Navar-n, sull'Ebro, ove questo fione ricere il Quils. Essa è ben fabbricata, e racchinde un opitale e de legli cdifici. Bel ponte sull'Ebro. Territ. fertile in buon vino; a 16 l-S. da Pampiona, e 56 N. E. da Madrid Long. occ. 3. 45. lat. 42. 8.

TURBTO , fi. di Spagna , nel r. di Leone ,

the shocks nel Duero. Turré, b. della Maina (Sarta); c. l. di

ant e circon, di Mamers, da cui è dist. 7 l. S. O., ed 1 da Consere 3. Toppensage, b. della Stiria, ad 8 l. S. de

Judeburgo . Terrossonucar, b. degli Stati-Uniti, nel Noro-Hamsphire, and lago Winnipiscoggy. Teorico, città degli Stati-Uniti d'America, atla Georgia, ad 8 l. N. O. da Franklin,

al Tugelyo

Tuogen, città della Barbaria, nello stato da cui è dist. qu I. S. E. Long.

d Algeri, da cui 3. 20. lat. 32. 50.

Tota , prov. e città com. del Messico , che abbonda di frutti. Tota, gr. e bella città della Bussia, c. L del governo di questo nome; tutta di pietra, t cinta di mura e di torri. Pop. 30,000 abit. fra quali molti ricchi negozianti. Com. in goneri d'Europa, vini greci e prodotti della Turchia; man. imperiale d'armi, e fabbrithe di lavori in accisjo, che rivaleggiano con quelle d'Inghilterra. Ne contorni molto legname da costruzione, ed ottime miniere di ferro; sull'Upa', in una valle; a 47 l. S. da Mosca, e 180 S. E. da Pictroburgo. Long. 35. 18. lat. 53. 48. Il governo di Tula lia 876,200 abit. Il suo territorio produre ranapa, grano e fieno. I confini sono all' E. il verno di Resan , al N. quello di Mosca , all'O. quelli d'Orci e di Kaluga, ed al S.

TULANZIOO, ginrisdizione del Messico, terr. fert. in frutti, legumi ec. Cap. dello stesso none,-Città dello stesso none nella giurisdizione di Tepozcolula Tourza, forte della Bassarabia, sul Danu-

bio; fu preso da Russi nel 1790 Terre, città rescovile e consid., ma mal fabbricata del Basso-Limosino (Correze), sul conll. de fiumi Correze e Solanes, situata in parte sul declivio d' un monte, in un paese cintn di dirupi e precipizi. Sede di prelettu-ra, • , ; 9,362 aliit.; trib, di pr. ist e di com. Fabb. d'arme da fuoco, acqua-vite liquori e lamificio. Com. d'olio, lana, acquavite, liquori , pellicrerie ec. Varic fiere , la più importante delle quali è quella del 2 giugno, che dura 3 giorni. Ne sini contorni sona le carterie più rinomate del Limosino, e gli avanzi d'un anfiteatro. Patria di Stefano Baluzio. Vi fan capo le strade da Limoges ed Aurillac. Pagansi da Parigi poste 60 1/13 a 15 l. S. da Limoges, e 120 l. S. da Parigi (distanza legale 461 chilom.). Lougit. occ. o. 33. 58. latit. 45. 16. 3

Tuzzes, pic. città del Definato (Iscra), m. C. I. di cant. c circond. di S. Marcelli-no, da cui è dist. 6 I. N. E.

Tecurso, h. del Friuli, situato sopra una emineuza, ed irrigato dal fi. del suo nome. Terr, città di Germ., nell'Austria-Inte-riore, presso al fi. Tuln. Territ. alth. di rano; a 7 l. N. da Vienna. Long. 13, 42, 3u. lat. 48. 17. 20.

Teromes, fortezza dell'Indostan, nel Multan, sul Ranvy ; a 16 L E. N. E. da Multan.

Telise, h. d'Irlamla, nella contea di Ros-common, da cui è dist. 3 l. N. Tuneza, porto dell' Amer., nel Perù, ove sbarcarono i primi conquistatori di questo regno; nel gollo di Guayaquil, da coi è

dist. 25 I. S. Long. occ. 82. 31. lat. S. 2. 46. Tomes. Vedi Titues.

Tussance, borgo d'Ing., nella contea di Kent, ad 8 l. S. da Londra; a 2 l. di di-

stanza acque minerali rinomate. Ten-Crano o Ton-Tenano, bella e cel. eittà della China; 3.º suctropoli della prov.

di Chan-Tong, in un territorio fertilisimo. Long. 133. 50. lal. 36. 33.

Texe-Cirers, città della China, 1.ª metro-poli di Se-Tchien. Long. 121. 35. lat. 26. 21. Tesa-Gis, città della China, 16.ª metro poli della prov. di Quei-Cheu. Long. 126, 38.

at 27. 38. Tuncosi, popolo tartaro che abita nella parte orientale della Sileria, nel governo d'Irkutak, ed è tributorio della Russia, salveuna pic. parte che è soggetta alla China. Essi differisceno poco dai Burristi, e dividousi in parecchie tribu: i Pedosneni viveno fra liumi Jeniscea e Lena i gli Oleni abitano verso le sorgenti della Lena e dell' Aldan ; i Connisi dimorano fra I lago Baikal e Nerstehinskni ec. Son tutti molto coraggiosi e robusti, ospitalieri, poligami, nomadi, di bassa statura, rivacissimi, e molto somiglianti at Rossi; harmo la stessa lingua, attendono alla carcia ed alla pesca, e soggiornano in capanne esperte di pelli di camoscio o fisierate di scorze di betulla. Alcuni vanno netti nell'e-tate, ed altri portano una specie di grembule fino alle ginoccia, con un lespetto che loro cospre gli orecchi i cono immennità ai caldo ri al freblo, corazione i rensibilità caldo ri al freblo, corazione i renfrattriri e della Gima; valutan mobio i rigani di gensi di vetto. Il vigindo fi granda prago in questo passe deschi e al-do compatora propositi di propositi di conporti di propositi di propositi di concorazio ne prepuno giasigni, a lorini abrocorazione propositi di propositi di cocorazione di propositi di propositi di precelli sopi delle perere, calculoqua i ler' di-secti aleli (o al E. del Jenjoon el di il delli Leren lito ai filmo seguine per le propositi di propositi

Tosja o Szanopopo, nittà dell'America meralionale, nella Tevra-Ferma, nel morro, p guo di Granda, sopra un quonte, in un pacce tertite di leguni, frutti e talacco; falòpi, di polvere da cannone; miniere d'opo e di amerididi; a an l. N. E. da Santa-Fe. Long. 65, 10, lat. 5, 55.

rammen, e an e. n. e e de Saula-Se. Long. Travita-in- Carlo and travitation of the case of the case of a different services, in Instanta, capitale della repubblica di muisi, cosa un frete casello e purceble belle supedare, la più ricca delle quali de dicate da un marco di Go peind elleras, in me lega circa di circuito, e può avere rossono di caste da un marco di Go peind elleras, in me lega circa di circuito, e può avere rossono ande cisterne. Esperatasone: ulto, lorto, cerza, accusati, succleri, carta e ferro. San Lunguy gra di pote, sensiduadio da 1707. Carlo, successiva de la carta de la carta del cisterne. Esperatasone: ulto, prop. Carlo, prop. de pote, sensiduadio da 1707. Carlo, la carta del casterne, sensiduadio da 1707. Carlo, la prevere quinnii gii Algerini, cal i Turchi judiciparie e ne cimpossissazione di 154, cisce Timisi in piamore, all lago della Collega e la carta delle carta della carta de

p 12000. 2 Process (B) 17000 e Alia, Troveyer o Process (B) 17000 e Alia, Troveyer o Process (B) 17000 e Alia, Troveyer o Profession e Live Dustro della Cilvai qual. Not de Coulocalme e Livaborato della Cilvai qual. Not de Coulocalme e Livaborato della Cilvai qual. Nota del establisto del Salo del Regional e Coulocal dell'Opinate, pol numero de sentino del Procession del Process

ma men fertile e popolața delle altre, I Tonchinest sono assai ben proporzionati di statura , banno i capelli neri , il naso schiacciato ed ; denti bianchi; sono d'un boon temperaed hanno lo spirito giusto e la memoria felice, Son goerrieri , molto amanti di coriosita, intemperanti nel mangiare e nel bere , id-lajri e superstiziosissimi. Non chiu-dono la bara d'un delunto che sette giorni dopo la morte i interrato ch'egli è fauno in aopo la marre i merram en equi e mono in-banchetti ed in feste delle spose straordina-rir , proporzionate alle facoltà de genitori del debudo. Le esequie de re si fanno con totta la magnificanza immaginabile. Il prime cipio di totte queste spese è la pietà filiale uno de principali procetti della morale di Confucio, ili coi seguono come i Chinesi, La festa più s-lenne de Touchinesi e l' auro niewo. Dopo la mezza notte ognuno è obbligato di aprir la porte di case in segno di papetto verso i morti, che credon per ferm: γειμε loro ad augurare il boou cupo d'auro. I Tonchinesi hanno due re ; uno di essi, chiamato Bua, non è in realtà che un sumilacro di re, non avendo che gli onori e l'apparenza della sovranita, cui privilegio di seggiornare nell'antico palazzo resic. L'altro re poi, che chiamasi Chua, ha in suo potere lutte le forze dello stato, la milizia, i priucipali officiali della corona e le rendite del regno. Tutti i delitti, sulvo il furto vencon puniti nel Tunquin coll'ultimo sup-plizio. La principal ricchezza del pacse consiste nella seta. Abbonda inoltre di riso , aranci, cocchi, ananessi e frutti dell' Asia. Kecho, capitale,

hecho, captale, Тервео, pic. logo in Toscana, nel Fiorentino, vicino a S. Marcello, Тувасцу, villaggiu dell' Angiò (Mains-e-Logo), a 3 l. S. dalla Fiche ◆.

Tenemira\*, o ain Paus ay Tungar, pure dell'Ania nelli Genera-Terrira; circo-circito al N. dell'finer Jamba e diometrica (circo-circito al N. dell'finer Jamba e diometrica (circo-circito al N. dell'finer dell'ordinario della Gron-Boccia, ed all'O. del lam Capto, di circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo-circo

rį di quedo parse.
Tuenas o Janero Ottoramo, diviso the interchia Europea; superf. 26,450 l. quadrate 18,000,000 d'aliatini, duo terzi de quadi son greci; 335 l. di lunglezza e 185 di largbezza. È circocertito al N. dal-l' Austria e dalla Russia, al S. dall' Arcipelago e dal mar di Marmara, all' O. dal mar Adraicio e dalla Banisa; e dall' E. dal tura Nerve dalla Banisa; e comprende the

isolo dell'Arcipelago e 14 prov., che 2001 la Ronnilla o Respinia, porte della Cosma Moldaria, la Vaderlia ("Albania, la Maccatonta, la Bessarahia, la Beligaria, la Livacipati sono; il Danubio, la Sava, il Denster, la Morava, il Pruth, la Marziae et. Albania di Albania del Pruth, la Marziae et. Albania del pruth de

nicopoli ne è la cop. fin dal 1453. 2.º Toncuta-Astatrica. Questa parte dell'im-pero Ottomano confina al N. col mar Nero e col mar di Marmara, al S. coll'Arabia, all' O. colf Arcipciago e col mar Mediterraall O. Coli Arriperago e ou mar accinira-neo, ed all'E. colla Persia, e comprende la Circassia, la Natolia, l'Armenia turca; la Siria, la Palestina, il Diarbeck, l'Irak-Araba, il Girdistan e l'isola di Cipro, Queste provincie poi si suddividono in parecchi governi. Se ne fa ascender la populazione a 9,000,000 d'abitanti ; superficie 60,000 l. quadrate. Il monte Touro, l'Ararat , l'Olimpo, il Libano, l'Anti-Libano ed il monte lda sono le montagne più celebri della Turchia asiatica. I suoi fiomi principali sono i l'Eufrate il Tigri , il Kiel-Irmak , l'antico Meandro , il Sarabat, il Giordano ec. Questo paese de lizioso, che è il più fertile dell'Asia, produce vini, frutti, olio, grano, droglie, caf-fe, metalli, cavalli, beatiami, volatili ec, In Africa, l'Egitto, alcune contrade della Barbaria, ed ma parte dell' Alisania, sono mano, I Turchi son maomettani della setta d'Omar, detti Supriti. Il loro capattere offre de contrasti rimarchevoli, è ad un tempo indolente ed attivo, tranco e leale nelle transzzioni commerciali, ma perfido verso un nemico disarmato, dominato sovente dalla es-pidigia e pieno d'intalleranza. Proibisce la loro religione il vino ed i Isquori farti; abssano dell'oppio. Tutto ciò che concerne la religione è negli attributi degli Ulema. Que sto corpo rispettato comprende i muistri della giustizia chiamati cudi, e quelli della re-ligione chiamati imuni e mufti. L' impero oltomano è governato da un cudice fundato su' precetti religiosi e sulle leggi orali del proieta. Il sultano è investito della sorranità del potere esecutivo ed ha un potere assolu-to sulla vita de suoi sudditi. La costituzione dell'impero esclude le femmine dal trono ; lo scettro non discende in linea retta ; ma è devoluto al maggiore de superstiti maschi della famiglia imperiale, vale a dire al mag-giore de l'ratelli del sultano. Si tenguno le acritture in Turchia in piastre da 40 parà, che si suddivono in 100 buoni aspri o aspri correnti. Le monete d'oro sono i il zecchino zer mahod, che vale 6 franchi e 43 centesimi; il zecchino fonduckli, che vale 9 franchi 47 cent.; il zecchino del Cairo, che vale 5 franchi 79 ceni, Le monche d'argento sono: la pinstra da para (grach), che vale 1 franco do cent.; l'inzahick o patacca da 100 parà, 5 franchi 27 cent.; l'ickilek o moneta da 40 parà, 2 franchi 6 i centesimi. I Turchi possono avere 4 mogli legitime ; ma il numero delle mogli del sultano si

estande fino a 500 : egli non contrae union conjugale per non machiare il suo sangue cui quello delle familie del parse.

conjugate per non mischiare il suo sangue, con quello delle famiglie slel paese. Toucaneza , pic. città dell' alta-Alsania (Alto-Reno) , ad 1 L S. O. da Colmor 🐠 ;

vittoria del maresciallo Turcna sugl'imperiala nel 1675; pop. 3,000 abitanti. Toncassan, h. del Palatunto-Inf., nella conica di Linauge; a 5 l. S. O. da Worna-Prov. bavarese della sponda sinistra del Roro,

Prov. havarco della sponda sinuta del Roro, Turco Conto, h. della Turchia, nella Livadia, a 5 l. N. E. da Castri: ant Elista. Tuzousa, grossissimo horgo della Fanula. (Rord), 6°; 12,000 saltanti, com. della suno; c. l. di. ant. e circond. di Lulla, da cui e dist. 3 l. N. E.

dust. 3 t. N. E.
Tuccoussin (1) o Tierratin, nazione
bartara, divisa in due rami, uno de queli
alita la parte coe, dell'Armonia, e l'alita;
i finni del mar Caspio, uel passe d'Astorabad e di Chorasan. La religione di quest,
popali e la maomettana, ed i loro costenti
son simili a quelli degli Arabi-Dedusia. Esta
son ricchi in cammelli, bubuli, capre, e singivarmante in montani. Il primo ramo dell'inpratarmante in montani. Il primo ramo dell'in-

batario del gran signore, l'altro de Tartari. Tournas o Tournas , aut. citta de lai mossociali, sulla frontiera del Quercy (Corrèse). Missire di rame, i rra, stagno e pumbo; a § 1. S. O. da Tulle, ed s. I. da Cressense 3. Lot.

Toucora, cantone sviagro, jung: il fine there, circoverito at E. et al N. dal lago di Gottuna, al S. dal cantone di San Galla, cai all O. da quedo di Zergo, e die Galla, cai all O. da quedo di Zergo, e die como, consiglio di crub udpetati i e pic. consiglio di crub udpetati i e pic. consiglio di crub unentiri bali dal gr. Gonsiglio. Soportice: tii migita quadrate di Germania; Agico adsistati, Quario cassione e il più ferbie della sviazza tedera. Proterire, vigue e alle più ferbie della sviazza tedera. Proterire, vigue e Cassione. Estaber, di tel di conerte di granti e cassione.

Fabir. of tele inno.
Tencort, p-poli lartari del N. dell' Asia, che abitarono per lungo tenpo le sponde del Volga e del Jaick, alla li tro ton en inne Caspio. Per notirari al dominio de Russi, nel 1771 si recarono nella Clinia co' nomeroni lor gerggi, nelle campagne, irrigate dal foune Ely, avendo faito 1,000 legle in 6 mesi. Al partire erano foo,000 individui, ma al giungre erano soli 30,000, pardian nel giungre carano soli 30,000, pardian nel

combatimenti durante il viaggio,
Trassca, prov. della Germonia, nell'inaddietro circolo della Sassoula-Soperiore; forcircolo della Sassoula-Soperiore; forcircolo della Sassoula-Soperiore; forcircolo della Soperiore; forcircolo della Sassoula-Soperiore; forcircolo della Sassoula-Soperiore; della Sosonia-Boritore; ed al S. of ducati di Sassassonia-Boritore; ed al S. of ducati di Sassassonia-Boritore; ed al S. of ducati di Sasfronti; abb di Igna, ed irrigato da pareccisi finnii, Erferth, cope, La Turingia delfronti; abb di Igna, ed irrigato da pareccisi finnii, Erferth, cope, La Turingia deltrotti, abb di Igna, ed irrigato da pareccisi finnii, Fortire, qualita della SassoniaProd. grani; robba, zalferano, luppoii, vinii, fotti, campa, node, cera, capittre, alaberter, blo di Produtati, fotolore saline prano. Nassoniaryo, on Sussoniaryo,
re saline prano.

Tuatranot, città della Russia, in Siberia, el governo di Tobolsk, da cui è distante 45 L O.

Tuasos, porto dell'isola di Miconi, all'O., frequentato da bustimenti che vanno a Smirne e nel N. della Torchia.

Тиавноит , pie. città del г. de' Parsi-Bas-si , editicata da Enrico iV , duca di Brahante, verso l'anno 1212; 8,000 abit., fabbr.

di tralicci, tele, siamesi, trine, acqua-vite, birra e ginevro. Piere di 8 giorni, 19 maggio e 23 ottobre. A 7 leglie N. E. da An-

Tuarow, pic. città di Boemia, presso all' Isar ; vi si fanno de diamanti falsi , ed altre pietre di composizione. Tunarens, villaggio di Provenza (Basse-Al-

pi), c. l. di cant. e eircond. di Sisteron . da cui e dist. 5 l. N. E. Tuant , città di Scozia , a 9 I. N. N. E.

da Aberdeen. Tuasa, città del r. di Napoli ; a r6 l. S. O. da Acerenza

Tunstanau, pic. città o vescovato d'Osna-TURDERANSCA. Vedi MANGASCISE.

Tunuana, città della Siberia, nel gover-no di Tubolak, da cui è dist. 315 l. Tusa, comune di Sicilia, intendenza Messina, distretto di Mistretta; pop. 3,308 abitanti.

Tusar. Vedi VAUCOULEURS.

Tusts, L. della Svizzera, nel cantone dei Grigioni, a 4 l. S. S. O. da Coira, appie del Heinzinberg Tussana, città capitale del Biledulgerid

proprio, ed 8 l. S. 1/4 O da Tunisi. TUTLINGAM. Vedi DUTLINGEN Totagar, sul Dove, città della contea di Staffort, da cui è dist. 5 leghe E. in Inghil-

terra. Turucour, città popolata dell'Iudostan, sulla costa della Peschieria, cun un porto, che è il solo di quella costa. Quivi si trovano le più belle perle dell'Oriente, delle qua-li gli Olandesi fanno un gr. com. A 25 l. N.

E. da Travancor. Tuxvoan , b. d'Inghilterra , contea di Nottingham, a 4 leghe N. 1/4 O. da Newark. Tor, ant. e forte città di Spagna, nella Galizia. Fabbr. di cappelli, tele, calze e ber-retti. In un territorio ameno e fertile, sopra un monte, alle falde del quale scurre il

Minho; a 15 L S. da Compostella, e 102 L N. O. da Madrid. Tuxa, città della Nuova-Spagna, in America, c. l. della prov. del suo nome, a 15 L da Vera-Cruz. Prod. cotone e vaniglia. Tuzera, b. della Natolia, nella Carama-

mia, sul lago del suo nom Twane, villaggio della Svizzera, nel can-tone di Berna, sulla riva O. del lago di

Bienna, Bella cascata

TWEULLE. Vedi Persun Twra, città della Russia, con un forte castello, sopra un colle, sul confl. de fiumi Wolga e Twerta. Begli edifici, 10,000 abi-tanti. A 30 i. N. O. da Mosca. Long. 54., 30. lat. 59. 50.-Il governo di Twer inad-30. int. 59. 50.—II governo di Iwer inadietro compresso in quello di Novogorod, orafina al N. con quello di Novogorod, al T. C. col medienno e con quello di Pleakof, al S. con quello di Mora, e racchiude 90,1600 abit; è fert. in grani, riso, canapa, lino altrate fonte connel un periodi di State in con quello di Pleakof, and il Mora, e racchiude 90,1600 abit; è fert. in grani, riso, canapa, lino altrate fonte connel niene di saltantimo. e legna; foreste consid. piene di salvaggiume.

Trasa, pic. ed antica città della Natolia (Cappadocia), presso al fiume Saro (Scibun), a 24 l. N. E. da Tarso. Traza, isoletta else forma l'ingresso S. E.

della baja di Savanab. Al fanale, lat. 32. 0. 45. Joug. occ. 83. 16. Trocesan, città della Pollonia, con

Trustum, cum della Polionia, con un bello e forte castello, sul Narro, a 7 l. N. O. da Bietik. Long. 21. 25. lat. 53. 7.
Trustumas, b. della contea di Berk, in Inghilterra. Patria del cel. vescovo di Worcester, Gugliemo Lloyd.

Trea, frame d'Inglalterra, contea di Northumberland, che si scorica nell'Oceano a Tinmouth. TIPPERARY. Vedi TIPPERARY.

Tyrosett. Vedi Dosegatt. Trar, isola di Scozia, prov. d' Argyle ; suolo fertile ed aria insulubre.

TERROGAR. Vedi TCHERNO-JAR. Transisca, b. dell'Ungheria, sul Danu-bio, a 2 l. N. E. da Belgrado.

TEURURAITU (Vecchio e Nuovo), due pic-cole città della Russia, sulla frontiera della China i commercio di haratto quando le guardie de due imperi si recano a visitare i confioi; nel governo d'Irkutsk, da cui è dist. 230 L. E. S. E., e 63 L. S. da Argunsk, sulla sponda sinistra del tiume Argon, Loug. 117. to. lat. 45. 15.

## U

UATADUAC, gr. flume dell'Amer. sett., che abocca presso Montreal nel fiume S. Lorenzo. Una, fiome della Siberia, nel gov. di Kolivan, che shocca nell' Irtish Uzzoa, città consid. e ben popolata di

Spagna, nell'Andalusia, con un forte cast. in grano e vino j a a L N. E. da Barça, 23 N. E. da Granata , e 65 S. E. da Madrid Unsaau, b. del granducato di Hassia, in Germ., a 2 L S. E. da Darmstadt.

Unantinotes, p. 2. to a Darmstatt.
Unantinotes, pic. citit del granducato di
Baden, appra un'eminenza, sul lago di Costanza, da cui è dist. § 1. N. E., c. 5 l. S.
E. de Puffendorff, in un paese alb. di vimo. Com. consid. di grani per la Svinzeza.

Bagni rinomatissimi nelle viciname. Usanto (S.), pic. città del ducato di Lecemburgo. Com. di ferro, lane, montoni e lavori d'oreficeria; nelle Ardeone; ad 8 L. N. E. da Bouillon , e 72 N. E. da Parigi. Gel. per un abbazia di Benedeltini ore si conducevano gl'idrofobi per guarieti. Ustaza , pic. città della Sasonia , sull'El-

ster Nero, a 6 l. E. da Torgau

Uraare, b. della Provenza (Basse-Alpi), circond. di Gastellane, da cin è dist. 4 L N. E., e 2 l. da Entrevaux 9.

Usr-Peto, isola d'Asia, a 40 l. O. da Pulo-Condor, sull'ingresso della haja di Siam, di 8 l. di circuito abbouda di buon

ucqua e di legna.
Uccarro (1), isoletta d'Irlanda, al S. di Newtown.-Altra isoletta delle Sandwich, presso all'isola Montaigu. Lat. N. 23 6. long. 164. 12. 15 .- Degli Uccelli, isola solla coata d'America, nell'Arcadia, still'ingresso della baja francese.—Isole nel golfo S. Lorenzo, al N. E. delle isole Maddalene. Lat. 47, 55. N. long. 62, 43. O.—Isole a 4 l. al Bi. del capo Grenville, sulla costa N. E. del-ka Nuova-Olanda. Lat. S. 12. long. 14n. O.

UCHT. Vedi ALARDIA.

Uckeanun, pic. città della Pomerania ci-teriore, prov. di Stettino, molto atta al com. per la sua situazione, all'imboccatura dell' Ucker, nel Frisch-Haff, a 6 l. N. E. da

Uczes, b. di Spagna, nella nuova-Casti-glia, a 20 l. E. N. E. da Toledo. Una, prov. dell' Indostan, circoscritta al

N. da una catena di montagne coperta di foreste che la separa dal Nassaul, irrigata dal Gange, dal Gangera e da altri fiumi, e ricca in grani e bestiami. Gë Inglesi ne posseggono una gran parte. La cap. dello stesso nome è sul Gangera; a 78 l. N. O. da Pat-nah. Long. 79. 29. lat. 26. 40.

UDEAMBUR, pic. pizzza dell' Indostan, a 7 l. E. da Cochin.

Unine, bella e consid. città del r. Lomb-Ven., di 5 miglia di circuito, con un bel castello, ed un arcivescovato fondato nel 1751. Pop. 10,000 abit. Com. di seterie, panni, cuoja, pelli, vini e legna. Eravi nu gr. nu-mero di chiese, conventi e spedali. Giace sopra una pianura vasta e bella, sul Tagliamento e sull'Isonzo, ed è la patria di Leo-nardo Mattei e di Giovanni d'Udine; a 21 N. 1/4 E. da Venezia, Long. 10, 54, 47.
 E. lat. N. 47, 3, 14.
 Unixs. Vedi Occuss.

Univer, città dell'Indostan, capitale di uno stato, che un tempo dependeva dai Ma-ratti, ma ora è soggetto all'Inghilterra. Paese fertile in canne di zurchero, indaco, tabucco, riso, legna ec.; cavalli e min. di terro-Uoskoi, pic, città sulla costa orientale del-

la Siberia , nel governo d'Irkutsk , da cui è dist. 475 l. N. E.

Ubyaniti, citt della Transilvania, a 50 I. N. E. da Hermanstadt. Uerzes, pic. citti del r. d'Annover, a 9 I. S. O. da Lunebergo. Gr. com. di refe tela.

Ura, città fortificata della Russia, cap-

del gov. di questo nome sul fi. Belaja, abitata da minatori ; senza commercio ; a 70 L N. da Orenburgo, 75 E. S. E. da Cazan, e 370 S. E. da Pietroburgo. Long. 53. 33. 3o. E. lat. N. 54. 42. 45.—Il governo d' Ufa è diviso in dicci circoli , ed è abitato da de l'artari alleati di quelli di Gazan ; coltivatori laboriosi. Miniere di ferro, sale, ra-, asfalto e zolfo.

Urraca, pir. e graziosa eittà del princioato di Lippa-Detmold , a 6 L E. 1/4 N. da Ravensberg.

Urriagea. Vedi Osvensein. Usera, città pop. e ben fabbricata delle

Indie, cap. del Malva; .a 26 l. N. dalla Nerhodda , e 56 N. da Bramper Ucasto , pic. città del r. di Napoli , nel-la Terra d'Otranto.

Ucire , b. dell' Alta-Savoja (Stati-Sardi) , c. t. di mandamento , prov. dell' Hôpital , a 5 I. S. E. da Annecy, ed 8 N. E. da Cham-

Ucaser, città di Russia, nel gov. di Ja-Ucaser, città di Russia, nel gov. di Ja-rosiat, da cui è dist. 25 l. O. Fabbr. rino-cia anone i sulla sponda di-

ritta del Wolga. Usocz, casicilo dell'Un eberia , sopra un finmiceleo che sbocca nel Teiss, a 20 L N.

O. da Zalmar. Ucouaa, pie città del r. Lomb.-Ven., a l. N. O. da Anghiera.

Unava untz , pic. città della Moravia , a 5 l. S. S. O. da Olmitz.

Uner, pic. città della Siesia, a g l. Na E. da Ratifor. **U**квансков. Vedi. Uсиванияв.

URRANIA, gr. contrada d' Europa, circo-scritta al N. dalla Pollonia, all' E. dalla Russia, al S. dalla Piccola-Tartaria e dai Tartari d'Oczakow, ed all' O dalla Molda-via. È questo uno de migliori pacsi dell' Europa, ed i Pollaechi lo chiatoano terra di latte e mile. Prod. grano, mele, canapa, lioo , cera , e bestiami ; appartiene a Russi , e fa parte de governi di Ekaterinoslaf e di ULCAM o ULCAMI, paese d'Afr. sulla co-sta della Gbinea, all'O, del regno di lienna.

ULEA O ULEARORO, la più grande città della Botnia orientale, sul fiume Uka; buon orto, e pesca abbondante di salmoni. Pop-4,000 ahit., e la prefettura dello stesso no-me 8,500. Long. 28. 18. 13. lat. 65. 1. 80. . ULERDARE, forte del principato di Lippa, nella Westfalia , presso Reintein.

Unierra, una delle isole della Società, nel gr. Oceano, a g l. S. O. da Huabeine, di circa 40 l. di circuito, Suolo fertile, ed abitenti ospitalieri. Long. occ. 155. 57. lat. S. 16. 45. 35.

Uncasso, già castello in Toscana, nel Pisano, vicino a Volterra, ora villa della casa Inghirami; in vicioanza caye, d'alabastro ortonino a onde assat bello, e d'alabapiro agaiato.

ULLEASBORF , villeggio della Moravia, ad 8 l. N. O. da Olmista; famoso pe anti-bagni Una, città grando, risca e fortissima di Germania , nel dirculo di Svevia , innaddietro libera ed imperiale, ma ora appartenen-

te al re di Wirtemberga; c. l. del circolo del Danubio. Il polazzo di città è un adificio magnifico, e la chiesa della Madonua è ana delle più vaste e delle meglio costrutte della Germania. Le sue fortificazioni ono state in parte demolite da Francisi nel 1801. Pop. 14,500 abit. Pop. del circolo 129,298.

La religione prot stante é la dominante. Com. di tele, fustagni, lana e ferro 3 fabbr. di to-le 3 deposito delle marcansie che si spediscono pel Danubio, il quale comincia quivi ad esser navigabile. Questa città lu presa dai Francesi e dagli Alleati nel 1805. Il general Mack the la comundava fu co-tretto di deporre le armi con : un'armeta di 30,000 uomini. Esta é la patris di Giovanni Freinshe-mins. Bulla sponda sinistra del Dunulso, ove questo fi. riceve il Lauter e l' like ; a 14 l.

O. da Augusta , e 110 O. da Vienna. Lat. N. 48. 28. 20. long. 71. 38. 31. E.

ULREY, b. dal granducato del Basso-Reno,
a 10 l. S. O. da Boun.

Unuru, pic. città del duesto di Due-Pon-ti; a 14 t. E. da Treveri (Stati bavari). Cunicas-Kinnen, pic, città dell'Austria-In-feriore, a 5 l. N. da Vienna.

"Unatourass, pic. città del grandocoto di Husia-Darmastadi, ad 8 l. O. da Fulda. Unata, prov. dell'Irlanda, che racchiode 9 contre ; territorio fertile in grani e pa-scoli. Grandi laghi circondati di solti bos br e di perecchi fiumi abbondantinimi di pracc.

Londonderry , cap.

ULVARITOR, pic. citta d' Ing., nella con-tea di Laneastro, da cui é dist. 51. N. N. O. Botuis oce., etificata da Gustavo Adolto, all'imboccatura del fiume Uma, nel gollo di Botnia. Oursto finme da il nome alla porte della Lapponia svedese, nella quale ha la sorgente. Latit. N. 63, 44. 3u. tongit. 3r. 62. 45. E. Unaco, città dell'Istria, sulla costa occi-

Unana, città diruta degli Stati-Pontifici, a 4 l. S. da Ancona. Unana, rotta diruta degli Stati-Pontifici, a 4 l. S. da Ancona. Unana, prov. dello Stato-Ecclesiantico, divina in due delegazioni: Umbria e Spoleto; pop. 283,595 abit.

Unnalatico, Umbriaticum, città e Italia, ma quasi rovinata, nei r. di Na, oli, e nella Calabria citeriore, sul fi. Lipoda; 7 1. N. da Santa Severina. Long. 14. 55. lat. 39. 28.

Uneotaga, città d'Africa, nel regno di Marocco , sopra nn'eminent

UMMERSTADT, pic. città della Sessonia, nel principato di Ceburgo, da cui à dist. 4

CHREATURA, città moderna dell' Asia, esp. dell' impero Birmanno, in una bella situzzione, "presso ad un laço ed al fi. Irra-vaddy, una delle più floride città dell'Orien-te, Vasto e magnifico palazzo imperiale, bei templi e forteaze regolari. Gran com. ; nei contorni belle cave di marmo; a 7 l. N. E. dalle rovine d' Ava, . 110 l. N. da Pegù, e 190 E. S. E. da Calcutta. Long. 93. 47. lat.

Libia, all O. del Cairo, all E. e nelle vicinanze di Synah.

Umstadt, città di Germ., nel circolo di Catzenelleniongen, nel grandocato di Massia-Darmstadt, a 4 l. E. da Darmstadt. Undersum. Vedi Finantiaco.

Unnemavin, baliaggio e pic. me vaga eittà del cauton di Berna, in una bella situazione, fra' laghi di Thun e di Brientz, non lungi dalla celebre caverna di S. Resto O S. Patrizio. Miniere d'argento, rome e vo-triuolo, labbr. di vetri. Long. 5. 29. lata

Untrawald, cantone della Svizzera, che confine al N. col cantone e col lago di Luterna, all E. con alte montagne, che lo separano dal canton d'Uri, al S. col Brunig, che lo separa dal contone di Berna, ed all' E. col canton di Lucerna. Questo cantone è diviso in due granch valli da una catena di altissimi e montagne coperte di boschi foltiss simi, ed in parte di eterne gliaccioje; tu si di queste valli chiamasi superiore e l'altra inferiore. Pop. 22,594 abitanti cattolici , la di cui ricchezza consiste principalmente nel bestiami. I formaggi di questo cant, son mol-to accreditati, Stantz, n' è il luogo prin Patria chtlad, due de tre libratori della Svizzera

d' Arnoldo di Winkelried e d' Arnold de Mel-U cassar, que de ur instaneri cella SVEZETA.
U cassar, regno d'Europa, sell Dambin ,
conf. N. ed E. co' monti Carpazi o Krapac,
O. colla Germania, e S. colla Turcha curopea. Esso comprende tre grandi provincie s'
U lugheria propria, all' E. dell' Austria i la Transilvania, al N.; e la Schiavonia, al S. dell' Ungheria. Dividesi l'Uncherit in alta e lassa i l'alta contiene 24 conter, e la bassa 14. Superficie 930 leglie quadrate. Popolar. 7,750,000 abit I suoi firmi principati s no s Danulso, la Sava, la Drava, il Triss, il Maros, il Roab, il Waag, il Grean e la Zirwisa. Questo paese tu p'osserluto success vaniante da Romani, dagli Unni, dagli Avari o Sciti, dagli Schiavoni, e finalmente dagli abitanti del Volga, Ebbe i moi re, l'ultimo de quali fo Luigi, stato ucciso nel 15:6. L'arcidus ca Ferdinando l'uni all'Austria, spisando la figlia di Luigi. Il trono era elettivo, e solo nel 1687 ha cessato di eserrio, Abbonda di tutto ciò che è necessario alla vita. Produce grano, granturco, riso, miglio, bovi, cavalli, vino eccellente, detto di Tokai, zefferano e tabacco; fiami abbondanti di pesci i minicre d'oro di Kremnitz e di Schinnitz, di rame, d'autimonio, argento, fer-ro, vetriolo e sale. Giuseppe II vi aboli la ro, vetriolo e sale. Giuseppe II vi abon ia servitu. Gli Ungheresi godono grandi privilegi. Tutto si decide negli stati , composti dei cittadini delle città libere. Consiste la libertà di queste città nell' avere un magistrato municipale, nel percepre le imposizioni, nel nominare i loro parrochi e nell'esercitar perfino la giustizia criminale. Gli Ungheresi sono generalmente assni ben fatti, goerrieri, superbi e vendicativi. I loro cavalieri si chiamano usseri, ed i fanti heiduki. Quasi tutte le città dell'Ungheria hanno due nomi , uno ungherese e l'altro tedesco. Esse non contengono che a o 300 case, e si risculono ancora delle devastazioni fattevi da Turchi e dal-le guerre civili. La lugua unghere-e è un dialetto della schiavona ; usa vi si parla pure il tedesco ed il latino. La religion cattolica è la dominante, ma i protestanti vi godono libero esercizio del iuro culto. Vi sino de greci cattolici e scismatici . Buda è la

cap. dell'Ungheria Inferiore, e Presburgo della Superiore Uncauna, pic. città e conten dell'Unghe-ria-lut, in un sola sormate dal fi. Ung, a

21 L E. da Cassovia.

Uninga, iu francese Huntraus, pic. ed un tempo lortismus cilta sul Beno (Alto-Reno), w ; 774 abst.; c. l. di cant. e cir-cond. d Altarch , da cui è dist. 6 l. E., e 3/4 di lega N. da Basilea. Le sue fortificazioni sono state demolite net 1815 in virtu del trattato cogli Alleati. Di contro è la Piccola-Linniga.

Uniona, pic. città degli Stati-Uniti, nella Pensilvania, a 117 L O. da Filadelfia,-Altra città nella Nuova-Yorck, sul fi. Sus-

quehannah, a 30 l. S. O. da Cooper-town. UNNA, pic. citta del granducato del Basso-Reno, a 3 l. N. O. da Dormund, Usst, la più occid. delle isole Shetland, di 3 l. di luugh. ed 1 di largh.; booni pa-

scoli. Pop. 1,700 abit. Long. cec. 3. 6. lat. 60. 44. Un ranguacenen, borgo e balinggio della

Sassonia-Superiore, Us TRA-HAUSEN, villaggio del r. di Bavie-ra, nel ducato di Neburgo, da cui è poco

distante; rimarchevole pel latto d'armi del lugiro 1800 rs' Francesi e gli Austriaci, Unveas, b. della Belsia (Eure-eLoir), ad

1 l. da Brou .

UPAIX , b. (Alte-Alpi) , a 3 l. N. da Si-steron . Basse-Alpi. Upnan , b. d' log. , nella contea di Hants,

presso Winchester. Patria di Young. Uris , b. del Deltinato (Droma) , a 4 l.

da Valenza . UPLANDIA, prov. della Svezia, che confi-na al N., all' E. cd. al S. col Baltico, ed all' O. colla Westmania e colla Gestricia, da cui il Dala la divide; di circa 28 L di lungh, e 18 di largh.; miniere di ferro e piombo in quantita ed alome anoura d'ar-

gento; acque namerali. Stockholm, capitale. Uppiscates, b. d'Ing., neila contea di Rut-

laudia, a 2 l. S. da Okcham. Upsat, gr., ricc., antichissima e consid. citta della Svezia, nell Uplandia, con una cel-umy, ed un bello e forte cartello, edificato sopra una scoscosa rupe. Famoso osservatorio, e bella biblioteca. La cattedrale è la più bella del regno; quivi sono le tombe di parerchi re di Svezia. Upsal è il luogo ove segue d'ordinario l'incronazione de re , ed è la sede d'un arcivescovo lubrano. Patria di Carlo-Gustavo X., re di Svezia. In questa città vi mori Linneo, e vi pongono gli Sve-desi il loro primo meridiano. Pop. 45,001 abit., sul fi. Sala, a 15 l. O. da Stockholm. Long. 5. 10. 45. lat. N. 59. 51. 50.

Upstalmon , villaggio del r. d' Annover , distante 1/2 1. da Aurich.

Urrox pic. città d' Ing., nella contea di Voscurs : Tom, IL

milla Severna. Usara , prov. dell' Amer. merid. , in Ter-

ra-Ferma, sul golfa siello stesso nome; all'

E. della prov. di Darien.

Us ces , città del r. sti Wirsemberga , c. l. del dipartamento delle Alpi , sull'Ermst , con un rustello ; a 5 l. E. 1/4 S. da Tubinga , e 9 l. O. 1/4 N. da Ulmo. L. 7. 4. lat. 48. 25. Pop. della città 2,568 abit. e del d.p. mi.8. alut.

Usaccay, fi. dell' Amer. merid., che ha la sorgente nel Brasile, e sbucca nel Rio della Plata, Vedi Pasana, Plata. Last o Jates, gr. fiome dell' Asia, che

ha le sorgente ne monti Urali, e si scarica nel mar Caspio.

Unata, lunga catena di mentagne, che traversa dal S. al N l'impero risso, e forma la divisione naturale dell' Europa e del 'Asia, piene di ricche miniere di ogni sorta di metalli. Il Pandinskoe-Kamen è 6,397 piedi sul livello del mar Caspio.

Unantsusco, era un osservatorio nell' isola d' Henne, in mezzo al Sund, edificato da Ticho-Brabe. Lung. 20. 22. 44. latitudine 55.

54. 38. Unsats (Saint), b. di Francia sulla Mar-na (Murna), ad 1 lega E. da Joinville 1;

buoni vini ne contorni.

Ussania, Thifernum Melourense, pic. ma vaga città slello Statu-Ecclesiastico, bagnata dal Metauro, che sa parte del ducato d' Urbino. Questa città era in antico capo-lucgo della musa Trabara; passata sotto il dominin de'dochi , servi anche di loro residenza, e vi avevano un palazzo che fu poi convertito in ospizio degli ex-gessuti portoghesi. Pop. 2,000 abitanti. Falibr. rinomate di majolica urbania. È pure di qualche importanza in com, per la sus consid. fiera anssus, che comineia li 18 ottobre e dura 20 giorni. Magnifico mausoleo ilel duca Francesco Maria II eseguito in pietra di paragone. Patria di Bra-mante Lazzari; a 3 L S. da Urbino, 6 da Fossomhrone, ed 8 da Città di Castello. Long. 10. 12. 42. lat. 43. 36.

Unnamo (forte). Vedi CastelPasseo. Uasanna, pic. città di Virginia, sul Rap pahannock, a 24 leghe E. 1/4 S. da Rich-

mont. Unsuca, contea in Toscana, nel Fiorentino, virino a Poppi. Essa appartiene alla casa

Ginori. Unirso (ducato di), antico ducato d' Italia nello Stato-Ecrlesiastico, che confina al N. col gollo di Venezia, al S. col Perugino e coll'Umbrsa, all' E. colla Marca d' Ancona, ed all' O. colla Toscana e colla Romagna. Esso ha circa 17 l. di larghezza e 22 l di lunghezza. Il suo territorio è poco fertile, la sun capitale è Urbino. Popolaz. 198,145 abitanti.

Unerso, Urbinum, città consid. dello Stato-Ecrksiastico, cap. del ducato d'Urbino, situala sopra una montagna, tra i due li mi Metanro e Foglia; pop. cogli anno i 11,581 alitanti. Vi si ammira il palazzo degli anti-chi duchi della famiglia della finere . Patria di Polidoro Virgilio, del celebre Ratiseilo Sanzio , di Bramante , del Baroccio , di Clemente XI , di Rernardino Baldi , del nascchinata Zabaglia , del Vivrazi detto il Soudo e di altri valenti uomini. Nella cattedrale e ntila chiesa già de Cappuccini esistimu alcane prezione pitture del Barvecini , ad 8 l. S. da Rimini , ao N. O. da Ancosa, 33 E. da

Firenze, e 49 N. E. da Roma, Loug. in. 16. 50. latit. 43. 43. 36. Uneal., pic. villaggio di Picardia (Anne), ad 1 l. da Chasigua n 3. Fabbr. di soltato di ferro e vetriolo.

Uncuse (Saint), h. di Francia (Cantal), a to l. S. S. O. da Saint I low ... Uarross, pic. città del r. d' Ausover, a

Unranges, pic. città del r. d'Anno 17 l. N. E. da Münster. Unra. Vedi Onra.

Uncet, aut. città di Spagna, in Catalogna, sul fiume Segre; in una fertil pranura, appic de Pirenei, a 30 leghe N. 1/4 O. da Barcellona.

Uacanz, città d' Asia, nel pace degli Usbecchi, cap. della Khoveresania, solla riva suistra del Gihon, ad 11 leghe N. de Chiwa; psp. 5,000 abitanti. Long. 54, 20, lat. 40, 50.

Ust, castone della Svizzera, uno de cassoni cattolica circoversità al N. da quello di Schwitz e dal laco di Locerna, all E. da all S. da quello di Schwitz e dal laco di Locerna, all E. da quello del Ticino, e al fi O. da quello d'Undervaid, da una parte di quello di Bran e dal Vallere, di 10 di linguistra di Bran del Vallere, di 10 di linguistra da la manuello di principale del perio del Perio

Unst., soletta dell' Otanda, nel Zayderzee (r. de Paca-Bassi). Uassa, città della Persia nell' Aderbijan, a 44 l. S. E. da Van, sul lago del suo nome.

Uazocua, h. della Ginacogna (Basti-Pirenei), sc; circond. di Bajouna, da cui è distat. 5 l. S. O., ed i l. da Son Giovanni de-Lata 4. Uassa (Santa), pic. città della confederazione vizzera, nel cantone di Berna, in una

profonda valle, sulla riva del Doubs, a 2 l. S. E. da Porentruy. Fabbr. d'acciajo ne contorni.

Uniona o, villaggio del r. di Baviera, a 7 L.O. S. O. da Augusta, Unicars, valle elevatissima del cautone di

Uri, di 4 l. di lunghezza ed 1 di larghezza, che racchiude tre villaggi ; formaggi eccellenti; elevazione 4,356 pusili. Uansama, pir. prov. del Perù, di circa

Ungrama, pir. prov. del Perù, di circa 4 l. di lunghezza e 3 di larghezza. Belle aa hne; a g l. da Cusco. Usa (l'); 4 fiumi d'Inghilterra.—Uno nel hora nell'Occa-

la contes' di Sussex, che abocca nell' Octano, a New-Heven. —Altro, iaella contea di Northampton, che abocca nell' Oceano, a Lyun.—Altro, chesaorte dalla contea di Norfolk, e si unice als-precedente.—Altro, nella contea di Yierk, joien formatti dall' Ure e ila! Swale, e chonca pell' Humber.

User pro città , dist. 5 l. da Francolorte, aul Meso.

Usencem (il paese degli). Vedi Bucanta (gran). Licutza, paese della Turchia Europea.

Cacatrza, paese della Turchia Europea, che si sottomise ai Servioni nel 1804. U-corra o Scerera, grun città della Ter-

chia Europea nella Servia, sal liome Verataarr; a 30 l. S. 1/4 O. Nissa, e 125 N. O. da Contantinopoli. Usecan, pre città della Natolia, presso al

user Nero, a 42 leglie N. E. da Brusia o Frusia.

Usanoss, is-la nel lialtico, nella Pomerania, all' O. dell'is-da di Weltin, ed al S. E. di quella di Bagru. Sonoss modi ringlinii, cervi, capriuli e lepri, e vi è una città dello strumanta dello.

stess: mane, a 4 l. E. da Anelam.

Ustate, viliaggio del Bazadois (Gironda).

a 2 l. de Buzar Q.
Usivors , città della Veteravia , sul forme
Ubach , con un bel cast dio : essa de il nome
ad un ramo della casa di Nasan ; a 4 l. N.

da Francofoste. U-zz, b. d'Inghilterra, nella contea di Montmenth, da cui è 6 dist. 5 legle S. O.,

Monthemath, da can e 6 dist. 5 legie S. O., bills riva del fiune del suo nome. Ustat , pic, vitta del r. d'Annover, a 7 l. N. da Gothinga, sull'Aale.

Usea, pie, crità del Limesino (Carrère), 4 ; 3,436 abitantin e. l. di sotto-prel, con trib, di pr. i-t. Com. di canapa, pellicecrie, tec e cera; fabbr. di butilicio ; a 13 l. da Tulle.

Uson; pic. città (Loira), sopra un monte, a 2 l. da Cruponne ②. star-Loira. — Burgo (Vienua), a 5 l. da Cieray ③. Uszastwa, b. della Guasogua (Bassi-Pire-

USTANTE, b. della Gunsorgna (Passi-Pirvnei), sull'Adour; e. l. di caut. e circond. di Bojonna • , da cui è dist. 2 l. S. Ustra , bal. dal cant. di Zurigo; oggi uno

de suoi distretti. Urraca, citti della Russia, cap, d'uma provdello stesso nome, sulla Dwina, nel governo di Wologda, da cui è dist. 80 l. N.; 1,200 cae; fa un gr. commer, con Arvangelo e Wologda; y'è una grand'alhondanza di pesce.

Long, 63, 29, lat. 61, 15.
Urrica, isola dipendente dalla Sicilia, al
N. di Palvino ed all'O. di Lipori, abinta
fino dal 1700; intendenna e distretto di Palermo; pop. 1,339 abit, ji suo territorio, che è compressa di lava, produce in abbandanza coltone, pava ed olive, Long, 11, 19.

lat. 38. 44. Ustausien, villaggio della Stesia, a 7 l. da Teschen. Quivi ha la sorgente la Vistola.

Unvota, porrente e fiume della Nalolia, che scatt-race dalla cattena di monti cles retiva di fimite all' ant. Troque, e alocca nei golfo d' Artali. Sulle suc rive ebbe lo-go la tatt vinta da Alessandro 334 anni avanti GC. Urtatta, b. della conte di Nizza (Stati-Sardi), presso al fi. Vesobia; c. l. di mandamento e prov. di Nizza, dalla quale è dist.

UTgauss, h. di Germ., nell'Holstein danese, nella conteu di Simul'erg, da eni è distante 3 k. O. Vi è un mona-tero di fanciulle nobili e pusie-tunti.

5 l. E.; pop. 1,40a alat.

br- UTOXEAT, and. città d'Ing., conteadi Stafford, da cui è dist. § l. N. E., sul fi. Dore. Pabbriche di lavori di ferro.

Uvena , b. del grandscato d' Hassia-Darms-stadt , a 6 L N. E. da Friedberg. Uтаксит, gr., bella, pop. e cel. città di Olunda (r. de Paca-Basse). Eravi un tempo no capitolo ed un arcivescovato. Orto botanico, pop. 32,000 abit. Patria del papa A-driano VI., di Leusden, di Mescraus, del pittore Poelemburg, di Maschembrocck e di Anna Maria S charman. In Utrecht segei nel 1579 I omnne che fu il fundamentu della re-pubblica delle Provincie-Unite , e vi fu tenoto it cel. congresso che nel 1713 pacificò la Europa. Essa è posta sull'autim canale del Reno, nel luogo ove il Wecist sorte da que nerio, nei inoge over il vecuti sorte da que esto fittines; ait 8 l. S. E. da Amsterdam, 11 N. E. da Ritterdam, 11 N. O. da Boss-le-Duc, e 15 N. O. da Nimega, Long, 2, 47, 1. lat. 53, 5, 31. Capitale della prov. dello stesso nome. L'aria i assi più salubre che in qualityoglia altro luogo dell'Olanda, es-

sendo il paese men palutoso. Alcuni luoghi de contorni producona del gram ; il snoto in generale e tertile, soprattetto in tabacco. Uranas , pir. cettà di Spagno , nell' Andalitsia, presso al Cardonnel ; ad 8 L S. da Sivight, e 25 l. N. E. da Ladice.

Urscu, citta dell' Assa, nel r. di Cashar,

da coi è dist. 17 l. N. 1/4 E.

Utscaparo-Kan-Kier, nome d'una città del-

F Asla , nel Kara-Kitay; a 5 L S. O. da Ab-

Urness o Pasquiero, città dell' America nel Mechoacan; a 10 l. S. O. da Valladolid,

c 58 O. S. O. da Mosien Urasacs, pic. città della Svizzera, nel cant. di S. Gallo , da cui è dist. 3 t. S. S. O. Uzuna, Vede Anuaz,

Uzana, città di Spagna (Nuova-Castiglia), con un castello, ad 8 l. N. O. da Alcala.

Uzer, pie. città di Brettagna (Coste-del-Nord). Cam. delle man, centro del com. del-le tele di Brettagna, c. l. di cant. e circond. di Lossiése, da cui è dist. 3 l. N. O., e 3 I. da Quintin 4

Uzracua, pic. ed aut. città del Limos (Corrèze), sopra un'erta rupe, appie della quale scorre il fi. Vezère, ♠ ; 1,8×8 abi-tanti; c. l. di caut. e circond. di Tulle, da cui é dist. 6 l. N. O., e 108 S.O. da Parigi.

Uzas ; pic, ed ant. città della Linguadora (Gard), cun titolo di ducato, in nu paese abb. di gram, olso, seta, bestiani e buoni vini, 4; 6,987 abit., c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Fab, di calze di seta e conce, com di panni, seta, vini ed olio, a 51 L N. da Nimes, e 164 S. 1/4 E. da Parigi. Long. 2. 5. 2. lat. 44. o. 45. Uzzano, restello in Tourana, nel Fiorenti-

no, vicino a Pracia, presso una collina.

V Ass , b. della Maina (Sarta), a 21 S. O. da Chiltemedia-Loir . Courie. VAAST (Soont), b. della Normandia (Mani-

ea) , @ ; 2,792 abit. ; a 5 l. f., da Valognes. Sonovi in Fr. parecchi villaggi di questo no-

Vannes, pi . città del Rourrese (Aveyron), 1,8 xo abit.; ad 1 l. da Saint Affrique 3, e 153 l. S. da Parigi. Longit. o. 30, 16. E. lat. 43. 56. 17. - D. Sineguts (Tarn) (Alta-Linguadoca). Fabbr. di tele di cotone, sini e llanelle. C. L di cant. e tircond. di Castr's 6 , da cui è dist. 5 l. N. E Vacca (isola della), isolad' America, sul-

la costa merid. di S. Domingo, L. nec. 71. 51. 40. lat. 18. [ .- Altra, al N. O. del Ceylan .-Altra nell' Arcipelago di Babana.-Altra , all'imbocratura del finne di Maggio, salla coeta di Ciampa, nel mor delle Indie. Vacenn-Manina ( isola delle ), al N. dello

Arcipelago delle Schelle, Lat. S. 4. 11 long.

Vacatoza, b. dell'Indostan, nel Misora, g.l. E. N. E. da Bengalora. Vana (porto di), auticamente Vada Volterrana, spariosi seno di mare, in l'oscana, nel Pisann, capace e sieno an he pe' basti-menti grossi, cuendo fiancheggiato ita due diramazione del monte. Torre con presidio. Anbeamente vi era un forte castello con molte appartenenze. Dai Volterrani passò nei Pisami, che lo possedevano anche nel 780. Varta fia presa e saccheggiata dai l'iorentini nel 1405, e da esa ilistrutta nel 1453.

Vaco, Facts, porto sulla rivirra di Po-nente di Genova (Stati-Sardi), con ottima rada, la quale ulfre un sicuro rifigio a qua-Innque flotta, é difeso da un forte, ed é dist. 1 L da Savona; pop. 1,000 abit.

Vanosvilla, villaggio della Lorena (Mosa) ; able sorgente d'acqua molto salubre; ad 1 l. N. da Commercy .

Vansa . città di Spagna , nell' Andalusia , ad 8 l. E da Cordova. Vactas, pice. lengo in Toscana, nel Fio-

rentino, ucl Mogello. Vanat, ramo del Beno, che traversa Ni-VAIGATS. Vedi WARGATA

Vaiges, h. della Maina (Mirjenna) 1 14, 3

Vancac, pie. città del Quercy (Lot); a 3 l. da Guardon 3. VAILLY, pic. città di Picardia (Aisse), c. I. di cant. e circond. di Soissous 3, da cui è dist. 4 l. E .- Altra nel Berry (Cher); c.

I. di cant. e circond. di Sancerre , da cui é dist. 5 l. N. . e 4 l. da Aubigur @ Varaac , villageio del Querry (Lut), c. I

di cant, e circond di Gourdon , da cui e dist, 8 1. N. F., e 2 1. da Martel @. VALSON. Fedi CHINON.

Vaisa, b. (Rodano), che forma il sobbor-go N. O. da Li-ne .

Valson , pic. città della Provenza (Valchinsa), sopra un'emusenza, edificata sulle rovine dell'ant. Vaus c. l. di cant. e eircond. d' Orange, du cui é dist. 4 l. N. 1/4 E., e 5 l. da Carpentraco 4. L. z. 43. 54. lat. 44. 14. 28. VALAN , contrada della Gran Bocaria , al N. di Sanurcanda.

Valla-Assina, o V . Lustra, valle ragguar-devoie del r. Lunb.-Veu., nel Milanese, situata presso ai mouti di Brianza. Comprende 12 courmità, la più consid, delle quali è quella d'Asso che da il nome alla valle. VALEPARLURS, In della Linguadoca (Gard), in un'isola del fiodano, ad i lega da Taru-

scon. . Becche-del Redann.

Varacema, prov. del-a l'u-chia eur 2,000 i. di superficie, circo-critta al N dal-la Muldavia e dalla Transtivania, all' E. ed al S. dal Danubio, ed all' O. dalla Transilvania, e governata da un capedaro, else paga 1.800,000 frauchi di tributo, che gode di 4,500,000 francdi di rendita , e risiede a Bucharest. Es-a è poco popolata e mal coltiva-ta, sommunistra cavalli pregiati e molto lestione. Muriere d'ogni sorta. I soni abitanti protessino la religione greca scismatica, e parlano la lingua latina mista di qualche ter-mue sch'avone. I Valacchi della Transilvania hauno un vescovo a Roschinar, nella contes d' Hermanstadt; sono amanti dell'ozio, e son cosi poco dediti all'agricoltura, che coltivano solo l'estensione di terreno necessarin al loro sostentamento. Il prodotto poi del m-desimo vien diviso per un decimo al principe , un decimo alla chiesa , quattro decimi al signore o proprietario che concede il terreno, e quattro decimi per spese e pel vitto

dell'agricottore. Targovist ne è la capitale. Valancis (contea di), porzione del cauto-ne svizzero di Neuchitel, composto de' haliaggi di Valangin , Locle , Sagne , Brenets e Chaux-de-Fonds : pop. 12,000 abit. Il borgo di Vatangin, situato in fondo ad una valle, c difeso da un castello , ed è dist. 1 L da

Neuclidtel. Vedi quest' articolo. VALARIA, pic. città sulla costa della Siria, a 25 l. da Tripoli.

VALCHIUSA, in francese Vanctusa, nome d'una delle più belle sorgenti d'Europa, a 5 l. E. da Avignone ; si precipita da una rupe soncesa, alta 700 piedi. Quivi il Petrarca vi compose parte delle sue possie alla lede di Lavas. L'accademia di Valchiusa ha fatto innalzare in onore di questa groio subime mas colonna nel bacins della finitana. Da questa argente ha origine la Sorga che minuto al Avignone statto alla Rodace. Pinnta ad Avignone gettasi nel Bodano. Valcuttas (dip. di), formato del Contado-

Venesino, del principato d'Orange e d'ne parte della Provenza, e circoscritto al N da quello della Droma e dall' estremità S. E. di quello dell' Ardeche, all' E. da quelli delle asse-Alpi e delle Boeche-del-Rodano, ed all' O. da quello del Gard. Avignone, c. l.; 4 circondarj o sotto-pref.: Avignone, Apt, Orange e Carpentrasso; 22 cantoni o giudi-rabire di pace, irrigato da' fi. Rodano, Vi-g'ie, Auzon, Din'anaa, Songa, Calaron e Maina. Questo paese, che apparteneva in gran parte al Papa, fu riunito alla Francia nel 1791. La sua seperficie è di 194 i quadra-le; e la sua pop. di 202,000 abit. Produce acta, vini, zafferano pregiato, rubbia, olive e poeo grano. Il suolo è arido, petroso e confecente alla vite, i vini che produce sono generosi e di colore acceso : i migliori son quelli di Chateauneul, del Nerthe e di S. Patrizio. Miniere di carbon fossile e di vetriolo, fabbr. di seterie, indiane, insjolica e cartiere. Questo dip. è traversato daile strade macstre da Lione , Marsiglia , Nizza , Montpelier e Mende ad Avienone, 8.º divis miture, diocesi e corte reale di Nimes

Valcowaa , pie. città dell' Ungheria ; nella chiavonia , sul Walco ; a 16 l. da Colocza. VALCOVIA O VALLE-DI-CEPIO, valle assai consid. del r. Lomb.-Ven., nel Milanese, situata in messo ad alti monti, comprende 21 comunità, ed abbonda di salvaggiume. Vac-ne-Bannes, villaggio del Basso-Vallese

VALDECK, Veili WALDECK.

Valuat, b. della Russia, nel gove Nowogorod, da cui é dist. 30 l. S. E. nel governo di Valnacona, pie eittà della Catalogna, cin-ta di mura, ed irrigata dalla Cenia.

Vat-me-Morra, b. di Spagna, nel r. di Leone, da cui è dist. 11 l. S. Man. di nastri , calze , guanti di seta e lavori di lana, lipo e cotone. VALDENBURGO, Vedi WALDENBURGO.

Valnasocus, villaggio della Castiglia, ad Cortez.

VAL-DI-CHIANA, ora la più florida provincia della Toscana; non sono molti anni che trovavasi in istato di palude

VAL-DI-NIEVOLE; prov. in Tosc., nel Fiorentino, irrigata dal fiume Nievole, fu tolta ai Lucchesi dai Fiorentini nel secolo XIV, op. 45,000 abit., confine col padule o lago

di Fucccchio. Pescia, cap. Val-na-Praas, b. di Spagna, nella Mancia, famoso pel suo viu rosso. Pop. 7,600 abita ti , a 12 l. S. E. da Calatrava , e 45 S. E. da Madrid. Valuesies , h. della Linguadoca (Taru) ,

c. l. di cant. e circond. d'Albi, da cui è diet a l. N. E. Vatnesis, villaggio della Normandia (Manica), circond. di Valognes O, da cui è di-

# 4 1. S. O. Valuess o Vallendar, città e signoria di Germania, nella contea di Nassau-Usingen, con un castello, presso Coblenta.

Vat-ne-Rex, valie della Svizzera, di 4 L di longhessa, nel cantone di Neuchâtel,

ntiene 4 parrocchie e 24 villaggi. Valdesitlas, h. della Vecchia-Castiglia, cantine nelle quali il vino si conserva per lungo tempo.

Values, isola al di dentro dalla punta N. O. dell'isola Quadra o Vancouver, sull'ingresso della baja della Regina Carlotta.

Vanotani, h. del Piemonte (Stati-Sardi), c. l. di mandamento, prov. di Cuneo, fra il Gessoe la Stara, ne contorni cave di marme e begui salubri.

VALDIVIA. Vedi BALDIVIA.

VALORGUIA O VALLE DI-SEITA , valle del r. Lomb.-Ven., di cui Varallo è c. l. Val-ne-Compant, nome moderno dell' isola d' Itaca , patria e r. d'Ulisse ; essa fa parte delle isole Joniche, VALENÇAY O VALENÇEY, città del Berry,

(Indre), sal Nabon, con un castello superiso di Chateaurouz, da cui è dist. 10 l. N. N. O. Il re di Spagna, Ferdinando VII, vi fu ritemito prigionero da Bonaparte dal 1808

fino al 1814.

VALENCIENNES, ant., grande, forte e en sid. città dell' Annonia (Nord), sulla Schel-da, con buona cittadella, 🔾 💥 i 19,000 alitanti ; trib. di com. , camera delle mani-fatture , direzione delle dogane e borsa di fatture, direzione delle dogane e borsa di com. Bell'arsenale, caserme e fortificazioni del maresciallo di Vauban. Sofferse molto pel hombardamento del 1793. Fu occupata dagli alleuti nel 1815, ed evacuata nel 1818. Fabbr. di tele battiste, linon, porcellane, e singolarmente di trine. Fiera di 10 giorni, 8 settembre d'ogui sorta di mercanzie; ad 8 L. S. O. da Mous, e 50 N. 1/4 E. da Parigi. Long. 1. 11. 40. lat. 50. 21. 27. Valensoles , b. di Provenza (Alpi) , c. l.

di cant. e circond. di Digne, a 2 leghe da Riez O. VALENTINE, pic. città della Linguadora

(Garonna), separata da S. Gaudenzio .

mediante la Garonna VALENZA, prov. di Spagna con titolo di regno, che confina all'E ed al S. col Mediterranco, al N. colla Catalogna e coll' Agugona , ed all' O. colla Nicova-Castiglia e col r. di Morcia. Questa prov., che ha circa 65 l. di lungbezza e 23 nella sua maggior larghezza, è uno de pacsi piu popolati e più ameni della Spagna, regnanduvi quasi una primavera continua. Il gran numero di finmi oud è irrigato lo rendono fertilissimo in grani, riso, frutti e vino. Montagne aspris-sime che racciudono miniere d'oro, d'argento, d'alume ec. I suoi ahitanti son di umore più gioviale di tutti gli altri Spagnuohi, e le donne vengono reputate le più avve-nenti di tutta la penisola. Pop. 825,059 abi-tanti. Gran raccolta di seta. Cave di marmo

e disapra, Valenza, cap. VALENZA, una delle più grandi, belle, antiche, popolate, com., e floride città della Spagna, sopraunominata Valenza-la-Bella, con arcivescovato eretto nel 1492 da Juno con archivesorary erecto net 1430 un 1470, e corte reale di giustizia. Questa cuttà in tolta a Mori nel 12:8, ed i Francesi, entto il comando del maresciallo Suchet, vi entrarono nel 1812. Magnifica cattedrale. Strade anguste, tertuose e non selciate; pop. 60,000 abitanti. Fabbr. di seterie, gazze, nastri e panni ; esportazione di soda, lana e prodot-ti delle manifatture. Importazione di tele di Laval, Troyes e Courtray, di manifatture di Lione, e stamine e chincuglierie di Francia. Le tratte della Spagna su questa piazza godono di 8 giorni di grazia, e quelle dell'etero 14 giorni. Patria de papi Alessandro VI e Calisto III , e di Luigi Vives. Nel 534

vi fu tenuto un concilio. Valenza è posta in un'amena situazione, aul Guadalaviar, ad I L dal mare, ov è un forte detto il Grado; 4 5 l. N. da Murcia, 55 S. 1/4 E. da Sa-raguzza, 67 S. O. da Barcellona, e 66 S. 1/4 E. da Madrid. Long. occ. 2, 43, 18, lat. N. 39, 51.

VALUETA, una delle più antiche città di Francia, nel Delfinato (Droma), inaddietro capitale del Valentinese, cinta di mura, posta in un'amenissima situazione, sulla sihistra sponda del Rodano; in passato era rescorde, 🏵 🛶 8,212 abitanti. Vi si son tenuti tre concilj: nel 374, nel 584 e nel-l'855. Pio VI illustre per le sue disgrazie, per la sua pazienza e per la sua rassegnazione, vi mori nel 1799, e gli fu eretto un magnifico mausolco. Sede di prefettura, trib. di pr. ist. e cam. delle man. Pabbr. diane, fazzoletti stampati, herretti, hiacca, birra ec. tintorie, concie, filatoj di cotone ec. Com. in grani, vini, panm, carte, man-dorle, olio d'oliva e di noce. Piere d'un giorno, 3 marzo, 3 maggio, 3 agosto e 3 novembre. Vi fan capo le strade da Lione, Grenoble ed Avignone. Pagansi da Parigi 72 poste. A m l. N. O. da Die, e 144 S. S. E. da Parigi (dist. legale 560 chilom.). Long. 2. 33. 10. E. lat. 44. 55. 59. N .- Pic. citti dell' Alta-Linguadoca (Tarn), c. l. di cant. e circond. di Albi , da cui è dist. 6 l. N. E. -Altra nell'Armagnac, sul Blaise (Gers), c. l. di cant. e carrond. di Condom Q, da cni è dist. 3 1.-Altra nell'Agencae, sulla riva diritta della Garonna (l'arn-e-Garonna), ; 2,184 abitanti; с. l. di cant. e circund. di Moissac, da cui è dist. 4 L. О. Valenza-n' Аlсантава, città consid. di

Spagna, nell'Estramadura, sulle frontiere del Portogallo, con un anticu castello. Fu presa da Portogliesi nel 1664, e dagli alleati nel 1705. Essa è fortissime per la sua situatione sopra una rupe; presso al flume Savar; a 6 L S. O. da Alcanjara, e 15 L N. da Badajoz. Longitudine 2. 7. 17. latitu-

dinc 39. 26

VALENZA O VALENCA-DO-MINRO, città fortificata del Portogallu, nella provincia di Fra-Minho-e-Duero, sulle frontiere della Galizia, con tatolo di contea, posta sopra un'eminenza, preso al Minbo, ad una lega S. da Toy.

VALENZA, Valencia, forte città degli Stati-Sardi, c. I di mandamento, prov. d' Alessandria, sovente presa e ripresa nelle guerre d'Italia, sopra un'eminenza, presso al Po, sulle frontiere del Monferrato. Pop. 5,000 abitanti; a 5 l. S. E. da Casale, e 14 S. O. da Milano. Lung. 6. 15. lat. 44. 38.

Valience (Saint), borgo della Sciampagna (Jonna), c. l. di cant. e circond. di Sens, da cui e dist. 3 L O., e a l. da Cherry . Valuar (Saint), città molto commerciante della Picardia (Somme), all' imboccatura del-la Somme, 🐠 ; 3,141 abitanti. Trib. di com-Onivi imbarcossi Guglielmo-il-conquistatore con 1,100 vele e 100,000 uomini per andare alla conquista dell'Inghilterra.Questa città serve di porto ad Abbeville e ad Amiens; c. l. di cant. e circond. d'Abbeville, da cui è

dist. 4. O., e 45 S. 14 O. da Parigi. Longili. ovc. o. 42, 34. latit. 50. 11. 45. Vattavers Cave (Saint). 11. 45. Vattavers Cave (Saint). 11. otto Jordon Sec. 4, 589. abitant. Trib. di com., e 1. di cast. e circond. di Yvetst, da csi é dist. 7 l. N., et. 46 N. O. da Parigi. Long. occ. 1. 46. la.

49.52.12.
VALUESTRIBBA OSMÁ VALLE-DELLE-DESSEL-ELA, luoyo della Moldavia, che è stato più volte funesto a cristiani. Kunitzki fia quivi haltuto di Tastoni.

baltuto da Tartari; Solseski fu costretto due volte di abbandonarlo, e Pietro I fi forzato di lare la puce dopo esservisi battuto per 4 giorni.

VALEMA OUTETO VALLERE, in frances V.A.

LAIR, in tedesco W. ALLERE, Land., pacse che
formava una repubblica vicina alla Svizzera; consiste in una valle circondata di montagne, che a ionalizano da 8,000 fino a 14,000 piedi , e formano altre 13 valli abitate. La sua lunghezza è di circa 36 L dall' E. all O., e la sua maggior larghezza é di 8 a to L; confina al N. co' cantoni di Berna e di Vand, al S. col r. Lomb. Ven. e colla Val-d' Aosta, all E. col cant. d'Uri , all O. col lago di Ginerva. Il Rodeno traversa tutta la valle, che si divide in alta ed in bassa, e comincia alle falde della Furea, 4.366 picdi sul livello del mare. I suoi prod di sono vino, zafferano, grani e mandorie; cave di pietra da calce e di lavagna; miniere di vari metalli. Gli abitanti son cuttolici romani. Nell'alto Vatiese si parla tedesco, e nei basso nn francese corrotto. L'esportazione causiste in bestiame, formaggi, cuoja, vino, piombo ce. Sion, cap. Fu rimito alla Francia nel 1810, ed exendone stato separato nel 1814, forma attualmente unu de cantoni della Contederazione svizzera.

VALETTA O'TELEPOTS, città dell'Angomore (Charente) c. l. di cant. e circond,
d'Angouline O, da oni e di atante 5 1. S.
VALCOGGE, h. della Linguadora (Articche), aul Baune; c. l. di cant. e circond,
d'Arguntière O, da cui é dist. 3 1. N. O.
VALCEAUX, villagio del Pérmonte, c. l.
di mandamento, e prov. di Cunco, da cui
di mandamento, e prov. di Cunco, da cui

e dist. 4 1. O. VALLEBRUDES. Veril PAUQUENCET.

VALE, pie. città di Russia nel governo di Riga, da cui è dist. 30 l. N. E. VALISCO, b. dell'ivola di Corsica, c. l. di cantone, a 2 l. e mezzo N. O. da Surtène, all' stere.

belle e nedle "...». Nede delité vecquiti di Spapa, solis Vecquiti de Spapa, solis Vecquiti de Spapa, solis Vecquiti de Spapa, solis delité par la Cartificia con un universid fondata nel 136-200. Establishme pop 20,000 abil. Palazzo nel quale i retisevano. Questa citté potas apora ni antras platurar, set finanti Escerca e Piocerga, viri-devano. Questa citté potas apora ni antras platurar, set finanti Escerca e Piocerga, viri-devano. Questa al 15. So. da Bergos, e 34 At. 42—Città Consid. del Moviero. de del Indendema del no nome, presso ail un grao lapo, pop. 18,000 abianti, a 50 l. O.

42. Ped Musmacus—Altra città del Messi. vo, nel governo d'Hondwara, a 30. L. S. da da Truxillo. Lat. N. 19. (5. long 103. 1). 15. C.—Altra città mella prov. da Tucatara, a 35. L. E. da Merida.—Altra città del Però, cell' udicusa di Quito, presso alle Ande; oggi è ridotta ad un emplice villaggio ; a 10. l. S. da Loua.

Vallaca, pic paese della Sciampagna, irt Francia, pieno di valli abb. di pascoli. Barsur-Anbe, cap.

sur-Anbe, cap.
Value-Anzasca, valle del r. Lemb. Ven.,
la quale principia alle radici dell'attisimo
monte Rosa, e prosegne verso Levante, seguendo il corso del finne Anza.

Valla in Anosso, valle del Piemonte (Stati-Sardi), sell'autica prov. di Biella bagnata dal finne Cervo. Cacciorna n'è il lu-go principale.

Valle - Di Akthoonto, valle del r. Lomb.-Ven., nella prov. di Pallanza. Cuodro e Cravegna ne sono i luoghi principali.

Valle n' Astrona, valle del r. Lomb-Ven., nella diocesi di Novara; in capo ad essa v' è la comunità di Antrona.

Vatar-ni-liocasaro, valle del Pinronte. I lugdio più considerabili di questa valle sono B-gusaron-Furvi ossio S. Marco, e Beginnen-Dentro ossio S. Loresso, Queste die kvrzesono divise l'una dall'altra mediante il torreviel Bogna, che scendendo dalle Alpi Pennine va dupo breve corso a gettarsi nel fiume Tosa.

Valla-m-Divenno o Dependa, valle del Piemonte. Quivi era l'autica strada del passiggio dal monte Sempione nella Svizzera. Valla-m-Sessa, valle del r. Lomb.-Ven., della quale Varallo è il capo-longo.

Value-me-Saora, valle del Picroonte, nela prov. d'Ivrea, riceve il nome dal forreste Saona, e sonori delle cave di merno bianen, che può paragonarsi a quello ili Carrant. Valle-ni-l'accezzo, valle del Piemonte (Stati-Sardi).

Vallenolmo, comune di Sicilia, intendenza di Palermo, distretto di Termini; pop. 4.252 abit.

Vatte-Istrem, valle ragmardevole del r. Louis, Ven., posta vicino al lago di Como. Comprende 11 commità, è assai propolata, e l'industria degli abili, supplice alla sicritisti del letra, casa è disi, rir. § l. N. da Como. Vatte-Istracara, valle del r. Louis-Ven., che prende il nome dal lorgo d'Intra.

cos prende il nome dal horga d'Intra.

Valle-Levantra, Pullis Leponia, valle
della Suzzera nel cautone del Ticino, situata tra il monte S. Gottardo ed il lago Maggiore, vicino alle sorgenti del Roblano e del
Ticino che l'attraversa i casa è piottosto rioca e popolata.

Valleconsa, borgo dello Stato-Ecclesiastico, a 7 l. S. E. da Frosinone.

Vallenost, b. della Normandia (Senna-Inf.),

VALLEMONY, I., della Normandia (Senna-Inf.), 336 abit.; c. l. di cant. e circond. di Yvetot, da cui è dist. § l. N. O. VALLEMANDER, città della Linguadoca (Gard).

Fab. di calte di colone; c. l. di cant. e cir. di Vigen 👁 , da cui é dist. 2 l. N. Vallens, b. (Indree-Loira), ad 1 l. da Azoy-le-Rideau 💇 ; acque minerali.

VALLENCETIA , plc. città di Corsica , presso alla Porta ; c. J. di cant. Bastia . VALLES, giurisdizione del Messico, eapitale detta San-Jago-de-los-Valles; a 20 l. O. da Panuco, ed So N. 1/4 E. da Messico.

VALLESE. Vedi VALESIA. VALLET, b. deila Brettagna (Loira-Inf.) e. l. di eant. c circond. di Nantes, da cui e dist. 5 l. S. E., e a l. da Clisson . Values (Saint), pic città del Dellin

(Dryma), 4 , 1,908 abit.; c. l. di cant. e circond. di Valenza, da cui è dist. 7 leghe N. VALLIÈRE (la). Vedi, CHATEAU-LA-VALLIÈRE.

VALLIQUIENVILLE, borgo della Normandia (Senna-Inf.), circoud. d' Vivetot Q, da cui è dist. 1 1. 0.

Vallouseness, monastero celebre in Toscaun, a 7 L da Firenze : c. l. d'una con-gregazione di Benedettini , instinita da S. Gin. Gasilberto.

VALLON , Lorgu del Vivarese (Ardèche) , c. l. di caut. e circond. dell' Argentière , d cui è dist. 4 1. S. E., c 3 1. da Barjac . Gard. Vacaceae, borgo della Svizzera, nel cant.

di Vaud, nella valle e presso alla sorgente dell' Orbe. Pop. 2,6;3 abit.

VALMY, villaggio (Marna), cel. per la prima vittoria riportata da Francesi sopra gh alkati nel settembre 1792, sotto gli ordini del generale Kellermano; a 2 l. da San-tu Menehould Q.

VALOGNES, graziosa città della Normandia (Manica), dist. 3 l. dal mare, \$\infty\$\circ\$, 7,012 abit.; c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist., a 14 l. N. O. da S. Lô.

Vanna, Valenium, paese dell'inaddietro governo dell'isola-di-Francia, riunito alla corona di Francia sottu Filippo-Augusto; oggi fa parte del dip. dell'Ossa. Crespy, capi-

VALUMA, città dell' Albania-Superiore, con porto ed arcive-covata greco. Sul mare, preso a' monti della Chimera ; a 22 l. S. E. da

Durazzo. Long. 17. 30. lat. 40. 46. VALOBANE, valle del cant. di Ginerva VALORNIE, valle del cant. di Ginerva,

riore, di 3 l. di bughezza. VALPARADO, pie. catta dell' Amer. merid., nel Chili, con porto frequentatissimo, dife.o da una buona fortezza. Sull' Oceano, in una valle, appie d'un altu monte. Gran com di grano. Prod. frotti squisiti. Long. occ. 73.

58. 3a, lat. 33. a, 3n VALPELINE, b. del Piemonte, a 5 L N. da Aosta.

Valans, pic. città di Provenza (Valchiu-sa), @; 3,615 abet.; c. l. di cant. e circond. d' Orange, da cui è dist. 7 l. N. E., sul Letz.

Patria del cardinal Maury.

Varneusy, pic. paese di Fr., che fa parte della Bengesia; fu ceduto alla Francia dal duca di Savoja nel 1601; attualmente forma

In parte orientale del dip. dell' Ain. Vals, h. del Vivarese (Ardèche), soll' Ardeche , ad 1 l. da Aubenas .

VALTELLINA, Vallis Tellina valle delle Alpi , situata all' ingresso dell' Italia , all' E-

del pacse di Chiavenna, di 20 L di lungh, e traversata dall' Adda. Gli abit. son cattolici , e parlano un italiano corrotto. Abbonda di ottimi pascoli e di vigne, produce molta scta, e nel 1786 vi si contavano 66,766 abitant Soudrio, cap. Lire 54,000 delta Valtellina equivalgono a lire 20,725 italiane. La Valtelima fo ceduta all'imperator d' Austria al

1815, ed incorporata nel r. Lomb. Ven Valtaavaclia, valle milito estesa del r. Lomb.-Ven., nel Milanese, posta dalla parte sinistra del lago di Como. Comprende 45 comunità e stradesi fino ai contini del paese

di Lugano.

VAL-TRAVARS, valle del cautone svizzero di Neuclatel, irrigata in tutta la sua lunglezza dal Reuss. Sonovi parecchi le villaggi e casolari ; 6 a 7 l. di circuitu ; pop. 3,500 abit. Fabbr. d'orologi e trine. Valva, città cpisc. nel r. di Napoli nel-

Abruzzo citeriore, presso Chieti. VALVERUR, ricea città dei Peru, nell'udienza di Lima, con porto sal grande O-ceaso; cosa trac il nome da una bella valle totta piantata di viti.-Altra picosla città di Spagna , nell' Estramadura , in una valle amenissima ; a 3 L S. E. da Elvas , e 3 L S. O. da Badajoz.

Vaz , forte città della Torchia , in Armenia. Abitanti cristiani. Sul lago del suo nome, che ha circa fo l. di circuito, e sol uale trovansi 2 isole; a 35 leghe S. O. da Tauride.

VANDALIA O DUCATO DI H'ENDEN, di tre docati di Germania, il 1.º nella Pomerania ulteriore, il 2.º nel Mecklembur-ghese, ed il 3.º nella Croazia.

VANDANACHI, luogo dell' Indostan, nella nababia d'Arcate; battaglia del 1782 con perdita degl' Inglesi.

VANDEA, in francese Vandes, fiame di Francia, che ha la sorgente presso la Cha-taigocraye, traversa Vouvant e Fontenay, ov è navigabile, e sbocca nel fi. Sevre, 1 l.

al di sopra di Marana. VANDEA, in francese VENUE (dip. della), no di quelli formati dal Postou; conf. al N. co'dip. della Maina-c-Loira e della Lotra-Inf., alf E. con quello delle due-Sevre, al S. con quello della Charente-Inferiore, ail' O. coll' Oceano ; Borbon-Vandea (La Roche-sur-Yon), c. l. di prefettora ; 3 circon-darj o sotto-pref. : Borbone, Fontenay e Sahles-d'Olonne: 50 captoni o giudirature di pare ; 324 comuni. È irrigato da fiumi Vic, Logneron, Boulogne, Maina grande e pic-cola, Sevre-Nantese, Laye, Yon, Vanden ed Autise. Il territorio di questo paese è fertilissimo; la parte chiamata Bocage produce molto segale, orzo e granturco, alibonda di parcoli , e vi si alleva molto bestiame : la parte poi chiamata il Marais è una delle più fertili del regno, produce ottimo grano, vi-no e tino, ed ha molte saliue. Sonovi delle miniere di rame e d'antimoulo, delle fabbriche di tele ordinarie, delle cartiere, e fa un gran traffico ne' prodotti del suolo , speeulmente in hestiame, grani, canapa, legna, ed in lane, sale e sardine. Questo dipartied in lane, sale e sardine. Questo diparti-mento ha 545 L quadrate, e 268,648 abit.

Seconda divisione militare, diocesi della Roocella, e corte reale di Poitiers. Intendonsi altresi sotto il nome generico di Vandea il dipartimento delle Duc-Sevre, ed una parte di quelli della Maina-e-Loira e della Loira-Inf. allorquando ai tratta della guerra eivile, onde que ti dip. sono stati il teatro durante la rivoluzione.

VAR-DIEMER. Vedi DIEMER (Van). Vandorovan, pic. città di Francia, alla sorgente del fiume Barse (Aube), 3 x;

1,716 abitanti; c. l. di cant. e circund. di Bar-sull' Aube , da cui è dist. 3 l. O. Long. 2. 2. lat. 38. 10. Vedi VERDEUVAE.

VARDRILLE (Saint), b. di Francia (Orne), a 3 l. da Nonant . VANDY, h. della Sciampagna (Ardenne),

ad 1 l. da Votetiers 3.

Vandicass (tsola di Jost), due isolette delle Vergini, al N. di Tortola. Lat. N. 18.

30. long. ocr. 66. 52. 40. 27. 30. long. ocr. oo. 32. qu. Vannes, aut. città della Brettagna (Morbihan) in una siluazione vantaggiosa pel comcon un porto, ad una l. dal mare, col quale comunica mediante il canale del Morbiban. C. I. di pref. 10,912 abitanti. Vesco-vato suttraganeo di Tours, che comprende il dipartimento del Morbihan; sede di trib. di pr. ist e di com. Concie e fahbr. di panni. Una fiera ogni mese di varie mercan Ad 11 l. O. da Porto-Luigi , e 108 O. 1/4 S. da Parigi. Lon. 5. 5. 19. latit. 47. 39. 29. Vans (les), pic. città del Vivarese (Ardeche) , 4; 1,5:4 abit.; c. l. di cant. e cir-cond. dell'Argentière , da cui è dist. 5 l. S. O.

Vanteuit, b. della Sciampagna (Marna), a 2 l. N. O. da Epernay. . VANNEY, b. della Borgogna (Costa-d'Oro), circond. di Chatilon-sulla-Serust 3, da cui

è dist. 2 l. S. E. Vanvaza, villaggio (Senna), ad 1 L S. O.

da Parigi. VAOUR, villaggio della Linguadoca (Tarn),

c. l. di cant. e circond. di Gaillac; a 3 L da Cordes O. VARADES, h. della Brettagna (Loira-Inf.) M, 2,250 abit.; c. l. di cant. e circond

d'Ancenis, da cui è dist. 3 l. E. sulla Loira. VARAGE, villaggio di Provenza (Varo). Ad 1 l. da Burjels .

Vanatao, pic. città degli Stati-Sardi; c. l. di prov., nella Valacsia. VARANION , città della Bresse (Ain) , a 3 L

da Pont-d' Ain . VARANGUESEC, b. della Normandia (Mani-

ca), a 4 l. O. da Carentan . VARAZER, comune degli Stati-Sardi, c. I.

di mandamento, prov. di Savona. Vandani, gr. fiume della Macedonia, che scaturisce dalle montagne della Bulgaria, traversa Uscopia e Voly, e si scarica ne golfo di Salonicco. Vanons . villaggio della Normandia (Sen-

na-Inf.), ad 1 l. S. da Gournay . VAREL, città della Transilvania, a 19 L

S. da Weissemburgo. VAREL, pic. città della Westfalia, presso

al mare, a 7 l. N. E. da Okienburgo. VAREN, pic. città di Francia (Aveyron),

cond. di Villafranca, da cui è dist. 5 L. S. 1/4 O., e 2 l. da S. Antonino .. VARENDORF. Vedi WARRNDORF.

VARENES, pic. città del Borbonese (Alicr), \$\phi\_{\text{c}}\$; 1,860 abitanti; sopra un' cmi-nenza; c. l. di cant. e circond. di Moulins, da cui édist. 61. S. —Altra nella Sciampagna (Mosa), nve Luigi XVI fu arrestato li 22 giugno 1791, 3; 1,515 abitanti. Cartiere, concie e falibr. di birra; c. l. di cant. e circond. di Verdun, da cui è dist. 7 l. N. O.

—Altra, Sciampagna (Alta-Marra), c. l. di
cant. e circond. di Langres, da cui è dist.

5 l. N. E., e 3 l. da Boarbonne .

VARENE-LE-GRAND, b. della Borgogna, (Saona-c-Loira), a 2 l. S. da Chdlons-sulla-Sanna .

VARENT (S.) , h. del Poitou (Due-Sevre) , sul Thouaret; c. l. di cant. e circond. di Thouars 4; da cui è dist. 2 l.

VARESE , Baretium , Vallesium , Vallexium Varisium (den minazioni diverse secondo i diversi tempi o le diverse opinioni degli eru-diti), l. assai ragguardevole e popolato del r. Lomb-Ven., uno de' più consid. del duca-to di Milano. Questo borgo fu cretto in particolare signoria col titolo di principato, in vita, ed a favore del fu duca Franco III di Modena, amministratore dello stato di Milano, e vi si vede tuttora il bel palazzo che gli apparteneva. Esso è situato vicino al lago del apparezerea. Luno e situato vicino al lago dei son nome, fra quello di Lugano e di lago Maggiore; il suo esteso territorio, che con-fina colla Svizzera, è fertile, delizioso, pie-no di superbe vedute e di bellissime ville. Pop. 3,000 abitanti. In distanza di circa t da Varese trovasi sopra un monte un celebre santuario della B. V. che ivi da lungo tempo si venera, e vicino al quale eravi un monastero di monache di antichissima fondazione. Nel salire il monte s'incontrano quindici cappelle, ornate di bellissime statue o pitture, opere d'insigni artefici, alcuni dei quali nati in Varese e nel suo distretto. Ai piedi di detto monte esce il fiume Olona che scorre fino a Milano, da cui Varese è distante 10 L, e 5 all' O. da Como, se. Com. di

scta. Vanese; comune degli Stati-Sardi, c. l. di

mandamento, prov. di Chiavari.

Vasars, b. del Limosino (Correze), a 2

1. N. E. da Brives .

Vanuars, pie. città del paese di Frix (Arriege), e sopra questo fiume; c. l. di cant. e circond. di Foix, da cui e dist. 2 l. N.,

e 2 l. da Pamiers . Vanna, città consid. della Turchia curopea, nella Bolgaria, con arciv. greco, porto e 16,000 abit. Questa è la città la più commerciante della Bulgaria, Sonovi 12 moschee e 2 chiese greche, Il suo territorio è inculto. Nel 1444 battaglia nella quale Ladislao re d'Ungheria fu ucciso da Amurat. Sulla Varna, presso alla sua foce nel mar Nero; a 50 k N. O. da Costantinopoli. Long. 25. 38. 52. lat. N. 43. 6. 56.

Varioux , villaggio del Vivarese (Ardeche), 9; 7,942 abit., c. l. di cant. e circond. da Privas, da cui è dist. 7 l. N.

Vano, fi. che separa la Francia dal conta-

do di Nigra i scaturioce sul moste Cemeliopie, nelle Alpi, e traverse Ansot; è naviga-bile pel corso di 12 legia, comiciando da Glandèves, e sbocca nel Mediterranco, a 1/2 1. O. da Nizza.

VARO (dip. del) , compreto della parte orient. della Provenza-Inf. ; confina al N. col dip. delle Baue-Alpi e colla contea di Nizza, all E. ed al S. col Maditerpaneo, ed all O. col dipartimento delle Bocche del-Rodano . Draguignano, capo luogo; 4 circondari o sotto-pre-fetture: Draguignano, Brignoles , Grasse e Fo-lone , 32 cantoni o giudicature di pace; 210 comuni, arrivescovato e corte reale d'Ats-Outslu dip. ha 295 l. quadrate e 283,000 s-hit. É irrigato da fi, Varo, Siague, Argen-pe, Pia, Aille ed Yverdun. Produce all O. de buoni yini ed un preo di grano, piatacchi, olive, agrumi, mandorle, prune, capperi , piante medicinali e cocciniglia ; i p coli vi son rari , onde vi si alleva puco bestiame che sonsiste per la maggior parte in montoni; cave di marmo, d'alabastro, porfido, granito ec. I vapori melitici delle acque stagnanti che sono nelle palodi e negli stagni di questo dipertimento, cagionano sovente in molti luoghi delle pericolous malattie. Fabbr. di sapone, panni cumuni, stoviglie, seta, profumerie, cristalli e sal di Saturno, cartiee e concie. Il com. resulta da' suoi prodotti. È traversato dalle strade da Tolone a Marsiglia, Nizza ed Aix.

Vanantes, b. dell' Angiò (Maina-e-Loira), gircond. di Saumer , da cui è dist. 1 l. S. Vans , b. dell' Angorque (Charente) , a 2

L. N. da Angoulème O.

Vansavia (ducato di). Questo stato, fopusa to dal trattato di l'ilsit, e dato al re di Sassonia sotto il titolo di granducato di Varsavia , componeva-i dei dipartimenti di Poseo , Bromberg, Kalisck, Yarsavia, Plock, Lom-2a , Radon , Crarovia , Siedlee e Lublino ; formava 100 distretti e conteneva una po-polazione di 3,800,262 abit., sopra un territorio di 2,778 miglia quadrate. Mel 1814 questo docato fis eccioto alla Russia, all' eccezione di alcuni distretti stati restituiti al se di Prussia; e forma, con qualche caugiamen-to, il regno di Pollonia. Pedi quest'articolo,

YARSAVIA, gr. e pop. città, un tempo nella Pollonia prussiana, e dipoi capitale del ducato di questo nome. Capitale di tutta l' ant. Pollonia, residenza de re, luogo della loro decione e della convocazione delle diete: oggi cap. del moyo regno di Pollenia, e re-aidenza del vicere. Biblioteca pubblica, collegio, scuole pie, ove insegnansi quattru o ginque lingue. Il luogo ove seguiva l'eleziope detto il Kolo, è distante iff di l. dalla città, e consiste in un campo rilevato da o-gni parte, e coperto da un tetto avitenuto da coloune a guisa di padiglione. Pop. 100,000 abit. compresi i subhorghi, Palazzo di Kru-simky o della repubblica, che è il più bella samor o della repubblica, che e i più beilo cellitzio di questa città. Cone, consid. di pro-dotti della Pollonia gibbr, di panni, tele, appone, tappeți, calze, cappelli e birra-Es-la riva diritta della Vistola, a 54 leghe S. L. da Danzica, 4, 5 N. 1/3 E. da Cracovia, 120 N. E. da Vienna, 176 S. da StockBolat,

Voscies ; Tom. II,

e 375 M. E. da Parigi. Long. 18, 49. 30. E. lat, 52. 14. 28.

Vagzay , b. della Santogna (Charante-Inf.) a a l. O. da Saintes @ Vanus , pic città del Nivernese (Nievre)

 ; 2,03; abjt., Com. di Jegna, c. l. di cant., a j. S. da Clamecy.—Borgo degli Stati-Sardi; vicino al fiume Staffora, pop. 2,000 abit, tengonvisi dei mercati # ficre di qualche con-eguenza, a 3 l. O. da Bobio, e 6 E. S. E. da Tortona, G. l. di

mandamento, e provincia di Bobbio. Vasasum, gr. città della Trancilvania , a g i N. E. de Hermanstadt.

Vascatti (ivola de), isoletta dell'Amer, astt, sulla creta della Luisiana; fra le imboc-cature del Massissipi e del Mobile. Vasch, a 98 l. N. E. da Balk. Long. 72, 30. lat, 38. 5,

Vascu, proy. d' Asia nella gr. Bucaria, irrigata dal fi. del suo nome. Gli abitanti hanno una lingua particolare.

Vascous (i) , antichi abitanti della Navarra, Dal nome di questo popolo derivano quelli de Baschi e de Guarco Yaset, villaggio della Maina (Berta), ad t

J. S. O. da Sille le-Guillaume Q. VANNEOUNE O WASSELENBER, b. (B.Re no), sul fi. Massick, . c. l. di cant. b. (B.-Re. girond, di Straburgo . da cui è dist, S

1. N. O. Yassenbugo, città del r. di Baviera, a 19 I, S. E. da Monaco, sull' Inn. Long. Q. 50, Jet. 47. 52.

Vassy, città della Sciampagna (Alta-Marna), sul Blaise; 4, 2,308 abil.; c, i. di sotto-pret, e trib. di pr. ist. A 4 l. N. O. da Joinville, e foi E. da Parigi, Long. 2, 54. 18. 48. 30, Celebre pel manacro de protestanti nel 1562. — Groso b. di Rormandia (Calvados), c. l., di cantone e circondario di Vire, da cui di dist. 4 l. N. E., c. 2 l. da Condi-nar Nois may 9.

Va-rizza, pic, città della Moren, a 7 l. E. da Patrasso.

Varia, pic. città del Berry (Indra), in una hella pianura, • 1, 2, 3, 3, 1 abit., c, l, di caot. e cir, d'Issouduu, da cui è dis. 3 l, Varia, b. e porto dell'isola di Samos; in buon i situazione pel com. Suulo fertile a clima salubre. A 3 l. N. E. dalle rovins di Samos

VATISA, h. della Natolia, sul mar Nero, a 34 L. N. E. da Aussieh. Yarrevitta, b. della Normandia (Senna-

Inf), ad 1 l. de Caudebec .- Altro neila Normandia (Eure), a 2 l. da Andelys ◆. Vanaccupar, villaggio (M.oa), s. l. di cant, e circond. di Bar ◆, da cui è diat. 5 l. N.

Vaucouragus, piccole ed aut, città della Sciampagna (Mosa), ⊕ №; 2,146 abit, ir-rigata dalla Mosa. Patria del geografo Delisle; c. J. di cantone e circondario di Compercy, da cui è dist. 5 l. E., e ya E. da Parigi. Ad un tiro di schioppo da Vaucoulcure Iyovasi Tuscy, Tussiacum, ove fu tenuto un acl, concilio. Long. 3, 20. lat. §8. 33.

Vaun (pacedi), cant. della Svizzera fino dal 1799. Dividesi in 19 distretti, che formen-

dio circeli o siano circondarj. Questo cantone è situato fra il monte Jura, i laglii di Giucvra, d' Yverdon e di Morat, ed il Valese. Soperba è la parte di questo poese posta sui lago di Ginevra. Le sue amene e fertili sponde sono abbellite da varie città e da in di villaggi ben popolati , come pure da un gran nunero di cassii di campagna ; il territorio è aucor variato da belle colline len coltivate, e questo insieme forma un prospetto che napisce. Il cluna è favorevole ad ngui specie di prodotti , rd il territorio albonda de miglari vini della Svizzera, molto grano ed uttimi pascoli, ove si alleva gr. quantita di bestiame. Gli abitanti son robusti , booni soldati, attivi ed intelligentissimi, prp. 144-174 abit. Losanna, capit le.

abit. Losanna, capit le.
Vaunantes, pic. città dell'Alvernia (Pryde-Dôme), a 2 i. S. O. da Issoir . 3,

VAUDEMONT, pic. città della Lorena (Meuribe), con titelo di direato, ad 8 L S. O. da Toul, e 2 L da Vezelne Q. VAUDRECHING, pic. cetti (Mosella), a mez-

za lega da Bouzonville 3. Varonzeut, viliaggio (Eure), ad t I S.da Ponte-dell' Arche, ed t lega da Leuviers 3.

Ponte-dell' Arche, ed 4 fega da Leuterer Q. Vaugianao, villaggio, o pinthosto subborgo di Parigi, 3,000 abatunti (Senna). Varenerar, villaggio del Lionese (Rodano),

c. l. di cast. e circond. di Lione , da cui è dist. 3 l. O. Vacotron (la), pic. città dell'Angonuese (Alta-Vicunz), sul Tardouere, a 3 l. da Roche-

ch unt ...
Vacuar (S.), pic. città del Limosino (Creuse), c. l. di cant. e circond. di Guères ...

da cui è dist. 2 l. e mezzo N. O.
VACLEX, h. dell'Artessa (Passo-di-Calais), a
2 l. da Bapaume 3.

2 I. da Dapaune 3... VAUMARCUS, villaggio svizzero del cantone di Neuchâtel, sul lago; in quelle vicinanza Carlo-l' Ardito riceve una celebre sonalitta.

Varsays, h. del Pottor (Due Serre), a 3 L. O. da Civray, presso Senzé 6. Vavvear, h. (Gard). Fabbe, d'acquavite, spirito di vino e salutro, c. l. di cant e circond. di Noner 9. da cui è di-t. 1 L. S.

VADVILLE, b. dello Normandia (Manica), a 4 l. da Cherbourg . VAUVILLIERS, b. della Franca-Contea (Alta-Saona), c. l. di rant. e circond. di Lure, da cui è dist. 10 l. N. tl. e 7 l. da Vesoul .

cui è dist. 10 l. N. tl., e 7 l. da Vesoul 3. VAVX. h. del Bogioliste (Rodano), a 3 l. O. da Villafinnea 3.—Altro nello stesso dip., a 3 l. da Lione 3. VAVX (la); scoscesa catena di colline della

Svizzera; situata in riva al lago di Giuevra fra Losanna e Vevay, essa ha 3 l di hingh, ed ma di larghezza; e produce ottimi vini. Vace-le-Vecorre, villaggio della Bria (Senna-e-Marna), ad i lega E. da Milun 3.

VAVAO, una delle isole degli Amici, nel grand Oceano, al N. dell'isola di Happae. Long. oce. 175. 20. lat. S. 18. 33, 54. Vaviscourt, h. del diseaso di Bar (Wosa),

variscourt, h. del ducato di Bar (M-sa), c. l. di cant. e circond, di Bar sur-Aule da da cui e dist. 2 l. N. E.

Varans, h. della Gigenna (Gironda), sulla Garonna, dirimp tto a Lebourne 3. Vennes, h. della Linguadoca Inf. (LoueVeccano, la di Consica, c. l. di cant. e circond. di Conte. Bustin Q.

Vacara, pic. città fortificata del r. d' Annover, a 3 l. N.O. da Diepholtz ; pop. 2,500 abitants.

Verage. Vedi Tenrene. Vecesac., porio sul Weser (r. d'Aunover), a 6 l. N. da Brana.

Nocara, inda z villaggio del golfo di Veteresa, al E. di Cresco, di St. di Inugla, e 3 di largla. Essa è la pui bella e la più popolata delle isole di questa costa, a e produce unolte vino e seta; cavalli più coli emolto apprezzati; ha un porto difeso da un esstella, ci è posta sopria una collume; a 33.1.8. &

da Venezia. Long. 13. 5. latt. 45. 8. Venezia. Con et al. (Carrier), a 5 l. O. da Brives 3. Venos, pic. citta del Portogallo, nell'Aleutrjo, sull'Anhaloura, a 9 l. N. O. da Elvas.

Valenca, Vedi Eschwaga.

Vale (Saint), folic città della Bassa-Carinzia, in una fertilissana valle, sul Glan; a 3 L. N. da Clagenfurth e 55 S. O. da Vienna. Long. 1. 50. lat. 46. 56.

Villar (il), parse della Bassa-Linguadoca, pieno di montagne. Le-Puy, cap. Fa parte del dip. dell'Alta-Loira. Produce grano e pascoli.

Veratus; h. della Svevia, al 6. di Badenweiller, da cui è poco dist.; appartiene al granduca di Baden.

VELDESTE, città del granducato del Basso-Reno, sulla Mosella, a 2 l. S. O. da Tearbach. Veldes, h. dell'Alta-Carniola, presso ad

un lago, lungo 2 miglia e profondissuso. Veta, villaggio del r. de l'acsi-Bassi (Brabaute), ad 1 I. S. O. da Bruselles.

Vasta, pic, cuita dell'America useridi, per monor e, di Granda, presso di un vilciono. Baffinene di succhero, razze di resulli. Pep-Sión adstanti, a de la N. da Samia-Federdo. Concentration del prima del proce e coccurei. Bochi di pinie lagni prizzioco e coccucei. Bochi di pinie lagni prizzioti vista del quale risione. Fizi dine di guale risione il provenatione. Fizi dinel quale risione il provenatione. Fizi dinde quale risione il provenatione. Fizi dincentratione del r. di Grassita e di Murcia; ad 8 i. O. da Lerry, e 3 p. N. E. da Granutta —Modero, cutti di Spapio, nel r. di Granutta —Modero, cutti di Spapio, nel r.

Verises, villaggio del Périgord (Dordo-

gna) , c. f. di cant. e circond di Bergerse', da cui è dist. 6 l. O.ye a k da Saine-Poy

. Gironda. Vesiso, ti. d'Italia , che forma vicitto a Terni una magnifica cascata di 300 picdi,

e va a gettaru nella Nera. VELLAROF villaggio in Toscana, nel Fidrentino, presso Pescia, sul conline del Esc-

chese Valuates, Vellisme, gr. bella ed anticitta d'Italia , nella cumpagna eli Bonsa , reaidenza del viscovo d' Ustis , e situata sopra un'immenza. Essi è ben tabbricata y ma particolarmente ammirabile si è il superbo pataz-20 di satta , vaste prozze ernate di belle fontang, ed avanza di monumenti antichi. Nel 1744 buttaglia ne'soni contorni tra gli Anstrucci e gli Spagnuoli , a 3 l. dal mare , 9 S. E. da Rome , 3 S. E. ila Albano . e 4 N. E. da Segui. @ pe. Lo 19: 18. 17. lut. 41. 16: Vescone ; ritte dell' Industan , nel Carnote,

a 4 l. O. da Arcate. Vetschenson, pic. città, a 2-1 S. E. da Treveri vi sella Mosella , nel grandocato del

Barso-Reno. Venarno, città del r. di Napali, Terradi-Lavoro, presso alle sergenti del Voltarno, ad 11 l. N. O. da Capita, x 17 N. da Na-

poli. Long. 11. 55. lat. 41. 301 Veransin o sia Vavastro (il contado di), ese fertile fra la Provenza-, il Deltinato, la Doranza ed il R.dano. Filippo-l' Arvilo le

trule al papa Gregorio X. nel 1275; in risnito alla Fr. nel 1791 y e lorma attoalmente nna parte del dip. di Valchino. VARANT (Saint), citta del Artesia (Pas di-Calais), @ 1,931 abit. ; a 2 l. E. da

VERASCA, b. del Picmonte (Stati Surdi).

c. I. di muidamento e prov. di Salazzo, da eni é dist. 3 1. Venangura Venarea, città di Sp., nel r. d' A-

ragone, a 26 l. S. 1/4 E. da lialbatre, in un valle sul fi. Essem. Territorio fertile in buon vino.-Altra cattà del C ntado-Vennino (Valchiusa) , utl 1 l. E. da Carpentrituo . VERCE , Ventium , ant citta di l'rovenza (Varo), a 3 L dal man , 4 ; 3,020 alat. ; e. L. di cant. e sir. di Grasse , da eni e dist. 4

I. N. E. Longit. 4. 46. 29. letit. jo. 43, 13. Vescone , citta della China , prov. di Tcheisug, presso al mare; a 112 l. S. E. da Venneut, b. di Picardia (Aisne), a 3 L.

N. E. da Chauny, e u h. da La-Fere Q. Vannenvae, b. del Poilou (Vienna), a 3

VANDE, fi di Fr. che comincia ad ener navigabile a S. Giovanni d' Angely, e wa a gettarni nel fi. Sevre.

Vennoun, citta consid. della Belsia (Loire-Cher), sulla aponda tirritta del Loir , @ wel 5,248 abit.; c. l. di sotto-pref., trib. di pr at, e collegio. Questa città è rese famosa dat suoi signori, su presa dai riformati nel 1562. quindi si dichiarò per la lega , e fu poi pre-sa da Enrico IV. nel 1586. Fabbe. di panni, cartiere e concie. Varie fiere; a 15 l. N. E. tia Tours, e 42 S. O. da Parigi, Long. occ. b. 16. 42. lat. 47. 42. 10.

Various h. della Linguadoca (Rerault), a 13 1. S. da Biziers @

Venume (il porto). Pedi Posto-Venuscia. Vennesse, h. della Scrampagna (Ardenne eircund di Mezieres Q, da ci e dut. 4 L. S. S. E. Fabbrica di bombe e palle.

Vermastia (Santa), isoleita presso Candia. atla sur printo S. O. Venue , capo dell' isola d' Otniti , nel gr-

Ocrano, sul quale Conk aveva collocati i suoi istromenti per osservare il passaggio di Vemere. Long. per. 151. 50, 3ct lat. S. 17. 29. 17. Vesens Reale (la), bella villa del re di Sardegna, dist. i l. du Torino, fra' il Po. la Stura e la Doria , c. l. di mandamento, c prov. di Torino. Veses, b. della Linguadoca (Tarn), a 3

L. A. da Cantres .2. Veresseo , isoletta alla punta S. dell' isola di 5:10.

VENERSO. Vedi VENERSME.

Auncell, Venetiae, città ant., grande nagustica , riera , celchie' , ed stoa delle più bette did' universo, singulare per la sua situazione, nel r. Lomb-Vencio, con side patriarcale. Essa e tutta tabbricata sopra pafizzate in mezzo delle lagane, su gillò del chaude 72 isolette separate da 400 cenali , 'e rimide per messo di un nimero miggiore da ponto. Vi secso 23 piazze. La soa spinggia e d un accoso ditti ile pe'hastimenti grossi a motivo delle lagane e degl'interrittenti che bucqua canoexre. Alcum ramili però ben moutement servono utilmente alla pice la naregazzone rui al com. Arrivando a questa citta maritima non si scorgé alcun apparato imponente di moli, di tortificazioni, di battease. Solo vicino a Mestre veggousi al principio delle lagune alcine nuove fortificazioni costrutte setto il governo Napoleonico. Un gran canale che ha la forma di una S rovescrete divide I citia in due parti presso a poco i guali : il famuso Ponte di Kiako è quisi in mezza si picando da un solo arco di go pado de corde, ed ornato de un doppio sadure di botteghe. Per ogni dove si ottrono agla sgeorda dell'osservatore, manime sul canal grande, delle open maravighose nell architettura degli editizi , che presentano la graza e le beliezze del gasto greco nelle pittore e nelle sculture. Statue antiche e moderne, leasi rilievi, pitture imigni, e colonne prezione, sono gli ornamenti dell'antico palazzo dutale, della gran piazza e della chiesa patriarcale di S. Marco ili struttora greca, rioza di più di 500 colonne per la maggior parte di portido, di granito e di mar-ni presonissimi, cidi molte opere di monien in essa giace il curpo del Santo protettore. Quartieri de Metoeria e di ficalto, Dalla forre quadrangulare di S. Marcu, che ha 3r6 piedi d altezza, e dilla quale Galilen ficera spano le sue osservazione estrouminhe, si gode di una surprendente vetinta ili questa città, la quale, secondo La Lapde, la una lungherza di 2,000 tese, e 1,500 nella aua maggior larghazza. L'Arsenale, uno de più celebri d'Europa , è costruito in un'anda , che ha un circuito di circa 3 miglia. Opre-

th Pelladio 1016 le chiese di S. Giorgio maggare; ive sou de quadri del Batanto e del Tintoretto; le chiese del Redestore, di S. Francisco della Vigna, di Santa Maria della Carità i oggi accademia delle belle arti i om In una delle sale destinate pel depositi di funnationti nazionali ; vennero trasferiti dalla soppresta chieta il misseo ed il tuttolo del doge Niccold di Ponte dello Scattossi ; le Ettelle et, Palazal Tiepolo e Grimani ; quello Balbi presso il no Fosciri. Opere di Santripist antianadvino sorio la Procupatoria | la secca ; pulvati Corptiro a carial grande presso Ser Maurizió ; delfino a riva di Biagio ; la chie-la ili S. Martido , il sepoleto del duge Venier presso a S. Salvadore, Il collégio di S. Giovanni degli Schiavoni, gl' Incurabili ec Del Sannticlicli sono il palazzo Gornaro # San Paolo ed li paltano Gritoni , e finalitiente tono di Buldussar Longbena le chiese si gli ta Scalai e della Salute, ed i palazza Pesa-to e fectadifico: Anche questa città ha re-Cuperato i copi d'opera d'arti e schettae ; the I Praticesi le averant involuli nel 1797. è cott solestre potipa socio stati ricollocali alla facciata dell'indicato suo maggior tettino i quattro famosi cavalli di brosso dora to, lavore di Lisippo, con tapio del XIII secolo dai dai Ventzioni insiente bii friluctsi in Cottantinopoli. Librerla di Sati Marco fantont pe' copiosi cudici greci e lati-Bi , ber l'ornamentes di molle greche tristus fe cc. Quasi tutte le chiese e diversi palatzi; and decorati di quadri è pitture; di aculture è di attitut di sonimo pregio; di miermi e di bolcune antiche di bel lavoro. Ricca in iquatiri è la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a S. Sehastiand; nve si mostřa il besto di Paolo Veronese, ammiransi molte piliure del di lul eccellente pennello: Le scuole apparte-honti alle confrate/nite, le quali corraspontions alle sale di corporazione di Londra inefitano tutta l'attensione del forestiere perché son decorate di quadri dei due Tinto retti , di Paolo Veronese , di Tisiano , Palma e di Vittorio Carpacci. Palasto Batsarigo, detto la scuola di Tiziario per la quarlită di quadei di questo gran maestro; bitre non pochi di altri maigni pittorii 1 Pa-lazzi Fáraetti, Pisani, Moreta, Labbia, Sapredo e Morosini contengono rari oggetti di pattura e sculturai Sei lestri, il prioripale de'quali è quello della Fenire. Una delle grandi singolarità di Venezia sono it sot gongrama angourta di venezia sono se in gen-tiole, che si ittorano dappertulto, è che ser-vono per passare nillecitamente da un longo all'altro ti-lla città. Borpa di com. nel pa-lazzo ex-ducaie; Porto-Franco nell'isola di B. Glorgio. Le isole dei dintreni atno Malah. Glorgo. Le isole dei dintitrui sono Mali-mocco; una volta residenta del doge; ással gr. e pôp. j l'isola del lazzeretto vecchio per ghi appestati; e quella del lazzeretto nuovo per la quarantina. Torcello, Miramio, Mis-zorbo e Buruno, altre 4 isble al N. E. In Marano; dist. 2 miglia, 8i fibbricano del Vetri e cfistalli, dei quali Venezia fa un gran citta. L'isola di S. Lutzaro è abitata da ci armeni, che vi hanno una buona gu: 4 ed una stamperia per le lingue ories-

teli. Popi y Inaddietro senjono abitanti , ota ssujono II Po e l'Adige banno la loro foca a poca distanza al S. di questa città , nel-l' Adriatico: Ella si serve di questi fiumi per luviare in Italia le mercanzie che giungono nel suo porto, i produtti della sua industria è dei suo territorio, e le mircanzie ilei nicasodi dell' Alemagna per trasportarsi nell'est. ro. Intportatione : aucchero , calle , indaco ; droglarie ; lane ; iticesto ; titiera ; gomnie ; salicratio; fiqueri , edeciniglia , cera , olio ; soda et. Esportazione : vetri , cristalli ; specichi, armi, ocra lavorata, cremor di tartero, telerie; velluti, grani, legumi, canopa; zer chini d'oro , sapone , carta , succleri railinati ; ctilori ; ct. Le monete d'oro sono : il secchino, che vale 11 tranchi 82 cent.; il mezzo zecchino, 5 fr. 80 cent.; la doppia 21 fr.; il dutato, 7 fr. 53 cent. Quelle d'ar-gento: una first del valore di 44 cent.; let çudo della croce; 6 fr. 50 benti; il docato d'argento; 4 fr. 40 cent.; il tallero, 5 fri 30 cent. Vi si tengono le scritture in lire Italiane da coo centosimi j 40,500 lire picco-le ventte s'uno lire 20,723 italiane j riduzione fites. Que-la crità è stata per lo spuzio di 13 cofi si centro di una repubblica famosa, il di cui governo in alcane «puche ci vien prescutatu dafle storia come uno dei più distinti dell' Europa. Alcune famiglie delle più cuspi ette della città di Padova per evitare nel 5. scoales il furore thei Goti i si ritiratione nelle diverse isole poste nelle figure al N. del mar Adriation | lungo la costa ove vanno a getta tarsi i fiumi Brenlà e Piave , cogniti agli an-tichi Remani sotto il nome di Methorius Major e Avassis. Queste fattiglie si fissarono nella rincipale di queste isole detta Ridto o Riva alta, e s' occuparono dapprimo solo della per sca e del pic traffico che facevano noi prodotto delle loro saline. Le altre isole vennero in aeguito populate da coloro che si nottrasserò alla crodeltà di Attila, allorquando distrusse Aquileja. Nel 7.º secolo ognusa di queste is: aveva un capo che portava il titolo di Tri: bano. Le guerre dei pirati , e le Inquictudi-ni che davan loro I Lombardi , decisero gli abitanti nel 697 ad eleggersi un generale che assume il titolo di doge, ed il printo fu Luigi Anapesta. Questo tapo o duca , decorate degli attributi reali ; tra subordinato al conniglio della nazione, è la sua dignità non era èreditaria. Esto risiedeva nell'isola di Mula: atocco, el essendo questa stata devastata da Carlo-Magno, venne trasferito il governo nell'insta di Riadro, che prese il nome di Venezia. Da quell'epoca cominciò questa città a figurare fra le potenzie. Nell' 854 sotto Ur-so Participatio, i Veneziani soccofisero gli abitanti dell'Islais e gli Schistoni contro i Saraceni ed i pirati che sconfissero, e Pietro Tribuno difese la città dalle incursioni d Ungheri che desolavano l'Italia: Governandel Urseolo III. cominciò il suo com, all estendersi nel Levante; ed oltrone dei privilegi e delle esenzioni : Questo doge uni ai domin peneti l'Istria e la Dalmazia, sottomire i Norentini , diède alla terra-ferma una forma di governo che conservò. Al tempo delle crociate questa repubblica cominció a far conos

score la sua grandezza, equipaggiondo delle flotte considerabili , e formando solla costa tl' Asia varj stabilimenti vantaggiosi, ed in Questo Metro tempo umiliò i Pissui, i Perrareni ed i Padovani auoi emuli. Vitali Micheli 11 4 estendo stato ingatinato dalle ustazie di Comment imperator grico, ed avendo perdu-La la flotta che cha sotto i suoi ordini , vi peri în una sedizione. Giò apporto un camhiamento nella forma di governo, che restrinse la licenta popolare. Continuando l'ingrandimento di questa rep., sul principio del 13.º secolo s' impadroni delle isole di Candia e di una porzione del Negropoute. Essendo doge nel 1289 Pietro Gradenigo, esso diede alla tep; un governo aristorratico che poi in seguito ampre si manjenne; indi sotto il doge Andrea Dandolo i Veneziani cominciarono it lucroso commercio delle Indie per la via tlell' Egitto, del quale fino alla so-perta del capo di Buona-Speranza furono i soli padromi in Europa, e da ció Venezia riconosce la finite principale delle sue gigantesche rivehezze. A quest epoca pure la raccento en console teneto in Alessantria, Avendo i Veneziani portate le luro forse in lontani puesi, risol-tezo i Genovesi di tentare la distrizione di questi loro emoli e e sarebbero rimciti pella Poro impresa; se il bravo Pisani colla sua ampienza e condotta noti girmgeva a salvar la patria, che gli fir per altro molto ingrata. Lo anno 1414, estendo doge Tommaso Mocessigo, si può rigourdare come el punto più luminoso di questa rep. La aua flotta imponenia te componevasi di 3,000 navi della portata di to fitto a 3,000 tonnellate, di 300 hastimeni ti più grossi e 46 galere. In quest'epica i Veneziani hatterono i Turchi nella Morea traquistarono II Printi comprarono Patrasso Zara e Corinto, Tanta grandezza del Veneziani doveva necessariamente eccitare la gelosia tle' loro vicinii Difatti Milano , Firenze , Gebova ed i Turchi loro fecero la guerra, ma l Veneziani ne sortirono sempre vittoriosi : e sotto il dogado di Agostino Barberigo nel 15.º acculo conquistarono i isola di Cipro. Fu soltu Lorenzo Laredino, il quale sucordelle a Barberigo, che si formò la funosa lega di Cambrai, alla quale concerrevano la Fran-cia, tutti i principi d'Italia ed il papa per la distruzione di questa repubblica, ma che la saviezza tiel governo seppe scingliere senza che portasse nd essa verun danno, ed anas poco dopo dne dei più gran re dell' Entopa, Carlo V e Francesco I, cercarono di alleatri coi Veneziani, Sotto Linei Mocenigo cominció la repubblica a decadere ; avendo i Turchi preza l'isola di Cipro , e nel principio del 12.0 secolo fu stabilita la fomosa benca, ch'ebbe fine colla taduta di quel governo. Antonio Prins li rese inutili le trame del re di Napoli e del tluca d'Ossuna, che avevano organizzata nua yangiara per impadronirai di Venezia. Sotto Domenico Contarini gli Ottomanni a' impudettnirono della cap. dell'isola di Candia, dopo bu assedio de più memorabili, che costo los ro 30,000 nomini. I Veneziani, malgrado le vittorie di Francesco Morosini, continuate authe sotto il suo successore Silvestro Valier . fence la pace co' Turchi. Il 18,º secolo vide

rintiovarsi questa guerra , e terminatsi senza gras-di vantargi, e la fine dello stesso secolo fu l'epoca più terribile per la repubblica essendo stata rovesciata dai Francesi. Luigi Manini ne fu l' ultimo doge. Pei truttati di Campo-Formio è di Loneville quasi tutto lo State-Veneto fu ceduto all' Austria , e l'Adige lo divideva dall' in allora rep. it. che aveva ottenuto il rinsanente. In virtù de' medesini trattati anche la Dalmania-Veneta fu unita all' Austria, ma pel trattato di Presburgo del 1803 essa abbandonò tutti questi possessi , che lecero parte del r. d'Ilalia , ecretusato fa Dull'Islria e le Sette-Issle, che furono unite all impero Francesc. La città di Venegla fu eretta nel 1800 in principato da Bonatla fu cretla nei 1800 in principato un unan-parte a favore del principe Eugenio, vicere d'Italia. Ora poi fino dal 1814 lo Stato-Veneto appartiene all'Austria e forma parte del r. Lomb-Ven. La castinizione del poverno ve-neziano era assa complicata, il doge non aveva per cost dire che l'apparenta della sovraoita, ed era subordinato ai principali corpi dello stato, che consistevano nella Signoria, nel Maggior Counglio, e nel Schato o regndi. Franvi anche altri potenti magistra ti, e specialmente quello dei 3 inquisitori di stato , la di cui autorità era assoluta ed inappellabile, ed averano estrassimi poteri. La repubblica di Venezia comprendeva aoticamente 14 pie. province, che la circondavane all'Os ed al N., cioè i il Događo, il Bergamasco, il Cremasco, il Breschno, il Vero-nese, il Vicentino, il Padovano, la Marca-Trevigiana , Il Feltrino , il Belinnese , il Friuli , l'Islria , il Polesine di Rovigo ed il Cadorino oltre la Dalmasia ed alcune isole. La esperficie di questa rep. nella sola ferra-ferma era di 800 l. quadrate, e la sua pop lazione totale ascendeva a a,m6,800 abil. Fabbr, di drappi e calze di seta , panni , scarlatti , votri, cristalli e specchi, trine, candele di cera molto stimate 3 velluti , maschere , Iriaca rinomata, coltane d'oro, mar uchino ed altri liquori. A Venezia si coltivano le arti, e la incisione in rame vi ha fatto de progressi. Esso raechinde molte pregeroli opere dell' imas ratestante molte propertiti opere dell'im-mortal Cantiva. L'arte tipografica che occupa-tante persone in questa città, è un ramo tonalat, di tenta, è come pure quella de giojel-hert ed orden. La gioventi nobile ha un ca-rattere dolce ed un'aria amabile che interesaa le donne son generalmente ben fatte, piene di gratia e di spirito , e di tota giovali tà che incanta. L' aria è salubre. Patria del cardinal Pietro Bembo, di Giambatista Ramusio, Lodovico Dolce, Fra Paolo Sarpi, Algarotti, Marco Poscarini, Marco Polo, Jacopo Roberti soprapnominato il Tinterelto Goldoni e di molti altri uomini iraigni ; a Gostoon e di molli altri uomini insigni e di E gi E E 1/4 N. da Mantorra, 100 N. da Roma, 120 N. 1/4 O. da Napoli 56 E. da Milino, 46 N. E. da Pirenze, e 2/5 S. E. da Pirenze (100 Napoli 56 E) da Milino, 46 N. E. da Pirenze, e 2/5 S. E. da Virenze (golfo di) o Mare Adelatro (

fre l'Italia, la Crostia e l'Albania.
Venettella, prov. dell'Amer. meridionale, nella Terra-Ferma, sul golfo dello strasso nome, ronf. al N. col golfo del Messico, al S. colla Nuova-Granata, all'O. colla prov.

di Santa-Marta, ed all E. con quella di Cumana. Paese abhoudante di gram , zucchero, cotone, salsapariglia, indaco, cocciniglia, pascoli, caccaos e tabacco; boschi ripiena di legnatti di prezzo. Pop. nel 1787 333,350 abit., dei quali 79,257 bianchi ; dividesi in 23 partidus. Capitale, Leon de Caracas. De qualche ando questa provincia si è sottratta al dominio spagniolo, ed ha adoptatu un governo repubblicano. Gran golia, sulla costa di Terra-Ferma, nell'America mendionales Vascross, b. della Normandia (Manica), ad i k da Sourdeval ...

Vaset, b. del Puitou (Vicuna), dist. 1/2 1. da Loudiet 3: Vanist, b. della Sciempagna (Jonna), cir-cond, di Joigny, da cui è dist. 6 l. E., ed 1 1. da Saint Florentin 3. Vanistre, b. del Dellintto (bera) , a 2 l

S. d'i Lione . Rodono, Ventuo , forte citta del r. de Poesi-Bassa Ventuo, forte citta del e, de Poest-Bass (Gheldria olandese). S'ipra qui sta citta lu fat-tu il primo esperimento delle bombe; è posta in un terreno basso, sulla riva diritta della Mosa, con porto assa comodo; dalla parte opposta giace il forte S. Michele. Fie-re di 15 g. ; 1° maggio e 24 giugno. Pop. 4,000 alid. ; 3 G.). N. E. da Rurcin suda , e

16 N. N. E. da Maestriclet. Lat. N. 51, 22. 17. Jong, 3, 50, 16. IS.
VERNISA , anti città del r. di Napoli, nella
Vernisa , anti città del r. di Napoli, nella Basilicata, cel. per eser la patria d'Orazio;

Boilicut, orf. per cerc la ptaria d'Uraino, in una ferdi paramenta di Chaid ed II appenditution del proposition de la proposition del la proposition de la proposition del la proposition de la Esthires O. Nord Ventinicala, graziosa città del Genovesa-

Vertuichia, grazioa città dei occiverso lo (Sala-Sardi), con un pic. porto ed na forte castello che n'è. l'unica diesa i sul Mediterranco y all'indocestora de fissus Biera e flotta e. 1. di mandanismo o pere città (S. Remoa a 3.). N. E. da Genura. Vek, isola sulla costa di Norvegia, dist. I. dall'isola Morkoc.

1 h. delf noda Markov. Vistua-Berra, villeggio probad-Franca Genna-el-Gina), circond. di Coried, ad 3. Per S. E. da depoyo Φ. Fabbe, dire view. Vist., and. citta del n. di Gennata, von approb all may a 14 l. N. E. da Almeria. Via Cutz. (b) granosa città del Mesico, con huon perit, aul goli del Mesico, con huon perit, aul goli del Mesico, con huon perite i fazze di la scendigiary-maio S. Giovannied Ulma, a 20 h. E. da Maria. Il filosibili fazze di la scendigiary-maio. ntesico. I inpusirer trancesi la securaçanto ho nel 1653, abb. di ogni sorta di figilit e hercanife d' Europa e del Messico di cui v' è il depósito. Pos., 16,000 abil. L'intendenza ha a56,000 abilanti e 4,141 leghe quatirate', e produce caccaos, taliacco, icolone, trate, e prousee carcaes, areaco, toose, and another calls pariglia, canne di aucchero ec. Loog. occ., 98. 29. lal. 19. 11. 52. N.
Vanacta, prov. del Messico, posta lungo fi mar del N. ed il gr. Oceano; custicas als

l' E. con quella di costasBicca, ed all' O: ener quella di Panama, ed ha circa 50 leglie dal-I E. all O., e 24 dal N. al S. Pause montues so ed abb. di miniere d'oro i fu scoperio de Colombo nel 1302. I auni abitunti filano il cotone e lo tingono di un bel color di porpora. Verrage ase è la espitale, città pic. ma ben situata e a 30 l. O. du Parretto.

Varago (Saint) . b. del Lionese (Rodano) eirond. di Viliafrance , a 2 de da Torure 4. Fabbr. di tele. )

Yeas-Paz, prova del Messies; elreoscritta al N. dali' Yucoton e tili Be dati' Hondares o della provi di Gustimala , ini 8, dalla provi di Socunusco ed all' Os da quella della Chiapa s. circa So J. di longhezza e 2º di larghezsa. Questa è un paese pieno di orridi soonti a di folte selve, ed intersecato de un gran astenero di Goari. Prod: resione enormi bamhù , gumme , balsaun , lentischi , legneme di guajaco ec. Colum y capitale,

| Vannata , picy ed out ticktid (Oiss) , a S L. O. da Compieghe. Aque minerali, . 1,162 abitanti; fabbte di copparente Fiera di 2 giorui , 25 ottobre . Fu un tempo polasto di delizie de re di Francia, Carlo-mas guo vi aveva un auperbo palazzo stato più volte saccheggiato da Normanni, tra linulmente distrutto da un incendio, nel -e358,-Vaccas, b. (Doubs) . a L di cont e cir cond. di Baune, de cui è ditt. 3 L (1, e

Vaaceara, ant., bella, forte e consid. città vescovile del Piemonte, il palazzo di città , quello del governatore e l'ospitale un tre superbi editiaj ; c. l. di provincia. Com di riso,, seta , grano ; canapa ; dino e v inli Ficre di bestiami oper 6 giornito dy febbraje e ad ottobre ; pop. 1. 18to abitinta 9 per aul coulle ste liumi Sesie e Gervax a) 4 L N O. da Gasalesi 14 N. E. da Torinu, eins L di pusto S. E. da Parigie Long. 6. 6. llat. 45, 2 person of gared not i world the

Vanpa, pic città di Corsica, presso Cérvione, circond. di Corte, Bastin, Qui VERNE, isoletta all'ingettes delle baia di Concerneau. - Isoletta al .: N. sleila .. parte Se E. siell' jola. di Cuba. Lat. N. 21, 55: longe 79 57, 130, 0. VERGER , Otth del r. d' Anonver , sull' Aller , vicina al Weser, Acque minerali; a 7 L S. da Brema, Long. 6. 52. 32. E. let. 52.

55. 37. Vedi VERDEK Vantanana , b. della Svizzera , nel cante di S. Gallo, da cui è dist. 9 L S. VERDERORRE, mola sulla costa E. dell' isola del capo Bretone, di p. n 8 L di hingh. (Tarn), a h L do Gaillact . della Linguadoca VENDERO & in francese VERDER ; ant. , fore

le, pop. e consid città della Lorena (Mosa), and liques dello ateast nome. 1 . 1 14 ; 9,362 abit; c. l. di notto-prefi, trib. di pr. ast e di com Fabbe, di vetri , liquori e confetture, cartiere, concies, filatoj di cotone e fucine. Com. di pelli. Varie ficre, Buona cib Ledella. Questa città fu presa da Prussiani nel settembre 1792; a 13 l. O. da Metz, 10 da Bar-le-Due, 61 E. da Parigi. Longo 3. 2. 2. lat. 49. 9. 31. -Prc. città di Borgo

gna (Saona-e-Loira), sul confl. de' fiumi Bouhe e Saona, 🔵 ; 1,700 abit. j c. l. di cant. e circond. di Chiloss , da eui è dist. 5 l. N. 1/1 E. Long. 2. 32. lat. 46. 52.—Altra città dell' Armaguse (Tarn-e-Garonna), sulla Ga-ronna; 4,300 abit, Man. di cadis e concie; c. l. di cant. e circund. di Castel-Sarrasin, da em è dist. 6 l. S. S. E., e 2 l. da Grizelles .- Altra, in Ispagua, nell' Aragona, a 5 l. N. E. da Jaca.

Vearest, pie città della Linguadoca (Alta-Garonna), c. l. di caut. e circond. di Tolou 9, de eni e diat. 4 1. F .- Borgo del Bostergue (Aveyron), a 7 l. S. O. da Villa-Franca. Cayber .

Vergazo, h. degli Stati-Poutifici, a 4 l. S. O. da Bologna.

Vencanuza, città degli Stati-Uniti, nel Vermont, sull'Otter-Greck, a 38 f. N. da Bennington. YERGHERETO, potesteria in Toscana, nel

Fiorentino. Yangini (le), gruppo di 42 o 13 isole, senza contare un gran nomero di scogli che s'innalzano al di sopra del mure, nel golio del Messico, all' E. di porto-Ricco. Esse anso altissiuc, e vi si trovano di booni ancoregi. Le sole alutate sono : Spanishtown o na Vergine-Gorda e Tortola appartenenti agl luglesi, e S. Giovanni e S. Tonnaso, a Danesi. Le ultime due, che erano state prese dagl' loglesi , furous restituite nel 1814 -Capo di questo nome nell'America meridio-nale, sull'ingresso dello stretto Magellanico, Longit. occ. 70. 37. 40. latit. S. 52. 21. VEMNES, b. del nuovo regno di Granata

(America-merid.), a 18 L S. da Truxillo. Tabacco ecocilente, Vénines, b. della Santogua (Charente-luf.),

a 3 l. E. dalla Roccella o Verkorunit, città della Bussia, nel gover-

no di Perm , prov. d'Ekaterinburgo , da cui i dist. 50 I. N. Concie. Veanann, h. della Picardia (Aisne), c. l. di e dist. 2 I. N. O. Ern un tempo la cap.

del Vermandese, e fu distrutta dagli Unni nd 450; pop. 1,000 abit. VERMANDESE, in francese VERMANDOIS .

ocse della Picardia, abbondante di grano ed excellente lino; fu riunito alla corona da Filippo-Augusta nel 1161, e comprende la maggior parte del dip. dell' Aisne. S. Quin-fino ne è il capo-luogo.

VERMANTOR, pic. cuttà della Borgogna (Jonna), sol Cure, Com. di legna, 3 x 2,546 abit. ; c. l. di cant. e circuid. di Auxerre , da eui è dist. 4 l. S. E. Long. 1. 18. lat. 47. 41. In quelle vicinauze travansi le grottt d' Arcy.

Vennatannia, prov. della Svezia, circo-scritta al N. dalla Dalecarlia, all' E. dalla Wesmania e dalla Nericia, al S. dal lago di Wener , ed all O. dalla Norvogia , di circa in l. di lungh. e 20 di lerghezza. Pop. 135,000 abitanti; paese ripieno di lagbi e paludi. Carlstadt, cap.

VERNEOT, piccolo stato dell' America settentrionale, lungo il Connecticut, fra la Nuova-Yorck e la Nuova-Hampshire. La sua po-

polazione aumenta in modo sorprendente. Nel 1800 vi si contavano già 154,000 abitanti, Produce grano ed eccellenti pasture; distille-rie e fonderie. Boningtus, capitale. Windore e Butland, altri luoglii principali; dividesi in 11 contce. Le sue montagne ricoperte in ogni tempo di alberi verdeggianti gli dauno il

Vennatson, villaggio (Rodanu), Fabler, di indiane ; circond. di Lione @ , da cui è dist. 3 L S

VERNEIL , h. della Maina (Sarta) , a 2 l, da Chitrau-du-Loir O

Venatuut, città di Francia, famosa per la battaglia del 1/24 fra Francesi e gl' lugicsi, 3 x; 4,295 abit. Concie, fabbr. di dro-ghetti, spille, basini, berretti ec., fonderie e fucine, sull Aure, dip. dell'Eure (Perche) e. L. di cant. e circond. d' Evreux, da cui é dist. 8 L. S. O., e 25 S. O. da Parigi. Long. oee, 1. 24. 15. lat. 48. 44. 10.—Altra città del Barbonese (Allier), ad 1 l, da Saint Pourcuin .- Alira, nella Picardia (Oisa), ad I I. N. O. da Senlis , presso Cred O .- Altra, nel Limpsino (Alta Vicuna), a 2 L O.

de Limoges 3. Veasses, b, della Maine (Sarta), a 2 l, da Beaumont .

Yearso, conten in Toscana di 8 l. circa de riresito, nel Fiorentino, fra il Protese ed il Pistojese.

VERSISSON, fi. di Fr. nel dip. del Loiret, che sbocra nel Loing, al N. di Montargis. Vensor, grazio-a, pop. e consid. citta della Normandia (Eure), in una pianora, sulla riva sinistra della Senna, con un antico casteile, 3 x; 6,500 abit, Fabbr. di velluti in cotone, indiane e tele di cotone; concie, com. di grauo e vino; c. l. di cant. e circond. d' Evreus , da eui é dist. 7 l. N. E. e 20 I. N. E. da Parigi.-Altra città , nel

Poiton (Vienna), a 4 l. da Poiters . Vann, b. della Lorena (Mosella), c. l. di cant. e circoud. di Metz @; da eui è dist. 3 L S. E.

Vezona-Alcaus, b. del r. Lomb.-Ven., ver-Vanou, ant. città della Campagna di Boma

(Stato-Ecclesiastico); sul fin. Cosa appie del l' Appennino, a 19 I. S. E. da Roma. Long. 11. 5. 31. lat. 41. 42. 40. Venox , b. della Sciampagna (Jonna) , a 2

I. da Sens O. Vasora, gr., ant. e cel. città del r. Lomb.-Veu., graziosamente posta sull' Adige che la traversa, fortificazioni considerabili; accademia de Filarmonici; pop. 50,000 abit. nel circuito di miglia 6 1/2, compresi i subhor-glii, 3 x. Parecchi antichi monumenti, il principale de quali è l'anfiteatro, uno de me-gio conservati; esto aveva 1,331 piedi di circonferenza, e poteva contenere 24,464 per-sone; tre archi trionfali antichi; antica cattedrale golica, magnifico palazzo del consi-glio, teatro moderno. Biona quadri in varie chiese e gallerie. Fiere 23 aprile e 27 ottobre. Il clima di Verona è purissimo, ed i Veronesi sono d'un carattere dolce ed allegro. Questa città è famosa pel congresso de sovrani alkati tenutorisi nel 1822. Patria di Ca-

pullo , Vitruvio , Plinio l' Antico , Pracastoro , Paolo-Emilio , Paolo-Veroncae , Scipiose Maf-Paolo-Émilio, Paolo-Veroucze, Scipiesze Maf-feit, Plutaro ed alari. Com. of esportarisme di sete, panni, grani, olio, ymi, e d'importa. di gnani, pelli, lane, ferro escoditi alcoissa-ji. Pu presa di Franco: nel 1955 e noi 1863; parl. N. E. da Mattion, 25 S. nd. s. p. 20 J. nd. p. da Mattion, 25 S. nd. p. p. lat. 43 - 56. 7.—Il Veronese è non dei pani più fertili dell' Italia, ed h. ni circa (p. l. di lungh. ed 11 di lurgh., alob. di biade, yi-ni, frutti, olio, bestiagia lellismigi, marrisi, in, frutti, olio, bestiagia lellismigi, marrisi, ni , frutti , olio , bestiami bellissimi, marmi, gelsi, petrificazioni er.

Venercians , b. del Delfinato (Isera) , o ; 647 abit. ; e. l. di cant. e circoud. di

mna, da cui é dist. 5 l. N. E. Vanass, comune degli Stati-Sardi ; c. l. di

mandamento, prov. d'Aosta. Vanatians, h. della Sciampagna (Marna), Vanninus, b. della Sciampagna (Marna), circond. di Santa Menchould , da cui e dist. 1/2 l.—Altro nel Poitou (Vienna) , a 6 l. S. E. da Poitiers .—Altro (Senna-ed-Oi-

(a), ad 1 l, da Trupes (a), Vanao, città di Russia, nel gov, di Riga, da cui è dist. 50 l, N. E.

Veraucoga, act. fortezza in Toscana, nel Pisano, situata sopra una congerie d'alti e scorces massi. Superba veduta. Nel montetrovansi de cristalli , ma rare volte perfetti. Vesarea , b, del Postou (Vienna) , a 2 l. da Murabeau 9

Vasaura, h. del Poitou (Due-Sevre), cir-cond. di Parthenay, da cui è dist. 4 L S. O. e 3 l. da S. Maixent .

Yeasaittes o Verragtia, città consid. dell'Isola-di-Fr. (Saqua-ed-Oisa), 4 × 1 23,00 abit. in luogo di 50,000 che ne conteneva nel 1788; c. l. di pref. e trib, di pr. ist. e di com., e vescovo suffraganco di Parigi, che comprende i dip. della Senna-ed-Oisa e dell' Eure-e-Loir, Fabbr, d'armi bellissime e di erra, filatoj di cotone, concie, com. di legna, m ssoline, aromati, grano cc. Fier, di 5 g., 1.º mag. , 25 agosto e 19 ott. Questa città , che altro non era in passato che un villaggio o luogo di rinnione per la caccia , è diventa-ta cel. dacchè Luigi XIV vi fece edificare il paguifico palazzo nel quale i re solevano fare la loro residenza prima del 1789. Gli editizi, i giardini ornati d'uo numero sorpreudente di atatue di marmo de' più gran maestri, le acque, tutto quivi è degno d'ammirazione. I giardini, compres» il gran parco, compres-dono uno spazio di quasi due leghe, cioto tutto di mura. La città è regolarmente fabbricata, ampie sono le sue strade, e vaste le sue piazze. Essa è patria di Filippo V, di Luigi XV , dell'abate de l'Epée , di Luigi XVIII e della familgia reale. Gli stati generali, dipoi si famosi sotto il nome di assemblea nazionale, vi tennero la luro prima seduta li 3 maggio 1789. Vi fan capo le grandi strade da Pari-gi, Chartres ed Alençon, Pagaosi da Parigi poste 2 1/2; a 4 l, da Parigi (distanza legale poste 2 1/2; 2 4; un Parigi (dissenza regare 21 chilom.). Long. occ. 0. 12. 53. lat. 48. 48. 21.—Altra città degli Stati-Uniti, nel Rentukey, a 4 l. S. O. 1/4 S. da Leziogton. Vansu. Luc, b. del Limonino (Greuse), ad 1 L N. da Souterraine

Veasoux, villaggio all' imboccatura d'un fiu-

micetio, sul lago di Ginevra, nei cant di Ginevra, da cui è dist. 1 l. N. Fabbriche di igeori , lavori in metallo ioverniciato all' nglese, macchine da copiar letters ec. Que-sto villaggio apparteneva alla Francia prima del trattato di Parigi del 1815, ma ne è stao smembrato con alcuni altri villaggi de tpoese di Gex per ingrandire il cantone di Ginevra.

Vaztamow , b. dell' Alvernia (Poy-de-Dôme) . e. l. di cant. e circond. di Clepmont, da cui

VERTELLAC, b, del Périgord (Dordogna) c. l. di cant. e eircond. di Riberga . de cui é dist a L. N. N. E.

Vagraum, , b. (Lot-c-Gasonna), a 3 l, N. Tonneius .

Varreut, piccola città dell' angomere (meric), ad 1 l. S. da Ruffre & Varreuto, b. della Westfalia, ad 1 l. e Ravensberg i gr. discaso

del Basso-Reno

lat. 48. 54. 27 .- Villaggio ad ; l. N. da Parigi , chiamato altresi Auber-Villiers.

Yanna, pic. città del Piemonte; fu presq nel 1806 das Francess , i quali ne fecero saltare io aria le fortificazioni. Sopra un colle presso al Po; ad 8 l. N. E. da Torino.

Vanvians, pic, città del r. de Paesi-Bass (paese di Liegi), sul fi. Wesse; pop. 6,000 abit, Ad 8 l. N. O. da Malines. Fabbr. di be' panni. Piere di 3 giorni, 21 aprile, 19 agosto s 7 sett. Venvine, pin città di Picardia (Aisne), sui

fl. Serre; O se, pop. 2,829 abit., c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist., com. di tele consid. Fab. di berretti e di vetri, e carticre; cel. pel trattato di pace del 1598 fra Enrico IV e Pillippo II , a 5 l, S, E. da Gui se, e 9 l, da Laun. Long. 1. 34. \$2. lat. 49. Vanzanea , valle della Svizzera , nel cant,

del Ticino, che comincia presso Locarno, Gli abitanti filano la canapa e fabbricano de panni leggicri.

Vazzuozo, pic. ciltà del Piemonte, c. l. di mandamento, e prov. di Saluzzo, da cui è dist. 2 l. S.

VERTY , b, della Sciampagna (Marna) ; rac-colta di buoni vini , c. l. di cant. e circond. di Reims , da cni è dist. 4 legle S. E. Vis., (i), Vada Virior, guadi rinomati di Fr., verso la foce del fi. Vire. Il gran Vé; ossia Vé di S. Clemente ha una traversata di 2 l.; il pic. Vé, fra Isigny e Auvillé non ha che un quarto di l., ma é il più pericoloso a causa delle sabbie mobili.

Vescovaro, b. di Corsica ; raccolta di buo-ni vini , a 5 l. S. da Bastia . Vésatare, pic. città della Lorena (Meurthe), sal fi. Brénon, 🐠; 1,850 abit. Fabb, di siameni; c. l. di cant. e circond. di Lur

péville, de ou f dist. 5 1. 0.

Vasca, ti. della Sciampagna (Marga), che Vasca, ti. della Sciampagna (Marga), che Challona e Santa Meneha la sorgente tra Chalons e Santa Mene-hould, e stocca mell' Atane, a 2 l. E. da Susacins , dopo aver traver ato Reims e Fismes.

Vesovi, aut. citta pien cousid., quasi di-strutta dalle guerre, nella Franca-Coulea (Alta-Saona), appie della montagna detta Mot-te-de-Vesoul, pre-so al ti. Dingeon; c. L di pref. , 3 pt ; 5,376 abit.; trib. di pr. ist. e collegio. Com. di arometi, chiucaglicric , panni , telerie , cioja concie, cappelli e chiodami Varie teres, delle quoi la pui rinopata è quella ce 33 aprile. Paparai da Parri 3 apoite e inezzo, a pl. N. 14 E. da Beantoue, e gi i E. S. E. da Parrii (data legale 354 chi.) Long. 3, 49. 39. lat. 47. 37. 50. kii.) Long. x. coiu me degli Stah-Sardi, c. L. Variotara, coiu me degli Stah-Sardi, c. L.

di mandamento , prov. di Novara. Venpain. Pedi Wespain.

Vasureaa, in l'impeae l'agie, page dell' Isola-de-Fe, diviso ju Visinese Francese se Vestines-Nurmanno, separato l'uno dall'al-lero mediante l'Epie Pontoise è la citta principale del Vessinese-Francese, e Gisors, del 3'es incse-Normingo.

Vestralia (regno di), eretto nel 1807 da Bonaparte, a favore di 100 fratello Girolamo, nella Gerinania Superiore. E so comprendeva l'elettorato d'Annover, il ducato di deva l'elettorato d'Añnover, il dicato di Magdeburgo, l'Hassia-linkriore, il posse di Etchafeld, il principato di Grubenbagen, quel-fo di Wolfinbattel, le contee di Blankeilbar, go e di Wernigerode, l'Hassia Supriver, il paese di Hirschield, ed alcuni altri, La sua popolazione era di più di 2,000,000 d'abit. I

territori, onde si componeva, furono restituiti agli antichi loro possessori nel 1815 Vestraua, inadditro uno de circuli dello Impero, confina al N. col mar di Germania e col circolo della Sa-sonia-Inferiore, al S. col circolo del Bazao-Reno , ed all' O. co' Pacm-Bassi. Hobner gli dava 140 J. di lungh. e 100 di larghezza i distinguevasi il cirrolo di Vestfulia dal ducato di Vestfulia. Il discato era circoscritto al N. dal vescovato di Paderberna , all' E. dall' Hassia , ed al S. dall' arcive-acpyato di Treveri , ed aveva 131,001 abit. Aren berg ne era la cap. Appartenne all'e-lettore di Colonia, e quindi al langravio di Hassia-Darpastadt, che lo ha ceduto al re di Prussia, in cambio d'un territogio sulla rivasinistra del Reno. Questo ducato oggi la parte del granducato del Basso-Reno. Gli stati siddetti ferem parțe dell' maddatro regno di Yestfalia. Il territorio della Vestfalia è ferviliasimo in alcuni luoghi, e quasi sterile in altri. La parte meridionale è la migliore, la parte settentrionale ha de buoni pascoli e molti cavalli. Le sue montagne ricoperte di fulti beschi, somministrano legnami, ferro, rame, piom-bo ed argento, i prosciutti della Vestfalia son

VESUVIO, Vesuvius, montagna del regno di Nap li , a 3 leghe N. dalla città di Na-poli ; 8 leghe di circuito e 3,700 pi di di elevazione sul livello del mare. Questa montagna è celebre per le sue eruzioni , nelle quali getta fuoco , lava e cenere in gran copia, si contano 33 eruzioni di questo vulcuno , Nogetter; Tom. 11.

dalla prime nell'anno 79, fino a quella del ya boc a a' lienchi della mosfligna, che cagionò immensi danui. Ne contorni del Vestivio vieu prodotto il vino detto Lacryma-Chris sti , che è molto rinomato. Alle soe radici vi e la villa reale di Portici, come pure Resina Torre del Greco.

Уктавача , prov. della Germ. , fra il pae-se d'Hassin , l'imaddietro curvolo del hassi-Bruo, la Franconia e la Votfalia. Il finne Lalin o Lion l'attraverse scorgendo dall' E all' O. , e la divide in attentr. e merid. Appartiene a diversi sovrani , il principale dei quali è il gran-duca di Nassau Questo paese ha carea 26 l. di longh, e quasi altrettanto di Lugii. Vazzat, popoli d' Afr., nella Ghinea, sul-la Costa-d' Uru.

Уаталца , pic, città degli Stati-Puntifici . a L da Viterbo

Verschau, pic. città della Bassa-Lusazia sulla Sprva, appartenente alla Prussia, a 10 l. N. da Cottbas, con un cast. Com. di lino. Varrona, pic. luogo in Tope., nel Pisa-

, ed in vicinanza di Pisa. Veruss, b. della Normandia (Senna-Inf.) 1 L da S. Vallery en Caux O.

Yataosa, pic. città del Burbone e (Allier), 2. L da S. Pierre le Acquiers . Nièvre. Vecayes, b. (Loir-e-Cher) ad 1 1. da Ecu-

Vavar , graziosa città del cant. di Vand , in amena situazione; paese tertile in bioni vini, con be prati sul lago di Ginevra. Il torrente Vevaise, che le georre dappresso è qualche volta periculosissimo. Pop. 3,786 abit. Emporio del commercio fra la Svizzera ed il l'iemonte. Fabbr. di cappelli, orobogi, biguitter e concer; com di orman-gi di Gruyere ec. A 4 l. E. da Losanna, e 15 l. S. 1/4 E. da Berria. L. 4, 32. lat. 40. 26. Versoak, h. del Topenese (Indres-Lora), perso-combanna.

VETNES, pic. città del Delfinato (Alle-Alpi) , 0; 1,800 abit. Com. di lane. C. l. di Cant. e cir. di Gap, da ciii e dist. 4 l. S. O. Veran, b. dell' Alvernia (Puy-de-Dôiue), sul Veyre; c. l, di cant. e circond. di Cler-

Variation, h. del delfinato (Iscra), cir-

Vez, villaggio del Vallete (Qisa), cirrond. di Senlis , ad s L e mezzo da Villers-Couerets O Ague.

Vezetar, città del Nivernese (Jonna), sopra un'emineura, presso la Cure, \$21,285 abit.; e. l. di caitt. e circond. d'Avalon, da cui e dist. 3 l. N. Long. 1. 24, 55. dat. 47-28. u. Concilio nel 1146. Acque minerali, e sorgente salata.

Vazaspeaa , b. della Linguadoca (Gard) c. l. di cant. , a 2 l. S. da Alais @ Vezena, fiume che scaturisce nelle monta-

gne del Correze, comiucia ad esser savigabile a Terrasson , a 3 l. da Brives , e si scarica nella Dordogna a Limenil Vicina, b. della Sciampagna (Jonua), ad

Yatus, b. (Mains o Loirs), pe 3 8 3 1 Mg

Cholet .- Altro , nel Rouergue (Aveyron), c. l. di cant. e circond. di Milbaud, a 2 l. da Sevenic .

Vezouze, fiumicello della Lurena (Mourthe); esso shocca nel fi. Menrthe appena traversito Luneville.

VILLEANIE-PIETROZO, h. di Corsica, c. l. di cant, e c.rcoud. di Corte, da cui è dist à L r 10-240 S. E. Basta 3.

VESSASO, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. della Spezia (Levante). VIALA DE THARN, b. (Aveyron), circund. di Milloud 3, da cui è di-L 4 l. O.

VIALLAS, villaggio del Gevodanse (Loce-), circoud di Florac, a 3 L da Villefort re), circond di riorac,

O. Miniera di pionibo e d'argento

VIA-MALA, strada celebre ed orrida del canton de' Grigioni, che da Tussas conduce

alla valle di Schaue

Viadana, città del r. Lomli.-Ven., sul Po, a 7 l. S. da Brescia. Viana, principato e città di Spagna, pel-la Navarra, solla sponda sinistra dell' Ebro, ad 8 L N. O. da Calaborra , e 13 s. O. da Pamplona.—Altra, città nel Portugallo , nell'Alenteja, sell'Exarama, a 4 l. S. de E-vora. Lat. N. 41, 42, 36, long. occ. 11, 2, 54.—Altra città forte e consid. del Portogallo, n lla prov. di Fra-Ducro-e-Minho, buon porto, difeso da una buona cittadella, all' imboccatora del fi. Lima; a 3 l. S. da Cominha. Long. occid. 11. 9. ht. 41. 39. Vasors, città del Lucemburgo (r. dei Parsi-Bassi), sol Leck, a 3 L S. da Utrecht, con un cast, magnitico.

VIANEGLIO, lorgo del ducato di Lucca, poco distante da Lucca, sul Mediterranco, con mediucre porto capace solo di piccoli na-

vigli, x-VIAS , b. della Linguadoca (Hérault), ad 1 1. 0. da Adge Q.

VIATRA, Città della Russia, c. l. del poverno dello stesso nome. Com con Arcangelu ; è posta sipra un finmi ello che shocca nel firme Viatka; a 70 l. N. E. da Ca-san. Long. 69. 50. lat. 58. 33.-11 governo prodoce grano, liao, mele, cera, sevo e legismi da costruzione. Fucine di ferro e fonderie. Pop. ton,000 abit.

Vinzao, pic. città della Galizia, in Ispagna, sopra un monte scosceso, alle falde del vale scorre il liume Landrove; a 6 ! N. da Mondonedo. Loug. ucc. 9. 30. Lt. 43. 36. VIMALE, pic città (Sorta), sul li Braic, pp. 2,000 abit.; c. l. di cant e circond di

Sunt Calais, a 3 l. da La Ferti-Bernard O. Vin , pic città della Lorena (Mourthe) sul firme Scille; 2,200' abitanti. Trah, di pr. ist. del circond. di Chatcau-Salius, presso Mojenvic . Com. di vini , grani e ber-retti di lana. Varie fiere. Saline. C. l. di cant. e curcond. di Châtean-Salins, da cut è dist. 1 l. S. E., e 5 l. S. E. da Nancy. L 41. 3. lat. 48. 37. 34.—Fezenzac, Armaguac (Gers), 3; 3,412 abit.; Com. d'acqua-vite e coucie ; c. l. di cant. e curcond. d' Auch , da cui è dist. 6 l. N. O. Varie fiere.-Bigorre (Alti-Pirenci), 4 x; 3,286 alnit.; c. l. di cant. e circund. di Tarbes, da cui è dist. 4 L N.

Vicazi, comone di Sicilia, intendenza di Palermo, distretto di Termini; pop. 4,509 abitanti.

Vacas 20, horghetto in Toscana, nel Pisapo, vicino a Calci. In vicinanza è una la-guna detta il bagnetto di Vicascio in intenuta da acqua percune impidissima, che gorgogliando scatarisce dal fundo tra due massi : è efficace contro i mali cutanci.

Viccino, villaggio in Toscana, nel Pisano, con potesta; tiera l'ultimo mercoledi d'agosto; mercato il mercoledi.

Vic-Dasson, b. del paese di Foix (Ardè-che), c. l. di c.ul. e circond. di Foix, da cui è dist. b l. S. 1/4 U., e 3 l. da Tarascona 3. Vicucano, b. dell' Ungheria-Inf., solla

spinda diretta del Danubro ; a 2 l. S. E. de Gran, ed 8 l. N. da Busia Vac-sua-Assna, b. della Picardia (Aisne)

3; 482 abst.; c. l. dr cant. e circond. di Scissus, da cui è dist. 4 l. (). Vic-on-Allien, b. dell'Alvernia (Puy-de-

Dom'y, c. l. di cant. e circond. di Chr. a 2 L da Bill im . Virt Castabes o Vic sun-Cian, gross

b. dell' Alvernia (Cantal), sul Sorre, a ; 2,338 abitanti ; capo l. di cant. e circond. d'Airillac, da cui è dist. 3 l. N. Acque

Vicenza, gr., forte, florida ed ant. città d'Italia, cap. del Vicentino, nel r. Lomb-Ven., di circa ( miglia di circuito , con una accademia Pop. 30,000 abit , rompresi sub-lorgia ( p. Pri presi da Francesi nel 1796 e nel 1800. Casa di abitazione del Palladio. Belle chiese, he palazzi, belle piazze e buo-ne pitture. La chiesa della Madonna del Moute è ammirabelr. Vari celifizi sono di arclutettura del Palladio, del quale questa città é la patria, come pore del cel. Trissuo. Vicenza è posta in un territorio abbondante . ed in una piacevole situazione fra due montagne, aul Bacchiplione, che l'attraversa. Macchine ad acqua per filare e torrere la seta. Fabbr. di drappi di seta. I Vicentini son ficri e sensibili alle ofiese. Fiera 3o agosto, 13 g; ad 8 l. N. O. da Padova, c 5 l.O. da Venezza. Lut. N. 45. 31. 40. long. 9. 13. 9. E. Il Vicentium ha cirva 14 l. di Lingh. ed 11 di brili. ed è un pasc si ameno e ferti, rhe vien chiamato il giurdino di Venezia, pop. 110,000 shit Prod. vino squano ed una gr. mutità di gelsi ; miniere d'argento e cave di belle pietre.

Vice, città di Spagna, nella Catalogna, in mua lertilissima pennora, sopra un fiumi-cellu che slocca nel Tit, a 12 leghe O, da

Girona, Victoria, h. della Lorena (Vospi), a 4 l. E. da Nenfehdreau 3.

Vicini, pic. città del Borbonese (Allier), fam sa per le sac acque minerali. Sulla sponda diritta dell'Alber, M.; a 6 L. S. E. da Gannat, presso Casset O. Vico, b. di Cu-ica, c. l. di cant., a 7 l. N. E. da Ajaccio O. Com. di vino cd

VICO-EQUESSE, pic. città del r. di Napoli (Terra-di-Lavoro), presso al mare, a 2 L

N. E. da Sorrento, edificata da Carlo II sulle rovine d' Equa. Nel 1694 fu quasi distrutta da un terremoto.

Vice-ti-Moanovi, comune degli Stati-Sario, c. I. di mandamento, prov. di Mondovi, de C. Pisano, pro-sa terra in Toscasa, inel Pisano, necza covinata ed orrida sol pridio d'un poggio conico isolato, inna volta sisai più consulcrabule, e frontiera de Pisau. Aria poco buona. Vicario regio, notiro civile e crimanale, e cancelliere comminiativo. Long.

8. 15. 22. lat. 42. 42. 11.
Vico-1s Casavess, comme degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di Ivrea.
Vicovano, pre. città della Salina (StatoEcclesiastico), a 2 l. S. E. da Tivoli. La

vita d'Orazio era in quelle vicinanze.
Vico, b. del Berry (Indre), a 3 l. dalla

Victo, B. del Berry (Indre), a 3 l. dalla Chdire ... Victos-es-Caux (Saint), b. della Normandia (Senna-Int.), a 6 l. N. E. da Roano ...

VICTURNIEN (Saint), b. (Alta-Vicnna), a
1. da Saint Junien .
VIDDIN. Vedi Windin.

Viduousa, pie, città del Portogallo, nell'Alentejo, in una bella pianura; pop. 2,300 abitanti.

Vinouelle , flumicello di Francia, che travras Sommières e Lunel, ed entra nello stagno di Thau, presso Aigues-Mortes; essodivide il dip. dell'Héranit da quello del

Gard.
Vionopuss, b. della Russia, nel governo
di Twar, ad 8 L.S. da Vischnei-Volotschak.
Viscomerca, città alquanto consid. del granducato del Basso-Reno, a z L.N. E. da Stromberg., e 3 L.S. E. da Minster, sud-

VILLER, b. dell' Armagnac (Alti-Pirenel), all Neste, ove questo fiume absects nel Moquire; c. l. di cant. e circond. di Bagnères-

Iuf.), circond. di Nantes, da cui è dist. 7 l. 8., presso Montaigu . Pandeu; 4,000 abitroti. Vietta., pic. città di Spagna, in Catalogna,

ndla valle di Aran. Viannun , pic. città della Linguadrea (Tarn),

t. l. di cant. e circond. di Castres , da cui è dist. 2 l. N.

Vienna ; Vindobona ; antica , bella , vast ricca e cel, città di Germania, capitale dell' Austria e di tutta la monarchia austriaca, e da lungo tempo residenza degl'imperadori di Austria; con una università ed un arcivescovato cretto nel 1721. La bellezza e la grandezza di Vienna consistono nei suoi subborghi, che ascendono a 32, imperorché la città stessa non è ne grande ne bella. Il palazno imperiale è un autica edificio fabbricato in tre differenti epoche, che non corrisponde alla maestà del sovrano che vi risiede; ma vanta il tesoro dell' imperadore, il gabinetto delle antichità, quello d'istoria naturale e delle medaglie ec. Le contrade della città son generalmente strette e tertuose, e, a motivo de molti legni che continuamente le percorrono , fangose nell'inverno e polverose nella

estate. La piazza della corte e quella del mer-cato sono le più belle. La chiesa metrispolitana dedicata a Santo Stefano è un magnifico edifizio gotico con un campanile de' più elevati d' Europa, avendo 460 piedi d'altezza. Cel, monumento di Canova nella chiesa degli Agostiniani. Fra i suoi sontuosi edifizi pub-blici si distinguono principalmente i doc arsenali, e l'università, e fra i privati quello del principe di Lichtenstein, che contiene una stupenda raccolta di quadri e di stampe, quelli di Lohkowitz , Estarhazy , Schwarzenberg, Kaunitz, Traun, Auersperg, Stabrenberg Fries, Landon cc. La pubblica biblioteca è una del-le più ricche d' Europa. I subborghi son lon-tani dalla città circa 5 a 60 · passi . L' Augarten è un vasto publico giardino nel Leo-poldstadt, ed il Prater, che è divenuto il passeggio principale di Vienna, è ripieno ili cervi e di altre bestie selvagge. Ad una lego dalla città trovasi il delizioso cast. di Schonbruin, ma la corte in autunno soggiorna spesso a Lassemburgo , 2/3 di lega distante da Vienpa. La città stessa ha un'ora ed un quarto di circonferenza, e racchinde 1,400 case, la maggior parte di huona costruzione e nun di rado alte 7 piani. Ne' sobhorghi, che, compreso il Prater, girano miglia 3 i/2 tedesche, si contano sopra 5,700 case. Gli shitanti am-montavano nel 1814, esculso i forestieri ed i militari, a 233,547 in 56,690 famiglie, ma la pop e le fabbricazioni aumentano ogni anno più. I Turchi assediarono Vienna nel 1683 e nel 1520 con un armata di 200,000 nomini; il principe palatino fece levar il primo assedio; il re di Poll nia Sobieski ed il duca Carlo V di Lorena fecero levare il secondopo aver disfatti totalmente i Turchi. I Francesi vi entrarono nel novembre 1805, l'evacuarono nel gennajo 1806, e la ripresero nel maggio 1809. In Vienna vi sono più di ro nei maggio 1809. In vienna vi sono più di 3,000 fabbi,, che occupano 67,000 persone al-neno. I telaj son più di 110,000. Manifatture imperiali di cristalli e pore-liar, mani attu-re di vellati, setrie, tele stampate, nastri, aghi, chineaglierie, bigiotterie, armi, tappeti , istrumenti monicali e mattematici ec. , com. consid. colla Turchia e coll' Italia ; ope razioni di banca e di finanze. Fiere celebri 11 maggio, gli ultimi quindici giorni di luglio, detta di Santa Margherita, ed il giorno di Santa Catering, L'uso delle cambiali sopra Vienna è di 14 giorni dopo l'accettazione, quelle a mezzo uso, ad uno o più usi, a tan-ti giorni data, quelle pagabili al principio o alla fine d'un mese, e quelle ad 8 giorni godono di 3 giorni di grazia, che cominciano il giorno ausseguente alla scadenza, quelle pagabili a vista o al di sotto di 8 giorni vista e ad un tal giorno fisso, non godonn di alcun giorno di favore. Vicuna da 22 carantani (krentzer) e mezzo per una lira tornese ; 100 metri di Francia fanno anne 126,21 di Vienna. Le monete d'oro di Germania che hanno corso in quella dominante sono i il zecchino d ppin, che valc 23 franchi e 22 centesimi ; zecchino, 11 fr. 62 cent.; sovrana doppia, 34 franchi 92 cent.; sovra-na, 17 fr. 45 c.; massimiliano doppio, 29 fr. 92 c.; massimiliano, 14 fr. 96 c.; mez-

to massimiliaris ( 7 fr. 48 e.; carolino o ala 3 tisan, aş fr. 75 c.; mi zzo detto o sia un normo e mezzo, 12 ft. 37 c. 5 mazzo dello osia un normo e mezzo, 12 ft. 37 c. 5 quarto di cabalino, 6 ft. 18 c.; florido, 8 ft. 25 centa po talleri di Sasionia, 40 ft. 89 cant.; 5 talleri e mezzo, 10 ft. 44 c.; 2 tallari e mezzo, 10 ft. 22 c. Quelle d'argento sono: il risdallero o scudo di convenzione, 5 fr. 4 c.; siezen detto n finemo, 2 fr. 49 c. 1 24 e 30 caranta-tii, 76 c ; 12 e in varantani, 38 c; 6 e 3 tui, 76 c; 12 e in carantant, 38 c; 6 e 3 Enrantanti; 19 cent.; coma di Brabante, 3 fr. 57 cent.: mezza detta, 2 fr. 78 centesi-tni ; quarto di detta, t fr: 39 c.; sitavo tli detta , 6g e.; fiorino; 1 ir. 76 e.; mezzo detto ; 8g cent. ; doppio scellino, 1 fr. 5 r.; scellino , 52 c.; messo delto ; 24 c.; moneta tla 5 soldi ; 12 c.; detta da a soldi e mezzo ; 16 c.; batz o sia 4 carantari., 18 c. Questa bitti è in un'aideni-fima situazione; nel confluente del fiumis ello Vienna nel Danribio; 9 koma, 215 S. E. da Amsterdam, 3:6 E. da Paugi , 390 S. E. da Londrá , 4 d N. E. dá Madrid ; 280 N. O. da Coltantinópoli , 450 S. O. da Pietroburgo , 240 S. da Stockholih, 200 S. E. da Copenaghen, Lou: 11: 2, 30. lat. 48. 12. 40.

Viest', of frances Fisher, antichiair and et al. (18 de 18 d

Vieuna, e dell' Indro-e-Loira, irriga o costegga

Lunger, Sind Junica, Cadulous e Chatelen, and it is a control to the control of the Cadulous of the control of

Questo dip. é traversato dalle strade da Tours, Rochefart, Burton Vandea, Bordeaux, e dalla Roccella a Posters.

Viensa (dip. dell' Alta) ; dip. di Fe. ; for a mato di qua parte del Luciosato, conf. al N. co'dip. del Creu-e ; dell'Indro e della Vienna , al i E. con quello del Creute , at S. con queili de Correze e della Dordogua , ed all' O con quelli della Dordogna, del Oharcute e della Vituna; Limigea c: l. dipret:; 4 circondarj a solto-pref. Lanoget, Bellat, Rocherbasirt e S. Yr.erx; 28 cant. o gindical are di p.ce, 224 comen; 21.º divit militare, ve-scuvata e corte reale di Lini ges. Questo dip. lia 188 l. qualtate è 244,450 abit. , è irrigato da fineti Gartenipe , Victura , Gane ; Tho-rion ; Brionne ed Isle. Il pacie den e i rtile; e produce stegina c pochasimo framento; ma ti son de ricchi pascoli, e vi si allevano molti bestiami, soprattutto bovi, cavatti e m iti i le montazne son ricoberte di boschi e di ca-tagni ; ab-emda iti salvaggiunic e di pe-See; sottovi de le miniere di ferro, rame; prombo; antim mio - carbon foanie; e delle cave di marmo. Consiste l'Industria in fabbr: dı panni ordidəri; chlodi; majolica; spelli cc.; carlicre, bunchitura di cere ec. Gii abitanti son laborical al sommu. Questo dipi: vied attravertato dalle strade da Orieans, Mouting, Cabors; Aurillat, Bordeaux e Salutes a Linioges

Vienne Le Charrau , B. della Sciampagna (Marua ) , a 2 teghe N. da Sonta ... eneheald S. Venanny città della Marca-Ukrania di

Branderthorpe, and fit Yesle, and ano coufficial! Ouler, and 8 1. S. O. da Stettino. Visaxon, clitis del Berry (Cher), shi confider dismi Cher et Yere; nel tulogo it più a némo del il più fertile del dipartimento, o v. 1, yono shit. Fabir, di panua, sije e berri v. 2, yono shit. Fabir, di panua, sije e berri Conf. di firm, carthere, Festine et Santiere, Conf. di firm, carthere, Festine et Santiere, Conf. di firm, carthere del conference del preglato. Filer d'un giorno, consid. per le lane il 36 giupno. C. I. di cant: e corcondi, di Bosirge, d'ac ou F dist. J. N. O., e del di Bosirge, d'ac ou F dist. J. N. O., e del

S. O. da Parigi.
Vissiois, b. della Normandia (Calvados),
2 2 t. E. da Vire 3.

Vineri, città machinisima del r. di Napoli, nella Capitanata, situata appie di monte Gargatoo, sul galbi di Venezia, à 10 1; N. E. da Manfirdonia. Long. 14. 16. lat: 41. 55. . Vierx, villaggio della Normandia (Calva-

doi) ; a 2 l. S. 1/4 O. da Caeri . Monutheuti attichi.

Vietx: Mascrit, villaggio della Brettagoi

(Coste del Nord); c. l. di cant. è circond. di Lamient 🔾, da cui è dist. 3 l. S. Vir, h. del Delfinato (Iseca). Filatoj di seta, c. l. di cant: e circond. di Grenoble 🔾;

ta, c. l. di cant: e circond. di Grenoble di da cui è dist. 3 1. S.

Viora (il), pic, cit, della L'inguidoca (Gard)

helle Sevene, • ; 3,083 abilanti, capo l. di sotto pref., trib. di pr. ist. e cameradele monifathure. Fabb. di cabe di seta e di cotone, e concie; a 10 l. S. O. da Alais, è 17 l. da Nimes.—B. del Quercy (Lot), ad i l. N. E. da Courdon e

VII. Victar (if), horgo del Poiton (Vienna) di

tentro all' de Jourdain 3.

Vigeots ; h: del Limohim (Corrèze). Cartiere ; capo l. dl caut. e circond. da liraves , da tu è dist. 6 L. N. ed 1 l. da L'actolic O.

Vicevano; pic. città con un fiere cast. hopra un monte; sulla trontiera degli Stati-Sardi ; in un' amenishma situatione , presso at Tiemo, c. l. di mandamento e prov. di Mortara. Fabbr. di nastri, fiere di 8g., per 8. Gusteppe ed il 13 agosto; a 5 leghe S. E. tla Novara. Long. 6. 31. 46. E: lat. N. 45.

Viliazza; valle degli Stati-Sardi , fra Lo-

-tarno e Domo-d Usola.

VIGLIANA. Vedi AVIGLIARA. VIGRA-DI-MARTA; isola dell' Amer, sett. Bulla cotta del Massaciaustetts; all U: deti'is sola Nautucket, di 8 l. di lungli, e 2 di lar-gli; contiene 16,500 acti di terre lavorative ed aveva 5,265 abit. nel 1793, non compresi 4,500 lta indiani e mulatti.

Vicantoba, b. della Pirardia (Somma) ; a 2 l. da Finrecettr 4: Viciatas comune degli StatisSardi, e. li

di mandatuent, prov. ili Casale.

VIGNELIA; b. degli Statt-Eccli; a 3 L e mezzo E. S. E. da Viterbo. Vicuatras (les) , pic. forte di Provensa Varo) ; nella baja di Totone ; a 5 l. da

Carnes . VIGNAULERS-LE-HATORCHATEL ; be della Lo-

rens (Mosa), c. l. di cant. e circuid. di Commercy, a 3 l. da S. Mihel . Vignora; città degli Stati-Pontifici, aul Tabaro ; a 4 l. S. O: da Bologna.

Vicsona; villaggio del Picmonte; c. l. di mandamento e provincia di Pincrolo, da eui è dist. 3 L Vignozzoro , contune degli Stati-Sardi , &

1. di mandamentu, prov. di Tortuna. Vicenai, b. della Sciampagna (Alta-Mar-na), sulla Marna, 🔵 \varkappa, 894 alst-; c. l. di

cant. e circond. di Chaumont, da sui è dist. 5 I. N: Vicxor; b. della Lorena (Mosa), sul fi. di questo nome, a 7 l. da Commercy O. Uso, città di Sp., nella Galizza, con un ant. casiello, un torte ed un biono purto, incendiata nel 1800 dagl'inglissi; sull' Occa-

pro, a 3 l. S. O. da Rodoudella. Long. occ. 10-53. 45. lat: 42: 13. 20. Vior, b. della Liorena (Mosella), t. l. di

ant. e circond. di Mets O; da cui è dist: 2 l. e inczzo N. E Vimeas, pic, città dell'Angiò Maina-e-Loi-

ra), sopra uno stagno, • 16 3 3 alat., c. l. di cant. e circond. di Satimur; a 75 l. S. O. da Parigi. Gran com. di bestjami. Vitanatin , b. del Duutse (Loiret) , ad 8 N. da Orledus . Vitanatina , b. del dip. della Maina-Loi-

ra (Angiò), circond. di Satinuir .; da cui è dist. i L. E:

Vincas-Huanas , prov. del Perü , di 25 la di lungh. e 20 di largh. Produce 200chero e

cotone. VILLA-ALTA, giurisdizinne del Messico; al N. della città di Messico; fertilissima in cocciniglia a cotone ; che ne formano la ricchesta principale. Vi si coltivano intiltre la vantitia ed ma specie di tabacco molto apprezz. 10. Cap. deltu stesso nome. VILLA-Box, città dell' Amer. mer: nel Bras

sile, c. L delta prov. di Goyaz. Miniere d'ono nel territorio; sopra un finanicello; a 166 I. N. O. da Villa-Ricca, Long. occid, 50. 354 lat. S: 16. 45. VILLAGER ; villaggio della Sciampagna

( Aube ); sulla Sensa, a 3 leghe N. de Triges Q. Villach , graziota città , con un castello ;

nella Carinzia-Superiore, sulla Drava, in un paese cinto di monti; a 6 le S. O. da Clasgenfurt. I bagni di Tis plitz ne sono poco di-stanti. Il distretto che ne dipende ha 16 L di lungh. ed 8 di largh., e circa 116,000 abit. Miniere di ferro , piembo e rame ; cas ve di marino ec. Esso fa parte del regno d' Illiria.

VILLA-DI-C. sok, città del Portogallu, nela la prov. di FraiDucro-e-Minho, con un pico p-rio all'imboccatura del fi. Ava, a 4 i. S. E da Barcelos. Lut. N. 41. 21. 20. long. ocei 10. 56 43.

VILLA-DEL Rer , pics città dell' Estramadora spognuola, sulla Guadiana, a 7 l. N. O. da badajes.

VILLAURATI, comune degli Stati-Sardi. c. li di mandamento, prov. di Casalci VILLAFABLEITU , cumune degli Stati-Sardi ,

c. l. di maudamento, prov. di Cunco. Vittua-14-Mosa, città del Mession, provi di Tabasco

Vittain' Ittestas. Fedi Ictatlas Villaras, bi della Franca-Guitea (Altas. Sanua); a 6 l. da Vescul .

VILLA-FLOR, pic. e graziosa città del Pora togalio, nella prov. di Tras-los-Muntes, a 8 l. S. E: da Villa-Reale.

VILLAPAREA, città degli Stati-Sardi, con un lierte ca-tello ed un vasto porto , aul Mes. diterranto, appie d'un monte, c. L di mandanicuto, e prov. di Nizza. Com. d'otid d'oliva; agrumi, sete, vini, grani, canapa e trutti secchi; ad ; I. N. E. da Nizza. Long. 4: 54 15. lat. 43. 40: 20.

Villatranca, pic città del Piemonte, c. li di matidamentu, prov. di Pinerolo, di cui è dist. 5 I S. E., e to I. S. S. O: da.

VILLA-Passta, pic. tittà di Spagne nel re di Leone; sul Tormes, a 13 L S. da Alva: de-Tormes.-Altra, nella Biscaglia, a 17 li S. E. da Bilbuo: Altra nell' Estremadura spagintola ; a 18 L S. E. da Radajoz.—Go-inune di Sicilia , intendenza di Girgenti , distretto di Bivone; pop. 3,213 abitanti. Villa-Peasca-de-Panades; gratimo città

di Sp., in Catalogna, pres-o al Mediterra-neo; 3,000 abit.; a 3 l. S. O. da Barcellona: Villarmanca; in francest Villarmancan; graziosa città di Fre nel Bogiolese (Budanu);

bul Morgon; the shoers nella Saotia, sus morgon; the shocra nella Saotia; 4 ; 5,022 ahit.; c. l. di sotto-pref., trib. di pri îst: e di com. ; un' accademia di belle lettere vi è stata soppressa durante la rivoluzione; Consiste questa città in una sola strada, inti lunga 1,200 passi, senza conture i sobbors ghi, Fabbr. di tele ; com. di vini ; mercati di bestiami, tele e refe. Fiera di 3 giorni, il lunedi della Pentecoste; a 4 l. S. E. da Beanyeu, 9 N. 1/4 O. da Lione, e 105 S. 1/4 E. da Parigi.—Altra citta forte del Rossiglione (Pirenei orientali), appie de Pirenei, aulla diritta del Tet, dalla parte opposta del quale Luigi XIV fece edificare un castello; a 9 l. N. E. da Puycerda , ed 1 l. da Pro-

VILLANDOVA. Vedi VILLENZUVE.

VILLA-PRIA, pic. cetta di Sp., nella Bisca-glia, a 24 l. S. E. da Billuco. VILLA-GUARGIA, villaggio degli Stati-Sardi presso Oneglia, in un «errit-rio fertile ed abbondante di sorgenti. Uno smoltamento di

terra ne distrusse due terzi nel 1802. VILLA-HARTA , pir, città di Sp. , nella Castiglia-Nuova, sulla Guadiana, a 25 l. S.

1/4 O. da Totedo. Villa-Hermona, città di Spagna, pel r. di Valenza, da cui è dist. 21 I. N. O.—Altra, Valenza, da cui è dist. 21 I. N. O.—Altra, VILLAINE (if), fiume di Francia, che ha la sorgente presso Ernée, traversa Rennes, e sbocca in mare dirimpello all'isola di Maggio, a 6 l. E. da Vauucs. Vedi lue .- Borgo dell' Angio (Sarta), a 3 L. N. O. dalla

Fleche @ VILLAIRE-LA-JUHEL , b. (Majenna) , circond. di Arajenna 4, da cui e dist. 6 l. E. N. E.;

c. l. di cant. ; 2,500 ahit. VILLAINE-EN-DUÉMOIS, b. della Borgogna (Costa-d'Or.), c. l. di cant., a 3 l. da Bai-gneux-les-Juifs .

VILLALVERRIA , comune degli Stati-Sardi , c. I. di mendamento, prov. di Tortona. Villamorrati, b. della Gujenna (Gironda),

aut Giron , c. l. di cant. e circond. di Bazas 4 , da cui é dist. 3 J. N. O. VILLANDEY , villaggio del Torenese (Indree-Loira) , sol Cher , a 2 l. S. da Amboise ,

e 3 l. da Tours . VILLE-II' ALMESE, villaggio del Piemonte,

a 6 1. S. E. da Susa, VILLA-NUOVA-n' Astz, comune degli Stati-Sardi, c. l. di mandamento, prov. di Asti. —di Mondovi, comune degli Stati-Sardi; c. l. di mandamento , prov. di Mondovi. - So-laro , comune degli Stati-Sardi , c. l. di mandamento, prov. di Saluzzo

VILLANOVA-DE-GAYA, pic. città del Porto-gallo, nella prov. di Fra-Duero-e-Minho, a 24 l. N. da Coimbra.

VILLANOVA-DE-CEEVERA, pic. città della stes-sa prov., a 10 i. N. O. da Braga.

VILLANOVA-DE-LOS-INFANTES, CITTÀ di Spegna, Castiglia-Nuova; a 40 L S. E. da Tnledo. VILLANOVA-DE-GALLEGO, città dell' Aragona.

a 3 I. N. da Saragozza. VILLANOVA-DE-PORTIMAON, città del Porto-

galio , nell' Algarre , a 5 leghe E. 1/4 N. da VILLA-PARDA, pie città di Spagna, nel r. di Leone, da cui è dist. 22 I. S.

VILLA-PRAYA, pie. città dell'isola di Ter-sera, una delle Azzore, a 4 leglie N. E. da Angra.

VILLARD-DE-LASS, horgo del Delfinato (Iscra), c. l. di cant. e circond. di Grenoble 1 da eni è dist. 5 1. S. O. VILLA-REALE, pic. città del Portogallo , nella prov. di Fra-los-Montes , a 4 l. N. E. da Lamego.-Altra, in Ispagna, nella Bisca-glia, a 12 l. S. E. da Bilbao.-Altra nel r. di Valenza, da cui è dist. 16 1. N. 1/4 E.

(Spagna). VILLA-BICCA, città del Brasile, c. I. del governo di Minas-Geraca; appie d'un monle. Rieche miniere d'oro; sul finme San-Francesco, ad 11 l. O. da Docarne, e 14 l. N. O. da Hio-Janeiro. Long. occ. 46. 12. lat. S. 20. 30 .- Altre, città nel Paragoni , a 25 l. S. E. dall' Assunzione. - Altra, nel

Chili, a 20 L S. E. da Imperiale VILLAREJO, b. di Spagna, nell'Estramadu-

, sulle frontiere della Nuova-Castiglia , ad 8 I. E. da Placentia.

VILLARS, b. della conlea di Nizza, a 2 L. S. F. da Puget Thénière. - Attro nel dipartimento dell' Ain (Bresse), ad 8 L N. da ione, e 2 l. de Gez O. Aliro, presso Con-

drieux . (Bodano).

VIELA-SAVARI , b. della Linguadoca (Aube) , a 4 l. da Saint Papoul , e 3 l. da Ca-

Inaudary .

VILLA-VICIORA, città del Portogalio, nell' Alentejo, con un antico castello ed un bel palazzo. Essa sostenne un exiebre assedio dagli Spagnuoli nel 1667, seguito dalla battaglia di Montes-Clarva, che pise la corona sul capo del duca di Braganza; in un territorin fertile; a 7 L S. O. da Elvas, ed 83 S. E. da Lishona.-Borgo e castello in Ispagra, all' E. di Madrid, cel. per le battaglia del 1710, vinta dal doca di Vendônne.—Al-tro, nell' Asturia, a 12 l. S. O. da Santillana.

Ville, b. d' Alsszia (Basto-Reno) , c. l. di cant. e circond. di Schelestadt . da cui è dist. 3 L , sul Milbach.

VILLOURG, b. del Torenese (Indro-e-Loira) ad 1 l. da Neuvy-le-Roi Q.

VILLE-RUX-CLERCS, horga del Vendomese (Loir-e-Cher), 9, 783 abit.; circond. di Vendôme, da cui è dist. 3 l. N. Vetreria. Vecterraire, villaggio della Linguadora (Tern-e-Garonna), c. l. di cant. c circond. di Castel-Sarrasin, da cui è dist. 7 leghe S. E.; e 3 l. da Montauban .

VILLECONTAL , pic. città del Rouergoe (Ave-yron) , a 4 l. da Espalion .

VILLEBAGE, b. della Linguadoca (Aude);
2 l. da Lezignon .
VILLEB AVEAL, villaggio (Senna-ed-Oisa);

ad 1 I. N. E. da Verszilles , presso Sevres 3. Villa-Diet, b. della Normandia, 3 x ; 2,953 ahrt.; fabbr. e com, consid. di utensiii di rame; c. L di cant. e circond. d' Avran-ches, da cui é dist. 3 l. N. E., c 6 l. O. da Vire. - Altro, b. nel Poitou (Vienna), presso al Clain; c. l. di cant e circond. di Poi-tiers, da cui è dist. 3 l. e mezzo, e 2 l. da Vivonne .

VILLE-EN-TARDEROIS, h. (Marna), c. l. di cant., a 4 l. O. S. O. da Reinie . VILLE-FACRAR, h. dell'Angomese (Charen-

te), c. l. di cant. e circond. di Ruffic . , da cui è dist. 3 l. O.

VILLEPORT, h. della Linguadora-Inf. (Losire), O; 1,000 abity c. l. di cant. e circond. di Mende, da cui è dist. 9 l. B. S. E. Mi-nicre d'argento e di piourbo, VILLEPRANCHA-DE-BELVEZ, b. del Périgord (Dordogua); c. l. di cant: ad 8 l. S. da Sur-

lat , a 4 L da Beivez . VILLEFEARCHE-DE-RODERGUE, città del Rou-

ergue suil' Aveyrore, 3 x , 7,114 abit., c. l. di sotto-pref., trib. di pr. ist.; camera delle manifatture, e gr. com. di tele, rame, frumento, vino, segale e miglio. Patria del maresciallo duca di Belle-Iste, a 10 l.O.da Risodez, ad 11 L. S. E. da Cabors,-Villaggio di Francia nel Borbonese (Allier) a 4 leglie N. da Moulins , e 3 leglie da Montmerault . -Altro, Argonne (Moss), a a l. S. da Ste-

di cante, a #3 h S. da . Albr ... VILENGARDEDE LA DESCUSSE, pic. città del-la Linguadora, © 12c, 2,210 abit., a 7 l. S. E. da Tolosa, c. l. di sotto-pref. e trib. di pr. ist., fabbr. di tele di canapa.

VILLEFRANCHE-DE LOUCHAPT, VILIAG. (Dordogna), circond, di Bergerac, da cui è dist. 8 l. N. O., e 2 l. da Monpont . VILLE HARDOUIS, città della Sciampagna (Aube) , a 6 l. E. da Troyes . ha dato il no-

me al un antico istorico francese , che vivevs al tempo delle crociate VILLEUR , b, dell'isola-di-Francia (Scona).

x, c. l. di caut., e circond. di Parigi, da cui è dist. 2 L S. Com. di vini.

VILLELOIR , b. del Torenese (Indre-e-Loira) , a 3 l. E. da Loches . VILLENAGNA, b. della Linguadoca-Inferiore (Hérault) ; ad 1. L da Bedarieux 3.

Villemanocua, b. della Sciampagna (Jonm), ad : I. N. da Pont-my-Youne . Villemonala, villaggio (Senna), a 2 t e

menzo E. da Parigi , presso Bouly . VILLEMONTOIS, grosso, b. del Forese (Loira) M , a 2 l. e mezzo S. O. da Roanne . Valenta, pic. città della Linguadoca-Sup. (Alta-Garonna), aul Tarn; c. l. di cant. e crond. di Tolou, da cui è dist. 5 l. N. E.,

ta L da Fronton 0 ; 5,933 abit. Villana, ant. citta di Sp. nel r. di Murcia, da cui é dist. 22 l. N. E., e 22 l. S.

O. da Valenza; 7,000 abit., alle falde d'una calma di monti. Territ. fert. in grani, vini; olio e canapa. VILLENAUVE, pic. città del cant. di Vaud,

all' estremità orient. del lago di Ginevra , a 2 l. S. E. da Vevey. Ricco apedale fondato da Amedeo V. VILLENEUVA-n' Agan , città dell' Agenese (Lot-

e-Garonna), sul Lot, , ; 10,727 alut., e. l. di sotto-pref., e trib. di pr. ist. Fiere di 3 g., 19 giugno e 1.º sett.; a 5 l. N. E.da

VILLERAUVA-n'Avaraon, pic. città (Avey-ron), c. l. di caut. e circond. di Villefranch. . da cui é dist. 3 l. N. Valleanuva-na-Bano, città del Vivarese (Ar-

diche), @; 2,225 abit., c. l. di cant. e cir-cond. di Privas, da cui è dist. 5 l. S. Patria d'Oliviero di Serres, che su il primo a coltivare i gelsi. Vi si allevano molti bachi da Villenauva-pa-Massan, pic. città della Gu-

enns (Lande), sul Midou , set , c. l. di cant.

e circond. di Mont-de-Marsun , da cni è dist. 4 l. E.

VILLENEUVE-LA-GRANADA, città della Linguadoca (llérault), a 2 l. S. da Bésiers . Villetative-L' Aachevâgoa, città della S. iam

pagna (Jonna), 👁 碱 , 1,880 abit. , c. l. di cant. e corcond. di Sens , da cui è dist. 3 L E. Com. di lana e canapa; fabb. di panni, saje e e perte.

VILLENBUYE-LE-COMPTE, borgo della Bria (Senna-c-Marna) , a 2 l. da Creer . VILLENEUVE SUE-YORKE & La-Ros . piccola

città della Sciampagna (Jonna) , 4 x; 5,600 abit. Fabbr. di panni ordinari e concie ; comdi vim, cc.; c. l. di cante circond.di Joigny da rui è dist. 4 L. N. O.

VILLANZUVE-LES-AVIGAON, città della Lingua doca (Gard), sul Rodano, di contro ad Avignore, 3, 3,279 abit.; c. l. di cant. e circond. di Nimes, da cm è dist. 8 l. E. Fabler, di tele, capelli to.
Viciento mere Magnatonne, b. della Linguadoca (Hérault), a 3 l. S. dá Montpelher .

VILLEARUVA-SAIRT-GRORGES , b., In-di-Francia (Senna-ed-Oisa), sulla Senna, 👁 ж : 895 abit., a 4 l. S. E. da Parigi, Raffineria di zue-hero.

VILLA-IVA AUJON. Vedi CRATAAT-VILLAIA. VILLE-TRETEC (la) , villaggio della Pivardia (Oisa) , circond. di Besuvas , a 21. da Chaumont . Pabler. di calze di entone,

VILLENOXE, pic. città della Sciampagna (Au be) , 2,870 ahit.; e. l. di cant. e circondi di Nogent-milla-Sentia , da con è dist. 2 l. N. VILLE-PARINE, b. (Senna-c-Marna), a 5 &

da Parigi. Clare 0 : 559 abit. VILLEPPATE, villaggio della Linguadoca (Aube), a 2 F. da Custelhaudary .- Altro, pell Is, di Fr. (Sema-ed-Ona), ad. 1 l. da

Livry O. VILLE-PORCHET, h. del Torenese (Loire-Gher) /a 2 L do Château-Regiunit . In-dre-Loira.

VILLEPSEIT ; h., Is-di-Fr. (Sema-cd-Oisa), a 2 l. da Versailles . Vintagonias, b. del Berry (Cher) . 990 abit.; a 7 L. b. da Bourges.—Altro in Nor-mandia (Senna-Inf.), salla Seona; ad i l. da Caudebec ..

VILLERRAL , città dell' Agenese (Lot-e-Ca-ronna) , 2,500 abit ; c. t. di caut e'circond. di Villeneuve-d' Agen, a 3 1. da Montfkurquin 🐠

Vittenoi , ant. cast. di Fr. (Senna-ed-Oisa), VILLERS, b. del ducato di Bar, in Francis

(Moscha), a a l. S. da Aohguy 👁. Villeas-ar-Casterns, withinger dell'Ahno-nia (Nord), circond-di Cambay 🖜, da cui è dial 3 l. Bataglia fra Francisi e gl' Ingle-

si del 24 aprile 1794. Villens-Bocaca , bargo della Normandia (Calvindos), 3; 1,223 abit, o. l. di cant. e circond. di Cacn, da cui è dist. 5 l. O.—Abtro, nella Picardia (Somma), e. l. di cant.

e circond. d' Anuens 🐠 ; da cui é dist. 2 l. Vincass-Coraners, pic. città della Picardia (Aisne), 3 x, 2,405 abit, sul confine del-la foresta di Betz, con un bel castello cdifi-cato da' duchi di Valois, che acrye di reclusorio de mendicanti. Fabbr. di vetri, majolica , calze e pettini. Patria di Dounsoustier ; c. L di cant. e circond. di Soisson, da cin è dist. 6 L S. E., e 5 L S. E. da Compie-

VILLARS-FARLAY , b, della Franca-Contea (Jura), c. L di cant. e cir. di Poligny , da cui e dist, 4 L e mezzo N., e a L da dr-

bois . VILLERS-SEXEL, b. della Franca-Contea (Alta-Saona), c. l. di cant. e circond. di Lore,

da cui e dist, 4 l. S. ; e 4 l. da Venul C VILLETARRUIR, villa; g. (Senna), a 3 l. N. da Parigi , presso S. Denis . Villatora, sorgente minerale di Alvernia

(Puy-de-Dôme), presso la gitta di Besse. VILLATTE (In), villaggio di Francia, quali contiguo al sobborgo di S. Martino, al N. di

Parigi; circa 2,000 abit. VILLETTED ARTOR , b. del Delfinato (Jacro),

a 3 L da Cremicu 4 VILLATIR SERVISE , h, del Delficato (Isera), ad 1 l. 1/2 N. E. da Vienna .

Vigna sun Tomasa, b. della Sciampagna (Mar-na), . c. l. di cant. e circond, di Sapa-Menchould 3; da cui e dist. 3 l. N. O.

VILLE-VALLIRE , villaggin (Jonna) , w , # 34 l. S. R. da Parigi , c 2 l. da Villepapreke Roi O.

VILLE-VIEILLE , b, della Linguadoca (Gard) , presen al Vidourle, a 5 l. S. O. da Nimes, presso Sommières @

. VILLIER, b. del Borbonese (Rodano), cir-coud, di Villefrauche, da qui è dist. 1 l, Belleville . VILLERS, borgo del Vendomese (Loir-e-

Cher), circond. di Vendome 4, da cui e dist. 1 l. v/2 O.—Altro. nella Maina (Ma-jenna), a 4 l. S. da Laval. Chitectu Grouther 4, VILLERIS-LE-BEL, grosso b. dell' Is, di-Fri (Senna-ed-Oisa), presso Ecruses 4, molte ville ne contogni , a 4 l. N. da Parigi. Nel 1818 metteva a posta uccise e feri un gran numero di persone.

VILLERAN-SAINT-GRONGES, villaggin (Sonns-c-Marna); c. l. di cant. e circund. di Provins o, da cui é dist. 3 l. S. Villiers Saire-Bergit, b. della Sciampa

(Jonna), rircond. di Joigny, da cui é dist. 5 1. S. O., e 2 1. da Toucy .

Villinger, città del grandocato di Badea, vella Foresta Nera, fra le sorgetti del Danobio e quelle del Necker, a 9 l. N. E. da Priburgo. Vittoria de Francesi sopra gli Austria-

Ci del 1805; pop. 2,800 abit. Vilsace, b. del r, di Beviera, a 6 L N, da Sultzbach, Com. di ferro. Vitanovan. Vedi Watsnovan.

Vizvogue, pic. città del r. de Paesi-Rassi, nil fi. Senna ; 2,600 abit , a 2 l. N. E. da Brusselles. Casa di detenzione.

Vinete (il), pic, contrada di Fr, nella Pi-cardia (Somma). , villaggio del Gatinese (Loiret), ad

Viscosi, villaggio di 1 l. da Montargia 4 Visiournes , b. del Percese (Orna) , sul fi.

Vire, in ona valle fert. ed abb. in pasture, • ; 3,363 abit. Camera delle manifatture. Com. sousid, di tele e cuoja ; c. L di cant s cir-

cond. d' Argentan , do é dist. 7 leghe N. P. VINT, b. dell' Artesia (Passo-di-Calnis), L di cant. e circond. d' Arras . da cui dist. 2 l. e mezza N. E.

6

Vina, b. del Piemonte (Stati-Sardi), a 9 l. O. da Canen,

Vistan, b. del r. di Valenza, sopra una eminenza che si avanza nel mare. Vini pre-

YINAY , b, del Delfinato (Isera) , c. l. di cant. e circond. di S. Marcelino . da cui d dist 2 l. N.

Visca, pic. città di Fr. (Pirenei-Orient.); c. t. di cant, e circond. di Pradea, da coi e dist. 2 l. E. N. E., c 7 l. da Perpignamo 9. · Vinceages , vidaggio della Borgogna (Jonna), a 2 l. e mezzo S. da Auserre . Com, di vini.

Viscassas, palazao reale-e h. dell'i-ola-di. Fr. (Sesna), c. l. di cant. e circond. di Scraux. da en é dig. 3 l. N. E. y j 1. E. da Parigi. Patria di Carlo V. Parco estrassimo. Il duca d Enghien vi fu focilato e sepolto nel 1804, Fiera di a g. , 25 giugno.-Città moderna degli Stati-Uniti, nel territorio del N. O., mi Wabach, a 100 l. N. O. Francoforte; ne suoi contorni si ruccolgono tabacchi eccellenti e grane,

VINCENT-D'ANDANTES (S.), b. (Indre), c. l. di caut. e ciproud. di Chitenuroux . d., de cui è dist. 5 . S. E.

Vincentes Traces (S.), b. (Londe). c. l, di cant. e circond. di Dar o da cui è dist;

Viacanzo (8), isola, una delle Antiffe, a 6 1. S. da Santa Lucia , e 20 1, 17. dalla Burbada , di & I. di lungh. e quasi altrettanto di largh: Prod. zucchero; co-one, raccios, catte hirpin Prior. successor a quone, require, care et cercificulte rabaccio; pops 18 poer rabit, que qualt 1,400 bianchi. Kingstown, cap. Questa cia la sela issa delle Ambite, nella quale; la carabi fissecto-in numero adficiente per figmare un ciorpo di nignone, Nal 1795 n silico. varono contro gl' inglesi, ma senza rinevita e furono deportati nella Terra-Perma. Long. cor. (punta N. E. ) 63, 35. lat. 13, 15.

Yascaszo (S.), città di Spagna ; nella Vec-F Ebro, a 55 l. N. E. da Madrid. Idem porto di Spagna, uelle Agente, a 3 l. O. da Santilla. de Santillana, Long. occ. 6: 04. 40. lat. 43 24. 40.-Capo che forma la punta S. O. del Portogalio. Long. occ. 11. 21. 45. lat. 37. 2. 30.—Prov. del Brasile, che confina all' E. colla capitaneria di Rio-Janeiro. San Vincenzo, capit. Essa lus un buon porto, sulla costa dell'Oceano Atlantico.—Isola incolta e disalistata d' Africa, una delle isole del Capo-

Vince, comunità di Toscana, nel Piorentino, vicino a Firenze, tore Leonardo da Vincivicino a Firenze, patria del cel. pit-

VINDAU. Vedi WINDAU, porto alla foce

d'un tiume di questo nome. Vinnica. Vedi Winnica. VINETA, era una città dell'inaddietro Po-

merania svedese, presso Usedom, che rima-se inghiottita allorquando si formò quest'is. VINEUL, h. del Bicacse (Loir-e-Cher), ad 1 L. E. de Bleis @.

VINNYARD, Pedi VIGNA-DI-MERTE. Vianamea (S.) , villaggio della Scia (Jonna), sull'Armançon, a 4 l. S. da Tonmerre. .

Vianurs, b. della Sciampagna (Jonna), ad i l. da Villeneuve-la-Guyard .

Vinsosans b. del Delfinato (Drôma), ad 1. S. O. da Nives ..

Vartisti, città del pacse de Peluppi, sul-la riva merid. dei fisme Gambia, a circa mezza I. di distansa da Gallifria, Gr. com.

di cera Vias, in francese Visa, fiume di Francia, che irriga i dip. del Calvados e della Manica, e shocca nella Manica, fra Carcutan e Bayeux. Vi si pescano de solmoni. Es-o co-mincia a San Lò ad es-er navigabile.

Visa, pic. città della Normandia (Calvados), (9 m; 8,182 abit.; c. l. di sotto-pref., e trib. di pr. ist. e di com., camera delle manifatture e horsa di com. Pabbe. di tele fine, asje e panni ordinarj e carteris. Fiere di 8 giorni, 19 maggio e 29 settembre; ad 8 1. S. E. da San Lb., e 13 S. Q. da Caen. Longit. 2, 44. latit. 48, 50, 16.

Vingibla (la), uno degli Stati-Uniti, cir coscritto al N. dal Maryland e dalla Pensilvania, all' E. dall' Oceann, al N. dalla Carolina, ed all' O. dal Kentuckey. Pu so ta nel 1585 da Riccardo Greenwil, Inglese. Inverni rigidi : spesso vi succede nello stesso giorno un passaggio subitaneo dal caldo al freddo. Gli Apalichi la dividino in superiore ed inferiore. Il suo fertile territorio produce tabacco in copia , lino , canapa , poco cotone , grano e frutti. Miniere di ferro, piombo, solfo, carbon fossile, piriti ec. Be cavalli. Popolazione nel 800, 874,000

abitanti ; nel 1810, 974,722. Dividesi in 82 contee. Richmont , cap. della Virginia.
Vianav, b. del Delfinato (Isera), • ; 1,000 abit., a 6 l. E. da Vienna.

Vining-La-Gasso, b. della Beogesia in Prancia (Ain), c. l. di cant. e circond. di Belley

cia (ain), 2: 1 a cant. è creonse, ai *peury*Ø, da cui è dist. 3: N. O.

Visivilla, b. del Delfinato (lisera), circond. di S. Marcellino, da cui è dist. 5 l.

N. O., e 2 l. dalla *Cotd-Saint-André* Ø. VIRNASUAGO, Vedi WIRRESUAGO.

Viavus, pie, città del ducato di Lucem-burgn (r. de Paesi-Bassi), ad 8 l. S. E. da Neufchâteau.

Viatz, lago della Livonia, nel governo russo di Riga, ad egual distanza dal lago Pcipus e dal golfo di Riga-

Visapua, gr. e forb: città delle Indie, cap. del r. dello stesso nome, di cui usu parte forma il Decan, e l'altra dipendeva dal Peishwah; quest'ultima è la più consi-derabile. Il Kristhna n'è il fiume principa-le; elima vario; territorio fertile in ruo. La città è dist. 40 1. al N. E. da Goa, e nelle sue vicinanze si trovano delle minicre di diamanti. Longit. 96. latitudine 17. 30. Vissans. Vedi Wissans.

pacie di Henneberg, presso l'ablasia di Pulda. Viscnazsano, balisggio della Franconia, nel

Vist , pic. città del r. de Parsi-Bassi , sul-la riva diritta della Mosa , fra Liegi e Mac-VOSCIBN ; Tom. 11.

stricht. Popolazione 1,800 abitanti. Visuo , rittà del Portogalio , nella prov. di Beira , fra la Ronda ed il Mondego , circondata di bellissimi giardini, e presso ricche miniere di stagon, a 8 l. N. O. da Coimbra.

Visa a , fiumicello di Francia (Loira), che sbocca nell' Ecotay, ad I. N. E. da Montbrisin

Visigaparwan , pir. rittà delle Indie , sulla costa del Coromandel. Stabi imento inglese, a 50 l. N. E. da Masnlipatnam. Long. 80.

4n. lat. 17. 41. VINNOEL-MARQUES, Imago di Spagna, ritrebevole per una numera d'antimonio.

VISP. Ved FINCHEACH. Vismonaco, pic. città del r. di Pollonia sulla Vistola , ad et l. N. O. da Varsavia. Vissons , villaggio (Scuna ed-Oisa) , a 3 l.

8. da Parigi , ed : lega da Autony @. Servia, Vistola (la), gr. fiume d'Europa, che nasce su'monti Carpari, irriga Cracovia e Vársavia, e sbocca nel Baltico per più foci,

al di satto di Thorn.

at 61 mero ut inorn. Ver (S.), b. (Doubs), ♠ <sub>M.</sub>; 800 abit.; a § 1. da Besanane. Veresso, Fiterbium, città antica, grazio-so e di mediocre grandezza, cap. del Patrimonio di S. Pietro (Stato-Ecclesiastico), fondata da Desiderio, re de Longobardi, alle falde del monte Cimino. Pop. 10,000 abit, Bella piazza; gran numero di palazzi, chiese e fontane. Patria di Giovanni Anni domenicano, e di Giovan Francesco Roma nelli , valente pittore ; in un territorio fertile, singolarmente in vino squisito, ed irrigato da parecchi ruscelli. Questa città fu saccheggiata da Francesi nel 1798; a 6 l. S. da Orvieto, 4 O. 1/4 N. da Roma, ed 8 S. O. da Nami. Long. 9. 52. lat. 42. 24. 54. Nelle vicinanze acegenti minerali calde.

VITALY, h. S. E. da Lieri. h. del r. de Paesi-Bassi , a 12 l.

N. E. da Loept.
Virza', città consid. di Brettagna, în Francia (Ille-e-Vilaine), sulla riva diritta del finene Vilaine, 🌖 🚉 5, 303 abit, z. e. l. di sotto pref. e trib. di pr. ist. Gr. com. di tek, refe, calae e giunti di reft. Concie e fabbr. di tele da vele. Nel territorio fabbr. di fustagui ed acque minerali. Raccolta di cantaridi; ad 8 L.E. da Rennes, e 25 N. da Nantes. Long. occ. 3. 33, lat. 48.

VITARY , b. della Franca-Contea (Alta-Sanna), c. l. di cant. e circond. di Vesoul, cui è dist. 9 l. N. O., e 2 leghe da Cintrey . VITEOLLES, villaggio della Provenza (Borche-del-Rodano), a 4 l. da Aix . Fran-

toj d' olio.

Vitar, (Pa-so-di-Calais), e. i. di cant. e circond. d' Arras, a 2 L da Douar . N. Ind. Vitar-Le-Français, città consid. e popolata della Sciampagna (Marna), sulla Marna, nel Pertois; sotto-pref. e trib. di pr. ist., 3 x 6,194 alsit. Belia piazza. Vitry fu fondata da Francesco I, che le diede il suo nome. Ficra dopo pre-pua; a 6 l. S. E. da Châlons, e 40 E. da Parigi. Long. 2. 18. lat. 48. 40. A megea lega di distanza trovasi Vitry-le-brute, e. l. di cant., sul fiume Saulx, anticamente città cossid., ma che eserado stata presa e incendiata da Luigi VII, e da Carlo V nel 1514, è ora ridotta ad un sempliee villaggio.-Borgo di questo nome nell'Or-leanese (Loiret), a 2 l. da Château-Neuf-sur-Loire .-Altro borgo nell'isola-di-Francia (Senna) , sulla Senna; a 2 l. S. E. da Parii. Patria del cardinale Giacomo di Vitry, isturico delle Crociate.

VITTRAUX, pic. città di Borgogna (Costa-d'Oro), sul fi. Braine e sopra un altro fiumicello, 6 54; 1,866 abit.; c. l. di cant. e circond. di Digione, da cui è dist. 11 l. §). Fabbriche di panni. Com. di lana, canaja, e refe.

VITTEFLEUR, b. della Normandia (Senna-Inf.), sul fi. Durdan , presso Cady . VITTEL , b. della Lerena (Vosgi) , c. luogo di cant, e circond, di Mirecour . da cui

dist. 4 L S. O.

Virroma, graziosa e consid. città di Spa-gna, nella Biscaglia, cap. della prov. d' A-lava, edificata da don Sancio dopo la sua vittoria sopra i mori. Strade ampie fiancheg-giate di begli alberi y pop. 6,500 abit. Fab-be. di stoviglie , cappelli e lavori di paglia , e concie. Scuola di disegno. Fu presa dai Francesi nel 1795 e nel 1808; a 13 l. S. E. da Bilbao, e 62 N. da Madrid. Long. occ. 5. 3. lat. 42. 92.

VITTORIA, isoletta dell' Arcipelago delle In-die, fra le Anamà e le isole dello Spirito-Santo. Long. 103. 50. lat. 1. 32.

VITTORIA (capo delle), punta settentrio-nale dell'ingresso N. O. dello stretto magelhanico, al N. del capo Pilares. Lat. S. 52-19. long. occ. 77. 14. 3o. Viv., b. del Piemonte (Stati Sardi), c. l.

di mandamentu e prov. di Torino, da cui e distante 10 l. O. N. O.

VIUX-an-Salax, b. del cant. di Ginevra, a 2 l. da Bonneville.

VIVARESR , in francese VIVALIS , pic. prov. della Linguadoca in Fr. , divisa in alto e basso Viveresc. Le sue montagne son vulcani estinti , e la cap. é Viviers. Forma oggi in gran parte il dip. dell'Ardéche.

Vivano, b. dell'isola di Corsica, a 5 l.
S. da Corte

VIVARIO, casale in Toscana, nel Pisano, anticamente soggetto alla badia di Morrona,

vicino a Cascian

Vivaso, pic. città di Spagna nella Galizia, sopra un ripido monte, alle falde del quale scorre il Landovre, che lorma alla sua foce nn porto comodo e vastn; ad 8 l. N. O. da Mondonedo, Long. 10, 30, lat. 43, 45. Viveaois , b. di Fr. sull' Jagnone (Pny-de-Dôme), e. l. di cant. e eircond. d' Ambert

VIVIAN (S.), b. (Gironda), c. l. di cant. e cirrond. di Lesparre , da cui è dist. 4

Viviens, pic. ed ant. città del Vivarese (Ardèche), sulla riva diritta del Rodano, 9; 1,892 abit. Fabbr. consid. di panni, e filatoj di seta , lana e lino; com. di grini, vini e seta. C. l. di cant. e circond. di Privas, da cul é dist. 7 L. S. S. E. Long. 2. 20. 45. lat. 44. 29. 14.-Allra, nella Sciampagna (Jonna), a 2 l. da Tonnerre -Altra, in Linguadoca (Tarn), a 2 l. da Castres .

N. E. da Begumont 3. b. della Maina (Sarta) , a 1/2 L

Vivoxxa, pic. città del Poitou (Vicona), sul Clain, 3 x, 2,000 abit.; c. l. di cant. e circond. di Poiticra, da cui è dist. 3 l. S. O. Com. di grani.

Vivr , b. dell Angio (Maina-e-Loira) , a 5 I, da Satumar Q. Vix, b. del Poiton (Vandes), a 3 L da

Fontenay O. Viza, città della Turchia europea, nella

Romelia, con arcivescovo greco, alle falde di un monte, od 8/1. E. da Adrianopoli. Vizconaro. Vedi Vicanano.

Vizita, h. (Iscra), 3 x; ,927 abit, c. l. di cant. e circond. di Grenoble, da cui è dist, 3 l. S.; fabbr. d'indiane e focine. Cele-

bre per l'adminaza dei tre stoti nel 1787. Viccapingay, grasu borgo del r. de Pae-si-Bavi, a 1 l. S. da Delft; pop. 5,000 abit.

Pesca d aringhe. Valeanna, isola dell' Olaoda (r. de' Paesis Basei), sull'ingresso del Zuyderzee. Vaotno, per città sul Weser, nel grandu-

cato del Bassa-Reno, a 4 l. S. 1/4 O. da Minden. VODASLE, Perk VAUNABLES.

Vodana, città dell'Arabia, nel paese di Oman, a 17 l. S. O. da Oman. Il suo terri-

torio produce poco risu; ma abli. di frotti. Vossu, b. del principato di Waldeck, da cui e dist. 3 l. O. Fabbr. di calze.

Vobleramace, pic. e graziosa città della Carinzia-Inferiore, sulla Drava, a 10 l. E. da Clagenfurth (r. d'Illiria).
Vosapan, fivre città d'Olanda (r. de'Pac-

si-Bassi), sal Reno, a 3 l. O. da Utrecht. VORADEN O 16 ORDEN, pic. città del r. d'An-

nover, a 10 l. N. da Osnabrück.

Vocasas, Vicus Irine, città fortificata del
Genovesato, nel Milanese-Savojardo (Stati-Sardi), posta in una ridente situazione; c. l. di prov. Bella cattedrale; popolazione 8,000 abil. Ficra considerabile di hestiami, nel maggio e nel dec.; sulla riva sinistra del torrente Staffora. Fabbr. di fazzoletti, e com. consid. in seta ed in grani, a 12 l. S. O. da Milano; e 5 S. O. da Pavia. Long. 6. 35. lat. 44.

Voco : NA; Vergontum, borgo assai popolato degli Stati-Sardi , vicino al fi. Tosa , a 2 da Domo-d' Ossola, nella valle d' Ossola.
 Vocué, villaggio della Linguadoca-Inferio-

re; Ardeche, a 2 l. da Villeneuve-de-Berg . Filatoj di reta e colone.

Voceta (i), popoli della Russia, che abita-no fra Tobol I, Beresof, l'Obi ed i monti Urali , nel governo di Perm; hanno molta so-miglianza co Calmucchi , r la loro principale

occupazione comiste nella caccia, Vousuago, pic. città della Baviera, sul Da-nubio, a 5 l. E. da Ingolstadt.

Voto , b. della Lorena (Mosa), sopra m firmicello slello stesso nome , 3 54 , 1 ,279 abit. , c. l. di cart e circond. di Commercy, da cui é dist. 2 l. S. E.

VOL

VOMSTLAND, circolo della Sassonia: fra le Ertzeburg, la Boemia, il ducato di Sassonia e la Baviera, diviso tra il re di Sussonia ed i conti di Reuss. Miniere di topazzi , ferro , rame e stagno : filatoj di lana , cotone e lino. Planen, cap. Superficie 33 miglia quadrate

Planen, cap. Supernote 55 magnin quantity.

Pop. 85,738 abit.

Vonco, pic. cith (lacra), 4. 2., 5,938
abit.; c. l. di caut. e rievo id. di Grenoble,
da cui è dist. 5 l. Camera delle manifature e borsa di cun. Com. di carte e tele, e l'abler. d' armi bianche . Varie fiere .- Montagna sul

lago di Ginevra, EJevazione 3,144 piedi sul Evello del lago Votunts , b, della Sciumpagna (Jonna) , a 1. N. E da Sens .- Altro , nella Sciampagna

(Alta-Marna), circond. di Langres 3, da cui è dist. 3 l. O.

VOITNERG. Vedi WOLFERSERG. VOITERS , b. delta Franca-Contes (Jura) , e. l. di cant e circond. di Lons le Saunier

O, da cui é dist. 2 l. N. E. Volegeo, villaggio in Toscana, vicino a Stazzema, nella valle del Cirdoso

Volca (il), uno de' maggiori fami della terra ; deriva dal lago Woronof , in Rossia , sulle frontiere della Litannia , e slocca nel mar Caspio, a 12 l. da Astracan, Ess. e abb. di pesci, ha molte is, alla fige e com-nica col lago Ladoga per mezzo di cunali fatti b uninare da Caterina II. Il sun corso è di ti30 I, Volenta, palatinat della Pollonia russa, fra la Gallizia , l'Ukrania e la Padolia , di 120 t di lunghezza e 60 l. di largh. È irrigato da parecchi fini che lo renduno fertilin-simo, e vi sono de laghi abboulanti aini di pecci. Lucko, capitale. L'imp ratave Alexan-dro ha reso liberi i contadoù del parse.

Volenneore, villaggio del principato di ssonia-Gotha, a 2 l. N. da Muthausch. Antico monastero,

Vollannovas , pic. città dell' Olanda (r. dei Pacsi-Bassi) , sul Zuyderzce , a 3 l. N. da Zwoi , con un furte castello. Vollose, pic. citli d'Alvernia (Puy-de-Di-

me), a a l. S. E. da Thiers . Volumente, b. della Lorena (M'sella); c. l: di caut. e circond. di Sarguenines , da

votsar, villaggio della Borgogna (Costa-d'Oro), ad t. l. S. da Beaune . Vini squis.

Voto, ant. città della Turchia curopra. nella prov. di Giannina, con una buona cittadella , un forte e 5,000 abit. , sul polfo del ano nome, con buou porto, gran cian, di grani, a 4 f. S. E. da Larissa. Long. 41. 18. lat. 39. 38.

VOLODINER. Vedi WOLODINIA.

Volstrop, villaggio dell' lughilierra, nella. VOLTA, gr. fl. d' Afr., nella Chinea, di corso.rapidissimo. Esso serve di linea di demarcazione fra la Costa-d' Oro, e quella degli

Schiavi. Voltacem, pie città fortificata del Genovesato, aul flumicello Lema (Stati-Surdi).

VOLTERRA, Voluterra, ant ed un tempo con-

aid. città di Toscana. Pop. 4,000 abil. di 100,000 che ne aveva anticamente. Sede d'un commis-

sario regio, che ha il governo civile della provincia, composta di questo e dei vacarati di Colle, Pombino e Campglia. Il svolo del-la prov. è variato, ed la luogbi l'ertilissimi. I boschi sono copiosissimi e d'una vasta estcusione. L'aria nella parte montuosa è non solo salubre, ma purgata, e nel piano sareb-be buona come lo era in antico se si incanalassero i fiumi, e si dissodassero le boscaglie. Volterra fu una delle prime 12 città etrusche. Le antiche mura, di costruzione etrusca, misurate per ordine di Cosimo L. da Samuarino e Buontalenti girano più di 4 miglia toscane. Sono in molti luoghi grosse tre e quattro braccia, e fatte di grandissime pietre congegnate senza calce. Fu spop lata dolla peste nel 1550 , nel 1630 e nel 1633. I Volterrani fecero molto com, per mare per mezzo del loro porto di Vada. Nell'anno 45a di Roma furon tanto potenzi da arrischiare una batt. contro i Romani comandati dal console Scipio: ne, a cui resisterono. La città è posta sulla sommità d'un altissimo monte, vicino al flumicello Zambra ed ha una fort-zaa ove alloggia il presidio, con mestio fabbricato dalla casa Medici, che era altre volte prigione di atato. Vi fu imprigionato Lorenzo Lorenzini de Mortecarlo scolare del Viviani, e in undici anni di detenzione vi compose una vastissima opera . Collegio di PR. Scolopi assai frequentato dagli esteri a dai nazionali, bello spedale per gli infarmi e per gli esposti, seminario, pa-lazzo pubblico a cui va unito un museo di antichtà etrusche assai rispettabile, huona hibreria pubblica, vari distinti palazzi ec. Pa-tria di molti uomini celebri, come Aulo Per-sio, Rafiaello Maffei detto il Volterrano, Tommeso Bedra, Jacopo e Curzio Inghiromi, Daniel Ricciarelli, Monsignor Mari, Guarnacci ec., e si pretende esser la patria di S. Lino, successore di Pietro. Il vescovo di Vulterra è direttamente soggetto affa S. Sede , e la sua diocesi ha 146 parroechie, più di 60,000 abit. Ad una lega ed un terzo da Volterra saline eccellenti . Lavori di scultura in lat. 43. 24. 53; Mustio long. 8. 31. 59. lat.

43. 24. 4. Volves, b. del durato, poco distante della città di Geneva (Stati-Sordi), c. I di mendamento e prov. di Genova. Belle ville nei contorni. pe-

VOLTURARA, pic. città del r. di Napoli, nella Capitanata, appiè degli Appennini. Voltunno (il), Vulturnus, fiame del r. di Napoli, che ha la sorgente nella Terra-di-Lavoro, negli Appennini, traversa Capua, e abocca nel mar di Napoli presso al borgo del

suo nome. VOLTZEBE, luogo dell' Alta-Sassonio, presso-Gera. L'imperatore Enrico IV. vi riportò ne V 1080 una vittoria decisiva sopra Rodoffo, duca di Svezia.

Votocza, montagna della Macedonia, nel-la Turchia Europea, presso alla sorgente della Platomena. Si suppongono essere i Cambro nii montes di Tito-Livio.

Volvic, b. dell' Alvernia (Puy-de-Dôme) ; circond. di Riom , da eni è dist. 1 l. e me220 S. O.

VOMANU, finme d'Italia, nell'Abrusso niteriore, che shocca nel gulfu di Venezia.

Vonas , b. di Francia (Allier) , circond. di Moulius 3 , da cui é dist. 6 l., cantone di

Vora , porto della Natolia , sal mar Nero, presso Sinope. Long. 35. 26. 30. lat. 14. 7. Vocasours, bello ed ant villag da (r. de' Pacsi-Bassi), ad 1 L.S. E. dall' Aja. Vocamer, villaggio d'Olanda (r. de Pae-si-Bassi), sulla strada che conduce da Leida a Harlem. Patria di Boerhauve.

Vooss, isola d'Olanda (r. de' Paesi-Bas-i), a) N. di quella di Gorca; di 8 l. di lungh. ed 1 l. di larg.; abb, di grani. Brie) e Hei-

voet-Sluys ne suno i luoghi principali.

Voaanneo, paese degli Stati-Austrieci, che
fa parte del circolo dell'Ilter; prende il nome dell' Adlerberg o sia monte dell' Aquita, che lo divide dal Tirolo. Superficie miglia 49 1/2 quadrate . Pop. 98,725 abit. Città principali Bregents e Feldkirck.

Vonarra, b. del Delfinato (Lera) , ×, 3 I. N. O. da Grenoble . Fable. di cappoili ec., concie, e miniere di carbon fassile. Vonar, b. del Velay (Alta-Loira), c. l. di cant. e circond. del Puy 3, da cui è dist. 3 l. N. E., presso al confl. de fiumi Auson e Loira.

e Lorra. Vosta, in francese Vostas, gr. catena di monti, coperti di hoschi, che divide l' Alsa-zia e la Franca-Contea dalla Lorena, e si e-stende fino alle Ard-nne. Il piro pu elevato e il Bullon, che s'innalza 1,403 metri sul livello del mare.

Vosci (dipartimento de'), in francese Vos-ess, composto di una parte della Lorena e del priocipato di Salm. Confina al N. co' dipartimenti del Meurthe, della Mosa e del Basso-Reno, all' E. co'dip. del Basso e dell' Alto-Reno, al S. con quelli dell' Alto-Beno e dell' Alta-Saona e dell' Alta-Marna, ed all' Ocon quelli dell' Alta-Marna. Epinal, c. 1 di pref., 5 eircondarj o sotto-pref. 1 Epissal , Mirecourt , Neuschâteau , Remiremont e Saint-Die ; 30 cantooi o giudicature di pace ; 550 comuni, 4.ª division militare, vescovato e corte reale di Nancy. Questo dip. ha 195 l. quadrate e 336,169 abil.; è irrigato da finmi Meorthe, Mosella, Saona, alle loro sorgenti, e da fiumi Mosa e Monzon. Vi si trovano pianure, colline e montagne. Le pianure producon grani e lino; le colline, vini in gram copia; e le montagne, saggina ed orao; le foreste, legnami da enstrusaose. Miniere di piombo, ferro, oro ed argento, cave di marmo e granito, fonderie numerose, concie e curitire fishe di nati l'imbalia. cartiere , fabbr. di vetri , kirschwasser , formaggi di Girardmer n Gerome , bande stagnate, e lavori in legna ed in acciajo d'ogui sorta. Com. di bestiani, ferro, cuoja, i-trumenti di musica ec. Acque termali e minerali. Le strade da Vesoul a Muibausen ed Epinal lo attraversano. Vosna villaggio a 4 l. N. E. da Beaune.

(Costa-d' Orn) , presso Nuite . Buoni vini. Voaroa, città e porto di Crimea, sul mare d'Azof, a 35 L E. 1/4 N. da Caffa. Vотъкъ, popoli dell'impero russo, pres-so a fiumi Wiatka e Kama, ne governi d'Ufa e di Perm , dediti all'agricoltura.

Vou , h. de) Torenese (Indre-e-Loira), cir-

cond. di Loches ...

Voucnor, villaggio di Borgogna (Costavid' Oro), alla sorgente del Vouge, ad 1 l. da Nuits @. Vino risomato.

Vostută, villagio del Poitou (Vienna), rimarchevole per la battaglia accadulavi fra Clodoveo ed Alario, re de Visigoti. C. I. di cant. e circond. di Potters , de cui è dist. 4 l. 1).

Vockeut, villaggio del Poitou (Vienna), sulla riva O. della Vienna, c. l. di cant. e circond. di Châtellerusit , a 5 l. 1/2 N. E. da Poitiers Vousta. Vedi Doustace

Voustes , b. del Lionese (Rodano) , a 2 I. S. da Lione . Burni vini · Vor-si-Chas, città gr. e ben fabbricata della China, nella prov. di Kiang-Nan. Pab-br. di stoviglie e mattoni, e cantiere di ba-

stimenti. Vov-Tenzov-Fov , città della China , nella

prov. di Kiang-Si , distrutta da Tartari ; campagne len coltivate. Vocra (la), b. del Vivarese (Ardeche), sal Rodasso, dirimpetto a Livron, \$\Phi\_1,1369, abit.; c. l. di cant. c circond di Privas, da cui è dist. 3 l. S.—Altro, nella Linguadoca

(Hérault), a 4 l. E. da Saint-Pois . — Altro, nell'Alvernia (Alta-Loira), c. l. di cant. e circond. di Brioude . da cui è dist. 2 l. N. VOUTERAC , b. del Limosino (Corrèse) , a 3 l. N. da Brives .

Vourne, b. della Maina (Majenna), circond. di Laval, cantone d' Evron . da cui è dist. 2 l.

VOCUART, h. del Poitou (Vandea), a 3 l. N. da Fontency ... Vouvaar, b. del Torenese (Indre-e-Loira),

sul Cise, ove questo fi. si congiunge colla Loira; c. l. di cant. e circondario di Toura, da cui è dist. 2 leghe E. Buoni vini hian-

Votrazzas, b. della Sciampagna (Ardenne), e. luogo di sotto-prefettura e tribunale di prima istanza. Commercio di grano. Vouzon, b. del Blesese (Loir-e-Cher), a 3 L da La-Ferte-Saint-Aubin . Loiret.

Voves, b. della Belvia (Eure-e-Loir ), c. l. di cant, e circond. di Chartres , da cui è dist. 5 ). S. E.

VEARA, pic. città di Dalmazia, a g l. S. E. da Zare. Valuer, h. del Percose (Orna), a 2 l. S. da Argentan, e 2 legle da Mortrée . A-

e mineral Vancar-aux-Bors , h. dell' Orlennese ( Loi-rel) , a 2 l. S. du Pithiviers .

Var., b. della Lorena (Musella), circond. di Mets O, da cui e dist. 3 1. N. E.

Vetcase (sola del), nel gr. Oceano, Arcipelago di Salomone. Long. occ. 163. 28. lat. S. 25. 12. VULLANO, una delle isole Lipari, circon-

data di scogli; essa ha la figura d' un cono. la di cui sommità arde incessantemente: ' a 6 L. N. dalla Sicilia.

Veresaot, tre borghi di Irkusti, nella Siberia, sul fi Vulonia, nel governo d'Irkutsk, da cui è dist. 100 L N. O.

## W

WAAL Vedi VARAL Wasask, gr. finme degli Stati-Uniti, nel territorio del N. O., che sbocca nell'Ohio, 56

1. al di sopra della sua foce. Vedi Vincanna. WAREN, b. della Picardia (Passo-di-Ca-lais), a 3 l. S. O. da Montreuil-sur- Her .

Wacusunum, pic. città della prov. bava-rese della riva sinistra del Reno, a 5 l. S. Worms.

Wacresposca, piccola città del grando to del Basso-Reno, a 2 leghe S. da Ghel-

WACREE, b. del r. de Paesi-Bassi, nella Fiandra inadditro austriaca; ad 8 L S. da Bruges. WADRAIDGE. Vedi WARRENIDGA.

Waneau b. del gr.-duc. del Basso-Beno, a 5 1. O. da Birkenfeld e 6 l. S. E. da Treveri. WARESTONDOGN, città degli Stati-Uniti, nel-la Carolina del N., a 23 l. O. 1/4 S. da

Payetteville. WADNAM, isolette presso la costa N. E. di Terra-Nuova. Lat. N. 49. 52. long. occ. 55. 57.

Want-al-Kona . Onditae , ant. città della Arabia-Pelice , a 67 l. E. da Maaden. Long. 35, 3. lat. 26. Wanstana, città di Svezia, nell' Ostrogo-

zia, sulla riva del lago Wetter. Wadawoath, b. della Nuova-Yorck, Stati-Uniti, sul Genessée, a 4 l. S. O. da Hartfort.

Wanurs, b. della frontiera del Tirolo, sull sponde del Reno, a 4 l. S. E. da Appensell. Wascareassacu, pic. città del granducato d'Hassia-Dormstadt (contea d'Isemburgo), a

5 l. N. E. da Geinhausen, ed 11 l. da Francoforte-sul-Meno. WARDENSCHWEIL, città consid. del cant. di Zurigo. Pop. 2,000 abit. Il suo territorio è

fertile in grani , pascoli , frutti e vino. Man. WARANGLANDA, Vedi ERWELANDA,
WARANGLANDA, Vedi ERWELANDA,
WARANGRAT, b. consid. e molto popolato

del r. de' Paesi-Bassi, a 2 l. e messo N. O. da Gand.

Wars (il paese di), contrada del r. de' Pacsi-Bassi, fra la Schelda e la Durina. Belle praterie e huoni pascoli; il grano ed il no vi abbondano; cavalli pregiati. Wacantuctu , pic. città d'Olanda (r. de'

Paesi-Bassi), che comunica col Reno mediante il suo porto. Ne'ssoi contorni si coltiva molto tabacco, a 3 l. O. da Arnheim.

WAGRAM, villaggio dell'Austria-Inferiore cel. per la vittoria riportata dai Francesi sopra gli Austriaci nol luglio 1809; a 3 l. N. da Vienna.

WAGAIA, paese dell' Holstein, che confina al N. ed all' E. col Baltico, al S. colla Trava, ed all'O. coll' Holstein proprio e colla Stormaria , di circa 8 l. di lungh. e 5 di

largh. Pertile in grani, ed abb. in bestiami, Wannes. Vedi Wannes.

Wannarseno, pic. città del ducato di Sasso-nia, sull'Elster-Nero, ad 8 l. E. da Torgavia. Wassenoar, pic. città del r. di Wirtem-

berga, con un cast., sul Reuss, a 2 l. N. E. da Stuttgard. Patria di Conrado III. Watomores , pic. eittà della Bassa-Austria, sull' Yps , a 13 l. S. E. da Lintz.

WAIGATE (lo stretto di), o STRETTO DI NAISEO, nel mar Glaciale, fra la Russia e la nuova-Zembla. Il suo ingresso è su la lat.

N. 20. 10. long. 57. 56. E. Wasciù , isola alla punta N. O. della Nuova-Ghinea. Lat. S. o. 2. 3o. long. 128. 41. 44. E.

Wainingen, pic. città del r. di Wirtemberga, well Entz , ad 8 l. N. O. da Stuttgard, Watt, b. dell' Artesia (Passo-di Calais) c. L. di cantone e circond. di sul Canche, c. l. di cantone e circond. di Saint Pol, da cui è dist. 3 l. e mezzo, e 2 l. da Hesdin 9

WAITZAN. Vedi WATS.

Wateriald, eittà d'Ing. nella conten di Yorck, da cui è dist. 9 l. S. O. Quivi il fi. Calder è stato reso navigabile. Pabbr. di Calder è stato reso navigabile. uni e cappelli, e raffinerie di zucchero.

Nord-Beveland, e di Sud-Beveland, all' imboccatura del Houdt. Middelburgo, cap. Fu presa dagl' Inglesi nel 1809, ed evacuata nel dec. dello stesso anno; oggi fa parte del r. de' Paesi-Bassi.

Walcouar, città del regno de Pacsi Bassi, nell'inaddictro contra di Namur arsa e saccheggiala più volte. Sul fi. Heore, ad 8 l.

S. E. da Dinant. Watnesnaco, contes della Svevia, appart. al re di Wirtemberga, Scheer ne è il luogo

più raggoardevole. WALD-CAPPEL, pic. e graziosa città della Hassia-Elettorale, a 9 l. S. E. da Cassel.

WALDREE, principato di Germania, nello naddietro eircolo dell'Alto-Reno, al N. del Neisse; paese abb. in pascoli. Foreste, e miniere di ferro e di rame; pop. 44,900 abit.-La pic. città dello stesso nome è fra l'Edder, il Netz ed il Reigerbach, a 3 l. l'Edder, il Netz ed il Reigerbach, a 3 l. N. O. da Fritalar. Lat. N. 51. 12. 43. long. 6. 41. 17. E.-Piccola città del r. di Wir. temberga, a 5 l. E. da Stuttgard; sulle frontiere dell' Uckermarck.

Waldamonn, b. della prov. bavarrse della sinistra sponda del Reno, a 7 L N. E. da Sarrebruck.

WALDES , borgo d' Ing., nella contea d' Esex. Le sue campagoe abbondano di zafferano, a 9 L N. O. 1/4 N. da Chelmsford.

Watnessenso, città della Francocia, nel principato di Hohenlohe, a 5 l. N. da Hall. - Altra, nella Slesia, sul Polnitz; a 5 l. S. O. da Schweidnitz - Piccola città della Miania, nel circolo di Ertzeburgo, a 5 l. N. E. da Zwickau, Antica e famosa fabbe, di stoviglie.

WALDREFFELS, castello fortificato dell' Austria-Superiore, edificato sopra una rupe, ad 8 l. N. da Lintz.

Waldfichenach, b. della prov. bavarese nella riva sioistra del Reno, ad 8 l. S. E. da duc-Punti.

WALDHAUSEN, città dell' Austria-Sup., a 30 L O. da Vicana. WALDERIN , b. della Misnia , a 5. l. S. O.

da Meissen. WALD-KAPPEL Vedi WALT-CAPPL

Wathernes, pic. città del grandocato di Baden, in un'usola dell'Eltz, a a l. N. da

Priburgo. Waldendrener, pie città del E di Bavis-ra, alla sorgente del fi. Schwartza, a 2 L. N. da Straubing.

Waldonousen, città del distretto della Maina, Stati-Uniti, a 3 l. E. #4 S. da Newcastle.

WALDSEE, pic. città del r. di Wirtemberga, presso al Danubio, a 4 l. S. da Bu-Waldshor, pic. e graziosa città del gran-

ducato di Baden , all'imboccatura del fisme Shut nel Reno , sull'ingresso della Forcata Nera, a 7 l. O. da Sciaffuso, e 3 l. N. E. da Lauffenburgo. Long. 5. 57. lat. 47. 38. WALDSTADT, Inogo nella Slesia, a 2 l.

S. da Lignitz, rimarchevole per la vittoria. riportata dai Tartari nel 1041, sopra Engico duca di Ligoitz. Eretto in principato a fa-vore del general prussiano Bischer. WALDSTADTER-SEE. Vedi LUCEANA (lago.di)

WALDSTEIN, b. della Bormia, a 5 4. N. da Boleslavia Water, città dell'interno dell'Afr., a

com. consiste in sale. Watnoan , villaggio del r. de' Paesi-Bassi, fra Limburgo ed Aquisgrana; ad 8 L E, da

WALARNAUED, pic. città degli Stati-Prus-niani, a 5 l. N. O. da Nordhausen. WALKERTON, pic. città della Virginia, in America, a 6 l. N. da New-Kent.

Wallenswago, pic. eitta della Svizzera, nel cant. di Basilea, appie dell' Ober-Haueri-steio, 2,230 piedi sul livello del mare; a 6 I. S. da Basilea. Contorni fertili in grani,

vini e pascoli. WALLERSTADT, pic. città del cant. da S. Gallo, a qualche distanza dal lago dello stesso nome. Leugo di passaggio fra i Gris-gioni e la Germ. A 6 l. S. d. Appenzell, e 3 l. O. da Sargans .- Il- lego abbondatissimo di pesce ha 4 l. di longh., 1 di largh. e 4 a 500 piedi di profondità, ed è cinto.

di monti di 6,000 piedi d'elevazione. WALLEESTEIN , b. della Svevia , a 5 L S. O. da Oettingen.

WALLINGFORT, b. d' log., nella contra di Berks , sul Tamegi , a +6 l. O. 1/4 N. da

Londra. — Altro b., nel Connecticut, Stati-Uniti, a 4 l. N. E. da New-Haven. Waltes, isola del gr. Oceano, una delle isole degli Amici. Long. occ. 179. 42. lat. S. 13. 18.

Walso, pic città della Schiavonia, sul fi. Walpo, a 6 l. N. O. da Essek. Walrose , città del New-Hampshire , sul

Walthar Connecticut , a 4 l. S. da Charlestown.

Walthar , b. d'Ing., nella contea di Stafford, da cui è disk. 4 l. S.

Walthar , città d'Ing., nella contea di
Norfolk , a 3 l. N. da Norwich.

WALSHAUSEN, pic. città della Sassonia-In-feriore presso al Weser, a 6 l. N. 1/4 E. da Cassel.

Walsergham, h. d' Iog., nella cootea di Norfoli, ad 8 l. N. O. da Norwich, noto. per la sua sotica abbazia.

Walsange , b. del r. d'Annover , a 6 l. E. da Werden. WALTERBURGO. Vedi ARACE WALTERSTROM, città del r. di Wigtemberga,

aulla riva diritta dell'Aich, a 3 l. da Stuttgard. WALTERSHAUSEN, pic. città del principato di Sassonie Gotha, Fabbr. di tele; a 2 l. S. O. de Gothe.

WALTERSWEE , villaggio del cant di Zug , sul lago dello stesso nome, nella Svizzera, rimarchevole pe suui bagni magnifici.

Waltham Appr., pic. città d'Ing., nella, contra d'Essex, sulla Lea, a 4 l. E. 1/4 N. da Londra.—Altra, nella contea di Hants, a 4 l. N. N. E. da Leicestr. Walturar, pic. città di Germ., a 5 l.

S. da Wertheim. Waspi, gnoso borgo della China, nella provincia di Canton, da cui è dat. 5,1,8, Quivi sonu obbligati di fermarsi i bastimen-

grossi. Wascause, b. del granducato del Basso-Beno , a 10 L da Cleves

Wangana, paese dell' integno dell' Afr. all' E. di Ghana ed all'O. di Bornè. Quivi si perde il Niger. Wancan, città del E. di Baviera. Pop. 2,485 abit. Com. consid. di tele, carla e chincaglierie. A 15 L N. E. da Costanza.-

Pic. città netl' Alsazia (Baiso-Reno) , a 3 1. N. E. da Struburgo .-Piccola città de l cantone di Beroa, da cui è distante 7 l. N. E., sulle give dell' Aar.—Alisa, nel cant. di

Zurigo, da cui è dist. 2 L N. Wangen-One , pic. città all'imboccatura del Weser , sulla costa del r. d' Annover , a 6 l. N. da Jauer.

WARSER, pic. città dell'Holstein, a. 4 l. N. E. da Ambusgo. Wasses, villaggio della Slesia, sull'Olau,

nel ducato di Grotkau, da cui è dist. 4 l. N. 1/4 O. Coltivazione di tabacco. Wassensen, pic. città del ducato di Magdeburgo, da cui é dist. 3 l, S. O. (Stati-Prussiani)

Wastaga, h. d'Inghilterra, nella contea di Berks, sull'Ock, a 4 1. S. 1/4 O. da Ox-

Wasanmo (il Gran), forte città dell'Ungheria, sul fiume Sches-Keres, a 28 l. N. da Temeswar, 45 l. N. da Belgrado., a 45

E. da Buda. Lat. N. 46. 18. 18. long. 4 5. 4.—Altra, pic. città dell' Ungheria, a 9 I. S. da Zemplin, sul Teiss. Vedi Paras-

WARADINO. WARANGER, porto della Norvegia, al S. O. di Wardhu

WARANGOLR, città delle Indie, a 15 l.N. N. E. da Ayder-Abad. Wanasmino, città della Croazia, sulla ri-

va diritta della Drava, a 12 L.S. O. da Canisca.

Wansec, città della Svezis, cap. della prov. di Hallaud, con un castellu, ad 87 l. S. da Stockhoku. Long. 9. 55. 45. lat. 57.

Wassago, pic. città della Vestfalia, nel granducato del Basso-Reno, a 14 I. S. E. da Paderborna, sel Dymel. Battaglia fra è Francesi e gli Annoveresi nel 260 e nel 1764.

Waanen , isoletta della Danimarca , nella Jutlandia, a 6 l. da Ryjen, all' imboccatura del tiume Warde.

WARDUS, pic. città della Norvegia , nel-

l'isola dello stesso nome, c. l. della Lappo-nia Norvegiana. Fabbr. di bellissimo azzurro. Solla riva del mare. Long. 28. 45. lat. 70. 22. 38. Il governo di Wardus compren-de la parte più «ttentrionale della Norvegia, ed altru non produce the pochi poscoli. Non vi sono città, ma solo qualche cuttivo borgo. Gli abitanti si ritirano nell'inverno in abitazioni sotterrance.

Wazz, città d'Ingleilterra, nella contea di Hariort, sulla sponda del fiume Ley, ad 8 L. N. da Londra, Sonovi de superbi aequedotti che conduceno l'acqua fino a Lon-

WARRESTOR , b. d'Inghilterra , nella contea di Cornovaglia, ad I lega N. N. O. da

Bodmin. WARER. Vedi Owanne.

WASENME, b. del r. de Parsi-Bassi, nel paese di Liegi, a 6 l. O. da Liegi.

WARRY, pic. città del Meckelemburghese, 12 l. S. da Custrow. WARENDORY, graziosa città del granduca-to del Basso-Reno , a 4 l. S. E. da Mun-

ster , sull' Ems. Fabbr. di belle tele di lino. WARGULA, pic. città della Turingia, a 3 I. N. E. da Gotha.

WARHAN, h. d'fighilterra; nella conter di Durset, sulla baja di Poote, a 5 L E. da Dorchester. WARISE, b. della Lorena (Mosella), cir-

cond. di Metz, da cui è dist. 5 l. E., ed : I. da Boulay . WASHLASDORF, castelln della Germania,

nella Missia. Longit. 10. 35. 32. latitudine 51. 17. 13.

WARMIA. Vedi ERMELANDA:

WARMINSTAN , pic. ed antichissima città d'Inghilterra , nella contea di Wilts. Fabbr. di panni fini e casimirre. A 7 l. N. O. da Salisbury, e 32 O. 1/4 S. da Londra.—Al-tra, città, nella Virginia, a 50 leghe E. da Richmond. Gr. com. di grani. WARRA. Vedi VARRA.

WASHEMUNDA, porto fortificato, sul Baltico, all'imboccatura del fi. Warne, a 3 l.N.

da Rostock, nel Mecklemburghese WARSKTON, pic. città del r. de Paesi-Bas-, sui Lys., a 3 l. S. da Ypres. Wasaa. città del r. di Polionia, sulla

si, sui Lys, a 3 l. S. da Yr Washa, città del r. di P Pilsa, a 3 l. S. da Varsavia.

WARRINGTON, pic. città d' Ingh., nelle contra di Lancastro, sui Mercey, a 50 l. N. O. da Londra, Com. di tele, bestiami e commestibili. Fals. di tele di cotone, tele de

vele e da invoglia, e filatoj di colone. Warnavia. Vedi Varravia. Waastes , pic. città di Germ. , a 5 l. B. de Arcosberg, quasi intieromente distrutta

da un incendio nel 1802. WARTA, città del r. di Pollonia, a 6 l. N. O. da Siradia , solla Warte. Wastenstag, piccola città della Prossia

orient., sul Preser.-Altra città fortificata della Siesia, sul fi. Weida, a 9 l. E. da Breslavia.

WARTHA, pic. città della Slesia, sul Neisa, cinta di alti monti, ad 8 l. O. da Mün-aterberg. Questà città è rinomata a motivo di frequenti pellegrinaggi che un tempo vi si facevano

WARTHRIUMGO, ant. cast. dell' Alta-Se nia, in Germania, edificato da Luigi-il-Saltatore. Lutero vi si ricoverò nel 1521 per celarsi a suoi nemici. Questo famoso settario lo chiemava il suo Patmo.

WARWICE, graciosa ed antichissima città d' lug., cup. della contea di questo nome, con un bello e forte castello, strude diritte e spaziose; cdificata sopra un colle, presso all' Avon. Com. di grano. A 26 l. N. O. da Londra.-La centes coofins al N. ed all'O. colle rontee di Stafford e di Leicester, all'E. con quella di Northampton, ed al S. con quelle di Oxford e di Giocester; ha circa 14 l. di long, e 10 di largh. Paese fertilissimo, che produce grano, legname da costruzione, legna da ardere, laua, formaggi, carbon fusule e pietra calcaria , e racchinde 180,900 abitanti.—Piccola città degli Stati-Uniti nella Virginia, a 6 l. S. E. da Williamsburgo, sul fi. James.—Altra nel Mary-laud (Stati-Uniti), sulla baja di Cheanpeak, a 19 l. S. U. da Filadelfia.—Altra nel Rhode-Island (Stati-Uniti), a 3 l. S. della Provvidenza. Vedi WARWICK.

WAREHOW, pic. città di Pollonia, a 18 I. N. E. da Kaluch.

Wasa, città marittima della Svezia, nella Botnis orientale, patria di Gustavo Wasa. Pop. 2,500 aist. L'ingresso del porto è matogevole. Il circondario di Wasa ha 134,000 abit. Long. 20. lat. 63. 4. 35.

Wasen, villaggio della Svizzera, nel cant, d'Ure, sul fi. Reuss, di 2,050 piedi di elevazione sul livello del mare. Quivi fa capo la nuova strada da Berna al S. Gottardo.

Wassersoros, nome d'uno dei distretti del Tenuessee, nel territorio al S. dell'Ohio, appartenente agli Stati Uniti d'America.

Wassiscros o Cittal-Federale, città moderna, dell'America, fondata nel 1792 in onore del general Washington, per essere il luogo delle sedute del congresso, nel Maryland; essa ha 2 l. e mezzo di lungh. una l. e messo di larg., e circa 6 l. di circonferona, el d'aissate g5 l. del marc. L'adment gravi y rimonisco cells maportion de la constanta de la con

ti-Uniti.

Wastasonon, antien città della Russia, all'imboccatura del fi. Sura nei Wniga. I suoi abitanti son dediti alla pesca ed all' agricoltura; com. di grani, a 20 l. E. da Nijocigo-

rod, e 112 E. da Mosca. Wassess, città e baliaggio di Franconia, sul Were, a 9 L. S. O. da Gotha. Long. 8. 2. lat. 60, 37.

Wasser-Allengen, b. della Svevia, al N.

d' Asteu. Wasserstago. Vedi Vasserstago.

WASSATAURISCHE, pic. città del r. di Baviera, a 4 l. N. O. da Octtingen.

WASSGET, b. della Picardia (Aisne), c. l. di cant. e circond. di Vervina; da cui è dist. 7 l. N. O., e 3 l. da Guise G. Fabbriche

di saje. Watenet, pic. città del Sommerset in Ing., а 4 l. N. N. U. da Bridgewater. Long. 5. 45.

lai. 51. 12.

Watsco, isola del grande Oceano australe, al S. U. delle isole della Società. Long. occ. 160. 45. lat. S. 20. 1. Essa ha 6 l. di eirconferenza.

WATELIN, isoletta del galfo del Messico, presso S. Domingo. Long. occ. 76. 57. 17. lat. 23. 56. 31.

Warea, lago della Svetia, nella Westro-Gozia, esso la separa dall'Ostro-Gozia, ed ha 100 piedi di elevazione sul livello del mar Baltico.

WATERSORO, pic. città del distretto del Maine, negli Stati-Uniti d'America; e 5 l. N.

Warrason, Città d'Irl., cap della costea di questo none, con un horn porto dino da di questo none, con un horn porto dino da di questo none, con un horn porto dino da la respectation del carria salate, tele, pelli, banticandi per la pocca de locacioni in Ter-abilità del la lamerica, e 25 S. O. da Dublino. Long, con: 10, 146 5-2, Pep. 135, con abit. Long, con: 10, 146 5-2, Pep. 135, con abit. Long, con: 10, 146 5-2, Pep. 135, con abit. Long, con: 10, 146 5-2, Pep. 135, con abit. Long, con: 10, 146 5-2, Pep. 135, con abit. Long, con: 10, 146 5-2, Pep. 145, con abit. Long, con: 10, 146 5-2, Pep. 16, con angulo. Essa é posta nella prov. 40 Hunster, long, na l'aria é insubhez é e is trate gono angulo. Essa é posta nella prov. 40 Hunster, l'Arratono, plétoria del r. de Pepri-Basi, l'Arratono, plétoria del r. de Pepri-Basi, l'Arratono, plétoria del r. de Pepri-Basi, l'Arratono, pletoria del r. de Pepri-Basi, l'arratono pletoria del r. del Peri-Basi, l'arratono pletoria del r.

a § 1. S. E. da Bruselles, presso al monte S. Giovanni Do cos pronde il nome la memorabil battaglia del 18 giugno 1815, nella quale i Francasi comandati da Bonaparte furono inticramenti sconlitti dagi Inglesi e Prussani, i primi sotto gli ordini del general Wellington ed i scondi sotto quelli del general Bischer, e che decise del destino del ex-imperatore.

Waterrown, città del Massachusetts, a 2 l. O. 1/4 N. O. da Boston.

Nars, cità dell' Ungheria, sul Danubio, a 7 i. N. da Pest. Warres, pic. città della Fiandra (Nord), sull' Aa, a 2 i. O. da S. Omero . Passoda Calais.

WATTEVILLE, b. della Svizzera nel cant di S. Galin, dist. 1 L da Lichtensteig.

Warros, h. di Ing., nella contea di Norfolk, a 6 l. S. O. da Norwick.

Wavaa, pic. città del r. de Paesi-Bassi, a 6 l. N. E. da Nivellea. Wawaa, pic. città del r. di Kaarta, in Africa, a 4 giornate di camminn S. E. da Benown; casa è popolata di Mandinghi e di

Fulsh.

WATERSTORDOOM, città della Carolina del
Nord, ad 8 l. da Kingstown (Stati-Uniti).

WATERSTORDOOM, D. Fr. (Nord), preso Lilla

1 5,000 abit., bianchitura di refe e coto-

Wastalfield, città degli Stati-Uniti, nel Connecticut, soi fi. di questo nome, ad 1 l. S. da Hartfind.

Wässar, b. d'Ing., nella contea di Hereford, da cui è dist. § l. N. 1/4 O. Wiscas, b. consid. del cantone e sul lago di Lucerna, in un poses fertile in viui , frut-

ti ec., appie del monte Rigi. Nelle vicinanze trovansi i bagni di Lutzelau ed il castello di Herteinstein. Wacerz, pic. città del r. d'Annover, ad

11 l. S. da Oldenburgo. Wechtersack. Vedi Wechtersack. Wedel, borgo suli Elba, a 4 l. O. da Am-

Wanez, borgo sull' Elba, a 4 l. O. da Amburgo. Wanou, b. della contea di Northampton, in Ing., sull' Avon.

Wazar, pic. eittà del granducato del Basso-Reno, a 5 l. N. da Wesel. Wazar, pic. città del r. de' Paesi-Bassi, a 4 l. O. da Ruremonda. Patria di Gio. di

4 l. O. da Ruremonda. Fatte de Wert, che, di calzolajo che era, pervenue a comandare la armata dell'impero, e ad esser vicerè di Boemia.

Wasse; h. d'Olanda, nel r. de' Patsi-Bassi,

Wantar, pic. città della Prussia orientale, a 12 l. S. E. da Konigaberga, sul confi. dei

flumi Aller e Pregel. Wannes, b. della Misnia, sull'Elba, a 5 L. S. E. da Dresda (r. di Sassonia).

Wansaa, b. del r. d'Annover, a 7 l. S. 1/4 E. da Embden. Wana, b. del granducato del Basso-Reno,

a 3 l. da Bounc. Warstadt, pic. città del granducato di Baden, a 4 l. S. E. da Heidelberga.

Baden , a 4 l. S. E. da Heidelberga. Wescherlauroo , città della Carniola-Inf. , (r. d'Illiria) , sulla Saya , a 14 l. E. da Lubiavra. Pabbr. d'acciajo e fonderie,

WEICKERESHEIM, pic. città del r. di Wirtembergo, sul Tauber; a 3 l. E. da Marienthal. WEIDA, città e castello della Mania, a 7 L. N. da Plauen. Fable, di calamandre, cam-

mellotti e panni che si tingono in colori fini. WEIGHN, graniosa e pic. città del r. di Ba-viera, sul Nab, ad 1 l. N. O. da Leuchten-

WEIDERAU, pic. eitte della Slosia, nel du-cato di Grotkau, a 4 l. S. O. du Neise. WEIL, pic. citté del r. di Wirtemberga, sul fi. Wurm; a 5 l. O. da Stuttgard, e 6 L

N. de Tubinga. Patria del celebre Kepler. Westavoro ; città del principato di Nassau-Weithorgo , sul fi. Lebn , ad 8 l. N. E. da

WEILBEIM, pic. città del r. di Wirtemberga , sul Lauter , ad 8 l. E. 1/4 S. da Stuttgard.-Altra città, nel r. di Baviera, s o t. S. O. da Monaco , presso al lago Ammer. Long. 8. 44. 20. lat. 47. 50. Wallhusszen, b. del ducato di Nassau , a

5 l. S. O. da Wetzlar.

Weima e eittà della Turingia, capitale del ducato di Sasonia-Weimar, con un gr. e magnitico castello nominato Wilhelmsburgo; \$\frac{4}{3}\$ case nei 1816 e 7,000 abit. Biblioteca di sopra 100,000 volumi. Questa città iu un espan inspect votumi, Questa cillà lu un tempo il soggiorno di quattro delle teste più caminenti della Germania, cioè di Schiller, di Horder, di Wieland e di Göthe; è posta quil Ibn., ad 8 l. N. E. da Erfurth. Long, 9. o. 45. lat. 50. 59. 12.—Il duc. ha circa 10. L dal N. el S. e. o. dell'E. e. Il'O. 2. dece-L dal N. el S. e 12 dall' E. ell' O. , é situato fra il principato di Reuss, il territorio prassiano e le conten di Schwartzburgo; 110,385 abit. Il suo territorio produce lino, canapa, lappoli, frutti e vino, e vi sono delle belle foeste. Montoni e cavalti. Filatoj numerosi. Fab. di potassa, salnitro e lanificio

WEIGPELDER, b. graodissimo e popolato della Svizzera, distretto del cantone di Tur-govie, sul fi. Thur, a 7 l. N. E. da Zuri-go. Il territorio produce gratti, vino, lino co. WEIBGARTEN, pic. città del granducato di Baden, sul fi. Primas, a 6 l. N. E. da Dur-

WEIRERH, città del granducato di Baden, a 4 l. N. da Heidelberga , sul couff. de fiu-Weschnitz e Guntzelbach.

. Wetweene, città del r. di Wirtemberga, aul Sulmgau, a 16 l. da Heilbronn. WEINSEIN. Ver i WINDESHEIM.

WELL-BERG. Vedi MOSTAGRA-BIANCA.

WRISCHRAFALD, pic. città del r. di Baviera, nej circolo del Meno, con un baliaggio di 11 490 sbit., sul fi. Wisent. Wrisenaw, pic. città e baliaggio del r. di Baviera; nel circolo del Meno, in Franconia,

11,496 abit., a 12 l. N. E. da Bamberga. Wassess. Vedi Eschwegen.

WESSERSKRG, b. dell' Alta-Lusazia, a 3 L. E. da Bautnez.

WEISSENSUNGO, città dell' Alsazis (Basso-Re-THE SERVICIONO, CHES CHI A LIBERTO (COMPANIE), O. I. di sotto-pref. e trib. di pr. ist. Le linee che si estradono da questa città fino a Lauter furono prese dagli Austriaci nel 1733 e nello stesso enno furono riprese da Francesi. VOSCIEF : Tom. II.

Fahbr, di tabacco, birra, armi e berretti, filatoj e coneie. Fiere di a giorni, 11 sett., z 6 1. S. O. da Landan, e 121 da Parigi Long, 5, 37, 14, 14, 49, 2, 10. La citta di Weissenburgo, dietro il trattato del 1814, he conservato soltanto un ruggio di 1,000 tese , sulla riva sinistra del Lauter.-Altra, cilta del r. di Baviera, net Nortgaw, un tempo imperiale, pop. 6,000 abit., protesta ti e industrios; sul Reduitz, a 2 l N. da Papenheim, e 12 S. O. da Normalerga. Long. 8. 26. lat. 48. 19.—Altra eitit del ducato di Sasonia, nd 8 l. N. O. da Wittunberga. Ved ALEA-GIULIA.

WEISSEFFELS , pic. città degli Stati-Prussia-ni , sul fi. Sual , a 4 l. emezzo S. O. da Lipa. Fabler di velluti e drappi di seta. Wesseranona , pic. città del r. di Baviera ,

sol li. Roth, a 4 L S. E. da Ulma; pop. 1,116 alut. WEISSEE-Kinches, b. dell' Alta-Austria, a

I. S. E. da Lintz

WEINERSTADT, pic. città di Baviera; ad 8 L. E. da Coliobach. WEI-GERSTEIN, CITTÀ delle Russia, nel gover-no di Revel, da cui è dist. 15 l. S. E.

Watswartza, b. del granducato del Basso-Reno , presso Erweiler

Wellour, borgo del granducato del Basso-Reno, ad s l. N. E. da Juliera.

Wallet-Loss, città della Russia, nel governo di Novogorod, sul fiume Lovat, a go L O. da Mosca.

WELTZE, b. delle Russia, nel governo di Polotsk, da cui è dist. 36 l. E. WELLACH, b. della Carinzia, a 6 l. N. O. da Clagenfurt (r. d'Illiria).

Wallas b. del granducato di Lucemburgo, a 5 l. N. O. da Sant'Uberto.

Wallasconocon, gr., pop. ed ant. città
d'inghilterra, nella contea di Northampton,

da cui é dist. 4 l. N. E. WELLISCTOR, b. d'Inglilterra, nella con-

tea di Sommerset, a 2 l. S. O. da Taunton. Altro b. nella contea di Shrops ; a 4 1. E. da Shrewsbury. WELLIS, città dell'Inghilterra, nel Som-

erset-shire, in un luogo ove trovasi una gran quantité di sorgenti d'acqua viva, verne e stalattiti. La cattedrale è una delle iù belle dell'Inglatterra; a 6 L S. O. da Bath , 5 l. S. da Bristol , e 32 O. da Lon-dra - Altra città , negli Stati-Uniti , nel distretto del Maine, a 22 L N. 1/4 E. da Bo-

WELPHOROLTZ, citté e 3 l. N. da Eisle ben, conten di Mansield ; famosa per la vittoria riportata da Lotario nel 1115 sopra l'imperatore Enrico V.

Wess, città dell' Austria Sup. sul fiume Train , a 5 l. S. O. da Lintz. Watsanas , crotea del Tirolo , a 10 L N.

E. da Bressanone. WRIANNER, pic. città del r. di Wirtem-berge, ad 8 l. E. da Stuttgeid.

WELSPOOL, pic. eitta d'Inghilterra , nella conten di Mongommery, da eui é dist. 2 l., n una velle betile irrigata dalla Saverna. Fabbr. di flanelle.

Wannet (St.), pic. città del circolo prus-

siano dell' Alto-Reno , nell' inaddirtro dipartimento francese del Sarre , sul fiume Bies,

a 7. N. E. da Saarbruck.

Wessesser, pic. città della Baviera, a 2

1. E. da Nordlingen. Acque minerali nelle vicinanze.

Werden, città quasi diruta di Russia, sul Treiden, tel governo di Rega, da cui è dist. 16 l. N. E.

WENDEN, Vedi VANDALIA,

Wendersen, pic. citta del r. di Wirtemberga, sul fiumicci o Lauter. Wendowea, b. d' Inghilterra, nella con-

Wendowen, b. d' Inghisterra, nella contra di Euckingham, da cui è distante 9 leglu S. E. Wenen, lago della Svezin, lungo 33 L.

largo 16, ornatu d'isole, ed abboudante de pesci. Esso riceve 24 fiumi, e comunica col mare nechante la Gotha-Elba. Una casa-ta spaventevole ne impediva la navigazione, ma vi si e riparato con delle cateratte.

Wenensione, pic. città della Vestrogozia, fra i laghi di Walhorn, sulla Gutta-Elba. Lnogo di deposito del ferro che si tra-porta

a Golemburgo.

Weslock, b. d'Inghilterra nella contea
di Shrop, a 4 I. S. E. da Shrewshury, ε
47 I. N. O. da Loodra.

47 I. N. O. da Loodra. Wesstraut, pic. citiá della Bansmarca, anl liume Ryaa, a 7 I. N. O. da Alborgo. Wastraswick, h. d'Olanda (r. de Passi-Bassi), a 10 I. S. E. da Zutphen.

Bassi), a 10 l. S. F. da Zutphen.
Wehnen, città dell' Alta-Sassonia, nella
Vecchia-Marca di Brandemburgo, sul confl.

dell' Havel nell' Etha. Werchotensi. Fedi Verkotensi.

Wanden. Vedi Vasors.

Winnesserac, pic. città della Svinaera, nel cant. di S. Gallo, a 4 l. N. da Sargans. Molti huoni pascoli nel contorei. Wentont., b. del granducato del Baser-Reno, ni fit. Lenne, a 10 l. S. da Aransberg. Buone saline.

Reito, siil li Acane, a 10 L S. da Arânsberg, Brone saline. Weant, pic. città della Carinzia, a 3 L O. da Clagentist (r. il Illiria). Vedi Wozarta. Wasoata, città d'Afr., nel Biledulgerid,

а 118 l. S. da Algeri. Wиликент, città d' Asia, nel paese degli Usliecchi, presso al Gilson, ad 11 l. N. 1/4

O. da Korkang.
WRALE, pie. città del grandocato dal Basso-Beno, a G. I. N. O. da Aren-herg, Buone saliur. Pop. 2,234 abit.—Altra, citta diruta del Mecklemburghose, sul fi. Warnow.

WENNELARIIA. Vedi VERNELARIIA. WERNEDORF, b. della Misnia, a 7 l. E. da Lipita. Wanze, pic. città del grandicato del Bus-

Wennes, pre cilla del grandicato del Bisso-Reno, a 12 L S. da Münster, presso al fi. Lippe. Wennessureco: Vedi Wantarong.

Wennigenona, città det r. d'Annover, sul fi. Holzemme, a 4 l. S. O. da Halberstadt, Fabbr, d'a equa-vite e di birra, Lorg. 8, 27, 13, lat. 50, 51, 34, Pop. della contea di questo nome, 12,500 ubitanti.

di questo nome, 12,500 ubitanti.

Werra (la), fi. dell' Alla-Sassonia, che travera Erifeld, Hildhurghausen, Meissanen, Kreutsberg ee., e sbore, nella Fulla, a Minden, ove prende il nome di Weser.

Wassiscave, villaggin della Slesia, presso Ocls. Surg-inte minerale in vicinanza. Wear. Vedi Wozava.

Warterse, città del granducato di Baden, sulla riva sinistra del Meou, all'imbocatura del Tauber, a 10 1. 0. da Wurtzburgo. Pop. 3,135-ahit. C. l. di contea. Pop. della

costea che appartiene alla casa di Löwenstein, 98.338 alvianti. Weatstea, città ilel granducato del Basso-Beno, ad i I. S. E. da Ravensberg.

Weawick, b. del r. de Paesi-Bassi nella Fiandra inudelictro austriaca, a 4 l. E. da Yures, r 13 l. S. O. da Bruges.

Ypres, r 13 k. S. O. da Bruges, Wesse, città un tempe imperiale ed ansealica, nel granducato del Basso-Reino, aulla dirittà del Reino, all'imboccatura del fi. Lippe; a 10 k. S. E. da Clevea, Fabire di

Samilicio , telerie e coocie. Lat. N. 51. 39. 17. long. 4. 16. WE-SE (USES), città del granducato del Besso-Beno, sul Reno, ad 8 l. S. E. da

Coblentz.

Wissen, h. della Svizzera, nel cant. di
S. Gallo, all'e fremità del lago di Wallenstadt, presso al fi. Lintz.

Whenvers, pic. iità di Ruscia, assai ben fortaficata, sul fi. Wisst a 22 l. N. O. da Narva, e 17 S. E. da Revel. Wheta, Visurgis, fi. comid. di Germa-

Westa, Visurgia, fi. consid. di Germania, nella Soa tua-Inf., che vien formato dai finni Werra e Fulda, vicino alla cuttà di Mindeo, e shocca nel mar del Nord, depo aver riivvato i fi. Ilamel, Aller, Womme, Hunde, Lome e Giste.

Wester, he del r. de Paesi-Bassi, a 3 L. S. E. da Amslerdam.

Wessen, Gith d'Ungheria, sopre un'ecainenza a 14 L.S. Et da Raob, e 23 L da Buda. G. L della contra dello atesso-nome, che racchinde boone fabbriole di vetri. Wesserra, pre, città della Moravia, sulla

Morava.

Wassawanao, pic. città del ducato di Mecklemburgo, a 28 L. S. E. da Ro-brek.

Wassawan , b. d'Ing.; nella contra di

Westwar, h. d'Ing., nella contea di Wilts, a g leghe O. da Salisburgo. Esse invia doc deputati al parlamento. Westwarenza, pic. ed ant. città d'Olanda, nell'isola di Walcheren (r. de'Paesi-

Basil), presse al mare. Lat. 5.1, 5.4, 69. N. Dog. 1.6, 6; v. E. De, citta degli Stata Unifi.
Warrassaraa, pile citta degli Stata Unifi.
Ontro della Norra-York, ora na Japon shil.
Wastrassa, citta della Screta, cap. della Wastrassa, citta della Screta, cap. della della control dell

14. 50. lat. 59. 58.

Wextrasumo, b. del grandscato del Basso-Beuo, ad 8 l. N. da Nassan.—Altro h., esti Bruch, negli Stati-Prussiani, a 3 l. N. da Halberstadt.

Wasternast, horgo d'Inghilterra, nella coutea di .-nif, sul Darent, a 7 leghe S. E. da-Loudru.

50 5 WESTERBOTTER , b. del r. de Parei-Bassi , nel Brabante ofaucker, ad 8 L. S. E. da Beite-

Westerioo, b. del r. de Pacsi-Bassi. Fab. d'acqua vite di ginevro; sul gr. bethe, a 7 1. S. da Turnhout, ed & t. N. E. da Malmen. Westert, citta del Bhode-Island, a-12 1. O. 1/4 S. da Newport. (Stati-Uniti).

WESTERNS. Vedi Esmos.

Wenernawich , citta della Svenia , nella Smalandia, sulle frontiere dell' Ostropana, con buon purto e cantiere. Come di legoume e monizioni navali, Fabbr, de panni ; m un golto sut Baltico , a 24 l. N. E. da Cahper, e 32 S. O. da Stockbohn. Long. 14. 20. latitudine 57. 44. 50.

Wastriggo, città del Massachusetta, a 35 l. O. S. O. da Beston.—Altra, nel New-Jersey , a 2 l. O. da Elisabeth-Town (Sta-

ti-Uniti)

WEST-FRISIA. Vedi OLATOS. WESTHAM, b. della Virginia, # 2 l. N.

1/4 O. da Richmond.

WESTORY O WASTROFFER, pic. città della prov. bavarese della riva simistra di l Beno , a 2 l. N. O. da Worms-Aitra, nell'Alsazin (Basso-Reim), a G l. U. da Stra-buego,

Wast-Liseaty, citta della Virginia, a 117 I, S. da Filadelfia.

West-Low, b. d'Ing., contra di Corn-wales, sol fi. Low. Westman, isolette sulla costa merid. della

Islanda , quasi al S. del monte Heda. Lat. N. 63, 20, long, occ. 22, 40,

Westmania, prov. della Svezia, che fa parte della Svezia propria, di 30 l. si lungh. e 17 di largh.; e circoscritta at N. dalla Dalecarlia , all' E. dell' Uptandia , al S. dalla Budermania e dalla Nericia, ed all' O. dalla Wermelandia. Miniere d'argento, e miniere abbondantissime di rame e lerr. Essa è fertile in grano e pascoli. Pop. 83,000 abit.

Westeras, cap. Wastmingram, ant città d'Ing., che oggi fa parte di Londra. Nel pulazzo di adonan 23 del parlamento è una sala di 130 piedi di lunghezza e 70 di lurghezza, il di cui soffitto non è sostenuta da alcun pilastro. Celebre abbazia, con chie-a magn lica, ove si seppelliscono i re ed i grandi personaggi-che lammi illustrato la patria, Poste superiso

sul Tamigi. Patria di Benjamino Johnson. WESTMONERANDIA, conten- d' ling. di circa 8 l. di lung, ed altrettanto di largia, circoscritta al N. ed all' O. dalla contea di Comberlandia, all' E. da quetta di Ynrck; ed al S. E. dalla contea di Lancastro. Paese ricoperto di alti monti, arido e poco abitato. Appleby, cap. Città della Virginia, sul Potowmack. Patria di Washington - Altra

città , nella Pensilvania. Westpoint, fortezza degli Stati-Uniti, sul Hudson, nella Noova-Yorck, a 7 l. S.

da Ponglikcepsie, e 15 l. da New-Yorck. Westerous, quartiere occid. della contra di Yorck, in Ing., coperto di mouti; mi-niere di carbon fraile, piombo e rame.

Westen-Botsta, prov. della Svezia, all' O. del golfo di Botnia. Paese piano e fertile;

miniere di ferro e di pane; caccia e pesca ablondanti; com di peliscerie. Vicino allocusta sono varie amentissime isole.

WESTSO-GOTHIA. Vedi. GOTHA-WEIRBINIA. Ved VETERAVIA.

WETNERST, pic. città d'Ing., nella contea di Yorck, da cui è dest. 4 l. S. O. WETERSPIELD, pic. città digli Stati-Uniti pel Connecticut, distante 21 l. da Illetti ed. WETER. Vodi STADT-WETER.

Werrann, b. del r. de' Pacu-Bassi, a \$

I. O. da Dendermonda.

Warris, pic. città digli Stati-Prussiani, mil is Suale, a 4 l. N. da H II. Pab. di hirra. WEITINGEN ; b. della Svizzera , nel cantd'Argovia, dist. 1/2 l. da Baden.

WETBLAS, città degli Stati-Prossiani, sul coull. de tiumi Lalin , Dille e Dillen , a 2 I. S. da Solms, e 12 l. N. da Francolierte, sull'Oder. Long. 6. 13. lat. 50. 28. Pop-,000 abit. Interani. Questa città , na temp i libera ed imperiale, cra la sede della camera supreme dell'impero, at di cin giudizio erano soggetti i principali dell'Impero, e che vi fe trasfenta da Spera nel 1693. Essa godeva d'una pentralità assoluta sotto la protrzione di Hassis-Darmstad.

Wexport, città e contra d'Irlanda, nella prov. di Leinster, con porto enmodissimi, a 25 L.S. da Dublino, e r. l. N. E. da Watreiord. Long. occid. 9. 17. lat. 52, 21. La contea comparade 8 baronie.

Wexto, città di Svezia, nella Gozia merid, , sul lago di Salem; a 12 l. da Jenkoping, e 62 l. S. O. da Stockholm

Warnen, pic. città del grandmato del Bas-no-Reno, sulla sponda sinistra del Reno, a 3 L. S. E. da Colonia.

Werse, pic città dell'Austria superiore,

WEFROUTS, città d' lughilterra, pella contea di Dorset, con porto in oggi quasi rico-mo dalle saldose, e forte castella, all'imbo-catura del limne Wey, a 55 l. S.O. da Lou-

dra, Long. occ. 4. 55, lat. 50, 38. WRANCO, una delle isole Sandwich. Long. oec. 160. 5. let '21. 16.

WHERT, b. del r. di Baviera, a 6 l. E. da Ratisloma.

Wmstar , citta d' Inghilterra , nella contea di Yorck . da çui é dist: 15 l. N. E. 1/6 N. all' imboreatura ilell' E-k ; buon porto , contiere di co-trinzione, preparazione d'alquie e com, di batirro

Wastemeacs, .l. d'Inghilterra, nella contea di Hants, a g l. N. da Southampton.- Altro b., sette contea di Shrop, a 7. l. da Shrew bury.

WHITEHAVER , città e porto d' Inghillerra,

nella contea di Comberlandia, a 4 f. S. O. da Cockenmoutla

Wastestown, pic. città degli Stati-Uniti di America, stato di New-Yorck, da cui è dut. 5 I. N. E.

Wattsons , città di Scozia nella contea di Galloway, sulla baja di Whitown, a 31 l. S. da Edimburgo. WIABDEN. Vedi VIANDEN.

Wiasna, città di una vasta estensione, in Bussia, nel governo di Sanolen-ko, contrade

irregolari, presso al Dnieper; a 9 l. E. da Smolensku, c 42 S. O. da Mosca. Long. 35.

33. 50. lat. 54. 42. 45. Wintago, città ricca e commerciante di Russia, capitate della Cardia Piplandese, con una lorte cittadella. Case di legno, in parte incendiate nel 1793. Questa città fu ce-duta della Svezia alla Russia nel 1721; pop. 9,000 abitanti ; é situata all' estremità d'un golfo ove ha un porto, a 27 l. N. O. da Pietroburgo,—Il g verno di questo nome con-fina al N. ed all' O. colla Finlandia svedese, al S. col governo di Pictroburgo e col golfo di Finlandia, all'B. col lago Laduga; pacse montnoso, pieno di laghi e paludi. I grani vi maturano raramente, e si fanno disseccare. Coin. di tavole, pece, catrame ec. Pop. 1 6,500 abit. Lat. N. 60. 32, 40. long. 26. 25.

Wistraco o Wisongo, città consid. della Danimarca, cap. della Jutlanda-Settentrionale odella diocesi del uno nome, sul lago Water, in una penisola ji a 3 j. l. N. O. da Stewick, e 44 N. 1/4 O. da Copenaghen. Long. 7. 6. 5. lat. 56. 27. 11. Collegio, bella cattedrale e superbo tribunale. Fabbr. di tele e lani-

Wic. Vedi Work-TE-DURASTERS. Wicz, pir. ma forte città del r. de Paesi-Bassi, sulla spouda diritta della Mosa, di-runpetto a Maestricht, colla quale vien riunita per mezzo di un ponte.—Altra città e porto nelle coutea di Caithness, in Iscuzia ; a 50 l. N. E. da Edimburgo,

Wicklew, cittle e contea d'Irlanda, con un pic. porto all'imboccatura del fisme Leitrim, ad 8 l. S. da Dublino. L'ung. occ. 9. 3. lat. 52. 18. La contes di Wicklow confina all' E. col mure, al S. culla contea da Wox folerd e ut carsow, all'O. colla coutea di Kildara, ed al N. con quella di Dublino, sonovi del-le ricche miniere di rame, hoschi, montagne e pianure, prod. grano ed ottimi pascoli, 7 l. di lunghezza, e 5 a 6 di larghezza; 11,550 case, e 58,000 alijanti. e di Carlow, all'O. colla contea di Kildara case, e 58,000 abitanti.

Wickaade, villaggio del granducato del Basso-Reno, a 4 l. N. da Juliera.

Wicawaga, ant. città d'Inghilterra, nella contea di Glocester, ne contorni molte n re di carbon di pietra, a 5 l. N. E. da Bristol.

W tonessters. Fed Laures. Wisota , città della Turchia , nella Bulgi

ria, pre a e ripresa dagl' Inperiali e da Tur-chi, sul Danubio, a 25 l. N. da Nissa, e 35 S. E. da Belgrado. Longit. 21. 9. latit. 43. WIERE, pic. città a 7 l. S. da Mansfeld,

sull Unstrut. Wittinen, città della Pollonia, nel gore no di Mohilow, sul confl. d'un f

questo nome colla Dwina, a 23 l. E. da Witepsk. WINLITMA, pic. città di Pollonia nella Gal-

lizia creid.; che dà il suo nome alle famuse miniere di sale, a g L N. E. da Cracovia. Le abitazioni sono sotto terra , non essendo-vi che la chiesa sulla superficie. Sonovi 10 prozzi pe quali si discende a 2,000 piedi di profondità. In queste miniere sono state fatte

delle cappelle ornate di pilastri e di statue bellissime, d'un sale trasparente come il cristallo. La scoperta di queste miniere rinomate si data dal 1251. Nel 1644 vi si attaccò il fuoco, e vi continuò per lungo tempo. Dal 1815 in què la sovranità esclusiva di queste miniere appartiene all' imperatore d'Austria.

Wiezua , città del r. di Pollonia , ad 8 l. S. da Siradia , sopra un fiume che abocca nel-

la Warta, con un buon castello. Winnausen, b. del principato di Zell, da em è dist. i l. E., sull'Aller.

WIREE-WALD, porto merid. dell' Austria-Inf., eiro ascritta al N. dal Danubio, all' E. dall' Ungheria, al N. dalla Stiria, ed all' O.

dell'Austria-superiore. Fedi Marsantzana.
Wizaoza, b. del r. de possi-Bassi, nella
prov. di Numor, da coi è dist. 3 l. S. F.
Wizantzona, isola del Zuyderzee, in Olande (regno de Passi-Bassi), di 3 L di lungh, ed una di largh. Osterland, c. l.; buoni pa-scoli che nutris-ono militissimi montoni. Le coste di quest'isola son coperte d'alghe, one cui si fa la soda.

Wixasan, h. del granducato del Basso-Re-no, a 2 l. S. O. da Crevelt, e 12 N. N. E.

da Aquisgrana.

Wasse, pic. fl. di Germ., che dà il no-me ad uno de nove circoli del granducato di Baden, di cui Loerrach è c. l., e che ruc-

chiede circo 100,000 ahit. Wisselven. Vedi Wislocs. WIESEREAD. Vedi ARRADERO

Wtasesnusco, pic. città della Misnia, nel circolo d'Ertageburg, a 2 l. S. da Zwickau, Wiesansteie, pic. città del r. di Wirtem erga, situata in una valle lra alti monti, al N. del Danubio, presso Hoenberg.

Wisserstat, citth della Missis, nel cir.
d' Ertigeburg, a 7 l. N. da Elobogen.
Wissers, b. d' Ing., sol h. Dongless, nel la
contes di Lancastro, da cui è dist. i o l. S.
Filstri di cottone e fabbr. di panni e lame.

Wicur , Vectur , usota sulla costa merid. d'Ing., che fa parte della contea di Hamps, al S. O. di Portsmouth, di circa 7 l. di lun-gh. e 4 di largh. Essa é fertilissima ed ame-na, abb. di pasture, di salvaggiume e di pe-

na, abb. di pastore, di saivaggume e di pec.
Newport, cap. i pop. 36.000 abit. lutti
agricoliteri. Sonovi pure delle saline.
Warros, ant. e pic. città e contea di Sonsia, con porto, all'imbooratura del Baldonbi,
a 23 I. S. O. da Edimburgo, e 116 I. L. S.—La.
contea ba gl. di luogh, affrettente di largh. La parte sett. è montuosa, ma coperta da eccellenti pascoli che nutriscono buoni cavalli, -Piccola città d'Ing. nella contea di Cum-

berlandia; a 4 l. S. O. da Carlisle. Winitz. Vedi Bruack. Wilnead, pic. città del r. di Wirtemberga , soll' Entz., ottimi bagni caldi.

Wilderso, pic. c'tta del r. di Wirtember-ga, a 11 L.S. O. de Stuttgard.

WILDKWANA, pic. città del r. a' Annover, a 3 l. S. O. da Goslar. Wilberrete , città della Misnia , a al E.

da Zwickau. WILDESHAUSEN, pic. città del r. d' Annover, a 7 l. E. da Oldenburgo, e 25 N. O. da Annover; sul fi. Hunte, pop. 2,600 abit. Lal. N. 52. 51. 26. Long. 6. 7. 39. E. Wilmanner, villaggio della Svizzera, nel cant. di S. Gallo, nel Tockemburgo, presso alla foce del fli Thur; ad 8 l. S. da Appen-

WIL

zell. Patria di Zwingly.

Wildwacze, eittä di Germ., nella contea di Wuldreck, da eni è diat. 3 l. S. Sonovi tre sorgenti d'acqua minerale.

Witnessmone, bel cast. di Germ., nella Hassia elettorale, all' O. di Cassel, bel giardino, cascata, getti d' acqua di 160 picdi d'altezza atatua d'Ercole in bronzo di 96 piedi , pro-

spettive superbe ; perco ec. WILHELMSTADYO NEUSTAOT, pic. città della contea di Glatz , sol fi. Riela.

Wilmelmstant, presso Cassel, nel paese di Hassia. Quivi si batterono i Francosi e gli Annoveresi nel 1761, e nel 1762.
Wilass, città della Carolina del N. (Stati-

Uniti) , a 15 l. da Morgantown. c. città degli Stati-Uniti, nel-Wickessur; pic. città degli Stati-Uni la Virginia , 46 l. N. O. da Filadelfia. Wr.komaz, città della Pollonia, nella Li-tuania, sul fi. Swieta; a 14 l. N. O. da Wil-

WILLACH. Vedi VILLACH.

Winteranca, villaggio del r. de' Pacsi-Bassi , a 5 l. da Anversa , e 5 l. da Brusselles , all'imboccatura del canale di queste città nel

Witczmenan, villaggio della conten di Hanau, in Germ. Acque minerali l'requentatis-

WILLEMSTADT , graziosa e firte città d'OL (r. de Paesi-Bassi) our porto frequentafissimo; edificata nel 1585, a 6 L N. E. da Berg-op-Zoom, e 5 L da Dordrecht

WILLHERBORODUR. Vedi SHALKAD , JAMES Towa. Wittiam (rada del principe), anlla costa N. O. d'Ameri, dividesi in più rami, di cui i principali sono i porti di Cordova, Gra-vina, Fidalgo, Waldez e Weltz. L'isola di

Montagu resta nel centro del suo ingresso, e la divide in doe parti.

Williamseugoo, città degli Stati-Uniti di Amer., nella Carolina del N.; a 6 l. da Warrenton,-Altra, città nella Virginia, della quale un tempo era capitale ; oggi non è che un villaggio composto di tre strade parelicie. Pop. 1,300 abit.; a 20 l. S. E. da Rebmond, che ora è la capitale della Virgi-

WILLIAMSSURGO, città della Nuova-Yor-k, sul Gennessée, a 12 l. N. O. da Bath.-Altra, città nella Pensilvania, a 25 l. N. O. da

Filadelfia. Vedi Janus-Town. WILLIAMSPORT; città degli Stati-Uniti, nel Maryland, ml fi. Potowmack; a g l. S. 1/4 O. da Chamberstown

Willinghausen, b. sulta Lippa, presso Lippstadt. I Francesi furon quivi disfatti dagli

Annoveresi nel 1761. Withhard, b. e baliaggio del cant. di Lu-cerna, sul Wiggern, in una valle fertilissi-ma; a 6 l. N. O. da Lucerna.

WILLISKA, Vedi WIELITSKA.

WILMASSTRAND, città della Finlandia. Gli Svedesi vi furono battuti nel 1711 dai Russi,

che la presero per assalto, l'arsero e la rifabbricaruno dopo la pace del 1743; è po-fabbricaruno dopo la pace del 1743; è po-sta sopra un monte, sulla riva del lago Sai-tna; a 18 l. N. O. da Wiburgo, e 27 l. N. E. da Friderichsham. Longitudine 25.

52. latitudine 61. 24.
Willowser, città dell' Ing., nella contea
di Warwich, a 4 l. S. E. da Coveotry, e at l. N. O. da Londra.

Witningтон, città regolare degli Stati-Uniti (Stato di Delaware), la più popolata della provincia; esportazione sul fiume Delaware di farina , grani , carta , ferri e salumi. Banca stabilita nel 1796; luogo di passaggio per terra dal Maryland a Filadelfia; sopra un colle, 109 piedi al di sopra del fi. Delawa-re, dal quale è dist. 1 l. O.; a 17 l. N. da Dower, 11 S. O. da Filadelfia, e 36 N. E. da Washington. Long. occ. 76. 53. lat. 3g. 44.—Altra, città della Carolina sett., che era la sede del governo prima di Raleigb ; essa è la più commerciante dello stato ; c. L. del distretto dello stesso n me. Esportazione ; grani, farine, e salumi; sul ramo orientale del fi. Clarendon; a 32 l. S. O. da New-Bern, e 125 S. da Washington, Longitudioe

occ. 80, 40. latitudine 34. 8. Witsa, ciltà gr., ricca, pop., com. e cel. della Pollouia, cap. del granducato di Litua-nia e del palatinato dello atesso nome, con vescovo greco , università stabilita nel 1579, che ha un fondo annuo di 142,000 rubli , un antico castello ed un palazzo ove dimorava-no i gran-duchi. La chiesa de Gesuiti è maguifica. Questa città è molto sodicia, ed è abitata da Pollacchi, Rossi, Tedeschi e Tar-tari, che il commercio vi attira. Pop. 21,000 abit. fra quali 5,000 Ebrei. Com. consid. d pelliccerie. Fu incendiata nel 1737, 1748 1749 e 1760. I Francesi vi entrarno nel 1812, dopo aver battuta l'armata russa, Sul confi. del fiumicello Wilia nella Wilna, a Conit. des frumerers de la Seria de 1/4 N. da Var-savia, e 90 S. E. da Danzica. Long. 22, 58, 12. lat. 54, 41. 2.
Wilesisuro. Vedi Bisuro.

Wilsoose, pic. ed antica città della Misnia. Wilsenwan, pic. città della Baviera, sul confl. del fl. Wils col Danubio, a 6 l. O. da Passavia.

WILSBACH, pic. città del Brandeburgo, nella Marca di Pricgnitz, presso l'Elba, a 4 I. S. E. da Wittemberg. WILSON (isole). Vedi PELEW.

Winstaa, pie. città dell' H-Istein, sul fl. Storr, a 1 l. O. da Itzechoe. della Media-Marca di WILTERENG , b.

Brandeburgo', a 4 l. (). da Ropin.
Wilton, città d'Ing., nella contra di Wilts, della quale era un tempo capitale. Pabbriche di be tappeti. Patria di J. Addisson; sul fi. Willei, a 2 l. O. da Salisbury; e 30 L S. O. da Londra. Long. occid. 4. 10.

lat. 51. 7. WILTERGROO. Vedi Wassersungo.

Wills, prov. merid. d'fng., con tilolo circoscritta al N. dal ducato di di contea, circoscritta al N. da micano de Glocester, all'E. dal Berekshire e dal Hampshire, al S. dal Hampshire e dal Dorsetshire, ed all' O. dal ducato di Sommerset. Essa ha 13 l. di lung. Aria dolce e salubre, vivissima nell'inverno sulle montagne, temperata nelle valli; al N. paese muntanso e ri-coperto di selve; al S. ricche miniere, nel centro pianure d'eccellenti pascoli e raccolte abbondanti di grano. Il suo principal comconsiste in bestiami, lana, legna e pietre da fabbriche; fabbr. di paoni. Salubury ne è

WIN

la capitale, WILTZ . WILTZ, h. del granducato di Lucembur-

WIMBERG. Vedi WINTERPER Winesers, fiannicello del Bolognese di Fr.

(Passo-di-Ca ais) , scorre fra Boulague e Marquise, e mette nell'Oceano, Wimmener, pic. ed ant. eitta della Sma-

landia, in Isvezia, presso al fi. Stany. Wimms, b. della Svizzera, nel cantun di Berna, sull'ingresso del Simmenthal.

WIMORDHAM, h. d'Ioc. nella contea di Noriolk, a 3 l. S. O. da Norwich. Winspress, pie. città del granducato di Ba-den, sulla riva sinistra del Necker, a 3 L N. da Heithroon; saline.

Wisstea, ant. città della contra di Dorset , in una valle vasta e fertile, fra due fiumi abboudantissimi di pesce, a 34 L S. E.

da Londra. Wincastros h. d'Inghilterra , nella conica di Somiorrat , ad 8 l. S. da Bath.

Wischome, pic. città d' Inghilterra, nella contea di Glocester, da cui è distante 5 leglie l Winchelsen, città d' Inghilterra, nella coolea di Sussex, con porto all'imbreatura del finme Rye; a 16 l. S. da Londra, Patria

di Odoardo L Long. occ. 1, 40, lat. 51, 58. Winchelsea , nola dell' Orenno Pacifico Meridionale, a to l. S. t/4 S. E. dall' isola

di Sir Carlo Hardy. Wischesten , detta da Brettoni Carro-Gent , ant, gr. e molto consid. città d' Inghilterra , cap. della contea di questo nome, con un antico castello , un bei collegiu g vasta scuola pubblica; strade anguste e brul-ti edifizi, salvo la cattedrale. Le sue fortificazioni cadono in rovioa. Il ocm. di questa città è insignificante; essa è posta fra due colline, sull'Itching, a 20 l. S. O. da Londra, c 7 S. E. da Salisbury. Long. occ. 3. 3 . lat. 51. 5;—Città della Virginia ; 8.000 abitanti. Strade regolari , ma angusto. A 36

I. O. N. O. da Alessandria. WINDAU, città della Curlandia con castello e porto all'imbaccatura della Weta, nel Baltico; a 28 l. N. da Memel, e 28 l. N. O. da Mittau. Com. di cordaggi e gomene.

Long. 19. 3. 15. lat. 57. 25. 30. Winocauxin, b. del granducato del Bass Reno, a 3 I. N. O. da Creutznach, sul Gilbach.

Windman, città degli Stati-Uniti, nel Con-necticut, a 4.1. N. 1/1. O. da Norwick. Windman, pie. città della Carinzia (regno d'Illiria), a 6.1. N. O. da Lientz. Winnisca, villaggio del cantone di Berna, sul confl. de' fiunii Reuss , Linnout ed Azr , ove giaceva un tempo Vindonissa , distrutta

nel 611 da Teodeberto, re d'Austrasia, Winnisch-Fer-ratra, città della Stiria, a 12 l. E. da Gratz

Wianisch-Grastett, città dell' Austria-Sa-

eriore, a 16 L S. da Lintz Windson-Gazetz, città della Stiria, a 7 L N. O. da Cilley.

Wisderson, pic città del r. di Wirtemberga, sulla riva diritta del Necker, a 5 L.

O. da Stuttgard. Windschotzn, pic, città d'Olanda, ad 8 L E. da Groninga; pop. 24300 abitauti.

Wisdomers, pic. eitta del r. di Baviera sull' Aisch , a 12 l. N. O; da Normberga ..

Long. 7. 29. lat. 49. 30. Wixinoa, città degli Stati-Uniti d' America (Vermont). Pop. 1,600 abit. Sol Con-nectical, a 40 l. N. O. da Boston, ed 80 N.

N. E. da New-Yorck. Long. occ. 74. 40. lat. 43. 29 -Altra, città nel Coonecticut, a 2 l. N. da Hartfort, Altra, nella Carolina settentrionale, a 7 leghe O. 1/4 S. da Edenton. Wiroson, città grande e bella d'Inghil-terra, nella contea di Berks, con titolo di

viscontea; famosa per la villa reale di Gugliclino-il Conquistatore, sopra una collina. Quivi è il più bel passeggio dell'Europa. Cappella di S. Giorgio, capo d'opera di gotica architettura; luogo di rimione de cavalieri dell'ordine della Gerrattiera ; al S. E. palazzo della regina , ed a poca distanza residenza de giovani principi; pressi al Tamigi , a.7 l. O.,da Londra. Long. occ. 2. 5t. Lt. 51. 29

Wiscascut, nazione del Canada, all'O. del lago Michigao ; he una piazza forte , in un isoletta del lago Winchago , a 32 l. N. da Vincespor

WINDIA. Fedi VINETA

Wisher, Peck Visari,
Wisher, isoletta della costa di Svezia,
sulla quale è un fanale, al S. di Gotenburgo, Long, p. 17, 45, lat. 56, 38, 13.
Wischam, isoletta sulla costa N. O. d'America, al N. dell'isola Ruya.

Wisirus (lago) lago dell' Amer. sett. , all'O. della baja d'Hudson, di circa 80 L di

lungh., e 12 a 15 di largh, WINLANDIA, CESC Paese del vino, paes che si suppone ess re il Canadà, visitato dai

Normarmi prima del 10.º secolo. Wissesseso, Vedi Wessesses Wiasapes , pic, città del r. di Wirtem-berga , a 2 l. N. E. da Stuttgerd.

Wassicza, forte città della Pollunia russa, solla riva diretta del Bog; a 13 l. N. da Bracklavia, Longiludine 26, 16, latitudine 49-

Wissessosopen, città della Carolina meridsonale negli Stati-Uoiti, a 10 L N. N. O. da Columbia.

WINSCHOTE. Vedi WINDSCHOTAK. Wissen, pie. città del r. d'Annover, fi. Lohe, a 4 l. N. O. da Luneburgo. Po . 4,600 abit.-Altra , sull'Aller , nel princip-

to di Zell, da cui è dist. 3 l. O. Nel 1388 hattaglia in cui Venceslao fu battuto, ed indi a poco urciso all'asselio di Zell. Wissiow, città degli Stati Uniti d' Amerinel distretto del Maine, sul Kennebeck, a 6 l. N. da Harrington

Winsen, b. del r. de Paesi-Bassi, a 5 l. O. da Addioga.

Winsten, b. della contea di Derbi cui è dist. 2 L. N. O., in loghilterra. b. della contea di Derby , da Winteapeno o Winteape, cità sul б. Wohika, nel circolo di Prachen, in Bocnita, rinomata per le sue fabbriche di cristalli. Winteapentrum, b. della contea di Wol-

feck, netta Svevia, a 2 L S. da Biberuch (r. di Wirtemberga).

Wirsterme, anties ; piel e graziona cità com della Sixzera nel camboc di Zerigo, con ona ricca labboleca; a 4 L. N. E. da Zugo, Poro più di doo case, e 3,300 alsit. Pière los genuigio, post., 6 nov. e 19 dec. Sergente d'acqua miscrale nelle vintanata; a officiale della confidencia della confidencia più di discontina più di la contra della contra di contra della contra di contra della contra d

6. 3. lat. 47. 42.
Writton, città della Carolina Settentrionale (Stati-Uniti), a 43 l. S. S. E. da Pietro-

le (Stati-Uniti), a 43 l. S. S. E. da Pietroburgo.

Warran, pic, città della Siesia-Inferiore.

Wistense, pic. città della Slesia-Inferiore, a 4 l. N. da Wolhau. Wistzentmens, b. d'Alsazia (Alto-Reno); Sabbr. d'indiane, panni ec.; c. l. di cant. c

circond di Colour , de cui è dist. 1 L O.-Wisswritza, b. della prov. havarese del la riva sinistra del Reno; sopra un lago, all'O, del monte Toucerre; funderic e fisci-

ne, a 3 i. N. E. da Kayserslantern.
Wisserstruct, pic. citta di Vestfalia, nell'
grandicato del Basso-Reno, sol Wipper, a

9 l. N. E. da Cotonia.

Wirsen, b. del ducato di Wurtzberge, in Franconia, a 2 l. S. O. da Schweinfurth,

(r. di Baviera).
Wise, una delle più piecole isole Orcadi.
Wisesworte, h. di ling., nella coutea di
Derby, da cui è dist. 4 l. N.; seque mine-

rali:

Wassermano, pic. città del granducato del Basso-Reno. Il anolo de controli è ingrato e negletto, produce aviena, suggina, segale e patate; suovivi pochi bestiani grasa, me molti mouttoni. Questa citta è posta voper un ramo

del fi. Nethe, a 5 legbe S. O. da Bonn , ed 11 N. O. da Coblentz. WIRTEM SKAGA, in todesco Würtemaard, ndi Germ, inuddietro docato e gritudi e lettorato, conf. at N. at S. ed att'O, col grandocato di Baden , ed all' E. col r. di Baviera , ed è diviso in 12 dipartimenti: Necker superiore, interiore e citeriore, Ens, Vila-Reins, Alpi , Foresta-Nera , Jaxt , Danubio , Rotemburgo, Kocher e Isac. Pop. 1,301,957 ahit. Que-sto è un paeso de più fertili e de meglio po-polati di Germania, ma montuoso e freddo: nubio superiore facilitano le sue comunicazioni. Le sue produzioni sono i vim e trufti squisiti e grani in abbondanza; ne hoghi men fertili , ottime patate , be-tiami , api , pesce e salvaggiome in gran copia, ministre d'ar-gento, rame e ferro, cave di carbon fossile; agote, zolin , lavagne , terra da porcellana , hei marmi , alabastro , pietre calcurie e molari , e molle acque minerali. La muggior parte de sudditi son luterani. 'Il re je membro della Confederazione germanica. Stuttgard ne é la capitale. Trae il nome questo regno da Würtemberg , castello situato fra'l Necker ed il Danubio, a 2 L. N. E. da Stattgard II

sso fisme principale à il Dannbio, verso la ssa sorgenie. Vi si tengono le seritture in lioruri, chengghio o mosti 19 Ventesimi. L'uso delle combati e il promi a contaciono delle combati e il serita dell'accidatione, e si si con tre giorni di presidenti mi quelle a vista derono pagarsi alla presentazione o probolario.

Wiseades , pic. città del principato di Nasasa, risonata per la soe 4 sorgesti minerati e pe suo 18 bogni ; a 2 l. N. da Magonza, e 7 l. N. O. da Francoforte.

Wisseacu, bel borgo della contra di Cambridge, in Ing., a 6 l. S. O. da Lynn.

Wiser, vitta quasi diretta di Svezia, capo dell' solo al footbaula, con prire difeso da un firte castello. Un tempo' era anacsite e molto coussel, ma i Dancei la presero uel 1361 e nel 1669, e la distrascen quasi in teransente je attosta sul pendio d'un monte sal Batico, a 25 l. S. O. da Stockholm, Long. 16, 6, 15, la L. 59, 39, 15.

- Wiscasser , pie ofa città del distretto del Maise, nel Massachusetts (Stati-Uniti) , a 5 l.

- mare,

WISSELF-WOLKGOM, villaggio di Romia innahato da Cateriua III, al rappo di citti sol canale che unisco i fi. Masta e Twertza, e che rende possibile la narquajono dal Baltico al mar Caspos. Com. attovisima. I soni abitanti si delectron alla narigazione, e tra-scorano l'agricolistea. Nel governo di Twer, escorano l'agricolistea. Nel governo di Twer, da cui e diast. 32 l. N. O. e 57, 5. E. da Novogorod. Long. 33 lat. 57; 50.
WHEST. Ped Voci.

Wishorn, eiltà di Boemia, ad 8 l. N. da Boleslavia. Cive di pietre preziose.

Wistone, pie, città del granducato di Baden, a 3 l. S. da Heidelberga. Wissaa, grande e bella città, cap. del Meckenburghese, con buon porto. Un tempo era amentra e fortissima. Gli Svedesi la

presern nel 1632, i Danest nel 1715 ed.i Francez nel 1806; è posta all'estremità di un polito, sel Baitrei, e 7 I. E. de Lubecca, e :8 L.O. 1/4 S. du Stratsunda, Long. 2, 9.

Wesaw: Vedi Woman.

Wissesstaine. Vedi Wissesstair.
Witzest, città fortificata della Lituania, con un castello ar fi. Dwina e Widsha, fu presa da Francsi nel 1812, a 32 l. N. O. da Sandensko. Long. 22, 30. lat. 55. 25.

Witcanstrin, pie. città del granducato di Hassia, ad 8 I. N. O. da Marpurgo.

Hassia, ad 8 i. N. O. da Marpurgo.

Wira (È risole di) 12 isole dell'Occano
anstrale, situate presso alla terra di Van-Dice
meno (Nativa-Rigaida), alcune non sono loc
ampirio svogli, e le più grandi non amio più
di sina a due lephe di circuito. Sodo sterile.

Wirman, b. di ling, nella costuta d'Essee, a 2 li N. da Christoford.

Wittury, injetts nel canale clie conduce alle insie Vernon e Potssauw, all' E. dal gran canale che conduce all' insia Chausau, sulla costa della China.

Wirrs, fi. della Siberia , sulle di cui rive

si trovano delle miniere di talco.

Witten, pic. rittà del granducato del Basso-Reno, sul Liser, ad 8 l. N. E. da Treveri. WITLISTACE, b. della Svizzera, nel cant. di Berna, a 4 l. N. E. da Soletta.

WITHURD, b. del r. d'Aunover, con un castello, a 5 l. N. da Aurich. Witser, pic. citta d'Ing., nella tonten di Oxford, da cui è dist. 2 l. N. N. O. Com.

di pelliccerie.

Witstoca, città della Marca di Priegnitz, 7 l. N. da Rupin, nel Brandemburgo, sul fi. Dess.

Wittenang, forte e famosa città degli Stati-Prusiani, nel ducato di Sassonia, maddietro c. l. di un circolo la di cui popolazione ascendeva a 129,425 abitanti. Cel università fondata nel 1502, buon castello e concistoro luterano. Lutero e interrato nella cappella del castello, sulla riva diritta dell' Elba, a 5 I. E. da Dessau, 22 I. N. O. da Dresda, e 18 S. O. da Berlinu. Long. 10. 25. 29. lat 51. 52. 39. Pop. 5, 196 abit.—Città del Mecklem-burghese, a 6 l. O. da Schwerin. Wittracam, pic. città del r. d'Annover, a 13 l. E. da Zell.

WITTIGENAU , città di Boemia , a 4 L. E. da Budweis, sopra un gran lag

WITTOW, b. nell'isola di Rugen. Gran com. di pesce-

WITT-TOCK, città e haliaggio del Bran-demburgo, a 10 l. E. N. E. da Perleberg. Long. 10. 18. lat. 53. 18. Celebre per la vit-toria che gli Svedesi vi riportarono sopra le truppe elettorali Sassoni

WIXMOUN-BEL-Suo, isola sulla costa di Norvegia, ad 11 l. N. 1/4 N. O. dalle isole del Paier-Noster.

WLADISLAVIA , WLADINIR. Fedi INOWLADIS-LAVIA, WOLODIMER. Wicomus, città della Pollonia russa, nella Volhinia superiore, con un eastello, sul fiumicello Luy, che shocca nel Beg., a 27 leghe N. E. da Lemberga, e 32 O. da Luck.

Vedi Wolodinan Woscas, b. d' Ing. ; nella contes di Bedford, da cui è dist. 4 l. S. 1/4 O.

WoraLITE, pic. città del principato d'An-halt-Dessu, da cui e dist. 4 L E sull Elba. WORSTADT, b. della prov. d'Hassia sulla riva sinistra del Reno, a 5 l. S. da Magon-

za, с 1 l. N. da Alzay., "Woratn, b. dell' Alsazia (Basso-Rena) Fis blach , c, l. di cant. e circond. di Weisscirlingo, da coi è dist. 3 L S. O., 10 L N, da Strasburgo, e 3 J. da Hagenau ... Wofensoyen, isoletta della Zelandia, al S.

di Nord-Beveland, (r. de Parsi-Bassi). Wortag, pic. città d' Inghilterra , nella con

tea di Surrey, un tempo florida; ad 1 l. S. O. 1/4 O. da Londra. Wotaw, pic. città della Siesia ; con un ca-

stello presso l'Oder, fabbr. di lanificio; a 12 l. N. O. da Breslavia. Long. 14. 23. lat. 51. 16. WOLCKAR, pic. città della Franconia, sul Meno, a 5 l. S. O. da Schweinfurth. Wolckraytria, pic. città della Misnia, nel

circolo d'Estageburg, ad a l. N. da Marienburgo. Workspang, pic. città del Nuova-Marca

di Brandemburgo, a 4 l. N. 1/4 E. da Friedberg, sopra un tago.

WOLDESTEIN, pic. città del r. d'Annover, a g l. S. da Hildesbeim. WOLTACH, pic. città del granducato di Ba-deu, ad 8 l. N. K. da l'riburgo. WOLTACHHAUSEN, borgo assai considerabile.

sul fiome Loisach , dist. 9 l, da Monaco in Baviera. Worrson, castello del r. di Wirtemberga, 3 l. N. da Wangen.

WOLFERSÖTTEL , grande e consid, città della Sassonia-In'eriore, cap. del ducato dello

stoso nome, appartenente ad un principe del-la casa di Brunswick; con una delle più belle biblioteche della Germania ed un arsenale ben fornito, sull' Ocker, a 2 l. S. da Brunswick, e 12 l. O. da Halberstadt. Long 8. 11. 39. lat. 52. 8. 41. Territ. fertile e ben popolato; il N. produce grani, frutti, lino, ca-napa, luppoli, molti bestiami e selvaggiume, fonderie e labbr. di vetri. Esportazione : lino, grani, luppoli, legna, canapa; lana, refe, tele, chincaglicrie, birra, cuoja, porcellane e sale.

WOLFRESSERG, città della Carinzia-Inferiore, sul fiume Lavert, a 7 L S. da Judem-

burgo (r. d' Illiria).

Wolfensurcz , isoletta della Zelandia (r. de Pacsi-Bassi), fra la Bevelandia sett. e la Bevelandia merid. WOLFRESHEIM, b. del granducato d' Hassia-Darmstadt, con un ant. castello che é stato

trasformato in una chiesa magnifica , a 2 L N. E. da Friedberg.

WOLFGAR (S.), pie. città dell'Austria-Su-periore, sulla riva d'un lago, a 7 l. S. E. da Salisburgo. Worrsmagna, pic. eittà del r. di Vestfalia,

con un ant. castello, Coltivazione di luppoli, a 6 l. O. da Cassel. WOLFSEIRCHER , b. della Lorena (Basso-Remi), a 6 l. N. O. da Saverna, ed 1 l. da

Sarrewerden . Wolfstrag ; baliaggio del r. di Baviera , a 6 l. N. da Passavia. WOLGA. Vedi Volci

WULGAST, città assai forte e consid. della Pomerania citeriore, nel nircolo di Gutzkow, eon un bel castello ed uno de migliori .porti del Baltier, all' imboccatura del fiume Peen-ne; a 5 l. S. E. de Gripswald , 13 S. E. da Stralsunda, e 17 N. O. da Stettino. Long.

11. 45. lat. 54. 8. Wolkenstran, pic. città della Minnia, nel eircolo di Ertageburg, con un castello, ad 1 L. N. da Marienberg. Acque termali ad 1

L di distanza. Wolaovisca, città della Lituania, nella Polionia, sul fiume Ross, a 22 l. S. O. da Novogorodek.

Wollingsen, b. della Svizzera, nel cantone di Lucerna, da cui è dist. 3 l. S. O. / Wollin, città della Pomerania citeriore

con un porto all'estremità merid dell'isol del auo nome, fra le foci dell'Oder, sul Di-venow; a 4 l. S. O. da Camin. Long. 12. 30. lat. 54. 4.—L' sola è bassa ed esposta alle, inondazioni, sonovi de pascoli che nutriscono una gr. quantità di bestiami, e la pesca vi é abbondante. Wollos , b. d' Ing. , nella contca di Glo-

pester, da cui é dist. 7 l. e mezzo S. WOLLEWS-SANTO-STEFANO, b. del r. de' Parsi-Bassi, a 2 l. E. da Brusselles, WOLMAR , pic. città di Bussia , sul fi. Trei-

den, nel gov. di Riga, da cui è di t. 22 l.

Wolmeastrot, pic. città de li Stati-Prusia-ni, ad 8 l. N. O. da Magdebergo, sul fi. Oliga, che aborca nell Ellia.

Wolcobina, Wilainia, città consid di Russia, posta sopra parecchie colline, nel luo-go ove il li. Kliasina riceve il finini ello Irpen; a 45 l. E. 1/4 N. da Mosca, 35 N. N. E. da Rezan, c 160 E. da Pietroburgo. Era altre volte metropoli della Rossia. Essa è mal falivotte metroponi incita riossa, assa è mai im-bricata, e rarchiode 14 chiese, Parte di inc-tra e parte di Irgno i è circondata di giardio ni, e la sua situazione è pitturese. S-perba è la vedota che si g de da questa città. Pop, 10,000 abit. Le rovine dell'autica Wolodinir pe son distanti a l. Long, 38, Lt. 58, 20, 41 governo di Wolodimur comprende 14 circoli, Scolo fertilissimo; toreste piene d'api, pop. 875,200 abit. Com. di cilicgie secche, sapone e legna.

Wollogna, gr. eittà arciv. della Russia con molte chiese, un castello, un forte ed 8,000 abit. Gr. com con Arcangelo, Pietroburgo e Mosca. Deposito di sevo, vini prdinari di Francia, zorchero, legno sandalo rosso e bianco, mercerie, carta, cera-lacca, litar-girio, blu di Berlino, vacchette, fazzoletti e nastri di seta delle sue fabbriche. Gr. traffico cella Siberia e colla China. C. l. del gonon come ameria e coma camas. G. L del go-verno del suo nome; sol fi. Wologola, pres-so alla suo foce nel Sankous, a 45 l. N. N. O. da Kostrom. ed 85 E. 1/4 N. da Musca. Long. 37, 51, lat. 59, 13, 30,—11 governo del Wologola, si divide in 29 circula, e fa 556 una alta Para circula. 556,200 alut. Paese piano, paludoso, coper-to di foreste, di lag i e di fiumi; belle lane e saline. I suoi abitanti son dediti al com. ed alla pesca, e si occupano di lavori in logno che spediscopo in tutta la Russia,

Wolstein, b. della prov. bavarese della riva sinistra del Reno, sol Lauter, a 4 l. N. E. da Kayserslantern.

Wolvearusin, villaggio del r. de Picsi-Bassi, nel Brabaote; territorio abb. in grani a buoni pascoli ; a 2 l N. ila Bruss-Ecs Worver, borgo d'Ing. uclla contea di

Warwick. Wolweniamprox, pic. e com. città della contea di Strafford, in Ing. Vi si fanno del-

le bellissime serrabire. Woodsaipen, b. il Iug., nella contea di Sofiolk; cantiere di costruzione per lastimenti mercantili; sul fi. Derbent, a 2 l. N. N. E. da Ipswich.—Altro nel New-Jersey

(Stati-Uniti), ad 1 l. N. 1/4 O. da Amboy. Woonatar, eittà degli Stati-Uniti, nel Nev-Jersey, a 4 l. S. O. da Filalelfia. Fe-di Woman.—Borgo della contea ili Bedford, in 10g., a 15 l. N. O. da Londra. Woodrond, pic. città e contea dello Stato di Kentuckey, negli Stati-Uniti d' Ameri-ca, al S. E. di Francoforte.

Woonston, b. d' Ing., nella contea d'Oxford, con un castello nominato Bleinheim,

n memoria della vittoria di Hoschstet-Blein-VOSCIER; Tom. II.

heim riportata dal duca di Marlborough sul marosciallo di Taillard. Patria d' Giloardo, detto il Principe-Nem ; a 22 l. N. O. da Londra, press al fi. Evenlade.-Altro b., della Vuguna , a 77 t. S. da Filadellia. Woonstown , entla del New Jersey (Stati-Uniti) , a 4 t. N. 1/4 E. da Salem.

Wontwick, villaggio, a 4 l. ila Londra,

sul l'amigi ; cantiere di costruzione per grossi bastuncuti.

Womus-Bassar, h. della contca di Wilts, in Ing., a p l. N. E. da Bath.

Wonce-rea, aut., gr. e bella città d'Iog., cap. della contea di quel nome; belinsona cattedrale a labbr, e grande amercio di guanti e man, ili lana. Fabbr, di sup rha porcultana, veli e velluti progiati. Pop. 26,000 abit-Quvi dis ecc Cr mwel nel 1651 l'armota scozzese di Garlo II. Questa città è posta sul declivio d'un colle, sulla riva orientale del la Saveroa, che vi si passa sopra un led pon<sup>g</sup> te do pietra i ad 11 l. da Warwick, e 39 l. N. O. da Londra, Ling, occ. 4, 20, 15, let. 5., 9, 30.—La contea confina al N. ed al 55. g. 30.—La cintea contina al N. di al N. O. com quelle di Sironya e di Straffiold, all'E. col Warsick, all'O. coll' Herchara, ed al S. S. E. do Glorester, ed ba di I. di lungh, e. 7 di latgh, e. e. 15tiono abit. Aria molto salulre sulle montague; sonovi molti montoni; le nei valli abbondano di grano e pascoli nella parte S. E.; butirro e formaggi in abbondanza e frotti d'ogni sorta. Il suo principal com, consiste in carbon fossile, grano, loppoli, panni, formaggi, asdro e sale....Altra città, negli Stati Cuiti, nel Massachusetta, a 15 l. O. da Buston ; 2,500 abit. Worceм, città e porto d'Olanda (r. dei

Pacsi-Bass), presso al Zuyderzec ; a 4 leghe S. da Harlingen, e 9 S. O. da Lewarden. Workeraus, ant. eittä della Media-Mai eittà della Media-Marca di Brandelnirgo, sull'Oder, a 9 l. N. O. da Costrino; com di salumi, singolarmente colla Slesia.

Worlvorn, pic. rittà del granducato del Basso-Reno, a 3 l. N. O. da Colonia ; sulla riva simstra del Reno, Worksprox, porto d'Ing., nella contea

di Coberlindia, sul Derwent, a 2 l. O. da Cockermont.

Worktop, b. d' Ing., nella contea di Not-tiggham, da cui è dist. 8 l., sil Trent. Workmovrn, pic. città delle Frandre (Nord), (3,3,3 abit.; e. l. di cant. e circond. ili rgues, ila cui è distante a leghe S

Wosses, Augusta Vangionum, città ant., gr. ed inaddictro libera, imperiale e vescovile, in im pace fert, ang larmente buon vino , presso alla riva sinistra del Reno, celebre soprattutto per le diete ten itevisi , e principe mente per quella del 1521 . alla quale assiste Lutero. Dopo che mi resdiala da Francesi nel 1689, essa i pavera e apopolata. Gun. di vani. Pop. 5,000 di L.; apportiene, al grambica d'Hossia-Dormstadi 3 ad 8 l. N. da Spira , 12 S. E. da Magonza. e 13 S. O. da Francoforte, Longitudius 6.0. 57. E. latitudine 49. 37. 49. Woronerz, citta с governo di Russia; la

città è grande, pop. a hen fabbricata, par-

te sulla sommità, e parte sul pendio d'un colle; presso al fi. del suo nome, che è poco distante dal Don. Sonovi i sepoleri de principi Tartari. Pictro I. ne lormò ma piazza importante. Gli abit. son q-asi tutti Russi; il sun com. è molto florido. Fabler. di pauni e di vetrinolo; a 40 l. S. O. da Tambot, 113 N. da Asof, e 2/5 S. E. da Pictroburgo, Long. 37, 1, 15, lat. 51, 40, 3n, —II governo di Woronetz confina al N. con quelli d'Orel e di Tambof, all' E. cd all'O. co governi di Karkot e di Kusk., e si divide in 15 circoli ; paese fertilissimo in granaglic d'ogni sorta, frutti, e cocomert; forcste consi erabili ; quercie per la costruzione de bastimenti. La pesca nel Woronetz e nel Don è abbondatissima, ed è una delle priucipali risorse del paese. Pup. 8111,000 abit. ; miniere di ferro ne contorni della città, c

gran num ro di fonderie. Woasows, pop-di indiani dell' America merid., lungo l'Orenoco lino a Surinam;

essi son pigri, e di carnagi me brunz. Woastru, b. d'Ing. nella contea di Nor-folk, a 4 l. N. 1/4 E. da N. swick.

Woatutsgros, b. degli Stati-Uniti, nel Massachusetts, a fn l. O. da Boston, Wostssick, li. della Slesia-Sup., sulle frontiere della Pollunia, a 16 l. E. da Op-

Worrow, borgo d'Ing., nella contra di Wilts, a 16 l. N. da Salishury.—Altro b. nella contea di Glocester, da cui è di-t. 6 L S.

WOUAROO (isola). Vedi WHAHOO Worker, r. d'Afr. lungo il fimme Gamhia; prod. cotone, tabarco e le jumi nelle valli eve sono le citti ; sulle colline si coltiva il grano. Gli alifunti sono Mandinghi divisi in due sette, cioè Maomettani ed Ido-

WRENDAM, città d'Ing., nella contea di Denbigli, e nel principato di Galler, a 4 I. S. S. O. da Chester; miniera di piombo nelle vicinanze, Fabbr, di flavelle. Wantzern, ant. città della media-M. rea

di Brandeborgo , soll'Oder , a 9 L N. O. da Custrino; erm, di salumi Waiscron, pic. citta d' Ing., nella cou-tea di Somméract; a 2 L. N. N. O. da Wells.

Patria di Locke. Wacelawski. Vedi Innwladislaw. Waotnam, borgo d' log., nella confea di Kent, a 4 l. N. O. 1/4 O. da Maidsteine

Warneren; b. d' lug; nella contra di Shrops, sul fi. Severu, a 2 l. S. E. da Shrewsbury.

War-Heens, h. del r. de Paest-Bassi, a 4 I. S. da Hasselt.

Wert-re-Uonsperre, città d'Olanda (r. de Paesi-Passi), a 4 l. S. E. da Utresht, e 2 da Rhénen, con un forte castillo sal Renn, pressu al luogo ove il Reno, e di Leck'ili separono. WUISSAN O H'OYSTEN , b. del Bolognese

di Fr. (Pass-di-Calais), sul mare, a 3 l. O. da Guines, e 2 da A arqui se . Si sup-pone essere il Partus-lecius ove Giulto-Coare s' unbarcò per l' Inglilterra.

Welper, h d'Ing. nella contea di Suf-felk, a a l. E. da Bury.

Wunnenne, pic. città del granducato del Baso-Reno, a 7 L S. da Paderborna. Carlo-Magno vi disfece i sassoni n l 794. Wesserner, città del r. di Baviera, a 13 L N. E. da Barcuth , sol finne Röslan. Nei contorni miniere di stacno, ratte e ferro. e cave di marmi

Webstore, pic. città del r. d'Annover, a 6 l. O. da Annover, e 10 l. E. da Minden. Wun:en, b. della Slesia, a 2 l. N. E, da Schweidnitz.

WURNEE, Jago della Baviera, sul quale è situatu il castello reale di Starhemberg , a & L da Monaco, Wintenagac. Vedi Wintenagaca.

Wenezaca, pie. città del r di Wirtem-berga, nella contea di Waldburgo, a 6 leghe S. O. da Memmingen, con un ca-

stelln. Wuntz: treco, gr. e bella città di Germa-nia, nel r. di Baviera, con un bel castello ed una università fondata nel 1503. Essa era un tempo imperiale, e poscia soggetta al suo viscoro, che a eva il titolo di doca di Francuna. La tortezza di Wurzburgo si chiama Maticuberg , ed è posta all'O. della città , sopra un moute. I Francesi presero la città nel 1796; vi entraroun per capito-Lizione nel 18 m, e nella estadella nel 1801. Pop. 22,000 abit. Com. consid. Fabbr. di lanificio, cippelli, potassa e istramenti chirorgiri , all'acciatore per l'ernie , e touderie di campane. Questa città è in un ottima situazione, sulla riva diritta del Meno, in mezzo di hellissimi giardini; a 16 l. S. O. da Ramberga, 18 N. O. da Norimberga, 19 N. O. da Vienna. Loug. 8. 1. 45 lat. 49 46.—II granducato di Wirtzburgo comprende una gran parte della Franconia, ed la 255,000 abet. Il territ, produce grano, frutti, pascoli, ed ottimi vini; saline consid., buoni cavalli, carbon fossile, marmi ed acque minerali; fable, di cappelli, calze, cristalli co.; con-cie, e com. coosid. sal Meno. Dietro il regolainento delle indeunità germaniche, il grandicate di Wintzhorgo è stato ceduto al re di Bav.era , all'eccezione di alcuni ba-

Worzen, pic. città della Misnia, sul fi. Mulda, a 6 leglic E. da Lipsia; nel 1813 i Frances vi reportarono una vittoria sugli alleali. Tintorie rinomate.

Wustenshausen, città della Nuova-Marca di Brandclurge, a 6 L O. da Neu-Ruppin , sul fi. D. soc. - Altra, città sulla Sprea, a 7

L S. 1/4 E. da Berli Wostnow, b. degli Stati-Prussiani; a 5 l.

S. da Danneberg. Wicoxe, b. d'Ing., nella contea di Buckingham, a 4 legbe S. S. E. da Aylesbury.

Wit, pic, e graziosa città della Svizze-ra, nel cantone di S. Galln, da cui è dist. 5 L. E. Essa è popolata, ma mal fabbricata, ed è posta sopra un' emmenza, vicino al fi. Thur; c. l. d'un balinggio.

Warne, pic. città della Virginia, negli Sta-6-Uniti d'Amer, all O. della Montagua-Blu, a 7 l. N. E. da Aspinville; c. L. d'una contra dello stemo some.

X ACCA. Vedi SACCA.

XAMEA, baja, e bel porto d'America, sulla esta merid, di Cuba, fra l'isola di Pinos e quella dello Spirito-Santa. XAMERA, Vedi SAMERA.

XALAPPA, pic. ritta del Messico. Eravi un

tempo una é, fiera all arrivo delle flatte di Spagna. Il suo terroturo comministra seralappa ed ambra. A 50 L S. E da Messico, Xiation, pio, prov. del Messico, sul grando d'Occuro, nell'indenza della Nuova-tializia. La sua capitale è un bor,o situato ad 8 l N. da Compositella.

XALON, fl. di Spagna, che ha la sorgente nella Nicuva-Gustiglia, ove irriga Mediua-Coeli, traversa Catalaind, e sboeca nell Ebro, al di sotto di Saraguzza.

Assoar (St.), b. dalla Santogna (Charente Inf.); a 2 l. N. dalla Roccella .

XASTAN. Vedi SANTAN. XAOCHAU. Vedi CHAU-CHOU-FOU.

XAOOU. Vedi CHAOU. XABATES, popolo e lago dell'America me-

rid nel Paraguai. Il fiume Paraguai ha origine da questo lago.

\*\*XIVA\*, O Sat Fitzero, città di Spena, ett di Vilena, ett di Vile

Long. occ. 77, 42, lat. S. 12, 5.

XAVIE o Star, era una città commerciantissima della Ghinea, occ si tenevano di mercati di schiavi e mercanzie; ma fu distrutta
un secolo la dal re di Dalhomo, allorquando
è impadroni del r. di Giunda.

Xaviaa, b. della Navarra, ad 1 l. da Sanguessa, ha dato il nome a S. Francesco Xavier o sia Saverin.—Gità della Newa-Ga-

Navier o sia Saverin.—Gità della Nevva-Galizia, nel Messico, a 30 I. O. da Zavatecas. Xacirs, città della Clina, nella prov. di Quei Cieu; miniere d'argento-vivo.

Artsa, pie città di Spugua, nell' Aragona, a 10 l. S. E. da Saragozza, sell' Elsto. Xexut, liume di Spagna, nel r. di Granata, cheabocca nel Guadalquivir, al di sotto di Ecija. Xenn-on-tor-Canturnes, città assai consid. di Spagna, nell Estramadura, in un territorio abb. di pasculi, sul torrente Ardilla, ad 11 l. S. da Badajoz. Long. 8. 1. 30. lat. 38.

Acaica , b. di Spagua , nel r. di Valenza, da cui è dist. 12 l. N. O.

Xear, città di Spagna; nel r. di Valenza, da cui è dist. 25 l. N. N. E. Xeamost, villaggio della Lorena (Vosgi),

I. di cant. e erround. d' Epinal Q , a 3
 I. N. O. da Remirement. Fueine.
 Xivaras , guirisdazione del Messico , mia

delle più opulenti del regno, Xumillopee, c. I. sulla riva del gr. Oceano, Prod. molta cocciniglia, cotoue, cera, caccaos e sale, attivoli de quali vi si fa un gran commercio. Xicoco. Vedi Giappost.

XII 084, pic. città di Spagna, nel regno di Valenza, nel trritorio di Segura, posta fra manti, in un territorio abb. di vino ecec.lante; a 6 l. N. O. da Alicante.

XILOCASTRO , b. della Morca , a 2 l. S. dal golfo di Lepanto. XIRO , isola del Giappone , separata da Ni-

Kipellante un angusti canale.

Kipellante un angusti canale.

Kipellante, guirrislizione del Messico; com.
di bestismi in baratto ili sale ed altri generi.

Xecas (i), fi. di Spagna, che ha la sorgente nella Niova-Castiylia, nella Serra-de-Currita, e silocca nel Mediti, fra Collera e Gandia, dipo aver traversato il regno di Valenza. Xecminteo, pic. città del Messico, al S. delle citta di Messico. Nessori contorni i colti-

va la cocc.ni, la, commercio di legua e carbone. Xunscoann. Vedi Navigago. Aulla, isoletta, una delle Molucche, al-

AULLA, isoletta, una delle Molucche, all'E. delle Celebi, ed al N. O. da Ceram. Lat. S. 2. long. 123. 16. E.

Y

Y (I') o Yé, g ilfo del Zayderzee, che divide quasi inticramente l'Olanda merid. dalla settentrionale e sul quale giare, in firma di mezza luna, la città d'Amsterdam. Yassk, villaggio della Palestina, sulla riva del mare, a 5 l. S. da Jaffa, presso alla palude Rubin. Yassanca, città del Messio, nella provdi Guisteca, al N. E. della città di Messicu, c. I. d'un distretto che divide l'arcives. di Messier dal veservato di Mechoacan, filatri di cotone, bestianti nel terratorio.

YAINANGHELLM , b. dell'impero Birmanno , sull' fermaddy, a 50 l. S. O. da Ummera-

pura. Sorgenti di petrolia, Yats ; città e prov. dell' isola di Ceylan ,

al S. della penis la occid. delle Indie, nella parte S. E. dell' isola, ad 11 l. S. da Trinquemala.

Yasso, città dell'Arabia, sulla costa ori-entale del mar Rosso, con porto frequenta-tissimo per aodare a Medina, che serve di deposito ai Turchi. Essa è circondata da un deserto di sabbia ardente, ove convien por-tar l'acqua co cammelli. Longit. 35. 47. lat.

YAMINA, gr. città d' Af., nel Bambara, sul Niger, essi è molto frequentata dai Mori ; a 5 giornate S. O. da Sego

YAMPARARS, prov. del Perù che confina al N. colla prov. di Mizique, ed all' O. con quella di Pamahamba. Il suo territorio produce frutti , orzo , frumento , granturco e leguoi per la Plata e pel Potosi; bestiami nel-le ocontagne, alchondantissime miniere d'oro d'argento e di sale, vini e zorcheri, l'oreste di legnami da costruzione e di cedri.

Yanak , h. della Siberia, a 138 l. N. E. da Okotak

YANDARU, città dell' impero Birmanno, sull' Irraushly, a 3o. I. S. O. da Umuscrapura. YANGAIN-CHAIN-YAN, città dell'impero Birmanno, a 15 l. da Rangen, sell' Irrauaddy. YANG-CHEE; citt. grande, bella, ricca, popolata e mercantile della China, ne contor-ni della quale trovansi molte saline, ed una

villa superba e vastissima. Populazione immen a ed ionumerabili bistimenti grossi e piccoli sul liume, che comunica col canale imriale. Magnilico convento di bonzi, a 16 N. E. da Naukin.

YANG-T-E-KIANG O SIG FIUME-BED , gr. , ft. della China, che ha la sorgente nelle montague della Tartaria , nel Konokor; e shorea nel mare orientale dopo un corso di Son la Cresce sulle sue rive il entone giallo, del quale si fanno le nanchine.

Yunn, r. d' Afr., pochisimo conosciuto, osto sul fi. Gambia, a 6 l. S. E. dal parse

dealt Jaloti Yaogan, città della China, nella prov. di Ya-Nan, in un territorio pieno di munti e foreste.

YARA, fi. del' Ing., the irriga Norwack, e shores in more ad Yarmouth, nella contea di Noriolk.

Yanxax, città della Piccola-Bucoria, sul fi une dello stesso nome, che shorea nel lago Lop, presso al gran deserto di Chamo

Y concers , città d'Inghilterra , nella contra di Norfolk, con buon porto, mui de' penni del regno, all'imboccatora del ti me V.n.a., a 36 l. N. E. da Londra, Pop. 20,000 abitanti. Il limme serve di canale per espor-tare ed importare le mercanzie a Norwick, Stra ic anguste. I bagnt di mure attirano nell'estate un gran numero di persone in questa ratis. De banchi di subbia atuati presso alle cota rentano, malageroie l'ingreso della

rada, e cagionano frequenti naufragi. La pesca delle aringhe forma la principal ricchezza degli abitanti. Long. occ. o. 32. lat. 52. 36.—Altra città ; nell'isola di Wight , in Inghilterra, con un porto bello e beu fortifica-to, a 33 l. S. O. da Londra.—Altra, cutá nel Ma-sachusetts (Stati-Uniti), presso al capo Cod , a 2 l. E. da Barnstable

YARTH , b. della contea di Yorck , in Inghilterra, sal Tees, sal quale v'e un ponte. Com. in grant, butirro e piombo; a 12

1. N. 1/4 O. da Yorck. YASSY. Vedi JASSY.

Yannon, pianura del Perù; a 4 l. N. E. da Quito, ove gli astronomi francesi misurarono un grado del meridiano.

Yatros, prov. del Perù, che confina al N. ed al N. O. con quella di Huarochiri, all' E. con quelle di Xanxa e d' Angaraes all' O, con quella di Cagnetta, Esso ha 34 l. di lunghezza dal N. al S., e 28 di larghezsa dall' E. all' O. Al-h, ili viti e di salvagguime, e vi è pure qualche gregge.

YANTERS, pic. città del r. di Wirtemberga, sul tiume del suo nome, a 4 l. S. da Mergentheim, e 13 l. O. da Anspach. Long. 7. 30. lat. 49. 20. Yazotena, antico hanco francese, nel r

d' Ava (impera Bermanno), dipendeote dal

banco di Chandernagor. YOARSESET, contrada d' Africa, nel Bile-

dulgerad, verso il Sahara. Yesennes, città di Spagna, nelle Nuova-Castiglia; posta fra monti. Fabbr. di calze, ad 11 l. S. da Toledo.

Yeno. Vedi Jeno.

YELD, Detti JEDO, YELL, una delle isole Schetland, al N. di Mainland, di 6 l. di lunghezza e 2 di larghi zza, cuo parecchi porti. Yesses, la più hella parte dell'Arabia, regno indipendente fino dal 1630. Superficie 2,500 l. quadrate. Pop. 1.000,000 di abitanti. Forza armata 5,000 pomini : rendita 1,000,000 franchi. Produce aloe, mirra, incenso e suprattutto calle, e vi sono alcune tabbriche

di tele; dividesi in parecchie provincie ed in due parti: il Teluma ed il Djahal o sia paese altu. La città principale è Sana. Yesse, pie. città di Savoja, a 4 l. N. O. da Chambéry, ul Rodano, c. l. di mandamento, e prov. di Chambéry (Savoja Propria).

YES-PING-FOD, città della Cluna, nella eroy, di Fo-Kien, edificata in forma di anliteatro, sul dec'ivio d'un colle, lambito dal Minho, dominata e fortificata da monti inaccessibili. Le barche passano appie delle sue mura; a 22 l. N. O. da Fou-Tcheou-Fou

Yas-Tonnor-For , città della China , nella pr. v. di Schaug-Tong, clima dolce, e soggiucos piacevolissimo. Nelle vicinauze superbo poute di pietra tra due fiumi; a 28 I. S. da Tsman-Fou.-Altra città , nella prov. di Che Kiang; essa è vasta e ben fabbricata,

ed è dist. 22 l. O da Tcheou-Fou. YENVILLE. Vedi JANVILLE

Ynorvanezan , città dell'impero Birmanno, sull' Irrauadly, a 16 L. O. da Pegu. Yeovitt, città sull' Yvel, nella contra di Sommerset, in Inghilterra. Sonovi diverse fabbriche, particolarmente di guanti.

Yesasonos, b. delle frontiere della Siria.

aull' Entrate, a 30 l. N. E. da Ateppo. Yenne, Vedi Ilytans. Yenvitar, b. della Normandia (Senna-

Inf.), c. l. di cant., e circond di Fretot 3, a G I. N. O. da Roano. Yrso, città dell'Irack-Adgemi, a 99 l. E. da Ispalian, in un territorio fertile in

grano, frutti, agromi, grani ed uve ercel-lenti; lana finis-ima, più preziosa della se-ta. Fabbre di drappi di seta, di broccati, di tappeti superbi e d'acqua-rosa. Yau. Vedi Duzu (isola.)

YEVER LE-CRATEL, b. dell'Orleanese (Loi-ret), a 2 l. S. E da Pithiriera , sul pic. fi. Rimarde.

YEZIDI, popoli dell' Asia, che abitano una parte del Kurdistan, fra I fi. Yhabou e Mosol. Sono inclusti al ladroneggio del pari che gli Arabi ; ma la loro religione, che li rende isolati , non è conoscinta , non sapendosi se sono maom tlani o cristiani ; è certo però che hanno un rispetto estremo pel diavolo.

YPTIVIAC, villaggio della Brettagoa (Coste-del-North) ad 1 l. S. E. da S. Brieux 3. Yuo, portu del Perù. Long. occ. 73. 30. lat. S. 17. 56. 15.

Yo-CHEU, città della China, nella prov. di Ho-Quang, sul Kiang e sul gran lago

Tongitin. Yogast, pic. città d'Asia, a 30 I E. da

Anzera. Yonne, Vedi Jossa.

Yonex, città arciv., bella, gr., rices, popolata ed una delle più cons, dell' Ingluiterra, cap. della contea di Yurek; con titolo di ducato, di cui è rivestitu un principe d'Inghilterra. La cattedrale vien reputata una delle più belle dell' Europa; 17 parrocchie; palazzo di città d'una co-truzione imponente, e gr. biblioteca. Questa città era in gran ripotazione anche a tempo de Romani, ed è la patria di Sterne. Situata sull'Onsa, a 17 l. N. O. da Lincoln , 44 S. 1/4 E. da Edimburgo, e 65 N. 1/4 E. da Londra. Long-occ. 3. 26. 22. lat. 52. 57. 45,—La prov. è marittima, sett., e la più vasta dell'Ing.; conf. all'E. col mare, al N. col mare e culla contea di Ducham, all' O. colla contea di Lancastro, al S. con quelle di Lincoln, di Nottingham e Derby, e si divide in tre parti : East Riding, North-Riding e West-Riding; quest ultima ha 40,000 abit. Tutta la prov. ha circa 107 l. di circuito, e contiene 3,770,000 jugeri ; il clima ed il suolo son molto variati; all'E. verso il mare il paese è men salubre, ma va migliorando a misura che si allontana dal mare; nelle parti montuose il anolo è sterile, e vi si allevano molte hestie lanute; al N. la temperatura é favorevole, ma alquanto fredda ne monti : sonovi molte rupi e terre involte, valli, praterie, pasco-li e molti greggi, miniere di ferro, carbon fossile, alone ee.; al N. il clima é più fred-do e più salubre, sul declivio de monti; nelle valli e nelle pianure grano bellissumo, ricche pasture, palate, salvaggiume, caval-li, pescr e ricche miniere di piombo; fab-br. consid. di panni comuni.

Yonck (la Nuova). Vedi New-Yonck. Yonca , città degli Stati-Uniti , nel distretto del Maine, a 3 l. N. E. da Portsmouth, e 25 l. da Boston.-Altra città , nella Pen-

e 15 l. da Dogini.—Altra città , inta reci-sili ania , che rarchiude 500 case; a 2 l. O. S. O. da Lancastro , e 29 l. O. da Filadel-fia.—Città e porto della Virginia , sul fi-Yorck , a 2 i l. E. S. E. da Richanond.—Altra città, capitale dell' Alto-Canada, sol lago Ontarin, a 13 1. N. 1/4 O. dal forte Niagara -Isola del grand' Oceano, una delle isole de'Navigatori, Long, occ. 175, 45. latitudine S. 8. 41.

Yoaca, fi. della Virginia, che shocca nella baja di Chesapeal .- Gr. fi. che ha la sorgente presso al Mississipi, traversa laghi, boschi ec., e abocca nella baja d'Hudson. Press) alla sua foce giace un pic. borgo dello stesso nome.

Yoack (forte), sal fi. Nelson, presso alla sua foce, nella haja d' Hudson; depositu delle più ricche pelli cerie dell'Amer. sett.; a 200 I. N. O. dal forte Albany. Long. occ.

95. 7. lat. 57. 8.
Youwax (I'), prov. dell' Amer. nella
Gujana, di circa 60 l. di lungh, sul fi. delle Amazzoni. Gli abit. son helli, ben for-

mati, robusti, coraggiosi e goerrieri. Youast, città d'Irlanda, nella contex di Corck, da cui è dist. In I. E., con buon porto, all'imprecatura del fi. Blackwater.

ong 9. 50, lat. 51. 51.

Yous-er, villaggio della Linguadora (Gard), a a l. E. da Uzés 3. Surgenti minerali. Ypans o Jpar, graziosa città del r. de' Paesi-Bas-i , in una fertil pianura , sul fiu-micello Yper ; fii saccheggiata dai N rmanni verso l'anno 800; presa, sarcheggiata ed incendiata da Luig: VI. nel 1118; da Pilippo Augusta nel 1213; incendiata nel 125; i suoi subiorchi furono arci da Francesi nel 1397; gli abitanti si ribellarono nel 1425; fu presa da Conde nel 16/8, da Torenna nel 1638, e da Luigi XIV nel 1678. Pop. 13,5 o abit. Com. di bestiami, granaglie, lino e canapa ; fabbr. di lanificio , saje, na stri , tappeti , siamesi e trine , raffineric di zuerlaro, e concie. Fiere di 10 g., 2 marzo e 3o luglio, Patria di Rupert. Il famoso

an e So lugha. Patria di Hupert. Il Tamour Giamenia fi svecoro il quasta città. A i S I. O. da Courtrai, 9 S. E. da Dunkerque, 3 N. E. da Lilla, e G Si N. da Parigi. Long. o. 3a. [p. E. lat. 5o. 5i. 1o. Yanex (Suit), pir. città del Limonom (Alta-Venma), 49 i Sofra abit, e. I. di sof-topref., e trib, di pr. ist., su fi. Luve, a 4 I. S. da Limoges, Pabliriche e com. d'an-tronomio moccollus, sirie consiste a relli und timonio, porcellana, saje, cuoja e pelli; uel territorio miniere di ferro e di rame e lucine

Ysennick, pic., ma fortissima città del r. de Paesi-Bassi, sopra un ramo della Schelda detto Blie, prese al mare, in un terreno basso; a 4 l. E. dall' Ecluse, e 7 N. O. da

Yaste (7), fi. d'Olanda, che shocca in nn braccio del Beno detto Yasel, il quale si scarica nel Zuyderzee.—Altro pic. il dei questo nome, che shoeca nella Mosa, una poco al di sotto di Rotterdum.

Yssetnone, pic. città del r. de Paesi-Bas-i, nell' Yssel, a 5 l. E. da Cleves, e g l. N. E. da Gheldria.

YSSELMUNDE, isola d'Olanda (r. de' Pacsi-Bassi), dirimpetto a Rotterdam, nella Mosa, fra il Leck ed il Wahal.

Ysselstein, pic. città d'Olanda (r. de' Paesi-Bassi), sull' Yssel; a 2 l. S. O. da Utrecht, e 5 N. da Gurcum.

YMENGERUX, città (Alta-Loira), @; 6,571 abit.; sotto pref., e trib. di pr. ist. Comdi bestiami ; nel territorio miniere di piombo. Fiere di 2 g., 30 giugno e 30 sett. Ad 11 l. dalla Loira, e 6 l. N. E. dal Puy.

YSTADT, città pic. e ben fabbricata della Scania, in Isvezia, con cattivo porto; a 9 1. S. E. da Lunden. Lat. N. 55. 25. 31. long.

11. 28. 15. E.
Yo', popoli della penisola di là dal Gange, all' E. del fi. Irrauaddy, dipendenti dall'impero Birmanno.

Yucaciai, nazione del N. E. dell' Asia resso al mar Glaciale, nella Sileria, al N. O. del Kamtsciatka, al di la del circolo polare. I lor i costumi non son dissimili da quelli de Tungussi, de quali sono alleati. Essi non vivuno che di pesce e son ridotti ad un piccol numero, a causa delle guerre e del vamolo.

YUGATAN. Vedi JUCATAN.

Yucar, valte fertile del Perù, nella prov. di Cusco, da cui è distante 5 l., solle ri-ve del ti. Yuca. Quivi avevano le ville gl'Incas ed i graudi dell' impero.

Yo-Ho, canale imperiale della China, incominciato nel 13,º secolo sotto la dinastia tartara : segue una linea irregulare di 160 leghe, passa sotto a'mouti, altraversa val i, fiomi e laghi, ha pochissime cateratte, e per mezzo di diversi altri canali artifi iali comunica con tutto l'impero, comincia do a Lin-Sin-Chou, ed audandu a terminare a Han-Chon-Fou.

Yu-Nan , prov. merid, e la più occid. della China, alle froutiere del r. d'Ava P. p. 8,000,000 d'abit. secondo Macartney. Cavalli eccellenti , elefauti , rubini , ambra , zaf-firi , gomme , piante medicinali , lino , mi-niere ricchissime di tutti i metalli , ed oro ne' fiomi. Gli abitanti son docili, umani, robusti e coraggiosi.--Yn-Nau-Fou , capita-le , un tempo ricca e magnifica , ma devastata dai Tartari. Fabbr, de più bei tappeti della China; a 130 l. E, dalle rovine d'Ava, e 200 l. N. O. da Cauton.

Yurı, popoli della Tartaria chinese, nel puese de Manciusi.

Yvannes, ant. e graziosa eittà della Svizzera, nel cant. di Vand, in amena situazione, sul lagu di Neuchâtel, all'imboccatura de fiumi Tiel ed Orba, che formano un bel porto ed un isola nella quale è posta la esttà. Essa ha desubborghi che sero comunicano per mezzo di due pouti. Com di transitu per acqua de vint del parse e delle mercanzie che si spediscono dal mezzodi della Francia per la Svizzera tedesca, Fabler, d'indiane e majolica , e concie di pelli in alude; instituto d'educazione del celebre Pestalozzi. Sorgente d'acqua tepida minerale ; pop. 2,48a abit. Ad 8 l. e mezzo S. O. da Neuchâtei, ed 8 l. N. da Losauna. Long. 4. 17 lat. 46, 48,

Yves (St.), b. d'Ing., nella contea di Cornwales, con cattivo porto impedito dalle sabbie, Com. di sardine e lavagne; minicre di rame nelle vicinanze; a 10 l. N. O. da Falmouth, e 25 S. O. da Launceston.

YVETOT, b. della Normaudia (Seuna-Inf.), • se; 9,418 abit; e. l. di sotto-pref., trib. di pr. ist. e camera delle mani attore. I suoi signori assunsero il titolo di re verso il 534. Il titolo di principato fa dato a questa terra da Luigi XI. Bel passeggio detto l' Etoile, tre p za prounds mi ; con. consid. in grani , labbr. di tele , siamesi, basini , velloti di cotor, capp Ili e Lanifi io, e tintorie, a 2 L. N. E. da Gardebee, e 7 l. N. O. da Roano.

Yverre, fi. dell'Isola di-Francia (Senna-ed-Oisa), che ha la sorgeute presso Saut' Uber-to, e shocca nell'Orge a Savigny. Nel 1787 fu intrapreso di condurre le sue acque a Parigi, Yviça. Vedi Iviça.

Yvor, pic. citta del Messinese di Francia (Ardenne), sul ti. Chier, (); c. l. di cant. e cu cond.di Schan, da cut è dist. 5 1 8., e 13 l. O. da L reemb rgo. Cim. di grani . e fabbr. di lantici». Essi lu ceduta alla Fran-

cià col trattato di Riswick. Il territorio è fertde in gram , ma scarseggia di vini. Miniere di ierro. Yvoy-Le-Pag, villaggio del Berry (Cher) circond. di Sancerre, da cui è dist. 6 l. O., ed i l. da Henrichement 3. Fucine e fab-

briche di leittiglie, Yvan-L' Evêque, b. della Maina (Sarta), ad I l. E. dal aus 3, sill Hogue. Yzecan , dipartimento del Messico ; Chief-land, cap. Terratorio fertilissimo in trumento, granturco, mitti, fiori, legomi, e siugolarmente ceci, datteri, anaci e cocomeri.

z

ZAARDAM; ricco b. d'Olanda, nel r. de' Paesi Bassi, com. di legna, grano, elio di balena ed altre mercanzie; costruzione di hatimenti , seghe ad acqua, sul fi. Zaan , a 2 I. N. da Austerdam, e S I. S. E. da Alkmacr. ZAARA. Vedi SABARA.

Z.s. Vedi Zes.

ZAPACCHE. Vedi Azov. ZARRISTEIN , pic. città del r. di Wirtemberga, ad 11 l. S. O. da Stuttgard, con un castello sopra un monte. ZAREANA. Vedi SAVERNA.

ZARES. Vedi Sasstora. Zarola, città della Transilvania, a 4 l. N.

da Bras-ow. ZATATETAS (los), prov., una delle 12 intendenze del Messien, che conf. al N. colla Nuo-va-Biscaglia, all'E. colla prov. di Panuco, al

con quelle di Guad-laxara, all' O. con quelle di Guliacan e di Chiametland, ed al S. O. ron quelle di Zalisco. Pop. 153,300 abit ; suron quette di Zalisco. Pop. 153,500 albi ; sin-perfixe 2,355 L quadrate, Essa porta il tome de' sinoi ambichi abitanti. È un paese arido e montosso ; terile però nelle valli: la parte E., che è la più temperata, aldonda di gra-ni , frutti , legna e munere d'argento , oggetto principale del commercio. Zacatecas , capa 50 L. N. E. da Guadalaxura, e 95 L.N. O.

da Messico: pop. 3 -ouo abit. ZACATEAN, prov. del Messico, al N. E. della città di Messico; temperatura fredda, prod. molti trutti , cotone e fave , e vi si fanno tre raccolte di granturco l'anno ; abb. di majali e cinghiali, e ta uu gr. com. di cavalli e bestie da carico. Zacatas-de-las-Manzanas, capa 25 L. N. E. da Messico

ZACATULA, città del Messico, ad &o L - S. O. dalla città di Messico, con porto alla fo-

ce dei fi, Zacatula , nell Oceano. ZACHAU, pic. città della Pemerania prussia-

na , suil Ibna. Zacuate, b. del'a Media-Marca di Brandemburgo, a 4 l. E. da Brandemborgo, sul Tavel. Zacuaa, isola del gollo del Messico, al N. O. di Porto-Ricco, Long. occ. 69. 51. 16. lat. 18, 23, 48,

Zachivense, città della Siberia, sull'Indi-girka, a 165 L. N. E. da Vakidsk. Zachia. Vedi Enary po-di-Maina.

ZADADN, fi. del Portogallo, che ha la sorgente su'monti della Algarye, e storca nello

Uceano, un poro al di sotto di Setubal. Zanaca. Vedi Zara. ZAFARANSOLI , h. della Natolia , a 15 l. S. da Erekti.

Zaraa, pic. e forte città di Spagna, nella Estramadora, con un buon castello; appie d'un monte; evaturni fertili, a 3 L N. da Medina de las Torres.

ZAGATHAY. Vedi MAWARALNAHAR ZAGLIA , b. dell' isola di Corsica , a 10 L S. O. da Bastia Q.

Zacona, citta della Turchia enrepea; a 22 L N. E. da Andrinop ti, lingo il mar Nero. ZAGRAR, città della Crosszia austriaca, pres-so alla riva sinistra della Sava ; a-9 L E. da

Carlstadt, e 55 L S. O. da Boda. Zigwa, citta d'Africa, nel r. di Borni. Zanana, città di Spagna, nell' Andalusia, alla sorgente del Gnadalete, a 18 L S. da Siviglia, con un castello fortissmo sopra mi emir enza.

Zantit, villaggio della Siria, nel pascialicato d' Acri , a 13 L E. da Bairut. Zatao (il) , gr. fiome d' Africa , che ha la sorgente nel lago di Zambra, e siveca nello

Occano Atlantico, al 6.º grado di latitudine S. Non può rimontarsi che per lo spazio di 11 L, al di la delle quali è rinchiuso fra scoscese rupi. Esso è pieno di coccidrilli, cavalli marini ec.

Zaraceste, città del r. di Pollonia, nella Mazovia, sul Bog, nel loogo ove queste hume shocca nella Vistola

ZALA; città d'Africa, nella reggenza di Tripoli, a 72 L S. da Murzek, ed altrettan-to da Angela, Long. 17. lat. 28. 30.

ZALAMPA-DE-LA-SHARNA, Pic. città dell' Estra-

madura spagnuola, nella vicinanze della quale e-istono delle miniere di argento e di piomho. I contorni son fertili in grano.

ZAMPEZE, gran frome dell Etiopia-Inferiore, che scatorisce dal lago del suo nome, e shoc-

ca in more per quattro foci. Zenezza. Vedi Cuana. Zamin, città de Turkestan, in Asia, sul

Kizil-Daria , a 9 L O. da Oroslma. ZANORA : lowie e consid. città di Spagna, nel r. di Leone, ciuta di vecchie mura. Pop. 8,000 ahitanti, Fabler di lanificio e carpelli, Ter-ritorio fertile in totto. Patria di Alfonso di Castro, sulla riva diritta del Duero, che vi si passa sepra un bellissimo ponte Fu presa da Frances nel 1808. A 14 L. N. da Salamanca, 22 O. da Leone, e 46 N. O. da Madrid. Long. oce 7. 41. lat. 47. 33. Bella cità dell'America merid., nel Perù, a 120 L. S. da Quito , presso alle Ande. Ricche miniere d'oro m'lle vicinanze,-Antica città di Atrica, nella prov. di Bogia, appartenente agli Algerini, con una fortezza: un tempo riccht-sima, ma ridutta oggi ad un semplice borgo.-timrisdizime del Messico, fertile in grano, cotone ec., ed alib. di bestiami, aeque salubri ed erbe medicinali. Zamera, cap.; a 23 L N. O. da Valladolid , e 100 S. E. da Guadalaxara.

Zamesci, città di Pollonia, nella Gallizia orientale, cun un' università. Concis e fablu-di candele di cera. Essa fa parte del movo regno di Pollonia, ed è posta in un luogo paledoso, a 24 L N. da Lemberga.

Zenianco, città del Messico, sidla strada che va dalla città di Messico a Guazaca ; presso al monte de la Mistequa. Gli abitanti soon Indami e Spagnanh ricchissimi.

DA FIRA, r. d. Afr., nella Nigeria, al. N. Za Fira, r. d. del Assino. I negri di questo pace sono di mi nero di chano, e la lero tinonomio ba più del liruto che dell'uomo. Long. 13. 40. lat. 18. 20.

Zangani, pirati indiani della costa di Malabar.

Zangueraa , costa d' A rica . lungo il mas delle L die, fra I Monomotapa e la cesta di Ajan, Comprende un gran numero di pieroli regni. Go atetanti sono idolatri e maomettani e di carattere docile. Aria insalubre, territorio poco fertile, prod. tramento, miglio ed agrumi. Sonovi molti elefanti, e vi si fa un gr. rom. d'nro e d'avorio. Vari stabilimenti portoghesi.

ZANHALA; parle occ. del deserto di Saharalı , in Afr. , irrigata all' O. dall' Oceano. Il clima é aridissimo, e l'eccessivo calore corronipe tutto.

Zasow, pic. città della Pomerenia; a 6 L. S. E. da Rugenwald. ZANTE, isola amena è fertile del mare Jonico, nel gruppo delle Sette-Isole, press al-la costa occid. della Morra, a 2 L S. E. da Cefalutia, di circa 6 L di lung. e fi di larg. pop. 45,000 abit. Prod. passolina, vini, fichi, aranci e molto olio. Sonovi 5º villaggi, oltre ad ima città chiamuta pire Zante; solla custa orientale, residenza d'un vescovo latino e d'un vescovo greco; porto, e 12,000 ahit. La fortezza è posta sopra un'eminenza.

Sorgente di bitume e di pece mera. Apparleueva quest'isola ar Veneziani, si arrese ai Franc si uel 1797; fu presa da' Russi e da Turchi nel 1799, e restituita quindi alla Francio. Attaslmente fa parte degli Stati U-, mti della isole Joniche sotto la protezione, o pinttesto sotto il dominio degl' Inglesi. Long.

(ponta S.), 18, 40, salit, 37, 39. Zentuan, 180le del mar delle Indie, presso aila costa di Zanguchar, con titolo di regua; abb. di canne di zucchero e limoni. Gli abitanti son maconettani, e tanuo un gr. com con Solola , Monbaza e S. Lorenzo. Lat.

8. 5. 41. ZAPHRA, b. del paese di Rum, nella Natolia, presso al mar Aero, ad 8 l. S. O. da

Terboti. ZAPOTLAN , pic. città del Messico , c. L del distretto di Tlavolnia, Gr. com, di rocciniglia, ZARA , Jadera , ant. fortissima e consid. città della Daim zia, con buon parto ed una bu> na cittudella. Ladislau, re di Napoli, la vende ai Veneziani nel 1409, Espazet la tolse form net 1498, ma casa la riconquistarono, Com. di muraschino rimmato, Pup. 6,000 abit.; in una penisola del gollo di Venezia, che è stata resa isola mediante un canale scavalo sull' istmo; a 24 l. N. O. da Spa'atro. Loug. 13. 49. fat. 44. 27.-Zara-Vecchia n'è dist. 8 l. S. E.

ZAHADA, pic città di Russia, nel gov. di

Riczau , da cui è dad. 12 l. S. O. Zarang o Serentes, città della Persia, cap. del Sigistan, a 100 l. S. O. dal Canda-bar; c 54 l. S. da Herat.

Zanauz, b. di Spagna, ne'la Bi-caglia, si-tuato presso al mare, a 3 l. O. da S. Seba-

ZERENI-Pont, rovine della capitale dell' orda tartara detta Orda-d' Oro , nel gov ruo di Saratot i distrutta nel 1462 da Giovanni Basilowi'z. I Turtari Nogai l'hanno rasa fino

ai fondamenta Zanca (la); h. della Nuova-Caștiglia, in Ispagua, a 6 l. E. da Aranjuez.

ZARITZIS , città della Russia , fra 1 Don ed il Wolga , la più antica fortezza della parte inferiore del Wolga, dopo Astra an , abita-ta da ricchi negozianti. Nel gov. di Saratol, da cai e dist. 74 l. S. S. O., ed 82 N. O.

da Astracan. Long. 42. 7. 30. tat. 48. 42.20. N. Zansavk, pic. e torte città (Morva), verso il paese dei Mainotti, a 9 l. O. da Musitra ; sopra un' eminenza. ZARPANA. Vedi ROTA.

ZABUMA, città del Perù, a 20 L S. O. da Cuerça, e ga l. S. da Quito.

ZARUDZIA, città della Galliaia orientale, dist. 1/2 L da Zborow. Zanua, pie città dell'Estramadura, in

Ispagna, a 20 i. N. O. da Cordova. Zastaw , città della Pollonia russa , nella Vollinia, a 34 l. S. E. da Lucko, sui fi. Horin. Long. 24. 52. lat. 30. 10.
ZATMAR, città dell' Ungberia, sulle frontiere della Transilvania. Sul fi. Samose, clse

la circonda da ogni lato e la rende paludosa e malsana; a 24 l. S. E. da Tokai, e 52 E. da Buda.

Zaroa, pic. città della Gallisia occidenta-

le (Pollonia), sopra nn'eminenza, presso alla Vistola, a 7 l. S. O. da Cracosia, e 24 l. S. E. ila Ratibor. Long. 17. 35. lat. 49. 5. Zauntz, pic. città della Slesia, a 4 l. S. O da Ratibor.

ZAVATABELLO, villaggio degli Stati-Sardi, . I. di mandamento, e prov. di Bobbio,

da cui é dist. 2. l. N. ZAVELSTEIN. Vedi ZABBLSTEIN. Zawichost , città del r. di Pollonia . aulla

Vistela, a 7 l. N. da Sandomir. ZATGULA, città e giurisdizione della Nuova-Galizia, nel Messico, Com. di tessuti di lana delle sue fabbriebe. Paese abb. di be-

stiami e frutti, Zannas, due piccole città della Pollonia, uma a 15 l. da Braclavia, e l'altra a 26 L

N. da Kaminieck Znosow, città della Galligia orientale, a 20 L.E. da Leopolda.

Z'RISLAW, pic. città di Boemia, a 3 l. S. da Praça. Zes o Zes , prov. d' Africa pel Biledul-

Zas. Vedi Zas.

Zarit, città dell' Yemen, in Arabia, in una valle fertile del Tahame. Sonovi pareceliie moschee ed un collegio.

ZESEN. Vedi HERMANESTADI Zasu, isola al S. dell'Asia, una delle Filippine.

Zenesica, graziosa città della Marca-Ukrania di Brandeburgo, a 15 l. N. da Ber-lino. Belle fonderie di ferro ed abbazia di

fancialle nobili protestanti ; fu incendiata nel 1800. Zettra , pic. città d' Egitto, sul Nilo , all'imboccatura di questo fi., presso Damiata.

Long. 23. 39. lat. 30 42. Zecco, b. della Nigrizia, a 38 l. O. da Zaczac, r. d' Africa, con capitale di que-

sto mame, nella Nigrizia, al S. del Niger; appart, al r. di Tombut.

Zen, pic. città del r. di Baviera, nel circolo del Meno, a 10 l. N. O. da Bamberga, nella contea del Meno, sul fi. Meno;

pop. 5,614 abit. ZERLA, città ricca, pop. e com. del r. di Adel in Air., sulla costa merid, dello stretto di Bab-el-Mandeb. Long. 42. lat. 10 45. Zeitus, città della Turchia cur., nel pa-sciali ato di Giannina, sul golfo del suo nome, pre-so al fi. Agriomela, a 20 l. S. E. da Larissa.

Zerra, pic. città di Germania, nel r. di Sassonia. Falibr. di panni e birra, e concie. Il territorio prod. del grano. Sull Elster, a to I. S. O. da Lipsia, e 18 l. E. da Erfurt. Il piecolo Zeita e nel principato d'Anhalt-Bernburgo.

Zalanda, una delle prov. d'Olanda, nel r. de Paesi-Bassi, circons ritta all'O. dall'Or. oe \*Pais-1-5881, \*(Incons\*ritta air O. önn'ocano; 58 l. quadrate, ed 81,goo abianti; composla di sci sole principali: S-lowen; Tolsu, Nord-Beveland, Sud-Beveland, Daveland e Walcheren. Queste isole abiondamo di grangafei, robbia e pasture. Il terremo es-endo per la maggior parte più baso del lirello del mare, si assicura dalla sonmersione merce di forti argini. Questa prov. formava inaddietro il dipartimento francese delle Bocche-della-Schelda e parte di quello delle Bocche-della-Mosa.

Zelanna (la Nuova), due grandi isole del grande Oceano, separate dallo stretto di Coak, di 5 leghe, e scoperte nel 1642 da Tasman, olandese. Gli abitanti son feroci ed antropofagi ; si fanno delle armi e delle piroghe , e son sempre in guerra. Gli abitanti del Nord si nutriscono delle radici di una specie di felce e di conchiglie che le donne ra colgono intorno agli scogli i sono un misto d'nomini bianchi, neri ed olivastri. Il elima è freddo e soggetto alle burasche. Gli Zelandesi hanno distrutto gli animali utili lasciativi dogl' Inglesi. Una di queste isole è in gran parte montuosa, arida e poco popolata, l'al-tra è più fertile, e vi si trovano majali, volatili e buon acqua i molti frutti particolari naus e buon acqua; molti frutti particolari del parec; traccie frequenti di leguami da tinte, e di mirti odoriteri di 30 a 40 piedi d'altezza, di cedri di 100 piedi e di una specie particolare di pini detti spructi. Longi-tudine 163. 59.—176. 41. latitudine 8. 34.

22.-47. 19 ZRLANDA. Vedi SELANDA.

Zelaya, giurisdizione del Messico, nella prov. di Mechoacan. Gr. com. di pepe, olio ed olive; prod. molti vini. Il c. I. N. E. da Valladolid , e 30 N. N. E. da

Zaué, b. consid. del r. de Paesi-Bassi, posto nel mezzo di 21 casall; ad 1 l. e mezzo N. O. da Dendermonda, e 5 l. E. da Gand. Zell o Cella, città del r. d'Annover, nel ducato dello stesso nome, con un bello e forte castello. Pop. 6,000 abitanti. Fabbr. di lanificio, calze, cappelli, tele, lavori in oro ed argento ec.; com. di commessione. oro ed argento ec.; com. di commessione. Sull'Aller, e de la bastiment imerantili possono rimontare fino alla città; a 6 1. N. O. da Brunswick, e 15 N. da Hildesheim. Long. 7. 57, lat. 52. 45.—Altra pic. città del granducto di Baden, sul Nagolt, a 6 1. 8. da Baden, e 17 S. O. da Stuttgard. Abitanti cuttò cit. Altra città nel granducato di Baden, e 17 S. O. da Stuttgard. Abitanti cuttò cit.—Altra città nel granducato del Basso-Reno, a 12 L da Cobbentz, sulla Mo-alla Mise, città and Isao di Zell. sulle. sella, Altra città, sul lago di Zell, nel r. di Baviera, a 12 l. S. da Salisburgo, vici-no ad una miniera d'oro.—Altra, pic. città del principato di Sassonia-Gotha. Bagni e mire ne contorni. Vedi Liasenzell.

Zellengeln, città del r. d' Annover, po sta fra' monti , a 9 l. E. da Grubenhagen , e 4 l. S. O. da Goslar. Long. 8. 5. lat. 51. 47. A 2 leghe e mezzo di distanza trovasi la famosa caverna di Hartzburger-Halle , ove

l'acqua salata si petrifica. Zelleaser. Vedi Costanza (lago di).

Zennia (Nuova), grand' isola dell'Oceano Glaciale, al N. della prov. russa di Petrora, dalla quale è separata per mezzo dello stretto di Waigatz. I Russi ed i Sansojedi vi vanno qualche volta a pascere. L'interno è incognilo, e credesi disabitato. Nell'inverno tutte le coste son circondate di enormi ammassi di ghiaccio, e non vi si trovano che lupi, volpi e vitelli marini. Long. 70.-96. VOSGIEN; Tom. II.

Zessmow, pic. città della Pollonia, distan-te 8 l. da Bielsk. Zenpus, cattà dell'Ungheria-Superiore, sul Bodrog, a 10 l. S. E. da Cassovia

ZEMPULLA, pic. città del Messico, cap della giurisdizione del suo nome, presso alla città di Messico. Nel territorio eresce una pianta singolare e molto utile, dalla quale gl'indiani ricavano legname da costruzione e da coprire i tetti ; insltre ne estraggono un liquore simile al vino e che diventa aceto, come pure una specie d'oliv, balsame, mèle e specialmente un liquore detto Pulque. che è l'oggetto principale del com. di questo pacse col Messico.

Zenc. Vedi Secna

Zestanone, città dell' Alta-Sassonia. Fabb. di catze pregiate; nella Signoria di Greitz, da cui è dist. 5 l. O.

Zest, b. dell' Ungheria, sul Teiss, po

hungi da Seghedino; rimarchevole per la vittoria del principe Eugenio nel 1697 so-pra l'armata turca. Zeaust, eitta del principato d' Anhalt, 4 l. N. da Dessau, con un bel castello. Fab-

brica di birra pregiata , tabacco , erra , porcellana e lavori d'ordiceria. Il principato produce de luppoli e molte lega. Il pic. Zerbst, nel principato d'Anbalt-Coethen, é situato pereso Acben, sull'Elba, Long. 9-52. lat. 52.

Zensv., isola sulla costa della Barbaria ai N. O. di Tripoli. Lat. N. 34, 12, long. 9.

Zené, Zaris; città della Persia, nel Ko-Zearn, sul lago di questo nome. Zearn. Vedi Sienica.

Zant, comunità in Toscana, nel Fioren-Zenscan, città della Persia nell'Irack-Ad-

gemi, posta in un'augusta pianura tra le montague ; patria di molti autori celebri fra gli Arabi.

distanza.

Zease, forte isola vicina a Doran, la più settentrionale delle isole di Brehant , sulla costa settentrionale della Brettanna.

Zeugan, rittà del Korassan, in Persia, a 20 I. E. da Herat.

Zewes, città del r. d'Annover, a 10 l. N. E. da Brema, pop. 4,600 abit. Zee-Hou, città della Tartaria chinese, soggiorno estivo dell'imperatore, con superbo palazzo imperiale, a 32 l. N. E. da Pekino. La strada che conduce da una all'altra di queste duc città vien rifatta due volte l'ani pel viaggio e pel ritorno dell'imperatore. La

pulizia di essa è estrema.

Zia. Ceoa, isola dell' Arcipelago, una del-le Cicladi, al S. O. di Negro ponte, a 5 l. S. E. dal capo Colonna, di 6 l. di lungh. e 3 di largh. Essa appartiene a Turchi, è mol-to ben coltivata, ed abb. della maggior parle delle cose necessarie alla vita. La margier risorsa dell'isola consiste nella seta e nella vallonea. Quasi tutti gli abitanti son greci , ed hanno un vescovo residente a Zia, horgo, c. l. dell' isola, edificato in forma d' anfitestro; sopra un'eminenza, nel luogo ove era l'antica Cartea. Buon porto ad una l. di

Zin , b. della Palestina , nel pascialicato ed al N. E. d' Acri · Ztorn', città dell' Arabia, nell' Yemen, a

io I. N. da Mocca.

Zargewonurk , pic. città della Misnia , nel regno di Sassonia , sulla Saala , a 4 leghe E, da Smiffeld.

Zapominata, pic. città de la Slesia, a 2 l. S; da Neis. Fabbr. di vetri. Zucunnayn, pic. graziosa e forte città dell. Hassu-Superiore, in un isola del fiumicello Schwalm, a 9 l. N. E. da Marpurgo; e 12 l, S. 1/4 O. da Cussel. Long. 7. 2. 10.

51.110 Ziversen , pic. città del Brandemburgo , ad 8 l. O. da Potzdam.

ZINARNORAU, pic. città dell' Hassia-Inferiore, 4 l. N. O. da Gamel.

Zienicezza, graziosa, forte e pop. città, la principale dell'isola di Schowen, all' imbne-eatura della Schelda, Gr. com. di sale, idromele ed ostrlehe, che si conservano in certi pozzi oude spedirle per tutta l'Olanda. Fu presa dagli Spagnuoli nel 1596. Pop. 6,000 abit. A 9 l. S. O. dalla Brille. Long. 1. 45. lat. 51. 36. Ziktisnein , gran villaggio dell' Alsazia (Al-

to-Reno) , ad i l. S, du Wilhausen ... ZINAPAN , città del Messico, nell Amer. sett. al N. f. della città di Messicu; con. consid., miniere d'argento e di piombo nel territorio. ZUNATEAN , città del Messico, nell'America estentrionale, e. l. della gincisdizione del srio nome. Gr. com. di cocciuiglia i a 9 l. N. da Ovaca.

ZINBAGE, pie, tittà della costa orientale di Africa, nel Monomotapa, presso al Zambe-se, fra i forti portoglicsi di Tete e Lena, ong. 20. 55. lat. 19. 30. Ziwenale, città della Peraia, nell'Irack-Ad-

gemi , poco distante da Sulfanich : racchiude 2,600 case:

ZINNA, b. del ducato di Sassonia, a 3 1, N. E. da Wittemberg. Zanzasbony. Vedi Hearnuy.

ZIPAQUIRA ; città dell' Amer. merid, net nuovo r. di Granata, in una bella ad amena pianure, abli. d'ugni sorta di granaglie e legumi ; ricche ssline.

Zirrat-Zenngr. Vedi Ziennin. I di Zips , contra del circolo di Kaschair , in Ungheria , molti bebij.

Zanchatyzeniani. Vedi Czenkatz. ZESCADERG , lungo presso Praga. Il re di Prosia vi ripurto una vittoria sopra gli Au-

striaci tiel 1556. Zestananoap; città dell' Austria-Inferiore, a

10 I. N. E. da Vicina ZATTAVIA, in belesco ZITTAV , Zittoria eittà consid. della Lasszia-Superiore Bassoria); std Naisi; 7 L S. O. da Gorlitz e 10 S. E. da Dreada. Long 12. 30. lat. 50. 51. Or. com. di biera è biaricheria damascata; fabbr. di panni è telèrie. Bel ginnasio e pubblica biblioteca. Pop. 11,000 abit. Zizune, b. della Svizzera, nel cantone de'

Grigioni , ritorin 'ertile in grani , vidi e frutti.

Zuringonsk , forte fella Russia , nel goverpo di Kolivan , da cui è dist. 80 l. S. Long, 79. 49. 36. lat. 51. 9. 27.
Zana, città di Mogaria, Sigirmondo vi moi ri nel 1437. Solla Tayà, a 10. 1. S. O. da Brina, e 13 N. O. da Vienna. Havvi un. cat. ant. e magnifico. Laf. N. 48. 51. 55. long. 13. 41. 42. E.
Zanan, o sono Ficcial Harras, plc. città dell' Irick Arahi, in passalo attraversala da ini canale de al presente d'inseccato, e che

un canale che al presente è disseccato, e che è stato preso per l'Eufrale. I suoi abit, pro-teggono le caravane che traversano il descra 4 L da Basra

Zonetrz, pic città della Misnia, nel circolo d'Erizgeburg. Cave di marini e serpentino nei contordi. Abitanti industriosi.
Zoramo osug Zippat Zunare, pic. città

della Germania (Misaia), con un castello, c. l. d'un bel baliaggio; nel circolo di Lip-sia, dalla quale è diat. 10 l. N. au, dalla quale è diai 'to l. N.
Drivisca, Tobrition, ant e bella città
della Svizzeri, sul Wiger, e. l. d'uno de
distretti del cant d'Argivia, dast. i l. da
Arburgo, in un menusuma situazione. Eabird'indiane, nastri, mossiline, e.; belliasimo
remona. tempio e pubblica biblioteca ove conservansi ile' manoscritti singolarissimi. Questa città e prossima ad una gran foresta che somuniti-

pressure at the grant forest the sometimes are in the limit della Seziona.

Zotavato. Prof. Saarytto.

Zotavato. Prof. Saarytto.

Zotavato. Prof. Saarytto.

Totaring; eso thalf nome at principato, all those modern. Prof. press articolo.

Zotavato, etta consul dell'Ungherit, sal conProf. Searytto. 2013. dell'Ungherit. 2013. dell'Ungherit. 20

O: da Colocza, 18 F. da Buda, e 25 O 174 N. dal Gran-Waratino. Zonszerck, b. del r. de Pacal-Bassi, a 5 I, . O. da Courtray

Zons o Sons ; pic tittà del grandicato del Basso-Reno , a a l. N. O. da Colonia , sul Zopes, prov. del Messico, verso la prov.

di Tabasco, Paese ricco in seta e cocciniglia Zossos, villaggio dist. 1.1. da Custrioso, ove il re di Prussia disfere i Russi nel 1738.
Zossos, pie, cuttà della Media-Marca di Brandemburgo, sul fi, Nolle, a 7. L. S. da Berlino.

Zorrensero, gr. montagna della Sicaia nel principato di Schweiduitz, ad 8 l. O. da Breslavia. Cave di marino verde eupo, Zucasantel, p., città della Slesia, a 6 S. da Nelsse; rinomata per le sue miniere. Zunaziga; contrada del Saharah, in Afr.

Zensincia jeontrodi del Salarah, 19, Alte. Zen, 17 inp ine, enti, tella Sajarah, etr. Georgia all' E. ed al N. dai cast. di Zerigo, concepta all' E. ed al N. dai cast. di Zerigo, al N. da quello di Salvaria. Nappetto di La quadrata e tre quarri y racchiade i laglia di Zeg., Karv. Egliero è Pinter-Se, Pege ameno per fa qui situazione e fertilissimo in grisso, vivo ciustapre, possoni fertali, singularmon-te nei construi del laggi di Zeg. Coli sittanti vivo ciustapre, possoni fertali, septimiento, e fa construi del laggi di Zeg. Coli sitanti e fa construi del laggi di Zeg. Coli sitanti Se fa timonogo il 75 gruppo (250-1961). se fu ammesso li 27 giugno 13.72, nella Confe-

derazione elvetica, e la sua esp. è "Zoe, ant. e graziosa città , che si distin-gue in città vecchia ed la città nuova. Begli edifizi. Il di 3 marzo 1335 alenne strade della città sprofondarono, e dopo quel temepo fu edificata la città nuova. Fabbr. di tele e lanificio; com. di vini, grani e castagne, aulla riva òrientale del lago dello stesso nome, appie d'un colle , in una della più ridenti situazioni della Svizzera ; a 5 l. N. E. da

Lucerna, Long. 6. 4. lat. 47. 12.

Zvo (lagri di), lago della Svizzera, che
prende il nome dalla città di Zug; ha 4 1. premie i nome dana città di Zugi, na j. di di larghi, ed è in verj ino-ghi profondissimo, apetialmente da Zugi fino ad Art. Albouda di pesci deliculissimo, e fina gli altri di quella detto veteli. I soni coutor-ni sono ameniasimi e ben collivati.

Zuji.a osia Belegati Sugari, città d'A-fr., n. l'Ectzan, resid, de principali perso-naggi del paese, ma oggi assai decaduta. Con-torni piani, ben irrigati e fertili Prod. mol-

Li datieri , a 6 giornate S. da Morzuk. Zenen. Vedi Zoupen. Zorigenat', città della Slesia , ad 8 1. N. E. da Gressen, in out territ. fertile in grans. Molte felibr. di pamii. ZULBUR, b. della Natolia, ad 8 l. S. O.

pla Amasiel Zutens. Vedi Jules.

Zelpica o Zelca, pic, sittà del grandica-to del Basso-Beno. Credesi esser l'antica Folbiac , ove Clodoveo riporto una segnalata vittoria dopo la quale abbracció il eristianesimo ; sul Nassel, a 9 l. S. da Colonia. zera, ed uno de principali, che si compone

dell'antico cautone del suo nome, e dei quat-

Octwil

tro villaggi di Dietiknn, Schlieren,

ZURCHIO. Vedi NAVARINO. Zumen (il eaotone di), cantone della Sviz-

e Hutikon. Esso contina al N. colla Svevia e col cantone di Sciaffina, all' E. colla Turgn via e col cantone di S. Gallo, al S. coi cao-toni di Zug e di Schwitz, ed all' O. con quello d'Argovia; a circa 20 l. di lunghezza 6 12 di larghezza, pop. 175.000 abit. attivi , frugali e laboriosi , di religiune protestante. È ogni sei anni la sede della dieta, dividesi in 5 distretti , ognuno de' quali è suddiviso in 3 tribo. Il territorio è uno de migliori della Svizzera, venendo formato da bille valli fertifi di grano, vino e frutta, e da amene montagne ricoperte di pascoli, ove si alleva quantilà di bestiami, vi si trovano pure diversi laghi ricchi ili pesce. La sua cap. è i Zeasco, Tigurum, ant., grande, ricca e forte città della Svizzera, cap. del cantone del suo nome, e deliziosamente situata sopra due coll ne, nel biogo in eni il fiume Liminat sorte dal lago di Zurigo, e scorrendo lungo la città la divide in due parti , che comunicano per mezzo di due ponli sorprendenti, uno verso il centro, il quale è talmente spazioso, che vi si fa il mercato degli erbaggi , l'altro che resta più in alto è tutto coperto, e serve di passeggiata. Pop. 12,000 abitanti , il di cui carattere morale vien riguardato come un modello d'onestà, semplicità, ospitalità ed in-dustria. La città è nen fabbricata, ha una università e nedti edifizi magnifici i particolarmente animirabili sono il palazzo di città posta lungo il fiame, con portico di marmo pero ornato di huone sculture, l'arsenale in cui si conservano molte armi degli antichi avigzeri e la balestra di Goglielmo Tell , lo

orfanatrofio , la cattedrale , la chiesa di S. Pictro , i due monumenti di Gessner e di Trippel, ed in fine la piazza maggiore, nel mezzo della quale ergesi una hellissima fontana che getta l'acqua all'altezza di 115 piedl. Ouesta città è pur famosa per le sue viconde politiche i essendu libera ed imperiale fu il teatro della guerra dell'indipendenza avizzera, e gli Austriaci la presero e riproscro; nel 1524 abbracció la riforma d'Ulderigo zer 1224 autoruccio la ritorma d' Udderigo Zwingdy, el in questa occasione dimostrò col fatto la rettlludire de soci cap<sup>2</sup>, non es-tendici casi appropriato veruno dei beui pro-venicati dallo spoglio del conventi e delle chir-se catalòche, ma convertendoli 'anzi in altre-tante opere pie ed instituti di benedicenza. Anche il suo commercio è una prova luminosa dell'industria degli abitanti di questa città , non aggirandosi che nelle manifatture delle molte fabbriche di seterio, nastri, fazzoletti, tele di cotone, mossoline, panni, indiane e ber-retti; deve però procurarsi dall'Italia la seta , e da altre parti le diverse materie prime che rimanda poi alle medesime in gran par-te manifatturate; ma cootentandosi i fabbricatori d'uo mite utile, ciò fa convenire all' estero le sue mercanzie, ne moltiplica d'assai lo smereio, ed arricchisce i suoi negozianti. Zurigo fu presa ed evacuata dai Francesi nel 1796, ma sarà sempre memorabile la stroitosa vittoria riportata ne' suoi contorni da' Prancesi comandati dal general Massona , contro i Bussi comandati dal general Suwarow. Patria di Corrado Gessner detto il Plinio della Germania , di Hottinger , Zimmermaun , Lavater , Heis , Bodmer , Meister ec, Fiere ; pr. maggio , 9 gingno , 11 settembre , ed 11 novembre , Zurigo tiene la scrittura in fiorini da Go carantani, Nnn vi son giorni di grazia per le cambiali , nondimeno se scadono in giorno di festa, si pagano il giorno dopo. La riduzione fissa è di 27 fiorini per 64 franchi di Prancia, a 15 l. S. O. da Costanza, 18 O. da Basilea, 22 N. E. da Berna, e 54 N. F. O. un Dassier, 22 N. E. un Derins, C. St. N. J. da Ginevra. Long. 6. 11. 15, lat. 47, 22. 33. Zumao (il lago di), uno dei lagbi princi-pai della Svizzera, di 10 l. di lumghezaa ed d. di larghezaa. Esso ha 1,239 piedi al di so-pra del mare, e vien formato dal fiume Linth, che sortendone di nuovo vien chiamato Limmat. Questo lago nutre dieci specie di po-

, e le sue rive sono amenissimo Zunta, pie. città di Spagna, sul Taga, nella Nuova-Castiglia, a 25 l. N. da Toledo. Zennaen , ant, città della Svirzera , ne l cant. d' Arguvia , ove si tenguno due fiere frequentatissime , singolarmente quelle del 1,9 sett., l'altra il giurno dopo la Trinità , sul Reno, presso al suo confi. coll'Aari a 4 l, N. da Baden.

Zurenen, forte città della Gheldria (r. de' Paesi-Bassi), tempio magnifico, in passato faceva un gr. com, colla Danimarca; concie; an'fiumi Yssel e Brecket, a 4 l. S. da Leventer ; e 22 S. E. da Amsterdam. Lat, N. 52. 8. 26. lung. 3. 51, 37. E.

Zevorazza, golfo dal mar del N. (r. de' Paesi-Bassi), sul di cui ingresso trovansi delle isole e de banchi di sabbia. Esso fu formato nel 1225 dall'Occano, cho inglijotti un gran numero da villaggi, ed ha a68 l. quadrate. Zuro-Schans , forte dell' Olanda (r. de Pacsi-Bassi), presso Berg-op-Zoom, e destinato alla sua difesa.

ZVERINGGOLOFER, fortezza importante della Russia, nel governo di Tobolsk, da cui è dist. 100 l. S. O.

Zwer, pic. città dell' Austria-Inf., a 16 I N. E. da Lintz,

ZWELLENDAM, uno de 4 distretti della co-lonia del Capo di Buona-Speranza, al S. del-l'Africa, abitato da 3,000 bianchi, 1,200 Ottentotti, e 30,000 schiavi i esso somministra cavalli, legnami da costruzione, grani, butir-

o , sapone e frutti scochi. Zwaszau o Zwasza, pic. città del r. di sasonia; a 3 l. S. da Lipsia, sulla riva di-

Zwienaw, pic. città commerciante della assonia, nel circolo d'Ertzgeburgo. Fabbr. di lanificio , panni e tele di cotone , e con-cie di cuoja ; nel territorio celebri muniere di

argento, e miniere considerabili di carbon fossile; sul fi. Muldaw; a 10 l. N. da Plauen, ed 8 J. S. da Altenburgo. Long. 10. 2. lat. 50. 40.

Zwingenezeg , città del gran-ducato di Has-sia Darmstadt , a 4 l. da Darmstadt.

Zwot, città forte e regolare d'Olanda (r. de Pacsi-Bassi), un tempo imperiale ed anscatica; in una vantaggosissima situazione, sopra un eminenza d'onde domina la campagna, e su'finmi Aa ed Yssel. Com. di besti mi, grani, cuoja, mele, cera e lana. A 4 l. S. E. da Campen, 6 N. da Deventer, e 2 S

da Haseth. Long. 4: 10. lat. 52. 31.

Zwoanick, città della Bosnia turca, sw
Drin, a 25 l. S. da Esseck.

Zwest, pic. città del r. di Pollonia, a ?

l. N. O. da Kalisch.

Zтр, nome della più sorprendente diga d Olauda, che attraversa la penisola di Heider Zутовива, città di Poltonia, nella Volhi nia, a 36 L O. da Kiovia.

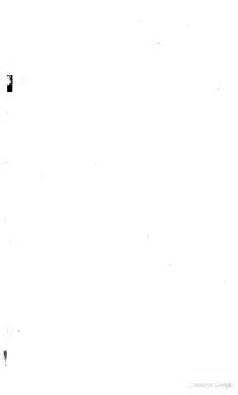

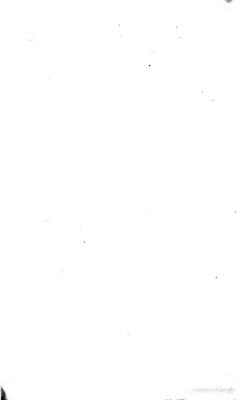

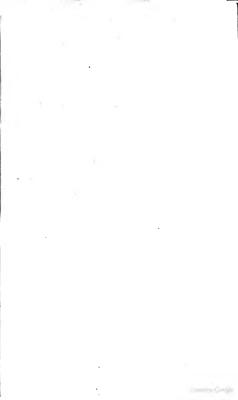

